



15.9.806



# **ENCICLOPEDIA STORICA**

## DOCUMENTI

VOLUME V.

# SCHIARIMENTI E NOTE

## STORIA UNIVERSALE

CESARE CANTÙ

YOL. Y



## TORINO

PRESSO GLI EDITORI GIUSEPPE POMBA E C. 1842.



### SCHIARIMENTI E NOTE

LIBRO XII.

Nº I. pag. 11.

#### L'impero e le repubbliche.

Le relazioni fra l'impere e le repubbliche al tempo della pace di Costanza appaiono più che altrove da un diploma di Federico Barbarossa al Comune di Lucca, nell'archivio secreto di Stato di quel ducato.

In nomine sancue et Individum Trioltatis. Fredericus, divina fuvente clementia Romanorum imperator semper augustus, dilectis fidelibus suis consulibus Lucantis, et universo populo tam prassentibus quam futuris în perpetum. Sinceritas eximie vestre fidelitatis, quam inter ecterors imperii nostri civitates hacteus erga nos excellenter inituistis, nos invitat ad futurorum memoriam scripturar ministerio declarare, qualiter in conspectu domini dilecti nostri Rainaldi Colonicnis architepiscopi electi, et failie architenteliari, et imperatoria nostrae majetatis legali, in burgo qui dictur S. Genesii, in ecclesis S. Cristophori, Rossas, Guadardus, et Guillicimus majores Lucana: civitatis consules, quisque pro se da sancta Del evangelia juravit ità:

Ego ab hac hora in antea fidelis "ero domini Frederici Romanorum imperatoris, sicut de jure debeo domino imperatori meo, et non ero in facto, vel in consilio, sive auxilio quod perdat vitam, vel membra sua, vel coronam, vel imperium, seu honorem suum, yel quod in explicione aliqua contra voluntatem suom teneatur; et bona fide juvabo eum retinere coronam et honorem suum, et nominatim civitatem Lucanam, et ejus comitatum, et quæcumque regalia quæ de jure in ea debet habere intus vel foris. Hæe omnia contra omnes adjuvabo eum retinere bona fide, et si perdiderit recuperare, et credentias suas quas per so vel per suum certum missum, vel per suas literas certas mihi significaverit, bona fide celabo, et præcepta ejus quæ mihi fecerit de pace servanda, vel guerra in Tuscia facienda, sive de regalibus suis adimplebo, nisi per parabolam domini imperatoris. vel domini archicaneellarii, vel ejus certi missi remanserit, et fodrum ei 'per episcopatum et comitatum Lucanum bona fide recolligi juvabo, cum ab ejus certo misso ad hoc destinato requisitus fuero. Et homines civitatis Lucanæ idem sacramentum fidelitatis domini imperatoris pro posse meo jurare faciam bona fide. Et stratam non offendam, et ne ab aliquo offendatur bona fide pro posse meo defendam et vindicabo. Et dabo domino imperatori Frederico in expeditione versus Romam, Apuliam, et Calabriam milites viginti, et ad illos terminos, quos dominus imperator per se vel per certum suum missum ad hoe destinatum imposuerit mihi. Et conventionem factam de pecunia quadringentarum librarum annuatim solvenda observabo; et nullum recipiam in consulatu, qui hoe sacramentum de pecunia solvenda non juret: et hæc omnia observabo, nisi quatenus remanserit per parabolam domini imperatoris, vel domini archicancellarii, vel alterius sui certi missi nominatim ad hoc destinati. Ouæ quidem omnia acta sunt in præsentia comitis Gerardi et comitis Aldibrandini, et comitis Alberti, et quorumdam consulum Pisanor. Florentinor. et Pistorien. et aliorum multorum, anno Dominicæ Incarnationis 4162, sexto idus julii, indictione decima.

Postea în codem mense et anno aliquantis dichus interpositis, videlicei duis pilii, Lambertus filius Sohtet, et doiudusus, et Carolus majores Luc. civitatis consules, eodem modo et ordine, infra Lucanam civitatem in publico parlamento, in prasentia praelibati Archicaneellorii, et aliorum quamplarium prope ecclesiam et canonicam S. Martini Lucani episcopatus totum supra-seriptum fecerus.

Concordia vero inter nos et Lucanos consules quomodo sit et esse debeat, per eumdem Reynaldum Coloniensem electum, et Archieancellarium Italiæ atque imperatoriæ majestatis legatum facts, talis est, videlicet quod ipsi consules, a preximis kalendis augusti suqua ad ex nauce, debenca omais reggiais que habent tam in civitate quam extra, salvo fodro domini imperatoris, extra civitatem libere tenere, dando in parificatione B. M. in unequaque anno domino Frederico Rom. imperatori, vel suo certo nuiseo nominatim ad hoc delegato, quadringentas libras lucanse moneta publice probate; et jiess sex annis tranaestis, jisa pralibata regalia prablibato domino imperatori resignabunt, et per parabolam predicti Frederici imperatoris vel ejins Raynaldi Coloniensis electi, et Italise archicancellarii, vel sui certi missi ad hoc destinati.

Præterea dominus imperator concedit civitati Lucanæ ut eligant omni anno ex se consules quos volnerint, qui debeant jurare, ita videlicet, quod guidabunt, et regent populum et civitatem Lucanam ad honorem Dei, et ad servitium domini imperatoris Prederici, et ad ipsius civitatis salvamentum. Et ex ipsis consulibus qui electi fuerint, ibunt omni anno in præsentia ipsius domini imperatoris Frederici si in Italia fuerit, aut unus si in Alemania fuerit, recepturi investituram a domino imperatore vice omnium. Et si domino imperatori placuerit quod Lucæ solvant duci solidos mille, quos convenerant, tanto minus domino imperatori de prædicta pecunia usque ad prædictum terminum solvere debent, alias secundum predictum ordinem totum solvere debent. Item consules qui fnerunt electi omni anno, si non habuerint juratam domino imperatori fidelitatem, eam jurare debent. Et hanc totam conventionem nostram per nostrum mandatum et auctoritatem ab eodem Coloniensi electo et Italiæ archicancellario factam, præsentis paginæ scripto corroboramus, ac sigillo majestatis nostræ confirmamus. Hæc antem omnis concordia firmata et habita est inter nos et civitatem Lucanam per Raynaldum colonicusem electum legatum nostrum, ac prænominatos Lambertum et Guilelmum Lncanæ civitatis consules pro se et snis sociis consulibus in prædicto burgo S. Genesii, in domo Rambotti, in præsentia Rolandi de Octavo, Tignosi Causidicorum, Dati Cherinchi .... Malusi, Uberti Sandei, et alior. etc. Dominica Incarnationis anno 1162, vu idus julii, indict. x.

Chi abbia posto mente a quanto noi dicemmo riguardo alle magistrature e ai privilegi delle città n'avrà e schiarimento e conferma. Matura coi tempi quella libertà; e il 1209 Ottone Iv alla medesima città concede quest'altro privilegio, che è belle confrontare col sopraddetto per vedere i passi fatti dalla costituzione interna e dall'esteriore in quel mezzo secolo (1).

In nomine saucte et individue Trinitatis, Amen. Octo quartus, divina favente clementia Romanor, imperator semper augustus. Imperialis excellentiæ uestræ decet eminentiam devotos fidelesque suos sua clementia respicere, et pro benemeritis digua munificentize suze beneficia liberaliter impertiri. Quapropter notum facimus universis imperii nostri fidelibus præsentibus et futuris, quod nos, cognosceutes ex privilegiis antiquis antecessorum nostrorum divorum augustorum, et ex multis obsegulis quæ fideles nostri Lucenses cives in primo adventu nostro ipsi majestati nostræ honorabiliter exhibuerunt, ipsos ferventer devotionem ac fidem indefessam ad honorem et exaltationem romani imperil multis laboribus et expensis semper ostendisse. de imperiali clementia ipsos cum omnibus bonis et rebus eorum mobilibus et immobilibus in speciale inperjalis nostræ defensioals patrocinium recipimus. Insuper concedimus eis, juxta privilegiorum suorum tenorem, et imperiali anctoritate statuimus, ut nullus hominum, nullaque potestas cuiuscumque dignitatis murum Lucanæ civitatis antiquum, sive novum iu circuito frangere audeat, et domus quæ infra hunc murum ædificabuntur, vel jam sunt ædificatæ aut circa in suburbio, nullus mortalium aliquo malo ingenio sine legali indicio deponere præsumat. Volumus etiam et præcipimus quatenus imperiale palatium nostrum in ipsa civitate Lucensi vel extra in burgo eorum nou redificetor, vel hospitia capiantur ibi vi. vel aliqua potestate, de speciali gratia ipsis concedentes, quatenus nulli hominum fodrum aliquod persolvatur, curaturam aliquam seu Ripaticum a Papia usque Romam vel in civitate Pisaua, vel in ejus comitatu. Addimus etiam ut, si qui hominum introierint fluvium Serculum, Mutronem aut mare cum navi sive cum navibus causa negotiandi cum Luceusibus, aut lpsi Lucenses cum eis, nullus hominum eos molestare,

aut cum negotiatores venerit a Luai usque Lucam per stratam, nullus hominum eos strata retorqueat, aut venire aut recedere

probibleat, sed per omnia et in omnibus veniant usque Lucam.

(1) Le piegazioni distin relle Memorie documenti per servire alle atorie.

Lucadrar, vol. 1. non reggoon ci invoi limit atorie; ma si riflicta devivolume fis stampato sin did 1813; e gli accedemici mostrarono ben altra sapienta negli ultima.

securi, omni contradictione remota. Præcipimus insuper imperiali edicto, ut ab ipsa civitate Lucensi infra sex milliaria nulla castella, sive munitiones ædificentur ah aliquo, et si aliquæ fuerint ædificatæ contra hanc nostram prohibitionem, illico nostro et Imperil auxilio, ac plena nostra licentia funditus destruantur. Concedimus et indulgemus, ut si allquis horum possessionem alicujus rei per annos xxx habuerit, si autorem vel datorem ostendere potuerit per pugnam aut duellum, inde nulli teneatur respondere. De speciali gratia omnibus eis indulgentes, ut in foro S. Domnini, et in foro Parmensi plenam licentlam habeant ac libertatem imperiali auctoritate emendi, vendendi, ac res suas quolibet modo commutandi. Interdicimus quoque ac omni modo inhibemus perversas consuctudines a tempore Bonifacii Marchionis prædictis fidelibus nostris civibus Lucanis graviter impositas, volentes ut securitates quas marchiones, vel allqua quælibet persona cum ipsis aliquando pepigerunt, firma permaneant et rata. Decernimus et præcipimus ut omnino nullus judex Lombardia: aliquod judicium vel placitum in ipsa civitate Lucana vel eius burgo aliquo modo exerceat, nisi nostra specialiter, aut familiarissimi nostri imperialis aulæ cancellaril persona præsente. Statuimus ltaque ut nullus archiepiscopus, episcopus, dux, comes, vice-comes, nullus legatus et nuntius noster omnino, nullaque persona vel magna vel parva, sæcularis aut ecclesiastica, prædictos fideles nostros Lucanos contra hanc nostram concessionens gravare audeat, vel modo aliquo perturbare. Quod si quis attemptaverit, centum libras and puri pro pena componat, dimidiam cameræ nostræ, et reliquam passis injuriam. Unde et præsentem paginam Inde conscriptam majestatis nostræ sigillo jussimus communiri. Hujus rei testes sunt Volcherius patriarca Aquilegiensis, Joannes episcopus cancellarius, Henricus mantuanus episcopus vicarius curiæ, Joannes episcopus florentinus, Robertus lucanus episcopus, Ildebrandus comes Tusciæ, Guldo comes de Gurvis, Menicardus comes de Gurvis, Azzelinus do Trevisio, Salinguerra de Ferraria, Henricus marischalcus de Calidia, Cuno de Minchenber, et alii quam plures.

Ego Conrados Spirensis episcopus imperialis, aulæ cancellarius, vice domini Tedicis colonicasis archiepiscopi, et totius Italiæ archicancellarii recognovi.

Acta sunt here anno Dominice Incarnationis MCCIX regnante domino Octone quarto Romanor. imperat. gloriosissimo, anno imperii ejus primo.

Datum apud Fulgineum, per manum Gualtherii imperialis aulæ protonotarii secundo idus decembris.

Più ampiamente Federigo Barbarossa il 1464 confermava il mero e misto imperio al vescovo di Lucca sopra una quantità grande di terre, ville, castelli, piisninorum ontecesorum notrorum exempla secuti; el il vescovo vi è autorizzato del legen dei stitiam fuciendam, gubernandumque per te et per taum nuptium, ita sicut nos et noster nuptius agore debuigament.

Ai diritti di mercatura e di esenzione le repubbliche vogliono aggiungere il dominio sopra i vicini, ed ecco ancora come la città medesina ottenesse molte pertinenze nella Garfagnana da Federigo II nel 1244.

In nomine sanctæ et individuæ Trinitatis. Fridericus, divina favente clementia Rom. imperat. semper augustus et Siciliæ rex. Liberalitas imperialis recompensat in præmiis impensa fidelium servitia quæ merentur. Ea propter, per præsentis privilegii nostri tenorem notum fieri volumus universis imperii fidelibus tam præsentibus quam futuris quod commune civitatis Lucæ fideles nostri majestati nostræ humiliter supplicarunt, ut castrum Motronis, Montisfegatensis, et castrum Luliani, quæ sunt de Carfaguana cum omnibus corum, et cujusque corum rationibus, pertinentiis, jurisdictionibus et districtu eis concedere in perpetuum, ct dare licentiam eidem communi recipiendi et retineudi homines et personas quaslibet Carfanianæ fideles nostros in concives eorum, qui, vel quæ effici voluerint habitatores et incolæ, vel alios concives civitatis ejusdem, et eisdem hominibus et personis veniendi ad eamdem civitatem ad habitandum si voluerint, vel alias se concives faciendi; et quod liceat communibus et aliis singularibus personis de Carfagnana recipere potestates, et rectores civitatis prædictæ de gratia nostri culminis dignaremur. Nos vero eiusdem communis nostrorum fidelium supplicationibus benignius inclinati, attendentes ctiam grata et accepta servitia quæ idem commune maicstati nostræ exhibuit, hactenus exhibet in præsenti, et quæ exhibere poterit in futurum, eidem communi Castra de Carfagnana superius denotata cum oninibus eorum, et cuiusque eorum rationibus, pertinentiis, jurisdictionibus et districtu concedimus, nec non ipsis licentiam recipiendi et retinendi homines, et quaslibet personas Carfauiaum fideles nostros in concives corum, qui, vel quæ effici voluerint habitatores et incolar, vel alias concives civitatis ejusdem, et eisdom hominibus et personis remiendi ad josam civitaten ad habitandus at vouerint, vel alias se concives faciendi, et hominibus et alia singularibus personis de Carfaganan recipiendi potestates et rectores civitatis predicite de gratia majestatis nostre, et plenitudine potestatis, salva in omnibus imperiali justita. Statismus praterea, et sanciume, ut un'lla persona etc. on le solite formole rec.

Per castigo dell'avere parteggiato coi papali, Federigo II privi-Lucca delle prodette concessioni, e della Garfagnana investi lo sventurato suo figlio Enzo; ma tornato in pace, la rece al conune di Lucca come feudo; sicchè questa città entrava nella gerarchia feudale riguardo agli esterni, mentro internameute proseguiva gli ordini repubblicame.

In nomine sanctæ et individuæ Trinitatis.

Fridericus divina favente elementia Rom. imperat. semper augustus, Hierusalem et Sieiliæ rex.

Ad prosequenda munifice vota fidelium, et si tum plenitudine gratiæ, tum supremæ majestatis auspiciis liberalitatis cesarcæ dextera generali quadam regularitate sic habilis illis, verumtamen gratiosa porrigitur quadam specialitate libentior, in quibus velut fide præclaris, et operum actione pro meritis servitia recenta remunerat, et præstanda in posterum efficit promptiora. Ea propter per præsens privilegium notum facimus universis imperii fidelibus præsentibus et futuris, quod, licet nos olim provinciam Carfagnanæ cum juribus et pertinentiis suis Henrico juniori illustri regi Sardiniæ, sacri imperii in Italia generali legato dilecto filio nostro de mera donatione nostra duximus conferendam; attendentes tamen fidei puræ zelum quem commune Lucæ fideles erga majestatis nostræ personam habere noscuntur; considerantes etiam grata servitia quæ culmini nostro exhibuerunt hactenus et præsentis turbationis tempore fideliter exhibere non cessant, et quæ exhibere poterunt in antea gratiora, de voluntate regis eiusdem, cui in aliis et majoribus providenția paterna volumus providere, de speciali gratia, et ex certa conscientia nostra provinciam ipsam cum castris, villis, hominibus, jurisdictionibus, possessionibus, terris cultis et incultis, aquis et aquarum decursibus, justițiis, rationibus omnibus et pertinentiis suis, videlicet quæ de dimanio in dimanium, et quæ de servitio in servitium eidem communi fidelibus nostris in fide et devetione nostra persistentibus, in rectum feudum duximus concedendum. Ita tamen quod provincia ipsa a nobis et successoribus nostris in perpetuum nomine recti feudi de extero teneant, sicut tenent alias terras eorum districtns, et a nobis et imperio recognoscunt, els olim a divis augustis progenitoribus nostris concessas, et a nobis postmodum confirmatas, debita quoque et consueta servitia proinde nobis et imperio facere teneantur. Statuimus igitur et imperiali sancimus edicto, quod nullus dux, et nullus marchio, nullus comes, nullus vicarius, nullus notestas seu comune, nulla denique persona alta vel humilis, ecclesiastica vei secuiaris dictum comune fideles nostros in fide devotione nostra persistentes, super præmissis contra præsentis privilegil nostri tenorem temere imnedire seu moiestare præsumat. Quod qui præsumpserit, præter indignationem nostri cuiminis quam incurret, tria milia marcarum argenti pro pæna se compositurum agnoscat, medietate ipsarum fisco nostro, et reliqua medietate passis injuriam applicanda.

Ad ejus autem concessionis et gratiæ nostræ memoriam ac perpetuo valituram præsens privilegium per manus Nicolai de Rocha notarii et fidelis nostri scribi, et sigillo majestatis nostræ iussimus communire.

Hujus rei testes sunt Manfredus dilectus filius noster. Manfredus Marchio dilectus affinis noster. Petrus de Caiabria mariscalcus noster. Magister Ricciardus de Montenigro magna curire nostræ magister justitiarius. Magister Gualterius de Octa dilecti familiares et fideles nostri, et alli quam piores.

Acts sunt hixe anno Dominice Inearnationis 1248, mense deceubris septime indictionis, imperante Domino Frederico Del gratia Roma. imperatore scamper augusto, llierussiden et Sicilia rege, imperii ejus anno XXVIII, regni Hierussiem XXIII, regni vero Siciliae L. datum Verecilis mense, indictione suprascriptis fediciter. Amen.

Sono cosl preziosi i documenti che Lucca possiede, che se ne potrebbe facilimente dedurre una storia degli uomiai c del comune, dall'istante della conquista fino allo spegnimento dell'aristocrazia; e asrebbe un modello insieme, ed un'illustrazione alle vicende interne delle altre città, ie quall a gran pezza non possiedano tanta dovizia, e tanto seguito di monumenti ne una società patria che gli abbia pubblicati e illustrati. Ecco un bel compito pel manchese Mazarzos del

### Nº II. pag. 45.

#### Giuramento dei consoli e podestà.

Gli antichissimi statuti di Genova danno il giuramento che prestavasi dai consoli, e che dal Serra (Storia dell'antica Liguria t. 1. p. 277) è tradotto cosl:

In nome del Signore, noi piglieremo il magistrato questo di della purificazione di santa Maria, e nel medesimo giorno, terminata la compagnia, il deporremo.

Opereremo il tutto a utilità del nostro vescovado e comune, a onore della nostra madre Chiesa.

Conosecremo le quistioni private sull'istanze degl'interessati, le pubbliche ancor senza istanza, o sempre di buona fede, secondo la ragione e con perfetta egualità, non iscemando i diritti del comune in favore de' privati, nè i diritti de' privati in favor del comune.

In caso di disparere tra noi, faremo ciò che i più opineranno, ed essendo ugualmento divise le opinioni, eleggeremo un savio, di cui non si conosca anco il parere, e ne staremo al suo detto.

Eserciteremo il diritto di rivocare e migliorare le sentenze fatte nel nostro consolato, qualunque volta il richiedera la ginstizia.

Per qualsivoglia sentenza non prenderemo direttamente o in-

direttamente più di tre soldi. Le proprietà, i feudi, e l diritti posseduti pacificamente per

trent'anni, conserveremo intatti a' possessori. Quando alcuna delle parti non trovi avvocato per difendersi, e ce ne faccia istanza, noi glien'eleggeremo; e quando l'eletto ricusi, o non si adoperi di buona fede, non gli permetteremo di

più comparirei dinanzi per tutto il nostro consolato.

Imporremo a' testimoni, chiamati in giudizio dalle parti, di comparire e dire il vero, obbligandoli in caso di rifiuto al rifacimento del danno. I testimoni nelle cause maggiori non saranno meno di dodici.

Di qualunque persona che invitata a testimoniare, non vorrà comparire davanti a Noi e giurare il vero, faremo vendetta in nostro arbitrio, ancorchè sia negli ordini sacri, perchè così vuol ragione. Sentenzieremo in pubblico nel termine di quindici giorni dal presentato libello, quando non cada in di festivo, o da noi non si dimentichi, o si ritiri l'attore.

la caso di omicidio premediato e palese, mandremo in estilio il colperolo, daremo il guasto a' suoi ben, ei Il possesso di quelli a' più stretti congiunti dell'ucciso, o, quando il riflutassero, alla catedrale. Che se non sis provato chiaramente il reo, permetteremo a' congiunti fino in terzo grado di domandarea e chi sopetteran del cilito, l'ammenda quanta vornanno, o quanta almeno potrà dar l'accusato. Ma vegli ricuscrà di pagaria, e sidierà a battaglia l'accusatore, sarà lecito, e il soccombente puniremo, come avremuno punito il palese omicidio.

Chiunque porterà armi dal suono della gran campana sino alla fine del parlamento, sarà da noi condannato in lire dieci, avendone almen cinquanta, in una lira sopra dieci, e in men d'una lira a nostro arbitrio, se è in povero stato.

Non permetteremo torri più alte di ottanta piedi, e quelle che si alzeranno di più, faremo abbassare, e a venti soldi per piede condanneremo i trasgressori.

I monetai fishi e i complici loro speglieremo d'ogni avere e d'ogni divito a farore del pubblico erario; proporremo al parlamento che siano banditi in perpetuo, e venendo in nostro potero, farem loro troncar la destra. Sarà però necessaria un tanto essigo o la confessione del reo, o la sua convinzione mediante una legale deposizione del vestimoni.

Chiunque nominatamente invitato da Noi o dal popolo at ascrivers inella nostra compagnia, non avrà aberito estro undicil giorni dall'invitazione, non sarà più ricevuto per tre anni avvenine. Non accetteremo la giudicia le sue istanze, salvo so fosso obbligato a difendersi; ne lo nomineremo a' pubblici uffizi, e farem divieto, che nessuno della nostra compagnia lo serra delle sue navi o difenda le sue ragioni a' tribunali. Il simile faranno i consoli dono noi eletti. e llo resuccessori.

Volendo mandare ambasciadori, non assegneremo loro più onorario, che la maggior parte del parlamento avrà approvato; e l'assegnazione precederà l'elezione.

Victeremo il portare nel distretto nostro merci contrarie alle nostrali, salvo i legnami e guarnimenti di nave.

Non prenderemo nuova guerra, nè faremo oste, divicto o imposizione senza il consenso del parlamento, nè accresceremo i dazi marittimi, fuorché all'occasione di nuova guerra in mare; e i pesi saranno eguali per tutti.

Qualunque volta uno straniero sarà accettato nella nostra compagnia, gli daremo il ginramento di abitazione non interrotta nella nostra città, secondo il consueto degli altri cittadini. So non che basterà l'abitazione di tre mesì l'anno pe' conti, pe' marchesi e per lo persono domiciliate fra Chivarri e Portovenero.

Osserveremo fedelmente l'appalto delle monete a coloro, che obbligati si sono verso il comune. Similmente saremo esecutori leali delle convenzioni co' principi e popoli forestieri.

Semprecchè si faran nuovi accordi e nuove ascrizioni, sarà nostra cura di farli trascrivere nel breve consolare. »

Il Corio così produce quelli per Milano. (L. II. p. 86).

« il podestà giurò ii regimine suo, la forma dei qual gluramento dal proprio originale avuto, esporremo in questo modo.

In nomine Domini, sacramentum potestatis comunis Mediolani tale est.

Giurava sopra li sacri evangeli cho insino ai primo d'aprile prossimo, e per tutto quel giorno, che per lui saria retto il Comune di Milano, borghi, o sua giurisdizione, di portarsi con quel miglior modo e consiglio che fosse possibile afl'utilità di essa comunità, specialmente della pace e guerre che interveniano, E le convenzioni e concordie sariano costituite tra essa o altre città. e particolari persone, far mettere in iscritto, e quelle conservare. E il comuno della città aiutare e mantenere nelle concordie e convenzioni scritte ovvero confessione, e dazii, specialmente de' luoghi quali sono oltre al fiume di Adda, e quelli che Fedorico imperatore, o suo figlio Enrico re e parimenti imperatore, similmente ancora quelli che Oto re dei Romani avea concesso a questa inclita comunità, e diligentemente inquirere se quelli erano posseduti per la memorata repubblica: e quando aitrimenti fosse, giurava con ogni possanza che aveva da ricuperarli. e serbarli sotto ii dominio di questa città, specialmente la terra di Pontio e di Melegnano. Giurava ancora di non essere guida no spia a danno della prefata città, ad utilità di niun suo nemico o società. E sotto il predetto giuramento prometteva, ritroyandosi tra i pubblici fossati di Milano, una volta il giorno montare al suo ufficio, nel luogo dove i consoli e suoi precessori erano soliti mantenere giustizia, e quella escreitare ad utilità di questa

repubblica, riservato non essendo infermo e a funerali, ovvero fuor de'fossati per li pubblici beni: e oltra venti giorni in tutto l'anno non staria che non fosse nei beneficii della comunità. E di non fare alcun furto, nè fraude, nè consentire si facesse per altro; ed essendo commessi, di palesarli nel pubblico concilio, e parlamento, non essendo manifestati tra otto giorni dalla spa sapnta. E che a beneplacito di niuna persona, ovvero per cagione del suo ufficio non piglierebbe cosa alcuna, nè nessuno obbligare nè patire fosse obbligato. Ancora avendo pigliata cosa alcnna, la restituirebbe al datore, ovvero al comnne di Milano fra otto giorni, per similmente fare di alcuno guadagno fatto per la sua mogliera, o figliuoli per la cagione predetta, dopo la saputa di tal cosa fra otto giorni rendere al datore, od a qualunque suo nunzio, ovvero al prefato comune. Ancora, che nelle legazioni non gli fosse lecito guadagnare alcuna cosa che non mandasse alla comunità, nè da quella potesse avere altro se non quello che cra stato ordinato per lo assegnato stipendio del quale di sopra abbiamo trattato con un capitolo che potesse i consiglieri rimnnerare senza fraude, e se sapesse veruna cosa essere data ad altro, non essendo restituita, giurava Infra otto giorni di palesarla. E che non darebbe alcun consiglio nelle cause pertinenti a' consoli di giustizia, o del comune, se non a quelli che avevano a giudicare tal causa, e che di tal consiglio non piglieria niuna mercede. Delle giudicature sue non piglierebbe se non dodici dinari per libra; dei quali, dieci dinari ne daria al comune e due distribuirebbe tra' giudiel suol. E che delle cause sariano per sentenziarsi non manifesterebbe se non ad un suo giudice. ed al notaro che aveva a scrivere la sentenza, o veramente a quello dal quale aveva pigliato il consiglio, pronunciando tal sentenza secondo la disposizione delle leggi appartenenti al comune di Milano, e rimodernate nel tempo di Giacobo Malcoregia podestà in questa città; e che quella credenza a lui saria manifestata non paleserebbe sotto debito di sacramento al danno del concilio o della repubblica milanese. E che l'incanto del viatico, fodro, o di moneta per far dono non licenzieria, se non domandato il consiglio de' savii di ducento uomini almanco. E che secondo il bisogno nelle cause al suo ufficio pertinenti, al giudici rlebiedendolo, daria il consiglio con buona fede, e non lo manifesterebbe insino non fosse la sentenza lata, ovvero nigliata convenzione tra le parti, e che non saria avvocato di niuna persona tra i fossati di Milano, eccetto del comune, o di chi fosse

tutore o curatore di quello, però non piglieria patrocinio contro la prefata repubblica. Aucora che rileveria i consoli di tutte quelle cause le quali pronunciarono di comandamento suo o precetto, e parimenti d'ogni gluramento in fine dell'ufficio suo. E che non faria remissione di alcuna taglia imposta a niuna persona, se non per cagiono d'incendio, tempesta, o povertà manifesta, o d'altra causa giusta approvata per il concilio della credenza, quale almanco fosse di trecento uomini, e l'altra con buona fede eseguirebbe. Ancora eseguirebbe o faria eseguire le pene nelle quali incorrebbero i prestinari per non fare il pane secondo il modo dato per il comune di Milano, se non fosse per cagione di povertà, e che dello giudicature non faria remissione senza il consentimento come è dimostrato. E che non restituirebbo i depositi fatti delle peno de'maleficii perpetrati, se non mediante la satisfazione. E che alcuna villa non costituirchbe, horgo nè veruno borgbesano, o rustico non faria franco di carichi imposti per la repubblica, senza il consentimento del comune consiglio de' savi che non fossero consoli, e senza frode, almanco domandato duecento uomini. E che cavallo, o mula, il nolo del quale dovea essere pagato per il comune, non piglieria per alcuna ambasciata d'essere per lui fatta a nome dei prefato comune. E che scorderebbe tutte le penc fatte nel tempo del suo governo tanto dai cittadini quanto di forensi, eccetto quelle di ottobre, novembre e dicembre, precedenti al suo regime. E che darebbe opera che le terce de'handiti resteriano incolte e devastate, riservata la ragione dei massari e creditori. E che non concederebbe veruno ufficio o ambasciata a banditi, nè a chi avesse ceduto i heni, se prima non fossero soddisfatti i creditori. nè ad infame o a qualcuno che per frode fosso rimosso da qualche ufficio. E se per negligenza gli fosse concesso, dopo quindici giorni saputo l'errore, il priveria della dignità, non restituendogli tal dignità nel tempo dell'ufficio suo. E che non donerchbe alcuni beni dei comune se non quelli si conteneva negli ordini e statuti. E che le moline tenute e già possedute per il comune di Milano non alieneria, anzi che ad ogni sua forza sarchbero difese fedelmente, non più di quattordici mesi locandole. E che le sentenze date per lui o altri pretori, giudici o consoli del comune di Milano, o di giustizia, scientemente non infrangerebbe, anzi l'esecuzione di quelli manderebbe ad effetto secondo fosse richiesto. E che le costituzioni dei comune non

muterebbe senza il consiglio della credenza, il quale almanco fosso di quattro cento nomini, anzi quelli osserverebbe con buona fede. E che opereria che i servitori i quali facessero ambasciata per la comunità non avessero se non sei denari, oltre al cibario della persona e cavallo, il quale gli sarebbe dato per il comune di Milano. E che quelli sariano posti nel bando per omicidio, o trattato, dono alcuna pace nè triegna non permetterebbe abitassero nel comune di Milano, e le terre o abitazioni di quelli nel tempo del regime suo preserverebbe incolte e devastate. E che non piglicria ristauro di cavallo o d'altra cosa perduta per la comunità, come contra nemici, o battaglie e simili. E che daria opera che le cose qual furono, dal podestà di Melegnano, trovandosi, si dovessero richiedere al beneficio del comune di Milano. Ed essendo mandato alle spese del comune predetto, alla tornata sua desse in iscritto il numero dei giorni dell'assenza. E che in elaseun mese per quello si facessero i conti coi camarieri, ai quali fosse commesso il governo della comunità, e di clò presso lui ne facessero fare pubblica e autentica scrittura, se non fosse per altro maggiore impedimento. E che i sualfattori manifestati, o per prova, o confessione del reo, o requisiti per contumaci, e come asseuti banditi, punirebbe secondo gli ordini e costituzioni, e quello non potesse fare per gli statuti, eseguisse secondo le leggi ovvero consuctudine approvata, e similmente faria dei maleficii commessi avanti del suo reggimento. E ehc farebbe satisfare tutti i debiti dal preterito podestà, o giudice nel tempo del suo ufficio, e parimente della comunità per mandato d'esso pretore. E che non potesse pigliare niuna cosa in prestito se non era fuora della giurisdizione, in beneficio della repubblica. E che non darebbe ufficio a veruna persona, eccetto per la custodia della città, mentre non avesse numerato denari per esso ufficio eol giuramento, e quello a nessun altro concederebbe, sotto pena da essere privato. E ehe quelle sentenze si darebbono, per li consoli di giustizia e suoi nunzii con buona fede osservaria, se non nelle appellazioni sospese di ragione, secondo il tenore e concordia dell'imperatore Federico, cioè di quelle che cceedono la quantità di libbre 25 imperiali, ovvero ipso jure fossero nulle, e conosciute per lui o per i consoli. E che definirebbe le appellazioni fatte sopra le cagioni degli omicidii ovvero bandi, o incendii, battaglie, o altra cagione, eccetto se lo appellante non facesse all'avversario suo la sicurezza della restituzione delle spese, giurando non aver dato niente al giudice delle appellazioni, nè ad altra persona se non all'avvocato, e cercare scritture, o mercede di quelle. E che fedelmente ricercheria se niun console, ossia ufficiale facesse frode o altre esazioni, i quali ritrovando pubblicamente condanneria in quattro tanto, e che il simile farebbe giurare al succedente podestà, e consoli nel tempo del suo reggimento. E che tutti gli ufficiali del comune di Milano costringerebbe al conto di tutti li denari avutl per la comunità in termine d'ogni quattro mesl. E che tutto l'avere del Comune di Milano, il quale in esso perverria nel tempo del suo reggimento, infra otto giorni conseguerebbe alla comunità, eccetto che potesse andare alle spese d'essa per li fatti del Comune, non potendo però spendere se non quello gli saria concesso. E che darebbe opera che i banditi specialmente per omicidio, incendii e guasti fossero presi, e puniti non avendo la pace. E che non manifesterebbe Il consiglio per lui dato in danno dei consigliati, nè paleserebbe quelli da chi avea consiglio, per sentenze od altra cagione. E che non potesse dare alcuna cosa per la consigliatura condannatoria, se non quello si conteneva nello statuto sopra di ciò ordinato. E che i sacramenti per esso dati di obbedire i suoi precetti fossero generali e non di diversi tenori. E che facesse eleggere il reggimento della città avanti il primo di novembre avvenire. E che manlenesse e aiutasse l'onore, lo stato, possessioni, giurisdizioni e ragioni del comune di Milano e specialmente il borgo nominato di Laciarella. E che non potesso eleggere ufficiale del comune se non per il concilio, e non rimunerarli di alcuna cosa del comune senza volontà de consiglieri, e disposizione de statuti. E se andasse fuor della città non avesse a spendere se non tanto quanto si contiene negli ordini della repubblica. E che fosse obbligato ad eleggere due procuratori fra venti giorni dopo il suo giuramento fatto, i quali avessero a ricercare se esso podestà, o di sua famiglia, oltre gli ordini pigliassero cosa alcuna, e quella facessero vendere al fisco della comune. E che le condannazioni per lui fatte o per suoi antecessori facesse scuolere e riperre in pubblica utilità. E che non potesse avere oltre allo stipendio di lire due mila, eccetto il salario di cinque gludici, i quali non potesse avere se non fossero dati per il consiglio generale. E che facesse a' suoi giudici tener conto dei sacramenti e sottoseriverli senza prezzo. E che non potesse far ragione ad alcuna persona maschio, nè femmina, nè altre università per lui, nè per suo nunzio, anzi proibire non si facessero delle cose, ovvero delle

ragioni aquistate per Giacopo Malcoreggia, olim podestà di Milano alla parte del Comune, da Ugone Visconte figliuolo del quondam Ruggero, e dai figliuoli di quell'Ugone, e a Corrado Visconte e per Enrico figliuolo del quondam Rodolfo fratello d'esso Corrado, cioè dei prestini, fornari e forni, bolli di stari, e di tutte quelle cose e ragioni si conteneano per pubblico istromento tradotto per Martino Zona, notaro del comune di Milano, e per tal cagione in tutto nè in parte tutte le cose predette attendere, o osservare, e far giurare avanti al tempo dell'esito del suo ufficio al rettore, o più rettori che fossero, che nel futuro anno dopo lni che saria nel reggimento della città di Milano. E questo senza tenoro in modo che da quel giaramento potesse essere liberato col consiglio del comune, o per qualche altro modo. E che in ciascun mese il predetto giuramento si facesse leggere, e quello diligentemente udire, eccetto si fosse fuora della città occupato per la repubblica, e parimente ogni quattro mesi li statuti, e che non potesse costringere niuno a dar pegno di libbre cinquanta terzoli in su. E che in termine di venti giorni celebrasse un concilio, di ordinare le guardie al ponte di Ticino, e castelli colprezzo di tal custodia, e fosse sceondo l'ordinazione deliberato nel pubblico parlamento. E che al primo di maggio prossimo facesse fare il concilio d'inquirere le facoltà de' cittadini, borgliesi o forensi, e piacendo al predetto concilio, per uomini idonei facesse fare tal descrizione. E che non facesse ragione nè permettesse per altro si facesse delle condannazioni fatte per gli antecessori suoi, nè dei denari spesi del Comune per tali ufficiali, o altri per lui, del che ancora non ne pigliasse querela per li consoli di giustizia ne per altri. E che non concedesse ad alcuno console o ufficiale, che dovesse stare nell'ufficio per un anno, la satisfazione del suo salario, se prima non fosse passato mezzo il termine del suo tempo. E che costringesse ciascuna porta c Fagia a satisfare i consoli e gli ufficiali, in modo che l'una porta o fagia non patisse il carico assegnato per tal cagione. E giurasse di osservare tutti gli ordini e statuti ordinati sopra la concordia per lui celcbrata tra le parti in Milano, siecome è dimostrato, tradotte per Sighimbaldo Turriano, E che facesse che tutti i debiti della comunità fossero pagati in denari contanti per tutto il mese di novembre prossimo. E cho tutte le taglie imposte per lui tanto nella città, quanto nei borghi, ville o luoghi, quanto particolari persone facesse esigere siccome negli statuti si contiene. E che finito il suo reggimento, quin-

dici giorni avvenire dovesse dimorare a Milano insleme con la comitiva sua ad ogni sindicato gli fosse imposto. E cho facesse spendere in biada libbre sei mila ad utilità del Comune nel modo che si contiene di sopra. E che tutti i giudei ed eretici dovesse bandire fuori di Milano, sno contado e giurisdizione in termine di due mesi dopo ricevuto il giuramento, e questo bando averia fra le altre autentiche scritture, nè quelli riceveria, nè converrebbe dal bando senza arcivescovile mandato. E che tali eretici d'ogni sesso, dopo che per l'arcivescovo gli fossero denunciati, quelli che gli avevano ricevuti ammonisse che infra il termine di venti giorni gli avessero cacciati, altrimenti che loro similmente fossero posti nel bando, del quale non li potesse cavare senza licenza ecclesiastica, e che le case loro farebbe rovinare, nonendoll nell'eretico consorzio. E se alcuni statuti trovasse contro la Chiesa, quelli distruggeria, e che tutte le cose predette denunciasse al suo successore. E che non potesse aggiungere alenna cosa alle istituzioni del comune di Milano senza parola del concilio generale. E che tutte le cose predette con buona fede osserverebbe.

Dopo il sagramento predetto celebrato per il pretore, i consoli della credenza ricevettero parlmente l'infrascritto giuramento.

Principalmente con buona fede intendessero le cause ministrando giustizia, e che eiascun giorno ndendo la campana anderebbero al concilio, eccetto se non fossero occupati nei casi riservati per il podestà al primo capitolo. E che non sarieno guida nè spia contro la comunità di Milano, e che non piglierebbero alcuna cosa, no per sommessa persona, oltre a libbre otto terzoli. E se il podestà per utilità della repubblica gli richledesse alla pronunciazione di qualche sentenza, quella non darebbero senza il consiglio d'uomo perito, e la concione di giustizia. E che non starieno fuora della città senza licenza più di quattro notti in ciascun mese, eccetto se per infermità di qualcuno fosscro assenti potessero dimorare insino a miglioramento, o fatto i funerali, o anche nel tempo delle messone e vendemie gli fosse lecito stare assenti notti quattordici per ciascun raccolto. E che non potessero dar termine di risposta al rco dolla giurisdizione di Milano seuza aver libello più che otto giorni con volontà dell'attore. Ancor fossero tennti a finire le cause principiate sotto di loro lnfra quattro mesi dal tempo sarà contestata la lite, non computate le dilazioni, e sentenziare secondo la disposizione degli statuti, leggi e consuctudini della repubblica. E che non pronuncierebbero sentenza più di soldi quaranta terzoli se non in iscritto e parola di tutti i consoli della camera, o la maggior parte, quali sapessero essere nel Broletto dopo il suon della campanna, e se quelli fossero discordi, con volontà delle parti la pronunciassero a consiglio de' giurisperiti. E non gli fosse lecito muover quistione o lite nel tempo del loro consolato per alcuna cosa immobile nella quale fosse altore. E che non potessero pigliar cosa alcuna per la consigliatura delle cause, nè far dare ad altri consoli della camera quali fossero sotto il consolato di Milano. E che darebbero opera che le sentenze late per loro si eseguissero a richlesta della parte. E che le sentenze date por luro o potestà non manifesteriano eccetto a' suoi colleglil, e a chi pigliassero il consiglio. E non terrelibero contro la legge municipale e statuti del comune di Milano. Ancor che sotto pena di giuramento non manifesterebbero la eredenza con loro comunicata. E che non piglierebbero querela de'banniti e guasti, fatti per il podestà di Milano o suoi ufficiali. E che non s'intrometterebbero di veruno ufficio appartenente al podestà, se non con licenza di quello. E che non muterehbero li statuti, anzi in tutto gli osserverebbero. E che se mutassero abito in diventare religioso, o andassero al santo scholero, o a sant Giacobo di Galizia, non fossero tenuti al predetto giuramento. Ancora se alcuna persona facesse donazione de'suoi beni quale il volgo chiama spogliazione, non fossero tenuti a giudicare per quello l'avea ricevuta, eccetto se tale donazione non fosse proclamata. E che non ricevessero ristauro delle coso deteriorate per la comunità di Milano. E dei testimoni, ricevuti per loro o suoi notari, se ne tenesse autentica scrittura, e similmente delle scutenze late. E che non dessero bando a richiesta di veruno che non fosse della giurisdizione. E se qualcuno desse querela, e quella in ultimo non perseguisse, facessero a requisito ristorare delle snese fatte. E che tal sacramento si fariano leggere siccome è scritto, dal magnifico podestà di Milano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E I'anno 4273, pontefee sedente Gregoria, vacante l'imperio, Oto Visconte arcivescovo csulando insieme coi nobili, in questa città Napo Tariano dominante, Visconte de Visconti fratelio di Gregorio pontefice, e nobil cavaliere vi fu protoce, il quale nel predetto milistamo, indizione quintadecima, un giovedi ai settu di genarto coi rettori di Milano, insieme con Napo Turlano del popolo milanese perpetuo anziano, fevero gli infrascritti statuti o ordini, sopra de 'quali, e alla osservazion di quelli il podesbi dovea giurare; e questi furono statuti col consiglio degli ottocento uomini. Principalmente che giurasse ad onore della Beata Vergine, e il divo Ambrogio di questa città potentissimo padrone, ad esaltazione della Santa Chiesa, e di Carlo serenissimo re di Sicilia, e a buono stato della città, e distretto di Milano, e della Turriana famiglia insieme cogli amici di quella, rimoto ogni odio o amore, governerebbe il dominio d'allora di questo sagramento ad un anno prossimo venturo, con l'osservazion di questi ordini. E prima che non pigllerebbe per suo salario, o stipendio con la famiglia sua più di libbre quattromila di terzoli ogn'anno di proprio avere della Comunità. E che esso podestà con la famiglia osserverebbe tutti gli statuti fatti contro gli eretici, e similmente gli ordini e statuti fatti contro i banditi e traditori della patria. E che punirebbe qualunque omicida, non ostante la pace, come è narrato negli ordini antescritti, eccetto se non fossero uccisori de' banditi. E che fosse obbligato dopo il reggimento star con la corte sua nella città quindici giorni per il sindicato loro a sue spese, e soddisfar ciaschedun debito che avesse, tanto con gli ecclesiastici, quanto con secolari, eccetto della abltazione, quale il Comune gli era obbligato a dare. E che ubbidirebbe tutti i precetti della credenza di S. Ambroglo. E similmento i mandati di Napo Torriano anziano e rettore perpetuo del popolo. E che farebbe osservare gli incanti e mercati della gabella del sale, siccome si conteneva negli istromenti e ordinazioni fatte con Marco da Como e compagni, E similmente i pedaggi e altre gabelle alienate per il Comune a Resonado da Paderno e collegi. E che faria soddisfare gli ambasciatori, nodari, trombetti e altri stipendiati secondo gli ordini fatti nel modo come è detto. E che fosse obbligato a castigare i ladri; cloè per il primo furto fargli cavare un occhio, per il secondo tagliargli le mani, per il terzo impiccarli per la gola, e parlmenti fossero puniti per i bandi. E che ogni mese esso podestà, insieme con Giacobo Ariloto sopra di ciò deputato, andasse a vedere se bisognava cosa alla riparazione del ponte nuovo sopra il Tesino verso Vigevano, e quello che era sopre il naviglio di Abbiate. E che assolutamente punirebbe i famosi ladri, giuocatori e ricettatori di quelli. E che fosse tenuto con quel consiglio che meglio gli parrebbe, con due nomini per porta eleggere la metà della metà del conciglio degli ottocento, che spettava alla società de' capitani, e valvassori, cloè duecento dei predetti, e duecento fossero eletti a sorte, secondo la consuctudine. E la questa forma fossero eletti i quat-

troccato che appartenevano alla società di Motta e Credenzia. E che nessuna parentela di Milano nè distretto potesse essere del predetto concilio di cinquecento; e che senza alcuna remissione castigasse l falsatori e tonsatori delle monete, di biada e vettovaglic, contro gli ordini di questa repubblica, e parimenti potesse punire i ricettori di tali delinquenti, con la privazione delle sue facoltà. E osservasse che nessun console di giustizia non potesse più di un anno fare tal consolato, la elezione de' quali fusse in sua podesta. Ancor che facesse riscuotere tutti i pedaggi, non ostante alcun privilegio. E non patisse che prigioni fossero posti nella Mala stalla, o Broletto nuovo, anzi quei luoghi dove meglio parcrebbe a lui convenirsi. Ancor curasse che lo strade del Broletto predetto dalle porte della città insino a quello fossero vacue, e non impedite d'alcuno venditore di frutti pesci, carni o altra cosa, al che contrafacenti al parer suo li potesse nunire. E fosse obbligato d'osservare che niun ruffiano nè nleuna meretrice non entrasse nel Broletto della comunità di Milano. E che tutti i carichi e fodri assegnati facesse riseuotere, posti com'è narrato nella città o fage, secondo erano imposte per Giacobo Scutario monaco di Caravalle, o fosse per Oldrado Nosiggia giudice di tali fage. E cho potesse punire i guardiani delle porte o pusterle, quali rubavano legne, palea, prede o altra cosa entrante nella città, in cento soldi di terzoli, della qual pena la metà fosse del comnne, c l'altra dell'accusatore. E che facesse fornire per tutto il meso d'aprile avvenire il lavorerio della strada pavese. Ancor che facesse solare tutte le strade quale facevano capo al nuovo Broletto, ossia nuova corte del Comune. E che facesse osservaro la festività del giorno di S. Ambrogio, e offerire un pallo e cerco per questa Comunità. Ancor cho parimenti facesse pagare al ministro, o convento de' frati minori libbre cinquecento di terzoli per l'ajuto della fabbrica del campanile ad onor di tutti i santi. La metà a calende di marzo ed il restante per tutto maggio. E che per il mese di febbraio seguento costringesse ogni comune, borghese, castellano, luogo fino a dieci mila passi fuor di Milano dare idonea fidejussione, che in tai luoghi non terrebbero cosa alcuna, e che a mezzo il mese facesse fare il conciglio per la refaziono della torre sopra il Lambro e così facesse cominciare la cava alla bocca del Tesinello, acciò che il naviglio dal Lago maggiore comodamente potesse entrare nella città. E di questa opera il successor suo ne facesse giurare, e così all'assequato termine tutte le strade maestre quali venivano a Milano facesse acconciare. Il che tutto inviolabilmente giurò d'osservare, in pubblico e general conciglio sopra la loggia di quei d'Ozio.

Poi ai quattordici del mese di gennaio un giovedi il prefato Visconte de' Visconti podestà di Milano, ad onore e utilità del popolo, e di Napo Torriano perpetuo anziano, statul che nessuno di qualunque stato fosse, presumesse di bestemiar Dio, la Beata Vergine, S. Ambrogio e qualunque altro santo o santa; al che contrafacendosi, se era milite, o figliuol di milite, incorreva nella pena di libbre cento di torzoli, se era fante a piedi libbre tre, e non potendo soddisfare, si ponesse alla berlina, ed indi si flagellasse. E che nessuno non albergasse in casa bandito per omicidio, ruberia di strada, per falsità, o per incendio sotto la predetta pena, e d'esser rovinate le loro abitazioni. E che qualunque terra o luogo del distretto ricevesse banditi, fosse condannato in libbre duecento di terzoli, eccetto vedove, punilli miserabili, e similmente fosse dei riccttori di fuori usciti della città. Ancora intervenendo che qualcuno facesse insulto all'abitazione di qualche persona, volevano che senza remissione fosse condannato, se era milite in libbre trecento di terzoli, se pedone in libbre cento di terzoli, e non notendo soddisfare se gli dovesse tagliare la man destra. E chi facesse rissa in Broletto senz'arme fosse condannato in libbre dieci di terzoli, e con arme all'arbitrio del pretore, E che essendo il consueto gli anziani delle parrocchie facessero di notte custodire le vicinanze sue, e pigliandosi alcun ladro, o malfattore fosse condotto nelle forze del pretore e si condannasse all'arbitrio suo. E che nessuno non andasso al rumore, che si facesse, ed essendo con arme fosse condannato in libbre cinquanta e senza nella metà. E che veruno non potesse asportare fuori della città biada o legumi, sotto la pena di libbre cento di terzoli per ciascun moggio, o perdere i cavalli, carri e buoi. E similmente fosse di qualunque grasso; e non potendo pagare la condannazione, gli fosse tagliato il piede destro. E che le cose predette nella città non si potessero vendere se non agli abitatori di Milano o suo distretto, sotto la pena delli danari predetti. Ancora che nessuno portatore di biada non si dimorasse nel Broletto, sotto la pena di soldi venti. E che nessuno non potesse giuocare a zarro dove intervenisse la perdita di denari in veruno luogo, sotto la pena di libbre cinquanta di terzoli e la casa rimanesso inabitata, ardendosi la porta di quella. Ancora che nessuno non avesse ardire di lasciar venir porci nel nuovo Broletto sotto la pena di soldi dieci di terzoli, e fossero evacuate le

volte del palagio in modo che i mercadanti e i nobili di Milano o altri quivi venendo secondo la loro volontà, potessero dimorare e conversare, e ciascuna parte fosse evacuata e non vi rimanesse alcun impedimento, e si facessero certi bancali sopra I quali si potesse sedere, e parimenti vi si ponessero certe pertiche dove mealio si convenivano per potervi porre sopra falconi, astori e snoi sparvieri, o altri uccelli, al piacere e comodità di chiunque voleva. Ancora che nessuno non vietasse l'entrare nelle abitazioni a qualunque ufficiale del pretore, sotto la pena di quanto vi era dentro. E che alcuno tavernaro non notesse dare da bevere a nessuna persona dono il primo suono della campana. nè vendere dopo il terzo suono, sotto la peua di libbre dieci dl terzoli. Aucora che nessuno presumesse dare da bevere o da mangiare a persona della sua famiglia, sotto la medesima pena. Statul ancora che persona di quale stato si fosse, dopo il terzo suono della campana la notte con arme o senza non avendo lume non potesse andar per la città sotto la pena di libbre venticinque di terzoli. È che non si portasse arme senza espressa licenza del pretore. E che ciaschedun consigliere al suon della cantpana venisse al conciglio, sotto pena di libbre dieci di terzoli. Ancora che nessuno non ardisse fare unione d'uomini nè narlamento se non ne' luoghi deputati, sotto nena di libbre cinque di terzoli. E che ciascheduno anziano per le parrocchie della città in termine d'otto giorni fosse obbligato denunciare al podestà o giudici tutti quelli che teneano baratterie, gluochi, infamati concubinarii, sotto pena di libbre dieci di terzoli. E similmente facessero di tutte le guistioni, o feriti che si facessero, tanto in sua giurisdizione quanto nelle parrocchie sopradette.

### Nº III. pag. 18.

## Dell'ufficio del podestà.

Ser Brunetto Latini, nel libro IX del suo Troro, tratta della Politica e si distende sopra I doveri del Signore, o governatore delle città e delle terre. Il più degli ammonimenti son cose di morale generale, dedotte da Aristotele o Cierone, e qui e qua accance al bisegno degl' Italiani d'allora. Noi ne secrremo alquanto, secondo il volgarizzamento di Bono Giamboni.

Quando la gente della città, a cui appartiene la elezione, sono in accordo d'alcun valente uomo, clli debbono immantenente guardare lor uso e costumi, e legge della cittadé, e secondo ciò debbono eleggere il podestade in nome di Colui che dona tutti onori e tutti beni. Ed Immantenente dee l'uouto iscrivere lettere bene e saviamente, significando al prode uomo, come elli lo hanno oletto e stabilito, ch'egli sia signore e podestà appresso di loro di terra, e mandarli brevemente la somma di tutto suo usucio, e schiarare si che nullo crrore vi potesse surgere. E però debbono ellino nominare il di ch'egli debba corporalmente essere nella città, e faro suo sagramento alle costituzioni delle cose, e ch'euli dee monare seco giudici e notari ed ufficiali per fare queste cose; e quali e quanti di li conviene stare a sindacato alla fine di sua signoria, se alcun li volesse dimandare alcuna cosa, e che salaro deve avere; e come, e che tutti i pericoli di lui e di suo cose sopra lui; e questi convenienti e molti altri che appartengono al bisogno dell'uomo, mandare a dire nelle lettere, secondo l'uso e le leggi della città. Ma una cosa non si deve niente dimenticare, anzi la deve l'uomo chiaramente scrivere, cioè ch'egli riceva o rifiuti la signoria in fra due o tre di, o niù o meno, secondo il costume della città: e se ciò non facesse, la elezione non vaglia. E egli addiviene spesso, che consigliatori consigliano di mandare a messer lo papa, a messer l'imperadore ch'egli mandi un buon governatore un anno : e quando è questo, dee l'uomo mandare ogni convento scritto si chiaro, che non abbia cagione nè materia nulla di crucciarsi. E quando queste lettere son fatte o suggellate, elli debbano mandare al prode uomo per buon suesso ed idoneo che ben intenda l'ambasciata, e che porti indietro le lettere di sua risposta, Ed elli non debbono mandare al cominciamento troppo grande affare, che te n'avrebbe a onta ed anche a loro città se non la ricevesse, e non per tanto che s'elli riceve che potranno poi mandare onorevol messaggio al tempo ch'elli dee venire per farli compagnia. E tutto che questa è una cosa sospettosa, che in questa via divengono olli conti al signore ed a sua famiglia nin alcuna volta che non è mestieri. E non conviene al governatore ch'elli sia famigliare con suoi borghesi per due cagioni: l'nna, però che la dignità n'abbassa, l'altra per la sospezione che le gonti hanno di lui e di suo argomento . . . . . .

Serrate lo lettere, le debbe mandaro al signore con tutta la carta de' convenienti; il messaggio che le porta si le dia cortesemente e segretamente, senza romore e senza grido. E lo signore le dee prendere a modo di sario, e andare covertamente in luogo segreto, e rompere lo suggello, e vedore lo lettere, e sapero quel cho è dentro, e pensare in suo cnore diligentemente quello che a fare gli conviene, e richiedere il consiglio de suoi buoni amici, e vedere s'elli è sufficiente a cotal cosa.

Se il consiglio li dicesso, ch'elli riceva la signoria che l'uomo li manda, consideri bene come a tal cosa cili isottomette lo sue spalle a così alto carico; e però si dee provedere di grandi apparecchiamenti. Questo è lo proprio guiderdone di signoria, e fare lo diritto. Ed immantinente dee nonrare lo messaggio, si come conviene all'un e dal'all'ento, e schiarare con lui tutti convenienti s'elli n'ha podere, in tal maniera ch'egli si abbia buona carta per levare tutte maniere di dibattimento. E quando questo è fatto, egli il darà una lettera, salute dinnanzi, e poi in questa maniera: ecc.

E quando egli la rimandate le lettere indietro e lo messaggio, allora imunatenente apparecchi suo fornimento, ed allora si prosacci d'avere cavalli ed arnesi buoni ed onorevoli. Ma sopra tutte cose si brighi d'avere buon giudice, e suo assessoro discreto, savio e provato, che tema Iddio, o sia buon parlatore, o non duro, che sia casto di suo corpo, no non sia orgoglisto, ne de reuccioso, no pauroso, ne biolinguo, e non desideri pregio di fierità, ne di pietà, anzi sia forte, giusto e di buona fo', religioso a bio ed a santa Chiesa.

Guardi il signore di non lasciare buon giudice per danari, là ove egli lo troverà, chè gli è scritto, Male a colui che va solo, chè se cade, non è chi 'l rilievi. Perchè io dico, cho 'l signore che va nella signoria per onore più che per moneta, e'dee guardare per cui lo diritto sarà governato: che si come la nave è governata per li timoni, così è governata la città per lo savero di giudici. Altresi dee egli avere suoi notari bnoni, c savii di legge, che sappiano ben parlare e ben scrivere carte o lettere, e che sian buoni dettatori, e casti di suo corpo; chè molto la bontà del notaio ammenda e euopre il fallo del giudice. Ancho dee menare a sua compagnia savii cavalieri, e ben costumati, che amino l'onore di loro signore, e siniscalco buono, e valenti sergenti, e tutta la famiglia savia e temperata, seuza orgoglio e senza follia, e che volentieri ubbidiscano a lui ed a quelli di suo albergo. Appresso ciò, suole l'uomo fare nuove robe per lui, e per suoi compagni, e vestire tutta sua famiglia ad una taglia, e rinnovare sue armi e sne handiere, e sue altre cose che vegnono alla bisogna; e poi quando il tempo appressa, egli dee mandare suo siniscalco, per fornire la casa di quelle cose che bisogna.

Or suole addivenire che nel tempo che 'l signor è per andare a sua via, lo comune della città gli suol mandare delli onorevoli cittadini insino al suo albergo, per fargli compagnia per il cammino, o per pregare il comune di sua città che 'I lascino andare alla loro signoria, o per altra cagione; ma come si sia, egli li dee onorare e congioire maravigliosamente, e mandare loro grandi presenti ed andarli a vedere al loro albergo. Ma guardisi bene che egli non parli ad alcun di loro in privato, chè di tal parlamento pasce spesso mala sospezione. E però è ora lasciato quell'uso, che poche città gli manda tali ambasciatori all'incontro; e quando si mette alla via, nel nome del verace corpo di Dio, egli se ne va tutto diritto a suo ufficio, inquerendo sempre, e spiando dell'uso e delle condizioni della città, e della natura delle genti, si che egli sappia innanzi ch'egli entri. E quando egli è appresso alla città ad una giornata egli dee mandare innanzi suoi siniscalchi con tutti li cuochi che governino la magione e l'albergo; e dee altresi mandare alla città le lettere di sua venuta, e la mattina ch'egli dee entrare nella città dee senza fallo udire l'ufficio e la messa del nostro signore Gesù Cristo. Dall'altra parte il suo antecessore, ciò è a dire quello che tieni la signoria della città, immantenente che riceve le lettere del novol signore, la sua venuta facci bandire per la città, che tutti i cavalieri e borghesi che hanno cavallo vadano incontra al podestà, ed egli medesimo vi dee andare con messer lo vescovo, s'egli v'è, o s'egli vole andarc. E certo il novo signore quando si trova con l'altro debbono cavalcare amendue, per cavare tutta la sospezione alla gente, e salutare la gente di buon cuore, ed in questa maniera debbono andare tutti dentro alla mastra chiesa, ed andar dinanzi all'altare inginoccbione e pregare iddio umilmente con tutto suo cuore e con tutta sna fede, ed offerir onorevolmente, e pol andare là ov'egli dee.

À questo panto ha più diversità; chè le sen alcune terre che hanno a costume, che l'signores en eva al suo albergo, e l'uomo li porta il libro degli statuti della città, anzi ch' egli faccia suo sacramento; e in ciò ha egli gran vantuggio, che si poù moglio provvedere contra li capitoli che sono contra di lul. Altri sono che hanno in usanza, che, immantinente che l'signore è

dentro alla città, e che pli è stato dinanzi all'altare, è menato dinanzi al consiglio della cittade, dinanzi alla comunità della gente, là ove sono assembrati, e quivi fanno giurare lui e li suoi ufficiali innanzi che 'l libro de' capitoli sia aperto, nè che sia portato a lui, nè a' suol giudici. Ma lo signore ch' è savio richiede lo comune, che li dieno arbitri sopra li rei statuti, e non per suo pro, ma per il meglio della città, e per Il male delli malfattori. So l'uomo li dà, ciò è buono; e se ciò non è, egli Il prieghi, che so avesse alcun malizioso capitolo contra di lui, o contra l'eomune, o contra santa chiesa, egli possa essere ammendato per lo buon consiglio; ed è buono s'egli lo fa scrivere ln carta pubblica; e se ciò non è, egli farà lo sacramento secondo che uli sarà divisato da parte del comune. La forma del sacramento è tale: « Voi, messere, giurerete al santo vangelo d'iddio, di governare le coso, la bisogna di questa città, le quali appartengono al vostro ufficio, e di gnidare, conducere e mantenere la città o 'l contado, e tutto suo distretto, e tutti uomini e femine, cavalieri e borghesi, e loro diritto mantenere, defendere e guardare ciò che 'l comune ordinamento comanda di fare, che sia fatto per tutte genti; specialmente gli orfani e le vedove, e le altre genti che saranno in piato dinanzi da voi e dalli vostri giudici; e di guardare chiese, spedali, e tutte altre magioni di religiosi, e di pellegrini e di mercatanti, e di far quel che è scritto in questo libro delli ordinamenti di questa città, nel quale voi ginrate in leale conscienza, rimosso odio e prego e tutte malizie, secondo la vostra verace intenzione, da questo prossimo di d'ognissanti ad un anno, e tutti li giorni di questi ognissanti. In questa maniera dee fare il signore suo sagramento; salvo ciò, s'egli v'ha nulla cosa che debba essere cavata del sagramento, che se ne cavi prima che pona la mano in sul libro. » E quando egli ha giurato, immantenente debbano giurare tutti li giudici, cavalieri, notari, e ciascuno in diritto di sè, di fare bene e lealmente il loro ufficio, e di dare al signore buono consiglio, e di tenere credenza, ciò che è da tenere privato,

A questo punto ha più diversità di cittadini; sono che hanno in costume, che immanteente che l'signor ha fisto soa segramento, egli parla dimani alle genti della città; e altri son nelli quali non fa niente, anzi se ne va bellamente al suo albergo, ispecialmente so la città è in buona pace. Anche v'ha altre uliversitadi, chè o ella ha guerra di fuori contra suoi nimici, o cita ha guerra destro con suoi cittadini, o ell'è pace dentro e

di fuori. Per la qual coas lo dico che l' signore si dee tenere alli savii del posseç; che se l'uso della città richiedo ch'egii dice, egil potrà ben dire cortesemente le parole, senza comandare alcuna coss; che tanto quanto egil di suo antesessore in signoria; o gli convien mettero la mano, una non comandare altrai nulla; ma è può ben pregare e ammonier la gente senza alcun comandamento, e divietare sicuna coss; o se la terra è in pace, egil può parlare in questa maniera, ecc.

Tali o tali altre parole che il savlo parlatore saprà dire e trovare alla maniera, dee egli dire intra suoi cittadini, in tal maniera, ch'egli veggia che sia più loro a grado, e poi far fine al suo detto; e quando egli è assiso, il suo antecessore dee immantinente levare suso, e fare suo prologo breve e saviamente, e rispondere a quello che l'altro ha detto, e lodare lui e suo detto e suo senno e sue opere, e di suo linguaggio e farli grazia dell'onore ch'egli gli ha fatto in suo detto; e alla fine di suo parlare si debbe egli comandare a tutti, che ubbidiscano al novo siguore; e quando egli ha ciò detto, dia comiato alla gente tutta e ciascun se ne vada a sua magione. Or suole addivenire alcuna volta che col novel signore vegnono alcuna volta gentili uomini di sua terra per lo comune di sua città che parlano in quel luogo medesimo e portauo salute, e divisano l'amore ch' è in tra l'un e l'altro comune, e lodano la città e' cittadini, e il podesta vecchio e sua signoria; e lodano Il signore novo e suo lignaggio, e le lor buone opere, e mostrano come tutto I comune di lor città si tiene a grand'onore e a grand' amore ciò che elli hanno eletto loro governatore; e dicono che 'l comune di loro città e 'l signore li comandano a pena della persona e di suo avere, che faccia e dica quel ch'egli torni onore e utilità della città che egli ha a governare; e però pregano le genti della città ch'ellino l'ubbidiscano e diengli aiuto e consiglio, in tal maniera che possa onorevolmente finire suo ufficio. E quando egli ha cost detto, il vecchio signore dee fare onorevole responsione la questo parlamento medesimo ch'egli risponde al novello signore, così come il conto qui dinanzi conta, ovvero in altra maniera, se la condizione porta. . . . . . . . . . . . . . . .

Appresso chi dehb' egli eleggere suo consiglio secondo la legge della cità: ma debbono procacciare che' consiglieri siano savii o bueni, e di bono talento: chè da buona gente viene buen consiglio; poi il altri ufficiali e sergenti della corto buoni e teali, che gli siutano a portare il pondo di sno ufficio, e mettere cel signore albergo, ch'egli fa questi e quest'altri apparecchismenti. E anzi che monti in su l'albergo del comune, ne clie sia in sua propria signoria, egli si dee spesso consigliare à savi della clitte e se la città ha nulla discordia dentro, o di fuori, egli si dee molto sforzare di unctere pace: es cei on no fasso, di lat maniera che' suoi cittadini non volessero ch'egli vi si obbligasse, il si-gnore si dee molto guardare ch'egli non dica già nè l'odio, nè la discordia di sua gente.

E quando gli ambasciatori delle strane terre vegnono a lui per alcuna bisogna che tocca all'una terra e all'altra, il signor li debbe volentieri vedere e onoraro e ricevere lictamente. E innanzi ch'egli dia loro il consiglio, si dee molto procacciare di sapere perchè sono venuti, se può: chè potrebbero venire per tal cosa che non sarebbe da dargli consiglio: e tal potrebbe essere ch'egli raunerchbe il picciolo consiglio senza più, o per ventura il grande, o tutto 'l comune della città. Ma s'elli sono legati di messer lo papa, o di messer l'imperadore di Roma o di Costantinopoli, o d'altri grandi signori, egli non dee niente vietare il consiglio, anzi lo dec andare a rincontro, e accompagnarli, e onorarli in tutto suo podere. E quando elli hanno parlato al consiglio, il signor dec rispondere, e dire ch'elli sono signori dell'andare e del stare, e li savi della città penseranno quello che sia convenevole. E quando gli ambasciatori sono in fuori del consiglio, si dee egli intender le volontà delli consiglieri, e com'eglino stanziano di far lo fatto e la risposta. . . .

Sopra tutte cose debbe il podestà fare che la città che ha suo governamento, sia in buon stato, senza briga e senza forfatto, E questo non può fare, s'egli non fa che li malfattori, ladroni e falsatori sieno fuori del paese: chè la legge comanda bene che 'l signore possa purgare il paese della mala gente. Però ha egli la signoria sopra li forestieri e sopra' cittadini che fanno li peccati nella sua iurisdizione, e non per tanto egli non giudicherà a pena quelli ch'è senza colpa: ch'egli è più santa cosa a solvere un peccatore che dannare un giusto; e laida cosa è, che tu perda il nome d'innocenza per odio d'un nocente. Sopra li malcficli debbe il signore e suoi ufficiali seguire il modo del paese e l'ordine di ragione, in questa maniera. Prima debbe quelli che accusa giurare sopra il libro di dire il vero in accusando ed in difendendo, e che non vi mena nullo testimonio a suo sciente: allora dee dare l'accusa in iscritto: ed il notaio la scriva tutta a parola a parola, si come egli la divisa; se dee inchiedere da lui medesimo diligentemente ciò ch'egli o li gindici od il signore credcranno apertamente che sia del fatto, o della cosa: e poi si mandi a richiedere quelli che è accusato del maleficio: o s'egli viene si lo faccia giurare e sicurare la corte dei malfattori; e metta in scritto sua confessione e sua negazione, sl come egli dice: e se non da' malfattori, o che 'l maleficio sia troppo grande, allora debbe il signore, od il giudice porre il di da provare, e da ricevere li testimoni che vegnono, e costringere quelli che non vegnono, ed esaminar ogni cosa bene e saviamente, e mettere li detti in iscritto; e quando i testimoni sono bene ricevuti, il giudice ed il notajo debbon far richiedere le parti dinanzi da loro; e s'elli vegnono, si debbon aprire li detti de' testimoni, e darli a ciascuno, perchè si possano consigliare e mostrare loro ragione. Ora addiviene alcuna volta ne' grandi malefici, che non possono essere provati interamente, ma l'uomo trova ben contra quelli ch'è accusato alcuno segno, e forti argomenti di sospezione: a quel punto il può l'uomo mettere alla colla per farli confessare la colpa, altrimenti no: e si dico io. ch'alla colla il giudice non deve dimandare se Giovanni fece nialeficio, ma generalmente dee dimandare chi 'I fees . . . .

E quando vicue il tempo che l' uomo voglia cheggere il novel governatoro per l'anno che viene appresso, lo signore de raunare il consiglio della città, e per l'oro trovare secondo la legge della città l'asvi che debbono mendar le costituzioni della città. E spundo eggli las trovati, e elli hanno fatto lor savii, elli debbono essere in luogo privatamente, tanto ch' elli abbiano fatte viò che si appartiene a lero ufficio. E immattenente che 7 libro è stabilito e compiuto, eggli decesere chiaso e suggelatio tinfina alta venuta del novel signore, e stare in guardia. E quando questo cost cono difigentemente compiute e messe in ordine, l'uomo dec deleggere il nuovo signore secondo l'ordine che divisa il mostro del principio di questo libro. Ma se i cittadini il vogliono per signore per lo anno che viene, io lodo che tu non lo prenda, che appena può essere hen finisi la seconda signoria.

Appresso dei tu raunare li giudici, e li notari, e li altri tuoi unitari, i pergarli, di ammoniri, che tutti i pisti e questonai che son dinanzi da loro, elli si spediscano secondo diritto giudicio, o che non lascino ad altrui ammendare. Tu medesimo ti consiglia con loro, e ti pensa nel tuo cuore se hai gravato unilo più o meno che diritto voglia: e se hai lasciato a fare di quel

Schiar. Vol. V.

del libro, e delli capitoli della città, immantenente ii provesti, si che tu ammendi e rompie torni a punto di che tu posi, o per te, o per istanziamento di consiglio: che l' savio governature si provede dinanti, o per quelli che ammendano li statuti, o per consiglio loro medecimo, e si fin assolvere di tutte cose addivenute al camerlingo del comune, o delli altri capitoli che sono dimorati a comprendere. Altresi dei providere per consiglio dela città dell'albergo dove tu dimori al la fin del tuo officio per readere tua ragione. Sia non dimenticare una cosa, che otto o diedi dimanai alla fin di tuo termine, to facel bandire spesso che chi avesse a ricevero da to o da 'tuo jocco assai, veganna o farsi pagare, e fa che siano bene pagati. Altresi guarda che riceughi il esempli di tutti il staniamenti de' consigli che toccano a te, a tuo sacramento ed in tal maniera che tu te ne possi aiu-tree so l'usono il mettesse sopra nullo fatto.

E quando viene lo diretano di di tuo ufficio, tu dèi raunare la gente della città, e dire dinanzi a loro di grandi parole e graziuse per aquistare l'amore de' cittadinl: e ricordare delle tue buone opere, e l'onore e l'utilità del comune ch' è addivenuto nel tuo tempo, e di ringraziare loro dell'onore e dell'amore che hanno mostrato a te ed a'tnoi, e profferire te e tutto tuo potere all'onore ed al servigio loro sempre mai; e per meglio trarre li cuori delle genti a te, tu puoi dire, che se alcuno ha fallito nel tempo del tuo sacramento, tu li perdoni, o per negligenza o per non sapere, o per altra cagione, se ciò non fosse falsità, o ladroneccio, o altri malfattori, o condannati della città; ma tuttavia tua signoria è infino a mezzanotte, ove tu cominciasti alla prima entrata. Appresso questo parlamento, il di medesimo. o l'altro appresso, secondo la usanza del paese, déi tu rendere al novel signore ed al camerlingo tutti i libri, e tutte le cose che tu avevi del comuno: e poi ne andrai all'albergo, ove tu dèi albergare tanto, quanto tu dimori a rendere tua ragione.

Quando ta sei a ciò venuto, che convien che ta stia a sindento, e renda ragione di tutto il tuo ufficio e di tutti, se nullo vi fosse che si lamentasse di te, tu dii far dare le petitioni di sua dimanda, ed aver consiglio da'tuoi savii, e rispondere come it consiglierano. In questo dei tu dimorare nella città infino al giorno che fin ordinato quando tu prendesti la signoria: allora so a Dio piace, tu saral assoluto onorevoluente, e prenderai comminto dal comune e dal consiglio della città, e andrai con gloria e con onore, o cun buona ventura.

#### Nº IV. pag. 26.

#### Giudizio in causa givile.

Die martis que est quartodecimo halond, januaril. In consulatu Mediolani, breve de sententia quam dedit Girardus judez qui dicitur Cappistus, consol Mediolani, in concordia Antrali Meinerii, Ottonis de la Sala, Arderici qui dicitur Osa, Aurici Palliarii, Ambrosii Zavatarii, Oberti de Orto, atque Robassochi similiter consulum sotloram ejus, de discordia que crat inter dominum Guidonean vuenerablem archipreshiterum ecclesie de canonice sancti Joannis, sile in loco Medoetia. Et ex altera parte Arnaldum filium quondam Petri Gerudi, et Marbecam filiam Martini de loco Centemari, et Guitardum qui dicitur de Triuoli. Qui prefutu Arnaldus tempore sententie non aderat. Sed et quidam filius ejus nomine Ubertluus erat pro co. Lia enim talis erat.

Dicebat ipse archipresbiter quod ipsi Arnaldus et Marbese erant districtabiles ejusdem ecclesle sancti Johannis. Et per eum se distringere debebant, quia dicebat universale districtum insius loci eidem ecclesie pertinere, et dicebat ipsum locum Centemari esse de curte de Bioleiago, cujus loci Bioleiagi districtum ejusdem Ecclesie, fore adversa pars non diffitebatur. Secus dicebant ipsi Arnaldus et Marhese quod per ipsum archlpresbiterum so distringere non debebant, quia sedimina in quibus habitant losi non sunt de ipsa Curte de Bioleiago. Item ipse Marhese dicebat et fatebatur se districtabilem fore non ejusdem occlesie, sed jam dicti Guitardi, quia ipse Guitardus ex sua parte affirmabat quia dicebat eundem Marhesem esse castellanum de Castro Triuoli. Ad que probanda ipse archipresbiter perplurimos protulit testes et imperatorum privilegia et alia instrumenta ad suam fundandam intentionem spectantia, inter quos superius dictos testes fuerunt Petrus qui dicitur Felluus et Ardericus qui dicitur ser Olrici, qui dixerunt se interfuisse in loco Centemari in curte Nicole, ubi viderunt quod predictus archipresbiter quesivit guadiam omnibus hominibus ipsius loci de Vigano ipsius loci quod devastaverant, et omnes vicini dederunt ei guadiam de stare in ejus precepto, excepti Arnaido Cerrudo et Marheselle filio Martini, qui petierunt spatium quindecim dierum de consciliando et . . . . annum unum et plures de mense uno. Altera quidem pars similiter testes induxit quid ab ipsis consulibus non fuerunt admissi.

His et aliis binc inde visis et auditis . . . . . . laudavit inse Girardus si insi duo testes juramento testificati sint, et insuper ipse archipresbiter per suum advocatum iuraverit quod ipsi Arnaldus et Marhese fure et usu deberent se distringere per ipsam ecclesiam sancti Joannis, et quod predictus Marhese non deberet se distringere per istum Guitardum, excepto intus Castrum de Triuoli, si inse Marhese ipsum incastellaverit, ut ipsi Arnaldus et Marbese habitando in ipso loco Centemari, aut in ejus confinio per ipsam ecclesiam sancti Johannis de cetero se distringant, et dixit quod ipse Marhese de cetero non distringatur per ipsum Guitardum . . . . . in ipso Castro de Triuoli si ipsum incastellaverit. Ibique statim Ugo electus advocatus ab inso archipresbitero, juravit ut supra: propterea vero die veneris proximo sequenti, coram consulibus et aliis pobilibns viribus prefati duo testes juraverunt ut snpra. Et sic finita est causa. Anno dominice incarnationis millesimo centesimo quinquagesimo, ipso die indictione quartadecima.

Interfuerant Otto de Rode. Lanfrancus de Curle, Aripranous Confanoreius. Anselmus et Johannis et Benzo qui dicuntur Grosselli, Amizo ser Carbonis, Muso de Cancorezzo, Ugo de Brivio, Crotto de Modoetia. De servitoribus, Anselmus de Incino, Bombellus Ambrosius gare. . Petrus de Liscate. Gaidonus, et aiii inlures.

Ego Girardus causidicus hanc sententiam protnii et subscripsi. Ego Ubertus judex ac Missus domni tertii Lotbarii imperatoris subscripsi.

Ego Robasaccus judex interfui et subscripsi.

Ego Dominicus judex ac Missns Domni regis interfui et hanc sententiam scripsi.

Ap. Fatst Mem. storiche di Monza, 11, 60.

Nº V. pag. 55.

I Frati Pacieri.

lo so gridando pace, pace, pace. Perranca

Siccome nel primitivo caos una confusione di contrarii elementi lottavano fra loro disformi, discordi, aspettando il potente soffio dell'amore che gli ordinasse all'utilità, alla bellezza, alla propagazione; tale nel medio evo, ln questa cara patria nostra, i diversi elementi d'antico e di moderno, di popoli dell'Oriente e del Settentrione, di civiltà scaduta e di nascente, di coltura e di barbarie, di cristianesimo e d'idolatria, non fusl ancora, cozzavano perpetuamente. Quinci guerre parziali, minute ma continue, nelle quali avvisi l'impeto di violente passioni, l'indisciplina dei grandi, l'indipendenza doll'individuo, che, col pugno sulla spada, si tiene per sovrano di sè e delle azioni sne, vede in quella il diritto di aquistare quanto gli torna o gli piace. Spente o soffocate le leggi. l'amoro, la giustizia, non altro diritto conosciuto che la forza, fra lo schiamazzo di quegli impetuosi, fra il cozzo delle membra colossali, fra l'urtar degli stocchi; qual voce avrebbe potuto alzarsi a mettere parole di composizione e di pace?

La religione.

Solo forza murale di quei secoli, solo centro della disunita società, supplendo al difetto dell'amministrazione e della giustizia, tra le risse private, tra le file de'combattenti, inviava l'inerme sua milizia, perché, in nome del Signore, imponesse fine agli occidii frateria.

Chi non conosco la trepus di Dio! Umini pii diedero voce come il Signore avesse parlato, ed ingiunto loro che, sparni pel mondo, intinassero ogni zuffa cessasse tre di per settimana, o maledetto chi violasse tal legge. Gli uomini usati al racconto di miracoli, reduli perche ignoranti, perche cativit, prestarono fede: ed ogni settimana quando il giovedi tramontava, i soperchiatori, i prepotenti riponeano la dago oi i coltello nel folsere i tementi respiravano. l'insidiato usciva dagli asilio dal nascoudigli, per tornar a vedere la donna, i figitoli, il padre: poteva il tapino arditai dalarare gli cochi sul suo signore, senza vederio

spirante sangue e vendetta: le colombe s'accostavano sienre al nibbio, finchè non tornasse a ricacciarle l'alba del lunedi.

A mezzo poi del secolo XIII, vennero I Battuti, grosse torme d'inomin, di donne, di finciulii, he sestari i piedi, copertra appena la nudità da un rozzo sacco, in hunghe disordinate file, seguitando un erocifisso, hattendosi a sangue, cantando lo Stolata Mater, c così mutandosi di città in città, di regno in regno, intinavano penitenza, e concordavano paci. A questa chamorosa divosione, non promulgata da predictator, non sistiutia dal praetice, sensa che uona ne sapsesa il perchè, diffusa rapidamente da un capo all'altro dell'Europa, entrava negli ainmi la persussione d'alcuna grava sventura colla quale Dio fosse per risciaquare le iniquità della terra: taquero le datane e le canoni d'amore per far luogo a pellegrinaggi ed a devote cantilene: susrieri e ladri restituivano il mal tolto: peccatori invecchiati nella colpa si confessavano o ricredevano: le subite ire amuroravansi, come un fincendio sotto munucchio di terra.

In quel tempo istesso cominciarono due nuovi ordini religiosi, militia potente a sostencre i diritti della suata sede mianeciati dallo avegliarsi dell'umano pensiero. Erano questi i Domenienni e i Francescani i primi specialmente intesi a sveltere la sizzania di mezzo al frumento, e punire i fratelli di Gesi Cristo, che non credevano, o non adoravano coma loro: gli aliri, tutti popolari, tutti porcral, si difiondevano tramezzo al vugo, accettando un tozzo per Dio, predicendo il vangcio e i santi foro e le pratiche della devocione, mitigando i cuori iracandi. Ne quali ufficiali non erano prot così distinti, che tatvolta non si vedesse il Domenicano predicere non lo sterminio, ma l'amore; ed il Francescano accestare la face al rogo che doveva ardere un riprovato.

Sentivi tu (caso giornalicro a quei tempi) sentivi un ricambiare di bestemmie, di vituperi, un tempestar di colpi fer sicaro di scorgero ben tosto fra gil azzufiati interpossi il frate; colla rozat tunica di inan, undoi i capo e rano, tendendo fra mezzo ai colpi la croce di legno che gil pendeva dalla cintura. Due fratelli si cercavano a morte? una fungitia, un corpo aveva giurato vendetta di qualche insulto? l'oltraggio aveva aguzzato il collello, nascosto sotto la casacca d'un violento? cibbene: il frate s'affacciava alla porta com un Don gradiza sommeso, prendeva a ragionar del Signore, d'un l'omo Dio, che pati prima di sol, più di no, per noi e sonza colpa; ramuentava l'amarcata. decli odli, la sawrità dell'amore; un momento estremo, in cui riuscirà così dolce il ricordarsi d'una buona azione; un alture giudizio, ove chi perdossi sarà perdossio. Quel cuori ferori, cui non avrebbe frenato impero di legge, o possanza di magistrata, aprivansi a pietar gli silli cadevano di pugno, fondevassi in lagrime, e correvano ad abbracciare il nemico, fra le benedizioni del frate posicire.

Che se voi siete di quelli che investigano l'antichità, non fra diruti e reliquie inanimate, ma ne' costumi discesi fino a questa pomposa nostra civiltà che tanto vantiamo e pure non è che una posata di mezzo fra il bene ed il male, avrete potuto rinveniro vestigia di quelle antiche Instituzioni, od in Toscana nella compagnia della misericordia, che, ad ogni caso di rissa o di pericolo, accorre per impedire o rimediare il male, recare pace o medicina; oppure in Roma, ove, pei trivii e nelle taverne, quando l'uomo non educato dalle buone istituzioni, fra le risse ed il giuoco prorompe all'orrendo bestemmiare, gli si para dinanzi un saccone, uomo ra vviluppato sino la faccia nella cocolla, il quale senza far motto, s'inginocchia davanti al bestemmiatore tendendo le manl giunte - e il bestemmiatore intende quel muto linguaggio, cessa l'Imprecazione e non di rado caduto anch'egll in ginocchio, la converte la preghiera d'espiazione. Sotto quel cilicio è forse celato uno del primi signori, un prelato, un cardinale: belle istituzioni se non ne discordassero troppo le carabine, inarcate al tempo stesso per punire il bestemmiatore.

Non solamente a ricompor le private nimistà davano opera i fraiti spesso notora s'intremetterano alla discontie fin città i fragi gente e gente nemica. Imperceche le repubbliche italiane, sena sperienza di storie, non che sodar l'unione, tendevano a più sempre disgregarati ogni città, ogni villuggio, che più t ogni famiglia rolera formara centre, da ogni altro distintiva talchi fra que ringibiosi non era pene mai, di redo tregua. Divisa l'Italia in repubbliche, queste fia comunità; le comunità in corpi e mestranze, e tutti la fazioni, nan a l'altra contarriava ne' consigni, preparava secrete congiure, aperte sedizioni, correva alle strai, occupara le castella, accalvar di contrada in contrada, di vicinanza in vicinanza gli avversarii. I vinti, ecreato soccorso di fuori, compariano di nuovo, batterano e ricacciavano i giù vincioriti ammazzamenti, guasti, rabe, lincendii, questa è la storia delle città d'allora. Miseri Italiani: Nessann nazione al par di voi città d'allora. Miseri Italiani: Nessann nazione al par di voi

corse ingorda a queste battaglie; nessuna al par di voi scontò con tanto pianto quel sangue: e il pianto di tre secoli non no ha per anco lavata la macchia. Giudizio e preparazione di Diol

Fra tanto cozzar di parti, assai avcano a fare i buoni frati-Già al tempo delle crociate multi si davano attorno a calmare le risse, persuadendo a volgere piuttosto questo bisogno d'azione contro il comune inimico. Nel che Iddio prosperò con miratili effetti di paet san Bernardo di Chiaravalle, che mentre bandiva la distruzione del Saraconi, venne a comporre in concordia Mitano, Genova, Pavia, Greunona. Il beato Alberto mise in accordo i paesani delle due spondo dell'Adda, fra Brivio e val San Martino, quand'erano già per venire ai ferri. Il qual beato Alberto ava fondato il convento di Pontida, ove, ad insinuazione del frati; (fra lacobo) si mossero le città per ricostruire la distrutta Milano, eliberare la partia dagli stranieri.

Grandi paet concluses Prancesco d'Assisi; grandi il seguace suo Anton da Padva. Sull'essumpio lovo Ugoliuo cartinale d'Ostia patifich Genova con Pisa (1917) nel tempo stesso che altri religiosi riconcilia ana Milano, Piacenta, Tortona el Alessandria. Poro poi (1929) il vescovo di Reggio rimetteva in concordia i Bolognesi ci Modenesi; il cardinal Giacomo, vescovo di Preneste (1952) accordava in Vervana i Montecchi e Capuletti, fazioni a voi noto per la compianta avventura di Giutietta e Romeo: fra Gherardo da Modena aquiettò i suoi conciliadinisi: Vicential il beato Gioridano da Forzate: fra Loone da Pereggo (1935) riconciliava i nobili e o'plede imilanesi: fra Latino de Predicatori (1279) i Goremei co' Iambertazi in Bologna; in Faenza gli Acarisii coi Manfredi; in Ravenna i Polenta co Travensarl. Auzi ir fa Rardoneo de Vicenza istitul l'ordine militare di santa Maria Glorlosa, intento a unantenere in armonia ie città italiano.

In Milano poi, quando si contrastavano nel 1837 le fazioni de nobili e de popolani, vennero compromesse le differenze in quattro frati, e tatti si stettero al lodo di loro: poi nuovo liti essendo scoppiate, i discordi si raccolsero a Parabiago, ove due frati dettarono le condizioni della pace. Più tardi qui venne a predicare la legge d'amore il beato Amedeo cavaliere portoghese untato in francesano, che fabbricò di limosine la chiesa di santa Maria della Pace.

Molte risse contumaci nel Milanese, in Valtellina, pel Comasco, agginstò pure fra Venturino da Bergamo, che giunse ad indurre

altri diccimila Lombardi a pellegrinare fino a Roma per la perdoanaza. Vestifi no cotta bianca e mantello cilestro e perso, o sovra al mantelletto una colomba bianca con tre foglie d'ulivo in becco, a schiere di venticinque o trenta, colla croce innanzi, precederano di città in città gridando pare e miseritoridia, o vanti nelle chiese, nudavansi dalla cintola in su e si flagellavano. Gioran Villani il vide arrivare a Firenze, e amagiare fin cinquecento la volta in piazza di santa Maria Novella, serviti per carità. Anche sull'uscire di quel secolo XIV operò a quest'intento la compagnia de' Bianchi a Firenze, a Pistoia, a Genora, altrova.

Nelle provincie milanesi profittò assai quel Bernardino da Siena che veneriamo sugli altari. Più ancora fra Silvestro da Siena minor osservante, cui i magistrati di Milano avevano chiamato perchè attutisse i dissidii fra cittadini , al che . Dio aiutante . riuscl. Più clamoroso fu il componimento, a che egli indusse i Comaschi, All'invito de' loro capi recatosi colà, si diede a predicare con molto fervore e gran frutto, incominciando la riforma delle leggi, come ognora si dovrebbe, dalla riforma dei costumi. Indi piovendo sugli animi preparati la parola del vangelo cioè della carità, fece abolire i maledetti nomi di guelfi e ghibellini, sotto i quali gli Italiani si straziarono lungo tempo, favorendo chi la Chiesa, chi gl'imperatori, dimenticando intanto la patria e la libertà. Poi ad un giorno deliberato (fu il 43 dicembre 1459) impose che tutti, dalla città e dai contorni, convenissero sulla piazza che si apre dinanzi alla porta Torre, Ivi con parole piene di spirito e di carità infervorò gli animi così, che fra tutta la folla accorsa era un piangere, un singhiozzare, un picchiarsi di petti, e deporre gli odii in fratellevoli abbracciamenti. I nomi di tutti furono iscritti sul libro della Santa Unione, e pronunziata la maledizione del ciclo ed il castigo degli uomini a chi violasse le pacifiche promesse.

Non vi sarà meraviglia che uomini così fatti, stracinando a loro arbitrio le popolari volontà, facessero e disfacessero a talento, riordinassero le leggi e gli statuti: essi in più luoghi riscossori delle gabelle, essi talvolta podestà e confalonieri. Nè pur sempre a mettero pace ponevano l'ingegno: ma qualora il meglio paresse, ricordavansi che Cristo ha portata in terra la spada.

A chi non è noto fra Giacomo de Bussolari di Pavia? Fuor del romitaggio, che s'era eletto per servire a Dio, uscito al superiore comando e condottosi in patria a predicare la pace, incominciò ad inveire contro i brutti vizii ond'erano lordi i suoi compatrioti e più i più ricchi: nè perdonandola a stato o grado o fortuna, rinfacciava la viltà alla plebe, la tirannide ai potenti. Aceadde in quei dl. che i Visconti, tiranni di Milano, volevano sommettere al loro comando Pavia, la quale stava a dominio dei signori Beccaria. Il popolo, per un femineo sentimento, che si onestava col nome di amor dell'ordine, scoraggiato porgeva il collo al giogo, allorquando il frate, coll'impeto di sua eloquenza, lo scosse, e ne ravvivo l'amor di patria sopito. Facendosi egli medesimo a capo dei cittadini, li condusse a rompere gli avversarii, che invano fortinel numero, cessero al valore inspirato dei Pavesi. Nè ristette: ma deliherato di tornare l'antica virtù in cuore de'suol, fomentava in questi l'odio ai tiranni, fece cacciare I signori Beccaria, armò il popolo, indusse i cittadini a frenare il Insso, e col superfluo arricchire il pubblico erario. Le donne, prime sempre negli esempi di disinteresse e di sacrifizii, recarono gli ahiti loro di maggior pregio ed I gioielli, restando contente a poco più che un mantello nero ed uno zendado. Gli uomini volarono esultanti a scagliarsi fra pericoli, a cul era proposto per guiderdone il cielo e la salute della patria. Ma anche allora la forza materiale prevalse, ed il frate scorgendo il precipizio delle patrie fortune, entrò mediatore di pace. Nella qualo onorate condizioni ottenne per la sua Pavia ; nulla a proprio vantaggio pattul, neppure la vita. I Visconti giurarono i patti, e secondo il costume, appena ottenuto il fine, li violarono; ed Il frate fu mandato a Vercelli, e sepolto nel vade in pace di un convento ove terminò la vita.

Ma ii più splendido esempio di paci operate da frati quello si ti di fra Giovanni da Schio Vicentino, de predicatori. A'suoi di la marca Trivigiana e tutta Lombardia andavano tempestate fra le risse di tiranetti, che veniano parteggiando chi a favore chi contro dell'imperatore. Perchò s'accordassero, e così non fosso busiagato d'aiuti Federico III, che allora meditava ridurre I'I-talia in soggesione, Gregorio papa inviò fra Giovanni apostolo di pace. Fattod egli prima a Bologna, non chi dire che frutti cogliesse: dovunque arrivava eccogli incontro tutto il popolo coi gonfaloni e le croci, con bandiere ed incensi; goni parola sua accolta come di più che uomo: felice chi toccasse il lembo di sua tonacal beato chi ne ottenesse un fiol I Bolognesi per pubblico decreto lo seguitarono, e qualora si restasse, gli piantavano attorno uno steccato, perchè la folla incomposta accaleandosegli sovver

chiamente addosso, non gli nuocesse. Corse con questa maniera di trionfo Belluno, Feltre, Conegliano, Trevigl; i Padovani gli uscirono incontro fino a Monselice col carroccio, e fattolo su quello salire, il condussero, fra un'esultanza di devozione, in città. Ivi in Prato della Valle stivavasi il popolo a sentirlo, e così componeva dissidii, riformava statuti, ridonava la libertà a' prigionieri, la patria a' fuorusciti. Poiche ebbe in tal guisa pellegrinata tutta la marca Trevigiana, ordinò che un tal giorno volessero tutti convenire a giurare, innanzi a Dio ed a tui, concordia ed amistà. Per quest'ordine adunque, il 28 agosto del 1253, presso tre miglia a Verona, in un'estesa pianura, che chiamano la Paquara, s'accolse un nuvolo di persone di Lombardia e della Marca. Qui Verona, Mantova, Brescia, Vicenza, Padova, erano venute co' loro carrocci, il che vuol dire col popolo tutto: Feltrini, Belluncsi, Trevigiani, Ferraresi, Veneti, Bolognesi cogli stendardi; tutti, quant'era lungo il cammino, cantando le lodi del Signore. Congregati erano pure quindici vescovi delle città là intorno, tutti i baroni delle vicinanze; qui i conti di san Bonifazio, qui i signori da Camino, qui i Camposampiero, qui il tremendo Salinguerra, qui più tremendi ancora, que' gran nemici dell'uman genere, Ezelino ed Alberico da Romano, crano venuti per sentire dal frate le esortazioni di pace, di carità, Cosl ne favolosi tempi, alla canora voce de'poeti e degl'incantatori, traevano, fatti mansueti, leoni cd orsi.

Ai cronisti non hastano parole per descrivere tanto concerso di genete: chi i somma a quattrocento miglialis: chi dice che da Cristo in poi non fu voduta radunanza si unuerosa: chi la ressoniglia a quella futura nel gran giorno in val di Giosanter: ed erano persone, che solo dritto conocevano la spada; nemici un dell'altro giurati: avvezta la non iscontrara iche coll'inquiras sall habbro, col pugno segli stocchi: oltraggiati ed offensori, soverchiatori e soverchiati, omi uli di mindicia erecitiare, d'odii inespiati, inespiabili: penderano loro a fianco le daghe, su cui era lungresso anocar un sangue, ond'era stata giurata la vendetta, — ed ora venirano insieme, venirano alla voce di un povero frate, venivano a giurarsi perdono ed annicina!

Il qual (rate, salite sopra altissimo pulpito, escordendo da quelle parole del vangelo - La pace mia vi do, la pace mia vi lascio, - pronunzio un'esortazione alla moltitudine perché ritornasse alla concerdia del Signore. La vece sua, ne assicarano i cronisti, suonava quel giorno più che unortale; sicchè cra intesa bene da un popolo si immenso, mormorante a guisa di fiottimarini. Ma non erano mesticri miracoli; giacche in que'solenni casi, se l'oreccbio non ode, l'animo intende: intende al modo onde i soldati capiscono le arringhe de'loro capitani. Nè gli stupendi prodigi di commozione, quali mai non eocitarono i-Demostene e Cicerone, e che sappiamo aver seguito alle parole di Pietro eremita, di Bernardo da Chiaravalle, de'due santi d'Assisi e di Padova, non erano già effetto di ben accordate parole o d'invincibili ragioni. Rustici parlatori, in un latino tralignato, od in un volgare mal digrossato ancora, con argomenti e distinzioni sofistiche, ne porgono la miglior prova come l'eloquenza non sia soltanto in chi parla, ma, e più, in chi ascolta. L'opinione della bontà, intesa da tutti anche quando le idee di giustizia e di dovere sono stravolte, d'una bontà semplice a segno da sfuggire l'invidia, amata perchè propizia e tutrice, venerata perchè impressa della religione, disponeva gli ascoltatori in favore del predicante: tracvano coll'entusiasmo proprio de'secolí duri per essere commossi: non udivano ma vedevano: ed ogni gesto dell'oratore, interpretato da ciascuno a suo modo, e lasciando libero volo all' immaginazione, veniva a dire assai più che non avrebbero potuto le parole. E come il plo contadino, qualora devoto recita orazioni in lingua ignota, pure sa che sono preghiere, e crede, in quel linguaggio ed in quell' unica forma, esprimere qualunque bisogno al suo Padre che è ne'cieli, così coloro saneudo che il frate predicava la pace, vi faceva ciascuno i commenti che al suo caso meglio convenivano. credeva sentirsi diro il proprio nome, rinfacciare il proprio peccato. Che dirè poi di quando il frate rompeva in lagrime e singhiozzi, e si prostrava a terra, e scintosi il cordone della cintura, cominciava a battersi in penitenza? Allora più nulla non rallentava quell'elettrica possa che da uno in uno si propaga nelle moltitudini, e fa divenire di tutti quel che era impeto, curiosità, convincimento d'un solo.

Paichè adunque fra Giovanni ebbe commossi gli animi colle dottnine generali della pace, ella carità, secse a cai parziali, dalle idee agl'individui: ed ai campioni che gli stavano attorno, impose le leggi, secondo cui volvea che si ponessero in accordo; questi rilascierebbe i prigioni, quegli rimanderebbe gli ostaggi, "latteo darches usu figlia in isposa al figlio dell'imulo. Indi, va-lendosi dell'autorità senza limite concessagii dal sommo Padre, nel uome di Cristo ed el suo vicario, pronunzio becadizioni ed antaettui

sovra chi osservasco no quei patti: e « Benedetto » esclaman » benedetto chi conservra questa pace henedetto chi in fari conservra per la presenza di mezzo le discordie: beneletto chi aucra il prossino suo come si deve i fratelli: e migliati a de migliati di vedi rispondevano » benedetto ! nidi pronunziara: « Oh malcdetto e rubello a Cristo cd alla Chiesa chi porrà resia fra gli anici: maledetto chi primo infrangerà i patti giunziti: maledetto chi primo infrangerà i patti giunziti: maledetto chi primo signianerà la spada contro il fratello: maledetto e rubello a Cristo da alla Chiesa chi inviterà la ermi straniere fra le dissensioni della patria ! » e migliaia e migliaia di voci eccheggiavano » maledetto !

Tale dovette apparire la vallea palestina fra l'Ebal ed il Garizim, quando raccoltoti tutto Israello, si pronunziò la legge; ed un alterno coro di sacerdoti dalle due opposte montagne accianava benedetto chi ne adiempiesse i precetti, maledetto chi vi fallisse; cui un mondo di popolo rispondeva « così sia ».

Fra quei gridi, fra le lagrime, si correvano al collo l'un dell' l'altro, hackavasi; confonderano i palpiti due cuori, che si odiavano a morte. Il popolo, vedendo i suoi magnati abbracciarsi, dimenticando che è proprietà dell'unomo poter piangere mentre il cuore è di ferro, aver il bacio sulle labbra, mentre il cuore medita sangue, il popolo credeva, sperava, — vicenda del popolo, credere, sperare, essere deluso.

Perocchè credereste dovessero a lungo durar quelle paci? Erano frutto di momentaneo commovimento, sfrondavano i rampolli, anzichè svellere le radici de' mutui scontenti. Appena il paciero se n'era ito, ed ecco rinfocarsi peggio che prima gli sdegui, le vendette, le battaglie, le ambizioni : ecco suonar ancora d'armi il paese. Nè a diverso fine riusci quella che testè narrammo di fra Giovanni. Erano corsi pochi di da quei solenni abbracciamenti. e tutta la Marca ardeva d'incendio di guerra. E fra Giovanni? Com'ebbe fatto abbruciare da sessanta ragguardevoli Vicentini. in tre di, come sozzi d'cresia, ruppe all'ambizione, e si tolse il dominio di Vicenza. Ma ben presto dovette scontentarsi del non essere rimasto pago al dominio dell'opinione e della parola: giacche vinto, imprigionato, indi espulso, vide, pochi giorni appresso, il trionfo di Paguara risolversi in sua vergogna ed in nuove sanguinose battaglie. Così soavissimo è il lume dell'iride succedente alla burrasca: ma un lieve soffio d'aura dissipa la nube su cui stava dipinto.

### Nº VI. pag. 99.

#### Innocenzo III.

Vila alcuni nomi che rappresentano un complesso intere di tidee, un sitema di toria, di flosofia, di morale. Chiedete ad, uno che cosa pensi di Bossuet, di Hobbes, di La Mennais, di Gregorio Vil, di Tamburini, di Napolenoa, del Monti...., e se vi di una risposta precisa e ponderata, voi conoscete com'egli pensi in fato di eletteratura, di politica, di socialità. Che se precise e ponderate fossero le risposte che alcuni effimeri esrittori finno tattotta di domande in cui sono tanto più liberi, quanto che nessuno le diresse loro, potrebbe da una sola argomentarsi la loro maniera di pensare e sentire. Ma che, se oggi disdicano quel che ieri professarono, e se non si mostrano costanti che nell'incostanza loro?

Però, volendo dire non di fanciullaggiai ma di cose serio, fra i noni più cartetristic nella storia è inuocenzo il, uno dei maggiori rappresentanti dell'unità cattolica; ond'ò ben naturale che sis attao scopo all'ira o alle lodi più vive dei nenici o de'propugatori del papato. Gi parve dunquo che l'unir qui varii giudizii che ce ne caddero soti occhio dovesse piacreo, sicome un canone del modo onde l'ordinamento sociale e religioso del medio cvo fu inteso da diversi storici.

Il primo a riprovarne la memoria fu il contemporaneo Matteo Paris, passionato contro di esso nel modo più patente; e da lui attinsero aneddoti e riflessioni i molti che gli si chiarirono avversi.

Bossact, intento a metter le dottrine gallicane in accordo col monarchion assolutismo di Luigli XIV, doveva impenanzai avanti a un papa che crasi misto a tutti i politici rivolgimenti della sua età. Nella Difesa della dichiarazione ecc. (pag. 20 o 21) rimprovera ad Innocenzo la deposizione dell'imperatore Ottone, e di Giovanni Senzaterra, incolpandolo per la prima delle guerre venutane, per l'altra del dispregio attirato sulla santa sede (J.).

<sup>(1)</sup> Alcune delle seguenti citazioni sou desunte da Alessandro di Saint-Chérou nella prefizione alla versione francese della Storia d'Innocenzo III di Hurter.

Fleury, considente di Bossuel, sempre ossile al papato, nella sua Soria eccionistica mostrasì, più che ad altri, avverso a Gregorio VII e Innocenzo III: e nel lungo racconto del regno di quest'ultino, e nel discorso intorno allo stato della Chiesa nel XII secolo, non laccia occasione di spargerno d'ombra la condotta. Secondo lui, Innocenzo preferira l'utilità personale a quella della santa sedei eccedette in rigore contro gli eredic; sucoriza de traslazioni di vescovi, contro il divieto dei canoni antichi; gali affari di Germania si mescolo pel sistema di susrapsiono formolato da Gregorio VII; interpretò la costituzione della Chiesa in un senso che togliera all'imperatore il diritto di confermare l'elezione del pontelici; pretese entrare arbitro di pace fra principio e re.

Non occorre manco nominare Voltaire quando si tratti di calunniare i papi: merita però, per l'insana ferocia, d'essere ripetuta la sua conchiusione:

L'elezione d'an papa fu a lungo accompagnata dalla guerra civile. Gli orrori de' successori di Nerone sin a Vespasisno insanguinarono l'Italia soltanto per quattro anni; la rabbia del papato insanguinò l'Europa per due secoli (Essais sur les meurs).

Hume, nella Storia d'Inghilterra, volge tutto il suo spirito leggero e befiardo a rinfacciar ad Innocenzo III il despoismo, l'usurpazione sopra le potenze temporali e sopra il clero; la frenseia popolare delle creciate era una strada di guadagno, di vendetta les comuniche; la barbarie più atrece fu usata contro gli Abligeal, infelici settarii, i più innocenti e pacifici tra gli uomiai.

Gibbon finisce il ritratto d'Innocenzo Ill con queste parole;

Innocenzo può vantarsi dei due più segnalati trionfi che mai siensi riportati sovra il buon senso e l'umanità: lo stabilimento del dogma della transustanziazione, e i primi fondamenti dell'inquisizione.

Ilaliam nell'Europa del medio evo dice:

Il pontificato d'Innocenzo III fu l'epoca în cui maggiore ardimenta preses lo spirito d'usurpazione dei papi. Roma a tre cose mirava principalmente: sovranità indipendente, supremazia della Chiesa cristinas sommessione del principi della terra. Questo pountefice duvers risonice al riplice intento. Sotto lui Costantinopoli fu presa dai Latini; e quantunque porsar pareze che gli rajonicese questa devisiaione delle crociate

che impedi il ricupero di Terrasanta, in fatto dovette esultare dell'obbedienza del nuovo patriarea e della riunione della chiesa greca.

E parlando de' rimproveri fatti al re d'Aragona per l'alterazione delle monete:

Io nou dubito della sincerità sua in quest'occasione e in altre in cai intervenne negli sinfi civili. Un genio superirer come lumecentul II, per quanto disponto a tutto sagrificare alla sua smissione, non può restar indifferente alla sellezza dell'ordine sociale e alla prospertità del grever umuso. Ma dalla corrispondenza di quest'ilustre postelica appare che il maggior suo godimento consistena sello s/oggio d'un potere illiniata... Los prosionda cognizione del diritto ecclesiastice, un'attenzione continua a quanto succedera nel mondo, e uno selo instancialis sos attenesson quest'intrepido ambisioso (On views of Europe in middle age, 1000 o 3).

Daunou, nell'Essai historique sur la puissance temporelle des papes al principio di questo secolo, raccolse tutte le acquse del passato coutro le usurpazioni dei pontefici; pure, malmenando Innoceazo III, soggiunge:

Fra trecento pspi o antipapi conservatici dalla storia, nessun conosciamo più imponente di Innocenzo III: il suo pontificato è il più degno di attenzione e degli studii de' monarchi europei. Il suo regno è la più splendida epoca della potenza papale.

In un opuscolo intitolato Origine, progrès et limites de la paissance des papes, ou Éclaircissement sur les quatre articles du clergé de France et sur la liberté de l'Église gallicane (Parigi 1821) leggiamo:

Il ponificato d'Innocezzo III merita essere studisto dai principi e dagli momità di stato, per imparare quanto sia pericoloso uni ri poter civile colle fuozioni religiose, e come i capi della religione, che sono uomini, sentansi tentati di estendere questi potes i e snaturati, per poco che le circostanze ne faroriscano l'ambisinone.

Al buon nomo non entrà il dubbio che nomini sieno furse anche i capi degli Stati, e che altrettanto pericolo possa trovarsi nell'unione in senso inverso.

Non occorre dire quale Innocenzo appaia al Sismondi, troppo sinistramente prevenuto contro tutto ciò che tenga a Chiesa e papato; il che rende anguste le vodute che porta sopra un campo con tanta pazienza da lui favorato. Lo scarno Millot avea detto:

Innocenso III, uno de'genii più sublimi ed avveduti che giungessero mai al trono pontificio... se accettò la tutela di Federico, nol lece tanto con intenzione di proteggerio, quanto per desiderio di opprimerlo; nè tardò a sfogare l'odio suo contro la casa di Sveria, così vivo che non poteva non sembrargli menie della santa sedi.

Furibondo contro la santa sede appare sempre Llorente, autore della Storia dell'inquisizione spagnola, e del Portrait politique des papes consideras comme princes temporels et comme chefa de l'Église (Parigi, 1822).

No ai crederebbs mai (dic'egli) che i avvrasi temporali abbiano tollerato gli cessasi d'innoceno Ill i la latto di giuridatione, pe la torico crigiuni, e le holle stesse, e i loro effetti permanenti non attestassero i fatt. È difficii esper in poche parole gli attentità di questo pano orgogliono ed avaro, doppie o perfido ambizino, e che abassa continumente del retair critturali. Basti sapere che, a forca di acomoniche, nitre datti, depesitioni, dispense di giuramento, mantanne, pri dicioto aum del san poutificato, in guerra in tutto il menche, mili segisarito sorrano suo fratello Ricardo. Mandava legali per tutto e tutti i momenti, non importa per qual motivo, incercati di accomonder di disensioni cui davano luogo le mostruose essaioni di cui rendevansi colpevoli per arricchire la famiglia propria e qualle del papa, ecc. ex-

Capefigue, nella Histoire de Philippe Auguste (Iasciano a parte gile reroi paratial) rimprovera i papi d'eur tulto anquistioto entre i limiti de dogmi cuttotici : ambizioso, collerico, furibondo, violetto ci è da lui mostrato sempre Innocenzo; massime gil rinfaccia la crociata degli Albigeis, contraddicendo co giudicii ai documenti e ai fatti ch'egli medesimo espone. Riconosce però la grandeza del suo pontificato.

È il solo papa contemporane di l'ilippo Augusto, che abbia mostrato qualela vasta e attive capestà che albancesi funiverso catolico. Non viv quisitore domestica relativa a teste coronate, a baroni, e castellanij non quisitone privata o pubblica fei re, one differenza fra baroni, bedie, monasteri, sa cui egli non porti la sua vigilanza. La vasta sua corrispondenza è uno de'piti insigni monumenti del medie ero. Leguli cardinali suoi accretzane gi'imperi, le provincie, prescriendo leggi, lamicando interdetti, seminando anatemi; e ogni testa chiansvai innanzi al fulimini apsototici. Nessono pobi faria un'idea di questa sutoriti che leve.

Schiar, Vol. V.

eserciti con una bolla e con indulgenze, dirige la politica degli Stati, si mesce ai governi di Francia, dell'impero, e tutto pel solo assendente dell'opinione.

Michelet lo giudica con quella mescolanza di vero e di falso che è carattere della sua scuolo, e più specialmente di lui. Vide quanto Innocenzo potò sul suo secolo; come le suo opinioni andassero d'accordo cal suo tempo; qual entusisamo suscitasse la crociata contro gli Albigesi, guerra di razza, più popolare ancora che quella di Spagan contro i Mori; la ferocia di que' traviat; come Innocenzo mitigasso i rigori contro di essi, proteggesso il conte di Tolosa e suo figlio: puro grava sul pontefee l'accusa d'ambizione, di despotismo, di crudeltà; il fa responsale dell'immenza exercizione che sarebbe ricaduta sulla Chiese, e co lo presenta alla morte inquieto della coscienza, e peritante della sua missione (Històrie de France tomo Il, ppa. 430-430; Il, ppa. 430-430;

Anche Michaud, per quanto simpatizzar dovesse con quello che, nei diciotto anni di regno, dirizzò principalmente le forze alla liberaziono di Terrasanta, pure non si tenne mondo dalle prevenzioni contro gli eccessi e la violenza d'Innocenzo (Histoire des Croizades, tomo III).

Già però nel secolo passato non crano mancati storici che in modo diverso giudicassero Innocenzo III: in Germania, per esempio, Wilken e Giovanni de Müller, il quale così lo dipinge:

Grandemente istruito in tutte le scienze del suo tempo, questo prelato parlara locquestemente latino e italiano, e a gran fermezas di cuore congiungeva deleceza e amenité. Semplice ed economo in tutte le abitudini, gingeva la beneficenza sion alla prodigaliti. Verso il giòvane Federico adempl le funzioni di tutore come principe magnanimo e leal cavaliero (Storia universalle).

In Italia mi gode il cuore di poter mostrare che presto si rese giustizia ad Innocenzo. Noto è quale spirito di assoluta monarchia domini in tutta la storia di Napoli del Giannone; eppure così scrive del papa che agli abusi della monarchia più si oppose:

Pontefice a cui molto deve la chiesa romana, perchè colla sua scortezza, e molto più per la sua dottrina, la ridusse nel più alto e sublime atato, e che avea saputo soggettarsi quasi tutti gli Stati e principi d'Europa, i quali da lui come oraccio dipenderano. E cotante ara in rerenza del suo nome, che ridusse Alfonso re d'Aragona a rendergli tributario il suo regno, e di farsi suomo ligio della chiesa romana, e

volte da lui essere in Roma incoronato, il che a sua imitazione secero auche altri principi. Egli, come dottissimo in giurisprudenza, chiamò in Roma i maggiori personaggi a comprometter a lui le lor differenze, ed a contentarsi che dal suo gindicio fossero terminate: quindi le più gravi e rinomate controversie di stati e di prelature in Roma si disputavano: quindi abbiamo tante sue epistole Decretali, delle quali sin da questi tempi ne fu fatta Raccolta, e data a leggere a' studenti in Bologna; onde potè da poi Gregorio IX fondare più stabilmente la monarchia romana. Fu studiosissimo delle leggi romane, e particolarmente delle Pandette; e su perciò riputata nno de' più grandi ginreconsulti di questi tempi che fiorivann in molte città d'Italia, e particolarmente in Bologna, resa sopra tutte le altre illustre per la famosa accademia di leggi, e più per Ugolino ed Azone, che in questi tempi vi fiorivano. Affettava però soverchio imitare i giureconsulti antichi, e sovente, dalle leggi delle Pandette volendo fondare le sue epistole Decretali, prese de'grandi abbagli, molti de' quali ne furono da poi da Cuiacio, da Ottomano e dagli altri eruditi ripresi. Ebbe idea altissima del pontificato, e riputava, non altrimenti di Gregorio VII e di molti altri de'suoi predecessori, che fosse in sua balia deporre altri o innalzare al trono imperiale, come fece, deponendo Ottooe ed innalzando Frederico.

Governò nell'adolescenza di questo priocipe i reami di Sicilia con assoluto imperin e dominio, più di quello comportavano le ragioni d'un balio, come era statu lasciato nel testamento di Costanza (libro XV, capo 4).

Il Muratori, abbastanza avventato nei giudizii, e tutt'altro che ligio a Roma, parlando della morte di Innocenzo, dice:

Manch in lui uno del più abili e gloriosi pontefici che sieno seduti nella cattedra di son Pietro: gran giurocoanulto, gran politico; che all'esperienta grande da lui mottrata nel governo sprituale aggiunze l'ingrandimento temporale della Ghiesa romana, con procurar nello stasso tempo quello dei soni parenti. Ma a questo insigene pontifice non nacrono comure, facili ad useri della penna di chi si consiglia colla propria passione edi interesse.

In Francia îl P. Daniel (che dal severo Agostino Thierry è detto istruito, esatto, prudente e verace (Lettres sur l'histoire de France), sfuggi alle passioni gallicane e giansenistiche per ritrarre il grau pontefice.

Il prussiano Schoell nel voluminoso suo Cours d'histoire des états européens (libro IV. Parigi 1850) scrive:

Dopo Gelestino, il seggin pontificale fu occupato da uno de' più gran papi. Innocenzo III aveva appena 37 anni; ma l'erudizione sua gli avea procacciato molta reputazione, e ban presto fece ammirare la sua fermezza, la prudenza, l'abilità con cui seppe diriger gli avvenimenti a pro della potenza ecclesiastica, Ebbe i principii di Gregorio VII; ne coraggio ne costanza gli mancava per compiere il disegno di quello : le circostanze il favorirono meglio d'ogni altro, ed ebbe anche l'avvantaggio di trovar già posate le fondamenta dell'edificio che voleva erigere, giacchè, se nessuno dei successori di Gregorio VII avea potuto compier il disegno di questo, non erasi però rallentato dalle sue pretensioni, che l'opinion pubblica erasi abituata a guardar come legittime ... Ne minore zelo e attività mostrava nel governo ecclesiastico. Persuaso che un imparziale amministrazione della giustizia sia la salvaguardia degli Stati, non la confidò che a persone illuminate e di conosciuta probità. Tre volte per settimana tenea concistoro per occuparsi dei pubblici affari; e l'attenzione nell'esaminarli, la sagacità nello svolgere i più intralciati, l'equità de' suoi giudizii lo fecero rispettare come restauratore dell'ordine pubblico: le sue lettere ponno passare per modelli di decisioni giuridiche.

Raumer, nella Storia degli Hohenstauffen, avea già chiamato Innocenzo III, se non il più grande fra i papi, inferiore però a nessuno (vol. III, pag. 506).

In Inglillerra Lingard riparò gli sbagli e le calunnie de'suoi compatrioti, e per non recare il troppo lungo ed eloquente suo discorso, mi limito al brano ove, a proposito della deposizione di Giovanni Senzaterra e dell'omaggio del suo regno alla santa sede, parà della taccio più comunemente apposta ai papi, l'usurpazione sopra le potenze temporali.

In tempo che tutte le nozioni di giustizia modellavania sulla giuriprodenza feudale, ben presto la riceruto che i principi col disiabbetti divensaero aleali a Dio, e come tali doressero perder i feudi che tenezuo da Dio; c che al papa, rinacio di Cristo in terra, apottasse il pronunziare tali sentenze: per qual modo il serro dei servi di Dio direnne sovrano de sorrani, e a s'arrogò di giudicar al suo tribunale, e trasferir le econo quando il reputanza conveniente.

Commugue i veri principii della morale siene immutabili, le idee noutre d'onorce et d'innim variane continuo collo tatso ognors mutabile della società. Per gindicare imparrialmente de notri padri, non dobbiom misurarne gli atti cei castumi e le cognizioni odicrine; ma couvine ri-potraria al secolo in cui vivano, filettere sulle politiche loro costitui-sioni, principi di fegilatione, il goreno. Al XIII secolo non si veden nulla d'umiliante nel vassallaggio, che era la condizione della più parte frir principi cristani. Fino il red il Sociou sera vassallo il qual di Francia (qui motti attri caemp), Il gran consiglio del baroni di Giovanni, suoi consiglici ri cottutuiconsi, fi, pi inomini stessi che, due anni dapo, otterno consiglici ri cottutuiconsi, fi, pi inomini stessi che, due anni dapo, otterno

nero nel piano di Runnymer la concessione delle loro libertà, partecipano at biasimo di lui, essendosi la douazione fatta coll'avviso e it consenso loro (Storia d'Inghilterra, tom. III, pag. 40, nota).

A lungo ne ragiona il conte di Montalembert nella vita di sant Elisabetta, « Ci si perdoni » dic egli « di disegnare con quatche minutezza questa graude figura che domina tutto il secolo.

· Grazioso e benevolo nei modi, dotato di rara bellezza di corpo, tutto fiducia e tenerezza nelle amicizie: generoso oltremodo nelle limosine e nelle fondazioni; oratore eloquente e fecondo; scrittore ascetico e dotto (1), anche poeta, come lo mostrano la bella prosa del Veni Sancte Spiritus e la sublime elegia dello Stabat Mater da lul composte; grande e profondo giureconsulto, qual si conveniva al giudice supremo di tutta la cristianità; protettore zelante delle scienze e degli studii religiosi; vigilante alla conservazione delle leggi e della disciplina della Chiesa, possedeva tutte le qualità che avrebbero potuto illustrarne la memoria qualora gli fosse toccato di governare la Chiesa in tempi facili e riposati, e qualora tale governo si fosse allora limitato alla sola cura delle cose spirituali. Ma un'altra missione era a lul serbata, Prima di salire sul trono sacerdotale, avea compreso ed anche pubblicato nelle suc opere essere scopo e destinazione del supremo pontificato, non solo la salute delle anime e la conservazione della cattolica verità, ma il migliore governo della società cristiana: pure, pieno di diffidenza in se stesso, appena eletto, domanda istantemente a tutti i sacerdoti del mondo cattolico che preghino specialmente Iddio acciocchè lo illumini e invigorisca; e Dio esaudisce tale preghiera universale, dandogli forza di seguitare e compire la grand'opera di Gregorio VII. Giovane aucora, mentre studiava all'università di Parigi, era ito in pellegrinaggio a Cantorbery sulla tomba del martire Tommaso: e potete immaginare quanto amor egli attingesse da quelle sacre reliquie, per la libertà della Chiesa, di cui fu da quel punto vittorioso campione. Ma nel difendere questa suprema libertà, la costituzione d'Europa in quel tempo gli conferiva il glorioso incarico di vigilare al tempo stesso su tutti gli interessi dei popoli, alla conservazione di tutti i loro diritti, all'adempimento di tutti I loro doveri: e

<sup>(1)</sup> Vedi i suoi Sermones e i trattati De Contemptu mundi; e sui Sette salmi

in tutto il suo regno mostrossi pari a questa colossale missione. Benchè continuamente minacciato e assalito da' turbolenti abitatori di Roma sudditi suoi, egli si librava sopra la Chiesa e soora tutto il mondo cattolico con una calma imperturbabile, con una sollecitudine permanente e minuziosa, portando d'ogni intorno uno sguardo di giudice e di padre. Dall'Islanda alla Sicilia, dal Portogallo all'Armenia, non una legge della Chiesa è trasgredita, ch'egli non la ripristini, non un'ingiuria è fatta al dehole ch'egli non ne domandi riparazione, non una levittima franchigia è attaccata ch' egli non la difenda. Per lui la cristianità intera non era che una maestosa unità, che un regno solo senza frontiere interne, senza distinzione di razze, di cui egli era intrepido difensore di fuori e giudice irremovibile incorrotto di dentro. Per metterlo a schermo dai nemici esteriori, egli risveglia l'ardore inticpidito delle crociate, si mostra ardente più che ogni altro di quel santo ardore per le battaglie della Croce, che primamente era stato provato da Gregorio VII (t), e che infiammò tutti i pontefici sino a Pio II che mori crociato: il cuor dei papi era allora come il focolare , donde quest'ardore irradiava tutte le nazioni cristiane: gli occhi loro stavano continuamente aperti sopra i pericoli ond'era minacciata l'Europa, e mentre Innocenzo si sforzava ogni anno di spingere qualche esercito cristiano contro i Saracini vincitori all'oriente, al setteutrione propagava la fede tra i popoli Slavi e Sarmati, all'occidente predicava ai re di Spagna la concordia, e un risoluto sforzo contro i Mori, presiedendo in tal guisa alle stupende loro vittorie. Colla sola forza della persuasione e l'autorità del suo gran carattere, cgli riconduce all'unità cattolica i regni più lontani, come l'Armenia e la Bulgaria, cho vittoriose delle armi latine, non esitano ad inclinarsi innanzi alla sola parola d'Innocenzo.

Ad uno zelo concitato, instancabile per la verità, sapeva aggiungere la massima tolleranza per le persone; proteggera gli Ebrei contro le esazioni de principi e i ciechi impeti de loro concittadini, quali testimonii viventi della cristiana verità (3), fedele seguace in ciò de suoi predecessori tutt; teneva simo corrispondenza col principi mosulmani per procurare pace e la loro salute (5); mentre con rara perspicacia e di instancibile costauza.

<sup>(1)</sup> Ep. sancti Gregorii VII, lib. II. 31. (2) Ep. II, spud Hustes I. 313.

<sup>(3)</sup> Vedi la sua lettera al sultano Malek el-Adel.

lottava contro le innumerevoli eresie che fin d'allora germogliavano minacciando le fondamenta di tutto l'ordine sociale e morale dell'nniverso, non cessava di predicare ai cattolici vincitori ed irritati, ed anche ai vescovi, moderazione e clemenza (1): cerca lungo tempe di riunire la chiesa separata d'Oriente con quella d'Occidente per le vie della conciliazione e della dolcezza, e quando l'esito inaspettato della quarta crociata, abbattendo l'impero di Bisanzio, ebbe per forza sóttomesso alla autorità sua questa traviata metà del mondo cristiano e raddoppiatane così la potenza, egli raccomanda la dolcezza verso la Chiesa vinta. e non che esprimere veruu sentimento di gioia e d'orgoglio al sentire tale conquista, ricusa d'associarsi alla gloria ed al trionfo de' vincitori, ne rifiuta le scuse, i religiosi pretesti, perchè essi aveano nella loro impresa violato le leggi della giustizia e dimenticato la tomba del Cristo; giacchè per lui religione e giustizia erano tutto, e colla loro vita aveva identificato la propria. L'anima sua era passionata per la giustizia, d'un amore che nessuna accettazione di persone, nessun ostacolo, nessuna mala riuscita poteva diminuire ne arrestare: non contando per nulla i trionfi e le sconfitte, quando ad nna cansa fosse interessato il diritto : dolce e misericordioso coi deboli e coi vinti, inflessibile coi potenti e cogli orgogliosi; dappertutto e sempre protettore dell'oppresso, della debolezza, della equità contro la forza soperchiatrice. Così lo vediamo difender con una specie di nobile ostinazione la santità del nodo conjugale, come chiave della volta della società e della vita cristiana; nessuna sposa oltraggiata invocò indarno la potente sua intervenzione. Il mondo lo vide con meraviglia lottare per quindici anni contro l'amico ed alleato suo Filippo Augusto per difendere i diritti di quella sciagorata Ingerburga, venuta dal fondo della Danimarca per essere oggetto del dispregio di quel principe : sola, imprigionata, deserta da tutti sopra terra straniera, da tutti eccetto il pontefice, che seppe in fine farla rimettere sul trono del suo sposo, in mezzo agli applausi del popolo, contento di vedere che già in questo mondo vi fosse una ginstizia, egualmente severa per tutti (2).

(1) Ep. XII. 67, 69.

<sup>(2)</sup> Difese anche felicemente la regina Maria d'Aragona, divenuta importuna al dissoluto marilo; e la regina Adelaide di Boemia che il suo sposo voleva ripudiare per conchiudere nozse più vantaggiose, e già era stata condannata da un Concilio.

· Per lo spirito medesimo vegliava esso con paterna cura e fin ne' paesi più remoti, sovra la sorte degli orfani regii e dei legittimi eredi delle corone; seppe mantenere il dovuto retaggio ai principi di Norvegia, di Polonia, d'Armenia (1199), agli iufanti di Portogallo, al giovane re Ladislao d'Ungheria, e perfino ai figlioli de' nemici della Chiesa, come Giacomo d'Aragona, il cui padre era stato ucciso combattendo per gli eretici, e che prigiopiero egli stesso dell'esercito cattolico, fu liberato d'ordine di Innocenzo: come pure Federico II, unico erede della razza imperiale d'Hohenstauffen, l'emulo più terribile della santa sede, ma che lasciato orfano in tutela d'Inuocenzo, è allevato, istruito, difeso da lui, e mantenuto nel suo patrimonio con una affezione ed una fedeltà non da tutore ma da padre. Ma sovrattutto ammirabile ci par egli quando offre un asilo, a piè del suo trono, al vecchio Raimondo di Tolosa, antico ed ostinato nemico del cattolicismo, ed al giovane suo figliolo; quando difende egli medesimo la causa loro contro i prelati e i crociati vincitori; quando, prodigati i più teneri consigli al giovane principe, tentato invano di mitigar i suoi vincitori, gli assegna, malgrado delle mormorazioni, il Comitato e la Provenza, acciocchè il figlio innocente del colpevole spogliato non rimanga senza patrimonio.

· Qual meraviglia se, in un tempo, in cui la fede era rignardata come base di tutti i troni, e la giustizia così personificata sedeva sulla cattedra di Pietro, i re cercavan d'allearsi seco coi nodi più forti? se il prode Pier d'Aragona non crede poter meglio assicurare la fresca indipendenza della sua corona, che col traversare i mari per deporta a' piedi d'Innocenzo, e riceverla come vassallo dalla sua mano? se Giovanni d'Inghilterra, perseguitato dalla giusta indignazione del suo popolo, si proclama egli pure vassallo di questa Chiesa da lui si crudelmente perseguitata, per trovarvi un rifugio e nn perdono che gli nomini gli ricusavano? se oltre questi due regni, quelli di Navarra, di Scozia, di Portogallo, d'Ungheria, di Danimarca s'ouoravano di appartenere in qualche modo alla santa sede per un legame di protezione affatto speciale? Tutti sapevano che Innocenzo rispet tava i diritti dei re verso la Chiesa, quanto quei della Chiesa stessa verso i re. Come gl'illustri suoi predecessori, un'alta e previdente politica mescevasi al suo culto per l'equità; come essi, opponendosi che l'impero non diventasse ercditario nella Casa di Svevia e sostenendo la libertà delle elezioni in Germania, salvà quella nobile contrada da una centrale monarchia; che na arrebba distrarto la natura e sofficato tuti li gerni di quella prodigiosa fecondità intellettuale, di cui giustamente andava superba; com'essa risbibliendo e difiendendo con irremovibile constanza l'autorità temporale della santa sede, guareati l'indipendenza dell'talia non meno che quella della Chiesa. Coll'esempio e coi precetti e' forma un'intera generazione di pontefici gunimente zebanti di questa infipendenza e degni d'essere suol ausiliari, come ne furono Sefano Langton in Inghillerra, Rarico di Gnesen in Polonia, Rodrico di Toledo in spagna, Folchetto di Tolosa in menzo agli crettici; o anche di unori martiri di questa causa santa, come san Pietro Parentico o Pietro di Castelnau (1).

« La gloriosa sun carriera termina col celebre concilio di Laterano (1215), ch'egli convocò e presiedette, ove furono rassolati tutti i legami della Chiesa, ove i foindziri di Dio (2) degenerati in abusi della forza, furono definitivamente aboliti, e prescritta la comunione pasquale e atabilità quolla processura crinimale, che servi di modello a quella di tutti i tribunali secolari, dove finalennte furono presentati al monde cristiano i due ordini di san Domenico e san Francesco, che doreva animarlo di nuova vita, e che Innocenzo III ebbe la gloria di veder nascere ambedeo estoti il suo pontificato.

Ma si dirà: son parole di moda, perchè oggi è di moda il mostraria cattolico. O bene l'anno IV della repubblica francese (1801), sotto il petronato dell'istituto nazionale, il signor de la Porto du Theil, nel Recueil des chartes, actes et diplomes relatifa à l'histoire de France, pubblicò le lettere, fin allora inedite, d'Innoceazo III, in due volumi da formar supplemento al Baluzio (5).

(2) All'ottavo canone di questo concilio.

(3) Epistolarum Innocentti III r. p. libri undecim: accordunt gesta ejusdem Innocentti, et peima collectio deeretaluum, composita a Rainerso, Stephanus Raluxius Tuletentis in unum collegit ecc. vol. 2 in-fol. Parigi 1682.

Diphomas, charter, grisofte et alis decuments ad res Francisca precisie, es devrir la gris estensimone regionum archivis au bliebnehet, junt regis destritamismi, multorum cruditorum curis, phorimum ad id conference conferegatione suste Manie, etnat. Notis illustrama et collierus L. G. O. Funktis de Becquipoy, F. J. G. Le Poses du Thrill. vol. 2 in. fol. Parigi 1791. E resul Pirmo, pli travo Il secondo.

<sup>(1)</sup> Uccisi dagli eretici il primo a Orvieto nel 1199, l'altro in Linguadoca nel 1209

Nell'esaue di quelle, al du Theil apparve Innocenzo sotto un lune altora funusto, latchè ponto servierne la storia. E prima nel tomo VI delle Notice et extraite des monuerits de la sibitolitàque nationale et autre sibitolità-gene, publice par l'Institut national de France, diede una memoria in cinquanta sezioni, ognuna delle de Prance, diede una memoria in cinquanta sezioni, ognuna delle qualit tratta de più importanti avvenimenti di que trapo. Sepolto in opera accessibile solo s'maggiori eruditi, non si conosee un giuditio tanto più ammirabile, quanto meno gli animi v'erano altora disposti dalle passate dottrine e dai presenti casi. Ricorduciamone dunoue alcun chomo della con-

-Il nome d'Innocenzo III sveglierà sempre la memoria d'uno dei per-

sonaggi che più sfolgorarono sulla scena del mondo, e di cui l'imparziale filosofia faticherà a definir esattamente i meriti e i difetti, Dico difetti, senza ignorare quanto la parola sembrerà mite a coloro che lessero storie e polemiche, ov'egli è accusato di vizii reali...ma chi si pose con riflessione allo studio della storia del suo pontificato, non sa qual credenza debbe un lettore equo ad imputazioni che la più parte, chi le esamini, mostransi in origine dettate o almeno esagerate da spirito di parte... se l'ambizione in un principe temporale, quando sembri nata da grandi ed importanti cagioni, quando esteriormente s'appoggi non tanto alla vanità personale dell'uomo come alla gloria della parte affidatagli sul teatro dell'universo; quando cammini alla sua meta col corteggio delle qualità più stimate e più spesso utili agli Stati , vo' dire fermezza d'animo alla prova, costanza irremovibile nei disegni, zelo instancabile della pubblica cosa, purezza di costumi; quando inoltre sia sostenuta da abilità rara negli affari, da riconosciuta superiorità di talenti naturali e di cognizioni aquistate, da non comune abilità nel trar partito da tutti gli avvenimenti favorevoli al suo disegno, preparati o fatti pascere, o giunti naturalmente; quando infioe sia coronata da esito segnalato e costaote, e seguita da splendidi effetti, molti dei quali son dovuti a un lodevole desiderio e ad un felice sforzo per operare il bene, e riescoco in fatti al bene de popoli e a vantaggio dell'umana società e della religione: se, dico, fra tali circostanze l'ambizione può trovar grazia in un moralista indulgente, il quale abbia indarno cercato a lungo fra gli uomini la virtù pura e senza mescolanza, si converrà che di tutti i principi la cui influenza preponderante (non cerco per quali mezzi) si fece sentir irresistibilmente sulla terra, Innocenzo non fosse quello la cui ambizione avesse minori palliativi e scuse. »

Questa non è che l'insinuazione, qual certamente volevasi in quei tempi. Dappoi presenta il quadro di tutte le azioni di Innucenzo III ne'differenti paesi, riassumendo e confutando le accuse. Cliamone. IN SPACKA.—Se i varii principi di Spagma ebboro da lui ostaroli alle liegitime unioni, l'esigevano le leggi canoniche: la Chiesa da un perzo avea dettate le sua leggi, e il capo di essa dovea farle osservare. D'altra parte, quante volte i re di Castiglia e d'Aragona non dovettero all'assistenza sua i loro prosperi successi contro i Mori?

In Francia. - Chi potrebbe negar elogi alla cristiana sua fermezza, in vederlo quindici anni occupato a sostenere contro un re potente, ma traviato dal capriccio e dalla passione, la causa d'una principessa (1) sventurata, innocente oggetto di disgusto e di persecuzione per parte dello sposo? La sciagurata Ingebu-ga, interessante al pari per virtù, bellezza e sventure, lontana dalla patria, dai parenti, sola in mezzo d'una Corte straniera, esposta senza dilesa al potere illimitato del suo persecutore, periva senz'altro, se dall'alto del Vaticano un braccio instancabile non l'avesse sorretta. Grazie all'inflessibile Innocenzo la giustizia prevalse; e i Francesi dovettero applaudire al trionfo del pontefice, quando videro ripigliata dallo sposo e ricollocata in trono quella regina infelice, la cui storia oggi ancora c'intenerisce. Non è mera conghiettura, ma latto certo, che a quest'atto di giustizia e d'umanità sudò il re delitore del ricuperato affetto de sudditi, e in conseguenza degli sforzi incredibili e generosi della nobiltà e de' comuni, che l'anno dopo nei campi di Bovines, incatenarono la vittoria vicina a sfuggirgli. Sarà dunque a dire che l'onore e il frutto di quella giornata, onde i gigli ricuperarono l'eclissato splendore, Filippo la gloria offuscata, furono debiti alla longanimità del pontefice, che in quell'affare, senza ombra di personale interesse, stette invariabile appoggio della derelitta e vendicatore dell'innocenza.

In Incellutrana.—Se non si può scussre all'intutto la condotta sua rispetto all'Inglierra, e se conviewe confessare che del suo procedere verso Giorauni Senzaterra fu oggetto visibile l'interesse temporale della senta sede, non si può negare che anche colà, in cento cressioni egli fece prevaler la causa della giustizia coutro il più detestabile dei principi.

In GERMANIA.—La quistione che divise si a lungo la Germania non crea tanto ficile a decidere; e parlado imparailmente, non fi un'injuistiais se Janocenso preferi Ottone a Filippo di Sveria. Morta questo, Ottone perdè la benevolenza del suo protettore, na salo per propria ingratitudine, e per l'infedeltà nell'adompir pomesse volonirie, autentiche e ancer. Una pefetta outratilà fir a i due contendenti saria state certo più lodevole, più conveniente al podre di tutti i fedeli; ma dagli storci più fiedeogri risulteri seropre che in que l'unpiù dibattinositi.

Sopra Ingerlunga v'è una memoria importante e curiosa dello stesso du Theil. Questi era conservatore della biblioteca reale, e morì nel 1815.

il pontefice non cessò un istante dal rigilare sulla disciplina ecclesiastica in Germania, puni severamente i cardinali potenti del proprio partito che disonorarono il loro carattere.

Nel Settentione — Sugli affari del Settentione necessariamente dovera esser ingannato da relazioni infedeli e interessate. Degli avvenimenti cui egli chipe parte in quelle contrade remote, ciò che più errtamente conosciamo, è la conversione di moltissimi pagnai, dovuta a nere sue instancabili e conversione tal posto cui il ciole l'avea abato.

IN UNGIGNA E NELLA GAZZA.—Gli accessi del crocini un demeznoli rectano semas scus per questi; e tali guerre, il cui motivo, inu nescolo non filosofo, traviò sino il più savio dei re, causarono disordini assasi, diciamo anche mistatti vergogoso per 'lumanità. Chi però casmini i fatti, vine certo che lanocenzo ne protò vivisimo dispiscere; non che favori il male, serbebe voltuo punto, e l'arcebbe punto larci obbedire, anti solo sacoltare. Ma la severità sua non avrebbe che avvilio la sua sacortal, e distruttu il proce fratto che poteta travio che avvilio la vana sacortal, e distruttu il proce fratto che poteta travio interimabile; vo' dire l'entirpasione dell'eresia nei regul cristiani, e la conquista di Terrastata.

In Irata.— La potenza temporale della sunta sede in Italia crebbe, si può dir, di colop sotto il suo regno. Ma se appena coronato della tiara egli vide il popolo romano, da il gran tempo indocile, divenirgli più sonmenzo, e le provincie già seggetta alla possificia autorità, roi sottrattene il secolo prima degli imperatori, rimettersi quasi sens'armi alla sua soggettone, no se giusto rotta merito alla fermeza sua, si tetoli, alla raputazione, sul'attività sua, d'una rivolazione semza sangue, che indine non la tenes se non rendere al trono possiticio l'antico splendere, sarichè accusarlo in chi d'ambiatione dissourevole! Protezione tutte, son concente gratultamente no, ma gli rete servigi grandire che che ne dicano i pasagiristi di Federigo e i dotrattori dei popi, la monario di quel principe resterà in prepetuo designata dall'ingazituti mie verso la Corte di Roma, che avea tut-lato la sua infansia e operato efficiencemente alla sua grandezza.

(1) È la colpa più grava che il Sismondi appouga a Innocenzo, e sarebbe tale se i fatti fossero quali esso li narra. e dell'amor suo pas poerei? Quelle torri, quegli edifinii, quei reali o supposti monumenti dell'orgogilo edil'ambinione, onde più o men giustamente lo accusarono, caddero; ma l'ospisio di S. Spirito, da lui donta co' suoi beni patrinoniali, lo atabilimento più unite, più bello, più grante, più ben ordinato forse che oggi ancor nussata, non dico commoda alla più mon attributa della consenta della più monta di ciigente e pel malato. In memoria d'Innocesso III, dalla cui pia mundicuzza sia suldiamente fondato.

Se aggiungete a questo meschino schizzo la sua abilità nelle scienze del suo tempo, l'endizione nelle belle lettere, la penetrazione nelle cause di giurisprudenza, Isahuale integrità no giudinii, l'autorità finora irremovibile della più parte delle sue decisioni sul dritto ecclesistico. l'applicazione sua instancabile alle cure del governo, l'attitudium el lavoro, la purezza del costumi, un cumulo infine di espeniale qualiti dei più violenti suoi detrattori non poternon negargli, non rimarrà provato che eggi meritò più led gich bissismo? «

Potrei facilmente raccorre altri passi, ma questi bastino a mostarae si la temperaraa dell'erutilo, al la sincerità. Le restrizioni che du Theil poneva, forse per fare un sacrifizio al tempo in cui vivea, restano dissipate dall'opera d'un protestante, Federico Hurter, presidente de concistoro di Sciaffusa (1). Parve a lui che un uomo il quale per si lungo tempo fu centro e motore di tutti gli avvenimenti anche meno importanti, il battio, se mi permettre dirlo, del cuore dell'umanità europea, meriasse un severo studio, e ve lo pose intorno colla perseveranza e la coscienza propria degli eruditi tedeschi.

-Più I satore comprese in che modo lancermo ravisava il mondo, la convincione sua ali carattere essenziale e l'importava del papato, sulla necessità di meatenere L'assoltat suprematia, l'illiminate actenione, la piccasatà di meatenere L'assoltat suprematia, l'illiminate actenione, la piccasatà di sud divisti, la profonde conoscenza di tutti i doveri impositigi da quesì alta idea del pottificato più gli seritti di questo poste lice rivelarono all'autore quanto la vita intera d'insoccerno i fiose trasformata in quella della Chilesa, è a ligura di tuli gli apparira sal la minoso suo splendore. L'eguagliazza code quest'onno operò sopra una vesta scena fe il a reppio mataria degli avvenimenti; quella vita semper

<sup>(1)</sup> Geschichte der Pabst Invocent III und seiner Zeitgenossen. Amborgo 1834.

Histoire du pape Innocent III et de ses contemporains, par M. Frédérie Histoire, président du consistoire à Schriffheuse; traduite de l'allemand sur la seconde édition par MM. Alex. de Saint-Chéron et J. B. Haiber. Paris, Debéceurt, 1838 tre vol. in-8°.

consentanca a se steass, perchè posata sopra un'idea fondamentale; il linguaggio chiaro e preciso d'Innocenzo in tutte le circostanze più rilevanti, rendono facile a aeguir il corso di sua esistenza, riprodurla fedelmente, penetrar nell'intimo dell'anima sua.

Tal era Innocenzo. Col 'sentimento della sublime destinazione del pontificato e la volontà di realizzarla, ei la considerava come una istituzione posta da Dio medesimo per direzione della Chiesa e salute del genere umano. Se tal credenza fosse vera o falsa in se stessa, hene o male fondata sulla parola di Gesù Cristo, è quistione d'alto interesse per la polemica teologica, ma di cui la storia non deve occuparsi (1). Allo storico basta sapere che tal credenza dominava un'epoca, e legavasi a un'istituzione d'universale influenza .... Qual ingiustizia ripudiare le più aublimi qualità dell'intelletto e del carattere, solo perchè non approviamo le forme esteriori e le circostanze accidentali con cui dovettero manifestarsi? Fra individui siffatti nessuno ci parrà superiore a Innocenzo, ae consideriamo la penetrazione del suo ingegno, le cognizioni, l'instancabile attività, la diguità morale, la graudezza sua quaudo parla della sua funzione, che è pur quella di Dio, l'umiltà sua in ogni atto personale. E se contempliamo ciò che volle e ciò che fece, possiamo dire: Innocenzo ebbe coscienza chiara di ciò che Gregorio VII avea visto in barlume; ciò che in questo era germe, ottenne intero sviluppo dal genio d'Inuocenzo: il pensiero per cui Alessandro III soffrì e combattè si a lungo con costanza degna degli antichi Romani, fu diversamente applicato da Innocenzo, il quale, in una serie di predecessori e successori, animati tutti dalla stessa idea, è quello in cui essa idea toccò il massimo grado di precisione e d'energica influenza.

Scope primario di questa storia è confutare tante opinioni erronee, tantal preginditi in Edue asserzioni interne ai papi del medio cro, epaticolarmente ad Innoceaso III. Ma La SOLA POLEMEIA, PERMESA, A TO-NECO È OPPORAR CON FEDELTA' SERPOLOTA L'ONDONALE ALL'IDEALE, MOLTO INTERIORE ALLA BELLYA, O ALLA CANCATORA CHE ESFORDA L'ONDONALE HEDERMO.... Perciò in questo libre Innocento paria di spesso ggli medeimo, per far conocerer le opinioni sue, le convincioni; i dieggal. La guastria cui ascho il malfattore ha diritto, quella d'essere ascolato, dovette l'autore conocederia au un papa del medio cro.

Noi abbiamo letto con amore e coscienza i tre volumi di quest'opera, dettata con quella fedeltà e verità che sempre si vorrebbe nello storico, e possiamo assicurare che essa é degna di tutti rimproveri di cui la volgarità de'letterati e dei pensanti colmano qualunque opera non accarezzi i loro superbi ed inumani pregiudizil.

(1) Perché no?

Non è a cercarvisi l'allettamento della lettura; e quel baizar d'afare in affare, secondo la successione dei tempi, causa un fatica non redenta da vezzi di sitte. Troppo spesso gli autori tedeschi somigiano a quegl'ingogneri che volendo tracciona strada, badano soltanto alla linea che debbon seguire, senza por mente alla bellezza de'paes che cesa traversa.

Talí ni pontefice al quale furono scagliate le bestemnie che dapprincipio vedemno. Edi l'ettore si ricordi ch'egli era contemporaneo di Giovanni Senzaterra, d'Ezelino, di Salinguerra. Che se il giudito da noi profetione non piacia, vegliano di struggere i fatti sui quali unicamente e costantemente è fondato. Se fosse bene o no che il pontificato si sviluppasse nel senso voluto da Innocenzo; se quell'età sia a riguardarsi con compiacenza o compassione, diversamente ne giudicheramo gli uomini, secondo il punto nel quale si collecano. Ma chiunque senta giusto, dee gradire quest'atto di giustini reso alla verità, non da un frate, non da un santocchio, ma dal pastore d'una chiosa protestante.

## Nº VII. pag. 114.

# Trattato fatto sotto le mura di Costantinopoli.

Noi Arrigo Dandolo, per la Dio grazia, duea di Venezia, di Dalmazia e di Corazia, e gli illustrissimi signori Bonifazio marchese di Monferrato, Baldovino conte di Fiandra e d'Itainaut, Lodovico conte di Blois e di Clermont, ed Arrigo conte di Saint-Pol; ciascuno per la nostra parte, a fine di mantenere fra noi l'unione e coacordia, e schivare ogni sorta di scandalo, cooperante colui che è nostra pace, che ha fatto tutte le cose, e per cni gioria noi abbiamo creduto bene stabilire l'ordine seguente, reciprocamente impegnandoci col giuramento.

Primieramente, noi dobbiamo tutti (invocato il nome di Gesi Cristo) assaltare la città; e se, aiutante il divino potere, gingneremo ad entrarvi, dovremo rimanere e servire sotto Il comando di quelli che saranno stati eletti per capi dell'esercito, o seguirii nella maniera che verra prescritta.

Tutto ciò che sarà trovato nella città, ciascuno dovrà deporlo in comune nel luogo che sarà stato indicato a quest' oggetto, riservando nulladimeno per noi, del pari che pe' nostri Veneziani, tre parti di quanto troveremo nella città; le quali debbonei essere date come un risarcimento di quanto l'imperatore Alessio era obbligato a pagare tanto a noi quanto a voi. Da vostra parte voi avrete una quarta parte, fin a tanto che noi abbiamo ottenuta un'equale soddisfazione. Se poi avanzerà cosa , la divideremo egualmente tra noi e voi, in modo che tutti rimangano soddisfatti. Se poi dette cose non saranno bastanti a pagare ciò che ci è dovuto, esse, da qualunque origine vengano, saranno ugualmente divise tra noi e voi nel modo sopra indicato, all'infuori delle vittovaglie e de' foraggi, che dovranno essere posti in serbo e divisi ugualmente tra le vostre genti e le nostre, affinchè gli uni e gli altri possano vivere nel modo conveniente. Ciò poi che avanzerà, dovrà essere partito come l'altro bottino, nella maniera sopra indicata. Noi ed i nostri Veneziani dovremo godere in tutto l'impero, in maniera libera ed assoluta, e senza alcuna contraddizione, tutte le prerogative e diritti che siamo stati soliti godere, tanto nell'ordine spirituale, quanto nel temporale, come ancora tutti i privilegi ed usanze, scritte o no.

Saranao poi scelli sei uomini da nostra parte e sei dalla vostra; i quali, daso il giuramento, dovranao tecgliere nell' escretio el inantare all'impero colui che crederanno più adatto a governarlo, et a comandare in questa terra per vantaggio e glori ad i Dio, della santa Chiesa romana e dell'impero istesso. Se essi andranao d'accordo, oni dovremo riconoscere per imperatore quello ch'essi avranno eletto di comune consenso. Qualora sei siano d'un parere e sei d'un altro, ci rimetteremo alla sorte, e quello sa del quale cadrà, noi lo dovremo riconoscere per imperatore. Se troverssis maggioranza di voi per una parte, riconosceremo imperatore quello a cui favore sarà la maggioranza. Se il consiglio si dividerà in più di due parti, sarà riconoscinto per imperatore quello su cui la parte più numeross sarà stata d'accordo.

conquistato sull'impero, il palazzo delle Blacherne e la Gola-dieone. Gli altri tre quarti saranno egualmente divisi tra noi e voi.

Rispetto ai cherici che saranno di quella parte donde non sarà stato trato l'imperatore, avranno il privilegio di nominare il clero della chiesa di santa Sofia, e un patriarea per la gloria di Dio, della santa Chiesa romane dell'impero. Riguardo i cherici d'una parte e dell'altra, eleggeranno il clero delle chiese che saranno loro toccate nella divisione. Rispetto ai beni delle chiese, avrassi cura di distributime agli coclesisattiri quanto basti per vivere onorevolumente, cel alle chiese quanto sant necessario per loro conservazione: ciò poi ch'avanzerà, sarà diviso nella maniera indicata.

Noi dobbismo inoltre dar giursmento da una partee dall'altra, che a comineire dall'ultimo glerno del presente marzo, rimarremo per un anno intero al servigio dell'imperatore, contribuendo ad assodare i la usa potenzo, per la glori ad i Dio, della santa romana Chiesa e dell'impero. Coloro i quali avranno soggiornato nell'impero, dovranno giurar fedeltà al l'improstero, giusta la lodevole e buona costumanza. Per conseguenza tutti coloro che al presente abitano nell'impero, debbono, nella maniera che sarà menzionata, giurare, siccome essi tengono per buoni ed autentici i regolamenti e trattai fatti.

Giova rammemorare che tanto dalla vostra parte, quanto dalla nontra, dovranno essere sectili doddi membri al pila, secondo sarà conveniente, i quali dopo dato il giuramento, avranno l'in-carico di distribuiro fra g'ilindividi i fendi egil conori, edi ordi-uare i diritti di sudditanza a cui i medesimi dovranno essere soggetti verso all'importaro eda all'importa, secondo crederanno convenevole. Il feudo che sarà stato assegnato ad alcuno, sarà posseduto ilboramente e senza ostacolo dalla sua posterità tante maschilia, quanto femninile, e il possessore sava l'intera facoltà di far tutto quello che gii piacerà, alava l'obbodienza alle leggi, e dovra rendere servigio all'imperatore ed all'impero. Inoltre sarà fatto per l'imperatore cogi servigio necessario, indipondentemente da quello al quale sono obbligati i possessori dei feudi e dei privilegi, giusta l'ordine che sarà statos stabilito.

Viene inoltre deliberato che nissun uomo di nazione in guerra con noi e coi nostri successori e coi Veneziani, non possa essere ricevuto nell'impero, fin a tanto che la guerra non sia terminata.

Ciascuna parte inoltre sarà tenuta d'adoperarsi sinceramente, onde ottener dal mostro santo Padre, che se alcuno tenterà di contravvenire alla presente costituzione sia colpito dalla sconunica.

L'imperatore per parte sua è în obbligo di giurare che gli atti e doni che saranno stati fatti, verranno tentul da lui come irrerevocabili, giusta il qui sopra menzionato: cho se al presente tratatao sarà nocessario agglungere o levare alcuna cosa, sarà in nostro potere e facoltà il fario, coll'assistenza de' nostri sei consiglieri, unitamente al detto siguor marcheso, egii pur cod-

Schiar. Vol. V.

l'assistenza de'suoi sei consiglieri. D'altra parte detto signor doge non potrà prestar giuramento all'imperatore per alcun servizio, feudo o privilegio che potesse accordargi; im quello o quelli ch'egli delegherà intorno alle cose che lo riguardano, faranno giuramento di prestare all'imperatore ei all'impero ogni servizio che sarà richiesto. conforme al mezionato qui sorra.

Dato l'anno di grazia 4204, il giorno settimo del mese di marzo.

# Nº VIII. pag. 475.

#### Decreto Milanese contra i Patarini.

=Sotto il reggimento di questo degnissimo podestà (Oldrado di Tresseno) furono statuiti molti ordini contro gli eretici, siceome abbiamo trovato per un autentico stromento da noi volgarizzato in questo modo. « In nome del Signore, e dall'incarnazione di quello anno milleduccento trentatrè, un venerdi, ai quindici di settembre, indizione settima, sotto il reggimento di Oldrado Tresseno podestà di Milano, frate Pietro Veronese, il qual dopo fu divo, dell'ordine de' predicatori, per l'autorità a lui dal pontefice concessa contro gli eretici, siccome si contiene in una carta attestata e fatta per Obizzone Scazzago notaro milanese, milleduecento trentadue; per l'autorità ancora a lui concessa per il Comune di Milano, attribuita nel general concilio contro i predetti eretici siccome si contiene in un'altra carta estratta e tradotta per Singhimbaldo della Torre, notaro e cancelliere di questa comunità nell'anno sopradetto, statuì ed ordinò d'essere posto tra gli altri statuti di questa repubblica, gl'infrascritti capitoli, i quali nelle lettere del sommo pontefice si contengono, ed attribuite ad esso fra Pietre veronese, per la virtù de' quali si scomunicava ed anatemizzava tutti gli eretioi, Catari, Patarini, Poveri di Legiono, Passagini, Giesepini, Arnaldisti, Speronisti ed altri di diversi nomi, quali avevano diverse faccie, e con diverse caude l'un con l'altro si colligavano, essendo dannati dalla Chiesa di Cristo, parimente fossero dal secolar giudizio. Ma avanti che dalle grazie si separassero, e dopo che delle cose predette erano ripresi non volendo venire alla condegna penitenza, giudicava che fossero dannati al carcere in perpetuo, come credenti degli eretici errori. E che i ricettatori, difensori e fautori di tali eretici si dovessero discernerc, soggiacere nella sentenza scomunicale, e se tale, dopo fosse

notato iscomunicato, per sua presunzione non curava di emendarsi subitamente, dovesse essere fatto infame nel pubblici concilii ed ufficii, nè per testimonio fosse ammesso, ed ancora fosse iutestabile, per modo che non potesse accedere ad alcuna successione d'eredità, ed in veruna causa questi tali non fossero uditi nè ammessi. E se giudice alcuno giudicasse per loro, tal sentenza fosse come di niun valore. E se fesse avvocato che pigliasse il patrocinio dei predetti, non fosse ammesso, e se tabellione tradasse per quegli stromenti, prestissimamente fosse di niun valore, anzi con l'attore avessero per dannati, ed essendo chierleo. da ogni ufficio e beneficio fosse privato. E se ancora tali, dappoi che dalla Chiesa fossero notati, sprezzavano la scomunicazione, da' laici fossero puniti con debita pena. Ed essendo notati della sospicione notabile, fosse considerato alla qualità della persona, e quella dimostrando volersi con la congrua innocenza purgarsi dal coltello di anatematizzazione, fosse ammessa mediante la condegna soddisfazione. E se per un anno intiero rimanessero scomunicati, come eretici voleva si punissero. Ancora, che la reclamazione ed appellazione di quelli non fossero ascoltate. E che giudici e notari impedissero il loro ufficio, e non facendolo, in perpetuo del suo ufficio fossero privati. E da chierlei gli fossero vietati i sagri luoghi di senolture, nè che elemosine nè oblazioni ricevessero da quelli. E che similmente facessero gli ospitalarii e templarii sotto la pena d'essere privati del loro officio, al quale non potessero essere restituiti senza licenza della Chiesa apostolica. E se a tali presumessero dare sepoltura cristiana fino alla condegna soddisfazione, fossero notati di scomunicazione, dalla quale non potessero essere assolti per fin che tali corpi pubblicamente con le proprie mani non gettassero tra i dannati, acció che in perpetuo mancassero di senoltura. E che non fosse lecito a niun laico, nè in pubblico nè in privato disputar della fede cattolica. sotto la pena d'essere scomunicati. E se alcuno intendesse che gli eretici celebrassero occulti conventicoli, ovvero alla comune conversazione de' fedeli le ragioni e costumi dissidenti, quegli studiassero palesarlo al confessor suo, o altro per il quale sapessero che ne facesse notizia al suo prelato, altrimenti fosse scomunicato. I figliuoli degli eretici, i ricettatori e difensori di quelli per fin alla seconda generazione non fossero ammessi ad alcun ufficio nè beneficio ecclesiastico. Ancor, che le case di quelli i quali ricevevano tali eretici temerariamente nella città senza ristoro di alcun tempo fossero rovinate. E contro i credenti degli errori degli eretici, da poi che fossero per la Chiesa notati, osservassero tutte le cose predette. E so alcuno conoscosse cretico e no lo manifestasee, fosso panulto in liro venti, e non le potende pagare fosse bandito, e non potesse essere assolto di tal bando finchè non pagasse lo dette liro. E che i ricettatori o difensori degli cretici nella terza parte de'suoi beni fossero puniti, e deputati all'utilità del Comune de'Milanes. E se la seconda volta cascassero in tal mancamento, dovessero ossere senceità della tittà e sua giurisdirione, dove per alcun tempo non potessero ritorane se prima non avessero soddisfatto alla sopradetta pena. ==

CORIO II.

Nº IX. pag. 237.

Re Manfredi, o lo scomunicato.

1254-1266.

Biondo era e bello e di gentile aspetto, Ma l'un de cigli un colpo avea diviso.

l' son Manfredi, Nipote di Costanza imperatrice

Orribit furon li peccali miei,
Ma la bontà divina ha ai gran braccia,
Che prende ciò che si rivolve a lei.

Per lor maledizion si non si perde,
Che non possa tornar l'eterno amore
Mentre che la speranza ha fior di verde.
DANTE, Pugat., c. III.

La storia d'Itolia, sovra ogni altra romanzesca e patelica, non è conocicita quanto basta. Troppi dellitti, troppo dolore, tropa confusione è negli annali suoi : ad ogni altro passo nasso l'Interesso, ma si tosto muore sotto la brutal violenza o la perfidia atroce del personaggi ch'entrano in secona, degli avvenimenti che si sviluppano. Una folla di piccoli Stati, in continua guerra un contro l'altro, invocano or questo or quello, che pretestando di servire a loro querele, invade, opprime, strazia il paese: Francia, Spagna, Germania, fin i Saraceni martellano a muta a muta l'Italia. Roma contende loro questa preda: il risultamento l'avete sott'occhi.

Sul metzo del secolo XIII, un eroc, di cui gli storici non parlarono quasi che per calunniar lo perchè sventurato, di poco falli che non concentrasse in man sua i poteri sparsi, il cui sparpagliamento e la lotta discritavano questo superbo paese. Manfredir redi Sicilia avrebbe salvato l'Italia se uom l'avesse potuto. Rifrescando la memoria di un principe troppo dimenticato, non travreno l'interesse del nostro racconto dalle invenzioni romanzesche o dai ripieghi della finatone: le nude e schiette parole dei cronsiti suoi contemporanei, inamisla, Matteo Spinello, Tanonnimo di Taranto, Villani guaffo, Dante gibiellino, Malespitai, il siciliano laveges, formeranno l'orditi di questo raccondo, la cui verita, si obe nogo, è più drammatica e commovente, che non la meglio ordita novella (1).

Figlio naturale di Federico II di Srevia e della bella duchessa di Lancia, Manfredi (sono parole di Nicola di Issusilia suo compagno d'armi e di sventure) fu adorno d'ogni grazia di natura: bello, ben tagliato, delle forme meglio assoritie, prudenta, no-bile, discreto, accorto come conveniva al sostogno ed al successor dei Cesta.

Educato in Corte di suo padre, ndi ne'palagi di Napoli e di Palermo i vagiti della musi italiana, che ardive emular la provenzale. Non ti par vero di trovare, fra le barbarte di questi tempi, costumi si radimati, uomini si innanzi nella civiltà. Pra il cozzo della Corte romana e de vassalli ribellati, Pederigo cantava canzoni da lui stesso composte alla sua Corte si formò la lingua italiana; l'università di Napoli rilevò la scuela di Salerno, fe voltar dal greco e dall'arabico libri di medicina e quei d'Aristotele, e stabili a Palermo un'accademia poetica, e fue nobilization signore, e la gente che aves bontade veniva a lai da tutte partit, perchè dil uomo donava molto voloniteri e mostraro belli suriatori, somatori e belli parlatori, somitori e telli parlatori, somitori e telli parlatori, somitori contro e letti parlatori, somitori contro con controli dell'arabico di sul sul parla dell'arabico di sul sul parla dell'arabico dell'arabico dell'arabico dell'arabico dell'arabico dell'arabico dell'arabico dell'arabico, somitori e dell'arabico dell

<sup>(1)</sup> I cronisti qui citati stanno nel tom. VIII dei Rerum italicarum Scripto-

<sup>(2)</sup> Cento novelle antiche.

di Manfredi. Matteo Spinello ci conta che ppesso la notte uscione per Bartetta cantando strambotti e canzoni, ed ion pigliando il frecca, e con cessi ciuno date musici iziciliani, che eramo grandi romanzatori. Se vuoi comprender meglio la singolare o caratteristica beliezza di queste abitulini, rammenta, o lettore, che quello era il secolo di Ezelino da Romano, Falaride dei mezzi tempi, il secolo del vesori siciliani.

Nell'età, quando, vaghe di lusinghe, innanzi all'uomo danzano l'ore future, prima d'ereditare la corona del padre, Manfredi aveva un nemico implacabile, la Corte di Roma che aveva scomunicato suo padre.

Corrado, fratello legittimo di Manfredi, successo a Federigo II, mori immaturo: qual tutore del costui figlio Corradino, Manfredi recossi in mano le brigile del governo. Il Vaticano che non voca le la regarda del regarda del regarda del Servia, profittò della minorità di Corradino per dichiarar Manfredi usurpatore, ribelle, parriciale: lunocenso IV pretesse regnar sopra Napoli, el avere l'atto dominio della Sicilia; la scomunica piombò sul capo del giovine re, che però lungo tempo resse alla procella.

İ pit degli storici rinfacciano a Manfredi l'essersi fatto re;
na come un fanciulio in pieciola età avrebbe resistito alle usurpazioni d'Innocenzo, se lo zio non gli prestava appoggio ? Il non avere Corradino reclamato contro lo zio, lascia anche supporre che fossero d'accordo.

Ma l'autorità del papa assaissimo poteva in un tempo ove la mistura del poter temporale collo spirituale tanto peso cresceva nella politica degl'imperi. L'umanità onde Manfredi aveva trattato co'Saraceni de'suoi dominii, gli fu apposta a colpa: il pontefice lo disgrazio nell'opinione de'popoli, diplngendolo quasi un empio. Già rotto dagli anni, Innocenzo IV raccolse numeroso esercito di soldati, cerniti nelle repubbliche guelfe di Lombardia, di Toscana, della marca d'Ancona, di Genovesi, e di Romani, Manfredi, colpito dell'ecclesiastico anatema, deserto da tutti, fu costretto piegar la fronte alla potenza papale. A Ceprano, cittadina limitrofa del romano col napoletano, s'incontrarono il principe ed il papa. I guai del vinto furono cumulati sul capo di Manfredi sventurato; buona parte de'suoi dominii furono dati a Borello d'Anglone, suo mortal inimico; e nel passare il Garigliano, Manfredi menò per la briglia il palafreno che portava Innocenzo IV. Pure le umiliazioni non calmarono il pontefice mentre esacerbayano Manfredi.

La scorta di questo, partendo da Ceprano, scontrò quella di Borello, e venuli a mifa, costui resid ueciso. Senna dili ragione, il papa sentenziò Manfredi di assessinio, e gli ricusò il salvecondotto necessario per venire a purgarsi di quell'accusa: Capna tobegli le salmerie, e mandò soldati vulla traccia di lult per farlo il malarrivato: i più intimi suoi lo davano per senna speranza perduto. Fermatosi in Acerra, i cui contudiri lo sebivarno, il marchese di Lancia, suo zio, l'informò che un grosso esercilo venira assediarlo colò, e se cadesse in mano del ponetice. L'esticio, la confiser l'assestivazio, ofra anche receio.

Al figlio degl'imperatori, all'erede presuntivo della corona, un soi ripirgo, una speranza sola restava : ciò era d'altraveraser il regno, ed arrivar a Lucert nella Capitanata, colonia musulmana da suo padre fondata, da lui ingrandita, e che dovea pur serbare memoria de'suoi benefini. Accompagnato adunque dai più fidi servidori, drizzasi a quella volta. La descrizione del viaggio seritta in brutto latino da Nicola di lansilla, uno dei cavalieri del principe, e che, sebben non lo dica, pare a più segni fosse allora nel seguito di esso, non si può leggere senza commozione: quelle particolarità esatte e minuziose ispirano un romanesco interesse.

Sull'imbrunire, la scorta di Manfredi si cacciò fra la vasta catena di montagne che limita la ferbile campagna napoletana,
semicircolo, che, a chi la guardi dall'Adriatico, sembra formare barriera al più bell'addiseato del mondo. La luna cra
comparsa. Non pei sentieri battuti, ma per le vallec meno frequentate, pei burront più rischiosi, tenevano essi il cammino.
Dovenon attraversare un pases tutto quanto sotlle; peì un principe
scomunicato poteva altru sapettarsi che la morte o, peggior che
la morte, l'isuatio di uomini imbevuti in frantatice credenze. I
raggi dell'astro notturno illuminavano bianchi turbanti ed armature africane, perchè tur'ssoi più fidi il principe contava molit
Africani, e fra gli altri il moro Zabya, schiavo di suo padre,
che l'avea veduto nascere. Accanto a questo, Manfredi camminava per l'ultimo. Tratto tratto conveniva arrestarsi: spesso cavalieri e cavalli rotolavano giù negli saslancati precipitii.

Grande era il pericolo, dice il cronista, più grande il terrore. Ogni forra ei parca più profonda, più nera, più terible del vero: se una nube od un macigno ei toglieva il chiarore della luna, più nessuno trovar sapeva la strada. Allora giù da cavallo, perchè, se mai si tracollasse, fosse minore il danno. Di tanto in tanto si sentivano preci alzate alla madonna, miste agli ultimi tocchi dell'Ave Maria; e quei guerrieri che in tante battaglie avevano sfidato la morte, lasciavano pure sfuggirsi accenti di paura. Quando la scorta s'appressò a Manliano, la luna si svolso dal suo nubiloso velo e schiarò le case di questa piccola città disposte a scaglioni sulle rupi. Era duopo attravorsare Manliano, la cui unica via tortuosa e disuguale seguitava l'andare irregolare del monte. I cani abbaiavano: traverso alle fessure delle porte trapelavano dei lumi; e lo scomunicato, il cui elmetto coll'aquila d'argento scintillava al raggio della luna, seguitava sua via non senza timore. Ben tosto il pestio de'cavalli sul ciottolato svegliò l'addormentata città: uomini, donne, fanciulli, coi lumi, colle picche, seminudi affacciavansi sulla soglia delle case, Alcuni muli (questo appunto ci mancava) che precedevano la marcia, scivolarono sulle lubriche petraje; e già i borghesi stizziti rompevangli il viaggio, già tutti gli abitanti gridavano: Chi viva? quando un subito aquazzone crebbe la tenebría e protesse Manfredi. All'appello d'un paesano che volca mettergli la mano alla vita, risposo d'un tuono vigoroso: « Sono lo Scomunicato » ; d'una sciabola gli percosse il braccio, e via.

Di tale scena i sentieri dell'Apennino furono textro in essa notte memoranda. Chi visibi quelle belle e selvatiche contrade, più non dimentica il pittoresco incanto che n'è carattere. Apparve il 30-le, e l'aria mattutina, tutta impregnata dal timo d'altre erbe odorose, venne a rendere la forza e la vita agli allenati cavalieri.

Intanto lo Scomunicato faceva colloquio col confidente ed amico suo Zabyk.

- —Si) · diceva l'Africano al principe · tu puoi fidare nei micifratelli di Locera: essi non si diunotticano de'servigi come i cristiani, e la legge del loro profeta non permette la viltà rè la perfidia. Tu desti loro la vivia, tu permettesti che rimanessero fedeli alla loro credenza; non temer nulla: corpo ed anima sono pronti per la casa di Severia.
- Ti credo, Zabyk, e già alla prova mi mostrasti quant'io debba attendere dal tuo coraggio e dalla tua devozione. To, me ne ricordo bene, eri a capo dei diccimila Saraccani che constaterno al prodi a Cortenova; tu facesti indicreggiare il carroccio de Milanesi. Son nelle tuc mani. Senza difesa io mi presentorò ai tuoi fratelli di Lucera.
  - E non te n'avrai a pentire.»

Fra ciò la cavalcata era venuta in vista di Atricaldo, forte castello sur uno scoglio, la cui muraglia è protetta da una eascata di aqua. Marino Capece, signor di quella rôcea, studiava alla parte di Manfredi; onde appena n'ebbe avviso (1), le massiccic imposte s'aggirarono sui cardini di bronzo, i vassalli si disposero in ordine, piegarono le ginorchia innanzi al fuggiasco signore; c Manfredi sotto il tetto di Capece ricaperò un raggio del suo lustro passato, un'immagine della perduta possanza. Prima del mezzodi, i deschi della sala erano forniti di pietanze, se non isquisite, par nutritive. Nè di salviette, nè di forcine, nè d'argenti fa menzione lamsilla: maugiavasi allora con cucchiai di bosso, in larghi taglieri di legno o di rame: il castano salvatico lavorato, ripulito, intagliato, sosteneva questo pranzo, per allora magnifico, mentre adesso sarebbe troppo scarso a qualunque borghese. I due fratelli Capece presentarono le loro donne a Manfredi, che le pregò d'accomodarsi a tavola esse e le dame che le accompagnavano: tratto di cortesia poco comune; e lamsilla che lo fa notare, aggiunge come nulla ne scapitasse la dignità del principe, avvegnaché, per grande e possente che nom sia, non si disonora sedendo commensale di nobili dame; onde questa gentilezza, comunque rara e disforme dalle signorili abitudini, non esita d'altamente approvarla.

Ecco la prima traccia di settentrionale galanteria, che si presenti allo storico negli annali d'Italia. Più incivilito che il secolo in cui s'abbattò, Manfredi fu (come accado) punito d'aver anticipata l'età in cui avrebbe dovuto nascere.

Appena abbandonata l'ospital fortezza dei Capeco, i pericoli si moltiplicarono sotto i suoi passi, bande di passani armati sini-sero fra le montagne ad ormare lo Scomminetato. Giurdin del Lombardi, Bisaccio, Bimio, terre che facevano parte del suo principato di Taranto, gli chiusero le porte in faccia: i vassalli non cavano metter le mani addosso al loro supremo signore, ma il suggello dell'anatema pessa sopra di lati Melli, Ascoli, Venusa del pari lo respinsero, es elo accolsero, il consigliarono a fuggir totto come mal sicuro da tradimenti. Fomentava il popolare scontento la presenza dell'africano Zabyk e del Saraceni; onde che, non al tosto Manfredi presentavasi ad un villaggio, le porte tutte

<sup>(1)</sup> Alcuni cronisti dicono che Capece stesso fosse del seguito di Manfredi.

si rabbattevano, tutte le persone scomparivano: peggio non si sarebbe sfuggito un appestato.

Da Venosa a Lucera il paese muta aspetto. Non più rupi, non precipizii, asilo e difesa de'fuggenti; ma vaste pianure, la cui soda ed uniforme superficie lascia spaziare liberamente l'occhio fino agli ultimi confini dell'orizzonte. I papalini ed i guelfi occupavano le due città di Foggia e d'Ascoli, e tutto induceva a credere che in quell'amnia estensione di terreno, ove nenour un branco di pecore lontano sfugge alla vista del viaggiatore, una truppa di cavalieri non eluderebbe l'attenzione dei nemici. La risoluzione presa allora da Manfredi onora il suo carattere, e prova il suo coraggio. Volle che la scorta si dividesse da lui, ne tenendo seco che se non Zabyk, uno scudiero e il maestro di caccia di suo padre, si volse sopra Lucera, mentre i suoi, giravoltando, si drizzarono verso Spinazzola. Il disinteresse ed il coraggio possono efficacemente sull'uomo. Non avea fatto un miglio, quand'ecco una dozzina de'suoi compagni tornare di gran galoppo e pregarlo a permettere che lo seguissero. Esso li ringraziò piangendo, dice il cronista, e seguitò la via.

Era nel fondo d'una rigida notte di norembre: rompeva, come là suole in tale stagione, a lorrenti la pioggia, nel traccia di via fondeva i piani della Puglia, che oggi ancora non prosentano al viaggiatore verun mezzo d'orizzontarsi, A traverso la mobile sabbia e la nuda zolla, il drappello procedeva senza sapere se avvicinavasi, o se, per un errore impossibile a schivare, non si gettasse in mano degli implacabili suol neniel. Nessun chiarore guidava i guerrieri; nulla poteva indirizzarii in loro marcia pericolosa. Erano camulanti aleuno ore quando voci umane lor feriscono l'orecchio; s'arrestano, mano alle dagho, e s'acciagono a respingere l'attaco degli avverante.

Intanto suonano i latrati de'molosi che custodivano gli armenti ne'piani pugliesi: le voci erano de'pastori, che all'inverno si calano dalla sommità degli Abruzzi e dal deserti della Basilicata per venire in pianura. Una capanna lunga, stretta, alta appena alcuni piedi dall'arena agitata dal vortice, era d'astlo ai pastori. I cavalli, trottando sulla sabbia bagnata, non facevano gran ru-more, e prima che gli abitanti si fassera accordi del loro avvicianarsi, la truppa s'era fermata alle porte. Manfredi col pome della spada busas nell'assio della capanna: un vecchio mostrasi all'uscio, con in mano una lucerna di ferro, da cui seciva uno stoppino acceso: sulle spalte una pelle di montone; un bastone

ricurvo munito di un ferro adunco gli armava la mano: un pastor della Puglia quale lo rappresentarono gli antichi scultori, quale i moderni viaggiatori lo incontrano.

- Siamo sulla buona strada per Lucera? » domandò Manfredi. - Cara madonna! no. Volgete troppo a mezzodi. Siete forviati.

Lucera sta a sinistra di quel rigagnolo, a dritta del monte Volturno, dalla banda . . . .

- Ma fa così bnio » interruppe il principe « che è impossibile discernere il mezzodi e la tramontana. »

- Sienro: la notte è buia come in bocca; e per sau Gennaro, la vien giù che Dio la manda! Ma non potreste, signori, fermarvi un tratto finche spiova un po ? Il nostro tugurio non è nè ricco nè agiato, ma più d'un viaggiatore stanco vi riposò finchè il turbine si rabbonacciasse. »

Manfredi tiene l'invito, e coi compagni entra nella capanna, e sei cani bianchi tant'alti, che dormivano a canto al loro padroni, salutarono gli arrivati coll'abbaiare. Il narratore non tralasciò alcuna particolarità di questa pittoresca scena. Sulla parete del rustico abituro pelli di capra, teste di lupo, zampe di volpe, spoglie di cinghiali; più lontano mazze e freccie; sul pavimento battuto, altre pelli sovrapposte per servir di letto a que'pastori, giganti d'abbronzita pelle, di negre capellature; in mezzo alla capanna affumicata un largo focolare, sopra il quale dondolava un vaso di rame sospeso ad nn corrente della soffitta. Certa qual cortesia nativa è comune a tutte le tribù pastorali. I mandriani svegliatisi, rattizzarono il fuoco; fecero posto al principe, l'Invitarono a parte del povero pasto che cuoceva nella pentola grossolana. L'istoria offre a centinaia esempi di re e di potenti, che, battnti dalla tempesta o costretti all'esiglio, invidiarono la sorte del taglialegna e del pastore, padroni delle loro azioni e della loro capanna. Ma questo voto non fu mai più toccante, non mai questo contrasto si presentò con più forza. Manfredi sul fior dell'età, il più amabile, il più cortese principe del suo tempo, bersaglio alle romane persecuzioni, cacciato come una fiera, respinto dai proprii sudditi che vedevano in lui il figlio del diavolo, l'inimico della Chiesa, ispira ben più interesse che Carlo II, libertino volgare, monarca indolente. La selvatica semplicità dei pastori pugliesi, la piena loro ignoranza delle politiche tempeste, l'indifferenza per tutto ciò che agita il mondo, son henissimo descritti dai narratori senza pretensione ma fedeli, dai quali noi scegliamo queste curiose particolarità.

Manfredi, ristorato da un leggiero sonno, si svegliò. Il tempo si schiarira; e benchè tratto tratto nuove pioggie cadessero, non impedivano però d'incamminansi attraverso la pianura. La tatra ascorta procedette verso Lucera. Per disgrazia, la tempesta, che s'era requista, ripigliò più violenta che mai. La terra affogata nell'aqua, pareva un vasto padule; i cavalli si sprofondavano sion al rinocchio.

— Se va di questo passo, è impossibile seguitare la strada diasei limaseto di caccia al principo. Vostor padre ha futo fabbricar qui inforno un casino da caccia, che dopo la sua morte andò in malora. Forso ne avanza nacora quanto basti per ricoverarci: bisogna lener verso mancina. Nessuno abita quel diroccato cdifizio, e potremo starvi sino alla mattina. Comparsa l'alba, ej presentermo innanzi a Lucera. »

Ma non era così facile discenzere il casino di Federico, in mezzo a quella fosca immensità. Girati un pezzo alla ventura senza venirae a capo, un cavaliere percosse colla staffa in un ostacolo, che le tenebre non lasciavano rafigurare e ora la porta dell'abituro. Poco ci volle a forzarla, perché cadeva a tocchi. Zabyk colla sciabola secuto il fuoco da una setee: i evaili son condotti nelle scuderie eascanti, donde una solata di sorci shucarono a furia; ed I cavalieri sfendendo i pezzi tarlati e le travi mezzo rotte, accatastarono uella sala del combustible, e ne fecero un vasto braciere. Belle statue gotiche, bassi rillevi leggidari orazano ancora il riniato albergo, da cui il lungo e rossastro lucicar del focolaio reale proietavasi lotatan lontano sulla pianura pugliese. Noi, dice lamsilla, dimentatamon il pericolo per non pensare che a goderci questo calore e questa fauma yirace.

-È un fuoco proprio da re » esclamo Manfredi. «Suvvía, amici, toglietevi le armadure; posate, e se l'inimico arriva, lo sepelliremo sotto le ruine del casino da caccia incendiato.»

—Non mi meraviglierei di vederli arrivare» riprese Zabyk colla libertà che la vecchia fedeltà sua gli permetteva. « Il fuoco infernale che fate; scommetto che si vede a Foggia e a Troia. »

- Che vuoi, Zabyk? siamo scomunicati! .

Tornò il giorno, smunto smunto, e coperto da folto nebbione. La schiera di Manfredi lasciò il casino, e tenne consiglio su che convenies fare. Il principe volle che i suoi lo lasciassero: egli convenies fare. Il principe volle che i suoi lo lasciassero: egli colle volle viene con la fermaca di carattere, contro cui i colle volle 
- Chi va là? » gridò il Saracino.

— Zabyk » disse Manfredi all'Africano « or tocca a te: io non so l'arabo, e quel soldato ch'è là è tno compatriota, »

Zabik toccò di sprone il cavallo, gridando al principe: « Dio è grande! » e in pochi minuti fu in sito da farsi sentire, lamsilla ci conservò in suo barbaro latino il costui discorso.

— Dio è grande! Ecco il vestro benefattore, il vestro principe, il igliuolo dell'imperatore. Fidato nella vestra liberalità e gratitudine, viene a voi: apritegli le porte come avete promesso, e non ismentite la vostra fama d'uomini Ieali. »

E taque. Manfredi sollevò il caschetto di rame sormontato dall'aquita d'argento, e lasciò vedere al guerriero quella testa giovane ed eroica, contornata di biondi capelli, che il sole nascente pareva indorare. Più che un lungo discorso era elequente questo saluto, quest'appello si confidente e si nobile.

— Entri Eniri! « gridarono i Saraceni ad una. « Che importa a noi la scomunica del papa? Oh benvenuto il nostro benefattore, il re nostro, il nostro padre: nessuno rapporti il suo arrivo al governatore Marchisio devoto al papa. Noi stiamo garanti della sua vita e della sua ilibertà. »

Le chiari di tutte le cotrate erano in mano del governatore, ma sotto la porta, inanazi a cui trovavasi Manfredi, vaneggiava una chiavica per lo scolo dell'aqua. Manfredi, sena ositare salta di cavallo, e si caccia carpone in quell'immondo condotto per introdursi in città. I Saraceni, dice il cronista, furono tocchi fino al pianto di questa unilizione del principio. - Soffrir che il nostro signore entri in si bassa guisa nella città che è sua! No, no: abbasso la porta, ed entri come si conviene ad un principe.

Detto fatto, a colpi di mazza, di lancie, di scuri, spezzano le grosse inposte di ferro, ed il priagnose interposte di ferro, ed il priagnose interposte di proste di

- In ginocchio, ecco il vostro principe, il figlio del vostro imperatore. In ginocchio, ribelli.

Tanta era l'infuenza delle idee feudali e la potenza della gerarchia exalleresca sopra gli uomini di quel tenapo, che la guarnigione tedesca, ben in ordine d'armi, e quattro volte più numerosa che la guarnigione araba, indietreggiò dinanzi a quelli che portavano in triolio il lor signore. Lo stesso gevernatore, per quanto ligio al papa, si prostrò in atto di riverenza a Manfredi, e presiò in sue mani giuramento di feddiramento.

In tal modo, aggiungono i cronisti, Manfredi passò da una fogna al trono, e questa notte a vventuriera gli valse la corona dello Sicilie. Lucera, città stupendamente fortificata, ove gli ultimi re aveano deposto i tesori e gli archivii loro, servi di punto d'unione ai partigiani di Manfredi ; il danaro del tesoro forni ai bisogni della guerra, e l'orgogito del pontefice fu mortificato. Manfredi regnò senza contrasto e senza divisione sulla Sicilia, isola del Sole, e sull'ammirabile contrada che siede fra lo stretto di Messina e le aspre cime degli Abruzzi.

Vincitore di più battoglie, adorato da un piccolo escretio da lui avvezzato a spregiare il numero de'nenici, Manfredi aquistici palmo a palmo il suo regno, sventò le trane della Corte nenica, sempre riasseccini. Accussio d'usurpatione, di fratricidio, d'empietà, esposto a tutto l'accecamento dell'ira popolare, trionfò di tanti danni ed sotacoli, diffuse ne busio dioniti un'avar di civilià e di perfezionamento strano a quell'epoca tutta guerriera, e superò della unano ji monarchi suoi contemporano ji monarchi suoi contemporano il

Cost passarono 45 anni, ne'quali Manfredi si mostrò sagace politico quanto valoroso guerriero e cavalier cortese. Manfredi riconduceva l'Italia verso quell'unità di moti e di volontà, quella concentratione di potere, che sole mancavano alla sua grandezza ce ne impedirano la libertà. La battagia dell'Aria, data il 1846, aveva abbattuti ed umiliati i guelfi di Firenze; la potenza del papa diminuiva ogni giorno; e la penisola, governata da abilie e forte mano, cominciava a foriere, quando Urbano IV, di nazione francese, sali sel trono della Chiese, e vi portò la ferma risoluzione di schiantar la parte gibilellina, di cui Manfredi era capo, e non che riaquistare, crescere i dominii e l'autorità dei suoi predecesso;

Due mezzi concorsero a ruina di Manfredi: le armi straniere e la calunnia popolare. La bella Bice, da altra donna partorita a Federico imperadore, era maritata nel conte di Caserta. Fratello e sorella, entrambi poeti, entrambi dotati di quella delicatezza di spirito ed eleganza di maniere, che trovavano allora si poco alimento ne giudici in una società appena digrossata, erano l'un all'altro affezionatissimi d'un amore cresciuto dalla somiglianza de'gusti, e che non era difficile il calunniare. Il re delle due Sicilie, sempre suggellato dall'infamia di scomunicato, fu accusato d'incesto. Gli storici guelfi dei mezzi tempi ripeterono questa aecusa sparsa fra il popolo e nelle sale con tutta l'accortezza della malignità e dell'ipocrisia. La contessa di Caserta sposa amorevole d'un giovine cavaliere, non poteva essa senza colpa ricever in casa suo fratello, e frequentarne la corte? Allevati insieme, il padre di loro, di cui la bugiarda istoria si male apprezzò i meriti, aveva instillato in essi abitudini ed idee di gran lunga superiori a quelle che formavano la comune educazione dei principi analfabeti, delle dame ignoranti, de'baroni tutt'armati di ferro, che stavano di quei di a capo dell'Europa feudale, La deferenza di Manfredi pel bel sesso e per sua sorella rinfiancava la calunnia che, predicata dal tempio, divulgata fra il popolo, propagata dagli emissarii de'guelfi, accreditata dallo spirito di parte, attraversò i secoli senza prova, senza verisimiglianza, e senza che a smentirla siasì alzata alcuna voce non timida amica della verità.

Mentre il popolo, fiorente sotto il governo di Manfredi, veniva animato di novella indignazione contro allo sconunicato, all'incestinoso cavaliero, al re usurpatore, Carlo d'Anjou cente di Provenza e fratello di san Luigi, rispondendo all'appello del pontefice, passava le Alpi a capo di soni omniali di ferro, e veniva assalire sul suo trono un de'più prodi re ch'abbiano governato l'Itlafia.

Manfredi chiudeva anlma d'eroe. Ma trovarsi in preda all'atrocità d'una calunnia, che nou soffre nè esame nè risposta, veder contaminata la purezza de'suoi sentimenti, la dolcezza d'una fraterna affezione esposta al dispregio ed alle beffe, andar diffamato per le bocche degli uomini, sopportare lo sdegno di tutti, era troppo per lui. Giovan Villani riferisce che il cavaliero pianse quando un ciambellano gli lasciò trapelare il vero. Che commoventi scene dovettero passarsi allora tra le pareti del castello di Cascrta, le cui rovine dominano ancora la bella vallea di Maddaloni, quando il conte di Caserta, fin allora suddito e vassallo devoto al suo cognato, saputo delle odiose voci che denigravano la virtù di sua moglie, entrò improviso, armato di tutto punto, nella camera, ove senza alcun sospetto, solo con sola stavano fratello e sorella! La contessa nella sua innocenza chiese onde mai venissero le smanie del conte, quando in una spiegazione tutt'insieme auimata e misteriosa, i due cavalieri si sfidarono, senza ch'ella potesse indovinare i loro animi, nè sospettare l'atroce imputazione suggettata sopra lei e sopra Manfredi. Questo dramma domestico appena sbezzato dagli storici, e cui sarebbe si agevole render la vita, col riempier le lacune dalle cronache, non è uno de'più commoventi che l'immaginazione possa crearc?

Ma Carlo d'Anjou s'avvicinava co'suoi tremendi exalieri, e la fazione guella delle ceneri sue rinasceva : onde Manfredi cenvoch nel palazzo di Benevento i baroui ed i grandi vassalli suoi. Il conte di Gaserta si conduse al parlamento, cinto da guerrieri; e come avesse tutto il passato per nulla, e enncellato ogni traccia di rabbia, di geolosia, di sospetto, piegò il ginoccho inanza il suo capo feudale, baciò le mani del monarea, e gli rinnovò le protestazioni di zelo o di fedelta.

Il discorso che Maufredi pronunzió in questa solenne occasione è degno di lui e del fortunoso punto în cui si travvaz. Richiamo agli adunati haroni gli oltraggi sostenuti, le lunghe trame della corte romana, l'ambizione, la rabbia mortale de'nemici: lu tiara er mutato padrone, ma restar immutato lo spirito del Vaticano: iudarno aver abbassata la fronte iannani al capo della Chilese, a la snecessor di san Pietro. « Veduto sventarsi perdidia ed atunzi, ostinato nel disegno di sottometter Italia ad uno straniero, il papa offre a Cardo d'Anjou la corona delle due Scilicie, e c'impune di spogliarci del'egittimi nostri dominii. Se i baroni qui riquiti non maneno al loro re ne à so stessi, vedrem bentosto

questi harbari soldati, che hanno la croce sul petto, ma il cuore vuoto di fede e di giustizia, imbiancire dell' ossa loro le gole de'nostri monti, barriera eterna che Dio ci ha dato, e che la fiacebezza, il tradimento, la stealtà sole ponno abbassare o far superare. Se mancate al vostro dovere, torrenti di nemici sgor-gheranno sull'Italia; il regno di Napoli, preda rainata, sarà la porzione dell'altimo venute; e en ell'incrte solo d'una mazione in servità rimangono ancora anime coraggiose de energiche, le maledizioni loro colpiranno quelli che, per istealtà e vigitaccheria si miserabile, avranno aperto un cammino di umiliazione e di dolore. Se

Quanto alle querele personali della cassi di Svevia contro il papa, Manfredi le ennuerò in poche parole: tanta calunni difframanti; ta più virtuosa famiglia di quei tempi imputata dei delitti pià sozzi; Federico suo padre d'aver assessinato due nipoli fancialli; tali d'aver soficeato sotto il capezzale suo padre anunaloto; Corrado d'aver avvelento il fratello Enroc, e d'essere stato avvelenato da Manfredi. Taque l'ultima accasa dell'inecsto, e e pallido di dolore, fremente di collera, suct con questa frese unemoranda: « Coloro che inventano tali delitti, ne commettono uno che è peggiori di tutti e l'imputano a noi.

» Nobili signori (conchiase Manfredi II discorso errbatoci nella harbara ma energio tradaziono di Insuilla), i tellonia de guella pare il hel pases vestro a fercoi stranieri (1). Che cale ad essi delle nostre conteae? Forse Carlo ha a core l'ionor del papa, o i sud soldati sono mossi da sentimento di religioneri ingananti se il credestet L'oro, ie richebeza vostre, quesi' almo sorriso di cielo, attira una nazione ingorda di preda, sempre lesta al saccheggio, ecreante per tutto da divorare. I Francest sulle prime paisono auded, eppur mos sono, nè hanno anime robusto. O buona posterità, rammenta le gesta dei padri, el bebero sempre in dispetto queste tritbà straniere che ci riducevano a servità. Not siamo più forti di essi, abbiamo più potere d'uomini e di cose. Che temere c'he paventarer in sol pensiero ci usica, quello di sterminare gli stranieri, di sperder dalla faccia nostra i rapitori de'nostri d'ominiti.

In questa arringa al parlamento di Benevento, che mostra di essere autentica, avvisa, o lettore, il patriotismo di quel prin-

Schiar. Vol. V.

<sup>(1)</sup> Straniero non era Manfredi co' Tedeschi satoi, co' saoi Saracini?

cipe, e l'eloqueuza maschia e naturale, tanto superiore al suoi ocotenporauci. Però i sisalto proposito di floma, l'odio creditario contemporauci. Però i sisalto proposito di floma, l'odio creditario dei guedifi, l'inevitable defetto delle calumie popolari, la cui traccia nos i sceneda, militavano nisacue contro Naafredi. I più de'suoi baroni crauo già in foudo al cuore traditori: il contenta de'suoi baroni crauo già in foudo al cuore traditori: il contenta della frontiera, avea giarato vendetta dell'oltraggio che credeva vave ricovato; più riema ostati guadognia di al nentio; e gran utompo prima che la fortuna dell'armi avesse condannato Nantroli. In sua sostore era decisa, invertibili e ma sosti invertibili e.

Nella vita privata come sul trono si vedono uomini fatati alla sventura, lottar invano contr'essa, sdrucciolare sul periglioso pendío ove li collocava la fortuna, e dirapar infine nell'abisso da cui nessuna umana potenza gli avrebbe potuto sottrarre. La coscienza dell'avvenire gl'invade e li fa gelare; e soccombono dopo aver preveduto da lungi il colpo che li dovea ferire. Da che Carlo d'Aujou ebbe valicato le Alpi, sino alla sua morte, nessun riso di fortuna per Manfredi: vassalli e baroni penetrati egualmente da questa profonda convinzione, mille funesti presagi annunziano al popolo il nuovo tiranno: Malespino e l'anonimo di Benevento ricordano singolarmente nna gran cometa, splendente come un Solc, e che scoraggiò i fautori di Manfredi. Questi, meno superstizioso, sulle prime sfidò le minaccie del cielo; ma i religiosi uon rifinivano di colmarlo d'ingiurie e scagliargli l'anatema: sua sorella che tanto amava, e che dalla calunnia era stata esposta all'odio popolare, cadde gravemente malata. Allora la fermezza del principe fiaccossi: astrologi, indovini, accorsero al suo palazzo; maghi in cotali vanità rinomati, vennero dall'Arabia e dalla Persia, e allettati da'doni proferti loro dal re sciagurato, pretesero spiegargli l'avvenire che temeva, e sviar il nembo sovrastante.

S'almente all'orio del precipizio, Manfredi, avvisato del tradimento dei bronzi, abbandonato dai sudditi staccatigli con perfida abilità, avegliasi di tratto, shandisce la superstitione, caccia gli astroogi, percorre lo città di suo dominio, arma galea, fa còlta di Africani sulle rive di Tanger, fortifica le sue cittadelle; sempre a cavallo, sempre in opera, raccoglie sotto la sua bandiera i Tedeschi sparpagliati per tutta Italia, e mostra la fronte al destino che lo perseguita. Già il papa nel maggior tecapio di Ituma avec acronato l'avversario di lui re delle Sicilie; già il grido dells guerra santa suonava per tutta l'alia; già il conte di Caserta acet tradità al neuico l'importante positione dista alla sua guardia dal cognato. La disperazione stava nell'anima di Manfredi; ma benchè scondidato dell'avvenire, pure si difendeva, loltava senza seperana: contro gli ultimi colopi a lui diretti. Al messaggero inviatogli dal principe, Carlo d'Anjon non rispose altro, se non: » Die al soldano di Lucera che i co nu lui non vogito ne pace ne l'eregua, e che presto io manderò lui all'inferno od ceji manderà me in paradico. »

Nel piano di Benevento si diocle l'atilima battaglia, quella che mettondo sul capo di Carb la corona delle due Sicilie, preparò i vespri famosi, fanatica vendetta d'un'asurpazione incoraggista dal fanatismo. En il 33 febbraio del 1496. Il corosisi pretendono che, per un fenomeno singolare, il Solo si levasse lucido e folgoreggiante come un bei mattino di primavera. Di qua il figlio dell'imperatore guidava drappelli di Tedeschi, Lombardi, Toscasi, Saraceni; di di Cardo i soni cavalieri vestiti di ferro, e con loro un'eletta di guelfi e di Florentini. Il signore francese in modo luconi ce guerresco arringò i sosi:

-Avanti, cavalieri: il giorno che abbiamo tanto desiderato è giunto.

Il legato del papa, collocandosi sulla prima linea francese, benediase le armi, e promise perdonanza a chi morisse per causa si santa. La sorella di Manfredi sur una vicina eminenza rimanera testimonio della battagità, ultima battagila del fratello. Primi I Saraceni ingaggiarono la mischia, ed alla prima affrontata sonvolsero la finateria francesee, che spaventata al loro barbarici ululati, cadeva (dice Malespini) sotto le loro scimitarre, come l montoni d'Apulia periscono al vento di estetatrione.

— Attaceate que sezzi porci - gridò il legato ai exaulieri. E i cavalieri si mossero. I cavali psenati, coperti di ferro come i loro padroni, sfondarono la coorte africana. Montjoiet i Montjoiet i Montjoiet son Dionigli cousiler di Srovioti - Monti, o avanii I a mischia fu terribibe. Le spade puntute de cavalieri francesi, arma insuistate e contraria all'uso della buona cavalieria (se reciliamo al Marsio-ri), assicurarono la vittoria a Carlo. Mentre che gl'Italiani, i Sranconi, i Tedeschi alazamo il braccio per aggiustare le sciabolate, la punta delle daghe trovava la via per la corazza, e gli uccideva. Che che ne si ad titale spiegazione, dubbia assisi e data dai vinti, la veragogoso fuga dei Napoletani decise la rotts di Maufredi. Tutti i baroni anpoletani violero le spalle. Con che cuor vide

Manfredi l'onta e la slealtà de'suoi! Deliberato di gettarsi nel più fitto della mischia a cercarvi la morte, alzando la mano per calcarsi sulla fronte il morione, fece cader involontariamente l'aquila d'argento che gli formava cimiero.

 Quesi'è il segno del Signore • diss'egli. • lo l'avea fissata ben bene di mia mano: non a caso è caduta. Addio, cavalieri. •
 E a maniera di disperato, si precipitò sopra una fita serrata.

che lo crivellò di ferite, sinchè restò sepolto sotto un nucchio d'uccisi. Per tre giorni si corcò il suo cadavere; finalmente un mozzo di stalla ricanosciutolo, collocò quelle nobili reliquie sopra un somaro, ed entrò nel campo francese gridando: — Chi vuol comprare Manfedit chi vuol comprarelo;

Un barone francese (la storia non ce ne serbò il nome), stomacato del villano oltraggio, percose il mozo, e fe portare il
cadavere innanti al suo signore. Quando Carlo mostrò il cadavere
da ravvisare ai vili traditori, questi negavano, o timidamente asserivano di conoscerlo. Ma quando fu ofierto al conte Galvano
Lancia, cho era stato preso tra i combattenti, piangendo e battondosi a palma escalamara: Ottini, ajnor mio, che è quel che veggo rignor biono, signor savio, chi ti ha si crudeturente totto di vita?
Vaso di filosoli, ornamento della mitiza, gloria dergi, preche mi
è negato un coltello, chi o mi possa uccidere per esserti compagno
alla morte, come ti sono nella miserie! E non sapea spiccarsi da
quel cadavere, siccibò i cavalieri francesi ammiravano tanta lealtà;
e Carlo la additava come specchico a suoi.

L'odio de'nemici di Manfredi non si spense sul suo feretro.

Pregato di dare degna sepoltura al re infelice, Carlo rispose: —
Ben volontieri, se non fosse scomunicato.

In capo del ponte di Benevento scavata una buca, vi Iasciarono cadere il corpo di Manfredi, e ciascun soldato nemico gettandovi una pietra, la colmarono. Pure il vescovo di Cosenza (1),

(1) Se il postor di Cosenta, che alla carcia
Di me fu meso per Clemente allora.
Avesse in Dio ben letta questa faccia,
L'osa del corpo mio antenio anonore
In cò del ponte presso Benevento
Sotto la guarda della greve mora.
Or le bagna la pioggia, e move il vento
Di fium del regno quasi lungo il Verde,
Ove le trasmutio a lume spento.
De La Data, Parest.

Il Verde e fiume che oggi si chiama Marino.

legato del papa, invidiandogli anche quest'ultimo asilo, fe dissepellire il cadavere e lasciarlo sopra terra. La contessa di Caserta morl poco dipoi, prigioniera del nuovo re.

Quanto al popolo fiacco ed ai perfidi cavalici: che aveano cagionato la ruina di Maufrelli, quel desso che lor doves il tron ne castigò ben presto il delitto e la sientà. Benevento andò a fuoco e sangue: nobili esigliati ed uceisi, città derabate ed arse, donne abbandonste al brutale soldato, segnarono il passaggio e la conquista del mavo monarca. Troppo tardi il popolo compianea la virti di colui che nella sventura aves al vergognosamente tradito. — Noi t'abbiam cacciato come un lupo rapace: alli conosciamo ora che eri un sgenlo tutto bonàti. O Manfredi, quest'è il pro che ne cogliamo. Deh come ce ne riperesce la:

Tal fu la sorte di Manfredi re delle due Sicilic. Il romanziere non saprebbe inventare finzione più patetica, nè dramma più commovente, lo non volli alterare d'un punto la semplicità dei fatti riferiti nelle cronache; procurai far rivivere la memoria languente d'un de'molti uomini calunniati dalla storia, e la cui tomba istessa restò contaminata dalle invettive de' nemici. Di quanti principi si successero in quel giro sui tropi della sminuzzata Italia, il solo Manfredi contribuiva al suo risarcimento, e la preparava a novella grandezza, se l'odio antico dei guelfi, inasprito dagli eccidii del padre, dell'avo, dell'atavo suo, nou l'avesser precipitato dal sommo della potenza. Le sue intenzioni furono frantese, denigrate le sue virtù, il suo eroismo sconosciuto; il coraggio parve ribellione d'un empio; le sue tenere affezioni. eterne macchie alla sua memoria; i partigiani lo tradirono, i popoll ne obbliarono persino il nome. Tant'è vero che il caso, l'intrigo, le passioni, le secrete mene decidono non solo del destino degli uomini e delle pubbliche e private querele, ma persino della fama, unica ricompensa che il mondo concede agli eroi perseguitati. Tant'è vero che la coscienza della storia, come Tacito la chiama, è, come quella del più degli uomini, una coscienza menzognera, illusoria, prostituita a tutte le seduzioni dell'interesse.

## Nº X. pag. 260.

## Pace di sant' Ambrogio.

= L'anno milleduecento cinquantotto, vacando la sede arcivescovile in Milano, e Martino della Torre capitano del popolo, Filippo Visdomo e Ricardo da Fontana piacentini furono potestati in questa città, dove tra patrizii e plebei per la sedizione anzidetta fu stabilita la pacc, nominata la pace di sant'Ambrogio, la quale noi dal proprio stromento avendo estratta, in questo modo diremo. Che l'anno predetto milleduecento cinquantotto, indizione prima, un giovedi ai quattro d'aprile, nel tempio di sant'Ambrogio, presenti gli onorabili uomini piacentini, Filippo Visdomo e Ricardo da Fontana podestati di Milano, esistenti gli infrascritti uomini prudenti per la parte de capitani e valvassori, Guglielmo Segazono, Guido di Predasanta, Amizo da Busto, Guglielmo da Lampugnano, Rufino da Mandello, Borro di Burri, Francio Orombello, Enrico Cazola, Marco Grasso, Obizzo Visconte, Gasparo dei Curci, Barifalco Mainero, Pietro di Barnareggio, Giacobbo Scaccabarozzo, Martino di Carcheno, Beriolo da Pozzobonello, Burgano da Pusterla, Domenico di Opreno, Azzo di Pirovano, Lanfranco da Terzago, Giacobbo Grassello, Guglielmo Balbo, Alberto Cazza da Castelliono, Alberto Bianco di Velate, Boccasio Bosso, Guido di Bevolco, Alberto da Soresina, Ghirardo di Anone, Gualberto di Castello, Bicherio d'Arzago, Bosso da Glusiano, Engalfredo da Samarate, e Corrado di Besozio: per la parte di Motta, Credenza, e popolo di Milano, Alberto Confalonerio di Aliate, Azzono Marcellino, mercadante cittadino, Guido Porenzono, Guglielmo Codiga, Giovanni Sordo, Pietrobono medico, Rodolfo di Meda, Milano Malcolzato, Andrea da Gropello, Desolto Materno, Obizzo Armenolfo, Ferro Prealone, Pagano Gambaro, Arnolfo da Sopra l'aqua, Nazzaro Ugone, Arnoldo Laberio, Alcherio da Somma, Pietro Frisiano, Guglielmo Tignoso, Arnoldo da Monza, Beltramo dell'Orso, Uberto della Croce, Ambrogio Grande, Giacobo da Lurago, Alberto Maraviglia, Beno di Sant'Ambrogio, Rodolfo da Villa, Giacobo Prestinaro, Corrado di Cimiliano, Giovanni Bellomazallo, Marchese Scancio, eletti e appositi, entro detta chiesa ovvero monastero di sant'Ambrogio, per i predetti potestati di Milano, e Viscardo da Predasanta, con autorità e facoltà per le predette parti di Miano data a trattare tal pace e concerdia, e ogni iltra cocos singolore, quale a parafenesse alla rifornazioni della pace cosa singolore, quale a parafenesse alla rifornazioni della pace e quiete del comune e unini di Miano, tra capitanie valvasori, citadini di Como, Novara ed altri loro aderenti e collegati per una parte, per l'altra Motta, Credenzia e popolo di Milano co' suoi aderenti, e a nome e utilità della sua parte, della sua parte, quale consecutiva delle sua parte, della sua parte, del della sua parte, del della sua parte, parte della sua parte, della sua parte perestion, omdiante l'astato els fiellos di Dio.

Fu statuio adunque principalmente, che degli elettori del concilió in perpetuo la meth fosse per il Comune di Milano, e Paltra per capitani e valvasori, con questa legge, che i consiglieri capitani, e valvasori quali erano sotto il reggimento del consoli della società di elegatini e valvasori, se fossero in minori mumero, ovvero che aleuni di quelli avesse declinato all'altra parte, tante voci e potestati avessero, quanto quei della parte del popolo nei casi intorno la riformazion del concilio. E questo tuttavolta che fosse concionato ner gli anziani.

E che la metà degli elettori del regime, e consoli tanto del Comune quanto di ginstizia, e tutti gil altri inficiali tanto ordinarii che straordinarii, ed emendatori dello statuto, ambasciatori, e clascun altro quale avesse ad intervenire per Il Comune di Milano, dovesse sessore e ofsse valvasore capitano, e di suo governo per tre parti, la cui medicià fosse degli eletti consiglieri ed officiali il iessa compagnia.

La quarta parte dell'altra medietà fosse, e dovesse essere dei capitani e valscard il Marteana e Seprie, con la condizione, che tai divisione noi pregiudicasse alla predetta pace, e che il pretore e Comune s' intendesse non essere astretti sotto tai parte e divisione, né fosse în pregiudizie del popolo e quelli di sua parte ; con questo capitolo che la metà degli ufficii e onori, come à narrato, dovese essere del popolo. e divisa tra quei della Motta e Credenza, con le condizioni verso capitani e valvassori nel modo che essi aveano verso di loro, e che tutte queste cose si osservassero, nè al potessero mutare per congregazione, nè per il pontefice o principe, ne in nessa naltra modo.

E che Alberto da Mandello, Enrico da Muzano e Pietro Busca Colderario fossero cavati e scancellati d'ogni bando nel quale fossero posti.

E che la pace anticamente fatta tra Milanesi e Lomaschi, e

quella che nuovamente era fatta fosse mantenuta, e di nuovo conferuata coi medesimi capitoli, non ostante alcuno statto in contrario fatta per il Comune, o quei di Motta, o Gredenza, nè di quelli si fariano. E precisamente di questo se ne facesse uno stattoto da essere inviolabilmente osservato. E che in niun modo non si potesse rompere, e all'incontro facessero i Comensi verso di questa repubblica.

E che tutte le concessioni e licenze date per il Comune di Milano, o popolo, Motta, Credenza, o la società de'capitani, valvasori, podestà, consoli, ufficiali, contro il Comune o università, singolar persone, cittadini e distretto, fossero cassate, e per l'avvenire se avessero per niente quelle, le quali crano date a Bresciano dalla Porta, o ad alcun altro per il fatto di Vertemate, e che erano date ancora a Danesio Crivello, e Manfredo Colombo, e ciascun altro cittadino, o del distretto di Milano, tanto del popolo, quanto altri. E che niuno non potesse usare delle concessioni di poter far rubare Comaschi o cittadini, o del suo distretto, e parimenti facessero i Comesi e sua comunità. E che tutte le rapine, capzioni, redenzioni, e prigioni fatti dal tempo della tregua celebrata presso Parabiago, per vigor delle predette concessioni contra Comaschi si dovessero restituire e parimeuti facesse la parte di Como. Ancora fu capitolato per Novaresi, riservati i debiti istrumentali di ciascuno, quali in nessan modo non s'intendevano annullare, e qualunque altra ragione sottoponevano agli arbitri da doversi eleggere.

E che tutti i Malesardi (1), cittadini e del distretto di Milano senza alcuna prestazione fossero estinti e cancellati dal bando, e che tutti i heni tolli a quelli fossero restituiti, o a suo erede; e se il Comune avea allenato cosa alcuna di loro, restituise il prezzo al compratore in modo che le cose fossero in podestà del dannificato, eccetto se per carte col Comune essi si fossero convenuti; e questo si eseguisse tanto delle cose immobili, quanto mahiti.

Ancor, che tutte le condannazioni fatte per cagion delle misurce delle terre e cose male stimate, immediatamente fossero estinte, e che si potessero liberare degli istromenti del debito verso il Comune di Milano, secondo che ordinò il legato, come anrato, cioè della soluzione dei soldi quattro per denari dodici per libbra, la qual soluzione potessero fare perino alla

<sup>(1)</sup> I banditi per ragion di Stato.

celebracione di san Pietro dell'anno seguente milleducerato cinquantanove. E che tutti gli statuti fatti dal milleducerato cinquantano avanti fossero rivocati, eccetto quelli che erano in favor della Chiesa, e quello atstuto ancora nel quale si contenera che non giovasse la pace degli omiedil, e sopra Il miglioramento delle monete, ed eccetto lo statuto fatto per Martino Lambertago comense, d'essere fatta la soluzione di quanto dovera avere a questo Comune, e quello nel quale si contenea il protorio giurnamento.

É che fossero estini tutti i handi dati per Rena di Gazdini, capitani e valvasori in Nikao e distretto al Comune ed uomiti d'Angleria, Varesio, Castel Seprio, ed altri fautori de' capitani o valvasori, ed ancora ogni concessione fatta contra quelli, massimamente dei bandi dati a quei d'Angleria, per essere partiti da Milano senzialeuna ezgione.

E che le podestarie presenti fossero tenute fino alla festa di san Michele soddisfare ai capitam d'Arsago di quanto doveano avere da quell'ora addietro del credite cli'averano per til ponte di Varre, il che non eseguendo, dicencio libbre di terzoli gli fosse dato del feudo suo, e d'indi i podestà soddisfacessero detti capitani ogni anno di libbre trecento per la guardia di tal ponte sul fiume Adda, e per niun modo quello lascissero murare.

E che tutte le ville ch'erano fatte borghi, e tutti i maleficii perpetrati nei borghi per il popolo di Milano si riducessero al pristino stato, e che fossero in quell'essero che erano avanti alla partita de' capitani e valvasori.

E che il Comune di Canth fosse libero da ogni prestazione di taglici in perpetuo per il Comune di Milano imposte, con la soluzione di libbre duccento, e similmente fosse di quei borghi che aderivano alla parte del captina i valvasori. E che i presenti podestà o in futuro che fossero, dessero siuto ai capitani e valvasori della città, Martesana e Seprio, Motta, Credenza ed Anziani di quei laughi, d'esigere i fodri per essi imposti sua società.

Statuirono ancora ad aver per fermo quello statuto, che il podestà fosse tenute spendere in biada lire seimila del Comune di Milano, il quale in tutto si avesse ad osservare rendendo però il conto alla comunità del numerato e ricevato, e le dette seimila lire di continuo si avessero a spendere in beneficio della repub-

blica. E che i Comuni, borghi, luoghi e cascine co'molini, consegnassero le biade a Milano secondo il consucto.

Ancora statuirono che ciaschelun cittadino milanese fosse obbitgato far condurre a Milano due moggi di mistura per ogni centenaro di libbre del valsente suo, e ciascuno che non fosse in estimo potesse condurre ed estrarre biada da Milano, cioè di quella ch'era consegnata per lui. E che nel tempo di carestia, cioè quando il moggio di mistura valesse oltre soldi trentadue per moggio, si potesse cercar nei solari e municioni degli ecclesiastici, e quella che era sovrabbondante al viver suo, si potesse condurrea Milano.

Ancora, che i podestà presenti e futuri facessero tenere e dare opera che le strade fossero riparate, e che più del consucto non si riscuotessero dazil, nè altre gabelle.

E che delle ruberie fatte intorno a Milano a quattro miglia i pretori fossero tenuti far soddisfare all'offeso.

E che capitani e valvasori consentissero alla concessione fatta per la recolenda memoria di Leone arcivescovo al populo di Milano delle dignità della maggior chiesa, essendo gli ordinarii ristorati del danno sopportato per il populo, il quale fosse stimato per sacerdoi di buona fama sopra di ciù deputa.

E che si statuissero sindaci in douandare al pontefice la concessione predetta, i quali fossero per la metà capitani e valvasorl, e per l'alira del popolo, Motta e Gredenza, e sece come neutrale procedesse Guiscardo di Predasanta, e che alle predette cose, nessun ordinario non si potesse opporre.

Ancora che Martino Torriano ed i suoi agnati, Landolfo Crivello e Danes suo figlio, Gasparo da Birago, e tutti i capitani e valvasori, quali erano collegati ed popolo, potessero ritorare piacendo alla parte de capitani e valvasori, e tale compagnia fosse obbligata riceverli, non potendogli importe carico per avet tenuto colla plebe, pagando però i fodri tanto passati quanto i presenti. E che i castelli di singolari persone non fossero monetatati per il Comune di Milano, se non seccondo la voloutà del comun concilio. E che borghesi e ville avessero facoltà di eleggere. Il rettore in essi liughti, in quanto fossero della città o distretto, e se intedesse di quelli che non erano per il consuto sottoposti al podestà di Milano, purchè nessuno minore di venti anni potesse intervenire a tale elezione, la quale non avesse a durare più d'un anno, altrimenti un luogo gli fosse sottoposti a

E che nella città fossero sei trombetti, tre per il popolo. Parte di Rivolta, il Rosso di Rivolta Peltero Rizzolo; e questi potassero eleggere gli altri tre per la parte de capitani e valvasori. E che la restituzione de' danni dell'una e l'altra parte si ponesse in concilio, acciò che ungualmente quelli fossero soddisfatti tanto della sorte, quanto del danno.

E che ogni ingiuria l'una e l'altra parte rimettesse, eccetto se alcuno fosse di qualche bene ingiustamente possessore.

E che ogni decima, o debito si pagassero secondo la ragione, e questa pace in perpetuo, e in favor della Corte romana si avesse a mantenere, ecc.

Conto 11. 144.

## Nº X1. pag. 292.

Regole per gli anziani di Lucca (1. 555).

Die quinto junii 1546.

Nos collegium antianorum Lucani cemunis, num, octo stantes simul ad collegium, in aula minori palatii eccleiars. S. Michaelis in foro. Decet præsides singulos primum athi morales leges imponere, quibas obnoxii per observantiam exempla virtutum subditis præbeant, et reipublicæ consulte provideant, et ipsius semper utilitas augestur. Igitur volentes in servandis moribus per nos et successores nostros, prout expedire cognovinus providere, facto et misso inter nos partito et secreto seruinio ad pisades et pallotates ut moris est, comuni concordia infraeripia capitula super eis auctoritate præsenti componimus et firmamus in hunc modum videlicet.

In prima che ciaschuno antiano sia alla messa la mattina, e qual non vi sera al vangelo paghi den. sci;

e qual non vi sera al corpo di Cristo, denari dedici;

e qual non vi sera alla benedictione, den. diciotto.

Anco che nessano antiano vada fuora di palagio senza parola del comandatore, a pena di soldi due.

E che nessuno risponda ad alcuna persona che parli al eolleggio e insieme, senza parola del comandatore, a pena di soldi due.

E che si parta dal colleggio quando lo colleggio è insieme senza parola del comendatore a pena di soldi due. E che ciascuno vegna a colleggio quando sonerà la campanella maggiore, a pena di grosso uno, se non avesse la parola dal comandatore.

Anco che nullo facto di comune si debbia ragionare fuori di colleggio, a pena di soldi cinque.

Anco che nessuno antiano riceva alcuna pelitione da alcuna singolare persona, se in prima non è messa in mano dal comandatore, a pena di soldi due.

Anco che ciaschuno antiano, quando si meetono li partiti con li bussoli, li meeta con ambo li pugni chiusi in nel bussolo, e qual contrafarà paghi soldi dieci.

Anco che nessuna cosa si mecta a partito se lo comandatore non consente in prima, pena a chi lo comandasse soldi cinque. E tale partito non vaglia se non procede di volontà del comandatore.

Anoc che ciò si farà in colleggio debbia esser dicto che si fa per tucto lo colleggio e non per alcuno di loro, nè nessuno ne sia riccordato, a quella pena che piacesse di tollere al colleggio a quel cotale che contrafarà, considerata la qualità del delicto e del facto.

Anco che non possano andare fuor di casa più di tre per volta, sicche sempre di die e di nocte rimanga in palagio lo colleggio, a quella pena che piacesse al comandatore di tollere.

Anco che nessuno antiano meni alcuna femina in palagio, a pena di soldi cento; ne faccia menare, tenere o conducere, alla dieta pena.

Anco che nessuno vada a tavola, nè si lavi le mani, se prima non è posto o lavato lo comandatore, a pena di un grosso. Anco che lo comandatore, al colleggio, alla messa, a taula debbe

sempre stare in testa, e per cittade andare innanti alli altri, a pena di soldi dieci per ciascuna volta. Anco che nessuna parola disonesta si debbia parlare alla taula,

Anco che nessuna parola disonesta si debbia parlare alla taula, a pena di denari dodici.

Anco che alla messa et alla mensa si debbia tenere silenzo, sicché non si dica novella nessuna fino che si dice la messa, e che si mangia alla taula, se lo comandatore non desse la parola. Anco che nessuno antiano possa invitare alcuno forestieri a de-

sinare o cena o merenda o panebere la mattina, senza volontà del colleggio.

E se alcuno avesse detta grazia dal colleggio di invitare alcuno forestieri, paghi due grossi allo spenditore per volta.

Anco che nessuno antiano possa andare a corpo, se non fusse per sua famiglia e consortato di patrimonio d'alcuno antiano e sua sora carnale o cugnato carnale, a pena di soldi guaranta.

sua sora carnale o cugnato carnale, a pena di soldi quaranta.

Anco che nessuno debbia sonare per far colleggio se non lo conuandatore, a pena di soldi venti.

Anco che nessuno possa mandare alcuna cosa da mangiare o da bere fuora di colleggio senza la parola del comandatore ovvero del colleggio, a pena di soldi cinque.

Anco che non si possa far venire del vino del colleggio da vantaggio, se non due volte lo die, cioè la mactina e la sera, e solamente uno mezzo quarto per volta, e sempre si tegna la coccha per lo comandatore, e chi volesse far venire oltra lo predicto modo et ordine, pagti per quello che farà venire, secondo che gosta al college.

Anco che nessuno confecto si mangi alle spese del colleggio, se no fussero anasi confecti o trasea di po mangiare e di po desnare, e chi li facesse venire paghi del suo.

E tutte le pene vegnano in mano d'uno, a volontà del colleggio, li quali si spendano a volontà del colleggio, e ciascuno comandatore faccia venire denari o pegni in mano del camarlingo.

Quæ quidem omnia capitala suprascripta et quodlibet eorum jubemus per quoslibet antianos Luc. Com. præsentes et futuros sub pænis prædictis inviolabiliter observari.

## Nº XII. pag. 300.

La prima metà del secolo XIII.

Il secolo XIII è il secolo delle glorie italiane: nessuno dunque ci apponga di molto badarvi, e lasciamo dire agli sprezzatori del medio evo.

Qui siamo per riportare buona parte dell'Introduzione alla vita di smr' Elisabetta d'Ungheria, fatta dal conto di Montalembert (Hist. de sainte Elisabella de Hongrie duchesse de Thuringe, 1207-1231; par le comte de Montalembert pair de France. Parigii 1856), ove presenta in uno splendido quadro i fatti che noi divisiamo nel racconto.

Sarebbe difficile trovare nei gloriosi annali della Chiesa un secolo, in cui l'influenza del cattolicismo sopra il mondo e sopra

la specie umana in tutti i suoi sviluppi fosse più vasta, più feconda, più incontestata che nel XIII. Forse giammai la spesa di Cristo non aveva regnatu con impero tanto assoluto sopra il pensiero e sopra il cuore de popoli; vedeva tutti gli elementi sociali, contro cui aveva al lungo tempo dovuto combattere, cadere vinit e trasformati a suoi piedi, e tutto l'Occidente piegava con rispettoso amore sotto la sua legge.

E tanto più sotto questo aspetto è segnalato il secolo XIII, in quanto la fine del precedente era ben lontana dal dar lieti augurii. Di fatto l'eco della gran voce di san Bernardo, che sembra averlo riempiuto tutt'intero, erasi indebolito verso il suo fine, e con esso la forza esteriore del pensiero cattolico. La funesta battaglia di Tiberiade, la perdita della vera croce e la presa di Gerusalemine per Saladino (1187) aveano suostrato l'Occidente vinto dall'Oriente sul sacro suolo ricuperato dalle crociate. Gli stravizzi e la tirannia d'Eurico II d'Inghilterra, l'assassinio di san Tommaso Becket, la priglonia in Austria di Ricardo Cuor di lcone, le violenzo di Filippo Augusto contro sua moglie lugeburga, le atrocità dell'imperatore Enrico VI in Sicilia, questi trionfi della forza brutale judicavano una certa diminuzione della forza cattolica, mentre i progressi dell'eresia valdese ed albigese, e i lamenti universali sulla rilassatezza del clero e degli ordini religiosi, svelavano un male pericoloso nel seno istesso della Chiesa. Ma una gloriosa riazione doveva cominciare ben tosto. Cogli ultimi anni di quel secolo (1198) fu veduto salire sulla cattedra di Pietro un uomo nel vigor dell'età, che sotto il nome di Innocenzo III, doveva lottare con invincibile eoraggio contra tutti gli avversarii della giustizia e della Chiesa, e dare al mondo il modello perfetto d'un sommo pontefice, il tipo per eccellenza del vicario di Dio. .

(Quanto l'autore qui dice di Innocenzo III è riportato da noi al N° VI pag. 35, onde qui si ommette. Dopo di che prosiegue:)

«I successori di questo gran papa non dirazzarono, e per mezzo secolo presentano lo spettacolo sublime d'una lotta sostenuta colle sole forze della fede e della giustiria contre tutti i mezzi dell'ineggno e della potenza umana, concentrati nell'imperatore Federico II, ed adoprati a far trionfare l'ordine materiale. Onorio III ebbe pel primo a lottare contro questo pupillo ingrato della santa sede. Dolce o paziente, egli pare collocato fra due combattenti imperiosi ed inflessibili, lanocenzo III o Gregorio IX, quasi a mostrare fin dove poteva giungere l'anostolica longaminità. Egli

predicava si re la sua propria mansoetudine (1); vuotava il suo tesoro per bastar alle spese delle receiate; peide 'confermare sone lennemente i tre grandi ordini, che doveano, in certo modo, riaccendera il Geolare di certida e di fede in cuore dei popoli cri-stiani, voglio dire i Domenicani (1920, i Francessani (1925) e i Carmelli (1926), Malgrado della sua dolectas, si vide costretto a metter la prima volta al bando della Chiesa Federico, lasciando a Gregorio IX la cura di continunera il combattimento.

Questi, ottagenario allorchè cinse la tiara (1227), mostrò, in quindici anni di regno, la più indomita vigoria, come fosse ringiovanito col divenire depositario di quella potenza delegata dall'Eterno. In ogni classe era protettore universale dei deboli e degli oppressi, sostenendo non meno la duchessa Elisabetta di Turingia, che i poveri servi delle contrade più remote della cristianità, secondo appare dalla lettera sua ai signori polacchi, ove li rimprovera come di grave misfatto, d'adoperare la vita de'loro vassalli, ricompri e nobilitati col sangue di Gesù Cristo, a curare falconi e selvaggina (2). Zelante amico della vera scienza, fonda l'università di Tolosa, e fa da san Luigi ristabilire quella di Parigi, non senza aver protestato contro l'invasione della filosofia profana nella teologia. Nella collezione delle Decretali, ha la gloria di dar alla Chiesa il suo codice, che allora era pur quello di tutta la società. Degno nipote di Innocenzo Ill, seppe accopniare sempre la giustizia colla formezza : riconciliato con Federico II dopo averlo scomunicato, lo sostiene con nobile imparzialità contre l'insurrezione di suo figlio Enrico (1253) e fin contre le soverchie pretensioni delle città lombarde, che pur erano i migliori alleati della Chiesa (1257). Quando più tardi quest'imperatore fallisce le soleuni sue promesse, e che bisogna scomunicarlo una seconda volta, quant'è bello a vedere questo vecchione ormai centenario, assumere nobilmente una lotta disperata, raccomandando però a Giovanni di Brienne, che marciava contro il perfido imperatore, dolcezza, clemenza, buona cura de'prigionieri! Poi vinto e abbandonato da tutti, assediato in Roma da Fe-

<sup>(1)</sup> Al re d'Inghilterra: Ut subjectos suos studeret regere in spiritu lenitatis: a quel di Boemia: Sieut regem decet, manuetum habere animum et elementem Regest, Honor, III. IX, 16, 25, apud Raumen.

<sup>(2)</sup> Animas fidelium, quas Jesus Christus redenut songuine, avium intuitu vel ferarum, Satane prædam effici, detestabile decernimus et iniquum. Reg. Greg. 1X, 14, 3p. Disus: Mores Catholici.

derico confederato a suo danno col Romani steasi, trova in questo terriblie momento, e in seno della deboleza umana, quella furza ch'apparliene soltunto alle cose divine: trae fuori le reliquie dei santi appostoli, le rea in processione traverso alla citàx e domanda ai Romani se vogliono veder perire questo sacro deposito ch'egit non può più difederoe senza di loro: e il cuor di essi è tocco, giurano morire per lui, l'imperatore è respinto, e la Chica liberata (1).

Dopo lui, Innocenzo IV (1242), fino alla sua elezione amico e partigiano di Federico, appena eletto sagrifica i suoi legami anteriori all'augusta missione confidatagli, e a quell'ammirabile unità di intento, che i suoi predecessori da due secoli aveano mantenuta, Perseguito, minacciato, stretto fra gli artigli imperiali. che dal nord al mezzodi, dall'Alemagna alla Sicilia fanno per lui di Roma una prigione, convien bene che fugga. Dove troverà un asilo? Tutti i re, perfino san Luigi, glielo ricusano: ma per fortuna Lione è libera, ed appartiene ad un vescovo indipendente. Quivi Innocenzo raduna intorno a sè in concilio generale tutti i vescovi che possono sfuggire al tiranno e i cardinali suoi fratelli; dà a questi il cappello rosso per mostrare che devono sempre tenersi pronti a versar il sangue per la Chicsa : poi dal seno di gnesto tribunale supremo, che Federico stesso aveva invocato e riconosciuto, c innanzi al quale i suoi avvocati vennero ad arringarne solennemente la causa, il pontefice fuggiasco fulmina, contro il più potente sovrano del mondo, la sentenza di deposizione, come oppressor della libertà religiosa, spogliatore della Chiesa, eretico e tiranno. Trionfo eternamente memorabile del diritto sopra la forza, della fede sonra l'interesse materale : terzo atto del gran dramma, ove Gregorio VII ed Alessandro III aveano già calpestato l'elemento, ribelle alle acclamazioni de' santi e degli nomini. È noto come la providenza ratificò quella condanna; è nota la caduta e gli ultimi anni di Federico, la morte prematura di suo figliolo, e la ruina totale di questa razza formidabile. Per ammirabile segno della assoluta confidenza che ispirava la rettitudine della santa sede, come dapprima Federico stesso, orfano in culla, era stato lasciato alla protezione d'Innocenzo III, così i parenti e i fedeli del nipote suo Corradino, ultimo e sventurato rampollo della casa di Svevia, non vollero confidarne la tutela ad altri che al poute-

<sup>(</sup>f) Resyste, ann 4210.

fice stesso; il quale avea deposto l'avo di lui, e che la sostenne lealmente, sinchè troppo presto gli fu strappata dal perfido Manfredi.

La lotta prosiegue contra questo e contra tutti gli altri nemici della Chiesa, con pari intrepidezza e perseveranza, sotto Alessandro IV (4254), degno germe di quell'illustre famiglia de'Conti, che avea già dato al mondo Innocenzo III e Gregorio IX; e dopo Jui, sotto Urbano IV (1261) figlio d'un calzolaio, il qualc, non che arrossire della sna origine, fece sulle vetriate di Troycs dipingere suo padre intento al proprio mestiero: che ebbe la gloria di trovare un nuovo alimento alla pietà cattolica con istituire la festa del santissimo Sacramento (1264), e che immobile tra mezzo ai maggiori pericoli, muore senza saper dove riposerà la testa, ma lasciando alla Chiesa la protezione del fratello di san Luigi e un reame francese nella Sicilia. Tale conquista si compie sotto Clemente IV, che invano implora la vita di Corradino, vittima innocente ed espiatoria della sua colpevole famiglia. E cosl per qualche tempo cessa la nobile guerra della Chiesa contra l'oppressione laica, che dovea, con ben altro esito, ma con non minore gloria, ricominciare sotto Bonifazio VIII.

Non conviene dimenticarsi che, mentre si grandi pontefici combattevano questa guerra aperta, non che rimanere assorti da quella, davano all'ordinamento interno della Chiesa e della società tutte le cure, che avrebbe potuto comportare uno stato di pace profonda: un dietro l'altro con invincibile perseveranza continnavano l'opera gigantesca affidata ad essi dopo la caduta dell'imperio romano, l'opera di amalgamare e foggiare tutti i diversi elementi di queste razze germaniche e settentrionali che aveano conquistata e ravvivata l'Europa, di sceverare il buono, il puro, il salutare per santificarlo e incivilirlo, e rigettare ciò che v'avea di barbaro veramente. Al tempo stesso e colla medesima costanza propagavano la scienza e gli studil, si riducevano alla capacità di tutti; consacravano l'eguaglianza naturale della razza umana col chiamare alle più eccelse dignità della Chiesa persone nate nelle infime classi, purché loro bastassero virtù e sapere: elaboravano e promulgavano il magnifico insieme della legislazione ecclesiastica, e abbarbicavano quella giurisdizione clericale, i cui benefizii erano tanto meglio sentiti perchè essa sola in quel tempo non conosceva nè la tortura nè veruna pena crudele, e sola non poneva differenza di persone tra i cristiani.

Schiar, Vol. V.

Certo in grembo ad una Chiesa che avea espi sifisti, mollemiserie umane trovarandi mescolata a tanta grandezae assaibir, il che dorrà sempre saccedere finchè le cose divine saranno depositate in mano di uomini: ma parmi si possa dobitare se in verun altro tempo re ne siano state di meno, e se giammai i diritti di Dio e que' dell'umanità sieno statti difesi con più nobile coraggio e da più illustri campioni.

In faccia a questa maestosa Chiesa elevavasi la seconda maestà, avanti a cui s'inchinavano gli uomini d'allora; il santo romano imperio, da cui parevano scaturire tutte le monarchie secondarie. Sventuratamente, dopo finita la Casa di Sassonia nell'undecimo secolo, era divenuto eredità di due famiglie, ove il grande e pio spirito di Carlo Magno erasi a gradi a gradi estinto (quelle di Franconia e di Svevia) e surrogato un altro, insofferente d'ogni giogo spirituale, superbo e confidente nella sola forza dell'armi e del legame feudale, tendente di continuo a confondere le due podestà, ad asserbire la Chiesa nell'impero, Questa funesta inclinazione, vinta da Gregorio VII nella persona d'Enrico IV e da Alessandro III in quella di Federico Barbarossa. tentò un nuovo sforzo sotto Federico II, ma anch'egli trovò sulla santa sede i suoi vincitori. Questo Federico Il domina tutto il mezzo secolo, abbracciato quasi intero dal suo regno (1): e ci pare impossibile che, anche gli occhi più prevenuti non siano colpiti dall' immensa differenza tra il principio del suo regno, quando stava fedele alla Chiesa di Roma che avea scrupolosamente vigilato sulla sua minorità (2), e i venti ultimi anni, che videro contaminarsi tutte le glorie onde era stata coronata la sua giovinezza. Qual cosa più splendida, più poetica, più grandiosa di questa Corte imperiale, cui presiedeva un principe giovane affatto, ricco delle migliori doti del corpo e dello spirito, entusiasta delle arti, della poesia, dell'istruzione, che conosceva sei lingue e moltissime scienze; che mentre il papa lo coronava a Roma (1220), dava al regno di Sicilia codici prudenti, savii, e nel lor tutto ragguardevoli : e che più tardi, dono la prima riconciliazione colla santa sede, pubblicava a Magonza le prime leggi della Germania nella lingua nazionale; che accoglieva a sè intorno il sor della cavalleria de'suoi vasti dominii,

<sup>(4)</sup> Re di Sicilia nel 1198, imperatore nel 1215, morto nel 1250.

<sup>(2)</sup> Innocenzo III, Onorio III e Gregorio IX ebb. ro parte tutti e tre alla sua tutela, il primo come papa, gli altri due come cardinali.

porgendole l'esempio del valore e del poelico talente in que bei palazzi di Sicilia, ove si trovavano ravvicinati i diversi elementi della civiltà germanica, italiana ed orientale?

Questa mescolanza lo rovinò: e ben disse un cronachista (1) ch'e'sarelibe stato senza pari sulla terra, se avesse amato l'anima sua; ma una trista pendenza lo strascinava verso i costumi dell'Oriente. Colui che fu in trattato di sposare santa Elisabetta di Turingia, e che chiese la mano di sant'Agnese di Bogmia (2), ben tosto si racchiaderà in un vergognoso serraglio, ricinto di guardie saracine. Accanto a questo sensualismo morale, egli proclama una specie di materialismo politico, che era per jo meno prematuro ai secolo decimoterzo; sconvolge tutte le idee della cristianità coll'andare al sonte Sepolero quale alleato de'principi musulmani, non più qual conquistatore di Terrasanta, Reduce in Europa, poco soddisfatto di questa magnifica posizione d'imperatore cristiano, prime fra i potenti e i forti e non padrone d'una turba di sehiavi, aerocato della Chiesa e non suo oppressore, pianta nella società la semenza di funeste dottrine, che troppo fruttificò da pol. Come più tardi Luigi XtV e Napoleone, inebbriato della sua potenza, s'indispettisce d'ogni intervenzione della forza spirituale, e fa dal suo cancelliere Pier delle Vigne pubblicare, che il diritto di disporre di ogni cosa umana e divina spetta all'imperatore.

Troppo cristino era nacora qual secolo sicché doverse sopportare una tal invasione sopra la forza vitale del cristianesimo. Per reganca altora sopra le convinzioni e lo immaginazioni, volcasì, anche nella podestà secolare, nu tuttiltro printi; e questo trovossi in san Luigi. Perciò vediama questo Federico, che, some dicera quel santo re, fere guerra a Dio cettoni suni, fulniamato dalla Chiesa, progredire ogni giorno più nella crudeltà, nella perfidia, nella doppiezza (5), opprimere i sudditi con impositioni e castighi; rendere dubbiosa la sun fede coll'ecceso delle scottumatezze, e mori finalmento ritirandosi all'esternità dell'Italia, soffocto dal proprio suo figlio, in mezzo si Saracini, la cui affezione viepiù sopetto lo rendeva ai cristiani.

<sup>(1)</sup> Salimbeni, sp. RATMER, III 488.

<sup>(2)</sup> Essa ricusò per diventare francese:na: e l'imperatore sentendo ciò, disco « a s'ella m'avesse preferito un mortale qualunque, mi sarvi vendicato a ma poiche mi preferisce a lo Iddio, nulla ho a ridire. »

<sup>(3)</sup> Per esempio il supplizio del figlio del doga Tiepolo, del vescoro di Arrzzo, l'imprigionamento de' cardinali che andavano al concilio da lui stesso invocato.

Sotto il suo regno, come sotto quello de'suoi predecessori, la Germania (che però ben poco lo vide) era in gran fiore: vedeva crescere la notenza de' Wittesbach in Bayiera : ammirava lo splendore de'nrincipi d'Austria, di Federico il Vittorioso e Leopoldo il Glorioso, prode come un leone e pudico come una fanciulla (1): celebrava le virtù della casa di Turingia: vedeva in Engelberto arcivescovo di Colonia un martire della giustizia e della sicurezza pubblica (2) che la Chiesa non tardò ad ascrivere fra i santi. Le sue città, come quelle dei Pacsi Bassi, sviluppavansi con una potente e feconda individualità: Colonia e Lubecca toceavano il colmo di loro potenza, e la celebre Ansa cominciava a formarsi. La sua legislazione spiegavasi grandiosa nei due Specchi di Sassonia e di Svevia, e in una folla di altri codici locali, tutti fondati sul rispetto dei diritti e delle idee stabilite, e spiranti una si nobile mescolanza del pensiero eristiano cogli elementi dell'antico diritto germanico, non aneora contaminato dall'importazione ghibellina del diritto romano. Finalmente noverava già tra' suoi prodi un vero monarea eristiano, avvegnachè cresceva in silenzio, all'ombra del trono degli Hohenstauffen, Rodolfo d'Habsburg (5), degno d'esser il fondatore d'una stirpe imperiale, giacchè campò il suo paese dall'anarchia, e mostrò al mondo un vero rappresentante di Carlo Magno. E già poteasi profetizzar del suo regno, quando alla sua coronazione, non trovando lo scettro, prese di su l'altare il Crocifisso esclamando: «Ecco il mio scettro: altro non ne voglio.»

Se l'impero sembrava uscito dalle sue orme naturali, in compenso la Prancia il suppiria in qualche modo, e ne toglivas quel carattere di santità e di grandezza, che tanto lustro devea dare alla monarchia cristianissima. Ma essa pure covara una pinga profonda che ad oggi oesto bisegnava rimarginare, accioche l'unità sua e la sua grande destinazione più non pericolassero: intendo quel semenzaio d'ereste, antisociali insieme ed antireligiose, che contaminavano il Mezzodi e che s'erano radicate in quelle turbe corrotte, note sotto il nome d'Albigesi. Ormai si sa il vero dei costumi e delle dottrine di costore, che per degni raporescentutali aveno dei principi, le cui s'apentivol'i dissolu-

<sup>(1)</sup> Guerra della Wurtzburg, 57. 44.

<sup>(2)</sup> Ucciso nel 1225 dal conte d'Altona,

<sup>(3)</sup> Fu levato el battesimo da Federico II nel maggio (2:8. RALMER III, 275.

tezze fanno fremere, o che da storici prevaricatori furono per gran tempo messi in fana a scapito della verità: i sa che penseguiarono per lo meno altrettanto, quanto furono perseguiatti; si sa che alla fine essi erano gli aggressori contro la legge comune della società in quest'epoca. Non la Francia solo, ma Spagna o Italia sarebbero da quel punto state perdute per la fede e pel vero incivilimento, se la crociata non avesse predicato vittoriosamente contro questa sentina di dottrine gentilesche e orientali (1).

Per domare questa ribellione contro il cristanesimo, furono adoperati de'mezzi non si può dire che deplorabili, di cui la carità cristiana inorridisce, e che la santa sede riprovo sempre, anche nel maggior fervore della lotta: ma oggimai è chiaro che tali atrocità erano per lo meno reciproche; e per quanto sappiamo, non s'è finora trovato il modo di far la guerra, e tanto meno una querra di religione, con piacevolezza e amenita. Simone di Montfort, campione del cattolicismo in questa lotta tremenda, offuscò senza dubbio nna parte di sua gloria con soverchia ambizione. con un rigore che la buona fede non saprebbe compatire : ma gliene resta quanto basti perchè i cattolici non arrossiscano di acclamaria. Pochi caratteri offre certamente la storia, grandi come il suo per volontà, perseveranza, coraggio, disprezzo della morte: e quando si pensa al fervore e all'umiltà della sua devozione, all'intemerata purezza de'suoi costumi, all'inflessibile docilità sua verso l'autorità ecclesiastica, che lo fece ritirarsi soletto dal campo de'crociati sotto Zara perchè il papa gli aveva proibito di guerreggiare contro cristiani, s'intende la ragione della strabocchevole sua indignazione contro chi turbava la pacc della coscienza, e spezzava tutte le barriere della morale. Il carattere suo e il suo tempo sono dipinti in questa parola ch'egli pronunziò nell'atto d'imprendere una lotta disuguale: « Tutta la Chiesa prega per me : io non potrei soccombere : » e quando inseguito dal nemico, e nassato colla cavalleria un fiume che i nedoni non potenno guadare, egli lo ripassa con cinque uomini soli, esclamando: . I poveri di Cristo sono esposti a morte, ed jo resterei al sicuro? « Facciasi in me la volontà del Signore: certo io andrò con · essi. · (2)

La battaglia decisiva di Muret (1212) che assieurò la vittoria

<sup>(</sup>i) V. MICHELET, Hist. de France II. 170.

<sup>(2)</sup> Vaula Cernay, sp. Michier.

della fede, dipinge anch'essa la natura di questa lotta pel contrasto de'suoi due protagonisti: uno, Montfort, a capo d'un purgno di combattenti, ecres nella pregibirar è nel saeramenti il diritto di domandare una vittoria che non poteva esser altro che miracolosa: l'altro, Pietro d'Aragona, smidoliato dalla lascivia, vieno a a farsi viacere ed uccidere in seno del inunternos son esercito.

Mentre questa lotta si risolveva, e preparava la diretta unione di queste provincle riconquistate alla corona di Francia, Filippo Augusto, re degno del suo soprannome, cingeva essa corona dei primi raggi di quella gioria e di quella morale influenza, fondate sulla religione, ch'essa dovea lunga pezza conservare. Giovane ancora, quando gli si domandava a che fantasticasse nel lungo e frequente suo stare sopra pensieri, « lo penso » rispondeva « al · mezzo di render alla Francia lo splendore e la forza che aveva « sotto Carle Magne. » (1) E nel suo lungo e giorioso regno non cessò di mostrarsi fedele a questo grandioso concetto. La riunione della Normandia o delle provincie tolte all'assassino Giovanni Senzaterra, getta le vere basi della potenza dei monarchi francesi. Dopo fatte sue prove per la causa di Cristo alla prociata, egli si mostrò tutta la vita l'amico e il più solido appoggio della Chiesa (2), e ne diede prova col più penoso sagrificio, trionfando dell'invincibile repugnanza che avea per la sposa impostagli da Roma. Riconeiliato col suo popolo riconeiliandosi con essa, ricovetto ben tosto dal ciclo la rimunerazione colla gran vittoria di Bovines (1215), vittoria religiosa quanto nazionale, riportata sopra i nemici della Chiesa come sopra quel della Francia: Il che ampiamente è provato da quanto gli storici ne hanno trasmesso intorno ai disegni ostili al clero de'confederati, tutti colniti di scomunica, delle pregbiere fervorose del sacerdoti durante la battaglia, dalle belle parolo di Filippo a'suol soldati: « La Chiesa prega per noi: io combatto per essa, per la Francia e per voi. Interno a lui combattevano tutti gli erol della cavalleria fran-

cees, Natteo di Montmorency, Enguerrando di Couve, Gujelleno di Barras, Guerino di Senis, pontefee insiome, ministro e guerricare. Rotto il menico, si succioni na il nore per fondare in onore della Vergine l'abbadia di Nostra Donna dolla Vittoria, destinata a consacrare col nome di Maria la memoria d'un triorfo, che avea salvato l'indiponderaza della Francia.

<sup>(4)</sup> Silv. Girand Cambrensis nel Recueil des historiens, XVIII.

<sup>(2)</sup> Non combatteva mai la domenica.

La grandeza della monarchia francese, e il suo dominio sulle proviacie merdionali, cui dovera alla perfina assorbire, crebbero viopiù sotto il breve ma prospero regno di Luigi VIII, morto vittima di sua estiti, e sotto la spiendida reggonza di Binea di Castiglia, tenera madren non meno che coraggiosa e savia regnatue, che diceva volve vedere i suo figli piuttosto morirei tutti, che commettere un peccato mortale, e che pure seppe cuestodiren codo bene la temiporale grandezaza. Bianca, oggetto bene naturnio del remanzesco amore del re poeta Tibaldo di Chamnearse (1).

Questa reggenza è degna foriera del regno di san Luigi, modello dei re, su cui il pensiero dello storico si compiace como sopra il più perfetto personaggio de'tempi moderni, mentre il culto del cristianesimo onora in esso l'accordo di tutte le virtu, che possono meritare il cielo. Leggendo la storia di quella vita sl sublime e insieme si commovente, vien dubbio se mai il re del cielo abbia avuto sulla terra un servo più fedele di quest'angelo. coronato alcun tempo da mortale corona por mostrare al mondo come l'uomo potesse trasfigurarsi colla fede e coll'amore. Qual cuore cristiano potrebbe non giubilare d'ammirazione in pensare a quanto contenevasi nell'anima di san Lnigi? a quel sentimento sì vivace e si puro del dovere, a quel culto esaltato e scrupoloso della giustizia, a quella squisita delicatezza di coscienza, che l'induceva a rinunziare agli aquisti illegittimi de suoi predecessori, a costo fin della pubblica sicurezza e dell'affezione de'suoi sudditi, a quell'immenso amore del prossimo che traboccava dal suo cuore, che dopo aver inondata l'amata sposa, la madre, i fratelli, di cui si amaramente piangeva la morte, andava a ecreare l'ultimo de'sudditi suoi, gli ispirava si tenera sollecitudine per le anime altrui, e lo dirigeva nelle sue ore di ricreazione verso la capanna dei poveri, che di sua mano soccorreva?

Eppure a tutie queste virtú il sauto sapeva congúnagera ardimentaso coraggio, egil il miglior evaliere insience ed il migliore cristino di Francia, come il videro a Tailleburg ed alla Massoure. E ban poteva combattere e morire sensa paura colui, che avvea fatto colla giustizia di Dio e degli uomini un patto inviolabile; che per restarle felele, sepere escre severe col suo proprio fratello; che non arrossi, prima d'imbarcarsi per la crociata, di iniviare per tutto il suo regno de'frati mendicanti ad infor-

<sup>(1)</sup> Guglielmo il Bretone, cec.

marsi dalla più povera gente se avessero ricevuto alcun torio in nome del re, e di ripararlo tosto a sue spese. E pertanto, come fosse stato una specie d'incarnazione della suprema equità, egli è scelto per arbitro in tutti i grandi processi del suo tempo, fra il papa e l'imperatore, fra i baroni d'Inghilterra e i loro re : e prigione e incatenato tra gl'infedeli, al suo giudizio ricorrono anch'essl: spinto due volte per amor del Cristo sulla spiaggia barberesca, dopo la prigionia vi trova la morte, sola specie di martirio che fosse a lui pari, sola fine degna di lui. Sul letto di morte, detta a suo figlio le memorabili Istruzioni, parole le più belle che sieno uscite di bocca d'un re: poi inpanzi trarre l'ultimo sospiro, lo sentono mormorare sommessamente « Gerusalemme. Gerusalemme! » Questo desiderio o questa sublime speranza era rivolta alla Gerusalemme del cielo o alla terrena? In questa non aveva egli voluto entrare per accordo e senza l'esercito, per tema che il suo csempio non autorizzasse altri re cristiani a far lo stesso. E' fecero meglio: nessuno più v'andò dopo di lui: ed egli rimase l'ultimo dei re crociati, dei re veramente cristiani, dei re pontefici, come n'era stato il più grando. Due monumenti immortali ci lascio, il suo oratorio e la sua tomba, la santa cappella e San Dionigl, entrambi puri, semplici, elevati al cielo come lui stesso: un più bello e più immortale ancora ne lasciò nella ricordanza dei popoli, la quercia di Vincennes,

In Inghilterra, quella razza perversa di re normanni, tutti oppressori del loro popolo, tutti accanniti persecutori della Chiesa, non avea potuto opporre a Filippo Augusto se non l'infame Giovanni Senzaterra, e a san Luigi il pallido e fiacco Enrico III. Ma se la reggia v'è scandalosa, la Chiesa scintilla di tutto il suo splendore, e la nazione difende felicemente le sue più importanti franchigie. La Chiesa specialmente avea sortito una successione di grandi uomini sulla sede primaziale di Cantorbery, che forse non ha la seconda ne'suoi annali. Stefano Langton fu, sotto il regno di Giovanni, degno successore di san Dunstano, di Lanfranco, di sant'Anselmo, di Tommaso Becket, e degno rappresentante d'Innocenzo III. Difese con invinciblle intrepidezza le franchigie ecclesiastiche, cgli si pone a capo de'baroni ammutinati e uniti in esercito di Dio e della santa Chiesa', che strapparono al re la famosa Magna Charta, base della costituzione inglese, tanto ammirata dai moderni, i quali senza dubblo dimenticarono come essa era frutto del sistema feudale, e che questa Carta medesima, non che essere un'innovazione, non era se non un risturramento delle leggi di sant'Édoarde, une conferma del diritto pubblico di uttili l'Europa d'allora, fondata sul rispetto di tutti i diritti antichi e individanti. Sotte Enrico III, che solo dalla santa sede fa mantenno sul trono vacillante coll'impedire la riunione colla Francia per mezzo della conquista del figile di Filipo Augusto, la Cliesa ebbe pure i suoi difensori indomuli e le nobili sue vittime in sant'Eu-mondo di Cantorbery, morto esule nel 1937, e in san liceardo di Winchester; e la nazione compi l'assodimento delle sui libertà sotto la condotta del nobile figlio di Simone di Montfort, prode e pio come il genitore, vinto e uccissa ifine della sua carriera, ma non prima d'avere fatto di questa guerra popolare una crociata, e introdotto i deputati del popolo nella prima assemblea politica che abbia portato il nome, si famoso dappoi, di Parlamento Britannico (1938).

Verso il medesimo tempo, nella Scozia si vede il pio re Guglielmo, alleato d'Innocenzo III, per dar prova del suo affetto verso la Chiesa e la santa Vergine, ordinare che i poveri riposino dalle fatiche tutti i sabati dopo il mezzodi (1902).

Nei regni scandinavi il secolo XIII comincia sotto il grande arcivescovo Assalonne di Lund (1201), guerriero intrepido non meno che pontefice santo, benefattore e civilizzatore del suo popolo. La Svezia ingrandiva sotto il nipote di sant'Erico, e la Norvegia, dove eransi conservate maggiori tracce dell'antica costituzione germanica, gustava sotto il principe legislatore Achino V (1217-1263) un insolito riposo. Valdemaro il Vittorioso (1202--1252), il più illustre re di Danimarca, stendeva l'impero sovra tutte le terre meridionali del Baltico, e come preludio dell'unione di Colmar, stava già per metter mano al grandioso disegno di adunare sotto un capo solo tutti i paesi in riva al Baltico, finchè la battaglia di Bornhoveden (1277) venne a vantaggiare le razze tedesche sopra le scandinave. Ma in tutto il corso di sue conquiste, mai non perdette di vista la conversione de'popoli idolatri, cui era continovamente esortato dalla santa sede; i suoi sforzi per propagare la fede in Livonia incontravansi con guelli dell'ordine dei Portaspada, fondato a questo solo fine (1205) e più tardi coll'ordine Teutonico. Il trasferimento del principale nerbo di quest'ultimo ordine in Prussia per innestarvi il cristianesimo (1234), è un fatto immenso nella storia della religione e della civiltà dell'Europa settentrionale; e se le passioni umane vennero pur troppo presto a mescolarsi a questa cruciata che darò due secoli, non per questo si può negare che solo per sua mercò il cristianesimo entresse fra quelle genti ostinate; e convien ammirare quanto fecero i papi per addolcire il governo de'conquistatori (1).

Sulla linea stessa la Polonia offrira gli le basi del regno ortodosso; l'arcivecoro Enrico di Genesn. legato d'immocenzo III, vi ripristinava la disciplina e la libertà ceclesiastica centre gli attacchii del duca Ladisho; santa Edrige progrera sul trono l'esempio delle virti più austree, e offriva a Dio come olocuste il marito e il dichos, morti ambedue martiri della fedde combattendo i Tartari. La Polonia, opponendo a quelle terribili orde che avesu sottomesso la Russia e i nondata l'Engheria, un batuardo che mai non poterano superare, versa per tutto questo socolo funui di son sangue, imparando così a diventare quel che poi fu sempre, gloriosa vittima a salvezza della cristianità.

Ripiegando verso il mezzodi dell'Europa, e contemplando quest'Italia, animata e splendida sovra tutte le nazioni cristiane, vien duolo al cuore dallo spettacolo delle crudeli e interminabili lotte fra guelfi e ghibellini, e di quel vasto impero dell'odio, che propagavasi alutato dalla guerra de'principii, da cui gueste fazioni traevano origine. Questo mal augurato elemento dell'odio sembra dominare la storia d'Italia in tutte le sue epoche: collegatosi a non so quale politica gentilesca ed egolsta, residuo delle rimembranze della repubblica romana, che per tutto il medio evo superò nelle anime italiane l'idea della Chiesa e dell'impero, e la sottraeva alla salutare influenza della santa sede, di cui esse avrebbero dovuto essere i primi oggetti, e la cui potenza e fedeltà avevano potuto valutare durante tutta la lotta delle città lombarde contro l'imperatore. Ma per quanto disgustino tali scompigli che lacerano il seno dell'Italia, come non cedere all'ammirazione eccitata dallo spettacolo dell'immensa energia morale e fisica, dell'ardente patriotismo, delle profonde convinzioni, stampato nella storia di tutte le innumerevoli repubbliche onde n'era coperto il suolo? Tu rimani stupefatto all'incredibile fecondità di monumenti, d'istituzioni, di fondazioni, d'uomini grandi in ogni genere, guerrieri, poeti, artisti, che si veggono germogliare in cia-

<sup>(1)</sup> Nel 1249 un legato del papa andò in Prussia por assicurar alle genti conquistate la libertà di matrimonii e di successione.

scuna delle città d'Italia oggi deserte o spopolato. Corto giammai, da bei secoli dell'antica Grecia in poi, non s'era veduto un si potente sviluppo dell'umana volontà, un si meraviglioso valore attributio all'uomo ed alle opere sue, tanta vita su così breve campo!

Ma quando si ponga mente ai predigi di santità, che il tredicesimo secolo vide nascere in Italia, allera si comprende qual legame tenesse uniti tutti que cuori impetuosi; si rammenta quel fiume di cristiana carità che scorreva profondo ed incommensurabile sotto questi nembi e quest' onde furiose. In mezzo a quella mischia universale, le città si fondano ed arricchiscono, nopolate sevente il decupio di quel che sieno oggidi; moltiplicano i capolavori delle arti; il commercio ed il sapere vi giganteggiano ogni giorno più. A rovescio de' paesi tedeschi, tutta l'esistenza politica e sociale si concentra co' nobili nelle città, di cui però nessuna prevaleva a segno, d'assorbire la vita delle altre: e questa libera concorrenza fra esse può spiegar in parte l'inaudita forza ch' chbero a disposizione. La lega iombarda, trionfante dopo la pace di Costanza, vittoriosamente sfidava tutti gli sforzi della potenza imperiale. Le crociate aveano data una spinta incalcolabile al commercio ed alia prosperità delle repubbliche marittime di Genova e di Venezia: questa singolarmente, sotto il suo doge Enrico Dandolo, eroe cieco ed ottagenario, divenne una potenza di primo ordine mediante la conquista di Costantinopoli, e di quel quarto e mezzo dell'impero d'Oriente, onde a lungo andò fastosa. La lega delle città toscane, sanzionata da Innocenzo III, assicurava una nuova franchigia alla esistenza di questo città, la cui storia val quanto quella de più grandi Imperii, come Pisa, Lucca, Siena che solennemente si diede alla Madonna prima della gloriosa vittoria « che fece l'Arbia colorata in rosso: » Firenze principalmente, forse la più interessante unità de' tempi moderni.

Ad ogni pegina degli annali di queste città si trovano tratti della più commoveuto picità, come del più generoso amor di patria. Per citarate un soloi di millo, quando si vede un popolo, come quel di Ferrara, lagnarsi perchè non gli si impongano taglie quanto lassino ai bisogni delle patria (1), manca il coraggio di mostrari severi verso instituzioni che comportavano un grado tale di disinteresse e d'anno patrio.

<sup>(1)</sup> Chr. Ferrur., p. 433, ap. RAUMER. -

A lato a questo movimento unicamente italiano, si sa come la gran lotta fra la podestà spirituale e temporale qui divampasse più che altrove; e quest'ultima, ridotta a farsi rappresentare dall'immanissimo tiranno Ezelino, vicario di Federico II, rende omaggio abbastanza alla causa della Chiesa.

Il mezzodi dell'Italia, sotto lo scettro degli Svevi, andò debitore a Federico II e al suc cancelliere Pier delle Vigne d'uma legislazione savia e compiuta, e di tutto lo splendore della poesia e dello arti: ma ad un tempo fi da questo imperatore e da suo figlio Manfresti, inondato da colonie saracine, fintanto che Roma v'ebbe chiamato una nuova dinastia francese, la Casa d'Anjou, che, come altre volte i prodi Normanal, venne a sostenere l'indipendenza della Chiesa, e serrar agli infedeli questa porta dell' Europa.

Ma se lo storico cattolico è costretto a lottare contro una certa scontentezza nel giudicar l'Italia, nella Spagna del decimoterzo secolo non prova che pura ammirazione. Eran quelli sotto tutti gli aspetti i tempi eroici della nobile nazione, i tempi in cui meritava di conquistare, insieme col proprio suolo e coll'indipendenza, il glorioso titolo di monarchia cattolica. Delle due divisioni capitali della penisola, l'Aragona, dopo quel Pietro III che abbiamo veduto rilevare spontaneamente la sua corona da Innocenzo III e pure morir combattendo contro la Chiesa a Muret. ci mostra suo figlio don Giacomo il Conquistatore, che meritò tal soprannome col toglier ai Mori Maiorca e Valenza, che come Cesare scrisse la propria cronaca, e che in sessantaquattro anni di regno e di combattimenti, mai non fu vinto, riportò trenta vittorie e fondò duemila chiese (4). In Castiglia il secolo s'apre sotto Alfonso il Breve, fondatore dell'ordine di san Giacomo e dell'università di Salamancia (2), due gloric della Spagna : fiancheggiato da quell'illustre Rodrigo Ximenes, arcivescovo di Toledo (1208-1213), degno precursore di quello che, due secoli dipoi, dovca render questo nome immortale, e che, come tant'altri prelati d'allora, era ad un tempo guerriero intrepido, politico profondo, predicatore eloquente, storico esatto, prodigo limosiniero. Questo re e guesto primate furono gli eroi della sublime giornata De las Navas de Tolosa (16 luglio 1212) in cui la

<sup>(1)</sup> Benn. Gumes, Vit. Jac. 1.

<sup>(2)</sup> Prima a Palencia, trasfetita poi a Salamancia nel 1213.

Spagna fece per l'Europa quel che la Francia falto avea sotto Carlo Marello, quel che più tardi fece la Polonia sotto Schieski, salvandola dall'irruziono di quattrocentomila musulmani, che la prendevano di fanco. L'impero della metra luna fu sperzato dopo quella giornata glorlosa, vero tipo d'una battaglia cristiana, consacrata nella memoria del popolo da tradizioni miracolose, e che il grande Innocento III credette non poter celebrare degnamento che coll'stituire la festa del Trionfo della Croce, che ancora si celebra lo stesso giorno nella Scarega.

Ad Alfonso succede san Ferdinando, contemporaneo e cugino germano di san Luigi, e che punto non derogò a si illustre parentela, giacchè come Luigi riuni tutte le glorie del guerriero cristiano a tutte le virtù del santo, e il più tenero amore del popolo, col più ardente amor di Dio. Mai non consenti ad imporre nuove gravezze ai sudditi: - « Dio provederà » diceva egli « in altro modo alla nostra difesa : io temo più la maledie zione di una sola donnicciuola, che tutti gli eserciti dei Mori. » Eppuro e' prosegue con felicità senza pari la liberazione del pacse; prende Cordova sede del califfato d'Occidente, e dopo aver dedicato la principale moschea alla beata Vergine, fa riportare a Compostella, sulle spalle dei Mori, le campane che il califfo al-Manzor ne avea portate via sulle spalle dei cristiani. Conquistato il regno di Murcia nel 1240, quello di Jaen nel 1246, quello finalmente di Siviglia nel 1248, più agli Arabi non lasciò che Granata; ma umile in tanta gloria, steso sul letto di morte esclamava piangendo: «O Signor mio, voi avete sofferto tanto · per mio amore! ed io sciagurato, che feci per amor vo-\* stro? \* (1)

La Spagna avea la sua crociata permanento sul proprio suolo: il resto d'Europa andava lontano a cercaria, o al Nord contro al Barbari, o a Mezzodl centro gli ceredic, o alforiento centro i profanatori del sanlo Sepolero. Questo gran pensiero ventva di tempo in tempo a gettarsi traverso a tutto le parziali signiazioni, alle passioni personali per assorbirie tutte in una soh: e non casì nella tomba se non con san Luigi; e nella prima metà del secolo decimoterzo era nel maggior sao vigore. Nei cominciamenti di questo, Folco di Neulity, emulo di Pier l'Eremita e di san Bernardo per l'étoqueza e per l'entusiasmo che mita e di san Bernardo per l'étoqueza e per l'entusiasmo che

<sup>(1)</sup> Flor minetorum, op. Boct and., 25 moggio.

ispira, andando di tonneo in torneo, fa prendere la crece a tutti i cavalieri francesi: un esecció di baron i s'imbæra a Venezia, e va ad abbatere l'impero di Bisacaio, come una stariono verso (crusalemma. Sebiene la severa equità abbia fatto da Innocenno III disapprovaro questa mirabile conquista, non si può per altre negure che fosse grandiosa, ed ispirata anche da sentimento cristiano. I cavalieri Franchi, per prima base di ogni accomodamento, pongono sempre la riunione della Chiesa greca con Roma, e ne fanno la prima conseguenza di loro vitoria. Oltre che sifiatta conquista era un giusto castigo infitito alla perdidia degli imperatori greci, che sempre avevano tradito la cassa de'crociati, ed al loro popolo degenerate e sanguinario, schivo sempre od assassino de soui monarchi:

Sebbene l'idea della crociata, variando direzione, dovesse perder di sua forza, questa forza però ci è rivelata da tutti i principi generosi, che non credevano piena la vita loro, se non avessero veduta Terrasanta; tali erano Tibaldo di Champague, a cui questa spedizione ispirò così bei versi; il pio san Luigi, lo sposo di santa Elisabetta, che mori per via: Leopoldo d'Austria, e per sino il lontano re di Norvegia che volle esser compagno di san Luigi. Le donne di questi prodi non esitavano ad accompagnarli nel pericoloso pellegrinaggio, e contavansi quasi altrettante principesse quanti principi ne'campi de'crociati: sino i fanciulli sentivano il generale impulso, e per tutta Europa si vide con meraviglia quella crociata di fanciulli nel 1212, la cui riuscita fu tanto sciagurata, poiché tutti perirono, ma che dava una prova suprema di quell'amore del sacrifizio, di quella esclusiva devozione alle credenze cd alle convinzioni ond'erano animati oli nomini d'allora dalla cuna alla bara. Quel che essi fanciulli aveano tentato fare innanzi agli anni, vecchiardi consunti dagli anni non si stancavano di compirlo, e prova ne sia quel Giovanui di Brienne, re di Gerusalemme, che dopo una vita adoprata tutta nelle battaglie della fede e della Chiesa, fin contro il proprio genero Federico II, va, più che ottagenario, ad assumer la difesa del nuovo impero latino d'Oriente; e che, dopo eventi fui per dire miracolosi , spira di ottantanove anni , spossato dalla vittoria più che dalla vecchiaia, e deposta la porpora imperiale e la gloriosa armatura per rivestire la tonaca di san Francesco, e morire sotto queste insegne di un ultimo trionfo.

Allato a queste manifestazioni personali di zelo, l'Europa vedeva fiorire per anco, qual milizia permanento della croce, i tre grandi ordini militari, le belliosee confrasternite del Temple, di san Giovanni di Greuziani del selemene, ed i santi la dei ettoriolici. Questi selemente di selemente di santi la del tredicesimo sesolo, avena savuto per gram maestre Ermanno di Solliza, filiustre pei nobili di sitancabili suoi tentivi di riconciliare la Chiesa e l'Impere, e sotto il cui regimento i avaleni tetatorio effettuarono la prima spedizione in Prussia, mentre uno del principali focola dell'ordine, e più tardi pia suo caribila erm Marcia-larga.

Così dunque all'Oriente, Costantinopoli presa e l'impero greco rovinato da un pugno di Franchi: nella Spagna, Las Navas de Tolosa e san Ferdinando: in Francia, Bouvines e san Luigi; in Germania, la gloria e la caduta degli Hohenstauffen: in Inghliterra, la gran Carta : al vertice del mondo cristiano, Innocenzo III e gli eroici suoi successori, bastano bene per dare a questa epoca un posto memorabile nella storia dell'umanità. E se ne cerchiamo le idee fondamentall, sarà facile il rinvenirle, da una parto nella magnifica unità della Chiesa che era al tempo stesso un'nniversalità a cul nulla si sottraeva, che ne' plù augusti misteri suoi come nelle più minute particolarità proclamava la definitiva supremazia dello spirito sovra la materia, che consacrava plù che mai nol fosse stato l'eguaglianza fra gli nomini, e coll'assicuraro all' infimo servo della gleba la libertà del matrimonio e la santità della famiglia, coll'assegnargil ne' snoi templi un posto accanto a' suoi padroni, principalmente col dargli accesso a tutte le proprie dignità, scavava un abisso tra la condizione sua e quella dello schiavo meglio trattato dell'antichità.

In faccia sua, il potere laico, l'impero, il reame, sevente profonato dalle passioni di chi a' cra depositario, ma tenuto con mille lacci nella via della carità, trovando da per tutto nel suoi traviamenti le barriere altate dalla fode e dalla cinciesa; son avendo imparato ancora a dielettaria queste legislazioni generali, che troppo sovente comprimono il genio delle nazioni sotto il livella d'una sterile uniformità, ma incarciacio di vigilare alla conservazione di tutti i diritti individuali, del santi coltami degli avi, allo sviluppo regolare de biosogni e delle incilinazioni particolari, presiedendo finalmente a quel grande sistema feudale che tutto era fondato sul sentimento del dovere, come che questo traesse dietro il diritto, e che all'obbedienna dava tutta la dignità d'una virtù e tutta la fedoità di un'affecione. Gierrori commessis di Giovanni Senzatera nella travallezione. Gierrori commessis di Giovanni Senzatera nella construera con un'affecione. Gierrori commessis di Giovanni Senzatera nella ci errori commessis di Giovanni Senzatera nella ci rerori commessis di Giovanni Senzatera nella ci resori.

lunga sua lotta contro la Chiesa, la miserabile decrepitezza dell'impero biantino, fanno abbastanza chiaro come si sarebbas condotta in quel tempo la polestà secolare abbandonata a se stessa, montre la sua allenna collo Chiesa dava al mondo dell'assanti coronati come san Luigi e san Ferdinando: cosa non più vedute danolo:

Per questo appunto, la vita política e sociale di questo secolo, la vita dell'anima edelle credenae, la vita interiore, in quanto ripo di situatione della credenae, la vita interiore, in quanto ripo di situatione della credenae della che precede, ne offre uno spettacolo ancor più grande e meravigilioso. Accanto ai grandi secadi-menti, che mutano faccia agli imperi, nol vedremo rivoluzioni più intere e più durevoli ancora nel regno degli spiriti a cesnoti a questi illustri guerrieri, a questi santi in trono, vedremo la Chiaso partorire e mandar il naccia della naine conquistatori invincibili ed eserciti di santi, cerniti da tatte lo classi della società, cristiana.

Di fatto una somma corruzione di costumi erasi, a lungo andare, insinuata in questa societti, formolati in creste di diverso nature, la minacciava d'ogni parte; il fervore e la pietà s'erano rallentati ; le grandi fondazioni de' secoli precedenti, Gisterio, Prémontré, la Certosa, più non bastavano a vivificarla, mentre melle scuole un'arida logica ne dissecava troppo pessos le sorgenti. Bisognava all'inferma cristianità qualche rimedio nuovo ed ercico; bisognava alle son emembra intorpditie na scossa vio-lents; bisognavano alla sua testa, alla Chiesa di Roma, braccia muove e più vigorose. Dio, che mai non vene meno alla sua spo-sa, che giurò di non vezirle meno giamuni, le mandò il soccorso necessirio e desiderato.

<sup>(1)</sup> Sulla facciata di san Giovanni Laterano è scritto: Dogmate populi et decreto imperiali mihi datum est esse capat et mater omnium ecolesiarum orbis scremm.

<sup>(2)</sup> Nato il 4470, comincia a prediente il 1200, muore il 1221.

undere, mentre il portava in grembo, vide sotto forma d'un cane, con no trochio acceso in hocca, embiena profesio della vigitaria sua e dell'ardente solo per la Chiesa: uma stella gli splendova in fronte quande lo presentarono al batterimo; crebbe uella perca e nella pietta, altre non amando che quella Vergine divina, il edi manto gli pareva involgere tutta quanti la patria celeste (1): le sone mani calano un profunae, che la pietta stella deliunque l'avvicina: dolce, amabile, omile con tutti: ha il dono delle lacrime in abbondanae; vonde sino i libri colde la sua bibliotera per sollevare i poveri ; vuol vendere se stesso per riscattare vua atmia notioniera delli certici.

Ma per salvare tutte le anime pericolanti in mezzo a tanti inciamph, concepisce l'idea d'un ordine di frait, non più rincibusie sedentarii, ma bet wegluerebbero pel mondo, ecreando da pertutto
c confondendo l'empieta, e saretibero I Predicatori della fede. Va
a Roma per farzi confermare il salutare suo disegno, e la bella
prima notte vede in sogno Cristo, che s'apparecchia a essigare
il mondo prevanicato, se non che Maria si frappont, e per caimarlo gli presenta Domenico stesso, con na-litro-chi egli non
avver più veduco Al domeni, e tetrado in una chiesa, vede un
pitoceo, in cui ravvisa il compagno che la Madra del Redentore
gli avera dato, e subito se gli getta al cullo, e —: a Tuse il mio
e fretello: tu corri con pae una stesso lazza staluno uniti, enessuno
prevarrà contro di nol. - E da quel punto non obbero più che
un coro e e milanta solo (2).

Questo cencioso era Francesco d'Assisi,

Gues and Il glorioso poverel di Cristo (5).

Anch'egli aveva ideato di riconquistare il mondo coll'umiltà e coll'amore, diventando il *Minore* di tutti gli nomini : imprende di restituir uno sposo a quella divina povertà, che

Mille e cent'anni e pitr dispetta e scura

1950 . 1018n) Fino a costai si stette senza invito (4). 1018n q

(1) Totam ewicatem patriam amplessando, duloiter continebut. Acta Ss. augusti, t.I. p. 583.

(2) In oscula sancta mens et sinceros amplessus, dixit Dominicus: Til es

socius meus, tu curres partiert stemus simul, et multus adversarius pravaliki.
Ex tune ergo fueti sunt cor unum et anima una in Domino. ibid. p. 596.

(3) Dante, Parad. XI. San Francesco naque il 1182, morì il 1226.

(4) Ibide (5) Schiar, Vol. V.

Di ventielreque sinni, rompo ogini legame della famiglia, dell'ondero, della conventinas, o muio discende dalla sua meatugna d'Assisi, per offenire al mondo l'esempio più intere della follia della Croce, che mai non fosse sinto dato dacchò questa croce cra tata piantata sul Calvario. Ma non chestomecare il mondo con questa folla; el lo soggioga: e più questo sublime insensato si avviliace ad arte per renders più degno, cell'umità sua e col disperzto degli uomini, d'essere il vasello dell'amore, più la sua grandezza foligora do lottano, più gli uomini si precipiumo sui passi di esso, quali ambitico di spegliarsi d'ogni cesa al par di lui, quali avidi almeno di raccollicne l'issirata narola.

Indarno egli va a cercare il martirio in Egitto: l'Oriente lo rimanda all'Occidente, ch'el dee fecondare, non col sangue, ma col fiume d'amore che traboccava dal suo cuere e dalle cinque piaghe comunicategli da Colui, che aveva diletto il mondo sino alla morte. Ed egli pure nell'amor suo l'intere mondo abbracciava : e prima tutti gli nomini, con un abbandone senza limiti. talché diceva, spogliandosi dell'unica sua tonaca per ricoprire un poveretto: « S'io non dessi ciò che porto a chi n' ha bisogno · più di me, sarei accusate di furto dal grande elemosiniero che · è nel clelo. • (1) Poi abbracciava tutta la natura animata ed inanimata: non v'è creatura che non sia fratel suo o sua sorella, a cui non predichi la parola del comun padre, che non voglia sottrarre dall'oppressione dell'uomo, o di cui non sia dispesto a riscattare i dolori. « Perchė » diceva egli al macellaio « perchè « gli agnelli fratelli mici cosl legati e sospesi tormenti? » ed agli uccelli prigionicri: « Sorelline mie tortorelle, semplici, in-· nocenti e caste, perchè vi lasciaste pigliare? · E sapeva, sogglunge il suo biografo (2), che tutte le creature, per piccole, avevano seco uno stesso principlo, e mostravasi colla tenerezza verso di loro, come per la miracolosa obbedienza di esse a lui, che cosa l'uomo, vittorioso del peccato e tornato nelle naturali relazioni con Dio, potrebbe essere per questa natura, degenerata solo per colpa di lul e che da lui attende la sua rigenerazione. Gesù e Maria stessi gli apreno tutti i tesori della Chiesa in quella meschina cappella di Porziuncula, che c'è rimasta qual preziosa reliquia della povertà ond'egli era (secondo l'espressione di Bossuet)

<sup>(1)</sup> Pro finto m hi reputo a magno elemos ynario imputandom, si bomun quod firo, nen dedeco magis egerti. Acta Ss. octob, t. H.

<sup>(2</sup> San Bouaventura, V. di san Francesco, p. 176, ap. Bottanti

amathé disperaté (1) : il papa conferita questi celesti ficuri : at veder le recio biancie a purpiere cile Prancesco gil procesió en mezzo Univerno. Indi eggli sale sulta rupo dell'Alvenina pier riceversi quelle situante terioritali (2) che doverno ciujalver la maconfermità col Situatore, si farte agli occhi del Ceistini il véra porta croca, il guoti fonice del Cristo (3), mentre la sistata soda; ressecoli più tardi; il chimucenello l'angita 'emitti dill'Oriente, hinchiato col segno del lio vitro Vidente.

Alla vista di questi due, il seccio comprese che era salvate, elle muovo sangue rifultva nelle sor vene: l'inimmerciveli discepolli si collegne di si collegne di totto de sue attractiti bandiere; ven i tango grido d'encutaisses s'innatas e di simpatia, iche a traviere i secoli si protunti unano nelle costiluzioni do sommi pentefici; come and cinti del poetiti o dischi ha i rama cinampero emongino disuber oltri.

cited eand dipol. chart of the desire of the control of the contro

canta Gillton d'Arvezzo (5) è Danie (6). Acceltrant qualitation d'Arvezzo (5) è Danie (6). Acceltrant qualitation de la compartici del compartici de la compartici del compartici del compartici de la compartici del compartici

Questi due ordini disse Sisto V net 1479 dopo due secui e mezzo d'esperienza, a gui side de pinni fumi seautriti, dal paradiss delle colesti volutiba... irrigando la terra della santa Chiesa universale..., ogni di più fruttipua la roudon, Questi sono i due serafini, che alcati sulto ale della audipue contenuo piazione, e del verafico amore, folti alla terreno gene, coi acare timo cantere le laudi divine, colla manifestazione degli imp

(1) Heureux melle et mille fois le pouvre François, le plus ardent, le plus transports, le plus dévérpère unateur de la panirelé par dit peut être de dans PÉglise. Bosevre Punég: de saint François.

(2) Corpore no Cheisti triumphalia stigmata praferanti Bolla di Messili dea IV, Benigua: | h nego chimes olinh inno 10 ; issummon cono irono (3) Così è chiamato ogni tratto ne' Froretti di sen Francesca (a'llo), on

(4) Angelow illum acordientem ab orta volts, habentem siguam Dei mil, beatum Franciscum Bolla di Leon X, He et vos in vincum menun, 1517.

(5) Cana a salt Pravisca for a tradition of the menun acordientem of the control of the cont

ma se non altro il male era vigorosamente combatiti dered (6) o

- mensi benefizii compartiti al genere unano dal supremo fattore
   Iddio..., al Signore riportano ne' granai di santa Chiesa abbon-
- « danti manipoli di pura messe, di anime cioè redente col prezioso
- sangue del Redentore nostro Gesù Cristo. Son essi le due trom-
- be colle quali iddio fa chiamare tutto il popolo al pascolo dei
   santo vangelo. >

Appena gli Ordini, che doveano meritare si magnifici elogi, sono nati, e già la propagazione e la potenza loro divengono uno de' più importanti fatti storici di questo tempo. La Chiesa trovasi di tratto padrona di due eserciti numerosi, mobili e sempre disponibili, che si danno tosto ad invadere il mondo. Nel 1277, mezzo secolo dopo morto Domenico, il suo Ordine centava già quattrocento diciassette conventi in tutta Europa : san Francesco ancor vivo radunò un giorno cinquemila suoi monaci ad Assisi, e trentacinque anni dipoi, si trova l'Ordine scrafico avere, in trentatrè provincie, ottocento monasteri e almeno ventimila religiosi: un secolo più tardi erano cencinquantamila. La predicazione fra i pagani ricomincia: Francescani spediti da Innocenzo IV e da san Luigi, penetrano a Marocco, a Damasco, fino nel Mogol: ma soprattutto mirano ad estirpar le passioni del paganesimo dal cuore delle nazioni cristiane; si diffondono per l'Italia, lacera da tante discordie, tentando riconciliare dappertutto le fazioni, sbarbicar gli errori, ponendosi come arbitri supremi, giudicando secondo la sola legge d'amore. Nel 1255 li vedi scorrer la penisola con croci e incenso e rami d'olivo, cantando e predicando la pace, rimproverando alle città, ai principi, sino ai capi della Chiesa le colne loro e i loro risentimenti. I popoli, almeno per alcun tempo, s'inchinano davanti a questa sublime mediazione: la nobiltà e il popolo di Piacenza si riconciliano alla voce d'un Francescano: Pisa e i Visconti a quella d'un Domenicano: e nella pianura di Paquara vedonsi dugentomila anime accalcarsi intorno al beato Giovanni da Vicenza, frate predicatore, mandato dal papa ad aquietare le discordie della Toscana, della Romagna, della Marca Trivigiana. lvi egli favella prendendo per testo quelle parole, Jo vi do la mia pace, la pace mia vi lascio; e prima ch'e'finisca, uno scoppio di singhiozzi e di lacrime il fa certo che tutti i cuori sono commossi; e i capi delle emule case d'Este e di Romano, coll'abbracciarsi fra loro, danno il segno dell'universale riconcillazione.

Questi bei risultamenti non duravano a lungo, gli è vero; ma se non altro il male era vigorosamente combattuto, il succhio del cristianesimo ravvivato nelle anime, una lotta immensa era intimata ogni giorno e da per tutto in nome dell'equità contro la lettera morta della legge, in nome della carità contro le cattive inclinazioni dell'uomo, in nome della grazia e della fede contro l'aridità e grettezza de' scientifici ragionamenti: Nulla si sottraeva a questa nuova influenza, che agitava l villici sparsi per la camoagna, che divideva l'impero delle università, che fin sui troni andavà a cereare i monarchi. Joinville ci dà a vedere come al primo luogo ove sbarcò tornando dalla crociata, san Luigi fu accolto da un Francescano, il qual gli disse che « mai regne non si perdette se non per manco di giustizia, e che dovesse por ben mente a fare buono e pronto diritto al popolo suo; e il re nol dimenticò giammai. E noto come esso re cercò di togliersi alla sposa si teneramente amata, ai prossimi, ai consiglieri, rinuaziare alla corona che si gloriosamente portava, e andar egli stesso a mendicaré come san Francesco, ma devette accontentarsi di diventare terziario, giacchè nel conquistatore loro esercito per tutti v'era posto. A canto a battaglioni di frati, molti monasteri s'aprivano per le vergini che aspiravano all'onore d'immolarsi al Cristo; e le vaste affiliazioni conosciute sotto il nome di terzo ordine. offrivano un posto a principi, a guerrieri, agli sposi, ai padri di famiglia, a tutti insomma i fedeli d'ambo i sessi che volessero ac almeno indirettamente, associarsi alla grand'opera della rigenerazione della cristianità, a fla svosser de e della eff

È tradizione che i due patriarchi di questa rigmenzione persessere un tratto di ruinire i lore derai e gli ordini lore, i apparenza tanto somiglianti, ma la celeste ispiranisione che il guidava rirebi e sali, che Varsa loogo per due forza differenti, per due generi di guerra contro le invasioni del, male: e pare abmit divica la bubline missione, contre il monde morrie, in modi di ricondurre in sento della Chiesa e riconciliarri l'amore col sipere, due grandi rivelli; che pure non siprobbero sussistenti l'une pere della chiesa di riconciliazione fer operata de seis più che mui noi fosse dapprinas: Mentre l'amore che straggera l'azimà di san l'antessi di valuisi e quel tempo dolla chiesa il titolo di Sernino d'Assisi, non sarcebbe temerila l'attribuire con Dumento la forza e la toce dei Cherubbai (1). I figli lore mostra-

<sup>(</sup>t) L'un fu tutto serafico di cuore 1, old L'altro per sapienza in terra fue Chian Di cherobica luce uno splandere, Parad Kli, old (t)

ronsi fedeli a questa distinta tendenza, che riusciva alla stessa unità eterna: e tenendo anche conto d'alcune splendide eccezioni, si può dire che in tutta la storia della Chiesa, la parte più specialmente affidata all'Ordine serafico fu di distillare e diffondere a gran fiotti i tesori dell'amore, le misteriose ginio del sacrificio s mentre quella del predicatori era, secondo il nome loro, di propagare la scienza della verità, difenderla e radicaria. Ne l'uno ne l'altro venne meno alla sua missione, ma entrambi, fin della loro addlescenza, partorirono alla Chiesa più aanti e dottori in si breve intervallo, che non n'avesse possedati, dai primi secoli di sua esistenza. Sui passi di san Domenico, di questo atleta della fede: anitante di Celsto (1), si precipita da prima il beato Clardano, degno di venirgli primo successore nel generalato dell'Ordine, poi Pietro da Verona, decorato col titolo di martire per essellenza, è che assassinato dagli eretici, scrivea sulla terra edi samuse di sus ferite le prime parole del simbolo, di cui proclamava la verità a prezzo del sangue: poi san Glacinto e ann Geslao fratelli, giovani potesti polacchi, cul l'incontro di san Domenico in Roma basto per rinunziare a tutte le terrene granticize, per retare questa nuova luce nella patria lore, donde rapidamente daveva estendersi nella Lituania, nella Moscovia, nella Prassia : pol san Raimando di Penafort, scelto da Gregario IX per coordinare la legislazione della Chiesa, autore delle Decretali e successore di san Domenicovi in fine quel Techaldo Visconti, che devea star a capo della Chiesa col nome di Gregorio X in terra, prima d'avere etérnamente diritto alle sue prechiere come beato in ciclo. . colemné

Accatho a questi santificati, una folla d'ultri gli recuvane II tributa dell'ingigue e degli situli lorora Alborto Magno, coiosse di saprec, propajatore d'Aristotele e maestre di san Tomanano di saprec, propajatore d'Aristotele e maestre di san Tomanano (manano de la companio della superio della

(1) Della fede cristiana il santo atleta,
... l'agricola che Cristo
Elesse all'octo suo per aintailo.

(2) Vuol dire lo Speculum morale, historiale, naturale et spirituale.

tesco, is coi pare al compandii tutti la acienta de secoli di fode; e la cui grandiosi sitated inon poté essere egrangliata da veron teus, attive potetiores e les assorts tutto mell'istrazione, non però è men mirabile poeta, e merita resare acolind ana Tabigo per consigliere intimo en più seabresi affari di Satos. » Tu servesti bene di me, o Toimanso e gli disse tin glorno Gestor s qual mersode me me chiodi; tat s — « Non altas che vol stessa, o Signo e s rispose il santo, la questa paraba teoli ana vi e tutta las sua yita e ti suo secolor. Com alta che va alcabas para oligipa con colora di serve membra de la compania della con colora di serve della considerata della considerata della considerata della colora d

Nè sotto meno gloriosi capi marciava l'esercito di san Francesco. Già lui vivo, dodici de'suoi primi figlioli erana stati a raccogliere le palme del martirio fra gl'infedeli ; il bento Bernardo, il beato Egidlo, il beato Giovanni di Cortone, tutta questa compagnia di beati, socii e discepoli del santo fondatore, gli sopravvivono e conservano inviolabile il deposito di quello spirilo. d'amore e d'umiltà, di cui egli era stato si vago. Appena il serafico andò a prendere il suo posto avanti al trono di Dio, il suo nesto nella venerazione e nell'entusiasmo dei populi è occupato da quello che tutti proclamavano suo primugenito, sant'Autonio di Padova, celebre per l'imperio sovra la natura che gli valse il soprannome di Taumaturgo: quello che para Gregorio IX denomino Area dei due testamenti o armadio delle divine scritture; che aveva il dono delle lingue come gli apestoli de che depo avere edificato Francia e Sicilia, passa gli ultimi anni predicando la pace e l'unione fra le città di Lombardia, ettiene dai Padovani il privilegio della cessione dei beni pei debitori Ancolpevoli, solo osa rimproverare la tirannide al fernee Ezelino, che confessa di tremar davanti a luis e muore di trentasei anni.

Più tatel Riggere Bocone ripristine e sintifica lo stedio della matura, classifica tutte le scienze, e prevede, se one le comple, le maggiori scoperte dei tempi moderni. Domenico Seste contende a san Tomaso l'imperio delle scuole, e questo grande intelletto ritrova un emito de la santico in son Bonaventure, il dottor Serifico): che quando il dottor. Angelico gli chiedeva da qual bibliotece traesse la stupenda sua scienza, additava senza sitro dire il creodinso; e stava rigovernundo le stovigie del convento quando gli portarono il esppello da caccimale.

ol Ma principalmente a caglone delle donne l'Ordine di san Francesso risplende senza parf in questo secolo. Quel sesso che, reso libero dal c'estainusiston, a gradi a gradi si alzava nell'amorp è nella stima de popoli oristiani, a propozzione del prigressi che

faccva il culto della beata Vergine, non poteva fallire di prendere una parte vigorosa nei nuovi svolgimenti della forza che lo aveva emancipato. Pertanto san Domenico aveva introdotto una seconda riforma nella regola delle spose di Cristo, e aperto alle loro virtù una nuova carriera. Ma solo più tardi in Margherita d'Ungheria, in Agnese da Montepulciano, in Caterina da Siena. questo ramo dell'alboro domenicano dovea produrre quei tanti prodigi di santità. Più fortunato Francesco, trova dal bel principio una sorella, un' alleata degna di sè. Mentre egll, povero figlio di un mercantello, cominciava l'opera sua con qualche altro povero vicino d'Assisi, ivi medesimo Chiara Sciffi, figlia d'un conte poderoso, sentesi presa di zelo somigliante. Un giorno. di diciotto anni (era la domenica degli ulivi) mentre le palme portate da tutti gli altri fedeli erano secche, quella nella giovine sua mano rinverde e fiorisce di tratto: precetto e avviso dall'alto. La notte stessa ella fugge dalla casa paterna, penetra nella Porzluncula, s'inginocchia a'pledi di san Francesco, riceve di sua mano il cordone e la ruvida tonaca, e si condanna con esso all'evangelica povertà. Invano i parenti la perseguitano; sua sorella ed innumerevoli vergini accorrono per gareggiare seco di privazioni e d'austerità. Invano i sommi pontefici la supplicano a moderare il suo zelo, a degnarsi di possedere qualche cosa di fisso, giacche una severa clausura le interdice d'andare, come i frati minori, ad implorare la carità dei fedeli e la riduce ad aspettare la ventura; ella resiste formamente, e Innocenzo IV le concede finalmente il privilegio della povertà perpetua, il solo, diceva egli, che verun mai non gli avesse domandato. « Colui però » soggiungeva esso « il quale nutre gli uccelletti e veste la terra di verdura e di fiori, saprà ben egli nutrire e vestire voi sin al giorno che vi si darà egli stesso per alimento eterno, quando colla destra vittoriosa v'abbraccerà nella sua gloria e beatitudine. »

Tre papi e una folta d'altri santi e nobili personaggi vaegono a cercare luni consolatione presso l'umile vergine, che in pochi anni vede tutto un escreito di pie donne, con regine e principesse a capo, arrobarsi ed accumpare in Europa sotto la regola di Francesco d'Assisi, e sotto la direzlone e il nome di lei, cioè, di povere clarisso. Ma tra questo impero delle anime, tanto è grande in modestii, che una sola volta in vita fu veduta alazee la papita per donnadare al papia la benedizione, e allora solo poterona oscerarer di che colore avasse gli cochi. I Saraciai vengono ad

assoliare il son monastero: egra ed ansante ella si ala, prende in mano l'ostensorio, va incontre ad essi, e il volge in fuga. Dopo quattordici anni di santa unione con Francesco, lo perde; indi ella stessa, in preda ad atrocissime informità, nuore dopo dettato un ettamento sablime: o il paga che l'area vista morire, la propose alla vecerazione dei fodeli, proclamandola e chiara fra tutto e chiarazzo, candelbare splendente della magione di Dio, primiceria dei poveri, duchessa degli umili, maestra dei continenti, badesa dei penietta.

Come Clara a san Francesco, così ad Antonio di Padova fu amica e sorella Elena Ensimelli : ma . meraviglioso effetto della divina grazia, tra le figlie di re principalmente cernisce i santi l'Ordine di questo mendicante, che avea cercato tutti gli eccessi della povertà; o che entrassero nella stretta osservanza delle povere clarisse, o che ritenute nel matrimonio, non possano adottare che la regola dei terziarii. Prima di epoca e di fama è Elisabetta d'Ungheria : nè senza ragione Gregorio IX obbligò san Francesco a mandar a lei il suo povero mantello; poichè, come Eliseo nel ricever quello d' Elia; così ella doveva attignerne la forza di diventare erede sua. Infiammata dall'esempio da sua cugina Agnese di Boemia ricusa la mano dell'imperatore de'Romani e del re d'Inghilterra, e scrive a santa Chiara ch'essa pure giurò di vivere in assoluta povertà; al che l'Italiana risponde con una lettera mirabile che conserviamo, spedendole insieme una corda da stringersi le reni, una scodella di terra e un crocifisso. Come lei, Isabella di Francia, sorella di san Luigi, ricusa di diventare sposa di Corrado IV per farsi clarissa, e morire santa come il fratello. La vedova di esso re Margherita, le dne figlie di san Ferdinando di Castiglia, Elena sorella del re di Portogallo, calcano la via stessa; ma principalmente la casa di sant'Elisabetta par divenuta un semenzaio di santi per l'Ordine serafico. Dopo Agnese v'entrano la bella Salome cognata sua, regina di Galizia; sua nipote Cunegonda, duchessa di Polonia; la beata Margherita di Ungheria preferisce l'Ordine di san Domenico; la nipote di sua sorella. Elisabetta anch'essa, regina di Portogallo abbraccia il terz'Ordine di san Francesco, e vi merita palme immortali. 1001 on on the most characteristicit

Accanto a queste regie monache, non dimentichiamo quelle che la grazia di Dio suscitava di mezzo alle infime classi del popolo, come santa Margherita di Cortona, da cortigiana vòlta in modello delle penitenti: come principalmente santa Rosa de Viterbo, illustre a poelac e disconsidadis fede, che d'appen disconsidadis che di considera de la pala fegiciane alla fede pedru a la golo di terra rimanera i futti della scess sulla piazza della città natale a preditta care i diritti di matale a preditti care i diritti di matale a preditti care i diritti di matale a marcia di essere, contro l'autorità mapriale, cui dici una grava ecossa, e mani, to rotto d'essere, per ordine di Pederico III, bandita di qui diciascette, in mezza dil'amonizazione di quell'Italia.

Questi due Ordini, malgrado la diversità di carattere, s'accordavano nell'amore e nel culto di Maria. E questa insigne eredenza alla vergine madre, il cui sublime Impero ognora più era crescinto sui cuori dopo che il concillo d'Efeso proclamò la maternità divina, era impossibile che non si mostrasse quento era iofluente nell'immenso movimento delle anime cristiane del decimaterza secolo: ande si può dire che, se già nel secolo precedente san Bernardo, si teneramente devoto alla Vergine, avea dato alla divezione del popolo per essa il medesimo lingulso che aveva impresso a tutta la cristianità, ora questi due Ordini mendicanti ne portarono il culto al massimo dello spiendore e della potenza. San Domenico stabilendo il rosario, e i Francescani predicando il dogma dell'immagniata concezione, le solievaropo; per dir così, due muestese colonne, una di pratica, l'altra di dottrina, d'in sulle quali la doice maestà della regina degli angeli presiedeva alla pietà ed alla scienza cattolica. San Bonaventura di dotto teologo divien poeta per cantaria, e parafrase due volte il salterio in onor di lei. Tutte le opere e le istituzioni di quest'epoca, massimamente tutte le ispirazioni dell'arti belle, quali ci furono conservate nelle grandi cattedrall e nei canti de' poeti , ci mostrano quanto rampollasse in enore del popolo cristiano la tenerezza e la venerazione per Maria (1).

Anche altre creazioni preziose aveva generate il culto della vergine: te Ortini muori si consocrarono mascendo a lei, esi posero all'ombra del sante sue nome: quello del Carmine, vemuto di Ternassatic come un ultimo campollo di quel sinto frecundo di predigi, dava; coll'ortroduziono degli abitini, una specie di moro tenubarda il deroti di Maria. Sette mercadanti formacimi fundavano al tempo siesso quell'Ordine, il cui nome esprime tutto l'orgoglio che in quel tempi di excellerazio generalia, provavasi nel cervarari sotto 9 liere giogo della regima de'Culti-

<sup>(1)</sup> L'Ave Muria diverse generale solo verso il 1240.

intendo quel de'Serviti, o servi di Maria, che diede subito alla Chiesa san Filippo Benizzi, autore della tenera devozione dei sette dolori. Finalmente questo nome era attaccato ad una istituzione degna del suo cuore materno, cioè l'ordine della Mercede, destinato a riscattare i cristiani caduti schiavi degl'infedel is ed ella stessa, dicono, comparve la medesima notte a Giacomo re di Portogallo, a san Raimondo di Penafort è a san Pietro Nolasco, ingiungendo che vigilassero per amor suo alla sorte de'loro fratolli schiavi. Tutti e tre l'obbedirono, e Pictro divenne capo del muovo Urdine, che rapidamente si propago, e produsse onel san Raimendo Nonnat, che vendette se stesso per risenttare uno schlavo; e a cul gl'infedeli posero un chiavaccio alia bocca, talmente invincibile pareva ad essi la sua parola. Già questo medesimo scopo di compassione e di propagazione della fede avea fatto nascere, al fine del secolo precedente e sotto gli auspicii d'Innocenzo III, l'Ordine del Trinitarii è e queste due congregazioni, per due secoli e fino ai di nostri, continuarmo la loro crociata pacifica nia pericolosa and omon ou il 619 10

- Ecco già cinque Ordini auovi, nati ne'trenta primi anni del secolo: ne basta: il bisogno di por in comune tutte le forze pel benti che avea radice la quella carità per Die e pel prossimo; cultorni cosa allora concorreva a sviluppare, non rimaneva soddisfatto: altre religioni formavansi ogol di in seno della religione madre. Gli Umiliati ricevettero la regola definitiva da Innocenzo III nel 1201 : gli Agostiniani, sotto Alessandro IV; divennero il quarto membro della gran famiglia di mendicanti, dove gia s'erano posti Carmelitani, coi Minori e col Predientoria I Celestini furono confermati da Urbano IV. Poi sant'Eugenio di Strigono stabiliva gli Eremitl di san Paolo in Unglieria, e pil professori dell'università di Parigi, l'ordine del Valle degli scolari in Francia. A canto poi à queste numerose e vaste carriere offerie allo zelo ed alla devozione delle anime che volessero consacrarsi a Dio a canto ai grandi prdînî, militari d'Oriente e di Spagna che splendevano di vivissima luce, i cristiani trattenuti dai doveri n dall'inclinazione nella vita ordinaria e secolaresea, si direbbe che non potessero rassegnarsi di non aver parte a quella vita di preghiere e di sagrifizii che continuamente gli eccitava ad invidia ed ammirazione, ende s'ordinavano quaut'era possibile in una forma analogal Cost spiegasi l'apparire dei frati Gaudenti n'cavalieri della Madonna in Italia, che senza rinunziare al mondo, occupavansi di ristabilire la pace e la concordia in onor di Maria; delle Beghine, tanto aucora numerose in Fiandra; l'immensa popolazione de Terziarii di san Domenico e di san Francesco, dovo poteva entrare qualunque maritato e impiegato nel secolo, che volesse ravvicinarsi a Dio: la vita monastica insomma, introdotta nella famiglia e nella società.

Poi, come se quest'immensa ricehezza di santità, dovuta aidue nuovi Ordini, non fosse bastata a quest'epoca gloriosa, santi illustri uscirono contemporaneamente dagli Ordini antichi, dalla gerarchia e da ogni classe di fedeli. Già ne vennero mentovati sant'Edmondo arcivescovo di Cantorbery, Edvige di Polonia che si fe cistercese: accanto a loro bisogna collocare Guglielmo arcivescovo di Bourges, difensore imperterrito della libertà ecclesiastica e predicatore della crociata: Stefano di Chatillon vescovo di Die e Filippo Berruyer arcivescovo di Beurges; Guglielmo abate del Paracleto in Danimarca, dove avea portato la pietà e la scienza de'frati di santa Genovieffa da cui veniva; nell'Ordine benedettino, Silvestro d'Osimo, autor d'una riforma che couservò il suo nome fino a noi; ne' Cistercesi, Tibaldo di Montmorency; ne'Premontresi, Ermanno Giuseppe, celebrato per ardente devozione alla madre di Dio; finalmente Nicolò da Tolentino, che dopo settant'anni di santa vita, udiva ogni notte i canti degli angeli in cielo, che l'inebbriavano talmente, che non sapeva come frenar la sua impazienza di morire.

Fra le sante donne, Mafalda figlia del re di Portogallo; la beata Maria d'Ogineis, e quella dolce santa Umitis, badessa di Vallombrosa, il cui nome ne rivela tutta la vita. Tra le vergini, santa Verdiana, austera romita di Firenze che fino alle serpi estendeva l'invincibilo sua carità; santa Zita che visse o mort fantesca a Lucces, questa repubblica tanto potente non idognò prenderse la patrona: poi in Germania santa dertruda e sua sorella santa Matilde, che occuparono nel decimoterzo secolo il posto che avea nel precedente santa Ildegarda e nel segonete Caterina da Siena, fra le vergini prudenti a cui il Signore rivello i più intini lumi di sua legge.

Or come dimentierer fra le meraviglie di quel secolo un libro che tutti i secoli riconobbero per senza pari, l'imitatione di Gristo, il cui gloriosa autore vivera in quel tempo appunto, col quale lo spirito del suo libro trovavasi peretiumente d'accordo è E la formala più completa e più sublime dell'archete picta verso Cristo, d'un periodo che avera già prodotto il rosatrio e lo scapolare in onor di Maria, ce che si chiudo magnificamente.

colla istituzione della festa del Corpus Domini, introdotta da una povera sorella della carità, santa Giuliana di Liegi, in confermazione del miracolo di Bolsena, e cantata da Tommaso d'Aquino (1).

Noi aon teniamo taccia se insistiamo tanto a lungo su questa enumerazione di santi e d'instituti religiosi d'an tempo, di cui aspiriamo foratre il ritratto; giacche chiumpue abhia, per quanto con piecola attenzione, studiato il medio evo, su perfettamente che questi erano i veri cardini della sociati d'allora, che la creazione d'un Ordine anovo era per tutti gli spiriti um caso bea più insportante, chie no la formazione d'un nuevo regno, o la pomulgazione d'un cedico; che i santi erano i veri eroi del papolo, e che assorbivano, si può dire, tutta la pepolarità di quel tempo. Solo dopo valtutta ial vero la parte che nella publica opinione avvano la picha ed i miracoli, solo dopo avere studiata e compresa la carriera di san Francesco e di san Domenito, si può fa ragione della comparsa e dell'azione d'un innecano III e d'un san Luigi.

Ma non sul mondo político soltanto si escretiava l'impero della fede e del pensiero cattolico: anzi nolla minestosa sua unità abbracciava tutto lo spirito unimo , e e l'associava o adoperava a tutti i suoi svolgimenti. Quiadi è che la potenza e la gioria sua sono profondamente scolpite su quanto produssero le arti belle e la pecsia di questa cià, mentre non che arrestaril, santificava e consacrava tutti i progressi del sapero, " ... del bo de mi del

le publicate in od da V en will alla. In W

E questo decimoterzo secolo, si fecondo per la fede, non fu in nulla più sterile per la scienza.

Già ne accadde di nominare Ruggero. Bacone e Vincenzo di Reanvais, col che indicammo lo studio della natura pirificato o annobilito dalla religione, e al tempo esteso l'avviamento data allo spirito a elassificare e generalizzare nella direzione delle ricchezze intellettuali: nominamon o rommos d'Aquino e i suoi contemporanei mendicanti, col che abbiamo rammentato le prib delle al consul su a como certari.

<sup>(1)</sup> Sur Tommaso terius gil inni del accamento, Ponge lingua, Landa Sion Schotstonin, Idator, in suppliera. In om quadre a: Biologna egil è dipindo che serive il Landa Sion, sorto la destitutto degli vaggli. It alta del Similianto et il Landa Sion, sorto la destitutto degli vaggli. It alta del Similianto nel 100 de Università più prima volta ficelebultani il 235, per insinuazione di Giovanni Victorii, first talla del signor d'acone, venoco o di Novare, e amministratore dell'acriescorato di Minno, che dioppi possedette.

glorie della teologia, la prima delle selenze. Non si dimentichi Pietro Lombordo, mustro delle antenze, che si a lungo regoò sopra le senale, e merito d'essere commentato e dal dottor serafico e dall'angelico: nè Alano delle Isole, dottor universate, nè Gugilletna Durando, che nel suo Rationale diele il cotico più perfuto della lituraio.

I più tra questi abbracciano ad un tempo la teologia, la filasofia ed il diritto : alla filosofia specialmente appartiene Raimondo Lullo. La traduzione delle opere d'Aristotele, intrapresa per cura di Federico II, e divennta si rapidamente populare, schinse a questa scienza nuove strade. La legislazione non fu forse mai più fortunata d'allora, quando da un lato i papi, organi supremidella fede insieme e del diritto, sviluppavano il glus canonico quanto comportava questa magnifica guarentigia della civiltà cristiana, sedevano eglino stessi come giudici con esemplare assiduità (1), pubblicavano sterminate collezioni, fondavano scuole numerose: dall'altro nascevano la più parte delle legislazioni nazionali d'Europa; i grandi Specchi di Svevia e di Sassonia, prime leggi pubblicate in tedesco da Federico II alla dieta di Magonza; il codice da lui dato alla Sicilia: in Francia gli statuti di san Luigi, accompagnati dal Droit Contumier di Pietro des Fontaines, e del Coutume de Beauvaisis di Filippo di Beanmanoir, finalmente la versione, francese delle Assise di Gerusalemme, che è il sunto più intero che ne rimanga del diritto cristiano e cavalleresco. Tutti questi preziosi monumenti dell'antico ordinamento del mondo cristiano, ci sopo rimasti nelle lingue stesse de'popoli, ma più aneora di ciò, il loro spirito generoso e pio le distingueva da quel funesto diritto romano, i cui progressi doveano ben tosto alterarne i principii.

A canto a questo scienzo intellettivo foriva la medicina nelle sue metropoli di Montpellier e di Salerno, sempris sotto la protezione e coll'allenza della Chiosa; e papa Giovanni XXI, prima di salire sul trono pontificio, trovava ozio di comporro il Tesoro dei poveri, cosis Manuale dell'arte di guarire. L'introduniano dell'aligobra e delle cifro arabiche (3), l'invenzione, o almeno la

<sup>(1)</sup> Innocenzo III sedeva tre volte la settimana; Gregorio IX, Innocenzo IV, Bonifazio VIII erano giureconsulti ruomati: già abbiamo parlatte di san Baimondo di Pegnaforte, e del cardinal Enrico di Susa, posto da Dante nel suo paradiso.

<sup>(2)</sup> In Italia sotto Federico II da Leonardo Fibouscoi : sur France suito san Luigi.

diffusione della bussola (4), indicano questa come una delle epoche più importanti per la sorte dell'umanità.

Ma nelle arti belle viemaggiormente si manifesta il genio creatore di questo secolo, il quale vede shocciare quella dolne e maestosa potenza dell'arte cristiana, il cui splendore non doveva eclissarsi se non sotto i Medici, al tempo di quel che chiamano Ringscimento, e in fatti fu rinascimento dell'idolatria pagana nelle lettere e nelle arti (2). Il secolo tredicesimo comincia, con Cimabue e colla cattedrale di Colonia, quella lunga serie di celebrità, che finisce solo a Rafaello e al duomo di Milano. L'architettura, prima fra le arti per durata, popolarità e sanzione religiosa, doveva la prima soffrire l'influenza nuova sviluppata fra i popoli cristiani, la prima metterne in atto i grandiosi e santi pensieri. E pare che quell'immenso movimento delle anime, rappresentato da san Domenico, san Francesco e san Luigi, non potesse esprimersi altrimenti se non colle gigantesche cattedrali, che parevano volcr portare fino al cielo, sulla sommità delle torri e delle guglie, l'omaggio universale dell'amore e della fede vittoriosa dei cristiani. Le vaste basiliche de'secoli precedenti sembravano troppo nude, troppo pesanti, troppo vuote per le nuove emozioni di loro pietà, pel ringiovanito impeto della fede. Quella viva fiamma della fedo ha bisogno di trasformarsi in pietra, e così tramandarsi alla posterità; ai pontefici ed agli architetti bisogna qualche nuova combinazione che si presti e s'adatti a tutte le nuove ricchezze dello spirito cattolico; e la trovano col seguitare queste colonne che s'alzano l'una rimpetto all'altra nella basilica cristiana, a guisa di preghiere, che incontrandosi avanti a Dio s'inchinano ed abbracciano quali sorelle : e in quell'abbraccio trovano l'arco acuto. Cell'apparire di questo, che divenne un fatto generale solo nel tredicesimo secolo, tutto è modificato, non già nel senso intimo e misteriose degli edifizii religiosi, ma nella loro forma esteriore: invece di spiegarsi sopra la terra come vasti tetti destinati a schermire i fedeli, conviene che ogni cosa si elevi e si stanci verso l'Altissimo: la linea orizzontale scomparisce a poco a poco, talmente

<sup>(1).</sup> Vedi la Bible Guyot del tempo di Filippo Augusto.

<sup>(2)</sup> Adriano VI arrivando a Roma dopo morto Leon X, vedendo tutte quelle statue antiche disotterrate ex lamo: Prohi idola barbarorum, Questa esclamazione gli era deltata non meno da un retto sentimento dell'arti cristiane, che dalla pia empozione del capo della Clinesa cristana.

domina l'idea dell'elevazione e della tendenza il cielo. Da quel momento, non più cripte, non più chiese sotternae; il pensiero cristano che nulla ha più di che temere, si produrră tutt'intero in piena tone. « Dio non vnole» ciele il Turne, che è il rjil gran poema di quel tempo, e dove trorasi formolato l'ideale del-l'architettura cristiana; « Dio non violte più che il diletto suo popolo si raduni în maniera timida e vergogosos ne buchi e nelle caverne. « (1) Sicome las voluto dare tutto il suo sangue per Dio nelle creciate, questo popolo dietto viene cra a dire tutte lo sue fatiche, tutta la sua immaginazione, tutta la sua poesia, acciocche si crigno a questo Dio paltazi degni di tal. Bellezze innumervoli forisceno in ogni dove da tale graninazione della terra, fecondata di cattolicismo, e che pare riprodute in ogni chiesa dalla meravigliosa vegetazione de capitelli, de campanii, de fenestrati.

Noi saremmo tratti mille miglia lontano se entrassimo nelle particolarità di tutta la grandezza e poesia che questa trasformazione dell' architettura valse al tredicesimo secolo; onde ci hasti ricordare i nomi d'alcuna delle eterne cattedralf, 'che al tempo medesimo s'innalzavano su tutti i punti dell'Europa cristiana, e che se non tutte furono compite allora. Il piano però ne fu tracciato da uomini di genio, i quall sdegnarono di lasciarci il nome loro! amando Dio ed i fratelli a segno di trascurare la gloria. In Germania la prima produzione dell'architettura detta gotica fu a Marburgo la tomba di santa Elisabetta: noi Colonia (1246) (a), chiesa modello, ove la speranza della fede appare più lunga che la sua durata, ma che rimasta sospesa nella sua gloria, è come una sfida gettata all'impotenza moderna : Colonia che con Strasburgo e Friburgo forma la magnifica trilogia delle rive del Reno. In Francia, Chartres, dedicata nel 4260, dopo un secolo e mezzo di perseveranza : Reims (4252); la cattedrale della monarchia; Amiens (1228), Beauvais (1230); la santa Cappella e San Dionigi , la facciata di Nostra Donna a Parigi (1223): nel Belgio, santa Gudula a Bruxelles (1226), e la chiesa delle Dune, fabbricata da quattrocento frati in cinquan-

<sup>(1)</sup> Bossenia, Essal sur la description du temple de saint-Graal nel terzo canto del Titurel, Monaco 1834. Questo dotto, glà chiaro per la sua Cathédrale de Cologne, rese un nuovo ed essenziale servigio all'arte coll'opera che ciliamo.

<sup>(</sup>a) Colle date tra parentesi indico l'anno del cominciamento.

t'anni (1314-62): in Inglitlerra, Salisbury, la più bella di tutte (1220); metà di juella di York (1237-60); it core d'Ely (1255), la nave di Darlam (1212) e l'abbadia nazionale di Westminster (1947): nella Spagna, Burgos e Toledo, fondate da san Ferdinaudo (1928); e quasi tutte, queste opere colossali intraprese e trutte a fine da una sola città e da un capitolo; mentro i più potenti regui do ggidi non sarebbero in grade, con tutto il loro fisco, di compirire una sola. Vittoria maostosa e consolanto della fede e dell'imulità sopra l'orgegifio incredulo, vittoria che fin d'allora fineva stupiro le anime scupilici, e che ad un monac strappava questa echinazione d'ingenia meraviglia: « Come mai in si usuile cuore poteva un'anima si grande caniere. (1)

La scoltura cristiana non notea che seguitare i progressi dell'architettura, e fin d'allora cominciava a portare i snoi più bei frutti; belle file d'angeli e di santi, che popolano le facciate delle cattedrali, escono allora dalla pietra (2); vedesi introdotto l'uso di quelle tombe, ove apparivano dormenti il sonno dei giusti lo sposo allato alla consorte, colle mani talvolta intrecciate in morte siccom'erano state in vita; o la madre coricata in mezzo a'snoi figlioli : statue si gravi, si devoto, si toccanti, impresse di tutta la placidezza della morte cristiana, colla testa sorretta da angioletti . che paiono averne raccolto l'estremo sospiro: colle gambe in croce quand'erano stati alla crociata (3). Le reliquie dei santi, riportate in si gran numero da Bisanzio conquistata, o fornite dalla gloria degli eletti contemporanei, erano un'occasione perpetua di lavoro per la scoltura cattolica. La ricca cassa di santa Elisabetta è un monumento di quel che poteva produrre già fin nell'infanzia, quando era da viva pietà ispirata. Onella di santa Giuevra, valse all'orefice Raoul suo autore le prime lettere di nobiltà che siansi date in Francia; e così nella società cristiana l'arti belle trionfarono prima che la ricchezza e l'ineguaglianza do' natali.

Quanto alla pittura, quantunque non facesse che nascere, già anuunziava il suo glorioso avvenire. Le vetriate dipinte, che diventavano di uso universale, le offrivano nuovo campo, rer-

Sohiar, Vol. V.

<sup>(1)</sup> Vita Ugonis ab. sp. Drost Mores catholici. (2) Wanton, Essay of gothic a chitesture.

<sup>(3)</sup> BLORAM, Monumental architect. sculpt. p. 111.

sando su tutte le ceremonie del culto una nuova luco o misteriosa. Le ministure del messale di san Luigi e del Miracoli della Madonna fatte da Gnaltiero di Coinsy, che vedonsi alla biblioteca reale, mostrano che potosse produrre l'ispirazione cristiana. In Germania cominciava già a shocciare la scoola pura e mistica del Basso Reno, che più d'ogni altra dovera accoppiare l'innocente lusinga dell'espressione collo splendor del colorito; e la popolarità di quest'arte nascente era già si grande, che non cereavasi più l'idosle della bellezza nella natura degenerata, ma bonsi in que' lipi misteriosi e profondi, di cui umili artisti avenno attinto il secreto in seno delle religiose loro contemplazioni (1).

Ageora non nominai l'Italia, perchè essa merita luogo distinto in questa troppo rapida enumerazione. Patria eterna del bello sorpassava già della mano il resto del mondo nel culto delle belle arti cristiane: Pisa e Siena, tanto belle anche in oggi uella melanconia dell'abbandono loro, servivano ad esse di culla, e preparavano le vie a Firenze, che doveva poi diventarne la capitale. Benchè già da un secolo popolata di stupendi edifizii, Pisa cesellava quel graziosissimo gioiello di santa Maria della Spina (1250), e preparava Il Camposanto (2), monumento senza pari della fede, della gloria e del genio di una città cristiana: Siena volea fabbricare una nuova cattedrale, che avrebbe passato ogni segno se fosse stata compita (3). In quelle due città, Nicola Pisano (4) e l'illustre famiglia sua fondavano quella scoltura si viva e si pura, che dava del cuore al sasso, e dovea finir solo col pulpito di santa Croce a Firenze. Giunta di Pisa e Guido di Sicna annunziano nel tempo stesso nella pittura la scuola grave ed ispirata, che dovea ben tosto crescere sotto Cimabue e Giotto, e toccar il cielo coll'angolico monaco di Fiesole. Firenze accoglieva un'opera di Cimabue come un trionfo, e credeva che un angelo fosse venuto di cielo per dipingere la testa veramente angelica di Maria nell'Annun-

<sup>(1)</sup> Wolframo d'Eschenbuch, uno de' più celebri poeti tedeschi d'allora (1220), per dar un'idea della bellessa d'un auo eroe, dice che i pittori di Colonia e di Maestricht non l'avrebhero potuto far più bello

<sup>(2)</sup> L'idea ne fu concepita nel 1200 dall'arcivescovo Ubaldo, ed eseguita solo nel 1278.

<sup>(3)</sup> RUMORR, Italianische Forschungen; 1. II. p. 127.

<sup>(4)</sup> Piori dal 1207 al 1230: i suoi capolavori sono il pulpito del battistero

a Pisa, quello del duomo di Siena, e l'arca di san Domenico a Bologna.

ciazione che ammirasi ancora nei Serviti. Orvieto vedeva sorger una cattedrale degna di figurare tra quelle del Nord (4206-4214): Napoli avea sotto Federico II il primo scultore e il primo pittore in Tommaso di Stefano e Agricola Masuccio; finalmente Assisi innalzava, nella triplice e piramidale sua chiesa, sovra la tomba di san Francesco, il santuario delle arti ad un tempo, ed un Irresistibile ardore per la fede. Più d'un francescano già avea grido nella pittura; ma l'influenza di san Francesco sopra la pittura fu da quel punto immensa; parevano avere trovato il secreto di ogni loro ispirazione nel portentoso sviluppo che egli avea dato all'elemento dell'amore; e collocarono la vita di esso e quella di santa Chiara accanto a quella di Cristo e di sua Madre nella scelta de'soggetti: e si videro tutti i pittori di questo secolo e del seguente venir a pagare il loro tributo coll'adornare di pitture la basilica d'Assisi. Ivi presso dovea nascere pure la scuola mistica dell'Umbria, che nel Perugino ed in Rafaello, prima del suo deviamento, raggiunse l'ultimo termine della perfezione della pittura cristiana. Sarebbesi detto che, per un dolce e meraviglioso giudizio, Iddio avesse voluto concedere la corona delle arti, la più bella decorazione del mondo, al luogo della terra onde s'erano alzati ver lui le più fervide orazioni ed i più nobili sacrifizii.

Se già l'arte era così ricca al tempo di cui parliamo, e rispondeva sl bene al movimento delle anime, che non diremo noi della poesia sua suora? Certo in nessun altro tempo sostenne una parte più popolare e più universale. L'Europa sembrava una vasta officina di poesia, donde usciva ogni di qualche lavoro, qualche ciclo di nuovo. Imperocchè oltre l'abbondanza delle ispirazioni, i popoli cominciavano a far uso d'uno stromento, che doveva prestare una forza immensa allo sviluppo di loro immaginazione. Nella prima metà del secolo tredicesimo, che già tanto produrre vedemmo, fiorirono e si estesero tutte le lingue vive d'Europa, e cominciarono a produrre monumenti che ci rimasero. Volgarizzamenti della Bibbia, raccolte di legislazioni fatte la prima volta in idiomi moderni, ne provano la cresceute importanza. Ogni popolo si trovò così aver a disposizione una sfera d'attività intatta pel suo pensiero, ove il genio nazionale potè a suo agio svilupparsi: la prosa si formò per la storia, e si lessero bentosto cronache fatte pel popolo e spesso dal popolo; e collocarsi a canto delle cronache latine, si a lungo sprezzate e che pure racchiudouo tanta eloquenza, tante bellezze affatto sconoscinto al latino classico. La poesia per altro conservò la supremazia datale dal diritto di primogenitura; e la vediamo in quasi tutti i paesi d'Europa rivestirsi delle forme che lungamente si credettero riserbate alla civiltà pagana o moderna. L'epopea, l'ode, l'elegia, la satira, fino il dramma furono famigliari ai poeti di questo periodo, non men che a quolli de'secoli d'Augusto e di Luigi XIV. E quando si leggano le opere loro colla simpatia ispirata da una fede religiosa, identica colla loro, coll'imparziale stima di una società ove l'anima dominava a si alto punto la materia, con un'indifferenza abbastanza facile a concepire per le regole della moderna versificazione, vien in cuore di domandare qual cosa di nuovo inventarono gli scrittori di socoli recenti; e che guadagnarono l'immaginazione ed il pensiero in compenso de'tesori che hanno perduto? Giacchè, intendetelo bene, tutti i soggetti degni d'un culto letterario furono cantati da questi ingegni sconosciuti, e glorificati da essi avanti ai loro contemporanei: Dio e il clelo, la natura, l'amore, la gloria, la patria, i grand'uomini, nulla ad essi sfuggi: non v'è scereto dell'anima ch'essi non abbiano disvelato, non una fonte di sentimento cui non abbiano attiuto, non una fibra del cuore umano che non abbiano scossa, non una corda di questa lira immortale donde non abbiano tratto deliziose armonie.

Cominciando della Francia, non solo la sua lingua, formata dai trovadori del secolo precedente e dai sermoni di san Bernardo, era divenuta una ricchezza nazionale: ma sotto san Luigi agnistò quella prevalenza europea che più non perdette. Mentre il maestro di Dante ser Brunetto Latini scrivea il suo Tesoro in francese, perché era, al dir suo, la lingua più diffusa in Occidente, san Francesco cantava lungo le vie canzoni in francese; e dicono fino che il suo nome gli sia venuto dalla grande abitudine del parlare francesco. La prosa francese che doveva essere l'organe di san Bernardo e di Bossuet, apriva con Villehardouin e Joinville la serie di que grandi modelli che veruna nazione superò: ma la poesia, come allora dappertutto, era assai più feconda e gustata. Nulla dirò della letteratura provenzale de' trovadori, sebbene la critica moderna siasi degnata di lasciarle la sua riputazione, e benchè sfolgorasse ancora di tutta la sua luce nel tredicesimo secolo: giacche io non credo ch'essa racchiuda alcun elemento cattolico, e di rado si elevò più in su del culto della bellezza materiale, e rappre-

senta, eccetta poche eccezioni, la tendenza materialistica ed immorale delle eresie meridionali di quel tempo. Tutt'al rovescio, nella Francia settentrionale, a canto ai fabliaux ed a certe opere liriche troppo vicine al carattere licenzioso de'trovadori, l'epopea nazionale e cattolica appariva in tutto il suo splendore. I due grandi cicli ov' è concentrata la più alta poesia de' sccoli cattolici, quello delle epopee carlovingie e quello della Tavola rotonda e del santo Graal, inaugurate nel secolo precedente da Cristiano di Troyes, si empirono allora con romanzi d'immensa popolarità: il Romanzo di Roncisvalle, qual oggi il possediamo, quelli di Gerardo di Nevers, di Partenopeo di Blois, di Berta dai gran piedi, di Rinaldo di Montalbano, dei Quattro fioli d'Aymon. queste trasfigurazioni delle tradizioni francesi appartengono tutte a quest'epoca, come pure quelle del Renardo e della Rosa, che lungamente restarono in fama. Più di dugento poeti, de'quali ci rimasero le opere, fiorivano in questo secolo (t), e forse un giorno i cattolici vorranno andar a rintracciare in esse alcune dello più care produzioni della musa cristiana, invece di credere, come Boileau, che la poesia non sia ventta in Francia che con Malherbe. Dritto è bene che fra loro nominiamo Tibaldo re di Navarra, che cantò la crociata e la vergine Madre con entusiasmo si puro, da meritare gli elogi di Dante, e che morendo, lasciava il cuor suo alle povere Clarisse da lui fondate a Provins: il suo amico Alboino di Sezanna: Raoul di Coucy, il cui nome restò popolare, ucciso alla Massonre sotto gli occhi di sau Luigi; il priore Gualtiero di Coinsy, che alzò a gloria di Maria un sl bell'edifizio ne'suoi Miracoli; poi quella donna d'origine sconosciuta, che per l'ingegno e pel successo nazionale aquistò il bel nome di Maria di Francia; finalmente Rotebeuf, che non parve trovare eroina più illustre da cantare, che santa Elisabetta. Al tempo medesimo Stefano Langton, primate d'Inghilterra ed autore della Magna Charta, tramezzava di versi i suoi sermoni, e scriveva il primo dramma moderno che si conosca, la cui scena è in ciclo ; ove giustizia , verità , misericordia e pace librano la sorte di Adamo dopo il suo fallo, e solo Gesù Cristo le può riconciliare (2), Basti quest'occhiata di fuga

<sup>(1)</sup> Veggarne Prumerazione nella storia letteraria di Francia, til. XVI, XVII Boscevava, Esse de la poésie franciare P. Pasas, le Romanecco Francia. XVII Boscevava, Esse de la poésie franciare de la Mili. Giovanto Bosle di Arras e tenuto pei più notorolo peola affannia deglia. All'Il Giovanto Bosle di Arras e tenuto pei più notorolo peola administrativa del propositione del p

sopra un tempo in cui la poesia formava una parto si popolare ne' costumi francesi, che san Luigi stesso non Isdegnava d'ammettere alla regia sua tavola menestrelli o poeti ambulanti, i quali avevano diritto di esimersi da ogni pedaggio mediante una canzone.

In Germania Il trelicasimo secolo è il momento più futgido di questa mirabile poesia del medio evo, per confessione concorde dei tanti eraditi, che riuscirono a renderia di nuovo popolare neel loro pasee. El odiciamo con profonda contrincione, nessuma poesia è più bella, nè imprentata di tal giovinezza di cuore e di pensiero, di si profondo entusisamo; di purtità così sincerza in nessum luogo insomma i nuovi elementi, dal cristianesimo deposti nell'immaginazione umana, riportarono un più nobile trionifo. Deh che non possiamo noi render un omaggio più segnalato alle delicione emozioni che ne desti lo studio di esse! Con qual meraviglia vedemno tutto ciò che la grazia, la finezza, la mulanconia pisono riserare alla maturità del modo, riunite ivi all'ingennità, alla semplicità, all'ardente e grave devozione dei primi tempi!

Mentre la famiglia delle epopee di razza paramente scandinava e germanica vi si svolge dietro ai Niebelungen (1), magnifica Hiade delle razze tedesche, il doppio ciclo francese e brettone di cui parlammo testè, vi trova interpreti sublimi ne' poeti, che sapeano, senza smettere le tradizioni straniere, segnar le opere loro d'una incontestablle nazionalità. I loro nomi sono quasi sconosciuti ancora in Francia, com'erano trent'anni fa quelli di Schiller e di Göthe, ma nol saranno sempre. Il maggiore di essi, Wolfram d'Eschenbach, diede al suo paese nna stupenda versione del Parceval, e la sola che il mondo possieda del Titurel (2), capolavoro del genio cattolico, che non esitiamo a collocare, nell'enumerazione delle sue glorie, subito dopo la Divina Commedia. A canto a lui, Gotofredo di Strasburgo pubblica il Tristano, ove si compendia tutto l'amore dei secoli cavallereschi, come le più belle leggende della Tavola rotonda; e Armanno dell'Aue . l'Iwain : nella squisita leggenda del Povero Enrico, il poeta cavaliero toglie ad eroina una povera contadinella, in cui si

<sup>(</sup>f) Questo poema orbebre, nella forma come noi lo possediano, appartiene ai primi anni del XIII secolo.

<sup>(2)</sup> L'orgin de di Guyot di Provins è perduto.

compinee di radunare quante ispirazioni la fede e i costumi del suo tempo poteano dare sopra la generosità, il sacrifizio, il disprezzo della vita e de'suoi boni, l'amor del ciclo. Quantr altre epopee religiose e nazionali che sarebbe ora inutile lino il nominare (4).

Nè meno fecondo era il genio lirico sulla nobil terra di Germania. La pedantesca ed ignorante critica de'secoli miscredenti non riusci a cancellare le memorie nazionali di quella spicndida e numerosa falange de'cantori d'amore (Minnesanger), che usciti dai 1180 al 1250, dalle schiere della cavalleria tedesca, aveano a capo, per natali Enrico VI imperadore, ma per genio Walther di Vogelweide, i cui scritti sono come lo specchio di tutte le emozioni del suo tempo e il compendio più intero di quella incantevole poesia. Nessuno degli emuli e de contemporanei suoi uni in più alto grado alle affezioni della terra, ad un patriotismo zelante e geloso, l'ontusiasmo dolle cose sante, l'entusiasmo per la crociata ov'era stato a combattere, e principalmente per la vergine Madre, di cui cantò la misericordia ed i dolori mortali con una tenerezza senza pari. Ben si vede in lui come non solo la scienza dell'amore umano, ma ancho quella dell'amor celeste e di tutte le sue ricchezze avea mcritato a lui ed a'suoi somiglianti il titolo di Cantori d'Amore. Maria, regina da per tutto della poesia cristiana, l'era principalmente in Germania; e non possiamo astenerci dai nominare fra quelli che ne' loro versi maggiori incensi le offerirono, Corrado di Wurtzburg, che nella sua Fabbrica dorata pare abbia voluto radunare tutti i raggi di tenerezza e di beltà onde l'aveva ricinta la venerazione del suo secolo. I sette capi di questi epici poefi e di questi cantori d'amore s'accolsero poi in solenne concorso alla Corte di Turingia, presso il landgravio Ermanno, loro speciale protettore, e i canti ivi prodotti formano, sotto il nome di Guerra di Vartburg, una delle manifestazioni più sfolgoranti del geuio tedesco, ed uno dei tesori più copiosi del misticismo leggendario del medio evo.

Fra i poeti di questa età veggonsi da per tutto teste coronate, ma nella penisola iberica i re guidano i primi passi della poesia.

<sup>(1)</sup> La principal collezione delle opere loro è alla biblioteca reale di Parigi, nel manoscritto detto di Manes, e che comprende i versi di centrentissi pieti.

Pietro d'Aragona è il più antico trovadore di Spagna: Alfonso il Saggio, figlio di san Ferdinando, e che prima di Francesco I meritò il titolo di padre delle lettere, storico e filosofo, fu ben anche poeta: e pochi versi spagnoli possediamo più antichi de' suoi cantici alla Vergine, e del commovente racconto ch'egli fece della guarigione miracolosa di suo padre, in lingua galiziana (1). Dionigi I re di Portogallo, è il primo pocta conosciuto di questo regno. Nella Spagna cominciava con più vivo fulgore quell'ammirabile effusione di splendore cristiano, che vi si prolungò assai più che in verun altro paese, ed eclissossi solo dopo Calderon. Mentre la poesia leggendaria vi spandea una placida luce nelle opere del henedettino Gonzales de Berce (2), cantore veramente ispirato di Maria e dei santi della sua patria, vedesi sorgere l'epopea spagnola in quelle fautose romanze (5), che formano per la Spagna una gioria tutta sua, che alcuna nazione non le saprebbe disputare : ove sono registrate tutte le lotte e le bellezze della sua storia, che diedero in dote a quel popolo immortali rimembranze, e che riverberarono tutto il fulgore e il prestigio dell'eleganza e della galanteria dei Mori, senza perdere punto quel severo carattere cattolico che consacrava in Spagna più che altrove la dignità dell'uomo, la lealtà del vassallo, e la fede del eristiano

L'Italia vide nascer Dante solo al fine del periodo che noi consideriano, un noblimente essa gli produdera. La poesia, neno presoce che non in Francia ed in Gernania, cominció altora soltanto a far prova nel suo terreno, una con una fecondità prodigiosa (4). Su tutti i punti di questa noble e ferace terra sorgono scuole di poeti, come seunie d'artisti doveano sargere ben tosto. In Sicilia ha la prima cuna la unesa italiana (3), che si mostra pura, animata, amoresa della natura dilicata, molto consentanea al genio franceso che due votte dovea conquistare quel paese; ma

<sup>(1)</sup> V. Act. So. Bollandist. maj. t. VII.

<sup>(2) 1198-1268.</sup> Le sue opere furono pubblicite da Sanchez, 1. II,

<sup>(3)</sup> Quelle del Sid, riteunte per le più antiche, non parono composte prima del XIII secolo

<sup>(4)</sup> Vedi i poeti del primo secolo, ove trovansi capolavori da smentir coloro che sognano la poesia italiana cominciasse solo col Donto.

<sup>(5)</sup> Almeno l'asseriscono Dante De Vulg. eloquio 1. (2), e Petrarea Teronfo d'Amore, V 36.

sempre profondamente estudica (1). A Pisa ed a Siena è più grave, più soleme, come i bel unonumenti du queste città cinera vati. A Firenze e nelle città circonvicine, è tenera, abbondante, più, degna del tutto d'averla per patria (2). Formavano una vera legione di poeti, con a capo l'imperatore Federica 11, i benneti soni figliolia Enzo e Manfredo, il nos enacelitere Pier delle Vigne (5), poi quel Guitton d'Arezzo, poeta coal fecondo, e talvolta coal eloquente e toccante, lodato altamente de Petraree o imistro; finalmente Guido Guinicelli, che Dante non estò di chiamare a poda chiamare a poda con la contra con con con con contra contra contra con contra contra contra contra contra con contra contra contra con contra 
Mio, e degli altri miei miglior, che moi Rime d'amor cantâr dolci e leggiadre (4).

Ma tutti avera preceduli e norpassati san Francesco d'Assisi (3) la coi influena dovea vivificare le belle arti, l'esempio infiammare I poeti. Mentre riforma il mondo, Dio gli permette di usare primiero quella poesia, che dovo aprotorire bando e Petrares; ma poiche l'anima san solunto gli ispirava que carmi, senza ch'egli conoscesse regola aleuna, li dava a correggero a fra Pacifico, il quale era divenuto suo discepdo dopo essere stato poeta l'aurendo di Federico II, poi entrambi andavano lungo le strade grosse, cantando al popolo digesti nuovi inat, e disendosi misienati fi Dio, che altra maneia non voleano, fisorebè il pentimento del peccatori.

E tuttavia conserviamo questi canti radiosi, ove il povero mendicante celebrava le meraviglie dell'amore superno, nella favella del popolo,e con una passione, ch'egli medesimo temeva di vedere tacciata di follia.

No, questo anore che, come abbiamo veduto, era tutta la sua vita, non mandò mai un grido così entusiasta, così al tutto eeleste, così afiatto staccato dalla terra; talmente che, non solo i seconi seguiti nol poterono agguagliare, ma nè tampoco il seppero com-

<sup>(1)</sup> Vedi il bel canto all'Ostia di Guglielmo d'Otranto nel 1256.

<sup>(2)</sup> Citeremo specialmente le care poesie del notaio d'Oltrarno (1240), che trovansi nel Crescimbeni e nelle Rime untiche.

<sup>(3)</sup> A lui attribuiscono il psimo sonetto italiano.

<sup>(4)</sup> Purgat. V1.

<sup>(5)</sup> Birogna vedere un bel Isvoro del tedesco Gürres, intitolato San Francesco d'Assai trovadore. Di nessun verso italiano può assegnarsi con certezza la data anteriore a quei di san Francesco. Più sopra parlammo delle belle poesie di Bonaventura.

première. Più conosciuto è quel celebre cantico di lui al Sale sua fratella, composta dapo m'estasi in cui cra stato assicurato della sua salveza. Trabocategli appena dal cuore, è ra a cantarlo sulla piazza pubblica d'Assisi, ove il vescovo od il podestà eraus sul punto d'azzuffarsi; ma già accordi di quella cetta divina, I nemici s'abbracciona piangendo, e la concordia rinasce, ricondotta dalla poesia e dalla santità.

Finalmente la júi afta e più bella fra le poesie, la liturgia, producci a questo sectoa lesuni de'suoi capolavari più proplari; e se san Tommaso d'Aquino le diede il Punge lingua e lo stupendo uffiaio del santo sacramento, un discepto di san Francesco, Tommaso da Cehano, ci tranuncia il Desi rer, subline grido di terrore, ed un altro, il beato lacopono da Todi, disputa ad Innocenzo IIII al gioria d'aver composto nello Sadar Mater il più bel canto cho sia stato ispirato dal più puro e più commovente fra i dolori.

Eccoci tornati a san Francesco, e ben può dirsi che quest'età, di cui abbiamo schizzato I tratti piò rilevati, può riepilogarsi tutta nelle due grandiose figure di san Francesco d'Assisi e di san Luigi di Francia.

Une, com del popolo, e che fa pel popolo più che altri a vresse mai fatto, col sollevare la poverta il ali diginii suprema, prendendola per condiziono a per salvaguardia d'un'influenza tutta nuva sopra le cose del cielo e della terra; investito di questa vita sopranuaturale del cristianesimo, che tanto spesso ha saputa couferire la sovrantià spirituale agli infinii de stori figlicili, giudicato da suoi contemporanci come l'uomo che più da vicino fesse camminato sull'orne di Cristo; indubristo tutta la vita di anore divino, e per l'omipotenza di quest'amore, poeta, orstore, terislatore, connonistatore.

L'attro, laico, cavaliere, pellegrino, creciato, re ciuto della prima corona della cristiantià, prode fino alla temerità, non esitando ad esporre la sua vila, come a curvar la testa avanti a Die; amante del pericolo, dell'amiliazione, della penitenza; campione instancabile della giustizia, del debole, dell'oppresso; personificazione sublime della cavalleria cristiana in tutta la sua purezza, e della vera monarchia in tutta l'augusta sua grandezza. Entrambi arsi dalla sete del saccifizio e del martirio, entrambi perpettamente preccupati della subtue del prossimo; entrambi sepettamente preccupati della subtue del prossimo; entrambi segnati della croce di Cristo, Francesco nelle gloriose stigmate che ha comuni col Crocifisso, e Luigi

> In quel centro del cuore Ove siede l'amore (1).

Oneste due anime, così identiche nella loro natura e nell'inclinaziono, si bea fatte per comprendersi ed amarsi, mai non s'incontrarono sulla terra: ma una pia e commovente tradizione vuole che san Luigi sla andato in pellegrinaggio alla tomba del glorioso suo contemporanco, e che vi abbia trovato un degnu successore di san Francesco, uno de suoi discepoli più vencrati, il beato Egidio. La storia del loro incontro dà così bene la misura del secolo onde ragionismo, che non la vogliamo ommettero, Venuto dunque san Luigi da Assisi al convento di Perugia dove stava Egidio, lo fece prevenire che un povero pellegrino dimandava parlargli. Ma una visione interna rivelò tosto al frate che questo pellegrino era niente meno che il santo re di Francia. Corre alla porta, e al primo vedersi, benchè fosse per la prima volta, insieme con grandissima divozione inginocchiandosi, s'abbracciarono insieme, e baciaronsi con tanta dimestichezza, siccome per lungo tempo avessero tenuta grande amistade insieme; ma per intto questo non parlava nè l'uno nè l'altro, ma stavano così abbracciati, con quelli segni d'amore caritativo, in silenzio. E stati che furono per grande spazio nel detto modo, senza dirsi parola insieme, si partirono l'uno dall'altro, e santo Lodovico se n'andò al suo viaggio, e frate Egidio si tornò alla cella. Ma gli altri frati del convento, scoperto che quello era il re, andarono a querelarscne con Egidio: O frate Egidio, perchè sei tu stato tanto villano a non dirali manco una parola? ed egli: Carissimi frati, non vi meravigliate di ciò: imperocchè nè jo a lui nè egli a me poteva dire parola, perocchè si tosto come noi ci abbracciammo insieme, la luce della divina sapienza rivelò e manifestò a me il cuore suo e a lui il mio, e così per divina operazione ragguardandoci nei cuori, ciò che io volea dire a lui ed egli a me troppo meglio cognoscemmo, che se noi ci avessimo parlato colla bocca, e con maggiore consolazione che se noi avessima valuto esplicare con voce quello che noi sentivamo nel cuore, per lo difetto della lingua umana, la quale non può chiaramente esprimere li misteri segreti di Dio (2). Tenero e mirabile

<sup>(1)</sup> WALTER, Von der Vogelweide.

<sup>(2)</sup> Foretti di san Francesco, c. 34.

simbolo di quella secreta intelligenza, di quella vittoriosa armonia, che allora univa le anime elette como un patto eterno e sublime.

Fu mostrato a'dl mostri come il tredicessimo secolo fosce neterole per la rescenzia influcana delle donne sopra il monio sociale e politico (1), che vi diressero gli affari di molti Stati (2), e che ogni giorno maggiori omaggi ottenerazao nella pubblica vita e nella privata. Consequenza inevitabile del culto di Baria, di cui accennamano il progresso: onde na poeta d'allora dice, doversi far merio a tutte i donne d'essere stata donna la madre di Dio (3). In fatti come mai popoli ere avrebiero petuto ogni giorno prenderla mediatrice fra esi edi il suo figiolo, mettero sotto la sua sanziono tutte le opero loro, scogiierla per oggetto speciale della più ardente loro devozione, senza riferire una parte di questa vonerazione al sesso di cui ella cra la appresentante in cicle, o il tipo rigeneralo Se tanto era la donna potente in ciclo, conveniva bene il fosse anco in terra.

Ci dorrebbo che alcuno credesse, dietro le idee esposte, che noi fossimo ciochi entusiasti del medio evo, che tutto ce ne paresse aminirabilo, degno d'invidia e senza colpe, e che nel secolo ovo noi siamo destinati a vivere, le nazioni più non sieno sanabili. Lungi da noi il pensiero di consumarci in uno sterile repetio, e di perdero la vista a forza di versare lacrime sul sepolero delle generazioni di cui siamo eredi. Lunzi da noi il pensiero di ricondurre tempi per sempre passati. Noi sappiamo che il Figliolo di Dio morl sulla eroce per salvar l'umanità non in cinque o sci secoli, ma in tutta la durata del mondo: nè crediamo che la parola di Dio sia indictreggiata, od accorciato il suo braccio. La missione dell'uomo puro è rimasta la medesima, il cristiano ha sempre da operar la sua salute e serviro al prossimo. Anche ammirandole, non ribramiamo dunque nessuna delle istituzioni umane che perirono secondo il destino delle cose umane: ben ribramiamo amaramente l'anima, il soffio divino cho le animava, e che si ritirò dalle istituzioni succedute

<sup>(</sup>i) Michelet, Histoire de France, 1. 11. p. 544.

<sup>(2)</sup> Blanca di Castiglia, Jaabella della Marca che dirigeva tutta la politica di tiiovanni Senzalerra suo sposo: Giovanna contessa di Fiandra, che reclamo il diritto di sanstere come pari di Francia alla erronazione di san Luigi.

<sup>(3)</sup> Freuculob, pnema del XIII secolo.

a quelle prime. Non dunque la sterile contemplazione del passoto, non lo siegno e il fiacco abbandono del presente ni predichiamo, no mai : na come l'esule, binditto da snoi "focolari perciè rimaso fedele alle leggi cierae, manda sovente un pensiero d'amore a quel cho l'banno sanato e che l'attendano in patria; come il soldato che combatté in terre iontane, s'inflamma al racconto delle battaglie ivi guadagnate dagli avi suo; così a nol si conceda che la nostra fede ne volça gli sguardi verso i beati abiatori della patria celeste, e che untili soldati della causa che li glorifetò, c'infiammiamo al racconto delle loro prodezza.

Troppo bene sappiamo quanti patimenti e delitti e lagni abboudassero allora; e sempre ne furono e ne saranno finchè la terra sia popolata da uomini decaduti e peccatori. Ma fra i maii d'allora e i presenti due incalcolabili differenze vediamo. Prima l'energia del male incontrava dappertutto un'energia del bene. che pareva aumentare provocata al combattimento, e da cui rimanea sempre vinto: gloriosa resistenza, generata dalla forza delle convinzioni e dalla loro influenza sull'intera vita, forza ed iufluenza che andarono in decadimento. Certo si fecero grandiosi progressi sotto alcuni rapporti, ma dirò con un elequente scrittore moderno, le cui parole mostrano abbastanza che non deve essere sospetta la sua parzialità pei tempi andatic. « Certo la morale oggidl è più illuminata; è essa più forte?... Chi non esulta nel yeder la vittoria dell'eguaglianza?... lo temo solo che col-· l'aquistare un sentimento cosl giusto de'propril diritti, l'uomo · nou abbia perduto alcun che del sentimento dei snoi doveri. « Il cuore si stringe al vedere che, in questo progresso d'ogni cosa, la forza morale non abbia aumentato. » (1)

Inoltre i mali d'allora erano tutif fisici e materiali. Il corpo, la proprietà, la libertà materiale erano espott, feriti, calpestati più che oggi: ma l'anima, il euere, la coscienza erano sani, puri, inattaccabili, liberi dalla spaventosa malattia che oggi li rode. Ognuno sapera che cosa aveva a credere, che cosa jotvea sperare, che cosa dovea pensare di tutti questi problemi della vita e della destinazione umana, che oggi formano il supplizio di tauti. La sventura, la povertà, l'oppressione, che non sono estirpate oggi più d'allora, non sorgeano dinanzi all'uomo come una dobrova fatalità, di cui egil fosse vittima innocente: ne sof-

<sup>(1)</sup> M.custer, H st de Franc , t. 11 p 422

friva, ma li comprendova: poteva esserne oppresso, non disperato, poiché gli restava il clelo; nò s'ora per anco interrotta alcuna delle vie che dalla prigione del suo corpe guidavano alla patria delle anime. Oggi il male c'è ancora, e non solo presente, na conoccito, studisto, nanitzato con somane cura: in dissezione saria perfetta, l'autopsia esatta, ma prima che questo gran corpo non diverga un cadavere, ove sono i rimodii?

Lungi da noi l'ambizione di risolvere quel che chiamano il problema del secolo, e splegare le contraddizioni dell'intelligenza al di nostri. Osiamo anzi credere che tutti i divisamenti motivati da questi gran pensieri, pecchino d'una radicale sterilità. Tutti i sistemi più vasti, più progressivi, che mise in luce la sapienza umana, e che volle sostituire alla religione, non potevano mai interessare che i dotti e gli ambiziosi, o al più i fortunati del mondo. Ma la grande maggiorità dell'uman genere non sarà mai in queste categorie. La grande maggiorità soffre, soffre dei dolori morali come de'fisici; il primo pane dell' uomo è il dolore, e primo bisogno l'esserne consolato. Or quale di tai sistemi consolò mai un cuor afflitto, popolò un cuor deserto? Quale di questi dottori Insegnò mai ad asciugare una lacrima? solo dall'origine dei tempi, il cristianesimo promise di consolare l'uomo delle inevitabili afflizioni della vita, col purificare le inclinazioni del suo cuore; ed egli solo mantenne la promessa. Quindi pensiamo che, prima di cercare di rimpiazzarlo, bisognerebbe poter sradicare il dolore dalla terra.

MONTALEMBERY.

Nº XIII. pag. 408.

Rubruquis fra i Mongoli.

La Relazione del viaggio in Tartaria di fra Guglielmo di Rubruquis fu edita dal P. Bergeron a Parigi 1654, poi nel 1859 da Micrel e Walgirt.

É a vedere in lui la bolleranza, o piutosto indifierenza religiosa dei Gengiskandii. Presso Mangu, travavansi molti sacerdoli nestoriani abbastanza ignoranti, superstiziosi e beoni. Quando alla Corte davasi banchetto, costoro in abito sacerdolale entravano primi a pregare per l'imperatore e benefit is bas coppa; intro-

ducevansi poi i ministri del culto maomettano, quindi i sacerdoti pagnii, ciascuno coi proprii riti.

« Il giorno dell'ottava dell'epifania, Cutuctai, prima moglie di Mangu, venne alla cappella de' Nestoriani con molte donne, il primogenito Baltù e i piccoli figlioli; tutti prostraronsi a terra, toccarono le immagini colla man destra e le portarono alle labbra, e dieder la mano a tutti gli astantl, all'uso de' Nestorianl. Anche Mangu visitò la cappella, e sedette colla sposa sopra un lettuccio dorato, posto avanti all'altare, e fece cantar a Rubruquis e al suo compagno il Veni sancte Spiritus. L'imperatore si ritirò, ma la moglie rimase, e fe donativi a tutti i cristlanl z sl mescè del tarassun, del vino e del cumiz : e l'imperatrice, presa una coppa, si pose a ginocchi, chiese la benedizione, e mentre beveva, I preti cantavano. Questi bevvero anch'essi fin ad ubbriacarsi, e così passarono la giornata, Verso sera l'imperadrice, brilla come gli altri, tornò a casa nel suo carro, accompagnata dai preti che seguitavano a cantare, o piuttosto nrlare.

· Il sabbato, vigilia della settuagesima, che è il tempo della pasqua degli Armeni, noi andammo, coi sacerdoti nestoriani e con un monaco armeno, in processione al palazzo di Mangù, Mentre noi uscivamo, entrava un servo portando omoplati di montone rosolati al fuoco e nerl come carbone; e avendone io chicsto il significato, mi dissero che in quel paese nulla si intraprende senza consultar prima quelle ossa. Vuole il kan cominciare qualche cosa? Si fa recar tre snalle non ancora noste al fuoco, e tenendole fra le mani, pensa se l'affare che medita potrà effettuarai o no : poi dà queste ossa da bruciacchiare attentamente in due piccoli luoghi vicini al palazzo ove il kan dorme; e quando sono abbronziti, riportansi avanti a lul, che osserva se rimasero interi, e se il fuoco non li ruppe o incrinò; in tal caso si deduce che l'affaro andrà prospero; se invece trovansi fessi per traverso, e che ne caschino delle scaglic, vuol dire che non bisogna farne nulla. . .

Di questo modo d'indovinare troviam menzione presso altri autori, e Pallas (Sammlungen hist. Nachr. über die Mongolischen Fölkerschuffen. Il parte) diec che tuttavia si usa presso i opopil d'Asia dediti allo sciemanismo. I Calmuchi chiamano dallatultike questo modo di predire, dallasci quei che lo praticano; e dalla il libro che ne insegna le regole. Anche nella China è usasto. da immemorabile siffatta divinazione, ma invece d'omoplati servonsi di teschi di tartaruga, bruciandovi entro certe erhe finchè si sfendano (Mallia Hist, de la Chine tom. 1, p. 404 nota).

Rubruquis segne narrando; «Giunti in presenza di Mangu, i preti nestorianl gli recarono incenso, ch' egli medesimo pose nel turibolo, ed essi l'incensarono; benedissero anche la sua coppa, e tutti fammo obbligati a far lo stesso; indi si diè bere a tutti i sacerdoti.

• Dappoi fummo alla casa di Baltà, il quale al primo vederci, halzò da sedere, e gittossi per terra, toccandola colla fronte in riverenza della croce, chi ei collocò sovra un tessuto di seta nuova, in luogo elevato innanzi a sò. David, prete nestoriano suo precettore, ubbriacone, gli aveva insegnato così. Poi el fe seilere, e bevuto una coppa benedetta dai sacerdoti, fe bovere anche questi.

Ol là passammo successivamente alla Corte della seconda, perza e quarta moglie dell'imperatore, o tutte prostraronsi a terra appena vista la croce, adorandola, poi facendola porre in alto sopra nu tappeto di seta; sola cosa cho del cristianesimo avesser loro insegnata I sacerdoti, seguendo del resto in tutto lo pratiche degli indovini e degli indovini e dogli ilodatri (cp. 36-39).

La vigilia di pasqua (19 aprile 1254), più di sessanta persone furono battezzate in bell'ordine a Caracorum, con grande gaudio de' cristiani (cap. 42).

Una donna di Meti, per nome Pasquetta, presa in Ungheria, e addetta alcun tempo si serrigi d'una donna di Mangdi evisiuna, raccontha Rubraquis molti tratti della malignità degl'indovini mongoli.
Avendo la regina riceruto in dono bellissime polliccie, gl'indovini
le purificarono col fuoco, siccome costumavasi d'ogni cosa che
servisea il principi, e ne ritennero una parte: ma la guardaroba
avendo avvertibi la regina comi casi si fossero fatto una parte
troppe lauta, questa ne li rimproverò. Pochi giorni appresso
la regina s'ammalia, e gl'indovini, interrogati si al male di essa,
dichiarano ch'era ammaliata dalla ganardaroba, onde questa fu
presa e messa alla corda per sette giorni, affinche confessasse il
preteso delitto. Mori fra ciò l' Imperatrice, e l'accusata supplicò
le logiessero la vita, volendo seguire la padrona, cui protestava non aver mai fatto alcun male; ma l'imperadore nol
consenti.

Allora gl'indovini scelsero un'altra vittima, accusando della

morte della principessa la nutrice di sua figlia, moglie d'un de principali sacerdoti nestoriani. Posta al tormento, confessò d'aver bensì adoperato qualche filtro per aquistar l'amore della signora sua, ma nulla fatto per nuocerle; pure fu mandata al supplizio.

Poco siante, una moglie di Mangà partori un figlio, di cui gi gli indovia i predissore godrebbe vita lunga e regno prospero e ggi indovia i predissore godrebbe vita lunga e regno prospero e chaimo gli astrodog e il rimprovero; me sesi riversarono la colpa sovra la predetta nodrice, uccisa testè. La regina dunque volle almeno sógpare la rabbia sopra i figlio il quella, e il fece uccidere, il maschio da un uomo, la fanciulta da una donna; del che sdegnato Mangà, fe chiadeleri in prigione per otto giorni, piò per un mese altontane dalla Corte; indi a quel che aveva ucciso il maschio, fe mozzar la testa e sospenderia al collo alla donna che avea trucidato la figlia, poi batteria a morte con tizzoni ardenti (cap. 47).

Il palazzo di Caracorum era cinto d'un muro di mattoni, nella direzione da nord a sud, con tre porte nella fronte meridionale. Vi si vedeva una gran sala, di costruzione somigliante ad una chiesa, cioè una nave con due schiere di colonne. Ne' giorni solenni l'imperatore collocavasi al fondo di essa sala sovra alto trono; presso lui alquanto più basso sedeva la prima moglie sua; i figli e i principi del sangue stavangli a destra, a sinistra la principessa. Rimnetto al trono sorgeva un grand'albero d'argento, al cui piede posavano quattro leoni del metallo istesso, dalle cui bocche sgorgavano in quattro bacini d'argento vino, comiz, idromele e tarasson. In vetta un angelo d'argento suonava la tromba quando i bottiglieri doveano riempiere i serbatoi esterni che alimentavano le fontane. Era lavoro di Guglielmo Boucher, orefice parigino, fatto prigioniero da un fratello di Mangù in Belgrado, e v'aveva impiegato tremila marchi d'argento.

#### Nº XIV. pag. 417.

### Viaggio del beato Oderico da Pordenone.

Fra Oderico da Pordenone, minor osservante, attraversò l'Asia dalle sponde del mar Nero all'estremità della China, pare dal 4318 al 4530, quando reduce in Italia ne dettò una relazione a Guglicimo da Solana a Padova, senz'ordine o distribuzione di sorta, ma tal quade cil si affacciava alla memoria. Mori nel 4531.

Colle sue relazioni oscure e confuse, poco agglunee egti alle cognizioni che i predecessori avanon riporato aldi Priente. Da Costantinopoli passò a Trebisenda, procedette quindi ad Azaron o Erzerum, luogo naturalmente freddo, o che si dice situato più alto che qualissial città del mondo. Ando pel monte Ararata Tauris o Tebriz, che gli parve città trafficante di prima Importanza. Vicino ora una collina di sale, donde era lectio a ciascano torre quello gli piaceva, senza imposta nè gabella. Dicevasi che il re di Persia ricavasee da questa sola città quanto il re di Francia da tutti suoi dominii. La strada diretta all'India passava per Casano Cashin, città dei tre savi. La città di Veseda abbondava di ogni cosa; d'uva e fichi più che altra parte del mondo; ma i Saraceni affermavano nessun cristiano poterci vi-vere più d'un astra

Il frate cattolico passò « presso la torre di Babele » benchè ommetta di dare il menomo cenno su quello straordinario edifizio. Gli uomini della Caldea portavano i capelli ben intreociati ed accouci, come le donne d'Italia; turbanti riccamente adorni d'oro e perle; erano bella gente, ma le donne brutte e deformi, vestite di camicie di tela grossolana scendenti soltanto alle ginocchia, con lunghe maniche pendenti fino a terra e così i calzoni; ma i piedi nudi. Non si acconciavano il capo, ma i capelli cadevano sciolti e scarmigliati intorno alle orecchie. Al tempo che Odcrico giunse in quella contrada che chiama India Minore o provincie meridionali della Persia, il paese era stato recentemente invaso e devastato da Tartari; ciò non pertanto i prodotti della natura vi erano abbondanti; gli abitatori vivevano principalmente di datteri, di cui ventidue libbre potevano comprarsi per meno di un grosso veneziano. Da Ormuz s'imbaroò per Thana, forse Tatta alla foce dell'Indo, dove gli accaddero gravi calamità.

Poca attenzione merita egli come vinggiatore, prima del suo arrivo alla costa del Malabar, da lui chiamata Minibar. Di due città di questa contrada, oli egli chiama Fiandrina e Cyncilin, non si trova menzione in alenna latto scrittore. Ne Malabar il pepe cresce abbondantemente in una foresta che ba la circonferenza di dicitotto giorai di cammino. La planta che produce il pepe sorge accunto a grandi alberi come si piantano le viti in Italia: cresce coi molte foglie di colore viscae, e, s' avviticchia a quegli alberi, lascinado pendere i baccelli pieni di pepe a grossi facchi come i grappoli della vite. Cocodili del concrati infestano questa selva; e nella stagione di raccegliere il pepe, la quenci di pepe di pere de contretta soccadere gran funcchi di paglia o il pepe, la quenci pi allottanare gli animali necivi. Ad un'estremit di questa esta valva siva i città di Polumetri.

Oderico dà relazione compiuta e accurata delle singolari superstizioni degli Indiani, più che qualunque altro viaggiatore precedente. Osservò la venerazione in cui è tenuto il bue, consacrato per sei anni al lavoro, e nel settimo dichiarato sacro e adorato come un Dio : l'usanza delle vedove di ardersi sui roghi dei loro mariti: e l'astinenza del sesso maschile dal vino. Il fanatismo generale che porta gli uomini a sagrificarsi volontariamente, e le ceremonie di Giagernat sono da lui descritti coll'evidenza di un testimonio oculare, « Nel regno di Moabar (il Carnatico) v'ha e dic'egli e un maraviglioso idolo in forma d'uomo. tutto puro oro forbito, e gli pende al collo un vezzo delle più ricche e preziose pietre, alcune delle quali vincono tutte le ricchezze di un regno. La casa ove è conservato è oro battuto; oro il pavimento e l'iutonacatura delle pareti dentro e fuori. Gl'Indiani vi vanno in pellegrinaggio, e alcuni con capestri al collo, altri con le mani legate al tergo, e chi con coltelli fitti in varie parti delle gambe e delle braccia, e se mai la carne delle membra venisse a infracidirsi per tali ferite, credono che il loro dio li guardi con favore, e d'indi in poi stimano quel membro infermo siccome sacro. Presso il tempio di quest'idolo v'ha un lago artificiale in luogo aperto, nel quale i pellegrini e i devoti gettano oro, argento, pietre preziose in onore dell'idolo e come fondo destinato alla riparazione del templo; e allorquando s' ha a fare un novello ornamento o qualche riparazione, i sacerdoti tolgono il necessario dalle oblazioni gettate nel lago.

A ciascuna festa annua di quest'idolo, il re e la regina della

contrada, con tutti i pellegrini e la moltitudine del popolo, si radunano a questo tempio; e ponendo l'idolo su di un carro ricco e splendido, lo portano al tempio con inni ed ogni sorta di stromenti musicali , preceduti da lunga schiera di giovani donne, le quali vanno a due a due cantando dinanzi all'idolo, Molti pellegrini si gettono sotto le ruote del carro, per essere schiacciati a morte in onore del loro dio; e i cadaveri di questi devoti vengono poscia arsi, e le loro ceneri raccolte come se di martiri. A questo modo più di cinquecento persone si offrono ogni anno alla morte. Talvolta un uomo deliberatamente fa voto di morire in onore di questo idolo abbominevole; e allora accompagnato da congiunti e amici e da grande stuolo di musici, fa un solenne convito, dopo il quale si appende cinque coltelli taglienti al collo e se ne va in processione solenne alla presenza dell'idolo. Colà prende successivamente quattro de' coltelli, e con ciascun di essi recide un pezzo della propria carne che getta all' idolo, dicendo che si fa quel taglio per adorare il suo dio. Quindi impugnando il quinto coltello, dichiara ad alta voce che si mette a morte in onore del dio, e in ciò dire si dà il colpo mortale. Il suo cadavere vica unindi arso con gran solennità, ed egli gode per sempre riputazione di persona santa. »

Andando per cinquanta giorni da Noabar verso meznoli, lungo l'Oceano, il nostor fate venne ad un paese detto Lamuri, nel quale tutta la gente andava nuda, adducendo per iscusa l'esempio di Adamo ed Eva. Forse questo paese è la parte meridionale della penisola presso il capo Comorino; ma v'ha molta ragione di sospettare che Oderico confondesse il mezgogiorno dell'India con Lamuri in Sumatra. «Quivi » die eggli « si fa comunemente uso di carae umana, come della bovina presso di noi; e sebbene le maniere e i costumi di quel popolo siano in sommo grado abbominevoli, la contrada è eccellente ed abbomda di carae, grani, pro., agrento, di legno d'aloc, canfora e di molti altri preziosi prodotti. Il mercatanti che trafficano con questo paese sono soliti a portarvi, insieme con le altre mercanzie, uomini pingui cle vendono ai nativi come noi vendiamo i maisli. e che sono necisi e diversti. »

Al mezzogiorno di Lamuri. Oderico pone l'isola o regno di Symalora, forse Simottra o Sumatra. Quivi la gente solea segnarsi il volto con ferri roventi. Visitava quindi l'isola di Giava, riguardata come una delle maggiori del mondo abbondante di garofani, noci moceate ed altre specie di aremi; « Il re di Giavaaggiunge gdi « aveva il più sontuso» e alto plazzo del mondo,
con ampie scale conduccuti agli appartamenti superiori, le ui gradini erano alternativamente d'oro e d'argento. Tinto l'interno
cra coperto di lamine d'oro battuto, con incies figure di guerrieri, ciascuna avente sopra il capo una corona d'oro massiccio.
Il tetto del palzzo cer parimenti oro puro, e gli appartamenti
terreni, lastricati con quadretti alterni d'oro e d'argento. Il gran
kan o imperatore della China » soggiunge « aveva spesso mosso
guerra al re di Giava, ma era sempre stato sconfitto e respinto.»
Sombra probablic cho Oderico mescolasse alla sar relazione di
Giava le storie che aveva udite interno alle guerre ed alle prodigioso ricchezze del Giapono».

Il frate fa menzione d'alberi che producono farina, ossia dei palmizi del sago; e di un'altra particolarità del regno vegetale, in apparenza improbabile, eppur fondata sulla verità. « Nei mari indiani » dic'egli « crescono canne di grandezza incredibile, alcune all'altezza fin di sessanta passi. Avvi pure piccole canne, dette cassan, che serpeggiano sulla terra come erba, ner un miglio e più di estensione, mettendo nuovi rami ad ogni nodo; e in queste canne si trovano certe pietre, credute di virtù sì mirabile, che chiunque ne porti una sopra di sè non possa essere ferito da arma di ferro. Gli abitanti fanno incisioni nelle braccia de' loro figlioli quando sono giovani, e vi introducono una di queste pietre nella ferita, rimarginandola con polvere di non so qual pesce. » Sta di fatto, che pietre di pura silice o così dette focaie si trovano spesso nascoste dentro e presso i nodi delle canne, e siccome gli ignoranti sono sempre disposti a gnardare con venerazione tutto ciò che è anomalo in natura, si crede generalmente che queste pletre siano dotate di virtù straordinarie.

Tanto son pescosi î mari di quel clinii, da non vedersi altro per qualche distanza dalla spiagzia se non dossi di pesci, che vengono spotatnesmente sai lido, e per tre gioral lasciasai dagli abilanti prendere quanti ne vegiono. Alla fine dei tre giorni il hacco di pesci se ne forna in alto, ed un'altra specie viene allo stesso longo, nello stesso modo e per lo stesso tempo. - Questo accade - die/egli sun vatola l'anno; e gli abitanti pretendono che i pesci imparino dalla natura a dare questo segno d'omaggio all'imperatore. - Questo fatto è perfettamente vero; i mari dell'Arcipelago indiano abbondano di pesci più di



egni altra parte del mondo; e al dice che gli abitanti di Giava abblano l'arte di domesticarli a tal grado ch'essi vengono al lido abbedienti alla voce ed al fischio.

Il nio Oderico si rivolse quindi verso la China, che, per quanto egli udiva, conteneva più di duemila grandi città. Fu meravigliato di trovare che gli abitanti vi erano tutti artigiani o mercatanti, e non s'inducevano mai ad accattare, per grande che fosse la loro povertà, finchè potevano sostentarsi colle proprie manl. Gli uomini avevano biondi ed avvenenti aspetti, sebbene alquanto pailidi; ma le donne gli parvero le più belle che vedesse il Sole. È notevole che tutti gli antichi viaggiatori vanno d'accordo nel lodare la bellezza dei Chinesl, e raramente accennano la particolarità delle fattezze mongole. Oderico è il primo che indichi due caratteri distintivi della bellezza chinese. « Si riguarda » dic'egli » come gran leggiadria per gli uomini di questo paese l'avere unghie lunghe alle dita, che ripiegano nelle mani; ma la grazia e la bellezza delle loro donne consiste nell'avere piccoli piedi; epperò le madri, allorchè le figliole sono giovani, glieli fasciano loro acciò non crescano.»

Dà pure una descrizione di un modo di pescare usto nella Chiaa, e poco conosciuto nella altre parti dei mondo. In una città, dove soggiornò alcun tempo, il sun ospite, volendolo direrlire, lo condusse sulla sponda del fiume, prese con sè tre gran punieri e un numero di sunergiti legati a pertiche. Comincio i suol preparativi stringendo con uno spago il collo degli uccelli, affinchò non inghistitisero i pescel che prenderebbero i quindi li slegò dalle periche, e in meno di un'ora essi presero tanto passe quanto bastò per riempiere i tre panieri.

I minori osservanti avevano due conventi nella città di Zaitun, la quale gli parve grande due volte quanto Bologna; com nuca case religiose di adoratori degl'idoli, i quali offerivano ogni giorno sontosoi e fumanti bianchetti al loro deli; cui a lasciava godo l'odore delle saporite vivande, che passavano quindi alla mensa del sacerdoti.

Frate Oderico soggiornò tre anni a Peking, dove i Francescani avevano un convento dipendente dalla Corte. La sua relazione della magnificenza della Corte di Cambalò non la cede in alcuna parte alla narrazione più autentica di Marco Polo.

Lasciata la China, visitò il Tibet, ed è il primo scrittore che parli del gran lama • papa dell'Oriente e capo spirituale di tutti gli idolatri •. A questo gran principe dei buddisti egli dà il nome di Abassi. Come gli altri antichi viaggiatori fa menzione dell'uso di mangiar carne umana fra i Tibetani, che riguarda come una costumanza superstiziosa.

Desnonough-Cooley, St. generale dei viaggi.

Meritano esser riferiti alcuni racconti d'intrepida fiducia che occorrono nella vita del beato Oderico.

« lo fra Marchisino de Bajadon, de' frati minori, intesi da fra Oderico, che una volta mentre il gran kan de' Tartari viaggiava da Cambalech a Sandon, egli frate Oderico stava con quattro frati minori sotto un albero, lungo la via : e vedendo quello avvicinarsi, un d'essi ch'era vescovo, vestito di solenne prese la croce, e confittala su un bastone l'innalzò, e gli altri presero a cantare il Veni Creator spiritus. Il che udito il kan, chiese ai vicini che novità fosse cotesta. Cui risposcro esser quattro rabanth franci, cioè religiosi cristiani. Ond'egli chiamatili e vista la croce, sorse dal carro, e deposto il cappello, umilmente bació la croce. E perchè è rito che nessuno osì appressarsi al carro suo a mani vuote, perciò frate Oderico gli offri un panierino di poma bellissime. E quegli ne prese due, una mangiò, e tenendo l'altra in mano andossenc. Il cappello che depose, come udii dallo stesso frate Oderico, era fatto di gemme e perle, e vale più che tutta insieme la Marca Trivigiana. »

Nell'ingenor racconto di lui, tiutto si riferisce a cose italiane. In Tartaria non mangian che datteri, de' quali quarantadue libbre compransi a meno d'un grosso venezianor il regno di Manny ha duemila città grandi così, da poter cisscuna capir Trevigi e Vicana: Soutalay è grande come tre Venezie: Sistion come due Bologne, e v'avea nn idolo grande come un san Cristoforo : e Chanssana è presso un fiume, come Ferrara al Po.

« Anche un'altra cons atapenda e terribile vid'lo. Perocché andando per una valle posts sopre il fiume delle delizie, molti cadaveri ci vidil. E sentil canti di varie maniere musici, principalmente di cetre, toccate a maraviglia. Gode pel tumulto, il colanore e il canto, gria patra mi prese. Lunga è la valle otto miglia, e chi v'entra si dice non esca più. Il che sebbene udissi per cosa cetta, volli non pertanto entravir, confidando in Dio, per veder davvero che cosa fosse. Ed entrato, come dissi, vidi d'ogni mano endaveri, che pareami innumerevoll. Da lalo, il un asso vidil una faccia d'acmo, così terribile all'aspetto, ch'ilo

mi credeva morir dalla tema. Onde continuamente andara ripotendo Fribus coro ficture set: am sono asva accostarria quella faccia, e tremchondo le stetti iontano acette o otto passi. Indigiunia all'alto: ostremo della valle, salli sovra un monte accoso, donde riguardando, nulla discerneva più che il suono d'una cotra. E stando as quella vetta, trovatu un bel monte d'argento, come squame di pesci congregate, di cui prendendo, me ne posì in seno, ma non venendomene pol bisogno, il getati via, e cesì colla protezione di Dio, senza pericolo scampai, e tornai fra gli uoninia.

Più licle fantasie sorridevano altre volte al beato Oderico e al sus storico, il quale a Trobisonal vide cosa he « moltisaimo gli piaceva. Vidi uno che menava seco più di quattromila peraici: egli a piedi, esse in aria, e le condiceva a Tegana, lontano tre giorante. E quando egli volesse riposare, tutte s'atterravano intorno a lui, come pulcini che s'accovacciano intorno alla chioccia: e così le menò al palazzo dell'imperatore, che ae segglieva quante erangli in grado: le restanti l'uomo riconduceva onde le avea tolle.

V. Bollano. Acta sanctorum al 14 gennaio.

Nº XV. pag. 429.

Lettera di san Luigi.

Luigi per la grazia di Dio re de' Francesi a' snoi cari e fedeli prelati, baroni, guerrieri, cittadini, borghesi ed a tutti gli altri abitanti del suo regno a cui le presenti lettere giugneranno, salute.

Per nonce e gloria del nome di Dio desiderando con totta l'aniam nostra proseguire nell'impresa erociata, abhiano giu-dicato conveniente informare voi tutti, qualmente dopo presa Damietta che nostro signor Gesti. Cristo per ineffablic miseri-cordia avea quasi per miracolo data d'cristiani, noi, col parcre del nostro consiglio, siamo partiti da cotena città il venti dello scorso novembre, e ragunati l'esercito e l'armata, ei avviammo incontro alle soldateche saracine, raccolte e poste a campo in un luogo, detto volgarmente Massuroli. In cammino avenume a soffire gli assatti de nemici, ma essi foerero sempre ragguardevoli perdice. Tra le altre un giorno parecchi dell' esercito.

d'Egitto ch'erano venuti ad assalire i nostri, furono tutti uccisi, Tra via, udimmo che il soldano del Cairo aveva allora appunto messo fine all'infelice sua vita: e prima di morire avea spedito gente a cercar suo figliolo nelle provincie orientali : e fatto dare giuramento di fedeltà a favore di quello dai principali dell'esercito, e che avea lasciato il comando delle sue truppe ad un emiro nominato Faccardino, Giunti al luogo sopra detto, trovammo vere quelle notizie. Noi vi arrivammo il martedi prima di natale. ma non potemmo accostarci ai Saracini, per un'aqua corrente che stava fra i due eserciti, e che si chiama il fiume Thanis, che in questo luogo si separa dal gran fiume Nilo. Piantammo il campo fra i due fiumi, distendendoci dal grande al piccolo. Avemmo colà alcuno scontro coi Saracini, de' quali parecchi furono necisi dalla spada dei nostri, ma maggior numero si annegò nell'aque. Siccome il Thanis non potevasi passarc a guado per essere le aque troppo profonde e le rive troppo alte, cominciammo a fabbricarvi un rialto di terra per dar passaggio all'esercito cristiano; e vi lavorammo intorno molti giorni con pene, pericoli e spese infinite. I Saracini si opposero con ogni loro forza ai nostri lavori: innalzarono macchine contro alle nostre: ruppero con pietre ed incendiarono con fuoco greco le torri di legno da noi costrutte sull'argine. Avevamo omai perduta ogni speranza di passare sul rialto, quando un disertore saracino ci diede a conoscere un guado, pel quale l'esercito cristiano potrebbe attraversare il fiume. Ragunati i baroni ed i maggiori del nostro esercito il martedi innanzi alle ceneri, si convenne che domani, cioè al primo giorno di guaresima, saremmo iti di buonissimo mattino al luogo designato per passare il fiume, lasciata piccola porzione dell'esercito a custodia del campo. Pertanto il giorno dipoi, messe le truppe in ordinanza, ci recammo al guado, ed attraversammo il fiume non senza grosso rischio, giacchè il guado era più profondo e pericoloso che non ci si fosse annunciato. I nostri cavalli furono astretti passare a nuoto, nè era agevole uscire del fiume atteso l'altezza della sponda, tutta limacciosa. Attraversato il fiume, giugnemmo dov'erano le macchine de'Saraceni in faccia al nostro argine. La nostra vanguardia avendo assaliti i nemici, ne uccise parecchi, senza rignardo a sesso o età. I Saracini perdettero in quel numero un capo ed alcuni emiri. Essendosi da poi disperse le nostre soldatesche, alcuni dei nostri attraversarono il campo nemico, e giunsero al villaggio detto Massurah, ammazzando quanti si faceano loro avanti: ma i

Saracini, accortisi dell'imprudenza de' nostri, ripigliarono animo, e scagliatisi loro addosso, li circondarono d'ogni parte, e gli oppressero. Si fecc colà grande strage de' nostri baroni e guerrieri, tanto religiosi che laici, de' quali piangemmo con ragione ed ancora plangiamo la fine. Colà perdemino il nostro illustre e valoroso fratello il conte d'Artois, degno d'eterna memoria. Con tutta l'amarezza del cuore noi ricordiamo codesta dolorosa perdità, sebbene piuttosto avremmo a rallegrarcene, da poi che crediamo e speriamo che, avendo esso ricevata la corona del martirio, sia andato alla celeste patria, e vi goda del guiderdone conceduto ai santi martiri. Quel giorno essendoci I Saracini piombati addosso d'ogni lato, ed opprimendoci con una grandine di frecce, noi sostenemmo l'aspro assalto fino all' ora nona, nella quale l'aiuto delle nostre baliste ci mancò totalmente. Alla fine , dopo che numero grande de' nostri guerrieri e de'eavalli rimase ucciso o ferito, nol conservammo, ner soccorso di Nostro Signore, il nostro posto, ed essendoci quivi raccozzati, andammo lo stesso giorno a mettere campo vicinissimo alle macchine de' Saracini. Ivi rimanemmo con piccolo novero dei nostri, e femmo un ponte di battelli, perchè coloro ch'erano al di là del fiume potessero raggiungerei. Al domani passarono parcechi, che s'accamparono vicino a noi. Allora essendo state distrutte le macchine dei Saracini, i nostri soldati poterono andare é venire liberamente e sicuramente da un esercito all'altro,' passando sul ponte di battelli.

Al seguente venerdi, i figlioli di perdizione radunate d'ogni parte le forze coll'Intenzione di sterminare il cristiano esercito. vennero ad investire i nostri ripari con grandissimo ardire, e in moltitudine Infinita; lo scontro fu da una parte e dall'altra si terribile, che dicevasi non essersene giammai visto l'eguale in codeste parti. Dio aiutante, nol resistemmo da ogni lato, respingemmo i nemici, e ne femmo cader morti un gran numero. Passati alcuni giorni, il figliolo del soldano, giunto dalle province orientali, se ne venne a Massurah: gli Egizlani lo accolsero siccome loro signore, con somma giola, L'arrivo di lui crebbe in essi l'animo, ma per noi da questo istante, non sapplamo per qual giudizio di Dio, tutto andò contro ai nostri desiderii. Un morbo contagioso si mise nel nostro esercito assalendo uomini ed animali, per modo che ben pochi non avcano a piangere alcun compagno, o ad aver cura di qualche infermo. In picciol tempo l'esercito cristiano fu molte assottigliato; e si gran carestia entrò, che parecchi caddero di stento e di fame, giacchè i bastimenti di Damietta non poteano recare all'esercito le provigioni imbarcate sul fiume, per essersi i navigii ed i corsari nemici postati in modo d'impedirii. Impadronironsi anco di moite nostre navi : presero due carovane che ci recavano provigioni. ed uccisero na grosso di marinai ed altre persone che venivano con loro. La totale mancanza di vettovaglie e foraggi mise la desolazione e lo spavento nell'esercito, al che aggiuntesi le perdite sofferte, fummo astretti ad abbandonare il posto, onde tornare a Damietta, se tale fosse la volontà di Dio; ma poichè le vie dell'uomo non sono in lui medesimo, ma in Colui che guida i suoi passi, e dispone tutto a seconda de'suoi voieri, nei tempo che noi eramo per istrada, cioè al 5 d'aprile, i Saraceni, raccolte tutte le forze, assaltarono l'esercito cristiano, di modo che noi, per divina permissione ed a cagione de'peccati nostri, cademmo in mano dei nemici. Noi e i diletti nostri fratelli conti di Poitiers e d'Anjou. e gli altri che tornavano con noi per terra, fummo fatti prigioni, non senza grande strage e grande spargimento di cristian sangue. Queili che tornavano pei fiume, la maggior parte furono dei pari menati in cattività od ammazzati. I navigli su cui essi stavano, vennero presso che tutti abbruciati in una cogli infermi che vi si trovavano. Alcuni giorni dono la nostra prigionia, il soldano ci fe proporre una tregua : richiedendo caldamente, ma ancora minacciosamente, gli fosse immantinente renduta Damietta, e tutto quanto vi si era rinvenuto; e che gii fossero risarciti tutti i danni sofferti e le spese fatte dai momento in cui i cristiani erano entrati in Damietta. Dopo parecchie conferenze, concludemmo tregua per dieci anni, sotto alle seguenti condizioni .

Il soldano libererà e lascerà andare dove vorranno noi e tuti coloro che vennore prigioni dei Saracini dopo il nestro arrivo in Egitto, e futti gli altri cristiani di qualunque paese siano, che furono fatti prigionieri da che il soldano Kameli, avo del presente soldano, conchiuse tregua coll'imperatore; i cristiani conserveranno in pace tutte le terre che possedevano nel regno di Gerussiemme ai tempo del notto arrivo. Noi el obblighiamo di restituire Damietta ci ottocentomita bisanti saracini per riscatto dei prigionieri, e pei danni e le spece (ne abbiamo già pagati quattrocento), ed a mettere in libertà tutti i prigionieri issracini che i cristiani fecero in Egitto da che noi vi sismo venuti, come pure tutti coloro che vonnero menati prigioni nel

regno di Gerusalemme dopo la tregua conchinsa fra lo stesso imperatore ed il sultano. I nostri beni mohili e quelli degli attri tutti che si trovassero in Damietta, saranno dopo la nostra partenza sotto alla custodia e difesa del sultano, per essere trasferiti in paese cristiano appena che se no offra occasione. Tutti i cristiani anunalati e quelli che resteranno in Damietta per vendere quanto vi possedono, godranno d'eguale sicurezza, e potranno andarsene per mare e per terra quando vorranno senza ostacolo e contradizione. Il soldano dard un salvocando to fino al paese dei cristiani a tutti coloro che vorranno ritirarsi per vi adi terra.

Ouesta tregua col soldano era stata giurata da una parte e dall'altra, e già il soldano erasi posto in cammino col suo esercito per recarsi a Damietta ad adempiere alle condizioni, quando, giudicio di Dio, alcuni guerrieri saracini, d'accordo colla maggior parte dell'esercito, si precipitarono addosso al soldano nell'istante che levavasi da tavola, e lo ferirono crudelmente. Il soldano ciò nullostante usel dalla tenda, sperando salvarsi colla fuga, ma venne ammazzato a colpi di spada in presenza di quasi tutti gli emiri e della moltitudine de Saraceni. Dopo di ciò parecchi Saraceni, presi com'erano dal furore, vennero colle armi in mano alla nostra tenda, quasi volessoro, come molti di noi lo temettero, scannare noi e gli altri cristiani; ma la divina clemenza avendo ammansata la loro furia, ci fecero premura di eseguire le condizioni della tregua. Le loro parole però e le istanze erano mescolate d'orribili minacce: alla fine per la volontà di Dio. che è padre delle misericordie e consolatore degli afflitti, ed ascolta i gemiti de'suoi servi, noi confermammo con nuovo giuramento la tregua fatta col soldano. Ricevemmo da tutti e da ciascun d'essi in particolare un giuramento somigliante, giusta la loro legge, di osservare le condizioni della tregua. Si stabili il tempo in cui sarebbesi fatta la restituzione di Damietta e de'prigioni.

Con difficoltà erast da noi convenuto col soldano la resa di questa città, no serza dificoltà sconvenne di nuovo cogli emiri. Non avendo speranza alcuna di ritenerla, per quanto disserci coloro che torravano da Damietta e che conoscevano il vero delle cose, seguendo il consiglio dei baroni di Francia e d'altri parecchi, giudicammo più utile alla eristiantia che, ni e gli altri prigioni fossimo liberati col mezzo d'una tregua, che non il ritenere Damietta coll'avanzo della cristiantia che vi si trovava: mentro noi egli altri prigioni fori manaremo copsoti a tutti eva:

i pericoli della cattirità. Per questa ragione, nel giorno stabilito ggi eniri ricovettero Danietta, dopo che misero in libertà nol, i nostri fratelli, i conti di Fiandra, di Bretagna, di Soissons, e parecchi altri baroni e guerrieri del regni di Francia, Gerusa-lemme e Cipro. Aremmo allora una ferma speranza che avrebaro restituiti e liberati tutti gli altri cristiani, e che, giusta la lettera del trattato, avrebbero mantenuto il loro giuramento.

Ciò fatto, abbandonammo l'Egitto, dopo avervi lasciate alcune persone coll'incarico di ricevere i prigioni dalle mani dei Saraceni, e di custodire le robe che non potevamo portare con noi per difetto di navi. Quivi giunti, mandammo in Egitto navi e commissarii onde ricondurre i prigioni, giacchè abbiamo sempre rivolto il pensiero alla liberazione del prigionieri, come pure a quanto vi lasciammo, le macchine cioè, le armi, le tende ed un numero di cavalli ed altro. Gli emiri però hanno trattenuto al Cairo lunga pezza quel commissarii, nè hanno alla fine consegnati se non quattrocento prigioni, sopra dodicimila che tengono in Egitto; alcuni ancora non uscirono di carcere, se non col dare danaro. Delle altre cose, gli emiri non vollero restituire alcuna: ma quello che è ben più odioso dopo aver fatta e ginrata la tregua, per relazione de' nostri commissarii e di prigionieri degni di fede cho tornarono da quel paese, essi hanno trascelto fra i prigioni alcuni giovanetti, ed alzando la spada sul loro capo, gli hanno sforzati ad abbinrare la fede cattolica, e ad abbracciare la legge di Maometto; ciò che molti ebbero la debolezza di fare; ma gli altri, siccome coraggiosi atleti, fermi nella loro fede, e costantemente persistendo nella loro risoluzione, non poterono venire smossi nè da minacce, nè da colpi de'nemici, e ricevettero la corona del martirio. Il loro sangue, noi non ne dubitiamo, grida al Signore pel popolo cristano; saranno essi nella Corte celeste i nostri avvocati avanti al supremo Giudice e niù ci gioveranno in questa patria che non se gli avessimo conservati sulla terra. I musulmani hanno inoltre scannati parecchi cristiani rimasti malati in Damietta.

Sebbene avessimo osservali i patti del trattato con essi, e fossimo ancora pronti ad osservalii, non avevamo certezza alena di vedere liberati i prigionieri cristina i o restituito le cose nostre. Dopo che la tregua fu conchiusa e noi liberati, avemmo ferma speranza che il paese d'oltremare occupato dai cristiani sarebbe rimasto in pace sino allo spirare della tregua: ondo naque in noi il pensiero di torane in Francia. Andavamo di già allera

stando il necessario al nostro passaggio: ma allorchè vedemmo, per quello che si è narrato, i nemici violare la tregua, e in onta al fatto giuramento, pigliarsi beffe di noi e della cristianità, radunammo i baroni di Francia, i prelati, i cavalieri del templo, dello spedale e dell'ordine teutonico, i baroni del reame di Gerusalemme, e li consultammo intorno a ciò che convenisse fare. Presso che tutti furono di parere, che se noi ci fossimo ritirati in questo momento, ed avessimo abbandonata questa regione, che eravamo sul punto di perdere, sarebbe stato un esporta intieramente ai Saraceni, spezialmente nello stato di miseris e debolezza a cui ora ridotta; e che potevamo riputare perduti senza speranza i prigionieri cristiani rimasti in potere dei nemici. Se fossimo per lo contrario qui rimasti, rimanea speranza che il tempo avrebbe condotto qualche cosa favorevole, come la liberazione de prigionieri, la conservazione de' castelli e fortezze del regno di Gerusalemme, ed altri vantaggi per la cristianità, principalmente da che si miso la discordia tra il sultano d'Aleppo e quelli che stavano al governo del Cairo. Già codesto soldano, dopo radunate le sue soldatesche, s'è impadronito di Damasco e di alcune castella appartenenti al principe del Cairo, e si dice voglia venire in Egitto onde vendicare la morte del soldano ucciso dagli emiri, e rendersi padrone, se gli fia possibile, di tutto il paese.

Per questi riguardi, e per compassione delle miserie e dei tormenti di Terrasanta, noi ch'eravamo venuti in aiuto di lei, complangendo la cattività e i dolori dei nostri prigionieri . sebbene ci dissuadessero dal rimaner più a lungo oltremare, amammo meglio differire il nostro ritorno, e rimanere ancora alcun tempo in Siria piuttosto che abbandonare del tutto la causa di Cristo, e lasciare i nostri prigioni esposti a si gravi rischii. Però risolvemmo rimandare in Francia i cari nostri fratelli, conti di Poitiers e d'Anjou, per consolazione della nostra carissima signora e madre e di tutto il regno. Siecome tutti coloro che portano il nome di cristiano esser deggiono pieni di zelo per l'impresa da noi fatta, e voi particolarmente che discendete da coloro che il Signore scelae come un popolo privilegiato per conquistare Terrasanta, la quale avete a riguardare come vostro retaggio, noi vi invitiamo tutti a servire Colui che vi servi sulla croce, spargendo il sangue per la salute vostra: poscia che questa rea nazione, oltre alle bestemmie che vomitava, in presenza del popolo cristiano, contro al Creatore, battea colle verghe la croce, vi sputava sopra, la mettea sotto ai

Fate dunque i preparativi opportuni, e colorò ai quali la virtú dell'Altissimo sipieres di vorine o ansudare soccersi, stiano pronti per l'aprile o il maggio prossimo. Chi non potrà essere in arenese pel primo passaggio, lo sia almeno per quello che si farà a san Giovanni: la natura dell'impresa domanda prestezza, ed ogni tardanas sarebbe funesta. Voi, o prelati el altri fedei di Cristo, situtate presso l'Altissimo colle vostre preghiere: comandate se ne facciano in tutti i luoghi a voi soggetti, a fine che ottengano per noi dalla divina clemenza i beni di cui ci reodono indegni i nostri peccali.

Fatto ad Acri, l'anno del Signore 1250, mese d'agosto.

Nº XVI. pag. 509,

## Costituzione delle antiche Cortes di Portogallo.

— La legge di Lamego è composta di cinque parti diligentemente distinte; e qui riferiamo alla lettera, quelle che al diritto pubblico appartengono.

I. Stando il re assios sal trono, senza distinivi regali, Loreuzo Venéga suo procuratore, lerossi e disse: « Voi fuste convocati dal re Alfonso, da voi eletto re sul campo di Orica, affanchè redeste le lettere del signore papa, e dichinarate se
votete ch'egiti sa re, » Al che risposere tutti: « Vogliamo che
egiti sin re. » Ed il procuratore: « In qual guisa volete ch'egiti
sia re 10 sarà egli solo, odi sioni figlioli pree? — Egit finchè vivrà, ed i suoi figlioli dopo di lui. — Se la vostra volontà
à tale, fategliela consocere con un segno». E tutti: « Casl
sia, ggi sia dato un segno». Tosto l'erossi l'arcivescoro di
sia, ggi sia dato un segno. » Tosto l'erossi l'arcivescoro di

Braga e prese dalle mani dell'abate di Lorbano una gran corona d'ore, orazat di molte perle, venuta dai re dei God, che ne a vezno fatto dono al convento; ed essi la posero sul capo al re; el signor re, tenendo in mano la speda nuda colta quale avez combattuto in guerra, disse: «Lodato il Signore, che « fu in mio soccores! Cou questa spada vi libera! e vinsi i vestri « « nemici e voi mi faceste re e vestro commilitone. Ma poiché » « voi mi eleggeste re, facciamo leggi, per le quall sia il nostro « » pases in pace. » Risposero tutti « Signor re, vogliamo, e ci » piace stabilir leggi, che vi piano buone, e tutti noi col nostri « figlioli, le nostre figliole, e di nostri nepoti vi obbediremo. » Ecco la istituzione d'una monarchia ereditaria.

II. Chiamò tosto il re i vescovi, i gentiluomini ed i procuratori (cioù i deputat delle città) questi discro ra loro: «Inocamineiamo a far leggi intorno alla eredità del regno: « e fecero le leggi seguenti: «Il signor re Alfonso vira, e serbi il regno: se ha figiloli, vivano ed abbhano il regno, senza che sia duopo farii re di nuovo. Essi succederanno in tal modo; se il padre ha il regno e muore, l'avrà il figilolo, poscia il nipote, quindi il figilolo di questo, e poi i figli dei figli, per tutta l'eternità. Se il primogentio muore vivaneti il genitore, sarà re il secondo, se more questo, sarà il terzo, se il terzo muore, sarà il quarto, e coel lutti allo stesso modo.

Se il re muore senza figlioli, ma abbia un fratello, sarà questi re finche vivrà, e dopo la sua morte, il suo figliolo nol sarà, eccettochè i vescovi, i procuratori ed i nobili della real Corte non l'istituiscano tale. Se l'eleggono re, il sarà, altrimenti no. » (Onest'articolo fu noi canaito nel 1698).

Allora Lorenzo Venega procuratore del signor re, disse ai procuratori: Il re chiede se vollec che partecipino pur le sue figliole al regno, e se volete far leggi intorno a ciò. Dopo aver essi discusso fra loro per molte ore la quistione, dissero: « Le figliole del signor re sono pur usette da' suoi lombi, e voglitamo chentrino nella successione al regno e si facciano leggi a questo fine, - I vescori ed i nobili fecero leggi in questi termini.

«Se il re di Portogallo non ha maschi, ma una figliola, sarà regina dopo la morte del re alle seguenti condizioni: non potrà congiungersi che ad un nobile portoghese, che non sarà chiamato re, se non quando la regina gli avrà dato un figliolo: e quando lo sposo della regina verrà all'assemblea. camminerà n° XII. — COSTITUI. DELLE AFTIGUE CONTR'S BI PONTOGALLO. [6] in ulti sinistra di loi, el o spoto non si metterà sul capo la co-rona reale. Viene ordinato a perpetuità, che la figliola maggiore del re sposi un Portoghese, affinché il regno non cada in mani straileure e se sposa un principe straileur, non sarà regina, poichè non vogliamo che il regno seca dalle mani dei Portoghesi; chè le nostre braccia, senza soccorso strainiero colla nostra forza e col nostro sangne han fatto i re. Sono tali le leggi intorno all'erredità del nostro regno. « Il concelliere Alberto avvanilo lette avanti a tutti, dissero: « Son buone, sono giuste, per noie per la nostra discendenza dopo di noi, le vogliamo."

Pertanto l'ordine di successione dalla legge di Lamego istitutio è quello che, in vocabolo di pubblico diritto, vien appulato Dritto lineare misto. La storia mostra quanto questa legge fosse incompiuta, e diede luogo a coatese: in prova non addiaciamo che una sola ommissione; ed è questa: che la legge non dice se i figli naturali siano esciesi dalla successione od altriuenti. Alleganis fatti posteriori comprovanti essere esi ordinariamente esclusi; ma poicle al tempo della legislazione di Lamego, i figlio inaturali non erano nel disforvo, da cui fiarono poscia colpiti, la loro esclusione avrebbe dovuto essere allora dichiarza.

III. Veniamo alla terza classe delle leggi di Lamego. «Ed il procuratore del signor re dises: « Così dice il re: volete far leggi intorno alla mobiltà ed alla giustiza? » Risposero tutti: « Liò ne piace; e coll'ainto di Dio così sia »; e fecero le seguenti leggi: «

 Quelli che sono discendenti dalla stirpe del re e dalle faniglie dei figlioli e dei nipoti suoi, sono i più nobili.

I Portoghesi che avranno salvato in guerra la persona del re o la sua bandiera, od il suo figliolo, o suo genero, sono nobili, purchè non siano Mori o Giudei.

· l figlioli di coloro che, presi dagl' infedeli, vengono uccisi per non voler rinnegare la fede, e per mantener la legge di Gesù Cristo, sono pure nobili.

 Chiunque in battaglia aperta uccide il re nemico od il sno figliolo, o s'impadronisce della bandiera reale, è nobile.

 Chiunque si trovi alla nostra Corte e da tempi immemorabili appartiene a famiglia nobile, continuerà ad esser tale per sem-

Schiar Vol. V.

pre. Tutti i presenti alla gran battaglia d'Orica verranno reputati nobili, e nominati nostri vassalli in tutte le generazioni.

« I nobili che in campo aperto prendono la fuga; quelli che foriscono una donna colla apada o cella Inacia; quelli che in battaglia non difendono a tutto potere il re, odi il suo fagliolo, o la sua bandicar; quelli che rendono filas testimoniana; che non dicono il vero al re; che sparlano della regina e dello sue figliole; quelli che disertano ai Mori; che s'impadroniscono dei beni altrui; che bestemmiano Gest Cristo, che cospirano per far morire il re, no sa nobili il de egliuno si i loro figlicii mai.

Tali sono le leggi, intorno alla nobiltà, ed avendo Alberto regio cancelliere fattane lettura, essi dissero: «Sono buone, sono giuste, e per noi e per la nostra discendenza dopo di noi le vogliamo. »

- IV. Le loggi intorno alla giustizia formano la quarta parte; e si riferiscono in tutto ai delitti, e determinano la punizione al furto, all' adulterio, all' omicidio, allo stupro, all' ingiuria.
- V. e L'orenzo Venega procuratore del ro, disses: «Volteto che il signor re vada alle cortex del red iLeno, ro pagli tributo a lui o ad sleun sltro, oltre al signor papa, da cui venne eletto ret? » E tutti l'ecundoit e seguainando le sapade, gridarono: «Siamo libert, oi libero è il nostro re. Le nostre mani fecero liberi noi e il signor re. Se uno è fra noi che accossenta (alla dipendena) muosi a è il re, cessi di regnare sopra di noi! » Ed il signor re, colla co-rona in capo e la spada nudai numa, volgendosi alla regnanaza disse: « Voi sapete quante battaglio ho date per vostra liberazione; vi on siette testimonii, n'è testimonio il mio braccio c questa spada; chiunque acconsente alla schiavità, morrà; e s'è unio figliolo o nipote, non regni più. »
- Dissero tutti: Ottimamente detto. Muoiano! e se il re a dominio straniero acconsente, non regni! Ed il re rispose:

SCHOELL VI. 16.

# Nº XVII. pag. 556.

### Missione di Giovonni Senzaterra oll'emir el Muminin.

Spedi Giovanni in diligenza messaggeri fidati, ciò erano Tommaso Herdinton e Rodolfo figlio di Nicola, ambidue cavalieri, ed un chierico detto Roberto da Londra, all'emir gran re d'Africa, di Marocco e di Spagna, volgarmente appellato Miramumelino, facendogli noto, ch'egli col suo regno si darebbe a lul, lui seguirebbe, se cosl gli piacesse, come tributario; ed eziandio ch'egli, abbandonando la fede cristiana, creduta da lui vanità, alla maomettana fedelmente si attaccherebbe . : . Diedero essi all'ammiraglio la carta reale, ed un interprete la spiegò a chiare note. Dopo la lettura, il re chiuse un libro che stava leggendo, giacchè studiava seduto vicino al suo leggio. Era di statura ed ctà mezzana, gesto pacato, parola facile e prudente. Meditato alquanto fra sè, « Leggeva or ora » disse « nn libro scritto in greco, da un greco saniente e cristiano, detto Paolo, gli atti « cd i discorsi del quale mi piaciono sommamente. Solo una cosa mi disgusta in lui, ed è di non essersi attenuto alla legge « sotto cui era nato, e d'averne abbracciata un'altra come un « apostata ed incostante. Dico ciò pel vostro padrone re degli « Inglesi, il quale, nato sotto la pia e santa legge dei cristiani, « da volubile ed incostante s'accende di desiderio d'abbando-« narla per un'altra; » ed aggiunse; « Iddio che sa tutto, sa pure che s'io non avessi una legge, sceglierei quella sovra ogni altra, e l'abbraccierei con fervore.» Volle poscia sapere qual uomo fosse il re d'Inghilterra, e quale il regno di lui, e gettando un profondo sospiro, disse: « lo non ho mai nè letto nè udito che alcun re possessore di così bel regno, docile ed obbe-« diente, abbia voluto da indipendente farsi tributario, da libero « schiavo, e da felice miserabile. . . »

Poscia sdegnosamento s'informò della età, statura e valore di lui ; e gli venno risposto che avea trascorsi i cinquant'anni, che cra gli canuto, ma forte di corpe, non atto di statura, ma piattosto grosso e robusto di tutte le sue menbra. Finalmente ripetendo colla memoria tutte le risposte dei legati, dopo herre silcazio l'emir sdegnato, con uu sorriso sprezzante, dissec: Questi - sone è un re, ma un sorvanuccio decrepito dei imbecille, ed a  me non cale di lui: è indegno della mia allcanza. E biecamento guardando Tommaso e Rodolfo: « Non ricomparite più al mio « cospetto » disse loro « cd i vostri occhi non rimirino mai più « la mia faccia. »

Ritirandosi i legati pieni di confusione, il re osservava il cherico Roberto, il terzo legato ch' era piccolo e bruno, con un braccio più lungo che l'altro, le dita irregolari e due appiccicate, ed oltreció un viso da giudeo. Pensando che così meschino uomo non poteva essere stato scelto a così difficile negoziato se non fosse stato destro, assennato, e delicato, e dalla corona e tonsura conoscendolo cherico, il fece chiamare; poichè mentre gli altri favellavano, questi era rimasto in silenzio ed in un canto... Chiesceli se Giovanni avesse alcun merito, se avesse procreati figlioli robusti, e se la facoltà di generare fosse in lui potente; aggiungendo che, se Roberto mentisse nelle risposte, non presterebbe mai più fede ad alcun cristiano, nè specialmente ad alcun cherico. Roberto protestò per la legge cristiana di rispondere sinceramente a tutte le interrogazioni: gli disse e accertò esser Giovanni più un tiranno che un re, che ruinava i popoli anzichè governarli; oppressore a'suol, amico agli stranieri; leone ai sudditi, agnello agli stranieri ed al ribelli; aver perduto colla propria mollezza il ducato di Normandia, e molte altre terre ; ed aver sete persino di distruggere il regno d'Inghilterra : insaziabile d'oro, e del proprio patrimonio dissipatore.

« Poco generò» dicea «o piutosto, non generò affatto figlioli robusti, ma che ritravarso dal genitore (sed patrizante). Ila una moglie che gli è odicsa, e n'è odiato, inecstuosa ed adultera, le mille votte convinta. Il re fece strangolare l'amante di el ei sul suo letto. Egli stesso violò le mogli di molti suoi grandi e persino de proprii parenti, e giussa e aotaminane le pre-prie figliole e le sorelle nnbili. Quanto alla fede cristiana, è, come udiste, ondeggiante e pieno di dubbli:

L'emir udito ciò, concepì per Giovanni non disprezzo solanente, ma orrore; secondo la leggo il maledise, e « Perchédisse « questi miserabili Inglesi lasciano regnar sopre di rè un « nomo simile? sono inverce effeminati e servili. — Gl' Inglesi « rispose Roberto « sono gli uomini più pazienti, finche le ingiurire e i mali trattamenti abbiano colma la misura. Ma oggi, « come un elefante od un leone che si sente ficrito, e si vede « tutto insanguinato, vanno in furore e vogliono, un po tardi, è » vero, scuotere il giogo che il opprime. » Il re emir rinfacciò agl' Inglesi la soverchia pazienza, e secondo l'interprete, che fu sempre presente, la drov tillat. Congodò Roberto colmo di presenti d'oro, d'argento, di gemme e
di stoffe di seta, e mandò gli altri legati senza onorarti d'atem
presente, e senza pur degnarti d'un saluto. Re Giovanni fu
sapramente affitto di vedersi in tal modo spregiato dal re emir,
e nel proprio disegno combattuto. Dei doni dello straniero Roberto usò verso il re molto generosamente, sicchè Giovanni l'onorò
sorva gli altri e gli diede il tilolo di guardiano dell'abazia di sant'Albano, comechè questa carica non fosse vacante. . . . Questi
narrò da clano la storia delle gemme e quanto gli avas detto secretamente l'emir. Fra gli uditori trovavasi pur Matteo Paris, che
service narra quanto sopra.

### Nº XVIII. pag. 560.

#### MAGNA CHARTA.

#### Convenzioni con Gioranni Senzaterra.

Ista sunt capitula, quæ barones petunt, et dominus rex concedit, signata sigillo Johannis regis.

Post decessum autecessorum, hæredes plenæ ætatis habebunt hæreditatem suam per antiquum relevium exprimendum in Charta.

Hæredes qui infra ætatem sunt, et fuerint in custodia, cum ad ætatem pervenerint, habebant hæreditatem suam sine relevio, et fine.

Custos terræ hæredis capiat rationabiles exitus, et consuctudines, et servità, sine destructione et vastos hominum, et terrarum suarum. Et si enstos terræ fecerit destructionem et vastum, amittat cusodiam. Et cuetos ententiabit domos, vivaria, stagna, molendina, et catera ad terram illam pertinentis, de exilibus terræ ejundem. Et ut hæredes ita maritentur, ne disparagentur, et per consilium propinquorum de consanguineiste sua.

Ne vidua det aliquid pro dote sua, vel maritagio, post decessum mariti sui, sed maneat in domo sua per xx dies post mortem ipsius, et infra terminum illum assignetur ei dos, et maritagium statim habeat, et hæreditatem suam. Rex, vel hallivus non saisiet terram aliquam pro debito, dum catalla debitoris sufficiant, nee plegii debitoris distriagantur, dum capitalis debitoris sufficia solutionem. Si vero capitalis debitor sufficia dosultionem. Si vero capitalis debitor defecerit in solutionem, si plegii voluerint, habeant terras debitoris, donce debitum illud persolvatur plene, nisi capitalis debitor mostrare poterti, se sese inde quietum erga plegios.

Rex uon concedit alicui baroni, quod capiat auxilium de liberis hominibus suis, nisi ad corpus suum redimendum, et didaciendum primogenitum filium suum militem, et ad primogenitum filium suam semel maritandam; et hoe facite per nationabile auxilium.

Ne aliquis majus servitium faciat de feodo militis, quam inde debetur.

Ut communia placita non sequantur curiam domini regis, sed assignentur in aliquo certo loco, et tot recognitiones capiantur in eisdem comitatibus, in bune modum. Ut rex mittat duos justic. per quatuor vices in anno, qui cum quatuor militibus ejusdem comitatus decits per comistantu, espiant assissis de nova dissaisina, morte antecessoris, et ultima præsentatione, nec aliquis al hoe esi summonitus, nisi pratores, et deux partec.

Ut liber homo amercietur pro parvo delicto secundum modum delicti, et pro magno delicto secundum magnitudinem delicti, salvo contenemento suo. Villanus etiam amercietur, salvo vainagio suo. Et mercator codem modo, salva mercandisa, per seramentum proborum hominum de visacto.

Ut elericus amercictur de laico feodo suo secundum modum aliorum prædictorum, et non secundum beneficium ecclesia-

sticum.

Ut mensura vini, bladi, et latitudines pannorum, et rerum aliarum, emendetur; et ita de ponderibus.

Ne aliqua villa amercietur pro pontibus faciendis ad riparias, nisi ubi de iure antiquitus esse solebat.

Ut assism de nova dissaisina, et de morte antecessoris abbrevientur, et similiter de aliis assisis.

Ut nullus vicecomes intromittat se de placitis ad coronam pertinentibus, sine coronatoribus: et ut comitatus et hundreda sint ad antiquas firmas, absque ullo incremento, exceptis dominicis inaneviis regis.

Si aliquis tenens de rege moriatur, licebit vicecomiti, vel alio ballivo regis, saisire et imbreviare catallum ipsius per visum legalium homiaum: ita tamen quod nihil inde amoveatur, donec plenius sciatur si debet aliquod liquidum debitam domino regi: et tonc debitum domini regis persolvatur; residuum vero relinquetur executoribus, ad faciendum testamentum defuncti. Et si nihil regi debetur, omnia catalla cedent defuncto.

Si aliquis liber homo intestatus decesserit, bona sua per manum proximorum parentum suorum et amicorum, et per visum ecclesize distribuantur.

Ne vidum distringantur ad se maritandum, dum voluerint sinc marito vivere: ita tamen quod securitatem facient, quod non maritabunt se sine assensu regis, si de rege teneant, vel dominorum suorum, de quibus tenent.

Ne constabularius, vel alius ballivns capiat blada, vel alia catalla, nisi statim denarios inde reddat, nisi respectum habere possit de voluntate venditoris.

Ne constabularius possit distringere aliquem militem ad dandum denarios pro custodia castri, si voluerit facere custodiam illare durantos pro custodia castri, si voluerit facere custodiam illare propria persona, vel per alium probum hominem, si ipse eam facere non possit per rationabilem causam. Et si rex eum duranti in exercitum, sit quietus de custodia secundum quantitatem temporis.

Ne vicecomes, vel ballivus regis, vel aliquis alius, capiat equos, vel carectas alicujus liberi homiuis pro cariagio faciendo, nisi ex voluntate ipsius.

Ne rex, vel ballivus suus capiat alienum boscum, ad castra vel ad alia agenda, nisi per voluntatem ipsius, cujus boscus ille fuerit.

Ne rex teneat terram eorum, qui fuerint convicti de felonia, nisi per unum annum et unum diem, sed tune reddatur donino feodi.

Ut omnes Ridelli de cætero penitus deponantur de Tamisia et Medeweye, et per totam Angliam.

Ne breve, quod vocatur Præcipe, de cætero fiat alicui de aliquo tenemento, unde liber homo amittat curiam suam.

Si quis fuerit dissaisitus, vel prolungatus per regem sine judicio de terris, libertatibus et jure suo, statim ei restituatur. Et si contentio super luco cata fuerit, tune inde disponatur per judicium xxv haronum; et ut illi qui, fuerint dissaisiti per patrem, vel frattem regis, retom habeant sine dilatione per judicia parium suorum in curia regis. Et si rex debeat habore terminum aliorum signatorum, tune archiepiscopus et episcopi faciant inde judicium ad certam diem, appellatione remota.

Ne aliquid detur pro brevi inquisitionis de vita, vel membris, sed liberc concedatur sine pretio, et non negetur.

Si aliquis tenet de reçe per foedam firmam, per soccagium, vel burgagium, et le alip per servitam militis, dominos rex non habebit custodiam militum de feodo atterius, occasione burgagii, oscagii, vel cosea; in ee debet babere custodiam burgagii, soccagii, vel foedae firmae. Et quod liber bomo non amittat militiam suam occasione pararum sergandisarum: sieut dei lille, qui tenentiam judquid tenementum, reddendo inde cultellos, vel sagittas, vel huisusuodi.

Ne aliquis ballivus possit ponere aliquem ad legem simpliei loquela sua, sine testibus fidelibus

Ne eorpus liberi hominis eapiatur, nec imprisonetur, nec dissaisietur, nec eultragetur, nec exuletur, nec aliquo modo destruatur, nec rex eat, vel mittat super eum vi, nisi per judicium parium suorum, vel per legem terræ.

Ne jus vendatur, vel differatur, vel vetitum sit.

Quod mercatores habeant salvum ire et venire ad emendum, sine omnibus malis toltis, per antiquas, et rectas consuetudines.

Ne scutagium, vel auxilium ponantur in regno, nisi per com-

usue consitium regai, nisi ad corpus regis redimentum, et primogenium filium militem feiendum, et filiam saam primogenitam semel maritandam; et ad boe fiat rationabile anxilium. Simili modo fiat de taligațis et auxiliis, de erivitatibus London et de alisi evitablus, que inde babent libertate; et ut civius London plene babeat antiquas libertates, et liberas consuctudines suus, tam per aquas, quam per terras.

Ut liceat unieuique exire de reguo et redire, salva fide domini regis, nisi tempore werræ, per aliquod breve tempos, propter eommunem utilitatem regni.

Si quis mutuo aliquid acceperit a Judzeis, plus vel minus, et moriatur antequam debitum illud solvatur, debitor nou usurabit, quamdin hayes fuerit infra ætatem, de quocumque teneat: et si debitum illud inciderit in manum regis, rex nou capiet nisi catallum, quod continetur in ebarta.

Si quis moriatur, et debitum debeat Judeis, uxor ejus habeat oloten suam, et si liberi remanserint, provideantur eis necessaria secundum tenementum, et de residuo solvatur debitum, salvo servitio dominorum. Simili modo fist de aliis debitis, et ut eustos terre reddat laceedi, eum ad plenam atatem pervenerit, terravu suam instauratam, secundum quod rationabiliter poterit sustincre de exitibus terræ ejusdem, de carnis vel wainagiis.

Et si quis tenuerit de aliqua eschaeta, sicut de bonore Wallingford, Notlingbam, Banen, et Lancastr, et de aliis eschaetis, quu sunt in manu regis, et sunt baronire, et obieris, heres ejus non dabit aliud relevium, vel aliud regi serritium, quam faceret baroni; et ut rex codem modo eam teneat, quo baro cam tenuit.

Ut fines, qui facti sunt pro dotibus, maritagiis, haveditatibus, et amerciamentis, injuste et contra legem terræ, omnino condonentur, vel fat inde per judicium xux baronum, vel per judicium majoris partis corumdem, una cum archiepiscopo, et aliis, quos secum vocare voluenti; ita quod, si aliquis vel aliqui dexxv fuerint in simiti querela, amoveantur, et alii loco illorum per residuos de xxv substituantis.

Quod obsides et chartæ reddantur, quæ liberatæ fuerunt regi in securitatem.

Ut illi, qui fuerint extra forestam, non veulant coran justiciar. de foresta per communes summonitiones, nisi sint in plaetto, vel plegii fuerint; et nt pravæ consuetudines de forestis, et de forestaris, et warennis, et vic., et rivariis, emcadentur per xv milites de quoiblet cominitatu, qui debent eligi per probos homines ejusdem comilatus.

Ut rex amoveat penitus de Wallia parentes, et totam seguelam Gerardi de Atyes, quod de cetero balliam non babeant, seil. Engelardum Andr.; Petrum et Cyonem de Cancell, Cyonem de Cygon, Matthæum de Martino, et fratres ejus, et Galfrid nepotem ejus et Philippum de Marbo.

Et ut rex amoveat alicnigenas milites, stipendiarios, balistarios, et tuttarios, et servientes, qui venerunt cum cquis et armis ad nocumentum regni.

Ut rex faciat justic., constabular., vic. et ballivos de talibus, qui sciant legem terræ, et eam bene velint observare.

Ut barones, qui fundarunt abbatias, nude habeant chartas regum, vel antiquam tenuram, habeant custodiam earum, cum vacaverint.

Si rex Wallenses dissaiserit, vel elongaverit de terris, vel libertatibus, vel de rebus aliis, in Anglia, vel in Wallia, eis statim sine placito reddantur. Èt si fuerint dissaisit, vel elongati, de tenementis suis Anglia per patrem vel fratrem regis sine judicio paritum suvorum, rex eis sine dilatione justitiam exhibebit, co modo quo exbibet Anglicis justitiam de tenementis suis Angl. secundum legem Angl., et de tenementis Wall. secundum legem Marchizo. Idem facient Wallenses regi, et suis.

Ut rex reddat filium Lewelini, ct præterea omnes obsides de Wallia, et chartas, quæ ei liberatæ fuerunt in securitatem pacis.

Ut rex faciat regi Scotiæ de obsidibus reddend, et de libertatibus suis, et jure suo, secundum formam quam facit baronibus Angl., nisi aliter esse debeat per chartas quas rex habet, per judicium archiepiscopi, et aliorum, quos secum vocare voluerit.

Et omnes foreste, quæ sunt afforestatæ per regem tempore suo, desafforestentur, et ita fiat de ripariis, quæ per ipsnm regem sunt in defenso.

Omnes autem istas consuetudines, et libertates, quas rex concessit regno tenendas, quantum ad se pertinet, erga suos omnes de regno, tam clerici, quam laici, observabunt, quantum ad se pertinent, erga suos.

Hæc est forma securitatis ad observand, pacem, et libertates inter regem et regnum. Barones eligentur, xxv barones de regno quos voluerint, qui debent pro totis viribus suis observare, tenere, et facere observari, pacem et libertates, quas dominus rex els concessit, et charta sua confirmavit. Ita videlicet, quod sl rex, vel justic. vel ballivi regis, vel aliquis de ministris suis, in aliquo erga aliquem deliquerit, vel aliquem articulorum pacis aut securitatis transgressus fuerit, et delietum estensum fuerit sy baronibus de prædictis xxy baronibus, illi quatuor barones accedent ad dominum regem, et ad justic. suum, si rex fuerit extra regnum, proponentes ei excessum, et petentes ut excessum illum sine dilatione faciat emendari. Et si rex. vel instic. eius, illud non emendaverit, si rex fuerit extra regnum, infra rationabile tempus determinandum in charta prædicta, iv referent causam ad residuos de illis xxv baronibas; et illi xxv, cum communa totius terræ, distringent et gravabunt regem modis omnibus, quibus poterint, donec fuerit emendatum secondum arbitrium corum; salva persona domini regis et reginæ et liberorum suorum. Et cam fuerit emendatum, intendant dom, regis, sicut prius. Et quicumque volucrit de terra, jurabit ad prædicta exequenda pariturum mandatis prædictorum xxv barouum, et gravaturum regem pro posse suo cum ipsis. Et rex publice et libere dabit licentiam jurandi cuilibet qui jurare volucrit, et nulli unquam jurare prohibebit. Omnes autem illos de terra, qui sponte

sua et per se, jurare voluerint xxv baronibus de distringendo, et gravando regem, cunctis rex faciet jurare ejusdem de mandato

suo, sicut prædictum est.

Item si aliquis de prædictis xxv baronibus decesserit, vel a patria recesserit, vel aliquo modo alio impeditus fuerit, quo minus ista prædicta possit exegul; gul residui fuerint de xxv, eligent alium loco ipsius pro arbitrio sui, qui simili modo erit juratus, quo et cæteri. In omnibus autem, quæ istis xxv baronibus committuntur exequenda, si forte ipsi xxv præsentes fuerint, et inter se super re aliqua discordaverint, vel aliqui ex eis vocati nolint vel nequeant interesse, ratum habebitur et firmum quod major pars ex eis provideat, vel præceperit, ac si omnes xxv in boc consensissent; et prædicti xxv jurabunt quod omnia antedicta fideliter observabunt, et pro toto posse suo facient observari. Præterea rex faciet eos securos per chartas archiepiscopi et episcoporum, et magistri Pandulfi, quod nihil impetrabit a dom. papa, per quod aliqua Istarum conventionum revocetur, vel minuatur. Et si aliavid tale impetraverit, reputetur irritum et lnane, et nunquam eo utatur. Sine dato.

# Magna Charta regis Johannis de libertatibus Angliæ. A. D. MCCXV. Req. XVII.

Johannes, Dei gratia rex Angliæ etc.

Sciatis, nos, Intuitu Dei, et pro salute animæ nostræ, et omnium antecessorum et hæredum meorum, et ad honorem Dei, et exaltationem sanctæ Ecclesiæ, et emendationem regni nostri, per consilium venerabilium patrum nostrorum, Stephani Cantuariensis archiepiscopi, totius Angliæ primatis, et sanctæ romauæ Ecclesiæ cardinalis, Henrici Dubliniensis archiepiscopi, Petri Wintoniensis, Jocelini Bathoniensis et Glaston., Hugonis Lincolnens., Walteri Wigornens., Willielmi Coventrens., Benedicti Roffens. cpiscoporum; et magistri Pandulphi, domini papæ subdiaconi et familiaris, fratris Emerin, magistri militize templi in Anglia, et nobilium virorum Willielmi Marescalli comitis Penbroc, Willielmi comitis Sarisberica., Willielml comitis Warenuize, Willielmi comitis Arundel, Alani de Leveia constabular. Scotize, Varini fiiii Geraldi, Petri filii Hereberti de Burgo, Senescalli Pictaviæ, Hugo de Nevilla, Matth. fil. Hereberti, Thomæ Basset, Alani Basset, Philippi de Albaniæ, Roberti de Roppeleia, Johannis Marescalli ct Johannis filii Hugonis, et aliorum fidelium nostrorum;

In primis concessisse Deo, et hac præsenti Charta uostra con-

firmasse, pro nobis et heredibus nostris în perpetuum ; quot anglicana Ecclesia libera sit, et habeat jura sua integra, et libertates suas liberas, et in doulums observari; quod apparte ex eo, quod libertateus electionum, que maxima, et magis necessaria reputatur Ecclesiæ anglicanæ, mera et spontanea voluntate, ante discordiam inter nos et barones nostros manifeste motau , concessimus et charta confirmavimus, et eam obtinuimus a doulino papa lanocentioi III confirmari, quam et nos observabinus, et ab hæredibus nostris in perpetuum bona fide volumus observavir.

Concessimus etiam et omnibus liberis hominibus regni Angliæ, pro uobis et hæredibus nostris in perpetuum, omnes libertates subscriptas, habendas et tenendas eis et hæredibus suis, de nobis et hæredibus nostris.

Si quis comitum vel baronum nostrorum, sive aliorum tenentium de nobis in capite per servitium militare, mortusu fuerit: et cum decessorit, harces suus plemæ atatis fuerit, et relevium debeat, abaeta harceditaten saam per antiquum relevium, sc. harces vel hærdeds comitis de baronia comitis integra, centum marcas: hæres vel hærdes militid de feodo militis integro, per centum solidos ad plus: et qui minus debuerit, minus det, secundum antiquum consuetudimen feodorum.

Si autem hæres alicujus talium fuerit infra statem, et fuerit in custodia, et Dominus gis non habeta eustodiam gist, net terres sure, antequam homagium ejus ceperit: et postquam talis hæres flærit in custodia, et cum ad vatem pervenerit, se. vighist it eustodia, et cum ad vatem pervenerit, se. vighist it vanius anni, habeta bæredistem sum sine relevio, et sine fine: it at tomen quad si ipse, dam infra extetam fuerit, fast miles, nikilo-minus terra remuneat in custodia dominorum suorum, usque ad terminus predictions.

Custos terres hujusmodi haredis qui infra atatem fuerit, non capiat de terra haredis, nisi rationabiles estius, et rationabiles consuctudires, et rationabilis estruita, et rationabiles consuctudires, et rationabilis servitia, et lace sine destructione et vasto hominum, vel rerum. Et si nos commiserimus custodiam alleui talis terres, vieccomiti, vel alicui alli, qui de exittius terre illius nobis respondere dechent, et ille destructionem de custodia fecerit, vel vastum, nos ab ille capiemus emendam: vel terra committatur duobus legalibus et discretis lominitius de feudo illo, qui de extitibus similiter nobis respondeant, sicut praedictum est.

Custos autem, quandiu custodiam terræ habuerit, sustentet do-

usos, parcos, vivaria, stagna, molendiua, et extera de illa terra pertinenta, de estitibus terra ejusdem. Et redalta harredi, cun ad plenam estatem pervenerit, terram suam totam instauratom de carucis, et domnitus altis retosa, ad minus secondam quod illa recepit. Hace omnita observentur de eustodiis archiepiteopatuum, devatum et descriptional descriptional descriptional descriptional quae ad nos pertinent, excepto quod custodia hujusmodii vendi non debrut.

Hæredes maritentur absque disparagatione; ita tamen, quod antequam contrahatur matrimonium, ostendatur propinquis de consanguinitate ipsius hæredis.

Vidua nost mortem mariti sui, statim et sine difficultate aliqua habeat maritagium suum, et bæreditatem suam; uec aliquid det pro dote sua, vel pro maritagio suo, vel hæreditate sua, quam hæreditatem maritus suus et ipsa tenuerunt, die obitus ipsins mariti; et maueat in capitali messuagio mariti sui per xt dies post mortem ipsius mariti, infra quos assignetur ei dos sua, nisi prius fuerit assigneta, vel nisi domus illa fuerit eastrum: et si de castro recesserit, statim provideatur ei domus competens, in qua possit bonesie morari quousque ei dos sua assignetur, secundum quod prædictum est, et habeat rationabile estoverium interim de comuni. Assignetur autem ei pro dote sua tertia pars totius terræ mariti sui, quæ sua fuit in vita, nisi de minori dotata fuit ad ostium Ecclesia. Nulla vidua distringatur ad se maritaudum, dum voluerit vivere siue marito; ita tamen quod securitatem faciet, quod se non maritabit sine asseusu nostro, si de nobis tenuerit, vel sine assensu domini sui, de quo tenucrit, si de alio tenuerit.

Nos vero, et ballivi nostri, non seisiemus terzma fliquam, nec redditum, pro debito aliquo, quamdia castala debitoris presentia sufficient ad debitum reddendum, et ipse debitor paratus sit inde satisfacer. Ne epigti ipsius debitoris distringantur, quamdiu ipse capitalis debitor defecerit iu solutione debiti, non habens unde reidata, sut reddere nolit cum possit, plegii respondent debito; et si voluerint, habeaut terras et redditus debitoris, quossque sit eis satisfactum de debito, quod ante pro eo solvitur, nisi capitalis debitor mostraverit se esse quietum inde versus eosdem plegios.

Si quis mutuo acceperit aliquid a Judæis, plus vel minus, et moriatur autequam debitum illud persolverit, debitum illud non usuret quamdiu bæres fucrit infra ætatem, de quocumque tenet: et si debitum illud inciderit in manus nostras, nos non capiemus niscullion contentum in Charta. Et si quis moristur, et debitum debeat Judets, uxor cis abaeat dotem suan, et ni reddat de debito illo. Et si liberi i pisus defuncti, qui fuerint infra actatem, remanseriat, providenatur eis necessaria secundum tenementum quod fuerit defuncti; et de residuo dominorum. Simiti modo fist de debitis, que debentur alis guam Judeis.

Nullum seutugium vel auxilium ponatur in regno nostro, nisi per commune consilium regni nostri, nisi ad corpus nostrum redimendum, et ad primogenium filium nostrum militem faciendum, et ad filiam nostram primogenium semel maritandam; et ad hoe nou fiet uisi rationabile auxilium.

Simili modo fiat de auxiliis de civitate Londonensi. Et civitas Loudonensis liabeat omnes antiquas libertates, et liberas consuetudines suas, tam per terras, quam per aquas.

Praterea volumus et concedimus, quod onnes alire civitates, et burgi et villa, et barones de quinque portubus, et onnes portus, habeant onnes libertates, et onnes liberas consuctudines unes et de la companio del companio de la companio del companio de la companio del companio

Nos non concodimus de cestero alicul, quod capial auxilium de liberis hominibus suis, nisi ad corpus sum redimendum, et ad faciendum primogenitum suum militem, et ad primogenitam filiam suam semel maritandam: et hoe non fiat nisi rationabile auxilium.

Nullus distringatur ad faciendum majus servitium de feudo nilitis, nec de alio libero tenemento, quam quod inde debetur.

Communia placita non sequantur curiam nostram, sed teneantur in aliquo loco certo.

Præcognitiones de nova disseisina, et de morte antecessoris, et de ultima præsentatione, non capiantur nisi in suis civitatibus,

et hoc modo: Nos, vel, si extra regnum fuerimus, espitalis justiciarius noster, miltet duoi justiciarios nostes per unumquemque comitatum semel in anno, qui cum militibus comitatum capinat in comitatius assissa predictos, et e que in illo adventu mo in comitatius per justiciarios predictos, ad predictas assissa apiendas missos, terminori non possunt, per codem terminentur allò in ilitere suo. Et ea, que per codem propre difficultam articulorum aliquorum terminari uon possunt, referantur ad justiciarios de Banoe.

Assisse de ultima præsentatione ecclesiarum semper capiantur coram justiciariis de Banco, et ibi terminentur.

Liber homo non amercietur pro parvo delicto, nisi secundum parvitatem joste selicti: est pro magno delicto amercietur secundum magnitudinem delicti, salvo contenemento suo: et mercator codem modo, salva merchandiza sua: et vilianus alterias quam noster, codem modo amercietur, salvo wannagio suo, si inciderit in sinericordham nostram. Et nulla pradictarum misericordiarum ponatur, nisi per saeramentum proborum et legalium hominum de vicineto comitatus.

Comites et barones non amercientur, nisi per pares suos, et

Nulla ecclesiastica persona amercietur secundum quantitatem beneßeii sui, sed secundum laicum tenementum suum, et secundum quantitatem delicti.

Nec villa nec homo distringatur facere pontes ad riparias, nisi qui ab antiquo et de jure facere debent.

Nulla riparia de eætero defendetur, nisi illa quæ fuerat in defenso tempore Henrici regis avi nostri.

Nullus vicecomes, constabularius, coronatores, vel alii ballivi nostri, teneant placita coronæ nostræ.

Omnis comitatus, et handredi, et wapentaki, et threthingi, sint ad antiquas firmas absque ullo incremento, exceptis dominicis maneriis nostris.

Si aliquis tenens de nobis laieum feedum moriatur : et vieccomes, vel ballivas noster ostendat litteras nostras patentes de summonitione, nostro de debita, quod defunctus nobis debuit: liceat vieceomiti, vel ballivo nostro attachiare et imbreviare catalla defuncti inventa in laico feedo, a valentiam illius debiti per visum legalium hominum: ita tamen 'quod nihil inde annoveatur, donce persolvatur nobis debitum, quod elarum fuerit; et residuum reliarputur exceutoribus ad faciendum testamentum defuncti. Et si nibil nobis debeatur ab ipso, omnia catalla redeant defuncto, salvis uxori ejus et pueris ipsius, rationabilibus partibus suis.

Si aliquis liber homo intestatus decesserit, catalla sua per manus propinquorum parentum et amicorum suorum, per visum ecclesiæ, distribuantur, salvis unicuique debitis quæ defanctus ei debebat.

Nullus constabularius vel ballivus noster capiat blada, vel alia catalla alicujus, qui non de villa ubi castrum situm sit, nisi statim inde reddat denarios, aut respectum inde habeat de voluntate venditoris: si autem de villa ipsa fuerit, infra xx. dies pretium reddat.

Nullus constabularius distringas aliquem militem ad dandum denarius pro castodic aestri, si ipee aum facere volucrit, in propria persona sua, vel per alium probum hominem, si ipse eam facere non possil propter rationabilem causam. El si nos duxerimus eum, vel imiserimus in exercitum, erit quietus de custodia, secundum quantitatem temporis, quo per nos fuerit in exercitu, de feodo pro quo fecit servitium in exercitu.

Nullus ballivus noster vel vicecomes, vel aliquis altos capita cupos, vel caretas alicujus liberi hominis pro careigio ficiendo, nisi de voluntate ipsius liberi hominis reddat liberationem antiquitus statutams: scilicel pro careta ad duos equas; N denarrios pro diem; et pro careta ad tres equos, XIV denarrios pro diem. Nulla careta dominira alicujus ecclestastice personae, vel militis, vel alicipius dominine, capitur pre balliros pranticato.

Nec nos, nec ballivi nostri, nec alii, capiemus alienum boscum ad castra vel alia agenda nostra, nisi per voluntatem ipsius, cujus boscus ille fuerit.

Nos autem non tenebimus terras illorum qui convicti fuerint de felonia, nisi per annum et unum diem, et tunc reddantur terra dominis feodorum.

Omnes kidelli de cætero deponantur penitus per Themisiam, et per Medewesiam, et per totam Angliam, nisi per costam maris.

Breve, quod vocatur pracipe, de catero non fiat alicui de aliquo tenemento, unde liber homo perdat causam suam.

Una mensura vini et cervisiæ sit per totum regnum nostrum ; et una mensura bladi, sc. quarterium Londonense.

Et una latitudo pannorum tinctorum et russeccorum, et haubergetorum, sc. due ulue infra listas.

De ponderibus vero sit ut de mensuris.

Nihil detur vel capiatur de cætero pro brevi inquisitionis, ab eo qui inquisitionem petit, de vita vel de membris, sed gratis concedatur, et non negetur.

Si aliquis teneat de nobis per feodi framam, vel per socagium, vel per burgaium; et de alio terram teneat per servitium militare; nos non habebinus custodiam bæredis, vel terræ suæ, quæ est de feodo alterius, occasione illius feodi framæ, vel socagii, vel burgaii; nec habebinus custodiam illius feodi framæ, vel socagii, vel burgaii; nec habebinus custodiam illius feodi framæ, vel socagi, vel burgaii, nisi ipsa feodi firmæ debeat servitium militare.

Nos non habebimus custodiam hæredis, vel terræ alicnjus, quam tenet de alio per servitium militare, occasione alicujus parvæ serganteriæ, quam tenet de nobis per servitium reddendi nobis cultellos, vel segittas, vel bujusmedi.

Nullus ballivus ponat de cætero ad aliquam legem, nec ad juramentum, simplici loquela sua, sine testibus fidelibus ad hoc iuductis.

Nullus liber homo capitut vel imprisonetur, aut disseisietur, aut utlagetur, aut cualetur, aut taljou modo destruatur de aliquo libero tenemento suo, vel libertatibus, vel liberis coasuetudinibus suis, noe super eum binus, nee super eum in carcerem mittenus, nisi per legale judicium parimu suorum, vel per legem terze. Nulli vendemus, nulli negabimus, aut differenus rectum aut justitiam.

Omnes merestores, nási publico prohibití fuerint, habeant salvum et securum exire de Anglia, et venire in Anglian, et meire in Anglian, et meire in Anglian, et meire in Anglian, et meire in Anglian, et morari, et ire per Anglian, tam per terram, quam per aquam, ad emendum vel vendendum, sine omnibus malis toltis, per antiquas et reelas consuctudines, præterquàm in tempore guerrae, et si sint de terra contra nos guerrina; et si tales inveninatur in terra nostra in principio guerre, attachientur sine damus corporum vel rerum, donce sciatur a nobis, vel a justiciario nostro capitali, gonoudo mercatores terre nostre tracteatur, qui tunc invenientur in terra contra nos guerrina; et si nostri salvi sint bi, alii solvi sint in terra nostra.

Licest unicuique de celetro exire do regno nostro, et redire, salvo et secure, per terram et per aquam, salva fide nostra, nisi tempore guerra per aliquod breve tempus propter communem utilitatem regni, exceptis imprisonatis et utlagatis, secundum legem regni, et gente contra nos guerrina, et mercatoribus, de quibus fat, sicut supradictum est:

Schiar, Vol. V.

Si quis (enucrit de alique Eschaeta, sieut de honore Walingefordie, Nothinam, Bolonie, Loncastrin, vel de alits Eschaets; quæ sunt in manu nostra, et sint Baronie, et obierit; hæres ejes non det alidar devlum, nec factat nobis alida servitium, quam faceret baroni, si baronia llla esset li manu haronis; et nos nodem modo cam tenebimus, quo haro cam tenuit; nec nos occasione talis boronie vel eschaeta hobbimus aliquom aschaetam et custodiam aliquorum hominum nostrorum, niu albi temerit de nodai; naquir elle qui tenuit baroniam vel eschaetam.

Homines qui manent extra forestam non veniant de exetero coram justitariis nostris de foresta per communes summonitiones, nisi sint in placito, vel plegii alicujus vel aliquorum, qui attachiati sunt propler forestam.

Omnes autem bosci, qui fuerunt afforestati per regem Richardum fratrem nostrum, statim deafforestentur, nisi fuerint dominici bosci nostri.

Nullus liber homo de cætero det amplins alicui, vel vendat de terra sua, quam ut de residuo terræ suæ possit sufficienter fieri dom. feudi servitium ei debitum, quod pertinet ad feudum illud.

Omnes patroni abbatiarum, qui habent chartas regum Anglize de advocatione, vel per aliquam antiquam tenuram vel possessionem, habeant earum custodiam cum vacaverint, sicut habere delient, et sicut supra declaratum est.

Nullus capiatur vel imprisonetur propter appellationem fœminæ, de morte alterius quam viri.

Nullus comitatus tenestur de extero, nisi de mense in mensem: nt ubi major terminos seus tobelat, major sit. Nec vicecomes aliquis, vel ballivus suus, faciat terminus suum per Hundradum, nisi bi in anno, et non nisi in toec deblio, et consento, videlicet semel post pascha, et iterum post festum sancti Nichaeiss. Et visus similiter de Pranco plegio tune fini ad filtum terminum sancti Michaeli sine occasione, in se. quod quilibet habeat suus liberates, quas labult et habere consuevit tempore lienrici regis avi nostri, vel quas potate adquisivit. Etal autem visus de Franco plegio sie, ut pax nostra tenestur, et quod Tethinga integra si síect esse consuevit, et quod vicecomes non quarrat occasiones, et quod contentus sit de co, quod vicecomes habere consuevit de vios son faciendo tempore Henrici regis avi nostri.

Non liccat de cætero alicui dare terram suam domui religionis, ita quod illam resumat tenendam de eadem domo. Nec liccat alicui donui religioris terram sie accipere, quod tradat eam illi, a quo illam recepit, tenendam. Si quis autem de extero terram sum sie dederit donui religiose, et super hoe convineatur, donum suum penitus cassetur, et terra illa domino suo illius feudi incurratur.

Scutaginm de cætero capiatur, sicut capi tempore regis Henrici avi nostri consuevit; et quod vicecomes non quærat occasiones et quod contentus sit de eo quod vicecomes habere consuevit.

Omnes autem consoitudines pradicies, et libertates quas concessimus in regpon nostro tenendas, quantum an dos pertine, crga omnes homijes nostros de reggon nostro, tam clerici quan laici nostri observent, quantum ad se pertinet, erga homises suos; salvis archieptetopis, episcopis, abbatibus, prioribus, templaris, hoopitalris, comitibos, horonibus, milituse et omnibus alitis tam ecclesisaticis personis quam secularibus, ilibertatibus et inberis consustendinibus, quas prisu labuerum. His testibus etc.

# Leggi di Foresta.

Libertales vero de foresta, et liberas consuetudines, quæ cum libertalibus præscriptis in una schedula pro sua angustia contineri nequiverant, in hac alia charta subscripta complectebatur.

lohannes, Dei grafia rex Anglie etc. Scialis quod intuitu Dei et pro salute animez mostrze et animarum antecessorum et successorum; ad exaltationem sancte Ecclosic et entendationem regni nostri Anglies, in perpetuum, spontanel et bona voluntate dedimus, concessimus pro nobis et hereribins nostris has libertates sub-ceriptas, habendas et tenendas in regno nostro Anglier in perpetuum.

Inprimis omnes foreste, quas rex Henrieus avus noster afforestavit, videantur per probos et legales homines, et si biscum aliquem aliam quam suum dominicum afforestaverit ad damnum illius cujus boscus fuerfi, statim deafforestetur. Et si boscum suum proprimu afforestaverit, remanest foresta, salve comunuia de herbagio et rebus aliis in eadem foresta, illis qui eam prios habere consaceverant.

Homines qui manent extra forestam non veniant de cætero coram justitiariis nostris de foresta per communes summonitiones, nisi sint in placito vel plegii alicujus, vel aliquorum qui attachiati sunt proptor forestam. Omnes autem bosci qui fuerunt afforestati per regem Richardum fratrem nostrum, statim deafforestentur, nisi fueriut dominici bosci nostri.

Archipjscopi, episcopi, abhates, priores, comites, barones, milites et libero tenentes, qui boscos hubent in foresta, labeant boscos suos, sient osa habuerunt tempore prima: coronationis prastieti regis Henrici ari nostri; ita quod quieti sint in perpetuana do omnibus purprestaris, reatis, e latasseris, factis in illis boscis post illud tempus usque ad principium secundi anni coronationis nostre. Et qui de catero vastum, purpresturan, vel assertum facient sine licentia nostra in illis boscis, de vastis, purprestural et assertis respondeant.

Regardatores nostri eant per forestas, ad faciendum regardum, sicut fieri consuevit tempore primæ coronationis prædicti regis Henrici avi nostri et non aliter.

Inquisitio vel visus de expeditatione canum existentium in foresta, de catero fiat quando feri debet regardum, s.c. de tertio anno in tertium annum; et tune fiat per visum et testimonium legalium hominum, et nou altier. Et ille cujis cansi inventus fuerit tune non expeditatus; pro miserioordis det III solidos: et de catero nullus bos capitatu pro expeditatione.

Talis autem expeditatio fit per assisam communiter, quod tres ortelli abscindantur de pede anteriori sino poleta. Non expeditentur canes de cætero, nisi in locis ubi expeditari solent tempore primæ coronationis prædicti Henrici regis avi nostri.

Nullus forestarius vel budellus faciat de cetero scotallum, vel colligat garbas, vel avenam, vel bladum aliud, vel agnos, vel porcellos: nec aliquam collectam faciat. Et per visum et sacramentum vi regardatorum quando faciunt regardum, tol forestarii pomantur ad forestas custodiendas, quot ad illas custodiendas rationabiliter videriat sufficere.

Nullum sunnimotom de cestero tonentur in regno nostro, nisi ter in anno, videlicet, in principio xv dierum ante festum snocti Michaelis, quando agistatores veniunt ad agistandum dominicos boscos; et circa festum sancii Martini, quando agistatores nostri debent accipere panagium suum. Et ad ista dosonanimota convenient forestarii, viridarii et agistatores et mullus alius per districtioneme. Et tertium sancimotum tenestur initio xv dierum ante festum s. lohannis Baptiste, pro venatione bestiarum nostrarum et ad istum suanimotum convenient forestarii et viridarii et non alli per districtioneme. Et pravetera singulis xv. diebus per totum annum convenient viridarii et forestarii ad videndum attachiamenta de foresta, tam de viridi quam de venatione, per præsentationem ipsorum forestariorum, et coram Illis attachientur. Prædicia autem sunnimota non teneantur, nisi in comitatibus, in quibus teneri consueverunt.

Unusquisque liber homo agistet boscum sumu in forests provoluntate sun et habest panasquim suum. Concediums etanquod unasquisque liber homo possit ducere porcos suos per dominicum boscum nostrum libere et sine impositienne, et ad agistandum cos in boscis suis propriis, vei altibi ubi volnerit. Et si porci alteiquis liber homisis una nocte pernocavernit in foresta nostra, non inde occasionetur, ita quod aliquid de sno perdat.

Nallus de catero amitta vitam, vel membra pro venatione nostra; sed si aliquia captus fuerit et cunvictus de captione venationis, graviter redimatur, si habeat unde redimi possit; et si non habet unde redimi possit, jaceat in prisona mostra per anum unum et unum dieme, et spost annum unum et dieme unum plegios invenire possit; exeat e prisona; sin autem abjuret reguum nostrum Anglia.

Quicumque archiepiscopus, episcopus, comes vel baro, veniens ad nos per mandatum nostram, transierit per forestam nostram, licet illi eapere nama vel duas bestis per visum forestatri, is prasens fuerit. Sin autem, se facit coronari, ne videatur hoc furtive facere. Item licet in redeundo idem eis facere, sicut prædictum est.

Unusquisque liber homo de cartero, sine occasione faciat in bosco suo, vel in terra sua quam habet in foresta, molendinum, vivarium, stagnum, marleram, fossatum vel terram arabilen, extra coopertum in terra arabili, ita quod non sit ad nocumentum alleujus vicini.

Unusquisque liber homo habeat in boscis suis ærias accipitrum, spervariorum, falconum, aquilarum et heironum; et habeat similiter mel quod inventum fuit in boscis suis.

Nullus forestarius de extero, qui non sit forestarius de feudo, reddens firman mobis pro balliva sua, capist cheminagium, sc. pro careta per dimidium annum, II denarius et pro equo qui portat sumungium, per dimidium annum obolum et nomisi de illis qui extra ballivam suam, ad buscam meirenium, cordicem, vel carbonem emendum, et alias ducendum ad vendendum ubi voluerint. El de nulla careta alia, vel sumungio, aliquod cheminagium a capiator. Nou capiatur cheminagium nisi in locis illis, ubi aniquitus capi solebat et debuit. Illi antem qui portant super dorsum suum buscam, corticem, vel cerhonem ad vendendum, quamis inde vivant, nullum de cætero dent cheminagium. De boscis aliorum nullum detur cheminagium forestariis nostris, præterquam de dominicis boscis nostris.

Omnes utlagati pro foresta, a tempore regis Henrici avi nostri usque ad primam coronationem nostram, veniant ad pacem sior impedimento, et salvos plegios inveniant, quod de cætero non forisfacient nobis de foresta nostra.

Nullus eastellanus, vel alius, teneat placitum de forests, sive de viridi, sive de venatione: sed quilibet forestarius de fuolo attachiet placita de forests, tam de viridi, quam de venatione, et en prasentet viridariis provinciarum; et cum rotultat fuerial et sub sigilits viridarlorum incluse, presententur capitali forestirio, cum in partes illas venerit ad terminandum placita foreste et coram on terminentur.

Omnes autem consuetudines prædictas et libertates quas nos concessimus in regno tenendas, quantum ad nos pertinet, erga nostros, omnes de regno nostro, tam lalci, quam clerici, observent, quantum ad se pertinent, erga suos.

Cum autem pro Deo et ad emendationem regni nostri et ad melius sopiendam discordiam: inter nos et barones nostros, baromnia concessimus, volentes ea integra et firma stabilitate guidere, facimus et concedimus eis securitatem subscriptam, videlicet:

Quod barones eligant xxv barones de regon nostro, quo voluriat, qui debent pro tots viribus suis observare, tenere et facer observari, pacem et libertates quas eis concessimus, et hac prascul charta nostra confirmavinus; ita sc., quod si per noi vei justifiarium nostrum egas aliquem in alique deliquiverinus, vi aliquem articulorum pacis vel securitatis transgressi fuerinus et electum ostensum fuerit v benoibus de xxv braonibus, fliur barones accedent ad nos, et ad justifiarium nostrum si fuerinus extra regnum, et proponentes nobis excessum, petent ui sin difitione faciamus emendari. Et si nos excessum non emendaverinus (vel justifiarium souter si foreimus extra regnum) inter tempus xx dierum, computando a tempore quo monstratum fuerit nobis, pradicil vi barones referent causam illum ad residuos de illis xxv baronibus; et illi barones, cum commune totius terra, distrie gent et gravabunt in modis omnibus quibus poterunt, sc. per captionem castrorum, terrarum, possessionem et aliis modis quibus potuerint, donce fuerit emendatum secondum arbitrium corum: salva persona nostra, et regimo nostra, et liberorum nostrorum. Et cum fuerit cmendatum, intendent nobis sicut prius fecerunt.

Et quicumque voluerit de terra, juret quod ad prædicta omnia exequenda parebit mandatis prædictorum xxv baronum, et quod gravabli nos pro posse cum ipsis. Et nos publice et libere damns liceatiam jurandi cuilibet qui jurare voluerit, et nulli unquam jurare prohibebimus.

Omnes autem illos de terra nostra, qui per se et sponte sua voluerint jurare xxv baronibus do distringendo nos et gravando nos enm eis, faciemus jurare cosdem do mandato nostro, sicut prædictum est.

In omnibus autem istis que xxv baronibus committuatur exequenda, si forte in aliquo inter se discordaverint, vel aliqui ex eis submonili, nolucrint vel nequiverint interesse, ratum habeatur et firmum quod major pars eorum providerit vel præceperil, ae si omnes xxy in hoc concessisent.

Et xxv barones jurent quod omnia antedicta fideliter observabunt, et pro toto posse suo facient observari.

Et nos nihil impetrabimus per nos, nec per alium, per quod aliquid istarum concessionum et libertatum revocetur, aut uinuatur. Et si aliquid tale fuerit impetratum, irritum sit et inane, et nunquam eo utemur per nos vel per alium.

Et omnes malas voluntates et indignationes et rancores ortos inter nos et homines nostros clericos et laicos a tempore discordize, plene omnibus remisimus et condonavimus.

Et ad melius distringendum nos, ve castellani, de Northonton sc., de Kenillerwicke, erunt jurati xxv baronibus, quod facient de castris prædictis quod ipsi præceperiat vel mandaveriat, vel major pars corum. Et tales semper castellani ponantur in illis, aul fiddles sint, et nolint transgredi juramentum suum.

Et nos amovebimus omnes alienigenas a terra, pareute omnes Girardi de Athies, Eugelardum seli., Andream Petrum Gyonem de Chanceles, Sonem de Gigony, usorem prasdicti Girardi cum omnibus liberis suis, Gaufridum de Martenni et fratres ejus, Philippuun, Marc. et fratres ejus et G. nepotem ejus, Falconem et Flandrenses omnes et replarios, qui sunt ad nocembentum regni.

Præterea omnes transgressiones factas occasione hujus discor-

die, a pascha transacto, qui full anons decimus sextus, usque ad hane pacem reformatum, plener remisimus omnibus clerici et laicis, et quantum ad nos pertinet, plene condonavimus. Et imapper faciemas tilis feri interns testimoniales et patentes domini Stephani Cantuariensis archiepiscopi, domini ilenrici Dublinensis archiepiscopi, domini Pandulphi subdiaconi et dom. pape familiaris, episcoporum prædictorum, super securitate ista, et concessionibas prædist.

Quare volumus et firmiter præcipimus, quod anglicana Ecclesia libera sit, et quod omnes homines de regno nostro habeant et leneant omnes libertates preclats, jura et consecutiones, bene et in pace, libere et quiete, plene et integre, sibi et hæredibus suis, de nobis et hærelibus nostris, in omnibus rebus et locis, in perpetuum, ut prædictum est.

Benchè la Magna Charta, riflette Lingard (St. d'Inghilterra vol. III. c. 1), sia celebre nella storia, come supposta base delle libertà degl'Inglesi, ella però non è da considerarsi tale, che formi un codice novello di leggi, od un tentativo d'inculcare i larghi principii della legislazione. Gli autori di quella non s'avvisarono già di far mutazione o miglioramento nella ginrisprudenza nazionale: ma soltanto di correggere gli abusi derivanti dai costumi feudali introdotti dal dispotismo di Guglielmo I e dei suoi successori: ed i rimedi che immaginarono a tal nopo, furono compresi in una carta, guarentita dal re a'snoi vassalli ed agli statuali del suo reame. Il primo articolo rignardava la Chiesa d'Inghilterra, cui Giovanni rassicurava il possesso di sue libertà integre ed inviolate e ner mostrare la sua prontezza a mantenerle, vantavasi della charta concernente la libera elezione, cui avea precedentemente sottoscritta in sul principio della rottura fra sè ed i suoi baroni. Sarebbe state di maggior soddisfazione, che queste libertà si fossero noverate e descritte; ma l'istromento procede subito alla riformagione de'gravami, che in modo pesante opprimeano i feudatarii della corona.

Negli ultimi regni i sovrani erano stati usi ad esigere somme arbitrarie stoti i nome di reliofi; ad allogare a' maggiori offerenti i beni dei pupilli in loro tutela; ad escrettare il diritto di marilar gli eredi, durante la loro minorità, e lo erede in qualunque età sopra i quattordici anni, el redoro che possedescro beni, a chionque fosse, e quando piacera a quelli che se ne toption la tutela. Quindi per orviare a cest' fatti abusi, fa statuito, che si rimettessaro in piodi gli antichi reliofi di cento sterlini pel feudo rimettessaro in piodi gli antichi reliofi di cento sterlini pel feudo

di on conte, di cento marchi pel feudo di un barone, e di cento scellin pel faudo di un cavaliere: il tutore avesso a ricevere soltanto que servigi, che fossero ragionevoli, dalle terre del suo pupillo, durante la minoriti; ne conservaste le case, e le fabbriche e non ne dissipasse i bestiami e gli schiavi; gli eredi e le crede no ai devessero maritare con disparità di conditione o grado, nè senza renderne avvisati i loro parenti; le vedove avessero diritto di stare in tranquillo posseso della loro erecidità del maritaggio, ossia delle terre date insieme con esse a cagion di matrinonio e della dole, o della terra parte de' beni del loro defunto marito; ed inoltre fosse a quelle permesso rimanesi non maritate fino a quando andasse loro a grado, purché dessero sicurtà di non andare a marito senza il consentimento del lor signere.

Dapprima i sussidii e gli scutagi erano stati imposti con parsimonia: ultimamente eransi annualmente rinnovati: e le loro somme non erano già regolate da costumanza antica, ma dalla rapacità del re e dalla presunta sofferenza dei suoi vassalli. Per la charta il diritto di esigere un sussidio fu al re limitato ai tre seguenti legittimi casi; di sua personale cattività, del cavalierato assunto dal suo figlio maggiore, e del maritaggio della sua maggior figlia. A mettere un'imposta di sussidio ossia lo scutagio, rendeasi altre volte necessario il consentimento del gran consiglio de'feudatarii della corona. I membri componenti questo consiglio erano gli arcivescovi, vescovi, abati, conti e i principali baroni, cui doveva essere intimato in iscritto, e tutti gli altri feudatarii in capo della corona, avvisati dallo scerifio con generale invito, che doveasi intimare almeno quaranta, specificando il tempo e il luogo della raunata e il subbietto a discutersi. Qualora queste particolarità fossero a dovere osservate, i membri assenti s'intendeano obbligati alla determinazione presa dagli intervenuti. E qui vuolsi por mente, che si fatta adunanza non era un parlamento nel senso moderno della parola, poichè era intieramente composta de'feudatarli dei re, e doveasi convocare al solo fine di concedere a lui un sussidio. Ciò nondimeno sì vedrà, come, per la prevalenza della corona, quel che riguardava un tal divisamento fu cancellato dalla charta nel primo anno del regno seguente, nè mai più riammesso: benchè di rado avvenne, che alcun sovrano si facesse a trasandarlo apertamente.

I re inglesi ben raramente aveano residenza per lungo tempo

in un medesimo luogo; e finchè lo corti giudiciali seguitarono la persona del re, molti inconvenienti s'ebbero a patire dai litiganti e testimoni, i quali, a motivo delle parecchie udienze spesso date ad una stessa causa, furono tratti a diverse e soventi rimote parti del reame. Ogindi era avvenuto che sotto gli ultimi due regnanti un banco di giudici s'era fissato a Westminster, per decidervi tra parte e parte le cause: e questa istituzione fu allora confermata per la charta, la quale statuiva « le comuni cause non aver più a seguitare la persona del re, · ma doversi trattare in luogo determinato e fisso. » Per questa clausola la corte del re e quella del fisco, le quali accompagnavano tuttavia il re, furono limitate al giudicio delle materie criminali e delle cause pertenenti ad economica condizione: e alla corte che sedeva a Westminster, dall'udir le cause nelle quali ambedue le parti avean comune l'interesse, derivò il nome, che ritiene tultora, di corte delle cause comuni.

E perchè meglio si avesse ad amministrare la giustizia, il re dichiarò, che niuno sarebbe fatto giudice, conestabile, sceriffo o balivo, se non sanesse bastevolmente di legge; che niuno sceriffo, conestabile coroniere (1) o balivo giudicherebbe le cause concernenti alla corona; niun balivo sulla propria asserzione e senza l'evidente prova di testimoni, chiamerebbe chi che si fosse in tribunale; e poiché, come giudici ambulanti, faceano i loro giri in tempi e luoghi molto incerti e distanti, così due di que'giudici si manderebbero quattro volte l'anno in ogni contea, i quali, coll'aiuto di quattro cavalieri da scegliersi nella corte dalla contea, terrebbero le assise, per giudicarvi ciò che fu chiamato ultima presentazione (darrein presentment), diritto di possessione di un defunto (mort d'ancester), e finalmente ciò, che a termini legali suona causa o azione di spoglio (novel desseisin) (2). Non è improbabile, cho la instituzione di questa nuova corte desse un crollo a quella antica delle (shire-motes)

<sup>(1)</sup> Dicesi coroner un officiale, il quale coll'intervento di dodiel giurati, ha la cura di investigare, se un nomo trovato morto abbia sofferto assassinio o morte naturale, ed in tale investigamento ei prende le parti e gl'interessi della corona.

<sup>(2)</sup> Il durenn presentment era una ricognizione, onde acoprire chi presento l'ultimo parcos di una chiesa; mort d'inerter, se il passato possessore occupava la terra in dominio come di suo proprio feudo; e novel dessetsus, se il reclamante era stato inguatamente spossessato della sua signoria o foudo.

corti provinciali, e che quindi avesse origine la presente consuctudine di aggiuagere altre persone nella commissione de'giudici di assisa.

Provvisloni vantaggiose: ma più quelle che vennero appresso. Ai mezzi nequitosi, pe'quali i re procacciaronsi danaro dai processi nelle corti giudiciali, Giovanni fu costretto por rimedio col sottoscrivere l'articolo seguente: « Noi non venderemo, non nieghe-« remo , non deferiremo ad alcuno il diritto o la giustizia. » Sulle tracce de' più dispotici fra' suoi precessori, egli era stato uso ad imprigionare i propri vassalli sul mero sospetto di ostili intenzioni; sforzarli di dare ostaggi per la loro fedeltà; bandirli , devastarne i terreni e demolirne i castelli. Ora ei consentiva, che « niun uomo libero o statuale sarebbe arrestato o imprigionato o spossessato delle sue terre, o proscritto o in qualsivoglia maniera ucciso, nè dal re, o da altri in nome del re sarebbe perseguitato, ma dal legittimo giudicio de' suoi pari o della legge del paese, « Mercè di questa clausola, le proprietà e la libertà del suddito eran protette contro la tirannide e il risentimento del monarca. Nello stesso spirito di legislazione la charta seguitava prescrivendo che i conti e i baroni sarebbero condannati alle ammende soltanto dai loro pari e secondo la natura della lor colpa; che lo statuale non verrebbe condannato a grave pena pecuniarla per lieve mancamento, nè fuor di misura per grave trasgressione, salve sempre rimanendo al libero possessore le sue possidenze, al mercatante le sue mercanzie ed all'agricoltore i suoi stromenti da coltivare i camni : e tali ammende o pene pecuniarie s'imporrebbero, preso il giuramento dagli uomini probi della vicinanza,

A frenar l'ingiustini de'regii proveditori, fu statulto, che niun conestabile o balivo prendercheb grano o derrate di qual si fosse persona, senza absoraree immedistamente il. prezzo, qualtora il proprietario di spontanza volontà non gliene consentisse una dilazione; che non servirebbesi de'cavalli o carri di qualtongue statualo per far trasporti, senza permissione di quello; nel taglicenbbe il bosco altrui a farne legna pe' castelli reali o per altri usi, sonza licensa del padrone.

I baroni assicuratisi de'proprii diritti attendevano a quelli delle città e de'borghi, che coll'andar del tempo eransi considerevolmente aggranditi, e gli aveano aiutati nella presente contesa. La charta confermava alla capitale e a tutt'altre città, borghi, villaggi e porti marittimi le antiche libertà e consactudini per terra e per aqua; ordinava che i modesimi pesì e misure fossero usati in tutte le parti del regno, e dava ai mercatanti stranieri la libertà di venire in Inghilterra, di risiodervi, di visogare per essa e di partirus essenza pagar dazii, conforme al diritto ed all'antica consuctudine. Se non che il re riserbavasi il potere di arrestarli in tempo di guerra, e di tenorli in eustodia, come temperamento praticato a titolo di sicurezza, finchè non si fosse venuto a conoscere in qual modo i mercadanti inglesi ernon stati truttati nel passe nimico.

Erasi inoltre provveduto, che ogni statuale avesse piena libertà di abbandonare il regno, e di farri ritorno, salda l'obbligata fedettà al suo sovrano, e purebè ciò non avvenisse intempo di guerra. Da si fatta libertà erano esclusi i prigioni, i proscritti e di mercadanti, che venivano da Stati nemici.

Le foreste reali erano proprietà peculiari della corona, governate da proprie leggi, derivanti dalla mera volontà del principe, e per tal guisa venivano a formare altrettanti separati governi nel cuore del regno. Quella parte del loro codice, che avca per obbietto la conservazione de' cervi era scritta a caratteri di sangue. L'uccidere la cacciagione del re. com'ella appellavasi, soggettava il colpevole alla perdita della vita o delle membra. Altre leggi erano in apparenza intese alla conservazione delle foreste, ma in realtà miravano al vantaggio del re. dando occasione ad una moltitudine di colpe e di aggravii e di molestie grandissime a tutti quei che dimoravano in sui confini o possedevano beni dentro i recinti di così fatte bandite. La charta volle rimediare ad alcuni de' mentovati aggravii : dischiuse al Comune tutte le foreste cresciute fin dal tempo, in cui l'attual re sall sul trono; ed ordinò si scegliessero nella corte di ciascuna contea dodici cavalieri, cui previo il giuramento, si desse il potere d'investigare tutte le male consuctudini delle foreste, de'leprai e de' guardiani delle une e degli altri; e che fossero autorizzati ad abolire cotali consuetudini fra quaranta giorni, purchè se ne recasse precedente notizia al re od al suo ministro della giustizia.

Se la charta si fosse quivi arrestata, il sollievo, che easa intendeva recare, sarebbesi in gran parte limitato ai feudatarii immediati della corona. Il gran corpo degli statuali, ossia degli uomini liberi, era composto de'setto-vassalli di que feudatarii. ed esi avent sofferto dalla tirannide dellor signori le oppressioni stesse, che I signori pattica aveno dai tiranniei portamenti del sovrano. E come avena eglino partecipato nella impresa, cosi potenno a banon diritto sperare di prendere parte ai vantaggi: per il che in lor favore di inserita una clausola, la quale provedera «che tutte le libertà e consustutini, le quali il re avea concedute a suoi redatarir in quanto a lui concernea, osserrar si dovessero dagli ecclesiastici e dallaici verse i loro e fendatarii, in tutto che avesse a coloro rapporto. e Gli schiavi che formavano tuttavia una delle più numerose classi nel regno, non vi erano mentovati, perchè naturalmente avez non poteano titolo alcuno, ondo partecipare al privallegi del liberi.

A questi articoli ne furono aggiunti altri di temporanea natura. Il ro prometteva rendere ggi ostaggi e lo charte, le quali avea ottenute dai baroni; far piena restituzione, ad oguno, fosse lugieso o Gallese, il quale provar potesse di essere state dispossessato delle suo terre, estelli, liberth e diritti; renderebbe tuttle le multe ed ammende, ingiustamente o contro la leggo imposte; rimanderebbe a Llewellyno principe di Galles il figlio e gli ostaggi; e verso di Alessandro re di Sozia, quanto alla restituzione dello sorelle, degli ostaggi, delle libertà e dei diritti, si diporterebbe come verso gli altri suoi baroni dileghilterra, qualora la cosa nadra non dovesse altrimenti secondo le charte ch'egli avea ricovate da Gaglielno, padre e predecessore di Alessandro: sa questi punti si lascerebbe governare dala decisione de'pari del principie scozzese nella Corte del re.

quale per secoli venno considerata qual palladio della liberata nazionale inglese. La più parte andò a cesare co quel sistema, al quale erano tese rivolte: ma in que fumpi carandi gran vantaggio; ché poneano freno ai più molesti abusi della feudale superiorità; davano un novello tonon alla legislaziono inglese; giustificavano la resistenza alle naurpazioni del dispotico potere; e nelle susseguenti contete con la corona volegovano a determinati obbietti gli sforzi della nazione. I re inglesi, che consideravano la Charta sicenno strappata loro di unano dal forte impero della necessità, si fecero del continuo ad cluderne le provisioni; il popolo, che le reputava come l'espressione de' giusti sosì diritti, quanto volte le vedea conculeta; attrettanto spessi ed imperiosi faceva i richianti. E per dar loro in effetto il pieno vigore di legge, v'ebbe mestieri di non in effetto il pieno vigore di legge, v'ebbe mestieri di non in effetto il pieno vigore di legge, v'ebbe mestieri di non mestieri di non mestieri di non di controli della mestieri di non di controli di presentatione dei proporti di presentatione della mestieri di non mestieri di non mestieri di non di controli di mestieri di non di controli di proporti di presentativa di presentativa di presentativa di presentativa di presentativa della mestieri di non di presentativa di presentativa di presentativa di presentativa della mestieri di non di presentativa di presentativa di presentativa di presentativa della mestieri di non di presentativa di presentativa di presentativa di presentativa della mestieri di non di presentativa di presentativa di presentativa di presentativa della mesti allo della mesti allo di presentativa di presentativa di presentativa di presentativa di presentativa di presentativa della mesti allo della mesti allo della mesti di presentativa di presentativa di presentativa della mesti

meno che venticiuque successive ratificazioni (1), ciò che a sufficienza prova, quanto esse erano abborrite dal sovrano c pregiate dalla nazione.

### Nº XIX. pag. 657.

#### Origine orientale dell'arco acuto.

= L'architettura ogivale vieu direttamente dall'Oriente, eppur non la chiamo nè araba nè saracena: ed eccone le ragioni. Gli Arabi non poterono inventare nulla in architettura, popolo, come era primitivamente e per la più parte, nomade. Gli Arabi conquistarono dapprima i Greci, e la prisca loro architettura fu bisantina: testimonio la moschea d'Amrù al Cairo, opera del VII secolo, affatto a pieno centro, senza traccia del ferro di cavallo, e quasi senza incurvamento degli archivolti sopra le imposte, A principio del secolo seguente gli Arabi fan la conquista del secondo Impero de' Persi, e l'architettura de' Sassanidi divien la loro favorita. Consultate i vinggiatori inglesi che diedero il palazzo di Sapore, e in generale i monumenti tutti di quella monarchia, e troverete sempre l'arco rotto, in tutte le sue applicazioni. Fin là l'ogiva, conosciuta dai Greci antichi e che trovasi ne' monumenti pelasgici in molte tombe elleniche di Sicilia, all'apertura dell' aquedotto di Tusculo, non era che un accidente, un capriccio, un'irregolarità. Fra i Sassanidi ci appare come regola, come abitudine, come il principio di moda, Lo studio dell'ogiva debbe dunque cominciare da profonde ricerche sopra i monumenti del secondo impero di Persia; ma su questo punto non possediamo ancora che nozioni incompinte; non so verun disegno dei monumenti di Bagdad ne di Damasco, la cui moschea passa per la più bella d'Oriente.

Al Cairo, ove all'influenza persiane e bisantina viene a congiungersi quella de monumenti si vicini e si notevoli di Memfi, la serie de monumenti sal arco acuto comincia dal mequias o nilometro dell'isola di Rodah, recinto quadrato, sopra le cai pareti son disegnati, se non erro, quattro archi acudi, uno per faccia, clie interrompono un cornicione, decorato d'iscrizione cufica.

(1) La Charta fu ratificata quattro volte da Enrico III, due volte da Eduardo I, cinque da Eduardo III, sette da Ricardo II, sei da Enrico IV ed una da Enrico V.

Nulla io potrei dirvi di certo sul significato di questa, ma parmi incontestabile, primo, che il mequias fu costruito verso l'800 dono Cristo, e probabilmente rifatto solo in parte l'850 : secondo, che gli archi acuti son parte integrante e necessaria della decorazione originale: terzo, che le riparazioni successive nulla alterarono della semplicissima decorazione di questo monumento. Ma quand'anche il mequias ci mancasse, avremmo argomento più che bastante a noi altri occidentali nella moschea d'Ebn-Tulon, luogotenente de'califfi in Egitto nell'ultima metà del nono secolo, moschea intera ancora, e che da lunga pezza abbandonata, e salva dalla distruzione per la dolcezza del clima più che per cura degli uomini, ci offre nel suo insieme il più ricco saggio del gusto degli Arabi nell'epoca più bella di loro storia. È essa incisa in parte nella grand'opera sull'Egitto, conservando le masse soltanto e sopprimendo gli ornati, nè forse di più ne dava il disegno originale ; ma qui la questione degli ornamenti è secondaria; l'importante è l'arco acuto, e voi lo troverete nettamente descritto, piccolo e grande, in tutta la moschea di Tulon.

Per l'epoche seguenti, difficile è il classificare, onde con certezza non posso citarvi che la moschea d'el-Hasar costruita sotto i califfi fatimiti, cioè nel corso dell'XI secolo; e dove troval il primo esempio di soprelevamento degli archi, mediante la prolungazione dell'archivolto. Al XII secolo arrivlam ai monumenti di Saladino, numerosi al Cairo, e la cui parità colle chiese del XIII secolo (salvo la semplicità, che în Oriente non esiste) permi chiara come la luce del giorno. Prima dunque di nulla affernare di sienro, e tanto men di compinto, sull'origine dell'arco acuto in Occidente, convien che alcuno si dia a studiar l'arabo, non la lingua soltanto, ma le varie sorta di scrittura, dalla cufica nniforme, angolosa, legata senza segni critici, e dove i differenti valori de'suoni si confondono continuamente gli uni cogli altri, fin a quella scrittura ornata sopraccarica, che adorna quasi tutte le moschee, piene di iscrizioni che bisogna innanzi tutto interpretare. Chí siasi preparato a tale studio, dovrá aggiungervi grand'abilità nel disegno ed occhio esercitato alla critica comparativa dei varii stili d'architettura; poi buona salute e prudenza consumata nell'esecuzione

Per intanto, state sicuro che in Egitto esistono archi acuti dell'VIII secolo o almen del IX; e che di somiglianti occorrono nella Zisa a Palermo, fabbricata dai conquistatori arabi nel X secolo: che la eappella palatina e molte chiese della capitale della Sicilia, fabbricate dal re normanni nella prima metà del secolo XIII, continuano senz'interruzione questa catena, e mostrano l'applicazione dell'arco acuto si monumenti cristiani; di là, si primi riconosciuti nel Nord, non Yè che un passo. Io non tocco mè dell'Italia nè del mezadi della Francia, che ei offrono prove non uneno eridenti; parendomi che la Sicilia hasti assai, massime per ciò che riguarda la Normandia.

Ma, direte, come mai questo genere passò dall'Oriente in Occidente? Non fu per un fatto preciso, in un dato giorno, ma per infiltrazione, per le strade militari, religiose, mercantili, colle stoffe, coi mobili, coi racconti dei viaggiatori, e colle migrazioni degli artisti.

Ora l'arco acuto dell'Oriente è identice col classico del XIII secolo ? Nulla più di quel che l'acuto de'finestroni di Coutance siai eguale a quei di Colonia. Qui, come per tutto, \*\*P un deposito d'un primo fatto, accumulazione di traditioni sopra un punto solo, e su questa basse un chificin novvo, originale, sompiuto, regolato, come lo spirito degli Occidentali lo è a confronto di quel delle popolazioni africane ed asiatiche.

Non occorre ch'io vi rammenti quanto poca forza facciano le obbiezioni delutte da non trovasene in Spagna prima del XIII. Moro non vuol dir arebo; ma vi corre tanta differenza quanta da un Greco d'Alessandria a un retore di Cartagine, da Callinanco ad Appielo, da Agostica al Grisostomo. Il mondo latino dover cretare più d'ogni altro fedde all'areo tondo dell'architettura romana. La Spagna apparteneva al mondo latino, anti cra il mondo di Lucano è sencea. I Mori, come tutte le popolazioni di origine nomade, dovettero cominciare dall'adottar Tarchitettura del paese di cui faceano la conquista. Il gotico di Spagna, discenda da Westimister o risalga dal Cairo, poco dunque importa alla soluzione generale del problema, accessoria essendo la unestione morseca.

LENGRMANT.

#### Nº XX. pag. 662.

### Monumenti sepolcrali.

= La storia de principali monumenti fanebri di tutte le nazioni, se possibile fosse il conspieria, odirizobbe certo una delle opere più interessanti a leggere, non solo in grazia delle storiche o religiose ricordanze ivi consacrate, ma anche riguardo alle arti, che in tutte le epoche serrirono più o meno ad ornar le tambe, e anche alla moda che dominò fin nelle insegne funcrario. Fra' pagani, tutto quel che vi si rappresentava era profano, e prima della religione cristiana e dopo, due sorta di tombe v'è; le une semplici, di sasso o di marno, con qualche fogiame fatorno, spesso senz'ornamenti, e detti cenotafi; gii altri, chiamati mausolei, furono arricchiti di belle rappresentazioni in rillevo, con figure, pilastri, altri ornamenti proprii a far onore ai morti ivi collocati, e ai vivi che gli aveno innaizati.

Un de' più antichi vedutisi della prima specie in Borgogna, provincia celebre per monumenti siffatti, è quel di sant'Audoco, patrono della chiesa di Saulieu, in marmo bianco e collocato in un sotterranco, sopra il quale alzavasi già il coro della chiesa.

Il più antico della seconda specie, conservato pure in Borgogna, è parimente la marmo bianco, e dicono abbia racchiuso il corpo di san Giovanni di Reone, primo abate di San Giovanni le Moutier, nella cui chiesa era questo mausoleo, affatto conforme a due scoperti nel Vaticano a Roma. Vi si vedean rappresentati in rilievo Gesù Cristo e i dodici apostoli, nell'attitudine stessa, tenenti nella sinistra carte rotolate, alcune mezzo svolte; abiti, calzature, capelli, barba, simili a quei soliti delle tombe del VI e del VII secolo. Le cripte di San Vittore di Marsiglia, di San Trofimo d'Arles, di San Massimino pure in Provenza, molti n'aveano di questa categorla. Allora le tombe non ranpresentavano che azioni di nostro Signore e de' santi, o misteri; in secoli più tardi; invece delle pie figure che empivano i lati de' mausolel, si poser quelle dei parenti del morto o delle lamentatrici, che ne' funerali antichi accompagnavano il convoglio de'defunti illustri. Si scolpi pure l'essigie del morto sovra la tomba; due grandi figure stavano una al suo capo, l'altra a' piedi, rappresentanti di solito la vergine o i santi patroni della chiesa o della cappella. Anche vi si



vedea di sopra or uno or due angeli, cho teneano, in mezzo d'una specie di sindone, l'anima del morto in figura d'un picciol uomo: e pareano presentarla a Dio, poi sollevarla al cielo.

Quanto alle tombe dissdorne, possavano in terra; e nel XII secolo erano ancora comuni quanto le bare di pietra; poi vi si rinunziò per la difficoltà di portarle, sostituendovi lunghe tavole di marmo, divenute però generali soltanto al principio del XIII secolo. Si comiaciò dallo scolpire soltanto l'epitafio in gire, o con croci; poi vi si pose il disegno d'una cappella a sesto tondo od aento, e la rappresentazione di que' che v'erano chiusi. I cavalieri vi stavano senza scudo effigiato, colla lunga spada a cintura, pendente davanti al petto sin sotto ai piedi; e tulvolta dritta e a fianco, colla punta in già. Dipo i sì poser di sopra della tomba due angeli, cull'incensiere possto in terra; e s'elevò tale rappresentazione a due o tre piedi.

Verso la metà di quel secolo si rappresentarono I guerrieri in armadura compita, aventi nella destra la lancia o l'asein; sopra la sinistra, lo sendo coll'arme, che seendea lungo la coscia sinistra, coprendola tutta; due angeli teneano un turibolo sollevato in aria. Verso il 4280, lo seudo, collocato più talto, copriva mezzo il petto e il braccio sinistro; due cani si poser sotto i piedi del defunto per tutto il secolo XIII, od anche leculti.

In quel tempo rappresentavansi puro delle donne sopra lo tombe, vestite e coperto il capo alla moda; le lunghe vesti strascicavan per terra, e di sopra vedessi un largo mantello, che escavas dai den lati lungo e braccis; uno o due veii di sopra il capo scendeano lungo le gote, poi stendeansi sotto al mento fin sovra il petto. Di sopra al capo o a fianco scolpivasi a destra lo stemma dello sposo; a sinistra il suo, spartito a mezzo.

Lo scudo, come vedete, si collocò in diverse maniere sovra le tombe. Nel XIV secolo, or sul petto e sul braccio destro, or sotto la cintura sopra le due cossie; altri l'attaccavano al braccio destro, donde pendera in giúa. Altora si cominció a scolpire e rappresentare sulle tombe quantità d'ornamenti. Si pendò anche di fare scolpire lo scheletro del morto sulla tomba, con o senza i distintivi di sua dignita. Tal è quello di Giovanni di Blaby; abate di Saint-Seino, e conservato nel coro della badia: lo scheletro ha le mani sul petto e il pastorale fra il braccio sinstro; a dritta presso il capo è lo scudo e di sotto leggende latine. Anche a Bar-le-due vedesi uno scheletro intero in piedi sopra una tomba,

e riguardasi come un capolavoro di Richier, allievo di Michelangelo, ma pare risalga al XIV secolo.

Al XV si posero ai quattro angoli delle tombe gli scudi e l'armi del defunto.

Malgrado gli usi generali che indicammo per ordine di tempo, potete credere che vi furono eccezioni molte, e particolarmente nelle tombe dei conti di Champagne.

Enrico i sepolto in San Stefano di Troyes, v'avea magnifico monumento in bronzo dorato, alto tre piedi e coperto d'una tavola in lamine d'oro e d'argento, su cui il principe era rappresentato in bronzo, di grandezza naturale, colle mani giunte e i capelli corti e pettinati. La base di questa tomba, posta snr un picdestallo, era guarnita di rame, ornata di foglie e arricchita dei ventotto pezzi ricchissimi e smaltati a meraviglia, differenti di disegno, con iscrizioni curiose, colonnette di bronzo

La tomba di Tibaldo III, morto nel 4201, fu alzata da Bianca di Navarra, sua vedova, che v'impiegò somme enormi, a giudicarne dalla quantità d'oro, d'argento, di bronzo, di pietre, di smalti, di statue d'argento rappresentanti la famiglia dei conti di Champagne, che decoravano quel magnifico monumento, con molte iscrizioni: sul mausoleo esso Tibaldo vedeasi di grandezza naturale e coperto in argento; colla testa sopra un arco gotico e in mano il baston di pellegrino pure in argento con quattro viere d'oro e la tasca su cui erano smaltate le sue arme. La corona del capo era guarnita di quattro pietre turchine, due cornaline, cinque perle, uno smeraldo, due topazi, uno zafiro ed un granato; gli occhi erano smaltati al naturale di bianco e cilestro: il colletto dell'abito in filagrana d'argento dorato, guarnito di tre smeraldi, quattro ametiste ed un granato. Poche tombe v'ebbe si ricche in Francia. Margherita di Provenza, Bianca sua figlia e il giovane Luigi di Francia ebber solo tombe di rame. I mausolei di Luigi VIII e di san Luigi furono solo decorati d'una lastra d'argento dorato, su cui cesellate figure e fregi.

Le figure coricate d'Alice di Bretagna moglie di Pietro I e della loro figlia contessa della Marca, che eran nella chiesa della badia di Villeneuve, eran pure in rame dorato e gli scudi in rame smaltato. Essa tomba era ricca assai e piena d'interesse, giacche v'avea intorno gli stemmi più nobili di cristianità: quattro lconi stavano agli angoli.

I primi vescovi furono dapprincipio sepolti con pastorali di legno e croci di piombo : dipoi rivestiti di seta o dei più ricchi ornamenti: quando nel 1563 fu scoperta la tomba di Alberone III vescovo di Metz, morto nel 1072, si trovò il suo corpo ravvolto in una specie di tunicella di seta color viola. Nel 1521 in quella di Stefano, morto il 4162, eransi trovate tre spille d'oro, col capocchio d'ametiste o rubini ; una croce di piombo e un pastorale di legno coll'estremità d'avorio. Giovanni d'Apremont, morto il 1228, fu sepolto colla sua mitra di stoffa d'oro ornata d'uccelli ed altri recami; in mano un piccol calice d'argento colla patena, e in dito un anello con uno smeraldo; al collo un crocifisso d'argento sospeso ad un fil d'oro. Filippo di Firenze, morto il 1297, fu sepolto con bellissima mitra d'oro, ornata di bottoni d'argento; un anello d'argento dorato con una pietra falsa; calice, cintura, tunica, dalmatica, sandali, e croce di piombo gli furono messi da costa. Rinaldo di Bar, morto il 4516, fu trovato nella sua tomba con due anelli, e in dito un zaffiro incastonato nell'oro, e un rubino in argento; era vestito d'una cappa di stoffa d'oro, e sulla ricchissima mitra eran rappresentati Mosè e Aronne, con un libro in mano. Il pastorale era d'avorio.

Da VILLENEUVE-TRANS, Histoire de saint Louis.

FINE DEGLI SCHIARIMENTI E NOTE AL LIBRO XII.

## SCHIARIMENTI E NOTE

LIBRO XIII.

Nº I. pag. 94.

Manuele Paleologo a Parigi

Nel 4840 all'accademia di iscrizioni e belle lettere di Parigi, M. Berger de Xivrey lesse una discertazione sulle relazioni dell'imperatore Manuele Paleologo colla Francia, dedotte dalle cronache e da carte inedite. Ecco come descrive la sua entrata a Parigi.

— Carlo VI, rignardando come un onore affalto straordinario ped regno suo la visita dell'imperatore d'Oriente, multa vace trascurato per rievverlo degnamente. Alquanti cavalieri e sendiciri l'attendevano si confini del regno e disponenta sulla via per dore aveva a giungere, acciocché in tutte le città del suo passiggió fosse rieveuto e alloggión to ella guisa pi\u00fa onoreverla productiva del considera del consider

L'imperatore giunes il 3 giugno 1400, sulle nove del mattino, al ponte di Charenton ove fa sultateo in prima da duemito borghesi a cavallo, venutigli incontro da Parigit, e dispesti in bell'ordine ai due lati della via. Avanzatosi quasi un trar di freccia, trovò il cancelliere di Francia e tutte le camere del Parlamento accompagnate da cinquecento utficiali del asguito, che tutti fecero riverenza all'imperatore inchinandossgli. Protecuento, scontrò successivamente i tre cardinali che allora tro-vavansi a Parigi; e passatti alquanto, scérse il re, che fra un

mondo di duchi, conti e baroni avanzavasi al suo incontro, a suon di trombe e d'ogni stromento. Il re alzò il cappuccio; e tosto l'imperatore, che, vestito all'orientale, non avea al capo questa copertura, unica di moda in Francia, levossi il berretto imperiale, come dice il monaco di San Dionigi. I due principi cercarono prevenirsi, dirigendo contemporaneamente un saluto. ciascuno in sua lingua; si diedero il bacio di pace e s'abbracciarono, il re procurò accompagnare queste dimostrazioni con un'aria ridente e graziosa, che tutti rimarcarono.

Manuele portava un abito imperiale bianco di seta, e benchè non passasse i cinquantasette anni, incanutito anzi tempo, pareva assai plù vecchio per la lunga barba affatto bianca che gli cascava sul petto. Ond'è che i Parigini provarono un'ammirazione mista di sorpresa, quando nell'entrare in città, avendogli il re presentato un cavallo bianco, onor sovrano che Carlo V suo padre avea ricusato accordare all'imperatore di Germania, egli saltò leggermente, senza toccar terra, dal palafreno che montava su quello presentatogli. Entrò allora in Parigi, camminando a paro col re, segulto dai principi del sangue, ciascuno secondo il proprio grado. Un banchetto gli aspettava in città; poi lo stesso corteggio il menò al Louvre, dov'eragli preparato l'alloggio.

Bello e ben adorno era questo, e vi si trovava principalmente una tappezzeria che rappresentava le bellezze della primavera. e che Manuele stesso si compiaque descrivere con particolarità che la riproducono affatto, in una delle più eleganti pagine che di lui ci sieno rimaste, come trovasi in un manoscritto greco della biblioteca del re, ove M. Hase pel primo avverti le principali opere di questo imperatore tanto fornito di lettere. Del suo soggiorno a Parigi resta una traccia più notevole

nella sua corrispondenza, ov'è una lettera, certamente datà da Parigi, che come inedita qui riproduco. सर्थ की दिश

Al signor Manuele Chrysolara.

· Molte fiate volevamo scriverti, ma la mano esitava, non avendo cosa che potesse farti piacere. Faticoso fu il viaggio, e gl'incidenti nulla aveano di piacevole. Alfine eccoci in Francia, e la nostra mano corre da sè, sforzandosi scrivere ciò che vorrebbesi poter esporre a viva voce, perchè troppo eccede i confini d'una lettera. Questa è cominciata, ma invano si proverebbe d'enumerare ogni cosa. Molto il glorioso re ci concesse; molto i parenti suoi, i dignitarii di sua Corte, tutti. Mostrarono nobile animo, affezione per noi e zelo per la fede. Da ultimo, se la gelosia abituale della maligna fortana non ci scaglia qualche colpo impreveduto, buona speranza ci conforta di tornar fra breve in patria, come tu auguri, e come i nostri nemici temono.

Superiore a quanto lo circondava în Parigi per la dilicata coltura del suo intelletto, formato sovra le producioni più squistie degli antichi, dovva basciare apparire alcun che di questa matura si ricasmente coltivata, e che congiunta allo aptendor del suo grado e all'amenità del suoi modi, facenagli esercitare una notevole superiorità. Ne sono testimoni il contemporanei. Questo nobile principe c bel recchio, monsignor Manuole Paleologo, imperatore di Costantinopoli - se chiama d'Orrovittà. Senza iltiro - dice lo storico di Boucicaut « l'imperatore Karmanoil' (storpiatura volgare del titolo greco Kur Monoid') è principe di gran riverenza, buono, prudente, savio; e fa pietà che sia in tanta miseria. — Tutti quelli che lo videro (soggiunge l'anonino di San Dionigi) restarono tecchi dal suo buon aspetto, e lo giudicarono degno dell'impere.

Avva sua cappella al Louvre; e non si stenterà a credere che in tempo in cui i Parigini non avano a segliere tra nua folla di spettacoli diversi, furono ben curiosi d'andar a sentiro la messa in genezo; e la menoria della liturgia orientale s'associò dipoi nel loro spirito a quella dell'imperatore e della sua casa. « Faccano d'ese Givenno degli Orisni i il servizio di Dio coi loro modi e ceremonie che sono strane assai; e andava a vedere chi volova. »

### Nº II. pag. 454.

# Codice dell'Inquisizione di Spagna.

I. Inquistione erasi fatta senza regole fisse sino a Torquemada, che nel 1995 convoci una giunta generale a Siviglia, nella quale furono poste le prime leggi stabili dell'Inquisizione di Spagna. Questo nuovo cedice comprendera venetota rriccia, de' quali i primi tre risguardavano la composizione de' tribunati nelle citti; la pubblicazione delle censare contro gli recici e gli apostati, che volontariamente non si denunzissero, o stabilivano un riterato di grazia per iscansar la confisse de'heni.

Il quarto articolo portava che le confessioni volontarie, fatte prima del tempo della grazia, dovevano essere scritte sopra interrogatorio degl'inquisitori. In questo modo non veniva accordata grazia ad un uomo, se non dopo che altri ne aveva abbandonati alla persecuzione.

L'articolo quinto proibiva di dar segretamente l'assoluzione, eccetto il solo caso nel quale niuno avesse contezza del delitto del riconciliato.

Col sesto, il riconciliato veniva privato d'ogni Impiego onorifico, e dell'uso dell'oro, dell'argento, delle perle, della seta, e della lana fina.

L'articolo settimo imponeva penitenze pecuniarie, anche a quelli che avevano fatta volontaria confessione.

L'ottavo portava, che il penitente volontario, presentandosi dopo il termine di grazia, non potrebbe essere esentiuto dalla confisca de beni in cui era incorso il giorno della sua apostasia o eresia. Da questi due articoli può vedersi quanto la cupidigia di Ferando erasi ripromesso dall'inquisticino.

Il nono ordinava di imporre penitenza leggera a chi non toccasse ancora i vent'anni e volontariamente si denunziasse.

Il decimo imponeva l'obbligo di precisare il tempo in cui il riconciliato era caduto in eresia, per sapere qual proporzione dei suol beni appartenesse al fisco.

Se un eretico, sostenuto nelle prigioni segrete del sant'Uffizio, tocco di sineero pentimento, domandasse l'assoluzione, l'undecimo articolo gliela accordava, imponendogli per penitenza la prigionia a vita.

Il duodecimo concedeva agli inquisitori di condannar alla tortara, come falso penitente, ogni riconciliato di cui giudicassero imperfetta la confessione, simulato il pentimento. Cosl la vita di un uomo dipendeva dall'opinione d'un inquisitore.

L'articolo decimoterzo pronunciava la stessa pena contro quelli che si vantassero d'avere nascoste molte colpe nella loro confessione.

Il quartodecimo stabiliva, che se l'accusato convinto persistesse a negare, dovesse condannarsi come impenitente; articolo che condusse migliaia di vittime al patibolo, poiche si tenevano per convinte molte persone che n'erano ben lontane.

Giusta l'articolo quindicesimo, ogni volta che vi fosse una merza prova contro un accusato che negasse il suo delitto, doveva essere sottoposto a processo; se si confessasse colpevole nei tormenti, e confermasse poi la sua confessione, era condannato come convinto; se la ritrattura doveva subire un secondo interrogatorio. Dal sedicesimo articolo era proibito di comunicare agli accusati la copia intera delle dichiarazioni de' testimonii.

Il decimosettimo prescriveva agli inquisitori d'interrogare essi stessi i testimonii.

Il decimottavo voleva che uno o due inquisitori stessero sempre presenti all'interrogatorio per ricevere le dichiarazioni degl' imputati.

Il decimonono esigeva fosse condannato come eretico convinto l'accusato che non comparisse dopo citato formalmente.

Il ventesimo voleva, che se dai libri o dalla condotta d'un morto fosse provato eretico, doveva essere giudicato e condannato come tale, il suo cadavre dissepellito, e i beni confiscati a danno degli eredi naturali.

Dal ventunesimo articolo veniva imposto agli inquisitori di stendere la loro giurisdizione sui vassalli dei signori, e censurare quest'nltimi quando vi s'opponessero.

Il ventesimosecondo voleva si accordasse ai figli de' confiscati una porzione de' loro stessi beni a titolo d'elemosina.

una porzione de foro stessi deni a dioto d elemostia.

Gli altri sei articoli risguardavano ai procedimenti che gli inquisitori doveano osservare fra loro e verso i loro subordinati.

Questa costituzione fu aumentata più volte anche nei primi tempi; ma a malgrado di tutte queste modificazioni le forme di procedura sempre furnono pressoche uguali, e gl'inquisitori non rinunziarono mai all'arbitrio che costituisce il fondo di questa crudele giuri-prudenza.

Incrementi e perdite della Casa d'Austria.

Quando Rodolfo d'Habeburg venne all'impero, avea possessiper 179 miglia quadrate di Germania (1) ossia 938 'teghe quadrate. Le rendite dell'imperatore allora salivano a 2,600,000 risdalleri, cioè 7,380,000 franchi (2). Egli aquista alla sua Casa il ducato d'Austria.

Alberto s'impadronisce della Boemia 4306, ma tosto la perde, tenta opprimere i cantoni svizzeri, ma questi si rivoltano.

(1) Il miglio quadrato di Germania equivale a kilom. 55,004 quadrati.

(2) Il risdallero = franchi 3.64.

In tutto, quando Alberto II mori nel 1459, possedea m. q. 1657 1/2 ossia legbe quadrate 4555. 875

Alberto III col fratelli nel 1363 aquistò il Tirolo, per successione di Margherita Mautache. Nel 1365, la contea di Feldikrich, comprata da Rodolfo ultimo principe della casa di Werdenberg per 56,000 fiorini. Nel 1367 il Brisque usun dipendenze, comprato dai principi di Fürstemberg per 33,000 fiorini. Nel 1378 la contea di Geortz per pato di famiglia. Nel 1378 la contea di Geortz per pato di famiglia. Nel 1378 la contea di Geortz per pato di famiglia. Nel 1378 la contea di Superiori del Superiori del Superiori di Superiori di Superiori di Superiori del Sup

Allora si divise la casa in tre rami, di cui quello d'Austria propria nel 1993 avea per beni creditarii . . m. q. 545 4/3 nel 1404 divenne signora dell'Ungberia . . 6,145 Queste ultime andarono perdute colla morte di

Ladishao.

Nel ramo di Stiria-Tirolo, il duca Federico IV
ebbe nel 1595 per eredità il Tirolo, l'Austria anteriore, altri beni in Atsaia ed Elvezia per m. q. 885
Sigiamondo perelette i beni in Svizzera per 179
ma comprò il landgraviato di Nellemburg 26
aquistò metà di Bregentz 9
la contea di Sonnenberg 11 eastello di Meghourg: in tutto m. a. 753

| 8 <sup>6</sup> lit. — INCREMENTI E PERDITE DELLA CASA D'AUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TRIA.    | 205  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| Nel ramo Stiria-Stiria, Ernesto ebbe in eredità nel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |      |
| 4595 la Stiria, Carintia, Carniola m. q<br>L'imperatore Federico III ebbe in comune col-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 784    | 1/2  |
| Providence Alberto la contro di Cillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 64       | T /6 |
| l'arciduca Alberto la contea di Cilley                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 545      | 5/4  |
| Nel 1457 eredito da Ladisiao Postumo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 343      |      |
| In tutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1394     | 3/4  |
| Federico III imperatore alza l'Austria in arciduc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |      |
| tocca a lui. Bel colpo fu il matrimonio dell'arcidu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |      |
| liano con Maria, ereditiera di Carlo il Temerario,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | he gli   | recò |
| in dote, non le diclassette provincie de Paesi Bassi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |      |
| dire, ma undici. Massimiliano imperatore possedeva i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n heni a | dui- |
| stati per la moglie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | qui  |
| ereditarii come sopra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1400     | 7/4  |
| Nel 4496 eredita il Tirolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1094     | 0/4  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |      |
| Nel 1500 la contea di Görtz e il Friuli austriaco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 47       | 1/4  |
| Nel 1505 aquista alcuni Stati sulla Baviera .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |      |
| Nel 4548 il littorale ceduto dalla repubblica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |      |
| veneta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 2      | 1/2  |
| In tutto miglia quadrati 3643 4/2, con abitanti 9,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34,190;  | cioè |
| più di venti volte tanto di quel che la casa d'Austri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | a avea   | tre- |
| cento anni prima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |      |
| Cresce assai più col matrimonio di Filippo in Mari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | di Sna   | ona. |
| per cui via Carlo V viene a possedere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . u. opu | B,   |
| Paesi Bassi e Borgogna m. q.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 990    |      |
| Corona di Castiglia e parte d'America                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,892    |      |
| Corona di Casugna e parte d'America                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,587    |      |
| Corona d'Aragona, Napoli, Sicilia, Sardegna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,567    |      |
| Stati austriaci in Germania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,177    |      |
| ll Milanese, la Navarra per diritto di conquista 👂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 613      |      |
| În tutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16,088   | 1/2  |
| con trentunmilloni di sudditi, mentre il suo rivale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Frances  | co i |
| non n'avea dieci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |      |
| 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ń. 114   | 1.   |
| Quest'estensione va divisa tra Filippo suo figlio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rerain:  | ando |
| fratello. La porzione del primo passò poi ne'Borbo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mi. At i | amo  |
| austriaco restò circa un quarto de' possedimenti di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |      |
| dinando aveva già aquistato i beni del duca di V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vurtemb  | erg, |
| toltigli dalla lega di Svevia, ed estesi m. q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 454    |      |
| Da Carlo V ebbc l'Austria superiore, inferiore,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |      |
| anteriore e l'Alsazia per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 2117   | 1/4  |
| animinate of the same in the s |          |      |

| Comprò Bregents per metà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                         |             |       |                    |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------------------|------|
| Nel 1378 aquistò l'Ungheria e l'anno dopo la Croazia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 204 SCHIAI                                                                              | LIMENTI E NOTE AL                                                       | LIBRO XIII. |       |                    |      |
| Croazia 5800 Poi la Boemia colla Lusazia e la Moravia 2358 La signoria di Thengen in Svevia 4/2 Occupió Costana sotto pretesto che rinunziasse al cattolicismo. In tutto almeno. m. q. 8070 Ma perdette i beni che avea compri dal duca di Wurtemberg q. 454 Celette parte dell'Ingheria e Transilivania a Giovanni Zapolski, poi ai Turchi 4394 In tutto perdette m. q. 4728-1728 Onde gli Stati si ridneono a m. q. 6542 Sotto Massimiliano II, Rodolfo II, Mattia, non vi fureno quasi- cangiamenti. Finita la linea diretta, gli elettori chiamarono al- plimpero la linea di Stiria. Perdinando II obbe a sostenere, come il suo successore, la terribili genera deltrentamia, in cui l'Austria- perdette un milione di soldati, e dovette cedere alla Francia le due Alassie dal tripossessi per m. q. 205 1/2. Restando così ridotti i possessi a m. q. 6156 1/2 Restando così ridotti i possessi a m. q. 6165 1/2 Leopoldo I aquitò di Tirolo nel 6655 544 Poi nel 1675 la Silesia 406 Nel 1699 la Transilvania 2928 1/4, 1 In tutto m. q. 710 Carlo VI crebbe ancora i possessi nella pace di Rastadt, aquistando gli Stati della pagna in Italia, ne Paesi Bassi Spagnoli per 2489 1/4, 1 Restando gli Stati della Spagna in Italia, ne Paesi Bassi Spagnoli per 2489 1/4 Ricupera la contea di Gradisca 200 E dalla Porta Ottomana in Valechia per 990 Che in tutto sommano a m. q. 41612                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Comprò Bregentz                                                                         | per metà                                                                |             |       |                    |      |
| Poi la Boemia colla Luszaia e la Moravia . \$258 La signoria di Thengen in Svevia . , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                         |             |       |                    |      |
| La signoria di Thengen in Svevia , 4/2 Occupió Costana sotto pretesto che rinumiasse al cattolicismo. In tutto almeno. m. q. 8070 Ma perdette i beni che avea compri dal duca di Wurtemberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Croazia                                                                                 |                                                                         |             |       | 3580               |      |
| Occupò Costanza sotto pretesto che rinunziasse al cattolicismo in tutto almeno. m. q. 8070 Ma perdette i beni che avea compri dal duca di Wurtemberg m. q. 454 Cedette parte dell'Ungheria e Transilvania a Giovanni Zapolski, poi ai Turchi . 4594 In tutto perdette m. q. 4738–1738 Onde gli Stati si riducono a m. q. 6542 Sotto Massimiliano II, Rodolfo II, Mattia, non vi furono quasi caugiamenti. Finista la linea diretta, gli elettori chiamarono al-l'impero la linea di Stiria. Ferdinando II obbe a sostenere, come il suos successore, la terribili genera de freni anni in cui l'Austria perdette un milione di soldati, e dovette cedere alla Francia le due Alexace da lulri possessi per m. q. 205 1/2. Restando così ridotti i possessi a m. q. 6456 4/2 Leopoldo I aquitto il Tirolo nel 4665 . 584 Poi nel 1675 la Silesia 4.06 Vell 4699 la Transilvania . 3238 4/5. In tutto . 9111 5, ½ In tutto . |                                                                                         |                                                                         |             |       | 2208               | . /3 |
| al cattolicismo. In tutto almeno. m. q. 8070 Ma perdette i beni che avva compri dal duca di Wurtemberg m. q. 454 Cedette parte dell'Ungherie o Fransilvania a Giovanni Zapolski, poi ai Turchi 4394 In tutto perdette m. q. 4738–1738 Onde gli Stati si ridncono a m. q. 6542 Sotto Massimiliano II, Rodolfo II, Mattia, non vi furono quasi cangiamenti. Finita la linea diretta, gli elettori chiamarono al- l'impero la linea di Stiria. Perdinando II obbe a sostenere, come il suo successore, la terribili genera del treatmania in cui l'Austria perdette un milione di soldati, e dovette cedere alla Francia le due Alassie dal triposessi per m. q. 205 t/2. Restando così ridotti i possessi a m. q. 6156 4/2 Restando così ridotti i possessi a m. q. 6165 4/2 Rela della successione el 665 534 Poi nel 1675 la Silesia 406 Nel 1699 la Transilvania 2328 4/5. In tutto m. q. 710 Carlo VI crebbe ancora i possessi nella pace di Rastadt, aquistando gli Stati della Spagna in Italia, ne Paesi Bassi Spagnoli per 2499 4/8 Ricupera la contadi Gi Stati della Spagna in Italia, ne Paesi Bassi Spagnoli per 2499 4/8 Ricupera la contadi Gi Stati della Spagna in Italia, ne Paesi Bassi Spagnoli per 2499 4/8 Ricupera la contadi Gi Stati della Spagna in Italia, ne Paesi Bassi Spagnoli per 2499 4/8 Ricupera la contadi Gi Stati della Spagna in Italia, ne Paesi Bassi Spagnoli per 2499 4/8 Ricupera la contadi Gi Stati della Spagna in Italia, ne Paesi Bassi Spagnoli per 2409 4/8 Resturatosi Milano e Mantova nel 4755, vag- giunse Parma e Piacenza 90 Che in tutto sommano a m. q. 41612                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                         |             |       | 1.                 | 1/2  |
| Ma perdette i beni che avea compri dal ducea di Wurtemberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | al cattolicismo. In te                                                                  | itto almeno                                                             | e rinunza   |       | 8070               |      |
| duca di Wurtemberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Me perdette i ben                                                                       | i che avea comn                                                         | ri dal      | ш. ч. | 0070               |      |
| a Giovanni Zapolski, poi ai Turchi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                         |             | 434   |                    |      |
| a Giovanni Zapolski, poi ai Turchi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cedette narte dell'                                                                     | Ungheria e Transi                                                       | lvania      |       |                    |      |
| Onde gli Stati si riducono a m. q. 6542  Sotto Massimiiano II, Rodolfo II, Mattia, non vi furono quasi cangiamenti. Finita la linea diretta, gli elettori chiamarono all'impero la linea di Sitria. Ferdinando II elbo a sostenere, come il suo successore, la terribil guerra del trent'anni, in cui l'Austria perdette un milione di soldati, el dorette cedere alla Francia le due Alaxa del altri possessi per m. q. 205 1/2.  Restando così ridotti possessi a m. q. 6156 1/2 Leopoldo I aquitò il Tirolo nel 1665 344 Poi nel 1675 la Stlesia 4.06 Nella guerra della successione spagnola fu preso Il ilianese con Mantova m. q. 710 Carlo VI crebbe ancora i possessi nella pace di Rasald, aquitando gli Stati della Spagna in Italia, ne Pacis Bassi Spagnoli per 2018 1018 1018 1018 1018 1018 1018 1018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | a Giovanni Zapolski                                                                     | , poi ai Turchi                                                         |             | 1594  |                    |      |
| Onde gli Stati si riducono a m. q. 6542  Sotto Massimiiano II, Rodolfo II, Mattia, non vi furono quasi cangiamenti. Finita la linea diretta, gli elettori chiamarono all'impero la linea di Sitria. Ferdinando II elbo a sostenere, come il suo successore, la terribil guerra del trent'anni, in cui l'Austria perdette un milione di soldati, el dorette cedere alla Francia le due Alaxa del altri possessi per m. q. 205 1/2.  Restando così ridotti possessi a m. q. 6156 1/2 Leopoldo I aquitò il Tirolo nel 1665 344 Poi nel 1675 la Stlesia 4.06 Nella guerra della successione spagnola fu preso Il ilianese con Mantova m. q. 710 Carlo VI crebbe ancora i possessi nella pace di Rasald, aquitando gli Stati della Spagna in Italia, ne Pacis Bassi Spagnoli per 2018 1018 1018 1018 1018 1018 1018 1018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | In tutto perdette                                                                       |                                                                         | . m. g.     | 1728  | -1728              |      |
| Sotto Massimiliano II, Rodolfo II, Mattia, non vi furono quasi- cangiamenti. Finita la linea diretta, gli elettori chiamarono al- l'impero la linea di Sitria. Ferdinando II elbea a sostenere, come il suo successore, la terribil gnerra del'trent'anni, in cui l'Austria perdette un miliano di soldata, el dovette cedere alla Francia le due Alazine da altri possessi per m. q. 205 1/2.  Restando così ridotti possessi a m. q. 6156 4/2 Leopoldo I aquistò il Tirolo nel 1695 . 584 Poi nel 1675 la Sitesia . 406 Nell 699 la Transilvania . 2328 1/3.  In tutto . 9111 5/2  In tutto . 9111 5/2  In lintes con Mantova . m. q. 710 Carlo VI crebbe ancora i possessi nella pace di Rastatd, aquistando gli Stati della Spagna in Italia, ne Pacis Bassi Spagnoli per . 2899 4/4 Ricupera la contea di Gradisca . 20  E dalla Porta Ottomana in Valachia per . 1948 Pol occupò la Sicilia . 576 E assicuratosi Milano e Mantova nel 1755, v'ag- giunse Parme e Piacenza . 90  Che in tutto sommano a m. q. 14612                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                         |             |       |                    |      |
| cangiamenti. Finite la linea diretta, gli clettori chiamarono al- l'impero la linea di Sitria. Ferdinando II ebbe a sostenere, come il suo successore, la terribil gnerra del'trent'anni, in cui l'Austria perdette un miliane di soldati, e dovette cedere alla Francia le due Alazine daltri possessi per m. q. 905 1/2.  Restando così ridotti i possessi a m. q. 6156 1/2 Leopoldo I aquisitò il Tirolo nel 1665 \$84 Foi nel 1675 la Sitesia 4.06 Nella guerra della successione spagnola fu preso Il Milanese con Mantova m. q. 710 Carlo VI crebbe ancora i possessi nella pace di Rastatd, aquistando gli Stati della Spagna in Italia, ne Pacia Bassi Spagnoli per \$949 1/4 Ricupera la contea di Gradisca 90 E dalla Porta Ottomana in Valachia per 9499 1/4 Foi occupi la Sicilia 90 Che in tutto sommano a m. q. 14612                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Onde                                                                                    | gli Stati si ridi                                                       | ncono a n   | n. q. | 6542               |      |
| In tatto Nella guerra della successione spagnola (a preso Millanes con Mantova m. q. 740 Carlo VI crebbe ancora i possessi nella pace di Rastadt, aquistando gli Stati della Spagna in Italia, ne Paesi Bassi Spagnoli per 2849 4/8 Ricupera la contea di Gradisca 20 E dalla Porta Ottomana in Valechia per 1945 Pol occupò la Sicilia 576 E assicuratosi Milano e Mantova nel 4755, v'ag- giunse Parma e Piacenza 90 Che in tutto sommano a m. q. 41612                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Alsazie ed altri posses<br>Restando così rid<br>Leopoldo I aquista<br>Poi nel 1675 la 5 | ssi per m. q. 205<br>otti i possessi a<br>o il Tirolo nel 10<br>bilesia | 4/2.<br>665 | m. q. | 6456<br>544<br>406 | 1/2  |
| Nella guerra della successione spagnola fu preso il Milanese con Mantova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                         |             |       |                    |      |
| Il Milanese con Mantova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nella guerra della                                                                      | successione spag                                                        | nola fu pr  | eso · | 9111               | 5 4  |
| Rastadt, aquistando gli Stati della Spagran in Italia, ne Peasi Bassi Spagnoli per . 2489 4/4 Ricupera la contea di Gradisca . 20 Ricupera la Contea di Gradisca . 40 Poi occupò la Sicilia 576 E assicuratosi Milano e Mantova nel 1755, v'ag- giunse Parma e Piacenza . 90 Che in tutto sommano a . m. q. 14612                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | il Milanese con Man                                                                     | tova                                                                    |             | m. q. | 710                |      |
| ne Paesi Bassi Spagnoli per . 2439 4/8 Ricupera la contea di Gradisca . 20 E dalla Porta Ottomana in Valechia per . 1945 Pol occupo la Sicilia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Carlo VI crebbe a                                                                       | ncora i possessi                                                        | nella pac   | e di  |                    |      |
| Ricupera la contea di Gradisca 90  E dalla Porta Ottomana in Valachia per 1948  Poi occupò la Sicilia 576  E assicuratosi Milano e Mantova nel 1755, v'ag- giunse Parma e Piacenza 90  Che in tutto sommano a m. q. 14612                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rastadt, aquistando                                                                     | gli Stati della Spa                                                     | gna in Ita  | lia,  |                    |      |
| E dalla Porta Ottomana in Valachia per . 1948 Pol occupò la Sicilia . 576 E assicuratosi Milano e Mantova nel 1735, v'ag- giunse Parma e Piacenza . 90 Che in tutto sommano a . m. q. 14612                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ne Paesi Bassi Spagn                                                                    | oli per                                                                 |             | . ,   |                    | 1/4  |
| Pol occupò la Sicilia 576 E assicuratosi Milano e Mantova nel 1735, v'aggiunse Parma e Piacenza 90 Che in tutto sommano a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                         |             |       |                    |      |
| E assicuratosi Milano e Mantova nel 4735, v'aggiunse Parma e Piacenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                         |             |       |                    |      |
| giunse Parma e Piacenza 90  Che in tutto sommano a m. q. 14612                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Posicipo la Sic                                                                         | na a Mantera na                                                         | 1 1778      | . ,   | 576                |      |
| Che in tutto sommano a m. q. 14612                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                         |             |       | 90                 |      |
| сые и чино воттапо а т. q. 14612                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Che in tutte                                                                            |                                                                         |             |       | 15612              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         | nano a                                                                  | 11          | ı. q. | 14012              |      |

| nº ili. — incrementi e perdite della casa d'austria.                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rese Napoli e la Sicilia e i distretti di                                                |
| Novara e Tortona                                                                         |
| Perdè la Servia, Valachia e Bosnia » 4169                                                |
| Totale perdita                                                                           |
| Restando all'Austria miglia quadrate 10,773                                              |
| Con Carlo VI finisce la Casa d'Austria tanto fortunata. Ma                               |
| Teresa sostiene la guerra di successione, dopo la quale trovi                            |
| aver aquistato la contea d'Ohen-Ems per confisca . 3 4                                   |
| Contea di Falkenstein 2 1                                                                |
| Nel 4770 la Gallizia orientale per la divisione della                                    |
| Polonia                                                                                  |
| Nel 4778 la Bukovina                                                                     |
| Nel 4779 il quartiere dell'Inn 44                                                        |
| Nel 1780 la contea di Lettuag 9                                                          |
| Che portavano gli Stati austriaci a miglia quadrate 12391 1                              |
| M. July S.                                           |
| Ma perdette gran parte della Silesia m. q. 685                                           |
| Nel 4745 parte del Milanese e la Sardegna 97<br>Nel 4748 i ducati di Parma e Piacenza 90 |
|                                                                                          |
|                                                                                          |
|                                                                                          |
| Leopoldo II il granducato di Toscana                                                     |
| e ii distretto d Altorschowa 4                                                           |
| Cosl che quando Francesco II venne al trono                                              |
| avea per miglia quadrate 41874 1                                                         |
| Egli aquistò nel 1795 altra parte della Gallizia » 866                                   |
| Nel 4797 il Veneziano, l'Istria, la Dalmazia 714 4                                       |
| Nel 1802 i vescovadi di Trento e Brixen . 92                                             |
| L'arcivescovado di Salzburgo, la prevostura di                                           |
| Berchtolsgaden, parte dell'abbadia di Passau 193                                         |
| Nel 4803 parte dell'Eichstädt                                                            |
| Lindau e Rothenfels 9                                                                    |
| Nel 1804 la signoria di Blumenek 2 1                                                     |
| In tutto 45,764 4                                                                        |
| No nal trattata di Campa Farmia nandà la                                                 |

Ma nel trattato di Campo Formio perdè la Lombardia . . . miglia quadrate 264

Per quello di Luncville, la Toscana e

Restandole miglia quadrate 42,669 4/2
Ossieno leghe comuni 55,700; con ventidue milioni e mezzo

d'abitanti, e l'entrata di centotrè milioni di fiorini.

Dopo i trattati di Presburgo ed Austerlitz perdè in Italia if Veneziano, l'Istria, la Dalmazia, moltissimi beni in Germania, aquistando però il Salzburgo e Berchtolsgaden, e restandole leghe quadrate 40,790.

Nº IV. pag. 503.

Allegatio domini papæ Bonifacii pro confirmando rege Romanorum Alberto.

Affuit tempus, quo sol refulsit, qui prius latebat in nubilo. (Machabæorum II) Fecit Deus duo luminaria magna: luminare majus, ut præesset diel: luminare minus, ut præesset nocti. Hæc duo luminaria fecit Deus ad literam, sicut dicitur in Genesi. Et nihilominus spiritualiter intellecta, fecit luminaria prædieta, scilicet solem, idest, ecclesiasticam potestatem, et lunam, hoc est temporalem et imperialem, ut regeret universum. Et sicut luna nullum lumen habet, nisi quod recipit a sole, sic nec aliqua terrena potestas aliquid habet, nisi quod recipit ab ecclesiastica potestate. Licet autem ita communiter consueverit intelligi, nos autem accipimus hic imperatorem, solem qui est futurus, hoc est regem Romanorum, qui promovendus est imperatorem, qui est sol, sicut monarcha, qui habet omnes illuminare et spiritualem potestatem defendere, quia ipse est datus et missus in laudem bonorum et in vindictam malefacturum. Per dies autem intelligimus bonos, et per noctem intelligimus malos peccatores et tenebrosos, juxta illud: Dies diei eructat verbum, et noz nocti indicat scientiam. Per dies autem intelligitur potestas ecclesiastica seu terrena, juxta illud: Dies formabuntur, et nemo in eis. Quia non possunt dicere, ego Pauli, ego sum Apollo, Sicut enim a Christo christiani dicuntur, sic a Christo et Christi vicario successore Petri formantur et desenduntur omnes dies, hoe est, omnes potestates ? et nemo in eis, quia non possunt dicere ego Pauli, ego sum Apollo; sed omnes sunt a Christo et a nobis tanquam a vicario Jesu Christi. Unde hæe nota et scripta sunt, quod vicarius Jesur Christi et successor Petri potestatem imperii a Græcis transtulif in Germanos, ut ipsi Germani, idest septem principes, quatuor laici et tres clerici, possint eligere regem Romanorum, qui est promovendus in imperatorem et monarcham omnium regum et principum terrenorum. Nec insurgat hic superbia gallicana quæ dicit, quod non recognoscit superiorem. Mentiuntur: quia de jure sunt et esse debent sub rege romano et imperatore. Et nescimus, unde hoc habuerint vel adinvenerint, quia constat, quod christiani subditi fuerunt monarchis ecclesiæ romanæ et esse debent. Nec habeut hoc a lege veteri vel nova, nec aliquo propheta, vel evangelio, vel apostolo. Unde hic dicimus, quod dicit apostolus: Et si quis evangelizaverit vobis aliud quam evangelizamus, etiamsi angelus de cœlo, anathema sit. Et nos volumus quod quicumque evangelizaverit aliud, anathema slt. Ille quidem, videlicet electus in regem Romanorum, prius fuit in nubilo arrogantiæ et ignorantiæ. Etenim non fuit devotus ad nos et Ecclesiam istam sicut debuit. Nunc autem exhibet se devotum et promptum ad faciendum omnia quæ volumus nos et fratres nostri et Ecclesia ista. Unde nunc venit et affuit tempus miserendi eius, sicut alibi dicit Apostolus: At ubi venit plenitudo temporis. Venit quidem tempus ut constituamus eum super gentes et regna, ut evellat et destruat, dissipet et disperdat, et ædificet et plantet. In nomine Domini constituimus sic eum a die, non in hodie æternitatis, de quo dictum est Filio, Ego hodie genui te, sed in hodie temporis. Sicut enim pater dedit potestatem in tempore, ut ipse habeat jus constituendi imperatorem et imperium transferendi. Et attendant hic Germani, quia sicut translatum est imperium ab aliis in ipsos, sic Christi vicarius successor Petri habet potestatem transferendi imperium a Germanis in alios quoscumque, si vellet, et hoc sino juris injuria. Tamen dicit sapiens: Quod injustum est, juste exequeris. Unde, si subveniret justa et legitima cansa, juste posset transferre; et justa faceret si cos privaret. Tamen hæc fuit semper patientia istius Ecclesia, quæ magis voluit cum eis de benignitate agere quam de rigore, ut non privaret eos, licet inste privare potuisset. Et licet etiam multi essent defectus in electione istius, nos tamen volumus supplere omnem defectum, ct magis de benignitate quam de rigore supplemus de plenitudine potestatis. Unde electionem de ipso factam approbamus et ratificamus. Et quia sicut dicitur in jure, ratihabitio retrotrahitur et mandato comparatur, hodie vivificamus et roboramus omnes actus, quoscumque fecit a tempore ipsins electionis. dum tamen sint alias justi et legitimi; quia injusta nec inlegitima non appro-

baremus nec approbare deberemus. Et boc facimus, quia de eo bona præsumimus in futurnm, quia, sicut dicitur in Tobia, boni patris filius est, unde et alibi, Sape solet filius similis esse patri, Pater vero suus Radulphus, catholicus, fidelis et devotus isti Ecclesiæ, bomo verax et veridicus. Unde vulgariter dicebatur in tota terra illa, quando aliquis decipiebatur la promisso: Non babet veritatem dictum istius, sicut dictum Radulphi comitis, Si autem ipse vellet contrarium facere, non posset : quia nos non habemus alas, nec manus ligatas, nec pedes compeditos, quin bene possimus eum reprimere et quemcumque alium principem terrenum. Quidam enim principes faciunt colligationes suas. Et audacter dicimus, quod si omnes principes terreni essent hodie colligati contra nos et contra Ecclesiam istam, dum tamen nos haberemus veritatem et staremus pro veritate, appreliaremus cos unam festucam. Et sine dubio, si veritatem et justitiam non haberemus, bene timeremus. Sed alias omnes confunderemus, et veritas confunderet eos. Unde hodie de Isto, quem hodie præsicimus, dicimus quod dicit Petrus in epistola bujusmodi temporis: Servi, subdiți estote regi tamquam pracellenti. Iste est rex præcellens super omnes reges, et nullus est ab eo exemptus. Et ibidem: Deum timete, regem honorificate; quia simul est rex, ab omnibus tanguam præcellens , timendus et honorificandus. Et bene subjunxit Regem honorificate; quia similiter hic est rex. ab omnibus tanguam præcellens, timendus et bonorificandus, leitur faciat bene rex, quia si bene defendet et recuperet jura sua et jura regni et imperii, audacter dicimus, quod nos defendemus plus jura sna quam nostra, et boc contra quemcunque de mundo, et per nos firmabitur sententia sua et non flectetur. Ipse vero misit hue procuratores suos, qui sunt hie præsentes, cum plenario mandato jurandi in animan suam et faciendi et exhibendi nobis omnia, quæ ipsis sunt facienda vel exhibenda, et volumus, quod predicta faciant, sicut est consuetum.

## Nº V. pag. 516.

Stato politico della Germania uscente il XV secolo.

Fermiamoei per poeo alla fine del regno dell'imperatore Fe-Decade derico III, che corrisponde a un dipresso alla fine del XV socolo rici mo-per vedere quali mutamenti fossero avvenuti nella costituzione narchea politica della Germania, dono la merà del secolo XIII.

La decadenza dell'impero germanico, cominciata sotto gli ultimi imperatori svevi, continuò durante il così detto interregno, ed arrestata per breve tempo dall'energia di Rodolfo di Habsburg, andò precipitando sotto il troppo lungo regno di Federico III. Nei cinquant'anni ch'egli regnò, l'impero germanico ci appare un corpo fornito di mille braceia, senza spirito ehe lo animasse. senza testa che le dirigesse. Il principe che doveva esserne il capo, privo d'ogni antorità, disgustato di un governo a cui nessuno degnava obbedire, stavasi rinchiuso nella propria biblioteca, ne' musei, nel laboratorio, abbandonando il timone in balia de'venti e delle onde, nè per questo la nave dello Stato, solita a navigare senza piloto, si ruppe contro gli scogli, ond'era circondata. Vedemmo i membri di questo Stato raccogliersi . regolarmente ogni anno, discutere in lungo, in largo e prolissamente intorno ai mezzi di ottenere la sicurezza delle persone e delle proprietà, scopo e beneficio principale di ogni politica associazione, poi separarsi ogni volta senza aver ottenuto verun buon risultamento. Vedemmo codesto impero minacciato di fuori da un nemico feroce, il quale dopo distrutto l'impero d'Oriente, proponevasi di stabilire la propria signoria nel centro della Germania, non appena avesse abbattuto la debole barriera che tuttora opponevagli un popolo prode si, ma in preda ad intestine turbolenze che ad ogni tratto si rinnovavano: ed avvegnachè il capo dell'impero, uscito per breve dal suo letargo, e toltosi ai dotti suoi studii, si adoperasse per far conoscere ai principi la gravezza del pericolo che sovrastava, non potè fare che prendessero una risoluzione vigorosa. Vedemmo finalmente questo politico corpo lacerato da intestine guerre, od a meglio dire in preda alla rapacità ed alle violenze delle bande di briganti titolali: e i cittadini, altro riparo non trovando contro la guerra civile che il darvi forme legali,

Schiar, Vol. V.

riunirsi in società autorizzate. Vediamo ora distintamente i difetti e i vantaggi di questo governo.

Non grandi mutamenti erano stati fatti ai confini dell'impeno confon germanico. E per parlare dapprima dei regni di Lorena e di Arles ch'erano stati congiunti in uno, la parola Lorena non indicava più altro che la parte più meridionale di questo regno, quello ciò che anche oggitili porta questo nome.

Il dueato di Lorena continuò ad essere parte dell'impero; burdadi ma quello di Bar sottoposto fino dal XV secolo agli stessi silarona gnori, fu comunemente considerato come feudo francese, comechè varii fatti sembrino mostrare il contrario.

Tale è l'erezione della contea di Bar in ducato, e di Pontancia Admussion in margrivatio, promuncian el 153% dall'imperatore un la comparatore de la comparatore contemperatore carlo IV. Questo fatto viene riferito da scrittori contemperanei; unnecano però i diplomi; e gli serittori francesi a questo opponatori fatti. Egli pera certo che la Nosa, la quole, dalla spartizione di Verdun nell'853 in poi dovera separre la Francia dalla Loatringia, continuò a segurare il confine, si che parte del ducato di flor, posta tre la Nosa e la Nosella Cisiat Miheir, Estira, Pry, Languios, Pont-si-l'Ossono, Thiancourry fu dipendente dall'impero; ed è verto altresi che la parte posta sulla sinistra della Mosa (Bar-Le-Duce Bussigny) ura fendo francese anche a lempo-che Carlo IV eresse quel paese in ducato, ond'è che questo era anticamente chinano Sarrese undelle Carroia mouvand).

La Bassa Lorena, da gran tempo aveva essa perduto questo nome, ed era conosciuta soltanto sotto la denominazione di Lurent ducati di Brabante, di Lussemburgo, di Limburgo, di contee di Namur, d'Olanda, ecc. Tutti questi paesi erano senza dubbio sotto l'alto dominio imperiale, e tra gli altri atti uno ne citeremo, che ogni pubblicista deve necessariamente conoscere per gli. avveuimenti succeduti nella seconda metà del XVIII secolo: quest'è la famosa Bolla d'oro brubantina, concessa da Carlo IV nel 1519 a Giovanni III duca del Brabante, la quale è la seconda legge fondamentale dei ducati di Brabante e di Limburgo, La prima era la buon'entrata (Joyeuse entrée), o la raccolta di ciuquantanove articoli di antichi privilegi, che i duchi di Brabante e di Limburgo giuravano di mantenere nella loro inaugurazione. È da quella carta interdetto ad ogni principe, ecclesiastico o secolare, ai giudici ed ai trihunali dell'impero, di esercitare alcuna giurisdizione sugli abitanti di que'due paesi. Aggiungeremo auticipatamente che, merce la conferma della Bolla d'oro brabantina emanata nel 4530 da Carlo V, il consiglio del Brabante fu costituito vicario dell'impero per l'esecuzione della Bolla, con autorità di procedere contro i contravventori, principi o conti dell'impero, di qualunque grado fossero.

Un secondo esempio di esercizio dell'alto dominio imperiale sulla bassa Lorena, esempio tanto più notevole per le circostanze che l'accompagnarono, sebbene non abbia prodotto grandi effetti, è il diploma col quale l'imperatore Lodovice il Bayaro nel 1558 nominò il re d'Inghilterra Odoardo III a vicario dell'impero in tutte le provincie poste sulla sinistra del Reno, ed ordinò ai principi e Stati dei Paesi Bassi di segnire il vicario nella guerra contro la Francia; al qual ordine gli Stati obbedirono senza alcuna difficoltà.

Quanto al regno di Arles non v'ha dubbio che, durante il ne così detto interregno, l'alto dominio degl'imperatori su questo bel regno cadde, per cost dire, in dimenticanza; ma Rodolfo di Habsburgo, fattolo rivivere, accordò l'investitura della Provenza al re di Napoli Carlo d'Anjou, ed obbligò i conti di Borgogna, di Montbéliard e di Ferrette a domandare l'investitura dei loro feudi. Nel tempo di cui parliamo la Germania perdette non piccole parti di quel regno: se ne staccarono pei primi Lione e il sno territorio, e l'imperatore Carlo IV nominaudo nel 4578 il delfino Carlo a vicario generale dell'impero nel regno d'Arles e nel Delfinato, esercitò bensi un atto di alto dominio, ma preparò ad un tempo la perdita del Delfinato. In quel tempo probabilmente i signori di Dombes e d'Orange s'arrogarono intiera sovranità, e presero il titolo di principi, che non è titolo d'onore, ma propriamente qualità. La Provenza, dacché fu congiunta alla Francia, andò affatto perduta per l'impero. I duchi di Savoia, la confederazione Svizzera e i vescovi di Basilea riconoscevano sempre la supremazia dei re tedeschi.

I confini della Germania si estesero dalla parte dell'oriente, storio essendo stata incorporata alla Boemia la Slesia, antica provincia polacca: Carlo IV consumo quest'incorporazione nel 4555, poi dagli elettori si fece dare del Willebriefe, come si chiamavano, le dichiarazioni di consentimento.

Da un altro lato l'impero perdette l'alto dominio sulla Prussia, Prassa avendo lasciato senza assistenza l'ordine Teutonico.

Per ciò che spetta alla Polonia ed all'Ungheria gl'imperatori focero qualche debole dimostrazione per esercitarvi atti di alto dominio.

La Germania continuò ad essere una monarchia limitata: ma Mare l'ampiezza della potestà monarchica dipendeva dal carattere rina limitate personale di ciascun capo, e dalle forze che somministravangli i proprii possessi patrimoniali. Sotto Rodolfo di Habsburgo ed Alberto 4º l'autorità imperiale fu sufficiente; debole sotto Adolfo di Nassau : le continue assenze di Enrico VII favorirono le usurnazioni degli Stati, e le brighe di Lodovico il Bavaro coi papi avvilirono l'autorità imperiale. Nessun altro godette della prerogativa regia più estesamente che Carlo IV, il quale volontieri parlava della pienezza di questa potestà. Venceslao riguardava la corona non altrimenti che come un grave carico, che troppo spesso lo disturbava nel godimento dei piaceri della vita, e la Germania non altrimenti che un paese straniero, gli affari del quale l'obbligavano talvolta a strapparsi dalla sua cara Boemia. Roberto aveva per verità i talenti, l'operosità e la buona volontà necessarie per rialzare la regia dignità; ma era questa caduta troppo basso, perché le forze di lui e ta breve durata del suo regno avessero potuto ritrarla dall'abisso; molto danno gli fece inoltre la falsa direzione che la sua nolitica prese nell'affare dello scisma. Le soverchie brighe dalle

Oltre i due cancellieri antecedenti, che crano l'elettore di Ma-Arrione gonza in Germania, e quello di Colonia in Italia, dal XIII secolo culturi in avanti traviamo auche l'elettore di Treveri rivestito della carica d'arcionnecliicre nelle Gallic, vale a dire nella Lorena e nel regno di Arles.

l'autorità suprema.

quali fu assediato Sigismondo gl'impedivano di volgere il peusiero ad altro che alle cure di quel momento; Alberto II non regnò che un islante, e Federico III fu la ruina assoluta del-

Le grandi dignità secolari, che avevano per l'addietro variato, 
seriada furno rese stabili dalla bolla d'oro di Carlo IV. Indipendentemente da quatto- nére-diquiti (per valerci d'un termine inusisto, 
ma che torna all'espressione tedesca d'Erzimptro, alle quatispettava la prerogative elettorale, troviamo in questo tempo la 
carica di gran-eacciatore ereditario dell'impero, che Carlo IV 
conferi nel 1530 ai margravii di Misnia; se pure questa dignità 
non si limitava all'Austria e alla terra di Pleisse, come parrebhe 
provarlo la coesistenza d'altri gran-eacciatori creditarii. Quest'o 
certo per lo meno, che per un diploma d'investitura dell'amo 
1661, gli elettori di Sassonia possedevano questa dignità per tutto 
l'impero, e che quella di gran-eacciatore del duca di Warteu-

berg, dei principi di Schwarzhoung coc. era ristretta a circoli teleraniani. Esistono altresi in questi tempi le caricho di palafrenieri imperiali (ductor destrarii imperiali) e di siniscaleo (intior storam regiorum) riunite nella persona del duca di Lussemburgo; come la carica d'usciere oreditario, della quale fu investita la casa di Werthera; infino l'elettore di Sassonia era protottore dei trombettieri o timubilisti di estero impero romano e giudice in tutto le quistioni che risguardavano le loro professioni, guarentigic, corporazioni, ecc.

Quantunque Carlo IV e Vencesho predifigusoro Praga, e anal-Federico III uscendo a mal in cuore da'suoi Stati ereditarii, "a magerica pare la sua dimora fra le città di Vienna, Neustadi, Gratz e Linz, pure non si può dire che i monarchi della Germania avessero a que'tenpi stabile residenza.

La dignità imperiale, era elettiva, e la perplessità che regnava giorna sopra alcuni oggetti relativi ai diritti d'elezione fu tolta colla bolla d'oro da Carlo IV, rimanendo stabilito che l'incorouazione del nuovo eletto fosse sempre celebrata in Aquisgrana.

Sebbene quest'elezione dessa a colui, sul quale cadeva, incon-comutestabile diritto tall talgitti di re d'Italia e d'imperatore ro. d'homis unano, pure secondo le ideo del tempo, il viaggio oltre alpi e l'incoronazione in Roma, era tunto indispensable che Rodolfo I e i suoi due successori, per non essersi revati a Roma, si astennoro dall'assumer: il tilolo d'imperatore.

Tre escupi occurrano di imperatori deposti, Lodovico il Ba-postativare, Vencelano e Adolfo; una due di queste deposticioni, come di vara, Vencelano e Adolfo; una due di queste deposticioni, come di tione. Il dirito di deporte gli imperatori mon apparteneava per nessua titolo agli eletori, che lo si arrogarono una volta per fisicca accondicendenza al paga, e due volte per disip carea della di contra di c

La Bolla d'oro non porla menomamente d'un successore pretira de sontivo o ra de Romanti; un adopo la pubblicacione di questa bueste legge, la storia di Germania offre due esempl di successori nominati ancor vivente l'imperatore, cioè Venresho e Massimiliano I; e, coas singolarie confusione mirabile d'idee! gli elettori domandarono nel due casì il consenso anteriore del papa.

Era molto vaga anticamente la quistione a chi appartenesse Viene il diritto d'escreitare le veel dell'imperatore in caso d'interregno. pero La Bolla d'oro tolse le incertezze, attribuendola a due conti nalatini che ancora esistevano; cioè a quello del Reno in Isvevia e in Franconia, ed all'elettore di Sassonia dovunque il diritto sassone era osservato. La Bolla accorda ad essi il diritto di gindicatura, di disporre de'benefizii ceclesiastici, di percepire le rendite dell'impero e infine di conferire i fendi secolari ai quali non era unita la dignità principesca, a condizione nulladimeno che i titolari sarebbero tenuti a domandare una seconda investitura all'imperatore, e a prestargli l'omaggio livellario.

Comechè queste disposizioni della Bolla d'oro in apparenza assegnino de'limiti all'autorità de'vicarii, pure non esprimendosi chiaramente la legge su queste restrizioni, i diritti che essa accorda espressamente ai vicarii, furono riguardati come semplice esempio, e i pubblicisti stabilirono come principio che, durante l'interregno, tutte le prerogative imperiali stessero nelle mani de' vicarii. Del resto la semplice assenza dell'imperatore non costituiva un interregno, e non dava alcun diritto ai vicarii di pretendere al governo.

Fra le prerogative o riserve imperiali, la prima era l'alla di-Press gnità sovrana che si esercitava mediante l'investitura feudale tre imp e la suprema decisione delle cause feudali. L'imperatore conotti feriva principati, contee e signorie con regali diritti; castelli o semplici terre con o senza tali regali : diritti regali o altri non attaccati ad alcuna terra; infine semplici entrate o prebende senza diritti. Ai feudi consistenti in diritti regali senza terra. appartenevano i feudi di giurisdizione, consistenti in una giurisdizione civile o criminale conferita al possessore d'un semplice allodio. In questa categoria entrava anche il diritto di protezione di alcuni mestieri, per esempio quello de' calderai, che era stato conferito a titolo di feudo agli elettori palatini, ai margravii di Brandeburgo in Franconia, ed ai conti di Hohenlohe; e quella dei musici che i duchi di Due Ponti, come conti di Ribeaupierre in Alsazia, continuarono ad escreitare, fino a questi ultimi tempi sotto la sovranità francese.

Durante l'interregno, e nel secolo XIV, nagne un'altra classe di sub-fendi, dall'uso che s'introdusse d'offrire terre allodiali e immediate a un altro, per riceverli dalle sue mani come fendi dipendenti, senza pregiudizio del loro possedimento immediato. Il contado o l'odierno principato di Waldeck, divennto fendo dipendente dell'Assia no è un esempio. In Boemia di tali feudi ne furono moltissimi fino agli ultimi avvenimenti in Germania, perchè l'imperatore Carlo IV amava moltissimo, cho i signori tedeschi entrassero in questo genere di rapporto colla Boemia.

Come giudice supremo delle cause freudali l'imperatore prounnitava di raro da solo, e tanto meno quando le cause crana o maggiori, ma d'ordinario faceva pronunziare dalla dieta o da una corte plenaria o da un tribunale espresamente costituidi di principi, e che chiamavisti giudizio de'principi, Fürstenrecht judicium principum.

L'imperatore era legislatore sorrano dell'impero, il che co-11, sessitiuvi a lusa seconda peregativa. Le leggi e le costituzioni si si pubblicarano a nome di lui ed in virti della sua potenza; ma questa era liniata dall'ebbliga di non pubblicare alcuna legge senza il consenso degli Stati. Segue da ciò, che il diritto legislativo dell'imperatore si riducera e cialificare, o a rigettare le risolazioni degli Stati. Almeno il suo reto era assoluto de egli aveva l'iniziativa delle leggi.

Il diritto d'accorda pir villegi era la tegraz rierra imperiale, III. De Per le concession più importanti, bisognava rierra imperiale, III. De Per le concession di più importanti, bisognava rierra di elettori, che veniva dato in forma di H'Illebrirje, Privirgi più comunemente accordati erana correctati per pedaggi e battere monte; ci esentuare da pedaggi stabiliti; di scaricare merci, e averen magazzini. Il diritto di tattiti paesi, ma in nessuno nel medio evo una infiniti d'abusi in tutti i paesi, ma in nessuno peggio che in Germania al tempo di Petricro III.

Per rimediare all'estrema confusiona, la Germania si divise allora in tre sistemi. Cill Stati di Franconia; cio di vescovi di Bamberga e Virtzburgo, come altresi i margrazii di Brandeburgo stabilirono una base comme detta pinde; gii clettori ne adottarono una seconda, e le case di Sassonia e di Asia net reprapora questa divisione degli Stati, e dasl'ignorame; gii clettori ne di Da questa divisione degli Stati, e dasl'ignorame; lonie di di molti errori e di confune rettificazioni; risulti vua condisione tale, che i imni del secolo XIX non sono ancora giunti a stenebrare questo case, e la Germania sotto questo riguardo, confinua a far nola agli stranieri che mettono piede sul suo suolo.

Sebbene gli imperatori avessero conceduto di battere monete a chi voleva, avevano nulladimeno conservate delle zecche in molte città imperiali; ma per essere tutto vendibile in Germania, alienarono anche queste, o impegnarono successivamente tutti questi stabilimenti.

Il diritto di suprema giustizia formava la guarta delle prero-IV. Alugative imperiali. Ogni giurisdizione civile o criminale esercitata strudt dagli Stati dell'impero emanava dalla giurisdizione imperiale; e gli imperatori si erano riserbato in tutte le provincie il diritto di concorrere a questo riguardo con tutti gli Stati. Radolfo d'Habsburgo che trovò la Germania in preda alle guerre private, la percorse frequentemente per esercitare egli stesso la giustizia nelle provincie, dove la sua presenza era particolarmente necessaria. Confermò e mise in vigore il tribunale supremo dell'impero, che Federico II aveva stabilito sotto il nome di Kaiserliches Reichs-Hofgericht. Un secondo tribunale di questa specie fu erctto da Carlo IV posteriormente alla pubblicazione della Rolla d'oro, ma questo medesimo principe fu l'autore della decadenza di queste due corti di giustizia, confondendole coi tribunali boemi; ciò che suscitò giuste laguanze, e interminabili disordini. E le cose vennero a tal punto, che più non v'era sicurezza ne di vie, ne di proprietà in Germania, e che le guerre private diventarono l'unico mezzo di difendersi contru la violenza. In tal guisa il male appunto dal quale si cerca preservarsi coll'entrare nella società civile, era divenuto il solo appoggio contro il mal più grande, che risultasse dallo stabilimento della società.

Federico III ristabili due tribunali supremi dell'impero, chiamati l'uno aulico, l'altro della camera; i quali poi riuniti produspero il consiglio aulico. I contrasti che ebbero luogo alla dicia sulla riforma della giustiria durante il governo di Federigo III non ebbero soddifaccatti conseguenze; e fu riserbato a Massimiliano I di ristabilire la pubblica paece il corso della giustizia ia Germania.

Indipendentemente dalle sovrane corti di giustiria si mattere 

Talana. nero nell'Impero alcune corti provinciali (Landgrichich) patu nete
Talana. nero nell'Impero alcune corti provinciali (Landgrichich) tente 

patula di frono un particolare interesse. Uno è il tribunale del
andral'Alta e Bassa Sevvis, che anticamente dipendera dai duchi di 

Sevria, e che per l'estinzione della casa di Hohenstauffica era di 

veauto imperiale. L'a unbulante che era satto anticamente, fu 

al quindicesimo secolo stabilito a Rothweil, città imperiale si
tuntas presso del Necker. Nel 1500 Carlo IV infeudo si conti 

di Sultz o landgravii di Klettgau, la dignità di giudice prin
cipale in Isevria; la quale dignità niseme col Klettgau passò-

alla casa di Schwartzenberg, che la ritenue fino al generale sconsolgimento. La giurisditione di questo tribunale si stemdera sulla Svevia, la Francoula, le provincie renane, l'Alsazia e la Francoulez; ma successivamente fu limitata per mezzo di privilegi de non crocando, che gl'imperatori accordarone, culta riserva che non potevano essere rechanate nelle ezoine, Ekshoften overo, como diciono in kvevia, Ekkolijunen (1).

Il secondo di questi tribunali, che sussistette del pari fino a' di 4) A nostri, portava il titolo di tribunale provinciale nell'Alta e Bassa buch Svevia, nel piano di Leutkirch, e nel luogo della caccia imperiale, das Kayserliche Landaericht in Ober- und Nieder-Schwaben, auf Leutkircher Heide und in der Gepurs. La pianura di Leutkirch è un distretto di cinque leghe in lunghezza per una e mezza in larghezza, situato intorno a Lentkirch, città altre volte libera di Svevia, e contiene molti villaggi, casali e fattorie. Bürsche u in alto tedesco Pürsch, Gepürsche è una parola antiquata che significa luogo di caccia riservata. Il tribunale di Leutkirch doveva egualmente la sua instituzione agli antichi duchi di Svevia. Non aveva stabile residenza, ma teneva annualmente quarantotto sedute, cioè una al mese in ciascuna delle Mahistatt seguenti, Ysni, Wangen, Ravensburg e Altorff, delle quali le tre prime erano città imperiali, e Altorff borgo libero, Mahlstatt, dalla voce malil assemblea, nel latino del medio evo mallus, vuol dire il luogo dove il tribunale tiene le sue sedute. Dopo molte variazioni esso tribunale era divenuto proprietà della casa d'Austria che nominava il giudice e i suoi assessori: la sua giurisdizione comprendeva una parte della Svevia dove esercitava una giurisdizione in concorso con quella degli Stati (2),

(1) Exone significa atto autentico, mediante il quale colui che dovera comparire in persona, prova l'impossibilità in cui è di presentasi. La vece ledesce che deriva da Ehe, diretto, obbligazione, ha il medezimo significato; ma a Rothweil significava in generale i casi, in cui i privulegi di esenzione mo potezano essere reclamisi.

(2) Siccome questo tribunale fu sovonte configuo colla prefitura, o non-podro di Sveni, che apparterare alla casa d'Austia, filterenqui che i prefetti erano incaricari del governo e della cazione net dominii della corona rebe erano dialinii da quelli del duchi. La prefettura di Svenia, chop avere per lungo tempo, popertunno la filmanija dei Truche sui d'Audilourg, est direntala proprietti della cana d'Austria, ma si ridoceva a leggieri retribationi che altono fatti e albazio poporno annualmanie.

e) Bor. Il terzo tribunale provinciale degno di considerazione è quello granulo della Franconia, o il burgraviato di Norimberga, che appartelerea neva alla casa di Brandeburgo.

hergs — news alia cess of Brancheburgo.

Sicenome i tribunali imperiali concorrevano dappertutto colla

reaso giustizia degli Stati, accadeva che questi e i loro sudditi erano

sovenie citati, anche in prima istanza, davanti a giudici stra
directione pre isfurgire a questo sconveniente, gli Stati si providero

primieri; per isfurgire a questo sconveniente, gli Stati si providero.

nieri; per isfuggire a questo sconveniente, gli Stati si providero del privilgi i quali, a riserva dei casi dezonic, che propriamente erano quelli di giustizia negata o ritardata, li sutraevano non solamente alla giurisdizione dei tribunali provinciali anzidetti, ma anche a quella del tribunale supreuno. Era questo senza dubbio un mezzo di rimediare alla confusione che regnava dubbio un mezzo di rimediare alla confusione che regnava nell'amministrazione della giustizia in Germania. Carlo IV, come imperatore, diede al suo regno di Boenia ed ai paesi che no dipendevano, un privilegio di questo genere, d'un' estensione che non aveva mai avuta fin allora, interdicendo agli Stati e ad alfri soggetti del regno ogni appello al tribunale dell'impero.

Nolla Bolla d'oro concedette questo medesimo privilegio illimitato a tutti gi elettori. Eresce in Rocmas un tr bunale d'appello sulla forma dei trihunali di Francia. Ma era tale l'ignoranas in quei accoli su tutte le materie di pubblico diritto, che gli elettori non sentirono propriamente d'essere principi se non dopo che la giustizia esercitati in loro uome non era più sottomessa alla revisione d'uma corte sovrana. Esà lasciarono passare due o ted secoli prima d'usare del privilegio che la Bolla d'aro aveva loro accordato, trascurando forse per ceonomia e per risparmio di spese d'erigere un tribunale d'appello, forse anche perchè non lo potevano stabilire seuza il concesso del con Stati, che senza dubbio non perdavano di buona voglia l'appello dai tribunali del passe alle corti imperiali.

Il bando dell'impero, o la proscrizione, pena ricososciuta dalle 
note, leggi dell'impero, en di lue specie; il piecolo bando (die schlenero che Acht) e il gran bando o la proscrizione (die Aber-, ovvero 
pero Chet Acht) (1). Il primo veniva diceretato contro i contumed, 
i quali cod restavano privati della protezione delle leggi il gran 
bando era pronunciato contro quelli che non spurgazion la contunnacia nello spazia d'un anno, e contro i dell'inqueti d'alta

<sup>(1)</sup> L'origine della parola acht in questo significato è oscura. Viene tratta dalla parola aytiv, spingere, perseguirare, dal quale proviene pure jagen, cacciare.

potenza. La proserizione spogliava Il colpevole d'ogni proprietà feudale e allodiale; gl'imperatori non pronunziavano il gran bando, bando dell'impero o proserizione, contro un principe o Stato se non col concorso della dieta o d'una corte plenaria. 4

La quinta prerogativa imperiale, cioè il diritto di guerra e di vipore era limitatissimo. L'imperatore poteva in vero fare a sono immodioni talento la guerra, ma gli Stati non erano tenuti a fornirgii il despue inco contingente se non quando le ostilità erano state risolte di comune consenso. Gli Stati concerrevano altresi per mezzo di deputati alla conclusione della mece.

L'imperatore era la sorgente di ogni dignità e d'ogni nobilità în v. t. res Gramania; egil solo petera innalazer de un grazio infamo di nodignità di la cievato (Standers-erhebung); e questo costituiva la sun sesta percogativa. Abbian visto molti esempi d'erezioni di duenti, di principata dei contec principseche (Leffiziette Grafehaflene), termine che indica una contea collocata a livello d'un principato, stran eserce però cangirò lu principato.

L'origine della nobiltà per bresetto risale ai tempi di Rodolfo di Habsburgo, sotto il quale si trova il primo esempio di questa specie di nobilitazione, mediante la quale un individuo nobile per sangue era liberato dalla servitù, nella quale si trovava come migisteriale. Forni questo esempio la casa di Sassonia: Rodolfo I cavò Elisabetta di Maltiz, terza sposa d'Enrico l'Illustre, ceppo di questa casa, dallo stato ministeriale e da ogni condizione servile, per elevarla al posto dei nati liberi e pobili, ingenuorum et nobilium. Questo non era un confermamento di nobiltà, poiche la margravia scendeva da famiglia di pobiltà antica nel significato moderno: ma il termine di nobile non era adoperato allora che per indicare l'alta nobiltà. In questa maniera avendo il diploma di Rodolfo I attribuiti ad Elisabetta i diritti di principessa per pascita, ella diede al suo sposo un figlio che ebbe la sua parte alla successione paterna. Però la casa di Sassonia non deriva da essa, bensi dalla prima maglie d'Enrico l'Illustre, che era una principessa d'Austria.

I primi esempi di nobiltà conferita a plebei li abbiamo sotto il regno di Carlo IV.

Può riguardarsi come una prerogativa imperiale il diritto di condelegare ad altri la facoltà d'esercitare alcune di queste preropative, conferendo a un individuo la diguità di conte del palazzo imperiale o la comitativa come dicono i pubblicisti. Queste carica ebbe origine in Italia, dore gl'imperatori nomi arono de'conti del palazzo del Laterno. Questi officiali not oreuso però inericati, come furno in appresso i conti pala tini in Germania, d'eserritare qualche prerogativa imperiale tini in Germania, d'eserritare qualche prerogativa imperiale Lodovico il Bravaro dates di Lateca e conte del palazzo del Laterano, ottenno il diritto di ubblitare e legititurare figlicii narono, ettenno il diritto di ubblitare e legititurare figlicii nascoordate mediante il diploma del 15 febbraio 1539, che lo nominò duca; quello del 14 marzo che gli conferi la delegazione conitativa lateranones, parla unicamente delle funzioni che, in tale qualità, duvrà sostenare alla cerimonia dell'incoronazione dell'imperature. Gli è hen vero che, so non a l'inganiamo, questo è l'unico esemplo di diritti di tal natura conferiti ad alcuno, a meno che uno fisso a vitu o a tillo di conte del palazzo.

I primi conti del palazzo imperiale nel scuso che abbiamo dato a questo termine, furono nominati dall'imperatore Carlo IV, che conferi tale dignità ad alcuni suoi ministri, come alla Stella della giurisprudenza, al Maestro della verità, alla Lanterna del diritto, alla Guida de' cechi » nomi dati dagli Italiani al celebre Bartolo di Buonaccorso, detto di Sassoferrato. Giovanni Amadio di Padova ottenne da quest'imperatore il diritto d'esercitare tutte le funzioni della giurisdizione volontaria, d'accordare la cittadiuanza romana, di nobilitare, di creare dottori e di delegare ad un altro parte di questi diritti. Bisogua nulladimeno osservare che tutti i conti palatini, nominati da Carlo IV, erano italiani, e che, a quanto pare, la loro delegazione non si estendeva se non sull'Italia. Tale fu pure il caso della prima comitativa lateranense conferita a un tedesco, cioè a Gaspare Schlick, cancelliere dell'imperatore Sigismondo che l'ottenne nel 4455 ; e alcuni mesi dipoi l'imperatore l'aecordò altresi al fratelli di Schlick e a' loro discendenti

Federico III è il primo, a quanto sembra, che trasferì la Germania la dignità di conte del palazzo. Ve ne obbero di due specie, grandi e piccoli, a seconda dell'importanza dei diritti che l'imperatore vi sitaceava: il diritto di sobilitare apparteneva alta gran dignità di conte. Quando la piccola accordava il diritto di nominare de' dottori, questa facolo de a ordinamente limitata a un numero d'individui. In questo modo il cebebre Reuclino potè creare dicei dottori durante la sua vita. Li dignità di conte del palazzo durò sino al termine dell'impero germanico; alcuni di questi conti gii sopparvissero.

Le rendite imperiali erano ancora si considerabili sullo scorcio Rendite del secolo XIII, che l'imperatore Alberto I salendo sul trono riali potè abbandonare i suoi paesi ereditarii ai proprii figli. Queste rendite consistevano nel prodotto dei beneficii e delle regalie; ma si smarrirono quasi affatto nel quattordicesimo e quindicesimo secolo, perchè gl'imperatori alienarono successivamente per via di vendite o d'impegni tutti i fondi di queste medesime entrate. Carlo IV soprattutto si rese colpevole di siffatte dilapidazioni coll'idea di forzare gli elettori a lasciar la corona alla sua casa, la quale era tanto ricca da sostenere da sola tutto il lustro a sue spese. Primaria fonte de' redditi imperiali, dopo la dilapidazione dei dominii, era l'imposta o la tassa considerevolissima che i giudei, servi della camera imperiale, pagavano annualmente per la protezione che l'imperatore accordava ad essi; ma i principi e gli Stati trovarono modo d'impadronirsi, sotto diversi pretesti, della riscossione di questa tassa dei Giudei.

La ruina del tesoro degli imperatori li mise nella necessità Prime di domandare agli Stati delle contribuzioni in denaro. Del che buson si trattò la prima volta alla dieta di Francoforte nel 1427. All'imperatore Sigismondo venne accordato per la guerra contro gli Ussiti un testatico, pagabile da ogni individuo senza differenza di sesso, dignità, condizione, che fu chiamato der gemeine Pfenning. Da quel momento le domande di danaro furono ripetute più volte; ma di raro accordate senza gran difficoltà, e senza lasciar fuggire il destro: ma la difficoltà di riscuotere la somma era ancor più grande.

L'imperatore non era soltanto il capo politico degli Stati che Dinno formavano l'impero, ma altresi riguardavasi come capa temporale del mondo cristiano, nella sua qualità di avvocato, visdomino e protettore della Chiesa di Roma. Da quest'alta dignità i pubblicisti deriverebbero il diritto di canvocare i concilii ecumenici, ma in fatto gl'imperatori non esercitavano che quello di

proteggerli.

Gl'imperatori non cessarono di prestar omaggio al papa o obbein persona o per mezro di ambasciadori solenni. Alberto I promise fedelta e obbedienza al papa; Enrico VII non parlo che di divozione e di rispetto filiale; Carlo IV promise ubbidienza filiale

e prestò formale giuramento di fedeltà. Lodovico il Bavaro, pel primo, fece esperimento infelice di usare il diritto di deporre il papa, diritto che già avevano goduto gl'imperatori delle case Carolingie, Sassone e Francona,

Niun altro imperatore si prevalse tanto delle prerogative di dare l'esclusione ad un candidato alla dignità papale.

Rodolfo I rinunció formalmente e con giuramento alla regalia ed allo speçilo dei prelati, come pure al diritto di giudicare le elezioni seismatiche de prelati e vescovi. È bea vero che il suo diploma non parta se mo degli abusi che avevano avuto luogo a questo riguardo sotto alcuni de suoi predecessori, e non del diritto stesso; ma paché questo diritto era risguardato come abusivo della Corte di Roma; i papi s'arrogramo sevuete la decisione stessa nel casi contenziosi. Gli imperatori s'arrogarono nel capitoli il diritto delle prime propilere e quello di dare delle tetre di panis o d'alimenti: le quali due prerogative nulla hanno di comune con quelle che si chimavano prebende reali, le quali erano canonicati nei capitoli episcopali, o altri benefizii, la cui collazione era riservata all'imperatore, come debolo reliquia del diritto di patronato su tutte le chiese della Germania, che anticamente era apparetunto al monarca.

Gli Stati d'impero formavano tre categorie: gli elettori; i du-Tre ca-chi, principi, vescovi, langravi, margravi, burgravi, prelati-prinmere di cipi, conti e dinasti; e le città imperiali. Diciamo qualche parola su ciascuna di queste classi.

Onantungue i principi che dopo il XII secolo avevano facoltà Flatter di nominare l'imperatore, o piuttosto Il re di Germania, si qualificassero collettivamente elettori, principi elettori (Kurfürsten da kur elezione), di coelettori, questa parola esprimeva un fatto. niù che un titolo. I niù antichi esempi del suo impiego, come titolo o dignità superiore a quella degli altri principi, si trovano nella casa di Brandeburgo nel 1353, in quella di Sassonia nel 4570, e nella casa Palatina nel 4580. I sette elettori erano, i tre arcivescovi di Magonza, Treveri e Colonia, i re di Bocmia, la casa Palatina del Reno, quella di Sassonia e quella di Brandeborgo. I diritti e le funzioni loro sono indicate nella Bolla d'oro, la quale ha pure decise diverse quistioni contenziose, come il litigio insorto per sapere a qual ramo di una casa spettava la qualità d'elettore. La Bolla d'oro l'attribui cumulativamente all'archiofficio, ed alla possessione d'una terra determinata di ogni casa, il cui possessore sarebbe per diritto rivestito della dignità elettorale; ma questa Bolla Impedisce ad un tempo ogni divisione avvenire, stabilendo la primogenitura nelle case elettorali.

Carlo IV, per clevare la loro diguità al disopra di tutti i prin-

cipi d'impero, attribul agli elettori diverse prerogative. Gli eletori formavano coll'imperatore assemblee particolari collo scopo di decidere sui grandi interessi della cristianità e della Germania, come pure sugli interessi particolari del corpo degli elettori; nelle quali assemblee non era ammesso verun altro principe.

En richiesto il consenso degli elettori negli affari più importanti, e questa necessità si stendeva anche a certi casi riservati alla prerogativa imperiale. Questo consenso veniva dato per mezzo di diploni chiamati Wiltherie dei quali abbiamo gli parlato, e ; essi di tal fatta erano l'iunalzamento al grado di principe, di coute e d'altre digniti; la disposizione de grandi feudi divenuti vacanti, la concessione de' privilegi, quelto del diritto di nascita gegule (Eschožirijskri) in favore di figlioli nati da matrimonio disuguale; di pedaggio; della qualità di Stato d'impero, ecc.

La magnifica prerogativa di fornare alla dieta una camera particolare, chiamata nello stile del diritta pubblice in Germania, su cullegio, prese origine nel XIV o XV secolo; un spoichè gii elettori non la ottennero se non successivamente, così non si patrebbero stabilire le date positive. La Bolla d'oro attribuisce al re di Bomaia grada superiore a tutti i re della cristianita, e agdi altri elettori il passo su tutti i principi. Gli elettori poi pre-tendevano non essere da meno dei re.

Gli imperatori, subito incoronati, solevano far un giro per le cui merita imperitali del Reno, di Franconia e di Svevia, per fansi protecte ounaggio; e in quest'occasione conferivano i privilegi. Il numero di queste città si era considerabimente accresciuto dopo estinta la casa di Holtenstauffen; ma corsero rischio di perdere la loro libertà astot Carlo IV, il quale, per ricompensare i servigi che Eberardo II, conte di Wirtemberg, gli aveva reni, gli concedette un el 1549 ventiquatto città della Svevia, delle quali lo nessinò prefetto. Ma queste sfuggirono al pericolo rimborsando al Eberardo Is souma per la quale erano state messe in deposito nelle sue mani. Magonza perdette la sua libertà nel 1662.

Godevano gli imperatori diversi diritti e proventi nelle città imperiali, come i diritti di visdomini, di giurisdiciuo ercininale, del testatico dei cittadini e dei giudel, del pedaggio, dei diritti sulle bevande; ma spesse volte, bisognosi di danaro, vendevano da affittavano questi diritti a principi o conti, dai quali le città it frompravano. Di questa usaniera quelle città aquistenono il

possesso della giurisdizione criminale, e diventarono vere repubbliche.

Alcune si procurarono privilegi imperiali, in virtù del quali ono potevano mai più essere nà alienate, nè impegnate; e queste città portavano il nome di camere imperiali, come appartenenti immediatamente al fisco. Francoforte sul Reno, Cambrai, Besanzone, Aquisgrana, Gelinbausen portavano da tempi immemorabili questo titolo o l'ottennero in appresso.

L'interno regime delle città imperiali, o almeno delle più grandi di esse en aristocratica a cominciar del XIV secolo, stando il potere nelle mani delle famiglie potrizie. Na le se-ditioni avvenute nel corso di quel escolo astituirono al governo de' patrizii quello delle tribù (Zünfte). Sebbene nel periodo ante-celente le città avessero promesso di non ricevere alcun Pfall-limger, pure trovavano troppo vantaggio in queste ammissioni per non iscingitiersi dai loro impegni. Perciò nuove contestazioni si susciciarono; irmano la Bolla d'oro soppresse questa classe d'àbitanti, poichè le città protestarono contro questa legge, come fatta sexna loro partecipazione, el Pabuso si perpetulo per tutto il XV secolo. E questa fu una delle cause delle frequenti guerre tra le città e riscuri.

La divisione delle città imperiali in due sezioni o banchi, bance del Reno e banco di Svevia, ristae lali dicta d'Augusta nel 1474, in cui, per semplice caso, i deputati delle città del Reno, d'Aistrai, di Vetteravia, di Turingia e di Sassonia si collecarono da ma parte, dall'altra quelli delle città di Svevia e l'anconia. El esendasi trovato che per questa divisione le dispute di primatia erano da se medesime impedite, fu convenuto di conservare in appresso questa maniera di tener le radinanare.

Abbiamo veduto la nobiltà immediata esser distribuita in provincie e catoni, nelle confelerazioni che seas formò in diversi tempi del XIII, XIV e XV secole tanto per la difesa comune, quanto pel mantenimento della pubblica pace. Tali furono le società del Leone nella Wetteravia e sul Renci quella tel santo Spirito nei Vogesti; quella della nobiltà immediata del-Talgau, dell'Hegau e del Dunubio. Successivamente stabilironoi tre grandi confederazioni dei nobilti, dette circoli di Srevia, di Pranconia e del Reno. Il primo era divisio cantone del Dambio, cantone di Hegau, Algau e lago di Castanzi; cantoni del Necker, dell'Ortenuy, cantone di Necker, dell'Ortenuy, cantone di Necker, dell'Ortenuy, cantone del Necker, della Foresta Nera, e dell'Ortenuy, cantone

cher e cantone di Creichgan. Il secondo comprondera sei cantoni, cioè Odenwald, Steigerwald, Montagne e Altmühl, Bannach e Rhön-werra. Il terzo circolo era diviso in tre cantoni dell'Alto Reno, del Medio e del Basso Reno.

Abbiano qualifecta questa nobiltà come immediata, perchè in fatto era. Nuldiaineno biogno asservare che questa sua qualità d'immediata non era stabilità in maniera precias, perchè a questo tempo non si avera un'idea ben chiara di ciò che importassa l'esser iamediata, e i principi, nel cui le tritorio la terre di questi nobili erano collecate, il risguardavane ancora, alaseno sotto certi rapporti, come loro sadditi, hia le, predensioni della immediata nobiltà ad un'asenzione perfetta dalla superiorità territoriale dei asso principi, furono sostennte dalla politica di Carlo V e dei suoi successori, che vi videro nu mezzo di diminuire la potenza del principi.

Quantunque la nobiltà immediata possedesse gran numero di signorie di considerevole estensione, pure non ottenne mai voce e sedia alla dieta; nullostante fu chiamata straordinariamente in alenne circostanze ove si trattava di guerre dell'impero.

La dieta o l'assemblea degli Stati dell'impero, coavocata per neta deliberare col capo sugli interessi generali, provò un cangiamento in questo tempo, voglio dire la sua divisione in tre camerc; quella degli idettori, quella dei principi econti, ecclesiastici o secolari, e quella delle rittà. Prima di Vencestao gli imperatori vi assistevano in persona, ma dopo di lui, si faccivano rappreseutare da comissarii, da principi, da plenipotenziarii. Non era per anco d'uso comune la parola di Reiclatao per indicare la rinnione degli Stati, ma chiamavali offen Tange, genenie Tange, Rayseriket Tage. Gl'imperatori continuarono pure a tener corti plenatico piecole diete.

La superiorità territoriale degli Stati (Landeshohet), for matasi superiorita territoriale degli Stati (Landeshohet), for matasi superiorita lentamente o successivamente, fu eni XIV e XV secolo conso subilitàtata, quantunque non abbia tocca la sua pienezza che nel sistema XVII. Gli stessi termini di Superiorità Territoriale sono molicale del compositorità del pare no della caperiorità e superiorità della cipare non el XVI secolo non esprimono che porzioni (della superiorità territoriale, come justitia alta; jurisdictio pieneria principatata; merium et micratum imperium, et plena jurisdictio; omnia jura, jurisdictiones, honcres, ttilitates et quazcumque pertinentice; omne just et dominiam superenum, cit.

Schiar. Vol. V.

15

Gli Stati d'impero possedevano 1º una parte dei diritti di sovranità generale, vale a dire i diritti di maestà transitorii (trunseuntia) o accidentali, detti altresi diritti regali perocchè erano stati successivamente conferiti dall'imperatore. 2º La superiorità territoriale propriamente detta. Quella di cui qui si tratta è l'unione de' diritti di cui godevano in riguardo ai loro sudditi. Onesto corpo di diritti è ben superiore al complesso de' diritti signorili, di cui godevano i grandi vassalli in altri paesi, e se non è un'autorità sovrana, pure le si accosta, è una quasi-sovranità, nè può essere definita se non col numerare i diritti di cui era composta. Nulladimeno la parola Superiorità fu creata per esprimere quella dignità sovrana che Giovanni di Lussemburgo pareva avesse portata dalla Francia, e fu adoperata qualche volta dopo i tempi di questo principe, ma senza aggiungervi quella di territoriale. La denominazione di Superiorità territoriale fu adoperata dopo che fu solidamente stabilita, e concepita chiara idea della sua differenza da sovranità.

Il capitolo della superiorità territoriale è, in diritto pubblico, uno de più difficili, sopiche tutto quanto non si forma se non successivamente, sfugge di legger all'occhio dello storice; e pervenuti al tempo in cui un' instituzione pulitica esiste nella sua pienezza, le traccie della sua origine e del sus sviluppo sono già cancellate, e la storia è surrogata da' sistemi.

La materia verrà rischiarata se non perderemo di vista la differenza de' due generi d'autorità che abbiamo stabilita, ai quali nel periodo seguente si aggiunse una terza categoria, cioè i diritti di principi indipendenti in riguardo allo straniero (di stringere allenzae; di guerra e di pace) che la pace di Westfalia ha lure, se non accordato, almeno riemosciuto.

Quando risaltamo all'antica costituzione della Germania, restiamo persuasi che l'escreizio della giurisdizione fu la sorgente principale della superiorità territoriale. I duchi erano incaricati della giurisdizione nei loro doccati, i vescovi principali nelle producione degli altri principali nelle principali nelle principi della medesima categoria, incaricati di manteuere la principi della medesima categoria, incaricati di manteuere la pere, godevano di tutte le regolie edi tutti i diritti utili che cerano stabili melle provincie, per sovvenire alle spese della giustizia o dell'alta polizia; in questo modo una parte dediritti regili direnanero loro attribuzione; e la più parte degli altri aquistarono per ussurpazione in tengiti d'amarchis, o per concessione ded'unistaroni oper ussurpazione in tengiti d'amarchis, o per concessione ded'unistaronio.

ratori a titolo di feudi. Due carte di Federico II, accordate, una nel 1220 agli Stati ecclesiastici, l'altra nel 1232, ai secolari, sanzionarono tutte le usurpazioni e concedettero loro legalmente tutto quanto essi non possedevano, secondo l'espressione d'allora, se non pero sescrenza.

Queste due carte fanno una distinzione tra città imperiali e città vescovili o principesche. Alcuni diritti d'autorità sovrana sono riserbati all'imperatore in questi utilimi, pei cesi in cui volesse riscderiy, id urante il tempo del suo soggiorno, e fin otta giorni dopo, ogni autorità, eccettuata quella dell'imperatore, cessava. Tollo questi unico caso, sessua ufficiale imperatore, cessava. Tollo questi unico caso, sessua ufficiale imperiale vi godovaalcuni diritto, e il principe vi esercitava piena podestà. « Ogni principe» dice la seconda carta godrà tranquilliamente delle libertà, giurisdizioni, contee e censi, li posseda come foudi o come allodio.

Da quel punto, la qualità d'officiale imperiale, che era stata quella de'principi, fu interamente obliata. Ogni principe, ogni voscovo, ogni abbate, ogni conte, fu da quel momento una potenza, in modo però che vu n'ebbe sempre una al di sopra di 2558.

Se i pretait, la nobitità e le città, che furono cost sottomesso al governo d'un principe, avessero resistito a questo cangiamento, è probabile che esso non si sarebbe effettuato, non esistendo ancora nessuna forza per ridurre all'obbeliena i riesclitzatif; ma questo cangiamento non aveva nulla di pregindicie-teatif; ma questo cangiamento non aveva nulla di pregindicie-vole per esti; si preferiva il gioverno d'un piccolo principe a quello d'un grande; di più questo principe non poteva esercitare il suo potere senza il concorso dei pretait, d'ella nabilità e delle città, vale a dire degli Stati della sua provincia; poiché, come mai senza esercito costriquere la loro ubbidienza a disposizioni alle quali essi non avrebbero acconsentito, e alle quali potovano opporre tanti metait di resistenza.

Tali erano i principali diritti che, salla fine del XV secolo, costitutivano la superiorità terrinciale degli Stall d'impero. In victi della giaristizione civile e criminale, che formava la bate del loro potere, pobblicavano leggie e ordini e davano statuti alto loro città, avevano diritto di faco, in victi del quale i feudi devluti per fellonia non ritornavano pia alla corona, ma restavano di loro aquisto; eseccitavano molti diritti provenienti dal jua circu ascra, come quello di fondar chiese, conventi, di muniriti di privilegi, di pubblicare regolamenti in materia eccissiatic, di appropriarsi lo apoglio de prelati; tenevano cortí fendali, cariche, dignità di corti; erano i protettori degli berle, e ne percepivano il il testatico; possedevano il juz cellectandi, vale a dire il diritto di percepire la landbethe, ovvero l'imposizione diretta che il contadino pagava pel suo aratro, e il diritto di levare sussidii straordinarii, consentiti dagli Stati; costrnivano fortezze, accordavano la permissione di stabilire fiere e merceti.

L'esereizio di questi diritti era più o meno ristretto dal grado d'autorità, che l'osservanza e la consuetudine accordavano agli Stati, i quali, in una gran parte de'principati, esistevano da tempi immemorabili, e dividevano coi principi aleuni di questi diritti. CONCELL, COUNTE d'Aistoire des Étate suropéene. L. XIII.

Nº VI. pag. 407.

## I Vespri Siciliani.

Giè era pronto alla stampa questo libro quando mi pervenne un'opera intidosa Un periodo delle istoria siciliane del secolo XIII scritta da Dosuscio Assas (Palermo 1883), un di que valenti e studiosi Siciliani, che di tempo in tempo dirigendomi hei lavori, m'attestano istruendomi come non sia fra loro perita la mia memoria. È opera che prenderà posto fra le migliori storiche dei nostri giorni, e io son dolente di non essermane potuto giovare nella redazione della mia; contento insieme di trovarani seco d'accordo nel principale. E in prova voglio qui addurre un'appendice sua, ove discute sulla tanto famosa congiura de'vespri siciliani.

== Questa rivoluziona, ricordata da tutti gli storici che toceno quell'epoca, in cui fu maravigiosissimo svenimento, è
stata da ciascumo figurata a suo modo; e copiandosi a vicenda gli
seritori, si elatera dolal'uno all'altro il fatto, si one confuse c
suarrite le cagioni. lo n' ho scritto quanto mi par si ritragga
di vero, comparado ed essuinando sottilimente tatte le autorita
istoricho do'tempi; ho delineato il ragionamento che alla mia
concluiusione conduce. In questa appendice ne vengo al particolari. Per autorità istoriche intendo 1º gli scrittori contemporanei, massi a riscontro tra loro, e valutatia secondo le parti che
ciascuno tenne, la postura in cui si trovò a suprere i fatti; la
critica o la esattorza che di a vedere: 2º i documenti, che pongo
continuo a delineatora che di a vedere: 2º i documenti, che pongo

in sconolo luogo, porchè nel presente caso pochi se ne trovano di tali da stabilir fuori contrasto la verità, ma sol possono ri-schiarare le testimonianze degl'ilstorici, e aggiugnere o scenare fede aloro detti: 5º la tradizione, in quanto valga dopo cinque secoli e mezzo di vivere civile: 4º la necessità di cagioni d'aleuni fatti seguenti che non cadono in dubblo.

E cominciando dagli scrittori contemporanei o molto vicini a quei tempi, è da notar, che sono francesi, estabula, siciliani o d'altre parti d'Italia, e questi ultimi o gueffi o ghibellini; onde-chè i più scrisero da spirito di parte, pochissimi ne farono scerri, o meglio che le parti amarono il vero. Pertanto di questa rivoluzione alcuni, semaz toccar le cagóni, dicono l'uccisione del Prancesi la Sicilia con qualche circostanna isolata ovvero oriosa e nulla più. Altri intessono sottilimente una cospirazione, e ne fanno effetto immediato e palpabble il tumundo del vespre. Altri infeso, accennando qual più qual meno gli appressi e le brame di Per d'Aragona, sema 'altrinenti commetterio con quelli, raccostano il tumulto di Palermo, com' effetto dell' odio alla tiranside angioina, scoppiato a un tratto, per ingirira, in una festa popolare: Secondo queste tre classi divideremo le testimonianze sisteriche noste cutà distanina.

Nella prima sono Ricobaldo ferrarese (Munatoni, R. I. S. tom, 9); i frammenti d'Istorie Pisane (ibidem); le due biografie di papa Martino IV (ibidem, tom, 5, parte 1ª, pag. 609; parte 2º, pag. 430); il nestro fra Corradoi, che inorridito dalle fiere vicende passate sotto gli occhi suoi, rifuggiva dal particolarizzarle (ibidem, tom. 4, pag. 729); il frate catalano autore delle Gesta de'conti di Barcellona (Marca Hispanica per Baluzio, capit. 28), che dice della chiamata di Pietro, dell'assedio di Messina e dell'obbedienza negata a Carlo in Sicilia, ma non della sanguinosa rivoluzione che diè principio a questi fatti; il Cantinelli (Chronicon, in Mittarelli, Rer. faventinarum script., Venezia 1771, pag. 276); un anonimo fiorentino (pubblicato dal Baluzzo, Miscellanea, tom. 4, pag. 104, ed. Lucca), breve ma esatto, il quale narra senza dire di congiura che nel 1285 in calende d'aprile si ribellò Palermo, e poi a sommossa de Palermitani tutta la Sicilia .; e altri scrittori che inutile sarebbe a noverare, perchè nessuna luce sen trae,

Stretta investigazione meritano gli scrittori francesi, cioè l'autore del manoscritto della vittoria di Carlo d'Anjou, Guglielmo Naugis, e Giovanni Iperio; e i fabbri italiani della congiura, Ricordano Malespini, Giovanni Villani, l'autore della storia anonima della cospirazione di Procida, e con essi frate Francesco Pipino, l'autor della cronaca d'Asti, il Boccaccio, il Petrarca.

Nel manoscritto della vittoria di Carlo (Decussas, Hát. Franc. Seript tom. V. pag. 889) si legge che Piec d'Aragona, apparecchiando un naviglio coutro Carlo re di Sicilla Siculovum monitu et uzoris, mandò ambasciatori al papa, infingendosi voler andare con grando este sopra i Barbari d'Africa. Pol narrasi, che di felbraio (1289), un leon marino portato ad Orviclo prognosticasse costuo pianti e clamatic de sovrestivano; e qui finisce la cronnea. In cesa è netevole solo il Siculorum monitu che si potrebbe anche interpretare per consigli degli usedi! Sicillani; tanto più che il monitu è detto anche della moglie di re Pietro.

Più espresso il Naugis. Secondo lui Pier d'Aragona, ingrato ai re di Francia, stigato dalla moglie co'Siciliani, qui fam contra regem Sicilia Carolum conspiraverant, confederatus est. Nam missi Siculorum, Panormitanorum maxime et Messanensium, ad ipsum tum convenerant, dicentes quod si contra regem Carolum vellet eum ipsis insurgere et eosdem tueri, de cœtero ipsum in regem et dominum reciperent et haberent. . . . . . Circa idem tempus (1281) Petrus Arragoniæ rex assensum dedit Siculis qui contra dominum suum regem Siciliae Carolum conspiraverant etc. Indl. toceando l'impresa preparata da Carlo contro l'imperatore di Costantinopoli, che si ritrae da tutti gli altri istorici, ne parla il Naugis come di novella crociata al raquisto di Gerusalemme, Soggiugne che, tornati appena gli ambasciadori siciliani dalla Corte di Pietro, i Palermitani e Messinesi ribellaronsi; Pietro aditolo s'armò ad aiutarli, ma infinse andar sopra i Barbari in Africa, e per messaggi confortava i Siciliani. Di Giovanni di Procida ei non parla; ma senza dubbio ne'riferiti luoghi si contiene l'accusa della congiura di Pietro coi notabili di Sicilia (Duchesne H. F. S. tom. V, pag. 537, 558, 539). Prendendo dunque ad esaminare l'autorità del Naugis, diremo che, lette alla distesa le biografie dei re di Francia di que'tempi, ch'ei compilò, ognuno il vede lodatore largbissimo dei suoi signori, come frate e scrittore di Corte; e comprendesi di jeggeri, come dovesse narrare solo ciò che nella Corte di Francia passava per vero. Così nei fatti della guerra portata sopra Aragona l'anno 1285 e in altri, il biografo dissimula, ingrandisce, rimpicciolisce, guasta, com'ci crede maggior gloria dei reali di Francia. A ciò s'aggiunga, che dopo quella crudele strage de l'Francesi in Sicilia, l'essechata opione pubblica in Francis non dovea accreditare altre che il maggior bissimo del Siciliani e di re Pietro d'Aragona; dovea aggravar l'eccidia con la premedizazione co el tradimento; denigrare la esaltazione del nuovo re con una macchi di denigrare la esaltazione del nuovo re con una macchi di consignitare del proposito del preme de la consistenza del producto del minimo del Carlo: perchè congiurare si può contro tutti i governi, ma di rivoltazione dispersta de (popoli, il governo solo ha te colpa. Di più, sersisse il Naugis dapo la ricordata guerra d'Aragona, ingiustissima sempre, ma che men parea, quanto più ner midsclia di proposito del producto del produc

Le medesime ragioni, toltane l'aura cortigiana, varrebbero contro Giovanni Iperio, autor della cronaca del monastero di San Bertino, scrittore altresl di que'tempi. Questi in fatti più vagamente dal Naugis dice della macchinazione (in Mantens e DUBAND. Thes. Nov. Anecd. tom III, pag. 762 e seg.). Scrive che Pietro d'Aragona, pretendendo la Sicilia pel diritto della moglie, si adoprava, nunc commotiones, nunc seditiones excitans, nunc amicos sibi secrete concilians; semper, in quantum poterat, laborans ad finem intentum : tantochè commosse i Barbari di Tunisi contra i cristianl, cosa non vera, nè utile ad alcun intento di Pietro : come non vere sono quelle sommosse e sedizioni prima del vespro, che anzi durò pienissima infino a quel di la calma del servaggio, Per suam etiam astutiam, segue il cronista, commotionem excitavit in regno Siciliæ, mandatus tandem ab eis, in Siciliam venit, dominium sibi usurpavit, et se in regem Siciliæ coronari fecit. Del resto narra avvenuto in Palermo il primo tumulto, e il progresso della rivoluzione nell'isola. Dei particolari è meglio informato del Naugis, e pur accenna si vagamente le pratiche dei Siciliani con Pietro!

Ma passando agl'Italiani, Ricordano Malespini e Giovanni Villani (Manxora R. I. S. tom. VIII e XIII) assia minuti furono a narrarie, si che da loro tutti gli altri le han copiato. Anzi il Villani da Ricordano le trarcariese a parola a parola, e i fatti del 1902 da Giacchetto Malespini continuatore di Ricordano che fini è sua istoria nel 1931, talchè le due testimonianze ad una sola si ridurrebbero, quella cio de Malespini, se il Villani in qualche picciola circostanza non ai discostasse da loro. Ma il plagio è manifesto, come il nou Maratori nelle prefazioni a' due Malespini e al Villani. I quali, come Fiorentini, vivui mentre la città reggeasi del tutto a parte guelfa e si rafforzava della riputazione dei re di Napoli contro le rivali città di Toscana, senza pudore parteggiano più che gli scrittori francesi, perchè gli odii tra vicini divampavano peggio. Indi ad ogni parola scoprono gli animi guelfi, e a'Siciliani inimicissimi. Del Villani, così il Muratori nota nella prefazione citata di sopra, doverglisi prestare poca fede nelle vicende di parte guelfa e ghibellina dopo i tempi dell'imperatore Federico II. S'aggiunga ciò, ch'egli era forse per amor di famiglia più ingiusto; poichè ne' diplomi del fermato duello tra re Pietro e re Carlo, si legge, tra i nomi del mallevadori di Carlo, un Giovanni Villani, forse parente dell'istorico, il quale dovea esser o bambino o fanciullo nell'ottantadue, nè potea cavalier di Firenze venire in arme allo esercito di re Carlo. Questa medesima certezza del tempo in cui appunto visse il Villani, indebolisce la sua testimonianza intorno i fatti del vespro. che molt'anni appresso udi da uomini guelfi, o lesse nei Malespini, che da guelfi li avevano ritratto; lontani da Sicilia, disposti a colorire la narrazione come paresse peggiore pe'lore nemici; ché sempre così si è fatto e si farà, anche senza proponimento di calunniare. In fatti non son pochi gli errori in cui caddero codesti scrittori. E lasceremo, perchè si può apporre ai copisti, quel di Giacchetto, che porta il tumulto del vespro a' tre marzo. Villani e Ricordano raccontano quella improbabilissima corruzione di Nicolò III, comperato da Procida col danaro del Paleologo; suppongono che re Pietro d'Aragona pe'suoi preparamenti domandasse un sussidio di moneta al re di Francia, guando si sa che una delle ragioni principali, con cui difendeva il suo segreto intorno lo scopo dell'impresa, era di prepararla senz'alcun aiuto d'altrui. Villani e Glacchetto portano il tumulto del vespro Incominciato a Monreale, poichè s'erano aduuati In Palermo « a pasquare i baroni e'caporali che teneano mano al tradimento »: dicono come nella festa un Francese prendesse una donna per farle oltraggio, e indi nascesse la briga, incalzata da'congiurati ; i quali nella zuffa ebbero la peggio, pol uccisero tutti i Francesi in Palermo, e andando alle loro terre, commossero tutta l'isola. Nell'assedio di Messina i due cronisti non sono più esatti; recando una lettera di Martino, apocrifa, e foggiata senza riscontro alcuno con le idee che scernonsi nelle bolle messe fuori in quell'incontro. Essi di più, raggirando su Procida sempre la loro macchina, il fanno mandare ambaseiadore da'Siciliani a Pietro. per offrirgli la corona, quando gl'istorici siciliani e catalani,

che non poteano nè ignorare, nè tacere nome si grande, dicono tutt'altri incaricati dell'importante messaggio. In questi e in tanti simili fatti, si scernono sempre i detti istorici male informati e fallaci.

Maravigliosa è la uniformità del loro dettato con quel d'una cronaca anonima in antica lingua siciliana, che corre dal 1279 infino ad ottobre 1282 (Di Gregorio, Bibl. Arag. tom. 1, pag. 245 e seg.). Questa coincidenza, creduta veracità della cronaca, e il sapore antico della lingua e dello stile, persuasero al Di Gregorio, che contemporaneo fosse questo scritto, del quale s'ignora del tutto l'autore, ma ce n'ha un manoscritto in carta di bambagia, possednto al presente dall'erudito e gentiluomo il principe di San Giorgio Spinelli di Napoli, che per l'ortografia e la forma de'caratteri, con lettere iniziali azzurre e vermiglie e vestigia di dorature, annunzia senza dubbio il secolo XIV. Questo antico manoscritto pervenuto al presente possessore forse da Messina, era del tutto ignoto in Sicilia nel secolo passato; talmenteché Di Gregorio pubblicò tal cronaca nella sua Biblioteca Aragonese sopra una copia del secolo XVII, con ortografia diversissima dal manuscritto del San Giorgio, e guesto divario più, che innanzi il manuscritto di San Giorgio si legge: Quistu esti lu rebellamentu di Sichilia lu quali hordinau effichi fari misser Iohanni di Prochita contra lu re Carlu P. ed il luogo della lezione del Di Gregorio. (Bibl. Aragonese, vol. I. pag. 264) et innalzaru la briga contra li Francischi cu li Palermitani, e li homini a rimuri di petri e di armi gridandu « moranu li Franzisi » et intraru dintra la gitati cu grandi rumuri lu capitanu che era tardu più tu re Carlu, etc. ha nel manoscritto del San Giorgio la bella variante; inculzaru la briga contra li Franchischi et livaru a rimuri, efforo a li armi li Francischi cum li Palermitani et li homini a rimuri di petri e di armi gridandu « moranu li Franchischi » et intraru in la chitati cum grandi rimuri, et foru per li plazi, et quanti Franchischi trouvanua tutti li anchidianu. Infra quilli rimuri lu capitanu chi era tandu per lu re Carlu etc.

Tuttavia në l'antichità di questo manoscritto në quella dello sitia e della lingua, alla quale s'appigità il 10 fergorio, non avendo per le mani altra copia che del secolo XVII, e votendo ad ogni modo raccomandare la cronaca come contemporanes, at l'anna në l'altra, to dico, possono portare a un appressimanione si stretta, da provare se in fine del secolo XIII, o nei principii, o nea fine del XVII forisse l'autore, e indi se contemporanero fosse al fine del XVII forisse l'autore, e indi se contemporanero fosse al fine del XVII forisse l'autore, e indi se contemporanero fosse al fine del XVII forisse l'autore, e indi se contemporanero fosse al fine del XVII forisse l'autore, e indi se contemporanero fosse al fine del XVII forisse l'autore, e indi se contemporanero fosse al fine del XVIII forisse l'autore, e indi se contemporane fosse al fine del XVIII forisse l'autore, e indi se contemporane fosse al fine del XVIII forisse l'autore, e indi se contemporane fosse al fine del XVIII forisse l'autore, e indise contemporane fosse al fine del XVIII del XVIII forisse l'autore del XVIII del XVIII forisse l'autore del XVIII del XVIII forit del XVIII 
vespro o quanto discosto. L'altro argomento, che è la coincidenza col Villani, o meglio diremo Malespini, proverebbe il contrario, cioè che autore della cronaca siciliana avesse avuto ner le mani quella de'fiorentini; perchè si riscontrano con picciol divario la disposizione dei fatti, gl'incidenti, spesso le parole, più spesso gli errori ; il che mal non avviene quando duc scrittori, senza conoscersi l'un l'altro, dettino il medesimo avvenimento, foss'anche brevissimo e semplice. Le differenze poi son queste; che la parte aneddotica e drammatica è molto più ampla nella cronaca siciliana, e che qualche data o nome di luogo è diverso, or con maggiore esattezza o probabilità dalla parte del Siciliano, o il contrario. Per esempio, il Siciliano scrive che Procida, nel 1279, si trovasse in Sicilia (nè aggiugne che stesse proscritto e nascoso) quando da'diplomí allegati da noi si vede chiarito ribelle, e uscito in fino dal 4270, e si sa che riparò a Corte del re d'Aragona. Ma quel che più, il veggiamo incerto ed erroneo nel dire il giorno della sollevazione di Palermo: Eccu chi fu vinutu lu misi di aprili, l'anna di li milliducentuottantadui, lu martedi di la pasqua di la resurrezioni: quando e' si vede certamente che quel martedi cadde il 51 marzo. Or che un Siciliano, vivuto di quei tempi, avesse polulo errare o dimenticaro questo giorno, io nol so comprendere, oudechè potrebbe argomentarsene l'antichità men rimota di questa cronaca, perchè sendo avvenuta nel corso d'aprile la strage ju tutte le altre città di Sicilia, molti anni appresso si ricordava aprile come il tempo del riscatto; e l'autor siciliano, avute per le mani le cronache de'Fiorentini, vi corresse a suo modo l'enoca, come fe'del coronamento di re Pietro, asserito da quelli, negato da lui; e si del luogo della prima sollevazione. portata da quelli in Monreale, da lui, e qui con esattezza, in un locu lu quali si chiama Santu Spiritu, ch'era il nome della chiesa, non della campagna. Le quali correzioni portano a credere che il Siciliano dono i Fiorentini, non questi dono lui avessero scritto: perchè i primi non sarebbero inciampati nell'errore del dire Monreale, o lo avrebbero seguito in quello testè ricordato del mese di aprile.

Perilché mi è venuto in mente un supposto interno questa eronara. Io penso che l'autore fiori verso la metà del secolo XIV, e fin della finuiglia Procial, o attenente ed amico a quella; ché nel regno di Federico d'Aragona, Giovanni di Procida voltò a parte angioina, e con lui alcunì della famiglia. Quest'anonimo dunque, cliente o partigiano, pièmo d'umori guelfi, peregriannalo fuori dalla patria, s'imbatté nella cronaca de' Malespini o del Villani; alla quale aggiunse or qualche verità, or qualche errore cavato dalla tradizione, e tendente ad esaltar Giovanni di Procida; e ne dettò quel che in oggi chiameremmo romanzo storico, o una istoria frammischiata di finzioni e novelle; come son di certo la debolezza, la paura, i pianti di tutti quei grandi che si suppose trattassero la congiura con Procida. Certo egli è che parecchi Siciliani, sotto Pietro, Giacomo e Federico d'Aragona, or a ragione, or a torto furono puniti, o uscirono come ribelli : certo che un germe, ancorche debolissimo, di parte francese o guelfa o, come appo noi chiamavasi, di Ferracani, restò in Sicilia : certo che questa cronaca, difforme dalle altre nostre di que tempi, si riscontra nelle parti più essenziali con quella de'guelfi Malespini e Viliani. Di essa l'autore non si sa, il tempo non si sa, e assai debole testimonianza ne sembra. Il Di Gregorio, pubblicandola per lo primo, mutita del principio, che poi si è dato alia luce (Bosczui, Vita di Giovanni di Procida, doc. num. 1), notò con allegrezza molti luoghi in cui risponde ai Surita, senza riflettere che il Surita, autore del secolo XVI, toglica que'fatti da esso appunto e dal Villani.

Seguono nella medesima classe gli scrittori che alia cospirazione primi aggiunsero la favola della uccisione dei Francesi per tutta l'isola in un di. Frate Prancesco Pipino, che fiori ai tempi di re Roberto (lib. III, cap. 19 in MUNATORI R. I. S. tom. IX, pag. 695), cioè nei principii del secolo XIV, ma al dir del Muratori (ibid., Prefazione) poco diligente, e spesso rapportatore di favole e maraviglie; narra ancor questa, ma assai timidamente. Dapprima descrive le oppressioni e violenze de Francesi, donde naque una sedizione in Palermo, e la chiamata di Pietro d'Aragona ch'era ad oste in Africa. Ma parendogli poco, soggiunge: Hujus autem rei novitatem tractasse ac procurasse fertur, multis periculis, sudoribus, ac dispendiis, magister Ioannes de Procida, olim notharius, phisicus, et logotheta regis Manfredi (ibid. pag. 686 e seg.); e discorre minutamente la cospirazione, i soccorsi di danaro dati a re Pietro dal Paleologo e da papa Nicolò (qui pagante e non pagato); fa ordinare da Procida che in un giorno assegnato tutti i Siciliani si levassero, e nel medesimo di Pietro si partisse con la flotta: le quali due cose, el soggiugne . riuscirono appunto: quindi Pietro venne in Messina, e incoronossi nelle feste di pasqua del 1282. Fascio di anacronismi, errori e grossolane inverosimiglianze, che non è uepo

confutare, quand'ei medesimo, che affastellare solea alla cieca, le porta col salvaguardia del fertur; e narra il medesimo fatto in due modi, l'uno della sollevazione esauale in Palermo, propagata nell'isola, l'altro della uccisione contemporanea in tuta l'Isola. Nel epitolo che contiene la prima narrazione, el mette l'intitolazione: De Cerolo seniore Siciliar rege, ex chronicis, onde si vede che la prima trasse da crunache, quella seconda dalla voce popolare, senza dire qual delle due credesso la vera, chè ben il potca, trattandosi di un fatto el grande e sì diverso, secondo che all'una o all'altra si pressasse fede.

Peggio la cronaca d'Asti, la quale fa durare sol tre mesi le prutiche di Precida, che gli altri portano condotte in tre anni; e e racconta quel miracolose occidio per tutta Sciella in on di, e manda ad assaltare Aragona, col re di Francia, lo stesso re Carlo, ch'era morto parecoli mesi innanzi. Perciò della cronaca d'Asti non ci impacceremo più a lungo.

Finalmente la stessa favola di una strage universale al tocco del vespro, di scritta da Giovanni Boccacio, a necal degli ucamini illustri (lib. IX cap. 49); no è da maravigliare, che, meglio di sessant'anni appresso il fatto, il novelabore toscano, dimorato a lungo in Aspoli, e amante d'una figliola di re Roberto, abbio spacciato il recconto che piaceva più nella Corte angioina, e l'abbia sertico coli d'uolo, non in istoria giusta, ma in una tal maniera di biografia, tendente a mostrare le strane vicende della fortuna.

Il Petrarca, contemporaneo del Bocencio e non del vespro siciliano, nell'itinerario siriano, tiene ancor l'opinione che Gioranni di Procida fosse autor principale della rivoluzione di Sicilia, per privato risentimento. Del rimanente nel dice della cospirazione, nè accenna altri particolari; e si mostra anco poco informato della patria di Giovanni, che seambia col tiuto della signoria. Le sue parole sono queste: Vicina hie Prochita est, parva insula, sed unde nuper magnua quidam vir aurrezii, fonnase ille, qui formidatum Karoli diadena non veritus, et gravia memor injuriar et magirora il licuisset ausuras, utilionis toco luiar regi Siciliam aduttisse etc. (Omn. 1. pgs. 630). Non è fuor di proposito qui aggiungere, che il Petrarca fa attencente alla Corte di Napoli, e ricordare un diploma di re Roberto, dato il 3 aprile 1351, che lo elegges suo cappellano, citatto da Vivenzio, istoria del regno di Napoli, vol. 11, pps. 538.

Prendendo adesso a dir degl'istorici, strettamente contempo-

rauet tutti, che o non parlano di pratiche antecodeus al vespro, e uno attribuiscon a quelle il vespro, in di sotto ripetere, che ai Siciliani e agli Spagnoli peco sia da attendere, perche voi-lero per amo di macione passire rotto illenzio di enogiaru. Ma baso pintosto ceris rotto illenzio di enogiaru. Ma baso pintosto ceris negli scrittori delle attre genti, di insogia baso pintosto ceris negli scrittori delle attre genti, di insogia e di commerci loutane, e che tra dine classi di partigiani, se e di commerci loutane, e che tra dine classi di partigiani, se di commerci loutane, e che tra dine classi di partigiani, se e di commerci loutane, e che tra dine classi di partigiani, se e di commerci loutane, e che tra dine classi di mertidio maggiori fede già avversi a noi. Indi è bene degli uni e degli altri dabitare, e starcene a più sode antoritti e così un'impegnerò di ferre i fidandomi di me in questo, che l'amor della patria grandissimo , mi conforta auxi a enoraria col vero, che a parapolegaria con poveri interpellamenti;

Di questo vizio invero non so condannore l'anonimo che serisse in latine la cronaca di Sicilia pubblicata in varie collezioni, e più correttamente dal Di Gregorio (Bibl. Arag. vol. II); la qual cronaca dai dotti (Bid. p. 109 e 115), si tiene contemporanea e degna di molta fede. Questo semplice cronista, sollectio di trascrivere i documenti, e parco assai di parole proprie, se darebbe qualche ombra col taccre il caso di Droette, e narra come nella piazza della chiesa di Santo Spirito molti Palermitani cominciassero a gridare « forte ai Frances»; « dileguo aggi dubbio soggiungendo: Et sic rebellentes subito, sicut Domino placui; contra ipsum Carolam, cum nulla praceritet exinde diagna provisio, éct. Si raccomanda inoitre l'anonimo per molta ditigenza ed esattezza mell'epoca di cui trattisma.

In quella visse Nicolò Speciale, nom di alto stato e di moite lettere secondo i suoi tempi, ito nei 1334 ambasciadore di re Federico II di Siciila a papa Benedetto XII (Prefazione dei Muratori, ristampata dai Di Gregorio nei tom. I della Bibl. Arag. pag. 285). Indi abbiamo per questo istorico un bene e un male: il bene, che fu la luoghi e in tempi da conoscere appunto, e non da uom dei voigo, elò che scrisse, veduto cogli occhi proprii o ritratto da vicino; il maie, che potè peccare di prudenza cortigiana contro la verità. In fatti, rignardo ai tempi di Federico, non sono senza questo studio alcuni luoghi della sua istoria; e quanto al vespro, tace i disegni anteriori di re Pietro, ne io mi terrei al suo silenzio della cospirazione, se altre autorità non ne avessi. Narrando ii caso di Droetto, lo Speciale segue: Tunc Panormitani omnes, quod diu conceperant, operi se accinqunt, quasi vocem illam cælitus accepissent, che deve intendersi dei proponimento di vendetta e affranchimento che nutre ogni popoio oppresso, se non è schiavo vilissimo nel sangue; perché tatt'altra splegazione è tolta dalle espresse parole, che il tunulto avveniva nulle consusicato consilio (dec. cit. pag. 301). Questa negazione precisa di trattato precedente, dee far multo peso in un uomo come Speciale, che avrobbe forse dissimulato tacendo, ma non mai asseverato una bugia, in fatto importantissimo e di necessità notissimo.

Crescon di forza tali ragioni parlando di Bartolomeo do Neocastro, messinese, giurista, nella rivoluzione magistrato repubblicano di Messina (Carta del 10 maggio 1282, ne' manoscritti della Bibl. Com. di Palermo, Q. q. H. 4, fog. 416), indi avvocato del fisco, e nel 1286 ambasciatore di Giacomo I di Sicilia a papa Onorio (nel Di Gregorio , Bibl. Arag. tom. I. pag. 4. prefaz. del Muratori). Perch'ei si trovò, non che nel vigore dell'età, ma in mezzo a' pubblici affari, in questi tempi della rivoluzione; scrisse con fresca memoria pria del 1295, chiamando nel suo proemio ancora re di Sicilia Giacomo, e infante Federico l'aragonese e conducendo la narrazione infino all'anno 1295; nè da' suoi scritti trasparisce arte alcuna cortigianesca, ma candore e preoccupazione di patriotta messinese di que'tempi. Il buon Bartolomeo dunque francamento dice dell'antico disegno di Pietro d'Aragona (cap. 46) sopra il reame di Sicilia, e delle armi prestate in Catalogna: ma venendo al fatto del vespro, il narra con semplicità, in guisa da non far sospettare ne macchina celata in quel tumulto, ne reticeuza nella narrazione. D'altroude è da notare, com'egli era punto cortese verso Palermo, e scendea fino a vanti e finzioni puerili, per esaltare Messina sulla città sorella : vizii reciproci allora e per lungo tempo da poi, de quali le due città, rinsavite, or piangono e con esse la Sicilia tutta. Talmentechè scrivendo il Neocastro sotto gli auspicii della rivoluzione vittoriosa, non avrebbe ei mancato, se il fatto gliene avesse dato l'appicco, dal far partecipare anche i Messinesi nella gloria del virile cominciamento, nè dal togliere all'emula città l'onore d'una subita sollevazione a vendetta, più nobile sempre di ogni pratica occulta. Se l'anonimo, lo Speciale e il Neocastro taquero dunque la congiura di Procida, è da conchiudere, che o non fu, o non operò nella rivoluzione; la quale se fosse stata effetto immediato di quella, nè lo avrebbero potuto ignorare, ne avrebbero avuto la fronte di passarlo setto silenzio.

Tengono lo stesso metro due altri contemporanei catalani, Ra-

qui non si è fatto abbastanza tesoro nella istoria di Sicilia; perciocchè il primo da pochi dei nostri, in pochi luoghi fu citato: il d'Esclot è stato ignorato più di lui, non ostantechè il Surita lo venga nominando di tratto in tratto negli annali d'Aragona. Montaner naque in Peralada nel 1265 o 1275 (chè ci ha una variante nel suo testo, Barcellona, 4562); militò sotto Pietro di Aragona, Giacomo e Federico di Sicilia: e nel 1525 o 1535. tornato vecchio in patria, si die' a stendere la cronaca. Soldato di ventura, superstizioso, vantatore di sua gente, e soprattutto dei re, storpia nomi e fatti, massimo favellando d'altri paesi; e de'casi di Carlo d'Anjou e degli ultimi principi di Casa sveva innanzi il 1282, reca strane favole, con stile talvolta vivace, talvolta noioso per moralizzare troppo, sempre pien di religione, di civil senno e di militare esperienza. Ondechè nei fatti di questa cronaca, che spesso sembrano tolti di peso dalle narrazioni volgari de'guerrieri e de'marinai, e spesso confusi nella memoria dell'autore, che incominciò a scrivere nel sessantesimo anno dell'età sua, è da andare con assai riguardo di critica, massime ne'primi tempi della dominazione aragonese in Sicilia, ne'quali non è certo se Montaner venisse nell'isola. Questo autore fa parola (cap. 25 a 42) del proponimento di Pietro a vendicare Manfredi e Corradino, ed Enzo (egli aggiugne, chiamandolo Ens) e degli armamenti che preparava. Senza altro passa, nel cap. 43, a raccontare il tumulto di Palermo, nella festa a una chiesa presso il ponte dell'Ammiraglio, che invero non è discosto dalla chiesa di Santo Spirito. Dice delle ingiurie alle donne, e che i Francesi, col pretesto di frugare per l'arme los metian la ma (cosi in suo catalanesco) e les pecigavan e per les mamelles, e poi zoppicando continua a raccontare l'andata di Pietro in Africa; dove, a magnificare il suo re, fa venire, con vele negre alle galee e vestiti a gramaglia, gli ambasciatori di Palermo e delle altre città ; li fa parlar da fancinlli e da schiavi ; e si via procede nella narrazione.

Ben altra gravità istorica s'amuira nel d'àsclot, cavaliere catalano, che scrise nel 1500 (D'Escor, tradotto in castigliano da Bafacle Cervera, Burcelloua 1616, pred. del traduttore, e notizia del Buchon inamati la edizione del genuion esto catalano, Parigi 1890). Questo autore non è secrvo di tale spirito nazionale che trasecende alta vanità; ma il veggiamo benissimo informato de fatti, penetrante nelle cagioni, pregevole per ordine nella narrazione o dignità di stile, porta in compendio parecchi documenti, che con motta foddia rispondono agli originali pubblicati gran tempo appresso in altri paesi. Nondimeno pende troppo a parte regis, ma senza villa. Costali tace al tutto i disegni del re d'Aragona; degli armamenti dice che fossero apparecchiati per la impress d'Africa, che asssi minutamente descrive. In Africa, fa venire a Pietro gli ambaccitori di Sicilia, e dei lui accettare il reame, con-fermando tutte le leggi, privilegi e costumi del tempo di Guglieino II. Il fatto del vespro descrive, come gli altri contemporanei di meggior autorità, cagionato dagl'insopportabili aggravii, e nato per le ingiurie alle donne, e le percosse ggli comini che sen querelavano. Tutti questi casì non son affastellati, ne discorsi shadatamente, ma con estrema diligenza e nesso d'idee (lib. 1, csp. 17, della traduzione spagnola, e cap. 77 e seg. del testo catalano).

Ma postí da canto gli escritori di parte nostra, noi trovismo il vespro nella stessa guisa rappresentoto dagl'indiferenti e degli stessi avversari. L'autore della cronaca initiolata Practara Pran-corum ficiora, che fu cere fo rancee, ci dei di non modicium apportatam di Pietro d'Aragona, e dei sospetti che destò in papa Martino er e Carlo. Indi narra come i Palerminian inccidenno, successa rebie, Gallices qui morabantur ibidem ... Deinde regi Carrol tota Cicilia fuit rebellana, et supra se Petrum regem Aragonam in susum definacorem ac dominum vocaveruni; etc. (Ducusses Hist. Franc. Seript. V Oun pag. 788, nono 1881). Or che questo francese, il quale non fa un secce cenno del caso, nè se ne mostra male informato, parl di preparamenti di Pietro, non di congiura, ma della sollevazione, è secondo me non lieve argomento.

Degli scrittori italiani, varii d'umori e molti anco guelfi, è lunga la lista, il memoriale dei podestà di Reggio, scritto in questo tempo da un guelfo senza cervello, non risparmia i Siciliani, ne Fietro; scrive (in Nuarson R. I. S., tum. VIII, pag. 4183), che si trattava di matrimonio tra un figllo di Pietro e una figliola di Carlo, che l'Aregonese s'infiane di andare sopra gl'infedeli, e, and peete pacie et parentale abstulti fraudoloritre, il regno di Sicilia. Questo fraudolenter non si riforice ad altro che alle sembiane di pace, perchè la cronocan narra del vespro (fidel. pag. 1131) che i Siciliani redelles fuerunt regi Karolo, e uccisero i Prancesi. Nulla di conglura coi baroni siciliani, ausi aggiugne, che Pietro fe l'impresa di Sicilia siutato dal re di Castiglia e dal Paleologo.

La cronaca di l'arma; contemporanea anch'essa, narra il caso

un poco diversamente dagli altri. Un Francese percosse del piede un Palermitano; indi la rissa, il grido universale e la strage; et Siculi miserunt pro dicto rege Aragone; e continua una bever narrazione degli avvenimenti (in Monarons, R. I. S., tom. 18, pag. 801, anno 12928). Non vi è traccia di accordi e trames.

Fra Tolomeo da Lucca, pure contemporaneo, particolareggia le pratiche di Pietro d'Aragona col Paleologo, e afferma aver visto il trattato. Papa Martino, a sollecitazione di Carlo scomunicò l'imperatore greco; questi mandò a Pietro d'Aragona, Giovanni di Procida e Benedetto Zaccaria da Genova, con moneta: l'Aragonese aliestiva l'armata; domandato dal papa, rispondea, taglierebbesi la lingua anzi che dir lo scopo. Dietro ciò viene il tumulto di Palermo scoppiato per le molte ingiurie che si soffrivano, e seguono minutamente i fatti. Una sola vaga parola ci ha da notare, che la rivoluzione segul, forente il re Pietro per le sollecitazioni della moglie. Ma tra tanti minuti ragguagli, nulla di venuta del Procida in Sicilia, di congiura coi baroni, e quel forente si dee applicare al favore che poi diè alla rivoluzione o a qualche vago incoraggiamento prima (Tolomeo da Lucca, Hist, Eccl. lib. XXIV, cap. 3, 4, 5, in MURATORI R. I. S. tom. II. pag. 4186. 1187, e lo stesso negli Annali, ibid. pag. 1295).

Ferreto Vicentino, autor d'un cronace dal 1230 al 1518, anci qui lump probabilmente de visse, reas aiminatente le pratiche dell'imperatore greco e del re d'Aregona; le esortazioni fatte te 
a questi da Giovanni di Procidia; il dansor dato e ggi arnamenti, 
Del resto è poco esatto; porta l'andata di Pietro di Catalogna a 
Messina direttamente; e fa patture il duello nel tempo dell'assedio di quella città per evitare la strage. Non paria de Siciliani 
serza hissimo: o nelevole è chè di die cchiamalo Pietro da imagmente lo Stato; il che esculde oggi idea di cospirazione antecedente di costoro col re (in Meatroar, R. I. S. tom. IX, pag. 952, 953).

In un'antica cronaca napolitana (Raccolta di cronache, diarii cc. Napoli 1780, presso Bernardo Perger, vol. II, pag. 50) leggiamo: 1393. L'isola de Sicilia se rebello contro re Carlo I et donasse a re D. Pictro de Aragóns; quale recollacione fo per violentia che un Francese volle fare a una donna.

Giordano, nel manoscritto vaticano, non altrimenti narra il vespro, che con le parole, Succensa est primo stupenda rabies,

Schiar. Vol. V.

propter enormitales Gallicorum (In Raynath, Ann. Eccl. 1282, §. 12).

Paolino di Pietro contemporaneo, mercatante fiorenlino, e scevro per quanto si ritrae, da studio di parte in queste nostre vicende, racconta la sollevazione in queste parole, che per la grazia della lingua e semplicità antica ci place trascrivere: E incominciosse in Palermo, perchè andando ad una festa per mare, alguanti di Palermo fecero lor segnore, e levaro un'insegna per gabbo ed a sollazzo: ed alquanti Francesi per orgoglio la volsero abbattere, e quelli non lasciando e difendendola, vennero alle mani; e i Palermitani non curandoli in mare, ed i Franceschi non credendo ch'elli avessero l'ardire, combattero ed ucciserti. Per la qual cosa la terra fu sotto l'arme : e li Franceschi combattendo con li Palermitani, per maura di non morire tutti, si difesero, ed ucciserli tutti e grandi e piccoli e buoni e rei. E poi alla sommossa di Palermo, che parve opera divina ovvero diabolica, tutte le terre di Sicilia fecero il somigliante; sicche in meno d'otto di in tutta la Sicilia non rimase niuno francesco. Il re di Raona, sentendo questo, fece ambasciadori profferendo avere e persona; e ritornò di qua, non avendo sopra Saracini acquistato niente ed arrivò in Sardegna; ed foi stando ebbe dat Siciliani ambasciadori e sindachi con pien mandato; e andò in Sicilia; e di volere si fecaloro re (Musaroat, R. I. S., Aggiunta tom, XXVI, pag. 75). La quale parrazione, ancorchè diversa dal vero, prova che in Italia s'incomigciò a raccontare diversamente il fatto de vespro. errando or nelle circostanze, è più sovente nelle cagioni, perchè più facile è; ma che Paulino di Pictro s'imbattè solamente negli errori dei fatti.

Non coal il grave scrittore degli Annalt di Genova. Fin questi Glesono d'Auria, o Doria, che gli Annall principità d'Caffari, cuntinuò dal 1290 al 1395. Uomo d'alto affice nella repubblica, per carleo pubblico ei scrisse le cose de'suoi atessi tempi, viste con gli occhi proprii, o ritratti da testiunonii degni di fedu, nel popol di Genova, mercatante è navigante, che aveva commerci frequentissatui con Siella è anche con Napoli, tantoche à alcute gate gedovesi vennero ad ostegglare Messina e in altri luoghi di Sicilia nel tempo della rivoluzione, è più numero ne militarono nello armate nostre e nemiche nelle guerre seguenti. Donde ognuno vede se abbiano questi annali prego di essateza, sano gludicio, co anco, fino a un certo punto, imparzialità; non vedendosì piegare a nessun lato i a nurraisono del fatti, e potendosi francamente conchiudere, che lo scrittore tenesse più al dovere d'istorico, che

agit unori della propria famiglia ghibellina. Or lo scrittore premette espressonele, che fur causa del tumulo le oppressioni e aggraviti de Francesi; che furo occasione gl'insulti che fenn essi alle donne, ses rinhoneste olloquentes et tampentes; nè parla punto di macchinazioni, me con grande esatteza noti a fisti; cel espresamente porta, chiamato re Pietro dal Siciliani menti era in Africa, e non aven nulla operato d'importanza (Mararou, R.I. S. tom. VI, pag. 376, 377). Quanto valga questa testimonianza degli Annali di Genova non occorre dimostrario.

Plù forte sarà quella di Saba Malaspina. Le istorie del quale si han divise in due parti; la prima che giugne lufino al 4275, pubblicata tra gli altri, dal Muratori (Rer. It. Scr. tom. VIII); la continuazione infino al 1285, per noi Importantissima, data in luce dal Di Gregorio (Bibl. Arag. tom. II). Questi dotti nelle prefazioni notavano la gran fede che si debbe all'istorico, prestantissimo secondo i suoi tempi. Ei fu romano (de Urbe leggesi nel fin della storia, in Di Gregorio, Bibl. Arag. tom. Il pag. 425). decano di Malta, e segretario di papa Martino IV, e scrisse negli anni 1284 e 1285, con fresca memoria de'narrati avvenimenti. Nel principio del libro protesta: nec ambages inserere, aut incredibilia immiscere, sed vera, vel similia, quæ ant vidi, aut videre potui. vel audivi communibus divulgata sermonibus: e ben potea tener la parola, stando appresso Martino; quando la Corte di Roma era centro della politica di tutta cristianità e governava al tutto il regno di Napoli nei pericoli della siciliana rivoluzione, talmentechè è probabilissimo, che molte delle sentenze e bolle di Martino lo stesso Malaspina scrivesse, e trattasse gli affari più gravi; certo che ne fu appieno sciente. Infatti la parrazione sua quando tocca i processi della Corte di Roma contro Pietro d'Aragona, s'accorda perfettamente con gli originali al presente pubblicati; quando scorre i vizil del governo angiolno, si riscontra con le leggi di quello, o le contrarie promulgate appresso il vespro; e vi si legge; frequentissime vidi . . . . vidique occasione custodiæ . . . vidi quoque gravius . . . . vidi plus ecc.; con che si dichiara espressamente testimone oculare. Inoltre, narrando i fatti del vespro, ci apprende e ordini pubblici, e nomi, e aneddoti lasciati indietro fin dagli istorici nazionali: come sarebbe la Immediata federazione dei Corleonesi co'Palermitani, che si riscontra appunto col diploma del 3 aprile 1282; ond'è manifesto che Malaspina vantaggia per informazione egni altro scrittore di que'tempi. Nè della veracità sua sarebbe da dubitare, fuorche quando biasima Pietro

d'Aragona e i Siciliani; in ciò che torni a lode o seusa loro non mai, perchè Malapina fu perdutamente guelfo, e guelfancet serive; acerbo contro nol, contro re Pietro, cui chiama lione e serpente; lodatoro di re Carlo, se non che antichevolmente si duole che per negligenza non raffrenasse le ribalderte desuoi, delle quali serive con maggior ira, per due cagioni: risentimento di animo giasto al veder così fatti soprasi; ramunario d'un guelfo, che sapea sol per questi levata si fiera tempesta contro la sua parte. Malapina conduce così questo periodo.

Discorre le angherie degli officiali di re Carlo; indi alcuni avvenimenti d'Italia pria della morto di Nicolò III; e qui incomincia a parlare di Pietro d'Aragona. Porta come Giovanni di Procida e Ruggero Loria lo confortavano a venire al conquisto di Sicilia; com'ei si armava; quali sospetti destò in Carlo, nel re di Francia, negli Stati barbareschi. Ripiglia poi le cose d'Italia dopo la morte di Nicolò; passa ai preparamenti di Carlo contro il Paleologo; alla mala contentezza che accrebbero nei sudditi suoi; al mal governo de'vicarii di Carlo in Roma. E con un' apostrofe lunghissima a quel re, gli torna a mente averlo lodato a cielo per tutta Italia, e commendato la sua dominazione, ma non sapergli perdonare due colpe; avarizia e negligenza. « Tante battaglie » sclama « hai vinto e vinceresti : e inespugnabili stanno questi due vizii! . Salta di qui al fatto del vespro (Bibl. Aragonese, tom. 11, pag. 331 a 334); il quale appone agli oltraggi recati alle donne e non ingozzati dagl'indocili nostri bravi. Il progresso della rivoluzione ritrae in guisa da non lasciar sospetto d'una trama che si sviluppi, ma darc evidenza d'una sedizione, che inonda di sangue la capitale, c. fatta gigante, rapisce l'isola tutta. Malaspina non fa parola, nè prima, nè poi, di congiura, d'intesa qualnoque tra re Pietro e i baroni o le città siciliane (ibid. pag. 334 a 360) nè in tutta la sua narrazione se ne vede orma. Ne questo egli aggiugne ai rimbrotti cho mette in bocca a re Carlo nell'accettare il duello (ibid. pag. 388); nè altro appone a Pietro che essersi armato prima, e aver, dopo lo sbarco in Africa, domandato a papa Martino aiuti che ottener non potea, per trarne pretesto a voltarsi all' impresa di Sicilia, ove i popoli, già ordinati in repubblica, chiamavanlo al trono. Questo è dunque il peggio che un focoso partigiano della Corte di Roma e di re Carlo. ma verace e inteso del fatti, sapesse scrivcre della siciliana rivoluzione! E niuno mi dirà che Malaspina non potesse saper Parad. c. 8.

Dante in tre versi ritrasse compiutamente il vespro.

Quella sinistra riva che si lava Di Rodano, poich'è misto con Sorga, Per suo signore a tempo m'aspettava; E quel corno d'Ausonia che s'imborga Di Bati, di Gaeta e di Catona, Da onde Tronto e Verde in mare scorga. Fulgeami già in fronte la corona Di quella terra che il Danubio riga Poi che le ripe tedesche abbandona: E la bella Trinscria che caliga Tra Pachino e Peloro, sopra il golfo, Che ricere da Euro maggior briga Non per Tifeo, ma per nascente zolfo: Attesi avrebbe li suoi regi ancora Nati per me di Carlo e di Ridolfo. Se mala signoria, che sempre accora I popoli soggetti, non avesse Mosso Palermo a gridar: mora, mora,

A' lettori italiani, o nati in qualunque altra terra ove s'estende la presente civiltà europea, io non ricorderò la rigorosa esattezza istorica della Divina commedia ne' fatti d'Italia; la possanza di quella mente nello scrutar le cagioni delle cose, e stamparle ne' pochi tratti co' quali suol delineare un gran quadro, sì che nulla ti resti a desiderare; l'autorità infino dell'Alighieri, come contemporaneo al vespro. E a chi nol sente con evidenza, non dimostrero io, che quelle parole, in bocca di Carlo Martello. tolgano affatto il supposto di congiura baronale. Noterò bene cho Dante qui non solamente tratteggiò la causa, ma anco la circostanza più singolare del tumulto che fu ll perpetuo grido: · Muoiano i Francesi, muoiano i Francesi! · Onde que' tre versi resteranno per sempre come la più forte, precisa e fedele dipintura, che ingegno d'uomo far potesse del vespro siciliano. E, secondo me, vanno errati que' commentatori i quali, seguendo il racconto tenuto finora per vero, veggon l'oro bizantino recato da Giovanni di Procida a Nicolò III, nello:

> E guarda ben la mal tolta moneta, Ch'esser ti fece contro Carlo ardito. Inf. c. 19.

Nicolò fu ben ardito contro Carlo pria del 1280, quando si suppone, sulla testimonianza del Villani, questa compera dello assentimento suo; l'avea spogliato della dignità di vicario in Toscana e senator di Roma, battuto o attraversato in mille guisc, dal primo istante che pose il piè sulla cattedra di san Pietro (MURATORI, Annali d' Italia an. 1278); onde l'ardimento contro Carlo, più tosto si deve intendere di questi fatti certi. che del supposto disegno della congiura, che non ebbe alcun effetto dalla parte di Nicolò, trapassato nel 1280. E le parole mal tolta moneta, meglio stanno alla non dubbia appropriazione delle decime ecclesiastiche e del ritratto degli Stati della Chicsa (V. Franc. Pipino op. cit. lib. IV, c. 20), che alla batteria di cui vogliono accagionare l'alto animo dell'Orsino. Del resto, tinto o no che sia stato il papa nella cospirazione . ciò non proverebbe che la cospirazione partorisse il vespro; anzi, se Dante quella conobbe, e al vespro diè un'altra cagione. più forte argomento è dalla mia parte. Nè è da lasciare inosservato il silenzio del poeta su questo Glovanni di Procida, morto nel 1299, il quale se fosse stato autor della ribellione di Sicilia, Dante non avrebbe pretermesso di locarlo tra i grandi, o buoni ribaldi: ma egli nol giudicò degno dell'uno nè dell'altro.

Passando dalle tradizioni scritte ai diplomi, non si può negare che la Corte di Roma, entrata in sospetto di re Pietro sol per gli armamenti che si vedean fare ne' porti della Spagna. non pensasse a lui più forte, quando ebbe l'annunzio della sollevazione siciliana. Così nella bolla data il di dell'ascensione del 1282, cioè 57 glorni dopo il vespro di Palermo, querelasi il papa (Raysalo, Ann. eccl. 1282, §. 15 a 15), che molti protervi. intenti a molestare re Carlo e la Chiesa, si sforzassero a raccendere in Sicilia la fiamma della discordia; ad id sua studia inique congerunt ; ad id suarum virium potentiam concervant, manus præsumptuosas apponunt, et etiam occulti favoris auxilium largiuntur.... onde ammonisce i re, feudatarii, cittadini e uomini qualunque (Ibid. C. 46 e 47), che non si colleghino con le comunità di Sicilia ribelli, nè lor diano consiglio, ajuto o favore. Ma notisi che queste pratiche accennate dalla Corte di Roma son tutte presenti e non passate; quelle cioè di Pietro presso la repubblica siciliana che 'l chiamasse al trono, non le macchinazioni che produssero il vespro.

Ma poiche re Pietro venne in Sicilia, apertamente il papa, a' 18 novembre 1282, il dichiarava involto nelle pene minacciate

con questa prima bolla (RAYNALO, Ann. eccl. 1282, §. 15 a 18); e formalo in questo tempo il ditello tra i due re, s'ingegnava a distorne l'angioino con più ragioni, tra le quali è, che temesse sempre le frodi di quel nimico, che la Sicilia, uan in sui fortitudine brachif, sed in populi ribellione detestanda siculi, occupavit; quia verius , de ipsorum rebellium ipsam occupatam jam tenentium manibus, claudestinus insidiator et furtieus usurpator accepit (RAYNALD, Ann. eccl. 1283, §. 8). Cosl privatamente a Carlo, Colori più scure, e pur sempre più vaghe le accuse nel processo indi messo fuori per depor Pietro dal regno d'Aragona, che s'è dato d'Orvieto a' 19 marzo 1285 (RAYNALD, Ann. seel. 1283, §. 15 a 25; Duchesne, H. F. S. tom. V, pag. 873 ad 88?). Ivi si legge che la tempesta, quod execranda Punormitanæ rebellionis audacia inchoavit, et reliquorum Siculorum malitia, Panormitanam imitata, prosequitur, non cessava; sed per insidias Petri regis Aragonum, . . , , invalescere polius videbatur , , , , . . , , poiche Pietro, dictorum rebellium se ducem constituit et aurigam; perchè vantando il dritto della moglie, si adoperava con frodi e insidie, machinatis ub olim, prout communis quasi tenebat opinio, el subexecutorum consideratio satis indicabat et indicat evidenter. Indi, quæsita colore di osteggiare in Africa, venne in Sicilia, concitando sempre più i popoli contro la Chiesa; e con le città e villo si stripse in confederazioni, patti e convenzioni, o piuttosto cospirazioni e scellerate fazioni, slechè già asurpava il nome di re, e confermava nella ribellione, non solo i Palermitani, ma si gli altri Siciliani, e in particolare i Messinesi, chi già stavano in forse di tornare alla ubbidienza. Sciorinati poi supposti dritti della romana Corte sul reame d'Aragona, onde Pietro avea anche violato la fedeltà feudale, torna a quella burla, che il papa non sapea ingozzare, dell'imposta d'Africa, che il fatto mostra, ci dicea, macchinata apposta, ut, opportunitate captata, commedius iniquitatem quam conceperat parturiret, Maximo cum per suos nuncios missos exinde, pluries cosdem Panormitanos sollicitusse, uc ipsis in præsumpta malitia obtulisse consilium et auxilium dicerefur. E così per tutti i versi mostrando re Pietro caduto nelle scomuniche, e aggressor della Chiesa, dalla quale tenca il regno d'Aragona, scioglie i sudditi dal giuramento di fedeltà, si riserba a concedere ad altri il regno, ecc. Non è da pretermettere, che in questo processo medesimo il papa accusa il Paleologo, già d'altronde scomunicato, di exhibito a Pietro consilio, auxilio ac favore, nec non pactis confæderationibus, conventionibus initis cum eodem, come allora argomenti di verosimiglianza persuadeano, e portava la voce pubblica; ma nondimeno non parola di cospirazione d'entrambi co' Siciliani. In somma Martino, francese e papa, cieco nel devoto amore a Carlo, più cieco nella rabbia contro la siciliana rivoluzione, sforzavasi a mostrare, che Pietro avesse nudrito antichi disegni, tenuto qualche pratica, e quando l'audacia palermitana incominciò la rivoluzione, avesse usato questa opportunità per togliere il regno a que' che l'aveau tolto a Carlo; presentandosi armato In Africa, e sollecitando i Siciliani per messaggi, si che il chiamarono. E questo appunto scrivea Saba Malaspina, në plù; në Pietro è accagionato del movimento del vespro, del quale il papa con molto studio rileva tutte le crudeltà; perilchè, potendolo, non avrebbe certo dimenticato di dar quest'altro carico al re d'Aragona, quando non lascia d'enumerarne cento altri più lievi, e fin mentisce che i Messinesi assediati si calavano agli accordi, se non era per l'arrivo di Pietro. Quel medesimo fatto pol, ch'è qui Il capo principale dell' accusa , cloè le sollecitazioni fatte d' Africa a' Siciliani per chiamarlo re, toglie netto ogni accordo di congiure; perché è evidente, che se la esaltazione sua si trovava già da gran tempo fermata co'Siciliani, non era mestieri or procacciarla con brighe e messaggi. Se dunque l'avversario più fiero che al mondo fosse contro il re d'Aragona e i Siciliani, non trattenuto da riguardo alcuno, in un processo fondato sopra fallacia di vecchi ricordi o romori che chiamaya nubblica voce, e sopra motivi di probabilità, non diè espressamente quella origine al tumulto del vespro, mentre ammonticchiava e supposti e calunnie, inforzeranno il mio assunto le stesse parole di Martino IV.

Il confermano quelle di papa Onorio, il quale ne'capitali messi fuori i anno 1283 a riformatione del reame di Napiti (Rayralo, Ann. ecct. 1288, §. 59), ricordate le angherie che l'imperadore Federico Incominciò, e Carlo aggravo, continua: reddiderunt etiam predictorum consequentium ad illad discriminum uno prorsus expertum, prout Siculorum rebellio, multis onusta priculta, altorumque ipsum focentium prescutio, manifestant, etc. Nè altramente ei scriveva al cardinal Cherardo nello stesso tempo, attestando le gravezze, affizioni e persecutioni del governo angiono aver cagionato si fieri turbamenti (in Rayralo, Ann. ecct. 1283, Ş. 11): e pur Onorio seguiva stretamente la política della Corte di Roma contro la dominazione aragonese in Sicilia.

Lo stesso re Carlo, ne' trattati del duello di Bordeaux, non apponeva a Pittor che vagamente di essere entrato in Sicilia «contro ragione e in mal modo»; e, falitic il duello, volendo diffamare l'avversario ricatabi pure che pria dell'occupazione di Sicilia al trattava un matrimondo tra una sua figliola e un figlio di Pietro, spiegò quelle prime parole per pravità, infedelta e tradimento; ma tra tanti rimbrotti non disse di congiura co'suoi proprii sudditi, che pur era il maggior bissimo che un re come Carlo avvebbe sapato darca un altro (Nel Diploma in Mouroas, Ant. Ital. Med. & Se. sias. 59, 1000. Ill, pg. 650 e seq.).

Carlo lo Zoppo nel diploma del 22 giugno 1285, contro alcunt iristi officiali e consiglieri del re son padre, series: ipsi quotidie diversa gravamina et quetibet extorsionum genera sualebant, ipsi visa omnes exceptionant per quas insulo Scillica a fide regia deviavit (Bascess, Fita di Giovanni di Procida, documento N° V.).

Nel diploma di Carlo I, dato Il 5 ottobre 1284 ove sottilmente si discorrono le vicende della siciliana rivoluzione in quel modo che Carlo amava a presentarla, e si carica di rimbrotti re Pietro, non si fa parola di congiura nè punto nè poco ; ma che Pietro, stato per lo innanzi amico, entrando di furto in Sicilia, gli si era presentato novello improviso nemico. Similmente ne' diplomi delle concessioni feudali a Virgilio Scordia di Catania d'altro non si parla che di Suborta generaliter in insula nostra Siciliæ guerra.... e di sequens invasio quondam Petri olim regis Aragonum. E nel medesimo tempo in un altro diploma del 20 luglio, XIII indiz. (1501), che promettea guarentigie alla terra di Geraci, disposta a tornare sotto il nome angioino (R. Arch. di Nap. req. 1299-1500, fol. 71, 82), leggesi: Scrutinio itaque debite meditationis diligentius advertentes, quod officialium clare memorie domini patris nostri effrenata concitante licentia, insula nostra Sicilie, et subsequenter postmodum nonnulle universitates civitatum, castrorum, casalium et villarum, ac speciales persone Calabrie vallis gratis terre Jordane et Basilicate principatus et aliorum locorum regni Sicilie citra farum, in rebellionis culpam cadentes, a fidelitate saucte romans matris Ecclesie atque nostra se turpiter abdicarunt etc.

Tutti questi documenti mostrano ad evidenza, che infino a tutto i secolo XIII, ha la Corte di Roma, nè quella di Napoli chber mai fronte di parlar di congiura siciliana; anzi, tratte dalla forza dell'evidenza, accettarono la manifesta cagione della rivoluzione dell'83, comi o'llo riviratta. Ma coll'andar del tempo penasrono

dipinger più nero il fatto, del quale già la verità s'incominciava a corrompere e dileguare. Il veggiamo in due diplomi. l'un di re Roberto dato il 2, l'altro di re Federico II di Sicilia dato il 5 settembre 4514, mentre Roberto assediava Trapani. Federico stringea Roberto. Avvenne allora, che un corsale napolitano prese una nave delle isole Baleari che mercatava in Sicilia, e che la città di Barcellona ne domandò a Roberto la restituzione. Costui dunque, serivendo al Comune di Barcellona, ingegnavasi a sostener buona la preda; e tra le altre regioni allegava; quod homines insulæ Siciliæ a longissimis retro temporibus rebellionis, perfidiæ et hostilitutis improbe spiritum assumentes, contra claræ memoriæ progenitores nostros proditionaliter rebellantur, etc. il quale proditionaliter si può intendere o perfidamente, ovvero con delitto di maestà, che per la diffalta al giuramento, si volle chiamar tradigione. Ma Federico, confutando tutte le ragioni, largamente anco dicea della ingiusta aggressione di Carlo contra re Manfredi, dell'empia tirannide con cui condusse a disperazione i popoli del regno preso da Pietro. Non igitur, continua, scribi debuit quod proditionaliter rebellassent, cum rebellationem hujusmodi nullum propositum, nullaque factio vel conspirans conjuratio præcessisset, et licebat nea minus sis liberis, quod servilis status hominibus erat licitum, ut confugientes ad Ecclesiam, sevitium effugerent, etc .... Quamodo igitur insos Siculas proditores fuisse dici debuit sive scribif etc, Cost ribatte in ambo i sensi questa taccia di tradimento; dimostrando, che non ci fu cospirazione, e che potea la Sicilia a buon diritto scuotere il giogo dell'usurpatore. Non ritraggiamo che Roberto avesse replicato. E considerando quanto dubbia fu l'accusa, quanto asseverante e particolareggiata la risposta, possiam conchiudere, che, trentadue anni dopo il fatto, quando si era potuto conoscere appieno tutta la macchina, se la Corte di Napoli pur la fiugea, non mancavano ragioni da confutarla e negarla.

Ma la tradizione popolare, altri dice, porta infine ai nostri di Precide di congiura; è in un avvenimento nazionale ai grande, la tradizione non erra. Rispondo, cho fallace è compre, e di niun peso contro le maggiori nutorità istoriche. Di più la tradizione verbale, presso i popoli barbari è guasta da bizzarria o ignoranza, presso i popoli incivittà da bizzarria, da ignoranza o dalle istorie serite. Queste scendono infine ai vulge, più ri-petute quanto più strane; il voigo e gli scrittori le alterano a gara. Indi le geresolane leggondo dei secoli di natza, più linara.

credibili delle favole che avvolgono i primi tempi de' Greci, dei Romani e de' popoli tutti. La tradizione genera la istoria scritta. e questa talvolta genera la tradizione. Così, volgendoci a' nostri racconti volgari del vespro, troviamo la uccisione di tutti i Francesi per tutta l'isola in un di; Giovanni di Procida, infintosi matto, girar la Sicilia con una cerbottana, susurrando a tutti all'orcechio, per dire ai Francesi pazze cose, ai Siciliani il segreto della conglura: e, mescolati a queste grosse fole, alcuni fatti che han sembianza di vero, come la preva della pronunzia a sceverar Francesi da'nazionali nell'eccidio, e il rifiuto di Sperlinga. E l'eccidio contemporaneo è prettamente la favola di fra Francesco Pepino, della eronaca d'Asti, ecc., penetrate appo noi per cronache scritte, o per tradizione di ciarle, quando la genuina tradizione nazionale con l'andar dei tempi si diradò. A contrastar dunque la testimonianza di serittori gravissimi o documenti, non si porti innanzi ciò che il volgo dice.

Riflettendo poi sulla sommossa di Palermo e sui fatti che ne seguitavano, parrà inverosimile, e direi quasi assurdo, il supposto della congiura. Giovanni di Procida, nobil uomo, fidatissimo del re d'Aragona, mosso da amor di patria, odio a Carlo, o devozione all'Aragonese, praticava, secondo il Villani e gli altri della sua parte, perchè Pietro salisse al trono di Sicilia. Praticava con Nicolò, il Paleologo e i baroni siciliani. Or lasciati da parte gli accordi con potentati stranieri che tendean solo ad aggiungere ripulazione e forze a re Pietro, e poteano servir sempre, data o non data la congiura in Sicilia, il trattato di Procida coi nostri baroni dovea mirare a questi due effetti, che scacciassero i Francesi, e che chiamassero quei re. I baroni dall'altro canto doveano, pria di gittare il dado, esser certi che Pietro stesse pronto in su l'armi, per aiutarli nel primo principio, o nei primi pericoli: dopo il fatto doveano, o gridar lui re, o almeno prender essi lo Stato. Tutto il contrario si ricava dalle testimonianze degli stessi cronisti raccontatori della cospirazione, non che dagli altri. Cominciò in Palermo il 31 marzo, si consumò in Messina il 28 aprile questa siciliana rivoluzione; e Pietro d'Aragona tuttavia fea spalmar navi e scriver soldati in Catalogna, infino al 3 giugno. Partito allora, si drizza alle isole Baleari; vi soggiorna due settimane; indi fa vela, e il 28 giugno approda in Africa: guerreggiando co' Barbari fin oltre mezz'agosto, mentre re Carlo. che avova in punto l'esercito per la impresa di Grecia, stringea già sieramente Messina, e più spedito e più pronte ch'ei non fu.

si dovea aspettar sopra la Sicilia. Se dunque a re Pietro eran mestieri due mesi più di tempo ad allestire l'armata, non è crodibile per niun modo, che i congiurati scello avesser la pasqua per cominciare il gran fatto, come Malespini e Villani portano espressamento.

E sia pure che una impazienza, o un pericolo de' cospiratori gli avesse affrettato, e suppongasi che Pietro, per tenere un poco più la maschera, che niuno potca ingannar mai, avesse voluto rischiar tutta l'impresa col differir tuttavolta la sua venuta, non si negherà che in Sicilia gli autori della rivoluzione doveano prender essi lo Stato. Ma noi non solamente non veggiamo punto nè poco Giovanni di Procida nel fatto del vespro, nè tra i capitani di popolo del primo periodo incontriamo alcuno de' nomi riferiti da Malespini, da Villani e dall'anonimo scrittor della cospirazione; ma nè anco alcuno de' grandi, fendatarii siciliani, nè delle famiglie più cospicue in que' tempi. In un luogo popolani senz'alcun titolo di nobiltà, in un altro son fatti capitani di popolo uomini senza vassallaggio, fors'anco senza grande avere, e soltanto militi, ossia cavalieri, ch'era onoranza della persona, non già stato politico; i quali furon trascelti, come usi alle armi, o per altra loro riputazione. Così in Palermo Ruggiero Mastrangelo con due più cavalicri e un popolano, in Corleone Bonifazio, e altri in altri luoghi; e così ancho de consiglieri. tra i quali si notano molti giurisperiti, cioè uomini del popolo che la plebe infelicemente suol porre volentieri al reggimento delle sue rivoluzioni, credendoli dello stesso suo sangue e di mente molto maggiore. Veggiamo di più la sollevazione propagata nell'isola secondo il corso delle armi palermitane, non già per movimenti spartiti che si potessero attribuire ai feudatarii; veggiamo assai Comuni mettere a fil di spada i Francesi. o pur tentennare al chiarirsi ribelli, cioè abbandonarsi all'impeto dell'ira e della vendetta, senza saperne altro scopo; veggiam la sollevazione in Messina cominciata dalla plebe, contrastante anzi una parte dei nobili; e per ogni luogo gridato il governo a comune sotto la protezione della Chiesa, ch'era escluder Pictro e i feudatarii, i quali non avean parte nel reggimento a comune. Gli adunati sindichi delle città e terre deliberano delle cose pubbliche; i Comuni si stringono con reciproci vincoli di federazione: Palermo e Messina tengon la somma delle cosc., e a pien popolo prendono lo loro deliberazioni. Ove son dunque « i baroni e' caporali » del Malespini? Se le forze della conginra operavano il 31 marzo e le sollevazioni delle altre città: se de' baroni cospiratori era la riputazione della vittoria, dovean essi compier lo intento, non venirne al dourinio della Chiesa e alla repubblica, nè lasciar questa costituirsi con ordini popolani e uomini o popolani o della nobiltà minore e cittadinesca. Aggiungasl, che il dominio della Chiesa rendeasi ostacol maggiore al re d'Aragona, che non più all'usurpator francese, ma al sommo pontefice veniva a toglicr il reame: onde ninno mi persuaderà che Pietro, o uomini che praticayano con lui, avessero mai scelto tal partito. Aggiungasi, che con questi ordini, più debole tornava la rivoluzione; mancando un nome di re, una sembianza di legittimità monarchica, un centro di forze da accrescere riputazione, rapire i timidi come gli animosi, gl'interessati come i generosi. Non era infine senza sospetto gridar la repubblica in un'isola si vicina alle repubbliche italiane, che potea in quegli ordini popolani assodarsi. Impossibil è, per natura umana e necessità sociale, che principe ambizioso, congiurato con baroni del secol XII, vincendo, abbandonassero lo Stato in quell'andare. E basterebbe sol questo a disdire tutti gli istorici del tempo, se tutti dicessero Il vespro effetto immediato della congiura.

Raccogliendo dunque il detto fin qui, abbiamo, che portano il vesoro effetto immediato della congiura pochlssimi cronisti francesi, d'altronde non molto gravi, la istoria de' guelfi Malcspini, seguita dal più guelfo Villani, e dalla cronaca sicillana d'incerto autore, d'incerto tempo; alla parrazion del quali aggiugneano incredibil favola la cronaca d'Asti, e Boccaccio, e il Petrarea, vivuti mezzo secolo appresso; e la stessa narrava dubbiamente il favoleggiante frate Pipino: tutti renduti sospetti da spirito di parte, lontananza di tempo e di luogo, e copia d'altri errori: Non è più valida la tradizione che oggi troviamo in Sicilia, guasta dal tempo e dagli scrittori. Per lo contrario, lasciando anco i siciliani Speciale, Neocastro e l'anonimo, e i catalani Montaner d'Esclot, contemporanei e di autorità non lieve, noi leggiamo la sollevazione di Palermo casuale e nata dal più non poterne, in un Francese e in nove scrittori di varii luoghi d'Italia, 'tra' quali Auria, Saba Malaspina e Dante, degui tanto di fede, e il sccondo più, perchè familiare del papa. I documenti del tempo similmente, non dicono la congiura di Pietro co' Siciliani, nè il vesoro effetto di essa : ma che quel re facca disegni da lungo tempo sull'isola, e che seguita la rivoluzione, tanto adoprossi eon artifatie sollectazioni, che il vuoto soglio cecupò. Gli ordini pubblici e gli uomini messi su nella rivoltuzione, provan luspessibile la narrazione degli serittori guelfi. Ma ben si scorgono gli anteriori disegni di Pietro, dal Necestro, dal Montaner, da Saba Malaspina, dal memoriale de plodesti di Reggio, e lo sue pratiche col Paleologo da Tolomeo da Lucca e Ferreto Vicentino; e gli uni e le altre, dallo carte pontificie e di Carlo d'Anjou. Sembra infine che ne porgano il bandolo Tolomeo, Ferreto e Saba Malaspina: prenchi nella stessa guisa che fanno il Montaner e il Necesatro, dopo un cenno dei disegni di Pietro sopra la Sicilia, i delti tre istorici portano, senza legario a quelli, il tumulto del vespro, e ne indicano anzi le cagioni. Or se cesi furono a tempo a sapre le pratiche col Pietologo, il doveano essere a saprer il rimaneute della cospirazione; e l'avrebbero scritto, se fosse stato pur vero.

Indi tutto qual è si scerne, tra tanto sviluppo di storiche autorità, il progresso de' fatti. La pessima signoria stranicra puzzava in Sicilia, si che nobile o popolano non v'era che non bramasse uscirne. I grossi proprietarii, sempre più cauti e lenti. avean forse dato ascolto alle istigazioni del re d'Aragona, il quale consigliavasi con parecchi usciti di parte sveva, e adoprava principalmente tra questi Giovanni di Procida, non patriota, ma destro, accorto e audace ministro d'un principe straniero, contro il tiranno della propria sua patria. Re Pietro, aiutato per comun Interesse dal Paleologo, e connivente papa Nicolò, preparava un'armata e un piccolo esercito; con le quali forze potrebbe credersi ch'ei divisava dapprima portar la guerra in Sicilia col favor de' baroni; perchè se avesse immaginato infin dal 1284 la finta impresa d'Africa, con la medesima simulazione avrebbe fatto le viste di comunicarle a Francia, al papa e a Carlo, invece di ribadire i sospetti con quel sllenzio. Mentre Pietro s'armava, e i nobili bilanciavano, e, concedasi pure, stigavano gli aulmi in Sicilia, ma non si dava principio alle opere, nè forse si sarebbe mai dato; il popolo di Palermo diè dentro. inasprito per la nuova stretta di violenze di Giovanni di San Remigio, e acceso dagli oltraggi alle donne, rapito dalla tenzone che ne segul. Il popolo scannò i Francesi, e ordinò lo Stato a suo modo, perchè ei fu che vinse. E qui è da tornare a mente, che la feudalità fu sempre moderata in Sicilia nelle dominazioni normanna e sveva; che le grandi città demaniali avevano umori popolani, si come in Italia, in Alemagna, in Provenza, in Catalogna, in Inghilterra, che le stesse terre feudali godean appo noi ordial di municipio, non dipendenti dal barone ; che era fresca e gradita la memoria della repubblica del 54, e vicino l'esemplo delle elttà italiane; che infine il baronaggio, rinnovato in gran parte sotto Carlo, dovea essere odiato viepiù per la gente nuova e per gli abusi nuovi. Perciò il popolo di Palermo gridò la repubblica : e com'egli armato corse l'isola . l'esempio, la forza, la influenza delle stesse cause portarono rapidamente tutta l'isola alla repubblica. Ci aveva in Sicilla ottimati e nopolo: nè i primi amayan forse reggimento democratico, ma per l'impeto e la riputazione della rivoluzione si stettero. Lasciaron fare, e insleme strinsero le loro pratiche con Pietro, non potendo nè metter su una oligarchia, nè soffrir la repubblica a popolo, e per la influenza della proprietà, per la riputazione della prosapia e degli uomini, in un paese scossosi da movimento popolano, ma avvezzo da lunghissimo tempo al baronaggio moderato, s'impadronirono affine de' consigli pubblici. Pietro, che non potea dritto venir sull'isola, perchè ciò sarebbe stato apertamente portar guerra alla Chlesa e alla repubblica, non all'usurpatore, immaginò la impresa d'Africa, per mostrarsi armato vicino. Allora i nobili valser tento nel parlamento, da farlo chiamare al trono; e cosl la congiura, sviala da'suol primi diseeni per la rivoluzione del vespro, dono cinque mesi nel parlamento civilmente si consumò.

Ma I racconti del vespro, della esaltazione di Pietro, de' disegni di costui, delle pratiche col Paleologo e coi Siciliani, molti anni corsero per tutta Italia e oltremonti, senza stampa, nè comunicazioni agevoli ne frequenti, guasti da uomini parteggianti, ignoranti, avvezzi a credere il falso, e non credere il vero, perchè troppo semplice. In Francia e nell'Italia guelfa la narrazione, com'avviene, prese colore dalle opinioni, e peggio si alterò. Di que che avean praticato con Pietro, alcuno, vantando se medesimo e i suoi, in un trattato per natura sua tenebroso, portò innanti vero e bugia, e tutto gli si credea; si ravvicinarono congiura, vespro, venuta di Pietro; pur gli uomini più diligenti e informati seppero il vero in que'primi principii. Di ll a pochl anni, la tradizione di voce si corruppe; le eronache niuno leggeale, o credea alle più strane; si sapea grandissima la potenza di re Carlo, e parea « quasi cosa maravigliosa e impossibile » (Gio. Villant, cap. 56) ed « opera divina ovvero diabelles s (Paoumo di Pietro, los. cit.) questa ribellione di Sicilia. I perigiani della Corte di Napoli, trovando più onesto essersi perduta i Scilia per una praica a linfernale, che per sollevazione, propagarono via più quella voce. La rissa di Santo Spirito divenne scoppio della congiura; i ventotto di che penò la rivoluzione a compiera in tuttu l'isola, si strinero a due ore; il tocco del vespro fi il segos; si fe cospirare per tra sani tutto il popolo di Sicilia. Così pervennero i fatti ai raccoglitori d'istorie nei secoli d'appresso; e per caso o seduziono della lingua e dello stite, le cronache di Malespini e Villani si trovarono le più divinezte.

ladi, per tacere di tanti altri, Angelo di Costanzo, autore del secolo XVI, senza ciazioni di contemporanci, e tenendosi alla favola non pur narrata da' due scrittori florentini, protava l'ecidio in due ore per tutta l'isola (Storia del regno di Napoli, ibb. 29; e non par vero come Denina (Rivoluz. d'Italia, ilb. Nill., cap. 5. 4) rimandi a lui; e come Giannone (Storia civile del regno di Napoli, ilb. XX, cap. 3), segua questa favola, e presti più fede al racconto invercosimile del Costanzo, che al Malespini, al Villani, ecc. da lui d'altronde citati. Nello stesso errore cadde il Capecelatro (Storia di Napoli, parte IV, lib. 4), anche dopo citata la storia in dialetto siciliano, che constien quello della congiura, nogla fols dell'eccidio contemporaneo.

A questa non si appiglia alcun altro scrittore di nome.

Il Summonte (Storia di Napoli, lib. III) segue al tutto Villani: così anche Surita (Annali d'Aragona, lib. IV, cap. 17), ch'era diligente e non altro.

De' nostri Mancolto (lib. IV, au. 1839), e Fazzollo (dece. 2°, lib. VIII, eap. b), raccontan ambo i moid di spiegra la rivoluzione, cioè la congiura e l'odio conceptio per la mala signoria, e sfogato per l'occasione dell'oltraggio di Droetto. Muguosi (Ragguagii del respro siciliano) affastella senza discernimento conglura, oppressioni, ingiuria di Droetto, che fa soffiera alla figicio di Ruggero Mastraggio, secondo lini, un de' conglurati più grossi; e reca, con nomi e giorni e con tutti i particolàri, le occasioni per le quali si sollove discauvi fatta città dell'isola; che son favole mal tessute. Al solito non cita contemporanei, ne noi ci dobbiamo affattacre alla confutazione di questo vanitoso criundo spagnuolo del secento. Burigny, francese, ma storico di Sicilia, tenuto per l'ordinario in minore conto che non merita, narra la congiura e l' caso di Droetto; e cone che presti fede agli autori più recenti, allo sesso Mugnos, ne treu una giusta conchissione;

che l'eccidio fossé stato accidentale (Sioria di Sicilia, parte II, ibb. 1, cap. 2). Il Caruso, Inveges, Aprile, Gallo, Bonfiglio, e i tanti altri annalisti che ingombrano le nostre biblioteche, tengono lo stesso metro d'anomianti di sopra. E il semplice e la borioso di Blasi s'avvicina al segno, conchiudendo che e la pre-parata congiure nche dovea scoppiare in un giorno in tutal l'isolo, per un improviso accidente anticipò : ¡ nel qual modo gli parve avere accordato tutti i raccondi diversi.

Ma gli storici stranieri di maggior polso, o sostengono l'opinione ch'io ho seguito o se le avvicinano assal. Quel sobrio Muratori (Annali d'Italia, 1282), raccontata la congiura come scrissero Villani e Malespini, continua: « Ora avvenne che nel di 50 di marzo, e secondo altri nel 31, i Palermitani, prese le armi, ecc. · e narra il fatto senz'altrimenti connetterlo con la congiura. Dalle stesse fonti Sismondi, con più immaginativa, trae che Procida procurasse la rivoluzione di Sicilia « non conginrando, ma eccitando le passioni del popolo, e mandando in Palermo i nobili e i militari (cosl interpreta la voce caporali di Giachetto Malespini), per poter governare il movimento, sicuro che l'occasione non sarebbe mancata. » Nondimeno egli attribuisce la sollevazione all'insulto; non parla altrimenti dei socii di Procida, e narra la uccisione successiva (Hist. des répub. ital. du moyen age, cap. 22) nel resto dell'isola. E per nominare dopo tutti questi intelletti di secondo ordine i due ingegni più vasti del secolo XVIII, finirò il novero con Voltaire e Gibbon. Il primo, nella rapida corsa sulle vicende delle società umane, si fermò un istante sul vespro siciliano; seppe scernere la congiura dal fatto; affermò aver Giovanni di Procida preparato gli spiriti, ma il caso della donna cagionato l'uccisione (Essai sur l'esprit et les mœurs des nations, cap. 61). Con esame forse più accurato, l'autor della decadenza e ruina dell'impero romano, lasciò in dubbio la cagione de' fatti, raccontati d'altronde con la maggior esattezza storica (Decline and full of the roman empire, cap. 62). « Si può chiamare in dubbio » ei disse « se il subito scoppio di Palermo fosse stato effetto del caso o d'un disegno • : e quello che forse lo fa rimanere in questo dubbio, è un errore : la supposta dimora di Pietro sulla costa d'Africa al tempo del nostro vespro. Però deride il patriotta Speciale d'aver dissimulato ogni pratica antecedente, col dir seguita la sollevazione, nullo comunicato consilio, mentre Pietro « per caso » si

Schiar. Vol. V.

irovava con un'armata sulla costa d'Africa. Se lo storico inglete avesse riscontrato l'empl, ed avebbe risparmiato qual dileggio a Speciale, e deposto ogni dubbio sulla cagione: perché il 31 marco si masse Palermo, il 32 sprile non v'era città in Sicilia che toesses per Francest, e Pletro non parti di Spagna per Africa che in gium gno, quando nei consigli era messo il partito per lut, quando frora elaum publicio messaggio di era giunto in Sicilib.

Degli scrittori recenti che han toccato questo punto d'istoria lo non parlo. Certo diversità di giudizio non è offesa a begl'ingegni. Non parmi necessario confutar di parola in parola i loro scritti, perchi o credo che la dimostrazione abbastanza si contenga nel fin qui detto:

## Nº VII. pag. 430.

## Patti tra Lucca e Carlo di Boemia.

Che la signoría attribuita si principi non fosse che nominale o peco più, risulta, fra altri, dal concordato tra Lucchesi e Carlo di Boenia nel 1853, che in somma è una costituzione del governo interno, preparata nella persuasione che mai non vedrebbero il pagato padrone (Documenti per servir alla storia di Lucca 1.278.

Carolus, dom. regis Boenise primogenitus, Lucæ dominus, universis, et singulis præsentes literas inspecturis volumes see aotum, quod cum parte dilectorum nostrorum folclium comunis, universitatis, et honinum civitatis Lucanæ, dom. genitori et nobis exibitæ facerunt supplicationes, et capitula infrascripta, quorum tenor talis est.

Ad honorem et revreentiam omnipotentis Dei, et exaltationem seentissim D. D. Jonnis, Dei grafta Boemire et Poloniar regis, et tillustriss. D. D. Caroli ejes primogeniti, meri et singolarit domini civitatis, comitatis, fortiar et districtus Lucani, et conservationem, et tranquillitatem, et generalem contentationem fidelium suorum de civitate, comitatu, districtu et fortia prædiets, et ut per providum et benignom ordinem servandum terre subjecte efdem seraiss. D. Regi, et Incitto D. Carolo in fidelitate, subjectione, et tranquillitate incrementom suscipisnit, et alim domine et subjectioni ipsarum voluntarie et fidelitar se expensat pro parte comanis, universitatis, et Inoniumu civitatis Lucanoz pro e quis jusa

civitate comitatu, et districta, et fortia, supplicant screnissima majestati regios supradicta et D. Carolo gius primogenito D. Lucano, quatenna dignetur providere super infrascriptis capitulis, ipsorum ammissioni clementer et effectualiter annuendo.

1º in primis quod per præfatum principem Dom. Regem provideatur Luces de bono yleario novo et sufficienti, qui honorem, exaltationem ipsius Dom. Regis respiciat, conservatiotionem, contentationem et unionem civitatis et comitatus Lucani,

II. Item quod declaretur et ordinetur per dictum dominam. Regem certum salarium et distinctum dieto vicario futuro prose, et sua familia, et officialibus, et equis; quo salario et declaratione debeat esse contentus, et non altra pro se et sua familia et officialibus et equis debeat petere, vel habere direcete vel per obliquum, et quod numerus familie officialium et equorum ejus declaretur per ipsum dominum Regem; et in quantum dicto domino placeat, videtur eisdem quod dictus ylearius contentari possit et debeat de suo salario ad rationem quatuor millium florenorum auri per annum singulis mensibus ad rationem mensis pro rata solvendo, cum retentione gabellæ, pro quo tenere debeat suis expensis duos bonos et famosos, expertosque judices pro snis vicariis, quibus dare et solvere teneatur pro suo salario ad rationem florenorum ducentorum per annum pro quolibet corum, et expensas victus in curia sua, pro se et duobus famulis corum.

III. Item tres bonos et expertos socios, quibus dare debeat pro eorum salario, florenos quinquaginta per annum, pro quolibet eorum, et robas expensasque, ut moris est.

IV. Item XII domicellos, XVI ragazos, unum cocnm, duos famulos pro coquina, XX equos, quorum duodecim sint armi-

V. Item quod per dictum vicarium observari debenat leges et statuta civitais, comitatus, fortine et districtus Lucani, et jura, omnia ubi statuta non loquuntur, nec uti possit aliquo arbi-, tici, nisi in quinque existus, videllecti ne riunien robaria, ho,micidii, falsitatis, preditionis, et incendii; dummodo in prendictis, quinque casibus non possit aliquem ponere, vel poni facere ad, tornnetta, nisi præcedentibus legitimis indiciis, secundum formana, juris.

VI. Item quod dictus vicarius non possit, nec debeat gravare Lucanum comune, vel Lucanos cives, vel districtuales, vel de fortia aliquo modo qui excegitari possit, de aliquibus impositis, præstantiis, mutuis, datiis sive collectis, aut realibus oneribus aliquo modo impoueudis de novo, qui excogitari possit usque ad quiuque annos, nisi de speciali mandato domini, sed solum sit contentus introitibus Lucani comunis, qui sunt, vel per tempora esseut, qui introitus tam gabellarum, quam aliorum possint miuui per dictnm vicarium, et antianos, pro ut eis videbitur, et secundum tempora occurrentia, et nullo modo augeri : et quod de gratia speciali concedat, quod per ipsum dominum Regem, vel ejus primogenitum, vel eorum vicarium, vel alium officialem, Lucanum comune, vel Lucanos cives, vel districtuales. vel de fortia non possiut, vel debeant gravari de aliquibus impositis, mutuis, datiis, sive collectis, aut de aliis realibus oneribus de novo imponendis aliquo modo, qui excogitari possit hine ad quiuque annes proximos, sed solum siut contenti introitibus et gabellis Lucani communis, et tallea LVII millibus, et imposita salis in comitatu, fortia et districtu, et aliis proventibus ordinatis. qui et quæ suut, vel pro tempore essent.

VII. Item quod nulle expense, provisiones, solutiones de aliqua pecunia, vel re, de avere et pecunia regalis camere Lucani comunis, seu que ad cameram prædictam pertinerent, possint fieri de mandato dicti vicarii, vel alterius officialis, uisi de consensu, et deliberatione antianorum.

VIII: Item quod dictus vicarius uou possit novam guerram incipere, nee novum exercitum facere, uisi cum consilio et consensu antianorum, et sapieutum eligendorum per eumdem, nisi procederet de speciali maudato Regis, vel domiui Caroli.

IX. Item quod in omnibus quastionibus civilibus vel criminalibus cognoscantar et definiantur per potestatem et ejas judicem, et alios Oficiales curiarum civitalis et comunis Lucani secundum status officiales curiarum civitalis et comunis Lucani secundum status officiales curiarum; et quod vicarius et ejus judex in predelletis quastionibus nalio modo se intromittere possiut, nisi in quinque cisibus superius uominatis, vel nisi quando appellaretur vel supplicaretur ad eum, quod liceat in quolite casa, in quo de jure civili, vel municipali appellari vel supplicari potest ad aliquem alium; et tune iu procedendo debevari observari statuta curiæ Appellationis in definiendo, sive statuta curiarum, et Len: comunis; vibi statuta nun loquerentur, jura comunia; et aliter factum per eum, vel ejus curiam non tencat inso iure.

X. Item quod autiani eligantur per tempora per vicarium.

XI. Item quod officia civitatis et comitatus, olim consucta

dari ad brevia, similiter dentur ab hine in antes, et dentur solun civibns, exceptis illis officiis, que dictas vicarius dealerabit non deberi dari ad Brevia, de quibus disponatur prout eis placuerit, dummodo dentur civibus. Alia officia consueta antiquitus dari forensibus in civitate, similiter reformentur per dictum vicarinn; its tamen quod quilibet officialis forensis non possit cligi ultra quam per ex menses, et vacet ab ipso officio, et ab omni alio officio Luc: comunis per sex menses; et cives similiter vacent, si ipsom officium ferrit ad annum, uno anno, et a finerit ad sex menses, sex menses ad minus: et in premissis vicarias babeat consilium antianorur.

XII. Item quod per dictum vicarium et antianos eligantur duo boni et experie vieves, qui sint supernities masnadram equitum, et alii duo masnadarum peditum, singulis quatuor mensibus, et quoram requisitionem dictus vicarius facial facri mostrus, et requisitionem juparum masnadarum, itu quod dicti supersities videnna monstras, et similiter solutiones iposa;

XIII. Item quod per vicerium cum consilio et consensa antianorum ordinator numerus sipendairorum questrium et pedestrinm, tenendorum ad Lucanum stipendium; qui stipendiavil debeant et possint eligi et cassari per dicina vicerium prout sibi placuerii, duamnodo ordinatum numerum non excedat sine consilio antianorum; et debeant dici stipendiarii seribi per duos notaries, quorum numa deputetur per dominum, vol per vicerium, et alter eligatur per collegium antianorum, et illi stipendiarii qui per dicion notarios seripit inerrin in corum bibris, intelligantur esse stipendiarii dicti commis, et aliin onj Officium vero notarii cilgendi per antianos duret ess mensibus tantami, dummodo dicti antiani nullum de seipisi eligere possint, nec possit eligi qui habuit efficium sex mensibus preteritis, et dummodo estim dictus notarius excesserit annos triginta, hoc non prejudicet electioni im facto.

XIV. Item quod omnes et singuli introitus civitatis Lucane, et ejus comitatus, districtus et fortiæ, devenire debeant ad manus camerariorum civium, eligendorum per vicarium, et antianos.

XV. Item quod omnes et singuli introitus provinciæ Vallisnelulæ devenire debeant ad manus cameræ domini, et distribui, et expendi secundum dispositionem vicarii, cum consilio antianorum.

XVI. Item quod provideatur per dominum, qued communia

Provincia priedictie conferent ad solutionem equitum stipendiariorum civit. Luc. in sa quantitate que videbitur domino vel sius Visario.

XVII. Isem quoe lu omnibus et singuis actis fendis et deliberantila per dicios antianos inferese debeat dictus vierius, vel gias officialis, si voluerit, et septem ex dictis antianis ad minus, simul ad collegium congregati, et quoel prazileti septem concordes habeant autoritatem et bagliam providendi et stantinidi circa supradicta eis commissa, faciendo partitum, ot secretum serutialisma ad pissides et pallottas, et non aliter; inta tamen quod per prodicta non derogetur in aliquo his quo commissa sunt vienzio.

XVIII. Hem quod dignetur predictus dominus Res, et D. ejus prinoganius pradicisma civitame n ejus comitatum, districtum, et fortiam totam, quam sibi semper invenit fidelissimam et devatam, pro se ipsis tenere, sicut spes est, et fuit semper civium, nec alterius dominio illam supponere, et omnes terras, que consayevernat rese unite et obedientes Lucanas civitatis, reducere ad Lucanum comune, secundum quod unite ses solebant, et maxime vicariam Coreliae et Petrasanette, et quod dignestur nemini concedera eliquam jurisdictionem, terras, vel castra civitatis Lucani, et si quid ex predictis hactenus concessissent ipsi, vel alter sourue, vibint, et sibi placest revocare; et similiter si quid assigassenet aliqui super introttibus Lucanae camore revocare disuentur.

XIX. Item nullam assignationem debiti, vel solutionis faciendæ dimittant super terram vel introltibus Petrasanctæ, quínimo liberæ redeant ad Lucanum comune.

XX. Item quod omnes concessiones et assignationes factas super regia lucana camera por suas litteras vel quocumque alio anodo, revocent, et quod in posterum non gravent ipsam cameram, vel comune de aliquibus concessionibus, vel assignationibus.

XXI, item quod nullum debitum Ultramontenerum, vel italeurum qui prasentialitier non sint, vel fuerira à bun o non citra scripti ad stipendia Luc. comunis, vel aliquod niiud debitum imponant el assignent super dicite camera, et homines non graventur pro aliqua pecuniar quantitato, pro qua dominus Philiuppi sibil assignari fechesei tintuita Luc. com. maxime pro summa floren, quatuor millium centum undecim vel circa, et pro summa florenorum tirum millium, periporum in nomine quorendam mercatorum super Doana salis, et capsis vini vindemiarum, et

quod dicta assignatio habeatur pro non facta.

ř

ì

ŕ

í

þ

ø

¢

ø

ø

Nos eorundem nostrorum fidelium, quos tamquam nostrum peculium singulari benignitate prosequimur, luceutissimam fidem, et constantis devotionis affectum, necnon immensos labores, et onera, quæ pro conservatione regis, et nostri nominis fideliter sopportarunt diligentius attendentes, corumque bono regimini et pacifico statui cupientes utiliter providere, prædictis corum supplicationibus inclinati, omnia et singula capitula suprascripta et quælibet in eis contenta, autoritate præscutium, de beneplacito et consensu præfati domini genitoris nostri, et speciali gratia clementer admittimus, et liberaliter acceptamus, eaque facimus, concedimus et firmamus, et firma et rata esse, ac plenum robur firmitatis habere et fieri observari, et executioni mandari debere volumus, decernimus et jubemus in omnibus et per omuia prout jacent, districte mandantes virariis, marescalchis, capitaneis, potestatibus, rectoribus, eæterisque officialibus nostris quocumque nomine censcantur præsentibus et futuris, ac universis et singulis fidelibus subjectis præfatæ nostræ civitatis Luranæ, et ipsius districtus et fortiæ, quatenus prædicta omnia et singula inviolabiliter observare debeant, et faciant ab aliis observari, indiguationem uostram et pænas gravissimas pro nostro arbitrio infligendas irremissibiliter incursuri, si secus vel contra præsumpserlot attentare. In quorum omnium testimonium atque fidem præsentes conscribi, et sigillo nostro jussimus communiri. Datum Lucæ anno Nativitatis Domini 1555, indictione prima, die octava augusti.

Nos Ioannes, Dei gratia, Boeniae el Polonize rex, Lucemburgensis comes, Brixie etc. dominus, sisa et caminatis dieta eapitulis, et concessionibas, et omaibus et singulis suprascriptis, attenta constantia devoltonis et fidel, et timmensibus laboribus dictorum comusis, universitais, et houinum civitatis Leanne, et ejus comitatus, distretus et fortia, praedicta omnia in suprascriptis corum capitulis, et in D. nostri prinogeniti diocensis et concessionibus contenta et declarata, auctorista praesenii, et ex concessionibus contenta et declarata, auctorista praesenii, et ex corat scienti confirmanus, et approbamus, et nostra autoritatis patrocinio communiatus. Enque omnia et singula de novo ferium, et concedimus et firmanus, et firma et rata sesa, ea pleuum robur firmitati subere, et fieri observari, ac exceutioni mandari debere volunus, decerninus et jubenus in omnibus et per omnia prout jacent, districte mandantes etc. In quorum omnium testimonium presentes conscribi, et nostro sigillo jussimus communiri. Datum Lucze, anno, indiction. supra scriptis, die nona augusti.

Ego Nicolaus filius quond. Tedaldini Lazzari Gai de Luca, imperiali auctoritate judex ordinarius ac notarius, hoc privilegium authenticuin, scriptum, bullatum ut supra per omnia continetur, nihil addens vel minuens quod mutet vel variet substantiam et intelicutum, hic fideliter exemplavi, et una cum infrascriptis ser Veltro, et ser Tedaldino notariis et testibus diligenter ascullavi. et duis oncordare, inveni, in testem me subscripti.

Ego ser Velter quond. Guidi de Martinis de Luca, imperiali auctoritate judex ordinarius atque notarius, ut supra in testem me subscripsi.

Ego ser Tedaldinus locumtenens, imperiali auctoritate judex ordinarius atque notarius, librorum cameræ Lucani comunis custos, ut supra ln testem me subscripsi.

## Nº VIII. pag. 439.

## Storia della Gran Compagnia..

Ho creduto potesse piacere il levra qui e qua dalle cronache di Martro Vitatul la storia della Gran Compagnia e i suoi andamenti, che sono il più fedele ritratto della vita di ventura de' soldati d'allora. Pei fatti cul si allude mi riporto affatto al Racconto.

— Il friere di San Giovanni fra Moriale, vedendo che il prefetto da Vico, con cui era stato all'assedio di Todi, nol potea sostenere a soldo, avendo l'animo grande alla preda, si propose d'accogliere gente d'arme d'ogni parte d'Italia e fare una compagnia di pedoni con la quale potesse cavaleare o predare ogdil peace e ogni umon. E qui cominciò il maladetto principi odile compagnie, che poi per lungo tempo turbarono Italia, e la Provenza e il reme di Francie e molti altri peasi, come leggeno per il tempi si potrà trovare. Questo fra Moriale incontanente co'soni mesaggi e lettere mosso in Italia gran parte de'soldati ch'erano in Toscana e in Romagna e nella Marca senza soldo, a cavallo e a piè, dicendo, che chi venisso à lul sarebbe provedato delle spese e di buono soldo; e per questo ingegno in breve tempo accolse a sè milicianquecento barbutte e più di duemila masmadieri, uomini vaghi d'avere loro vita alle spece altrui. E avendo messer Malatesta di Rimnia assodiata per lungo tempo la città di Fermo e condotta sgil ultimi estremi, ed essendo per averla in breve tempo, fra Moriale ricordandosi del servigio che da lui avera ricevuto quando l'assediò nel castello d'Aversa, avendo movimento da Gentile da Mogilano che tiranneggiava Fermo, e di acplano di Forli ch'era ninico di messer Malatesta, fidandosi alle loro promesse e a loro stadichi, del meser di nevembre con la sua compagnia entrò nella Marca, e costriras messer Malatesta a levarsi da oste da Permo e liberò la città dall'assedio, e rimassa ind'i pesce. E per lo nome sparto di questo prime cominciamento la compagnia crebbe e fece grandi cose in questo verno, e poi maggiori.

Fra Moriale e sua compagnia, rimasi nella Marca dopo la partita di messer Malatesta dall' assedio di Fermo, cominciarono a cavalcare il paese e fare in ogni parte preda, e vincono per forza Mondelfoglio e le Fratte e San Vito e sei altre castelletta nel paese, e scorsono a lesi e rabarono i borghi e predarono il paese, Appresso combatterono Feltrino e vinsonlo per forza, e uccisonvi da cinquant'nomini e perch'era pieno d'ogni bene da vivere, vi dimorarono un mese. E intra questo tempo ebbouo Monte di Fano e Monte di Fiore, e più altre castella d'intorno per paura fecione i loro comandamenti. Per la fama delle grandi prede che faceva la compagnia, molti soldati che avevano compiute le loro ferme, senza volere più soldo traevano a fra Moriale, e assai in prova si facevano cassare per essere con lni, ed egli li faceva scrivere, e con ordine dava a catuno certa parte al bottino, e tutte le ruberie e prede ch'erano venali facea vendere, e sicurava i comperatori, e facevali scorgere lealmente, per dare corso alla sua mercatanzia. E ordinò camarlingo che riceveva e pagava, e fece consiglieri e segretari con cni guidava tutto: e da tutti i cavalieri e masnadieri era ubbidito come fosse loro signore, e mantenea ragione tra loro, la quale faceva spedire sommariamente. E così ordinati cavalcarono, e mutavano paese e vennono a Montelupone, il quale per paura si arrendè loro e stettonvi venti di; e raunata ivi la preda fatta nel paese e la sostanza del castello, ogni cosa ne trassono senza far male agli nomini, e cavalcarono alla marina, e presono Umana, e combatterono Orivolo e non l'ebbono, e da Umana andarono sopra Ancona, e presono la Falconara a patti salve le persone. E in que'dì ebbono otto castella che si arrenderono loro in sull'Anconitano,

fuggrado le persone, e lascinado le terre e la roba alla Compagnia. Appresso tornamo sopra lesi, e per forza ebbono Alberello ed un altre castello, e tutto recerson in preda, e poi andareno a Castellicardo pismo di mòlta vituaglia, e quello combattendo vinsero per forza. E del mese di marzo presono il castello delle Stafello pieno di molto viso, e di li Massacrio e la Penna. E per tutto quel paeso il residuo del verno sparsono la loro irreparabilo tempesta, rabando e uccidendo, e facendo ogni scotto male ai paesani e singolarmente più a s'utditi di messer Malsteta, avendo delle suo terre quarantiquattro castello ia loro servaggio avendo stadico un figliolo del capitano di Forti, e Gentilio da Moglino, ne li soddi che romossi avenno tal betta Commonia.

Essendo la compagnia di fra Moriale cresciuta di cavalieri e di maspadieri, e nutricata il verno sopra le terre che distruggea. messer Malatesta de Rimlui, avvisato e provveduto in fatti di guerra considerando la gente della Compagnia, e la lore troppa sicurtà presa per non avere avversario, e il luogo dov'erano e il lero reggimento, pensò, che dove i Comuni di Toscana lo volessono atare, ch'egli vincerebbe la detta Compagnia: e non parendogli materia da commettere ad ambasciadori, in persona venne a Perugia, e poi a Siena, e appresso a Firenze, e mostrò a clascun Comune il pericolo che potea loro venire di quella Compagnia se contro loro non si riparasse, e domandava a catuno Comune aiuto di gente d'arme, e dove dato gli fosse, con ottocento barbute di buona gente ch'egli avea da sè, e col suo popolo e col vantaggio ch'avea intorno a loro delle sue terre, promettea di rompere e di sbarattare la Compagnia in breve tempo; e questo dimostrava per vere e manifeste ragioni: ma catuno Comune avendo la tempesta da lungi se ne curava poco. I Perugini che furono prima richiesti, dissono, che in ciò segulterebbono la voluntà de'Fiorentini, e in questo modo risposono anco i Sanesi. E venuto messer. Malatesta colle lettere de' detti Comuni a Firenze. i Fiorentini udita la sua domanda gli diedono dugento cavalieri, i quali menò con seco fino a Perugia. I Perugini e' Sanesi non vollono, attenere la loro promessa, e però, i cavalieri dei Fiorentini si tornarono addietro. Messer Malatesta vedendosi abbandonato dall'aiuto dei Comuni di Toscana, e che tempo era che la Compagnia potea procacciare altrove, trattò con loro, e venne a concordia di dare fiorini guarantamila d'oro alla Compagnia, parte contanti, e degli altri li sicurò, dando loro per istadico il figliolo, e si partirono del suo distretto, e promisono di non

tornarvi infra certo tempo. E fatto l'accordo, e partita la Compagnia, messer Malatesta cassò quasi tutti i suoi soldati, i quali di presente s'aggiunsono alla Compagnia; la quale essendo molto cresciuta di baroni e di conti e di conestabili, si cominciò a chiamare la Gran Compagnia, e tribolando la Marca, e la Romagna e il ducato, innanzi che di là si partissono rifermarono la loro Compagnia per certo tempo, e tutti la giurarono nelle mani di messer fra Moriale. E benchè fra loro fossono grandi baroni alamanni, tutti vollono che il titolo della Compagnia, e la capitancria fosse in messer fra Moriale, ma dierongli quattro segretarii de' cavalieri, che l'uno fu il conte di Lando e un barone di gran séguito ch'avea nome Fenzo di . . . . e il conte Broccardo di . . . . e messer Amerigo del Canaletto : e de' masnadicri quattro conestabili italiani. In costoro era la liberazione dell'imprese e il segreto consiglio, e feciono altri quaranta consiglieri, e un tesoriere a cui venia tutta l'entrata delle loro prede, e questi pagava e prestava a' comandamenti del capitano. Dato l'ordine, il capitano era ubbidito da tutti come fosse l'imperatore, e facea la notte cavalcare di lungi dal campo venticinque o trenta miglia ov'egli comandava, e il di tornavano con grandi prede, e ogni cosà fedelmente rassegnavano al bottino. E perocchè quasi quanti conestabili avea in Italia al soldo dei signori e dei Comuni aveano parte di loro masnade nella Compagnia, erano si baldanzosi, che di niuna gente di soldo temeano, e però tutti i Comuni minacciavano, se non dessono loro denari, di venire sopra loro. E mandarono ambasciadori nel regno, ed ebbono promissione dal re Luigi di quarantamila fiorini d'oro, i quali non mandò loro, di che cari gli feciono poi gostare. Ebbeno dal capitano di Forll e da Gentile da Mogliano trentamila fiorini d'oro, e da messer Malatesta quarantamila, Ed essendo richlesti dall'arcivescovo di Milano di volerli conducere a suo soldo contro alla lega, e da quelli della lega contro all'arcivescovo, catuno teneano in speranza e con niuno si fermayano, e anche teneano trattato col prefetto di Vico contro al legato, e però non si potea sapere che dovessono fare, e molto manteneano bene loro credenza. E in fine del mese di maggio 4554 so ne vennono a Foligno, e dal vescovo ebbono mercato 

Essendo la compagnia a Staggia, i Fiorentini richiesono i Pisani della taglia loro per la lega fatta, che doveano essere ottocento cavalieri, e mandarono un loro cittadino con un gran gonfalone con meno d'ottanta barbnte, e richiesti ancora i Perugini e' Sanesi di cavalieri della taglia, o almeno parte d'aiuto, catuno Comune rispose ch'erano d'accordo con la Compagnia, e non manderebbono gente d'arme contro a quelli : e vedendosi il Comune da tutti gli amici ingannato, e da non potere resistere alla Compagnia, fece suoi ambasciadori e mandolli a Staggia alla Compagnia per accordarsi e dare loro danari, ed eglino non entrassono sul contado di Firenze. Giunti gli ambasciadori a fra Moriale e al suo consiglio, furono ricevuti da loro senza avere risposta; e incontanente a di quattro di luglio si misono in via, e senza arresto furono ne' borghi di San Casciano, e correndo le contrade d'attorno, facendo preda e ardendo ove a loro placeya senza trovare contrasto, e stettono fino a' dieci del detto mese senza venire ad accordo; allora fatti doni ai caporali di fiorini tremila d'oro, vennero a composizione di dare alla Compagnia venticinquemila fiorini d'oro. Gli ambasciadorl pisani, innanzi che la tempesta rompesse sopra loro, a detto luogo di San Casciano s'accordarono con loro di dare fiorini sedicimila d'oro e ai caporali feciono doni. E avuta la condotta da Fiorentini per la Val di Robbiana, condotti a Leona ebbono il pagamento de'detti Comuni, e fatta la promissione e le cautele e il saramento di non tornare in sul contado di Firenze nè di Pisa infra due anni, se n'andarono alla città di Castello, ove stettono tanto ch'ebbono quello che restava a dare loro messer Malatesta da Rimini capitano di Forll'e Gentile da Mogliano, e partita tra loro la moneta, presono la ferma d'essere con la lega di Lombardia contro al signore di Milano per cencinguantamila fiorini in quattro mesi. E rifermata e giurata da capo sotto i loro capitani s'avviarono in Lombardia, e fra Moriale con licenza degli altri caporali accomodò la Compagnia al conte di Lando, e fecenelo suo vicario, ed egli se n'andò a Perogia, per provedere come alla tornata della Compagnia e' potesse in Italia maggior male aoperare, e da'Perugini fu ricevuto onoratamente, e fatto cittadino di Perugia.

Fra Moriale fu in Italia fungo tempo soldato, franco carallerce e atto singolarmente a ogni finita evaluerces; e molto avvisato in fatti d'arme, il quale considerò che tutte le terre e signori d'Italia facerano le loro guerre con soldati forestieri e i paesant poco compariano in arme, e parvo a lul che accogliendosi i constabili per via di compagnia, e partecipando con terce che rimanevano il soldo, che in niuna parte trovereboro contrasto

in campo: e avendo questo verosimile messo nel capo a molti conestabili, l'uno smovea l'altro e traevano gente di catuna bandiera che rimaneva al soldo; e con quest'ordine, essendo in loro libertà, si pensavano sottoporre e fare tributaria tutta Italia, e pensavano se alcuna buona città venisse loro presa, che per forza tutte l'altre converrebbe che sostenessono il giogo; e sotto questo segreto consiglio tutti i conestabili delle masnade tedesche, e'Borgognoni e altri oltramontani promisono e giurarono da capo la compagnia e ubbidienza a messer fra Moriale, e per passare il verno all'altrui paese, presono il soldo della lega de'Lombardi, e messer fra Moriale, sotto titolo di mostrare d'avere a ordinare suoi proprii fatti, rimase in Toscana : ma nel segreto fu, che provederebbe del luogo dove dovessono tornare al primo tempo. Costui baldanzoso con poca compagnia se n'andò a Perugia, e di là mandò i fratelli con certe masnade di suoi cavalieri al tribuno Cola di Rienzo, ch'era di nuovo ritornato in Roma, per atarlo; essendo stato prima cacciato da'Romani e tenuto in esiglio, e' fu prigione dell'eletto imperadore lungo tempo, e poi per lo male stato de' Romani, di volontà del papa e del popolo fu richiamato; e rendutagli la signoria, con più baldanza che di prima, non ostante che predetto gli fosse, o per revelazione di spirito immondo o per altro modo, che a romore di popolo sarebbe morto, e'faceva rigida o aspra signoria, e reprimendo la baldenza dei principi di Roma. Onde fu opinione di molti che i Colonnesi s'intendessono contro a lui con fra Moriale per abbatterlo della signoria del tribunato: ma come che si fosse, poco appresso la mandata de'fratelli, fra Moriale andò a Roma e il tribuno il fece chiamare a sè ed egli senza alcuno sospetto andò a lui; e giuntogli innanzi, senza altro parlamento il tribuno gli mise in mano un processo di tradimento cho fare dovea contro a lui, e come pubblico principe di ladroni, il quale aveva assalite le città della Marca e di Romagna, e le città di Firenze, di Siena e d'Arezzo in Toscana, e fatte arsioni e violenze e ruberie senza cagione in catuna parte, e molte uccisioni d'uomini innocenti, delle quali cose disse che di presente si scusasse. E non avendo scusa contro alla verità del libello, senza voler più attendere, a di ventinove d'agosto del detto anno gli fece levare la testa dall'imbusto : e cosl fini il malvagio friere, cagione di molto male passato e di maggior avvenire per l'operazione 

All'entrata di gennaio 1554, il conte di Lando, capitano del re-

siduo della gran Compagnia, avendo un di lungamente parlamentato e solo coll'eletto imperadore, con duemila cinquecento barbute se ne venne a Ravenna, e con jui due fratelli della bella contessa, che l'anno del generale perdono andando a Roma canità in Ravenna e ritennta dal tiranno per conducerla o per amore o per forza a consentire alla sua sfrenata libidine, la valente donna vedendo non poter mantenere la sua castità contro alia forza dello scellerato tiranno se non per via di morte, trovò il modo di finire sua vita innanzi che volesse corrompere la sua castità. Questi cavalieri credendosi potere vendicare dell'onta della loro sirocchia contro al tiranno, s'accostarono con la Comnagnia: e furono singolare cagione di menarla in sul Ravennese. ove stette lungamente ardendo e predando e guastando il paese : e dono la detta stanza e guasto dato, essendosi tenuto alle mura della città, il conte gli domandò trentamila fiorini d'oro se volca si partissono di sno terreno, e avendo il tiranno bargagnato, s'era recato il conte a dodicimila fiorini d'oro. Allora disse il tiranno. ehe gli darebbe i detti danari, se il conte il volesse sicurare di non partirsi con la Compagnia per spazio d'un anno continovo del contado di Ravenna; e a'suoi cittadini fece stimare il danno ricevuto delle loro possessioni, tenendoli in speranza di pagare loro la restituzione del danno; onde il conte e la sua Compagnia frustrata del loro intendimento, si parti di là, e andessene nella

Essendo per l'avvenimento dell'imperadore in triegua i fatti di Lombardia, la gran Compagnia del conte di Lando era tornata nella Marca: e ricordandosi che l'anno dinanzi il re Luigi non aveva mandato loro quarantamila fiorini d'oro ch'egli avea promessi, e sentendo che il duca di Durazzo ed il conte Palatino erano in rubellione della corona, ed erano contenti che la Compagnia entrasse nel regno, nondimeno il conte di Lando, perchè il re non si provedesse contro a loro, tenea trattato di accordarsi al soldo della Chiesa: ma non gli era bisogno, chè il trascurato re era stato assai dinanzi avvisato dall'imperatore e da più altri ehe si provedesse, che di certo la grande Compagnia dovca entrare nel regno, e la provigione che di ciò fatta era, era di stare contigovo in danzare e in festa colle donne: e però la detta Compagnia, facendo la via della marina d'Abruzzi, senza trovare contrasto o riparo entrò nel regno: e nella prima entrata presono Pescara e Villafranca e San Fabiano, e trovandoli pieni di vittuaglie e d'arnesi, si dimorarono in essi sino al marzo, recando in

press dé che venne lore alle mani, scorreudo le centrade d'intorno. E d'altra parte il conte Paldeine, con trecento cavalieri e e motif mannalleri, in questo medesimo tempo correva predando e terre di Puglio, facendo nois o danno sassi a presenti; e avveyanché presenti; e avveyanché restructure de la presenti e avveyanché printava che fosse di suo consenimento e volonità. Il res faceva fortificare le terre sila difesa coutro alla Compagnia, e e confortaviti che si guardassono beno pen non cadre nelle minuit de predoni: altro aiuto non dava nole conducta de fornito di poterio face, e.

'Il conte di Lando con la gran Compagnia avendo soggiornato in Abruzzo infino afi'entrata di marzo, si mosse da Pescara e da San Fabiano, e andò verso il Guasto. Que'della terra male proveduti da loro, e peggio dal re loro signore, trattarono con la Compagnia e fidaronsi mattamente nelle loro promesse, che non li ruberebbono, e che torrebbono della roba derrata per danaio. li misono nella terra; ma come furono entrati dentro, i predoni usarono crudelmente la loro rapina uccidendo e rubando tutta la terra, e appresso con fuoco n'arsono gran parte, per lo cul esempio tatte l'aitre terre di Puglia si disposero a ogni pericolo per difendersi da loro, e afforzaronsi francamente per modo, che quanto ch'elli stessono lungamente a campo senza potere più aquistare città o castella. Appresso valicarono a San Siverno in Puglia e ivi s'accamparono e stettono lungamente: scorrendo e predando e facendo danno assai a paesani: e dall'altra parte il Paladino, aggiuntosi gente della Compagnia, tribolava la marina della Puglia, ed era paiese a'regnicoli che messer Luigi di Durazzo favoreggiava la Compagnia. . . . . . . . . . . . .

All'entere d'aprile del detto anno, la Compagnia del conto di Lando era cerceitata nel regno in quatromilia barbate, o in molti masnadieri e in grande popolo di bordaglia, e tenendo loro campi sopra Nocera e sopra Foggia correvano la Peglia piana predando e pigliando nomini e femine, o bestiane e roba evunque ne potenno giogenere, o e viriguevano per paura i casalt e le ville a porture vittuaglia al campo. Nel peses faceano danno assai; ma nitua terra murela poterono aquistare, peracede non avenano argomenti da vincerie per battaglia, o per la fede che avenno rotta a quelli del Giusato quando si dierono loro, nima terra si voca più confidara alle foro premesse, ma tutte s'erano armato e afforzate alla difesa. Stando la Compagnia per questo modo in Puglia, il re Luigli poco mostrava.

che si curaste della Compagnia; e meno del danno del suoi suddili, con mancamento di suo none, perocebe he aisun e consiglio dava loro: ma in questi di mandò messer Nicola Acciatuni di Firenza, suo grande siniscello, al legalo, per trattera perda lui a messer Matatesta da Rimini, e "nhasciadore, c appresso
al Comune di Firenza, per avere da catuno sisto di gente controalla Compagnia e per sentire la volostà e il processo dell'imperadore: ma da sè nel regno niuno provisione fece, fuori
che festeggiare e danzare con le donne, e in detrimento della

Del giugno, la Compagnia ch' era lungamente stata in Puglia guidata dal conte Lando, sentendo che il re Luigi contro a loro non avea fatta alcuna provisione a sna difesa, si partirono di Puglia, e vennonsene in Principato; e soggiornati alquanti di nelle contrade di Serni, e di Matalona, e d'Argenza, feciono grandi prede; e non trovando fuori delle terre murate alcun contrasto, di là entrarono in Terra di Lavoro, e vennono infino presso a Napoli, e cavalcarono il paese d'intorno; e non sentendo chi vietasse loro il paese, essendo ubbiditi dai casali e da'paesani di fuori, e forniti di quello che alla loro vita e dei loro cavalli bisognava, per potere stare più ad agio, si divisono in più compagnie e l'una stando nell'una contrada, e l'altra nell'altra, compresono a modo di paesani tutto il paese: e lasciarono l'arme non sentendo alcuno avversario, e cominciarono a prendere diletti d'uccellare e di cacciare; e i loro cavalcatori e'ragazzi visitavano le ville e' casali, e recavano all'ostiere ciò che bisognava largamente per la loro vita e di loro cavalli, e quando i signori tornayano, trovayano apparecchiato, e i cattivelli paesani, che non aveano aiuto dal loro signore, erano consumati, in vilis-

Arvelendosi quelli della Compagnia ch'erano in Terra di Lavoro, che il re ne i suoi baroni mettevano alcuno ripare contro a loro, presono maggiore baldanza, e raccolti insieme se ne vennero verse Napoli, e posonia a campo a Ciuliano tra Aversa e Napoli, presso a Napoli a quattro miglia di piano, e domandavano al re danari senza fare guasto. Altora i Napoletani, vedendo che Il re non si moveva, si mossono da loro, e accolsono de piasani e de' forestieri una quantità di cavalieri, e feciono capo il coute camarlingo el conte di Sanseverino e Pammiraglio, di volontà del re; nondimeno costoro non useivano di Napoli a ripararpe e cavalexte della Compagnia, e sturbavano II- cordo, che si cercava di dare loro danarl. Per la qual cest i Mapoleiani temende di ricevere il quasto, di che la Compagnia gli minacciava, a di dodici di luglio del detto anno s'armiamo a cavallo e è nipire como e cavallo e è nipire como e cavallo e è nipire como e cavallo e como 
Di settembre del detto anno, essendo la Compagnia ritornata presso a Napoli in Terra di Lavoro, e il re, per arroto al danno per la igente condotta nel regno alle sue spese, volendo àtare i Napoletani che non perdessono le loro vendemmie, e non serado il podere altro che con danari, rificea la muora concordia, e promises loro cencinque migliaia di forini d'oro; le trentacinque migliaia contanti, e le settanta in due paghe a venire: e mentre che le penassono ad avere, si doveano stare in Paglia. E per fornire la prima paga, il re Luigi gravò di fatto i Napoletani, e cetti baroni e forestieri e mercatanti, e le loro mercatanzie, e e pagò la Compagnia, e andosseno la Paglia alla roba d'ogni uomo, non senza grande rammarichio contro alla corona degli uomini di quel pases.

Sentendosi già per tutta Italia che I conte di Lando colla Compagnia ch'avea nel regno era per venire al primo tempo nella Marca, e valicare in Tocana, i Fioreutini, volendo ri-parare ch'ella non facesse ricomperare i Commi di Tocana, mandarono a Perugia, e a Pisa, e a Siena, e all'altre minori Commi di Tocana, ribnieggendo i detti Comuni che per beneficio di tutti parea loro di fare una lega e una tuglia di duemila cavalieri il meno, i quali fossono al tempo apparecchiati interi e cavalcanti al servigio della detta lega contro alla Compagnia, o a chi venisse a fare guerra sopra alcuna città di quelle della lega. E a ciò feciono muovere i detti Comuni per loro ambasciadori, e duro di trattato lungamente, suttradolo i Sanesi

per l'izza ch'aveano, presa so Peragini per l'impresa di Montepulciano; in fine, essende la cosa cominciata al principio di genanio 1535, del meso di febbriosi obble compinento in queste modo tra Fiorentini o' Pisani d' Peragini: che la lega dovesse durare tra anni, a la taglia fosse di milleottecento exvalieri, ottocento de Fiorentini, cinquecencinquanta de Pisani e quattro cencinquanta de Peragini; con patto chi Sansesi vi potessona entrare colla loro parte della taglia de cavalieri, e che del mese d'aprile fossono pegati e appareccibiti, e che l'uno Comune dovesse faro rassegnàre i cavalieri dell'altro. La lega fu ferma e fatta.

La Compagnia del conte di Lando ch'avea avuta la prima paga dal re Luigi, e dovea attendere l'altre paghe in Puglia senza far danno à paesani, verniva di là, e non facera guerra; na la fede, vedendosi il destro, non seppe per promessa o saramento ch'avessno fatto, osservare; e però c'hentravono in Rapolla, o presa la terra la spogliarono d'ogni sustanza, e consumarone colle persone e co cavalli ciò che da vivere vi trovarono; e appresso, del mese di febbraio predetto, per agusto di furto presono la città di Venosa, e feciono il simigliante. E questa è la fede delle Compagnie, che ogni cosa fanno licito alla corratta volontà della preda, e però è folle chi alle loro promissioni si fida.

Stando la Compagnia del conte di Lando a vernare in Puglia con grande abbondanza d'ogni bene da vivere, aspettando dal re Luigi la moneta promessa, per lo patto eh'avea di doversi partire al maggio prossimo ed useire del regno, una parle di loro con certi conestabili, intorno di cinquecento barbute, contentandosi male d'aversi a partire del paese, senza tenere promessa al re o fede all'altra compagnia, si rubellarono da essa, e accostati al conte di Minerbino detto Paladino; sen'andarono per sua condotta in terra d'Otranto, ove per lunghi tempi passati non era sentita guerra, e di presente presono due castellà nel paese plene di molta vittualia, e preda quanta ne poterono guardare di bestiame grosso e minuto, del quale poterono avere l'uso, ma non danari. Il conte di Lando si dolse al re Luigi del tradimento fatto per costoro, e offerse sè e l'altra Compagnia al servigio del re contro a que' ribelli, e contro a tutti i baroni che non volessono ubbidire alla corona. Il re, e il suo consiglio, e il gran siniscalco, credendosi fare meno male, accettarono la profferta; e una parte della Compagnia con certa condotte de'suoi ufficiali mando in Abbruzzi per fore ubbidire alquanti Comuni e baroni, i quali cost rubavano e predavano il paese come se fossono nelservigio della Compagnia e non in quelle del re, e tanto più sicuramonte, perchè niuno si cra provedute contro a loro: e quelli ch'erano rimasi eçi conte di Lando volevano pur vivere largo all'altrui spose, e così nella concordia, come agala guerza, erano d'ogal partei regnicio ima Itrattati...

Il conte di Lando era lungamente stato colla sua Compagnia a nimicare con operazioni latrocine e infedeli il regno, e con lui i due conestabili alamanni. Avvenne, che il conte di Lando appellò di tradimento i detti due conestabili, dicendo, che contro al loro saramento s'erano partiti della Compagnia. E' conestabili dall'altra parte appellavano lui per traditore, dicendo, che contro al suo saramento avea rotti loro i patti. L'antica pazzia oltramontana per l'usanza del loro appello li recò in giudicio, e commisonsi nel re Luigi; e appresentandosi l'una parte e l'altra in giudicio nella sua corte, non scnza giusto pericolo delle loro persone, essendo prencipi di manifesti ladroni senza alcuna fede. nondimeno il re guardò alla liberalità ch'e' nemici ebbono confidandosi alla sua persona, e fedelmente commise a disputare la loro questione, facendo loro assessore il suo gran siniscalco, e d'ogni parte per lungo piato furono i savi ad allegare. Ma in fine, o ragione o torto che si fosse, il re, avuta la relazione dal suo consiglio, liberò il conte, e i due conestabili condannò per traditori. e ritenneli per prigioni alla volontà del conte. E per questo modo forse fece in parte la sua vendetta per la capitosa follia tedesca...

All'sicità del nieu di luglio del 1356, il conto di Lando colla sua Compagnia ucci del regno per la via della marina di San Fabiano. La forza del legato ch'era in sul Tronto non si poté tantas standere, cho a Compagnia inverso la marina non valicase il fisma, e valicati senza contrasto, si divizzarono veno Fermo, e tra a città d'Ascolle di Fermo posono lore campo; cel quale si trovarona duemilacinquecento harbute ben montati e ben in arme, e gran quantità di cavallari e di saccomanni in ronatini e in somiert, e mille massadieri e baratticri, e femmina di mondo, e pordeglia da carogan hen più di seimila. Essendosì necampati, seutiono come il legato er forte di guete d'arme, e apparecchiano a tenerii stretti dalle gualdane, e però ecrearono accordo con lui e vennero a la patti, che promissono in dodici di essere fioni della marca d'Ancona, senza fare prede o danno al paese, e che prenderebbono dereta per danzio, e passani dovenno paparecalismo.

la vittuaglia al loro trapasso. Seguirono i patti, ma non del termine, e dovunque tenevano campo non poteano fare senza grave danno de paesani; e a'dl dieci del mese d'agosto furono passati iu Romagna.

Venuta la Compagnia del conte di Lando del Regno in Romagna, il legato (Egidio Albornoz), per tema de' baratti di quella gente senza fede, si ritrasse dall'assedio di Cesena, e dalla cominciata guerra contro al capitano di Forli, pensando saviamente i pericoli che occorrere li poteano. Il capitano a quella Compagnia dava il mercato, e ai capitani e a'maggiori conestabili facea doni per avere il loro aiuto: e la moltitudine di quello esercito si stava in sul contado di Ravenna, facendo danno di prede, e minacciando di dargli il guasto, se'l loro signore messer Bernardino da Polenta non desse loro danari. Ma egli, essendo molto ricco di moneta, chiamò a consiglio i cittadini di Ravenna; e con loro ordinò il modo dell'ammenda del gnasto, e volle in questo caso, come valoroso tiranno, innanzi soddisfare il danno a' snoi cittadini, che sottomettersi al tributo della Compagnia. Onde molto fu commendato da'savi; perocchè del guasto la Compagnia fa danno a se senza trarne alcun frutto, e il trarre danari da'signori e da' Comuni è un accrescere baldanza e favore a mantenere le compagnie e servaggio de' popoli.

Sentendo i Fiorentini la gran Compagnia in Romagna, e che 'l termine promesso per quella di non gravare i Fiorentini compieva, si provvidono d'alquanti cavalieri, e mandaronli in Mugello per contraddire i passi dell' Alpe, e feciono eletta nella città e nel contado di balestrieri, e del mese di luglio del detto anno feciono mostra di duemila cinquecento balestrieri sperti del balestro, tutti armati a corazzine, e mandaronne a' passi dell'Alpe, e senza arresto, ne compresono appresso fino in quattromila. tutti con bnone corazzine, della qual cosa le terre vicine gliibelline e guelfe di Toscana, che allora viveano in sospetto. stavano in gelosia e in guardia, e la Compagnia medesima ne cominciò a dottare. Nondimeno il Comune, per savia e segreta providenza, mandò alcuni cittadini per ambasciadori alla Compagnia, I quali teneano ragionamento di trattato, e passavano tempo, e tentavano con ispesa di trarre de'caporali della Compagnia e conducergli a soldo; e per questo modo temporeggiando co' conducitori di quella, tanto che il grano e i biadi del nostro contado fu fuori de' campi, e 'I comune fortificato di cavalieri e masnadieri e balestrieri, e presi i passi in tutta l'Alpe, ove potea essere il passo alla Compagnia, si ruppono dal trattato i corraronsi a Firenze. La Compagnia, sentendo il Comune di Firenze proveduto contro-o sò, con accrescimento di sdegno perde la speranza d'entrare a fare la ricolta tributaria in Toseana, e però tenne co Lombardi suo trattato.

La Compagnia del conte di Lando mossa di Lombardia coi danari di messer Bernabò Visconti e con quelli del capitano di Forli, per venire al soccorso di Cesena, a di diciotto di giugno del 4357 venne in sul Bolognese con licenza del signor di Bologna, senza far danno al paese di ruberie o di prede. ma prendeano derrata per danajo, e accampati al Borgo a Panicale, intendeano più a' loro propri fatti che ad andare a soccorrere la rôcea di Cesena, perocchè vi sentivano il legato forte, da non potere vincere la pugna, e stando quivi, accrescevano la loro brigata; che secondo l'usanza d'ogni parte vi veniano uomini d'arme a mettersi in quella per vaghezza della preda. e non di trovare nemici in campo, che quasi tutti i soldati d'Italia v'aveano parte; e stando coperti di loro movimenti, faceano naura a tutti i popoli di Toscana e dell'altre provincie circostanti, e attraevano a loro ambasciadori da quelli per prendere accordo: e così sospesi usavano la loro mercatanzia molto sagacemente, e bench'e' tiranni e' popoli d' Italia avessono la Compagnia in odio, tant' era la divisione delle parti e la gelesia dei nopoli contro a' tiranni, che catuno volea piuttosto ubbidire al servigio della Compagnia. E in questi di era già durata più di quindici anni questa tempesta in Italia

I Fiorentini vedendo che la Compagnia era in parte che in un di potea valicare l'Alpi, ed entrare nel Mugello, per certa piaggia dell'Alpe assai aperta che si chiama la via dello Stale, richiesono gli Ubaldini, i quali s'impromisono d'essere co Fice rential alla quardia del passo; il Conune vi mandò di presente tremila balestrieri, e bene altrettanti fanti e ottocento caralicri, o gli Chaldui vi vennone con miliceliquecento fanti di loro fedeli, e diedono i imerato abbondantemente a tutta l'oste, e coi capitani insieme de Florentali feciono fare una talpita che comprendea i passi di quello State per spazio d'un miglio e nezzo tres due poggi, e sopra la tagliata feciono barre di grandi e grossi faggi a modo di steccato, e vi feciono foro sabitazioni, e stettoni alla guardia de passi montro che la Compagnia dimoro del Bolognese, desiderando chi ella si mettesse nell'Alpe per volere passare, comi erano le loro milance, ma sentendo ia provisione de Fiorentini, conceputo maggiore sdegno tennono altro cammino.

Avendo la Compagnia tentato di volcre entrare in Toscana, e trovati tutti i passi dell' Alpe occupati e in guardia de' Fiorentini, e il plù largo dello Stale afforzato da non mettersi a prova, con molto sdegno contro al Comune di Firenze valicarono in Romagna, e a di sei luglio furono a Villafranca a tre miglia di Forll con quattromila cavalieri, i plù bene armati e ben montati, e milleseicento masnadieri e balestrieri, e grandissimo numero di ribaldi e di femine al comune servigio, seguitando la carogna della Compagnia, e ivi a pochi di si misono al ponte a Ronto, e posono il campo, e afforzarlo, il legato vedendosi la Compagnia presso, ristrinse tutta la sua gento in Cesena e in Breltinoro, senza mettersi a campo o faro assalto contro a loro. E per avere ainto da fedell di santa Chiesa, fece sopra la Compagnia il processo ch'avea fatto sopra il capitano di Forli come suoi fautori, e pronunziolli incorsi in quella medesima sentenza; e fece in Italia bandire la croce sopra loro con maggiore istanza, e con maggior mercato dell'indulgenza, e con minore termine del servigio che dato avea contro al capitano, e mandò di nuovo i predicatori e gli accattatori a sommuovere i popoll, e fece grande commozione, e rauno tesoro e gente 

Per tema della Campagnia, la quale ogni di crescea, il legato avea, oltre al processo della croce handita; amadato a richic-dere sinto contro alla Campagnia a tutti Tossani, e più con-destenunte dal Comune di Firenze, e mandevri suo legato un rescore di Narni fiorentino, chiamato frate Agostino Tinacci del frati romitani, buono altepascino; costuli con grande solensità fece tre di ogni mattina in Firenze processione, e acconsità fece tre di Ogni mattina in Firenze processione, e accon-

sentitagli da'signori, per reverenza della Chiesa, sonate tatte le campane del Compne a parlamento, la sulla ringhiera dei priorifatta sua predica, pubblicò il processo fatto contro alla Compagala, e pronunziò l'indulgenza a chi prendesse la croce, e allargo che dodici uomini potessero concorrere al soldo d'nno cavaliere, e raccorciò il tempo del serviglo in sei mesi ov'era la dodici: e ancora più, che prenderebbe ciò che gli uomini e le femine gli volessono dare, e dispenserebbe con loro; e divolgato il fatto, tanto fu il concorso degli nomini e delle donne della nostra città, che senz'altra provisione di suo mandato gli portavano i danari per modo, ch'e' non potea resistere di potere ricevere e di porre la mano in capo: e trovossi di vero, ch'e' ricevea per di mille, e milledugento e millecinquecento florini d'oro, e in non molti di rauno più di tremila fiorini d'oro, i plù dalle donne e dalla gente minuta. Il Comune per sè avea deliberato di volere mandare ninto al legato, ma avvedendosi tardi per gli suoi cittadini ch' aveano già piene le mani agli accattatori, vide co' savi, che 'l Comune per tutto il popolo potea avere l'indnigenza, volendo servire di prendere l'aiuto della Chiesa, per avere il beneficio dell' indulgenza, e però converti la aua gente a fare li servigio per tutto il Comune, acciocche ogni uomo avesse il perdono; e così fatto il detto vescovo, a di ventisci di luglio anno detto, pronunziò il perdopo a tutti l'eittadini, e contadini e distrettuali di Firenze, i quali fossono confessi e nentuti de'loro peccati, o che fra tre mesi avvenire si confessassono. E notal ohe in nove anni tre volte si concedette questo perdono i nel 1548, quando fu la generale mortalità, e l'anno del oluquantesimo, e in questa guerra romagnola.

Il Comune di Firenze, a di venti di luglio nono 1537, fatto capitano messer Hanno di meser Apardo del Donnti, e dategli il perinone del Comune, il mandarono in Romagna con sette-cento harbute di buoins gente e coni ottoccato balestireri, affinachi in hattiglia di prendesse colli: Compagnia; e oltre al cili vindarono singulari manundieri di ettudini e contodini ercelati, che furono digento a evvalte e dinenila a pici. El coltando la raccolta del danari e la apesa del Common e del singulari contini, più di centonila forini cistò la befin al Common di Firenze a questa volta. El verò vi mando il Commo un confidente cittadina popolare, il quale in segreto si dovese stringere col legato; e con autorità di promottere ventumia forini divor per lo Common con autorità di promottere ventumia forini divor per lo Common con autorità di promottere ventumia forini divor per lo Common.

ai soldati se vincessono la Compagnia: ed era tanta la buona gente ch'avea il·legato, e quella del Comune di Firenze, e dei creciati che v'erano di volontà, ch' assai se ne potca sperrare piena vittoria. Il·legato n'avea dato di prima al Comune buona sperranze, e ancora poi il suo ambacciadore; ma appresso, o che il·legato inviliseo, o impunisse di mettersi a partito, o che non si confidasse de soldati, dissimulà li fatto, e tennelo pendente, e mantennesi in riguardo, dando ardimento agli avversari, e vittà alla sua parte che gli ilorno in poce once :

Messer Egidio cardinale di Spagna legato, avendo da sè molta buona gente d'arme, e accoltane per l'indulgenza della croce maggior quantità, sicchè assai si trovava più forte che non era la Compagnia per poterla combattere, e promesso l'avea alle comunanze di Toscana e nelle prediche della croce, e se alla fortuna della battaglia non si volca abbandonare per senno, almeno standosi a riguardo, si conoscea manifesto, che dove elli erano, poco poteano soggiornare, chè non aveano vivanda, e volendosi partire, avendo tanti nimici a petto, male il poteano fare senza loro gran danno. Tanto invili la loro vista lo animo del legato, che infino allora era da pregiare sopra gli altri baroni, ch'e' si mise in trattato col conte di Lando capitano della Compagnia, e fecelo più volte venire a sè : e in fine prese accordo, ch'e si dovesse partire colla sua Compagnia, e tornarsene in Lombardia, e liberare tre anni le terre della Chiesa, e la città di Firenze, di Pisa, di Perugia e di Siena, avendo la Compagnia dal legato e da' detti Comuni cinquantamlla fiorini d'ore, e cominciasse il termine di calen di novembre 1557, Il Comune di Perugia e quello di Siena se ne feciono beffe, e non vollono attenere quello che il legato n'avea ordinato. I Fiorentini furono contenti, e pagarono per la loro rata sedicimila fiorini ; e' Pisani anche s'acconciarono, e pagarono la loro rata e il legato la sua. E avuto il tributo della Chiesa e de' maggiori Compni di Toscana, ove si conosceano essere a mal partito, baldanzosi e lieti si tornarono in Lombardia, in grande abbassamento dell'onore del legato, e se senno fu, troppa codardia vi si nascose 

La Compagnia dimorando in sul terremo di Bologna, ricettati da messer Giovanni da Oleggio ch'altora era signore, o per sicurtà di sè s'era fatto amico del conte di Lando e degli altri caporali di quella; e i signori di Milmo avenno presa la Serraia di Mantova, e forfemente stretta la città d'assedio, e quivi facerano ogni pugna per vinceria. Gli allegati lombardi contro a loro cercavano la difesa, la quale non si potea fare seaza gran forza, che lungamente si potesse matenere: e.....
trovata la moneta, di presente soldarono la compagnia del conte Lando, e del mese d'ottobre sopraddetto la feciono partire d'in sul Bolognese con più di tremila barbute e con tutta l'altra ciurma, e parte ne misono sul Mantovano, e parte ne mandarono in Vercellesea, eccozzati coll'ultra loro masando.

Iscontanente che la pace de' Lombardi în fatta, la Compagnia dei cente di Lando si parti di quei pace je e ill'ucuita del mes di giugno 4388, avendo per tutto il pasco aperto, e la vittuglia dal pacanai, con ticenza del signore di Bologna se ne venono a Bodrio ia sul Bolognace; ci vi. stettono algunato di tempo prendando lore vindirecamento, dando di loro usati gazati e imprevisi assalti assi di tema a tutti i Toccani e al legato del papa in Romagna e con al regno, aspettando in quel luogo civanza di condotta, e danari da chi con loro si volesse pateggiare e com-

La gran Compagnia essendo nella Romagna a'confini del Bolognese, sotto la condotta del conte Broccardo e di messer Amerigo del Cavalletto, in numero di tremilacinquecento cavalieri e grande quantità di pedoni, baldanzosamente del mese di luglio mandarono a domandare il passo in Toscana al nostro Comune; il quale sorpreso dalla subita domanda, non avvedendosi de'patti ch'aveano con loro, in tra' quali che non dovessono offendere ne passare per lo nostro terreno fra certo tempo, il quale ancora durava, e temendo della ricolta, che la maggiore parte era in su l'aia, di presente vi mandarono ambasciadori, concedendo che potessono passare a dieci bandiere insieme, togliendo derrata per danaio. Li conducitori e caporali di quella, insuperbiti per la temenza che parea mostrasse il Comune, tacendo i patti risposono, che non volcano passare spartiti, nè per lo luogo loro assegnato, ma per quello più loro piacesse. Non volendosi per lo Compne a ciò consentire, nel consigliare che se ne fe' furono ricordate e ritrovate le convenienze il Comune avea con loro, e furono creati ambasciadori ch'andassono a loro: i quali ebbono i nunți di loro ambasciata e portarono i patti giurati, soscritti, e suggellati per li caporali e conducitori d'essa Compagnia. I quali mostrati loro, com'è usanza di gente d'arme di si fatta maniera quanto si sente podere, niente li pregiarono: e perseverando in loro sconce e disoneste domande, accennavano di passare a loro posta, e donde loro bene paresse, a malgrado di chi il volosse vietare. Perchè ciò sentendo Il Comune, sollicitamente s'anparecchiava alla difesa: e per chiudere loro i passi dell'alpe a suo nodere, richiesto avea gli Ubaldini, i conti Guidi e gli altri amici del Comune, ch'aveano podere ne' luoghi onde si temen che potessono passare e con poco ordine per la fretta; e senza capitanare, mandò la gente sua da cavallo e assai balestrieri nel Mugello e alla guardia de'passi. Essendo i detti ambasciadori nel campo della Compagnia, e secretamente rivocati dalla loro ambasciata, vi fu mandato di nuovo ambasciadore Filinno Machiavelli, a cui fu commesso in segreto, ch' aoperasse co' caparali ch'e' non venissono per lo nostro contado, e che in elò spendesse da oinquemila in seimila fiorini; e avendosi da lui in risposta che ciò non si notea fare, il Comune raddopplando la sollecitudine, a sua difesa intendea. 100 4/2-

Il famoso capo di ladroni conte di Lando era nella Magna passato, e portato n'avea il tesoro ch'avea guadagnato, ovvero rubato delle prede degl' Italiani, e di là comperatone terre e castella, e riscosse di quelle ch'avea impegnate, Appresso era stato con l'imperatore, e mostratogli come e' non era ubbidito da' Comuni di Toscana, e che dove egli avesse titolo da lui, per forza di sua Compagnia per tutto Il farebbe senza suo costo ubbidire: mostrandoli come la Toscana era piena di soldati di lingua tedesca, che tutti, dove che fussono a soldo, s'intenderebbono con lui; e per tanto non temes trovare in campo contrasto; e dove con suo titolo entrasse in alcuna buona città di Toscana, l'altre domerchbe per modo, che di tutte il farebbe libero signoro; l'imperadore (Carlo IV), ch'era cupido di natura, e astuto, conclibe il partito, e per volere a ciò provedere per modo indiretto e coperto, sicchè se avesse luogo il consiglio del conte, l'esecuzione fosse pronta, e se non, almeno colorata; essendo consueto di tenere suo vicario in Pisa, ne intitolo auo vicario il predetto conte in palese, ma in occulto li diè maggiore legazione. Costui giunto a Bologua, senti la condotta fatta della sua Compagnia da'Sanesi contro a'Perugini, la qual cosa molto andava a sua intenzione. E vedendo la discordia del passo col Comune di Firenze, di presente cavalcò alla Compagnia, e trovò che gli ambasciadori del nostro Comune erano rivocati: e volendosi ritornare a Fireuze, egli li ritonne e disse, ch'a niuno partito volca che la Compagnia valicasse contro a volontà del Comune, ne per lo suo contado; e con gli ambasciadori insieme trovarono questa via: che escende la Compagnia in Valdilamone, dovease passare da Marradi, edapogo jasare tra Catigliane e Biferco, g rididera da Belforte e Dicumano, e da indi a Vicorata e poi a Isola, e da Isola ca Belforte e Dicumano, e da indi a Vicorata e poi a Isola, e da Isola ca San Lecisiao, e guindi a Bibbiena, e i detti ambasciadori promisono che I Comune di Firenza per cinque di lora apparecchierabbe passatica, prendendo derratia per dannio, e in quelli luoglii donde dovra essero lora trapasso. Questa concordia, fatta senza mandato, a Fiorentini non dispiaque, perche pàrca in parte conforme ai patti che l'isorentini avano con loro. E pertanto con solicitudine procedea il Conune, che la vittuulia fosse apparecebilata ne luogli ragionati per il quali doveano passare, e già n'era cominciata a mandare a Dicomano. Gli ambacciadori erano rimasi nella Compagnia come il contérvave volto, per phi sicarti di sua condotta, ma non per mandato ch'avessono dal loro Comune.

Fermata per lo Comune di Firenze la concordia colla Compagnia, la Compagnia di presente si mosse con bello ordine dei suoi capitani, a a di ventiquattro del mese di luglio 1558 prese albergo nell'alpe tra Castiglione e Biforco; e come è d'uso di gente di si fatta maniera, cho male si può temperare che, come il ferro alla calamita, non corra alla preda, passando i patti e convegne si toglicano la vittuaglia loro apparecchiata senza pagare, e se trovavano cose non bene riposte nè in luogo sicuro, ne faceano danno, oltraggiando i paesani e di parole e di fatti. Perchè dolendosi gli offesi di clò, ed essendo male uditi e peggio intesi, ne presono cruccio; e raccogliendosi jusieme nel mormorio, alguanti di loro cominciarono ragionamento e di vendetta e di ristoro di loro dannaggio, e senza perdere tempo, s'intesono insieme quelli di Biforco fedeli de'conti da Battifolle, e quolli di Castiglione fedeli di quello d'Alberghettino, e con loro s'aggiunsono alquanti di quelli della Valdilamone, e disposonsi a loro vantaggio a luogo e tempo nel trapasso d'assalire la Compagnia, o parte d'essa, e oercar loro ventura per rifarsi di loro danni e vendicarsi degli oltraggi che aveano ricevuti. Quella sera medesima che questo per li villani si cercava, giò fu detto al conte di Lando, e avvisato che la seguente mattina gli s'apparecchiava novità . poco mostrò averlo a calere, sapendo che poco numero essere potea, e di gente alpigiana e male in arnese quella che il cercasse d'offendere ; nondimanco avanti al fare del giorno avacció sua cavalcata, e mise sua gente in cammino, e ne fece più parti; nella prima fe cavalcare messer Amerigo del Cavalletto, e con lui gli ambasciadori fiorentini, fuori d'uno che ne terme con seco, colla maggior parte di sua gente armata e disarmata con tutta la salmeria. I conestabili, con gente d'arme avvantaggiata, con loro arnese sottile e di valuta, in numero di ottocento a cavallo e cinquecento pedoni, col conte Broccardo, lasciò alla retroguardia e riscossa. Il cammino ch'eglino aveano a fare, tutto che non fosse lungo, era aspro e malagevole, perocchê venendo da Biforco a Belforte presso alle due miglia della valle, quinci e quindi fasciata dalle ripe e stretta nel fondo, dov'era la via, la quale si leva dopo alguanto di piano repente ed erta a maraviglia, inviluppata di pietra e di torcimenti, e tale passo è detto Alle Scalelle, che bene concorda il nome col fatto: il detto luogo passò liberamente messer Amerigo con tutta sua brigata, perchè ancora non erano giunti i villani, i quali poco appresso vi vennono in numero d'ottanta, o in quel torno, disponendosi partitamente nei luoghi dove pensarono a vantaggio e loro sicurità potere meglio offendere i loro nemici: e volendo uno de' maliscalchi della Compagnia 'con sna brigata il detto luogo passare, fu dai villani assalito, e con le pietre indietro ripinto. Il conte di Lando s'avea tratto la barbuta di testa, e mangiava a cavallo, e sentendo ciò ch'era cominciato, subito si rimise la barbuta, e fece gridare arme; onde i vlllani, che, come detto è, s'erano riposti per le creste de'colli, e nelle ripe e balzi che soprastavano le vie, sentendo il passo impedito, si cominciarono a mostrare per le ripe d'intorno, e a voltare gran sassi. e a gittare con mano sopra la gente del conte ch'erano nel basso del fossato, quasi come in prigione chiusi da altissime ripe. Il conte, non spayentato nè invilito per lo subito assalto, come nomo d'alto cuore e maestro di gnerra, di subito fece smontare da cavallo circa a cento Ungheri, e li fece montare per le ripe per cacciare i villani dalle ripe ov'erano posti, colle frecce e colle grida: ma poco gli valse, perocchè i villani ch'erano nei luoghi avvantaggiati e sicuri, e soprastanti assai a quelli dove gli Ungheri in nosa, e gravi di loro armi e giubboni non poteano salire, colle pietre n'uccisono alquanti e gli altri cacciarono a valle. E stando il conte e' suoi nel rumore e travaglio, colle difese che le sue genti poteano fare nel luogo stretto e malagevole, dove poco poteano mostrare loro virtu, una gran pietra mossa nella sommità del monte da parecchi villani, scendendo rovinosamente percosse il conte Broccardo, e lui e 'l cavallo ne portò nel fossato, e uccise: e per simile modo molti e morti e

magagnati ne furono. Veggendo i villani, che già erano scesi alle spalle de'cavalieri in luogo che li poteano fedire colle lance manesche, che i cavalieri per la morte di molti di loro erano invillti, e per la strettezza di loro da non si potere ordinare a difesa, nè per niuno modo abile atare, scesono con loro alle mani; uno fedele del conte Guido con dodici compagni arditamente si dirizzò al conte di Lando, e valentemente l'assali. Il conte colla spada fe' bella difesa: alla fine non potendo alle forze resistere, s'arrende prigione, porgendo la spada per la punta: ed essendo ricevuto, come s'ebbe tratta la barbuta, uno villano di una lancia il fedi nella testa, della quale ferita lungo tempo dopo stette in pericolo di morte. Arrenduto il conte di Lando, tutti i cavalieri smontarono da cavallo, e come il più presto poterono, spogliate l'armi per essere leggeri, si diedono alla friga, e come ciascuno meglio poteano saliano per le ripe, e per Il boschi e burrati fuggendo. Allora non solo gli uomini. ma le femmine ch'erano corse al rumore, e atare i loro mariti almeno con voltare delle pietre, gli spogliavano, e loro toglicano le cinture d'argento, e' danari e gli altri arnesi: e avvegnachè assai ne fuggissono per questo modo, molti morti ne furono. e pure de'migliori, e assai presi, e così de'fanti a pie. In questo baratto si trovarono morti più di trecento cavalieri e assai presi. e più di mille cavalli e bene trecento ronzini, e molto arnese sottile, e robe e danari vi perderono; e benchè fossono usciti del passo, errando molti presi ne furono nelle circostanze dagli altri paesani che non s'erano trovati alla zuffa.

Come volle fortuna, che per Il peccati dei popoli sovente favoreggia coloro che a loro sono faggello di Dio, sesendo il contelando preso da uno fedele e uficiale del conte Guido, il detto valente uomo, per aquistare maggior preda, essendo il conterotica, come dicemmo, l'accomandò a due suoi compagni: il conte vodendosi in mano di due villani, temendo forte che non lo menssono a Biforco, per l'offece di sua coscienza fatte la sera dinanzi a quelli della villa, disse a coloro che l' guardarano, di arce loro fiorini duemila d'oro, ed elli lo menssono altrove ovunque a loro piacesse, e che se in questo il servissono, il farebbe ricchi vonisi. I villani, conoscendo che, se il conte venisea alte mani del loro signore, della preda e riscatto del conte avrebboso piccola parte, si disposono a servire il conte; e "l menarono altà donna di messer Giovanni d'Alberghettino. La donna, non essendo livi il marto, il fece menare a Giovechino di Maghinardo degli Ubildini suo fratello a Castelpagano. Giò sentendo il signor di Boligna, chi erà suo intimo mmico a compare, di presente vi mando medide agueraiment, e lo fe medicare, e per sua operazione tanto fece, che liberanente li fu mandato a Bologna: il quale essendo bene proveduto e curato alla tedesca, poco regolando sua vita, e massimamente mon prendendo guaradia del viva, come fu da Bologna partitio cadde in grave informiti, nella quale più volte fu a pericolo di morte e liberato del male rimase in assi povero stato.

Essendo rotta e sbarattata la retroguardia della Compagnia, come detto avemo, messer Amerigo del Cavalletto che guidava la parte dinanzi, avendo ciò inteso, ed essendo ne' prati verso Belforte, e sentendosi dintorno alcuno romore si di coloro che fuggivano come di coloro che li seguitavano, di subito prese grande sbigottimento; e certo e'li bisognava, perocche il conte Guido e gli altri paesani conoscevano, cho venuto era il tempo di potersi. vendicare della Compagnia, e d'arricebire della preda loro. Ma il peccato volle che gli ambasciadori del Comune di Firenze si trovarono con loro, a'quali, temendo di tradimento, si ristrinsono a messer Amerigo e' suoi caporali con minacce di tor loro la vita, se a loro fosse fallata la promessa. Gli ambasciadori che si sentivano in lealtà, e sapeano ciò ch' era fatto non era stato operazione del loro Comune, gli assicurarono colle parôle: e per non mostrarsi ne' fatti dissonanti alle parole, cominciarono a usare autorità che non era loro commessa, e ferono comandamento a' fedeli del conte Guido, e a molti altri ch'erano tratti a'passi, per parte del loro Comune ch'e' non dovessono offendere ne danneggiare coloro cui aveano fidati il Comune di Firenze, a cui salvocondotto elli erano diputati, e ch'e' si dovessono dei passi levare: I quali tutti, contro a loro intenzione e volere, per reverenza del nostro Comune si levarono dall'impresa: Perchè quelli della Compaguia ch'erano vogliosamente avanti passati, affrettarono di tornare alla schiera, e tutti insieme stretti avacciarono il cammino, e per le strette vie delle piagge in quel dl si ridussono in Dicomano, e ivi con botti e altro legname senza perdere tempo s'abbarrarono il meglio poterono: e conescendo il pericolo dove erano ridotti, stavano tutti muti e smarriti alla speranza degli ambasciadori. E nel vero elli aveano da temere per l'avviso che loro subitamente fu fatto, che 'l nostro Comune avea in quelli stretti passi più di dodicimila podoni, dei quali i quattromila erano balestrieri scelti tra gli altri, e circa a quattrodento cavalleri, che, tutto che temessono il nostro Comune, più ridottavano i villani dell'alpe che li aveno assaggiati.

al rettori del Comune fiorentino, avuta la novella della detta retta, e di colore ch'erano rinchiusi in Dicomano, e inteso come, contro a'patti, i loro dinanzi aveano scorso infino a Vicchio, e le some del pane ch' erano a Dicomano aveano rubate, e tolti i muli, e fediti de' vetturali ; avendo nescolatamente queste novelle senza altro avviso de' loro ambasciadori, conoscendo che la materia richiedea tostano consiglio e partito, di presente feciono opasigli di numero di richiesti la gran quantità, nel quale furono molti notabili e savi cittadini, e consigliato sopra la materia, di grande concordia diliberarono, che i passi si tenessono per modo, ch'ei non entrassono sul nostro contado, e che non si desse loro niuno fornimento, nè si vietasse ad alcuno la loro offesa: e di presente si mandò per tutto il contado, che là si traesse d'ogni parte per non lasciarli passare. Il comandamento fu per il contadini subito adempiuto, perocche gran voglia avea il popole di levare di terra quella maladetta Compagnia: ma benche traesse il contado di gran volontà, mancaronli per maia provisione capitani e conducitori, e nondimeno presono i passi, e stavano con grande appetito di cominciare la zuffa. E se fatto si fusse, come fare si potea e dovea, in Dicomano senza rimedio el spegnea il nome della Compagnia per lungo tempo la Italia. .

Erano uscite lettere a' conti Guidi e agli altri circustanti a que'luoghi amici del nostro Comune, e per lo contado molte ne erano andate, e più per segno di nostro Comune. Il podestà era in que' paesi stato mandato uomo bolognese, e di si poca virtà, che non pensiamo che meriti d'essere qui nominato. Gli ambasciadori ch'erano con messer Amerigo, di subito mandarono in Firenze l'uno di loro per volere liberare la Compagnia, di coscienza del nostro Comune; il perchè di nuovo e di maggiore numero si fece consiglio di cittadini, nel quale l'ambasciadore con belle dimostrazioni s'ingegnò di ottenere che la Compagnia fosse posta in luogo sicuro, non facendo ricordo che per gli ambasciadori fosse preso partito di così fare; nel dette consiglio si prese e fermo quello che era stato ne' primi. L'ambasciadore era di tanta autorità e podere, che a richiesta sua i priori ebbono tre altri consigli, cercando la essi il consentimento di quello che egli e' compagni suoi presontuosamente aveano diliberato; in effetto in tutti si prese di concofdia quello che dinanzi negli altri era stato fermato; e ciò fatto, si cominciò a dare ordine all'offesa di coloro cui il Comune avea diliberato che fossono nimici, e ciò fu pubblicato per tutto. La Compagnia era stretta in Dicomano in forma e per modo, che tre di vivere non poteano; e circondata era intorno in maniera, che se non volassono, partire non si poteano. I colli sopra la Sieve erano presi pei balestricri fiorentini, e fatte erano grandi tagliate a' passi dove l'uscite erano più larghe, ed erano bene guardate; e oltre al grande numero de' pedoni ch'erano nel paese mandati per lo Comune, e che per volontà v'erano tratti, v'aveva quattrocento cavalieri de' quali era capitano uno Broccardo tedesco, antico conestabile del nostro Comune, il quale conoscendo il pericolo dov'era la Compagnia, non servando suo giuramento, con alcuno caporale andò in Dicomano, e ristrettosi con messer Amerigo e' suol caporali, presero insieme consiglio, il quale fu secreto, ma per effetti s'intese, al quale si credette che partecipassono gil ambasciadori, per avere di loro concetto e promessa la scusa, di presente gravi minacce fur fatte agli ambasciadori, e intra l'altre di torre loro vita se si trovassono di loro promesse gabbati ; appresso delle quali fu detto e offerto di largo, che volevano fare ciò che volesse il comune, e per osservanza volevano dare stadichi; fu riputato malizioso e sagace consiglio. Gli ambasciadori udito questo si strinsono insieme con fare vista d'avere gran panra, e liberarono quello, che, come è detto, altra volta aveano diliberato, ciò fn di trarli di Dicomano a salvamento e di metterli a Vicchio in quello di Firenze, che era proibito loro, e fargli signori del piano di Mugello con abbondanza di vittuaglia. In questo comprendere si può quanta baldanza cra in que' tempi ne' cittadini dello stato, e quanta poca reverenza si portava per loro alla metà del Comune; e meritevolmente, perocchè nè premio delle virtù, nè pena dei falli per lo Comune si rendeva în que' giorni, ma-le spezialità e le sette de cittadini faceano comportare ogni grande ingiuria del Comune con grande pazienza, la quale talora è vicina di crudeltà per la remissione delle deblte pene. Avendo preso questo partito, come detto è, non degnarono di manifestarlo per lo loro compagno al Comnne, e il Comnne avea proveduto alla gente sua di capitani, i quali sapendo l'intenzione del Comune, più credettono agli ambasciadori ch'al Comune, e consentirono a comandamenti che gli ambasciadori feciono al balestrieri e agli altri soldati del compne; ebbono gli ambasciadori in sul vespero Broccardo tedesco con tutti i soldati a cavallo che volentieri feclono quel servigio, e ordinarli alia retroguardia, per tema de'fedeli de' conti che non si poteano raffrenare, e il passo ch'era preso per li pedoni e balestrieri fiorentini feciono allargare, e rappianare le tagliate e le fosse, e abbattere tutte l'altre insegne con una d'un trombadore da Firenze posta in su un'asta : e avendo fasciata dall'una parte e dall'altra quella Compagnia de' balestrieri del comune di Firenze li condussono a Vicchio, e feciono loro dare del pane che mantato era là per l'oste de' Fiorentini. E avvenne, che non potendosi raffrenare i fedeli de' conti dalla mischia, che i balestrieri del Comune di Firenze furono costretti dagli ambasciadori di saettarli. I cittadini, e i contadini di Firenze, e i balestrieri, che di grande animo tratti per combattere la Compagnia, udendo ch'elii erano condotti in signoria del Mugello, perderono il vigore, e grande dolore n'ebbono, più che se fossono stati sconfitti, e ben conobbono che I Comune era stato beffato; e pubblicamente, e dentro e di fuori, appellavano gli ambasciadori per poco fedeli e diritti al loro Comune.

Sentito a Firenze che, contro alla liberazione del Comune la Compagnia sotto la condotta de'snoi cittadini s'era partita da Dicomano e ridottasi a Vicchio, e che era nella signoria del piano di Mngello, la città per comune se ne dolse, e li rettori d'essa non saneano che fatto s'avessono, nè che fare s'avessono ; e la grande moltitudine di gente a piè ch'era sparta per li poggi del Mugello non essendo capitanata, e non sapendo cui ubbidire ne offendere, non si partia dalle poste. Quelli della Compagnia, che sentivano quello ch'era diliberato a Firenze, avendo preso riposo per un giorno e una notte in Vicchio, veggendo i poggi intorno a loro carichi di fanti, e massimamente di balestrieri, I quali per li vantaggi del lnoghi onde aveano a passare più ridottavano, temendo che crescendo la forza del Comune, eziandio il piano loro non fosse impedito, la mattina raccolti insieme da Vicchio scesono nel piano, avendo per loro conducitore ritenuto messer Manno Donati; e come nomini usi nell'arme, vedendo che la gente del Comune, che loro era vicina, era volonterosa senza ordine o capitano, lasciato nel piano addietro uno aguato di cento Ungheri, s'arrestarono nel piano; e ciò feciono non per guadagno che sperassono di fare, ma perchè vidono che i balestrieri aveano passata la Sieve, o per vedere, come folli, o per guadagnare, atimando che, se agramente ne gastigassono alquanti, gli altri intimidirebbono e darebbono loro meno affanno : e così venne loro fatto. Perocchè caduti nell'aguato, gli Ungheri gli assalirono da due parti, e non avendo i balestrieri soccorso, di presente furono rotti e sbarattati : e come dicemmo, non attendendo a' prigioni, ne necisono più di sessanta, e ciò fatto, gli Ungherl si ritrassono alla massa de' loro, e senza niuno arresto tutti sl diviarono al cammino per lo passo dello Stale, sotto la guida di Ghisello degli Ubaldini, e quel di cavalcarono quarantadue miglia, fino ch'e' glunsono in au quello di Imola dove erano sicuri: malcontenti e palesi nemici del nostro Comune. La cagione di così lunga giornata fu perchè Ghisello non volca ai arrestassono nell'Alpe, per tema non facessono danno a' suol fedell, mostrando, se s'arrestassono, ch'e' sarebbono in gravi periculi. E per tanto senza niuno indugio feciono Il detto cammino, nel quale i masnadieri, per non rimanere addietro, laseiarono loro arme per l'alpe, per essere plù leggeri al cammino. Gli ambasciadori, fornito il servigio, tornarono a Firenze, e di loro falli presono scusa a'governatori del comune con quelle belle ragioni che seppono meglio divisare; e conoscendo di quanta autorità erano coloro ch'erano a quel tempo allo uficio de'signori, detto fu per alcuno de' detti ambasciadori : « Non cercate niù questi 

Il resto della grau compagnia del conte di Lando sotto la condotta di meser Amerigo del Cavalletto, s'em ridotta in Romagna, e ad essa tutti quelli ch'erano campati della rotta dell'Alpe si erano ricelti con assai gente avista e atta a mal fare, che fuggendo l'oneste fatiche, estressano di vivero di preda, e a richiesta del capitano di Forli cavalearono sa quello di Ravenna o' 3 sale che trovarono alle saline di Cervi: insacetto, come fosse per caricarsi, e non piccola quantità, e simite di grano e bestime, senza alcune contrasto levarono e pertarono in Forli, perchè si credette che fosse baratto del signor di Ravenna per fornire la città di Forli, e non intolto per amore del capitano, quanto per tema di sè, stimando, cha se il legato avesse Forli, la guerra si volgerebbe addosso a loti.

Il capitano, come uomo disperato, e con poca fede o legge, non avendo riguardo a' suoi cittadini ch'erano stati a ogni martiro per sostencre lo stato suo, segretamente si convenno co'caperali della Compagnia di dar loro venticinquemila fiorini e il

ricetto in Forli, ed elli impromisono a lui di levare le bastic che gli erane intorne, e che per alcuno tempo starebbono. in Romagna al servigio suo; di che seguitò, che all'entrante. d'agosto e' li mise in Forli senza assentimento de'suoi cittadini : i. quali essendo stati rotti, come dicemmo, avendo patiti molti disagi, e per tanto essendo in gran bisogno di ricetto, per prendere riposo cominciarono a torre le case de cittadini, e loro masserizie e arnesi, e accomunare e abitare famigliarmente con loro, e torsi della cese da vivere oltre a bastanza, pigliande dimestichezzo disonesto e spiacevoli colle famiglie de'cittadini, che per non useire di loro case e masserizie dimoravano con loro. Il perchè assai cittadini a cui era più caro l'onore che la roba, si partirono di loro abituri, e ristriguensi in piecoli luoghi, lasciando in abbandono, per non contendere con gente bestiale, tutte loro cose. Nel quale avviluppamento manifesto si vide gli errori degli erranti e servili popoli, che per matta stoltizia disordinato amore pertano a'loro signori e tiranni. Di ciò il popolo melto si dolse, e pel secreto ricordava con mormorio la gran fede male meritata che portata aveano al loro capitano, sofferendo il lungo assedio in contumacia di santa Chiesa col perdimento di tutti i loro beni, con grandi disagi e affanni di loro e di lero famiglie. Onde meritevolmente in loro fu verificate quel proverbio che dice, Chi contro a Dio getta pietra, in cape gli ritorna.

La Compagnia che era in Romagna tra Forll e Faenza, sentendo male fornita di gente d'arme la città di Faenza, la quale si tenea per la Chiesa, dove non era che uno capitano con meno di cente nomini da cavallo, si strinsono alla terra, ed entrarono in uno dei borghi. Il detto capitano allora era di fuori, e volendo tornare dentro, fu abbattuto e ferito, e de' suoi compagni assai magagnati. Per ventura erano in quel punto in Faenza trecento cavalieri del Comune di Firenze all'ubbidienza d'uno cavaliere fiorentino, il quale vedendo il subito e improviso assalto. prestamente si mise alla difesa colla brigata sua, e riscosse il canitano, e i nemici fuori del borgo sospinse, con loro assai danno, e ricoverato il capitano e l'onore della Chiesa si tornò in Faenza. Per lo detto assalimento baldanzoso e non proveduto si temette che non fosse nella terra: trattato ma se v'era, non si trovò. E ciò fa nel mese d'agosto del 1558. Appresso, a pochi di la compagnia de Tedeschi della bassa Magna, sotto il capitanato Anichino di Bongardo, s'accostò con quella ch'era in Romagna, e

molti allri Tedeschi che spontaneamente si partivano da' soldi degli Italiani, s'agginassone con loro, e come ebbono fatta una massa, vedendosi forti comiticanon a gridare a Firenze, i-cnendosi per fermo e per lo consiglio e da' tutti, che da' Fiorentini fossono stati raditi, e nell'Hipe esonititi. Di questa adunati e di sua mala parlanza gran sospetto si prese a Firenze, perchè si prese argomento di guerdare i passi.

Sentendo il nostro Comune che la Compagnia s'apparecchiava, avendo posto campo tra Bologna e Imola, e temendo non prendesse indi suo vantaggio in Toscana, senza perdere tempo vi mandò proveditori e maestri per afforzare sì quel passo, che togliesse speranza alla Compagnia, e a qualnuque altra gente volesse offendere Il Comune, di quindi passare. E perchè a sicurtà i maestri e' paesani potessono intorno a ciò lavorare, vi mandò il Comnne balestrieri assai e altra gente d'arme quale pensò alla difesa essere bastevole, con fare comandamento a tutti i paesani e vicini a quello luogo, che vi dovessono essere e colle persone e colle bestie loro ad atare, tanto che il luogo fosse abbastanza afforzato, i quali vi maudarono volentieri per tema di non essere sorpresì incautamente dalla Compagnia, che da quelli dell'Alpe si tenea offesa, e avea appetito di vendicarsi. L'opera fu di volontà affrettata perchè il pericolo era vicino, e in piccolo tanto fu tutto fornito, cominciando dalla vetta de' colli, e passando per lo tramezzo delle valli, li fossi e li steccati, colle torri di legname e bertesche spesse a guisa di mura di terra, con tre belle e forti bastite in su i poggi per dare favore a quelli che difendessono i palizzati, e perchè, se caso di rotta avvenisse, sl potessono ricogliere a salvamento. La chinsa per lungo fu intorno di passi ottomila, stendendosi insino presso a Montevivagni. Quelli della Compagnia, che s'erano alloggiati in su quello d'Imola, più volte tentarono e per diverse parti passare sul nostro contado, ma sentendo ch'e' passi dell'Alpe erano bene guardati (chè più di dodicimila pedoni la maggior parte balestrierl, talora fu che si trovarono allo Stale, senza quelli ch'erano all'altre poste) mutarono proponimento, e rivolsonsi Indietro nella Romagna, e massimamente sentendo venuto in Firenze messer Pandolfo di messer Malatesta da Rimini per capitano di guerra, non lasciando però le minacce contro al nostro Comune,

Il capitano di Forli per patto promise quindici mila fiorini alla Compagnia; onde venendo il tempo che pagare li dovea, e non avendo il di che eziandia affannando di presta i suoi cittadini,

diede ai caporali contanti fiorini duemila: ed essendo snoi prigioni il figliolo del conte Baudino da Montegranelli, e due figlioli del conte Lamberto della casa dei Malatesti detto il conticino da Ghiaggiuolo, i quali erano stati presi nella guerra del cardinale di Spagna, loro assegnò alla detta Compagnia in parte di pagamento per fiorini diecimila. Corrado conte di Lando, sentendo l'impotenza del gentilnomo coll'animo suo diritto e libero dove avesse avuto di che sadisfare, cortesemente li fece accettare, attendendosi dell'avanzo alla fede e promessa del capitano; e per non stare in bargagno, avendo il conte bisogno di danari, assenti il riscatto de' detti prigioni per quattro mila fiorini : e ciò fatto. con tutta sua brigata prese cammino, e si strinse verso quello d'Imola e di Faenza, cercando preda per vivere. E nei detti naesi ha una valle grossa e abbondante d'ogni cosa da vivere che detta è Limodiccio, la quale è circondata di poggi altissimi e aspri, e con assai stretti cammini all'entrare e all'uscire per grandi montate e scese: i villani di quel paese s'erano ridotti alle guardie de' poggi ov'erano l'entrate, non sperando che, per lo grande disavvantaggio di chi venisse di sotto, gente d'arme gli andasse ad assalire, poco avendo considerazione che la fame fa cercare per lo cibo ogni luogo segreto, e assalire eziandio le impossibill cose. Quelli della Compagnia assalirono le montagne con franchezza d'animo, facendo in fatti d'arme maraviglie ; il perchè i villani impauriti e inviliti lasciarono i passi, e diersi alla fnga, onde la valle tutta venne in podestà de' nemici, dove trovarono assai roba da vivere. E a loro fu bene bisogno di così trovare, per ristorare i disagi e la fame patita a Forli : ed ivi adagiato e loro e le loro bestie, vi dimorarono fino a di sedici di ottobre. E mentre che stavano a Limodiccio, più volte cercarono di passare in sul Fjorentino, ma ciò fu invano: perocchè trovavano, onde speravano passare, si forniti e ordinati al riparo, che non si assicurarono di mettersi a partito. E andarono a Modigliana, e assaggiarono il castello con battaglia, e niente poterono aquistare. All'uscita del mese cavalcarono a Massa, che è del vescovo d' lmola, e come suole avvenire dei beni de' cherici, essendo il luogo male proveduto di guardia lo presono, dove trovarono assai roba da vivere è arnese da preda. Alla rocca non feciono assalto, perocchè essendo nella guardia del signore d'Imola era bene guarnita e apparecchiata a difesa. I mascalzoni, per la troppa roba vi trovarono, vennono tra loro a discordia nel pigliare della roba, e per non venire a peggio

tra here missuo fuoco nella terra, e aree tutta colla maggiore parte dici che et i era dentre, perchè convenne che la brigatio parte di ciò che et i era dentre, perchè convenne che la brigatio e accampasso di fuori; e quivi soggiornarono alquanto vervo i confini di Bologna: e non avendo la vittaggia che a levro hisognara, il signore di Bologna ca dava love, e sostenneli equivi tatto il mese di novembre. Ciò disso che fece, perchè il leggio cardinale di Spagna era in cammino per passare in Romagna ripigilare la gaerre, e non sapen l'infectionione sua, sicchè per gedosia di suo stato era contento d'avere la Compagnia di presso.

Del mese di novembre la Compagnia si parti dalla Massa e andonne a Savignano, dove per difetto di vittuaglia stette poco, e passò in quello d'Arimini, ove consumato in breve tempo quello che cogliere poterono, per forza di fame più giorni strettamente patita, come arrabbiati combatterono il castello di Sogliano, nel quale era assai roba da vivere, e quello vinsono. e uccisone sensa misericordia ninna cenventitre abitanti. E per la vittoria di quello sormontati in orgoglio, combatterono il Poggio de Borghi e vinsonlo, e uccisono cencinquantacinque nomini. Veggendo vinte le fortezze maggiori e più atte a difesa, per paura le castellette vicine tutte s'abbandonarono, pelle quali senza contrasto entrarono i nemici, ove trovarono grande abbondanza di tutta la roba da vivere. E però quivi s'arrestarono lungamente, tenendo in continovo sospetto il Comune di Firenze, che temeano non scendessono l'Alpe dalla Fagginola al Borgo a Sansepolero, e per quella di Bagno, e per questa temenza il Comune di Firenze vi pose quello riparo che si noté e di gente e d'amici. . . . . . . . . .

La Compagnia, avendo vinto per battaglia il estalello di Sogliano, o alquanta ditro castellette della montagna, assendosi in quello alloggiati per vernare o per sentere di nuova civanna, o perche lorro paresa stera osiosi non Gaenno qualche maste, o per rispoglia, comi erano usati, tutta la roba che per lo paese poterono raccogliere riunarono; e arenon l'altre castella delle quali dabitavano che offendessono Sogliano; e voteado montarer o una singuiare confidenna a' terrazzasi di Sogliano, loro raccomandarono tutta la detta roba, più di cento di loro compagni di rierano masiati, e de l'unoni e valenti che fossono nella brigata, facendo buence argite promesea a quelli di Sogliano, como se fare volessono quello luogo loro camera o ridotto, e fare certo chi dentro vi fossos; e di chi tele prossono viaggio, e si passarono topra Rimirii Cosso; e di Calte prossono viaggio, e si passarono topra Rimirii desso; e di Calte prossono viaggio, e si passarono topra Rimirii desso; e di Calte prossono viaggio, e si passarono topra Rimirii desso; e di Calte prossono viaggio, e si passarono topra Rimirii dessono desso di contro vi fossos; e di Calte prossono viaggio, e si passarono topra Rimirii desso di calte dessono della dessono della dessono della 
assai presso alla terra. E' paesani d'interno, ch'erano dalla Compagnia stati rubati, arsi o distrutti, e i loro congiunti e amicl o morti o guasti delle persone, e però, come sentirono che la Compagnia s'era allungata, prestamente e per forza si ritornarono in Sogliano tutti, o quanti vi trovarono di quelli della Compagnia, si de' malati, come di quelli che li servivano, senza nluna misericordia gli tagliarono e uccisono, e ciò che trovarono nel castello rubarono e portarono via, lasciando in abbandono le mura; e questo occorse nel mese di gennaio del 1559. La Compagnia essendo stata alquanti giorni sopra Forli in molti disagi, si per le nevi ch'erano grandi, e si perche trovarono nel paese poca roba a tanta brigata, si partirono di guladi, e appressaronsi a Forll, e in Forli dal popolo per comandamento del capitano ebbono ricetto, e rinfrescamento di pane e di quello che dentro v'era riposto. Questo facea il capitano, perchè ogni altra speranza di difesa dal legato, fuori che di questa Compagnia, del tutto gli era mancata; di che più curando di suo stato, che sè o ch'e suoi sottoposti e servidori, con loro mescolò molte fiate la scellèrata Compagnia, con danno e con vergogna e disagio grande de' suol cittadini.

Vedendo il Comune di Firenze che la mala brigata della Compagnia sempre crescea, e che il verno passava, e appressavasi il principio della primavera, sicchè il tempo s'adattava alla guerra; e sentendo che il conte di Lando, come persona offesa, forte si dolca del nostro Comune, e che esso e la Compagnia per assentimento comune forte ne minacciavano, e cho mai campo non si mutava che tutti non gridassono a Firenze, a Firenze; e volendosi provedere sicchè al tempo si trovasse sufficiente e in punto di potere rispondere alla potenza ed al mal volere della detta Compagnia, ed essendo perciò necessario di trovar mode come abbondanza di pecunia venisse in Comune sénza gravezza e offesa de cittadini, a dl dodicl di gennajo gll anni 1559, providono per gli opportuni consigli che si facesse il quarto mente, ciò fu una prestanza generale di fiorini settantamila d'oro alle borse possenti, e chi prestasse per sè o per altrui, fosse scritto nel detto monte a creditore del Comune, . . . . .

Poichè preso ebbe la Compagnia per alquanti giorni rinfrescamento in Forli, per non consumare il gantite tomo, che era a stétil biogni, e loro d'ava ricette, non ostante il tempo fesso per le nevi e freddure a gente d'arme malagevole, si parti, e misei sulla unarina sopra Posravo e Fano, stendendons fino alle ceste di

Montefeltro; e loro convenia così fare, perchè la gente era molta, e per lo disagio delle nevi non poteano stare insieme, e sufficiente vittnaglia per loro e per la brigata loro non poteano avere, e per lo piccolo luogo non poteano trovare bene loro agio ancora da quelli di Montefeltro pagando derrata per danaio, e il freddo pagnente e nevi sopra nevi loro facea di portare grande penitenza de' loro misfatti. Molti uomini d'arme, ma i più de' saccardi, per lo brasco tempo, e per lo disagio e mala vita, non proveduti si morirono: e grande parte de' loro cavalli si guastarono per difetto di strame, e per lo mangiare del grano. ch' altra biada non aveano che dare loro; e perchè a loro li convenia tenere al sereno, e al ghiaccio e alla neve senza coverta; ben s'atavano quanto poteano con gran fuochi d'ogni legname, sicchè si poteano dire mezzi sconfitti dal tempo. Questo loro pessimo stato li fece fallire, che non ostante che da Montefeltro fossono di vittovaglia per li loro danari sovvenuti, per inganno entrarono la Montedifabri, ove alguanto di roba trovarono che un poco rendè li spiriti loro, ma non potendo più nel luogo durare, si traslatarono intra lesi e Sinigaglia, e in quel luogo ebbono trattato d'acconciarsi al soldo col duca d'Osteric. che era stato titolato dall'imperatore re de' Lombardi, ma non ebbe luogo, perchè domandavano soldo impossibile alia borsa del duca.

Il legato di Spagna, benchè di grande animo fosse, e nomo baldanzoso e di grandi imprese, era savlo e discreto; ed essendo venuto a Firenze, coll' industria e consiglio de' nostri cittadini ch' erano a sua provisione, più volte tentò con sagaci e be'modi, che 'l nostro Comune prendesse accordo con la Compagnia, non tanto per affezione ch'avesse all'onore e bene del nostro Comune, quanto per levarsi da dosso la forza loro coi danari del nostro Comnne. E cerco e ricerco, trovato il nostro Comune fermo e costante in volere piuttosto spendere in sua difesa ogni gran quantità di danari, che ricomperarsi qualunque piccola cosa dalla Compagnia, per levare via il preso costume di si fatta gente, che le città libere di Toscana e i possenti tiranni aveano recati sotto paiese tributo, vituperio e vergogna dei signori naturali, e della antica fama degi' Italiani, e massimamente del nome romano; seguendo il consiglio di cui avemo ragionato, all'uscita del mese di febbraio del detto anno. e per sè e per lo nostro comune, fermò concordia colla Compagnia, la quale in effetto fu in questa forma: che a loro darebbe fiorini quarantacinquemila d'oro per la Chiesa di Roma, il Camone di Firenze fiorini ettalmalia, ed eglino infra quattro amia seguenti non dovessono offendere la Chiesa nè sue terre, nè "I detto Comme di Firenze, nè suo distretto e contado; e soggiunse nel patto, che, se infra cinque di Il Comme di Firenze, ricenta la lettern da lui, non accettasse liberamente la detta concordia, che "I detto l'egato fosse tenuto loro dare fiorini dicciania. E questo mercato procedette da sagace consiglio"; perche li fu dato a intendere, che per la tena che "Comune avac della Compagnia, veggendosi nell'imprese abbandonare dal legato, e avendo poro rispetto e a consigliare e a provedere per lo favore de grandi cittadini, che per diversi rispetti accontavano il legato, che farebbono sua intenatone, aggiugnendo, che il nostro Commune per reverenza di santa Chiesa, e di lui, di cosà ditta non ell'archebo e vigorane, ma tutto avvenne altrimonti...

E aspettando la Compagnia prima la concordia, e appresso la detta prebenda, quasi come se avesse a fare la sua vendemmia, si s' allargava per lo paese studiosamente predando e facendo ogni male, e per quattro riprese combatterono un castello in su quello di Fermo, e non lo poterono avere; il perchè il legato s'affrettò di pagare. La Compagnia vedendosi fuori del verno, e rincalzata de' danari ricevuti dal cardinale, e nella speranza di avere da' Comnni di Toscana, stava baldanzosa, e a giornate fortemente cresceva si di gente a cavallo e di gente tedesca che cassare si faceva, e si di gente a niè, che per rubare di volontà si mettea in brigata: e come per all effetti di questa Compagnia si vide, gente di si fatta ragione poco si cnra di fare vendetta di sna brigata, e molto meno di purgare sna vergogna, pur che abbi danari, e chi è morto s'abbi il danno, e poi è la sua morte vendetta : il perchè seguendo loro costume, credendo con le grida spaventare il Comune di Firenze e farlo ricomperare, a ogni piè sospinto con istrida e romore minacciavano il nostro 

Sentendo il Comme di Firenze per la relazione de' saoi ambasciadori che il legato avea fermo per sè l'accordo con la Compagnia, e abbandonato nell'impresa grande e pericolosa il nostro Comune, forte isi dolss; e lenchè sollicitamente e con molta provedenza, infra 'l tempo che la Compagnia badava in Romagna aspettando il tribujo dal cardinale, si fosse messo in asetto e alla difesa, all'offesa de' snoi nemici, sentendo che 'l sabato santo a di 20 di aprile la pecunia promessa alla Com-

pagnia era pagata, raddoppiò la sollecitudine, facendo gente quanta ne trovava assoldare, e affrettaudo l'ainto dell'amistadi. e riformò per capitano di guerra messer Pandolfo de' Malatesti. o a di 29 di aprile 4559 fece la mostra della gente sua, la quale fu da ducmila barbute, e da cinquecento Ungheri, e da duemila cinquecento balestrieri eletti tra gli altri, e armati tutti a corazzine; e avendo in punto questa brigata, messer Bernabò signore di Milano, il quale da questa Compagnia più volte era stato oltraggiato e l'avea in odio, offerse aiuto di mille barbute e di mille masnadieri al nostro Comune, e il Comune l'accettò, Il detto signore senza niuno intervallo di tempo ne cominciò a fare assoldare in Toscana. E mentre si facea queste cose, messer Francesco da Carrara signore di Padova mandò in aiuto ni Fiorentini dugento cavalieri, e i marchesi da Este signori di Ferrara mandarono trecento cavalieri; e fu cosa mirabile, che i tiranni che per natura sogliono essere nemici e oppressori de'popoli che vogliono vivere in libertà, si mettessono ad atare il nostro Comune fedelmente, che sopra tutti gli altri d'Italia sempre s'è opposto a' tiranni e disfattine molti, e i popoli di Toscana che sono vivuti lungamente a libertà ecreassono il contrario quasi di assenso comune, bene che non apertamente. E cominciandoci a' più antichi e intimi amici del nostro Comune, che mai da lui non furono offesi, ma sempre atati e difesi, esaltati nei loro onori, cioè da' Perugini, contro il volere del Comune di Firenze, c per suo abbassamento e desolazione, secondo loro eredenza e speranza, presono accordo colla Compagnia per cinque anni, dando loro di censo ogni anno fiorini quattromila d'oro, e a tutta l'oste in dono tre di vittuaglia, e da indi innanzi derrata per danajo, e il passo libero per lo loro contado e distretto a ogni tempo che e' volessono passare, promettendo che non darebbono contro a loro aiuto a' Fiorentini: la quale coralmente punse il nostro Comune, e molto l'ebbe a grave. Vedendo i Sanesi e' Pisani, ch' e' Perugini, che sempre erano stati un animo e un corpo co' Fiorentini, aveano preso l'accordo feciono il simigliante, e più i Pisanl, come antichi e perfid! nemici del nostro Comune.

La gran Compagnia del conte di Lando, affilita e consumata la Romagna e la Marca, superba e bidanzoa si mosee, è sotto la guida de'eittadini che dati l'erano a conduta dal Comune di Perugia passò per lo distretto di Perugia, e tatto den ne' patti svessono promesso non fare danno, le rapadi mani non si po-

teano contenere che non predassono, e offendessono chi le facesse contesa; e ciò non passò senza querele de paesani, poco intese dai loro signori Perugini. Loro passata de' detti luoghi fu nel detto anno 1539 entrando il mese di maggio; e nel detto stallo e trapasso, credendo ogni gente d'arme arricchire in sul nostro contado della preda e ricetto, e di quello che insieme pensavano fare rimedire il Comune di Firenze, abbandonato nell'impresa, dal legato e da' Comuni di Toscana, che per invidia e mal talento prendevano speranza che molto abbassasse nostro Comune, tanto crebbe e moltiplicò la detta Compagnia, si di gente cassa del legato, e da' Perogini, e dai Sanesi, e da altri Comuni, che passava il anmero di cinquemila cavalieri e di mille Ungheri, e di più di duemila masnadieri di gente senza arme fornita, ch'erano assai più di dodicimila bocche senza le bestie. Il perchè avveniva, che dovunque s'alloggiavano eziandio per pochi di, secondo i loro patti e convegne lutto consumavano e guastavano in forma, che a' paesani toglicano la fatica di fare la ricolta. Quando i conducitori della Compagnia e i loro capitani si vidono in luogo che poteano per sperto cammino venire in sul contado di Pirenze, con sottile modo e con molta sagacità e astuzia feciono da molte parti muovere amici del Comune di Firenze, e alcuno scrivere, e alcuni venire infino a Firenze a cercare convegna, offerendo ogni concordia, lega e patto che sapessono o volessono domandare il Comune. Stando in queste mene, e di continovo fortificandosi il Comune, in processo di tempo arrivarono a Firenze ambasciadori del marchese di Monferrato, i quali erano stati nella Compagnia per conducerla al soldo suo e do'suoi collegati, i quali domandavano cortesemente al nostro Comune per parte di ioro signore solo il titolo della concordia senza pagare danari, e il passo sicuro per lo distretto del Comane di Firenze, più offerendo ner aumenda dare al Comune nostro fiorini dodicimila d'oro: a oltre a costoro per simigliante cagione vennono segretamente certi cittadini di Perugia. Il Comune, che per suo onore avea presa la tira, nel proposito suo stette fermo e costante, e non intralasciava per ragionamenti che non intendesse continovamente alla difesa, cercando di mettersi a prova di spegnere la Compagnia in Italia. E certo fu mirabile cosa, che 'l nostro Comune si volesse mettere a partito e a fortuna con gente con cui non potea guadagnare altro che fama e onore; ma così era per quella volta disposto, e tanto pertinace al servigio, che minacce, né offerta di larga e onorata concordia, né altro qual altro vantaggio lo pote ritarrar della pertinacia del suo proponimento; essendo tutto di combattuto da molti grandi e potenti suai cittadini, i quali o che consecesono il pericolo, o che tumessono di laro passessioni, o perchè fossono d'animo vile, apertamento ne pubblici e aperti consigli aoperavano e consigitavano che si prendesse l'accordo: mai diesdierio di vivere in libertà viase l'appetito de' cittadini, che consigliavano e volcano per maggioranta che'l Comune facesse a loro modo, e la puara della Compagnia e ogni stimolo degli antici che si provarono di ciò. Questo addivenno per l'unità de' cittadini mercatant, e artefici, e di mezano stato, che tutti concorsono in une volcre all'onore e bene del Comune.

La forza del Comune di Firenze continovo cresceva si per gente di soldo e si per amistà, perocchè in questo venne del regno mandato dal re Luigi il conte di Nola della casa degli Orsini con trecento cavalieri; e sentendo il conte di Lando sua venuta essendo a Bettona, con mille barbute a loro cavalcò incontro, credendolisi avere a man salva; ma ciò sentendo per sue spie il conte di Nola, il quale era molto loro presso, come gente del re per lo capitano furono ricevuti in Spoleto : la qual cosa a' Perugini fu tanto grave, che al capitano predetto di Spoleto, che era loro cittadino, cercarono di fargli tagliare la testa: e per mandare ciò ad esecuzione, mandarono il loro conservadore che cercasse di farlo; ma gli Spoletani, che si contentavano d'avere fatto servigio al re nella persona della gente sua. nol vollono patire, e non lasciarono entrare il conservadore in Spoleto: per questa cagione furono vicini a ribellarsi al Comune di Perugia. Il conte di Lando, stando alla bada più di di prendere questa gente, vedendo tornare in fumo il suo proponimento, per non perdere più tempo si ritornò alla sua Compagnia, e il conte di Nola, preso il suo tempo, a salvamento se ne venne a Firenze. Anche avvenne, che fu bella cosa, che dodici cavalieri napoletani tra di Capovana e di Nido, facendo loro caporale un messer Francesco Galeotto, si per servire nostro Comune, e sl per fare prova di loro persone, sentendo che con la Compagnia si deliberava di prendere battaglia, con altrettanti scudieri a loro compagnia in numero in tutto di cinquanta barbute, nobilmente montati, e con ricche e reall transegne e armadure, alle loro spese vennono a Firenze, e tornarono in casa de' cittadini, veduti lietamente e onorati da tutti, standosi

dimesticamente co cittadini per la terra im pace e in sollazzo, aspettando che si facesso battaglia, e stettono tante che si parti la Compagnia; il Comune veggendo la cortesia e l'amore che avenen mostrato, gli onorò di doni eavallereschi, cera e con-fetti. La Compagnia essendo stata oltre al tempo promesso in sul contado di Perugia, e loro fatto gran danno e disagio, si drizzarono a Todi, dove stettorio sei di, danneggiando e vivendo di prepeta, e' Todini ricouperarono il guasto per quelli danari che poterono fare; onde per patto, di bro terreno si parti la Compagnia, e a di venticinque di giugno fa a Boncovento e al Bigno. a Vignosi, ricevata con apparecchio di vittuaglia da Sanesi, e a arnida di loro cittadatii.

I Fiorentini essendo pieni di bnona speranza si per lo loro capitano, che a' que' tempi era riputato grande maestro di guerra e nomo di grande enore, e si per li molti gentili nomini pratichi in arme ch'erano mandati per capitani deila gente ch'era venuta nell'aiuto del Comune, e si per gli altri paesani e forestieri ch'erano sentiti, e atti, non che a seguitare, ma a conducere e a governare ogni grand'oste, i quali erano tutti di bnono volere, e desiderosi di prendere battaglia e per loro fama e onore, e per servire e accattare la grazia del Comune di Firenze, e per spegnere quella mala brigata, e l'asanza del criare spesso Compagnia per ingordigia di fare ricomperare signori e Comnni; appresso si vedea il Comnne fornito di bella gente e bene armata e non di ribaldaglia; il perchè sabato a di ventinove di giugno, il di di san Piero, coll'usato modo e stile di nostro Comune, con allegrezza e festa si dierono l'insegne, e'l capitano ricevuta la reale di mano del gonfaloniere di giustizia; l'accomandò a messer Niccolò de'Tolomei da Siena, il quale era allora al soldo del Comune di Firenze, uomo fedele e di grande animo. Data l'insegna e piena facoltà al capitano di combattere e di non combattere per l'esaltazione e onore del Comnne di Firenze, senza darli consiglieri o tutori cittadini che'l possono variare o impedire, cosa rade volte usata per lo Comnne, ma utilmente fatta; e nella detta impresa lodata, si parti di Firenze con l'esercito.

Essendo la Compagnia sata più giorni al Bogno e a Bonconvento, andonne a Isola, e avtu quiri d'à Sanesi la vittuglia in abbondanza per portarne con seco, a di venti di giugno mossono campo a piccoli passi girando per non venire sa quello di Firenze; e lasciandosi Siena allo reni, fectono via da Pratollino,

e ivi dimorarono due di di luglio, avendo la condotta e la panatica da' Pisani, si se n'andarono a Ripamoraccia, e l'oste del Fiorentini si levò di Pesa e valicò Castelfiorentino, e a di cinque di luglio montò campo e fermossi alla torre a Sanromano, comprendendo infino alle Celle sotto Montepopoli, per attendere quivi la Compagnia sotto verace e bello ordine e buona guardia, stando sempre avvisati ; la compagnia di Rimortoia se ne venne a Ponte di Sacco; e' Pisani popolo e cavalieri con numero d'ottocente barbute o in quel torno, sotto colore di guardia, ma nel vere per dare alla Compagnia caldo e favore, e in caso di zuffa ainte e soccorso, si misono al Fosso arnonico, e venuta che fu la Compagnia, la condossono al Pontadera, e come la vidono accampata, si ritornarono ad altre frontiere vicine a quel luogo. E se'l fatto fosse seguito alle minaccie della Compagnia, si trovò vicina all'oste de' Fiorentini a due miglia, sicchè se voluto avessono fare d'arme l'aveano in balia ; ma veggendo il conte di Lando e gli altri caporali ch' erano con lui che l'oste de' Fiorentini si conduceva saviamente, e con ordine e maestria d'arme, e che di buona voglia arditamente contro a loro si metteano, non conoscendo nel luogo vantaggio, ma piuttosto il contrario, per migliore consiglio dopo a cinque di che a fronte a fronte erano stati co' nostri senza fare alcuna mostra o atto di guerro, a di dieci di luglio si parti bene la metà la mattina per tempo, e in sul mezzogiorno a Sanpiero in Campo nel Lucchese, e accampossi quivi. Il capitano de' Fiorentini lore mando alle coste messer Ricciardo Cancellieri con cinquecento nomioi da cavallo per tenerli corti e stretti in cammino, e lasciato al passo di Sanromano bastevole guardia, a di 21 di luglio mosse l'oste e s'accampò alla Pieve a Nievole molto presso a' nemici, in luogo, che tra l'uno oste e l'altro era il campo piano e aperto, per fare d'arme chi avesse voluto.

Corrado conte di Lando, capitano e guida della Coupegilo, con gii altri caporali e conducitori, arendo di Pisani ferua permaesa e dalla gente loro ch'erano in numero di ottocento barbute e di duemila peloni, la quale tenerano in punto a Montechiaro sette colore e nome di guardia, mischianois continono con quella della Compagnia, della quale cosa i l'iorentini urrano eracciosi e male contenti, tutto che in vista accettasono le seuse dell'asno, quel della Compagnia ne prendessono coldo e haldanza eradendo sparvatare col detto appoggio, a di dodici del mese di lugio in persona loro troupbetti mandereno con grando gazarara trombatedo:

nel campo de' Fiorentini con una frasca spinosa, sopra la quale era un guanto sanguinoso e in più parti tagliato, con una lettera che chiedea battaglia, dicendo che, se accettassono l'invito, to-l gliessono il guanto sanguinoso di su la frasca pugnente. Il capitano con molta festa e letizia di tutta l'oste prese il guanto rideado: e ricordandosi la Lombardia nel luogo detto la Frasca era sista a sconfiggere il conte Lando, con volto temperato e savio consiglio rispose in questa forma : « Il campo è piano, libero e sperio in tra loro e poi, e pronti siamo e apparecchiati a nostro podere a difendere ed esaltare il campo in nome e opore del Comune di Pirenze e la giustizia sua, e per piuna altra cagione qui siamo venuti, se non per mostrare con la spada la mano che i nemiel del Comune di Firenze banno il torto, e muovonsi male senza niuna cagione di giustizia o ragione di guerra; e per tanto speriamo in Dio, e prendiamo fidanza e certezza d'ayere vittoria di loro : e a chi manda il guanto direto, che tosto vedrà se l'intenzione sua risponderà alla fiora e aspra domanda ». E fatta questa risposta, e oporati i trombetti di bere e di doni, il capitano fece sonare li stromenti per vedere il cambio de'suol; e tutto che dubbioso sia l'avvenimento della battaglia, e che vittoria stia nelle mani di Dio, e diela a cui e' vuole, grande sicurtà e fidanza prendeva nostra gente, che in que' giorni era fortificata di trecento soldati di cavallo nuovamente fatti per lo nostro Comune, e della venuta di messer Ambrogiuolo figliolo naturale di messer Bernabò che in que pochi di venne con cinquecento cavalieri e con mille masnadieri, il quale giunto, a grande onore ricevato da' Fiorentini, e donatoli uno nobile destriere, di presente cavaleò nell'oste e con molti cittadini, i quali stimando che si facesse, battaglia si misono in arme e andarono all'oste. E infra l'altre cose che occorsono in questa faccenda fn, che messer Biordo e 'l Farinata della casa degli Ubertini, essendo in bando per ribelli del Comune di Firenze, s'offersono in suo aiuto e onore, ed essendo graziosamente accettati, vennono con trenta a cavallo nobilmente montati e bene in arnese, e veduti volentieri e lodați da tutti, cavalcarono al campo, d'onde per tornare la grazia del nostro comune tanto si faticò messer Biordo, che era grande maestro di guerra, che ne prese infermità, e tornate a Firenze ne mori, e per lo nostro Comune fu di sepoltura maravigliosamente onorato.

Stando a petto l'un oste all'altro senza fare in arme atto nessuno, una notte di furto si partirono della Compagnia trecento cavalieri con alguanti masnadieri, e cavalearono verso Castelfranco, e ritraendosi senza preda, si riscontrarono con t e cittadini di Firenze e altri Empolesi i quali alla mercantesca tornavano da Pisa, i quali presono, e feciono ricomperare, e da indi innanzi più non s'attentarono di cavalcare in sul nostro contado e distretto. Stando le due osti vicine, narendo al conte di Lando, e agli altri caporali e a tutta la Compagnia avere poco onore della invitata di giostra, a di 16 del mese di luglio con le schiere fatte si misono innanzi verso l'oste de' Fiorentini: il capitano saviamente consigliato, fatto della gente del nostro Comune una massa, con maestria e bell'ordine di gente d'arme in tutte le sue parti bene divisa e capitanata come era mestieri, si dirizzarono verso i nemici, i quali veggendoli venire, si fermarono in un lnogo che si chiama il Campo alle Mosche, il quale era cinto di burrati e aspre ripe, dove senza grande disavvantaggio di chi volesse offendere non poteano essere assaliti; i nostri gli aspettarono al piano, allettandoli alla battaglia il luogo il quale era comnne; ma i grandi minacciatori, e di poco cuore, se non contro a chi fugge, non s'attentarono di scendere al piano, e coi palaioli e marraioli che assal n'aveano dai Pisani non intesono a spianare il campo, ma ad afforzarsi con barre e steccati in quel luogo, e ivi alloggiatisi, e arso il campo ond'erano partiti, il capitano de' Fiorentini si fermò coll'oste dov'era arso il campo, a meno d'un miglio di piano presso a' nemíci, e quivi afforzossi per non essere improviso assalito, e spesse fiate con gli Ungheri insino alle barre facea assalire I nemici, ma nulla era, che tutti o parte di loro si volessono mettere a zuffa; il perchè faceano pensare che ciò facessono per maestria di guerra per cogliere i nostri a partito preso e a vantaggio loro; ma il savio capitano col bnono consiglio sempre stava a riguardo e proveduto in forma, che con inganno non ll facessono vergogna.

Vedendo i conducitori della Compagnia che l'oste de Fiorentini era loro appressata con molta allegrezza solto il savig gorenno del bnono capitano, ed i molti altri valenti comini d'arme famosi, e osficiente ciascuno per s'a de sesere capitano, e di tali vi erano ch'erano stati, è che la gente del Comme di Firenze era fresca e bene armata, e la loro stanca, e la maggior parte fiebole o male in arnese e veggendo che al continova a' nemici forac erescava, o temetido di non essere soppresi nel l'ango dov'erano o che'i passi non fossono loro impediti; e sentendo, ch'E' Fiorentino co che'i passi non fossono loro impediti; e sentendo, ch'E' Fiorentino

tini di ciò procacciavano, e presa esecnzione aveano mandati balestrieri e pedoni nelle montagne verso Lucca : e conoscendo che a loro convenia vivere di ratto spargendosi e cercando da lungo la preda, o che essendo tenuti stretti, a loro convenia o arrendersi o morire di fame; ed essendo stati a gravare i Pisani venti di più che non era in patto con loro, soprastando quivi senza venire a battaglia temeano di soffratta vittuaglia, aspettando il soperchio di non rincrescere ad altrni, e diffidandosi di vincere i Fiorentini per istracca, e tutto ch'avessono domandata battaglia la schifavano, e per tema di non esservi recati per forza, s'erano afforzati con fossi e steccati, la vilia di santo lacopo a di ventitre di luglio, di notte, innanzi l'apparita del giorno, misono nel loro campo fuoco, e in fretta sconciamente si partirono, quasi come in fuga, non aspettando l'un l'altro, valicando il colle delle Donne in su quello di Lucca, ch'era loro presso; sicchè prima furono in su quello di Lucca infra sei miglia, che l'oste de'Fiorentini li potessono impedire. E ciò avvenne, perchè il nostro Comune avea imposto al capitano che si guardasse di non rompere la pace a' Pisani cavalcando in su quello di Pisa o di Lucca, che la teneano allora, e per la detta cagione il capitano non si mise a seguiril. E certo e' si portò valentemente in tenere a ordine e bene in punto così grande oste, e farsi temere e ubbidire alla gente che gli era sommessa, e alla foresteria che serviva per amore, procedendo con savia condotta, e bnona e sollecita guardia, per modo che in pochi giorni ricise il pensiero dell'offesa dei nemici, e a loro tolse ogni speranza che 'l conte di Lando avea e gli altri caporali, di fare quel male che aveano promesso di fare al nostro Comnne. Questa utile impresa e degna di fama fece assai manifesto, e fece conoscere pienamente a tutti i Comuni di Toscana e d'Italia, e a' signori, che gente di Compagnia, quantunque fosse in numero grande, e terribile per sua operazione scellerata e crudele, si potea vincere e annullare, perocchè la sperienza occorse, che tale gente somigliante furono per natura vile, e codarda: cacciare dietro a chi fugge, e dinanzi si dilegua a chi mostra i denti. Noi vediamo, che il ladro sorpreso nel fatto invilisce, e lasciasi prendere a qualunque persona; e così addivenne di questa mala brigata, che solo per rubare si riducea in compagnia.

Fuggita la Compagnia dal campo delle Mosche dev'erano stati Schiar. Vol. V. 20 appetto dell'oste de'Fiorentini per speranza venti gierni, com'è addietro narrato, ed essendo al ponte a san Quirico in sul fiume del Serchio, molti sene partirono, e chi prese suo vinggio e chi in uno e chi in altro paese; e la maggior fortezza di loro, ch'era col conte di Lando e con Anichino di Bongardo, quasi tutta di lingua tedesca, prese il soldo dal marchese di Monferrato: e ricevuto per luro condotta in parte di paga ventottomila fiorini d'oro, tutto loro arnese grosso con gran parte di loro gente miseno in arme, E conducendoli sempre i Pisani, e avuto licenza dal doge e da Genovesi, e dato loro stadichi di non far danno per la Riviera, donde loro convenia passare, e di torre derrata per danaio, se n'andarono in sulla Magra; e s'affilarono uomo innanzi a uome, e misonsi in cammino per li stretti e malagevoli passi, che alla via loro non era altra rimasa. Ne per ricordo si trova, che dal tempo d'Annibale in qua gente d'arme in numero grande per quei luoghi passasse, perchè sono vie malagevoli alle capre. E bene verifica la sentenza di Valerio Massimo, il quale dice, che la nicistà dell'umana fiebolezza è sodo legame, la quale in questa forma è rivolta in verbo francesco. Necessità fa vecchia trottare. In questo cammino senza niuna offesa, solo che di male vivere, misono tempo assai. La Compagnia, preso suo viaggio, l'oste del Comune di Firenze stette ferma in sul campo Infiae al giovedi a di primo d'agosto 4559; a quel di con grande festa levarono il campo molto ordinatamente e passarone da Serravalle, e alloggiaronsi alla sera alla Bertesca tra i confial di Firenze e di Pistoia, stendendosi fino a Prato, il venerdi mattina a di due d'agosto di quindi si tornarono a Firenze. I Fiorentini per onorare il capitano li mandareno incontro alla porta due grandi destrieri coverti di scarlatto, e un ricco palio d'oro levato in asta, con grandi drappelloni pendenti alla reale, sollo il quale vollono ch'egli entrasse nella terra a guida di cavalieri e gentili uomini e popolari: ma il valente capitano prese e secettà cortesemente con savie parole i cavalli, ch'erano doni cavallereschi, e ricusò di venire sotto il pallio; e fulli a maggiero onore riputate, E per rendere al Comune l'insegne, con la gente ordinata come l'avea a campo tenuta, nella prima frontiera mise i balestrieri e gente a piè, e approsso alla camera del Comune. poi gli Ungheri, appresso i cavalieri, e in fine mise ll palio innanzi per onore del Comune alla sua persona, e senza niuna nomoa in mezzo del conte di Nola e del figliolo di messer Bernabò, e' venne per la città al palagio de' signori priori, e iri con grande allegrezza rassegnò il bastone e l'insegne a' signori priori, le quali accomandate gli aveano, e da indi a pochi giorni fatto a grande numero di cittadini un nobile e solenne convito, se ne tornò in Romagna.

Arsado la Compognia preso viaggio per la Riviera di Genova sotto tiolo di soldo contro a' signort di Milano, i Fiorentini il cii animo era a perseguitarla, e per seguire a loro postero il priedoso nemico nome di Compognia in Italia, e avendo rispetto a questo volere, ma molto più al servigio ricevuto da messer Bernabò contro a essa Compognia, di tutta sua gente seama resta, a di deicioto d'agosto la fece cavalcare verso Milano solto la inegena del Comune di Firenze a guida di loro cavalerio podori, i quali ricevuti graziosamente in Milano, cavalcaroso nell'oste. Elli farnoa vinictori, non tanto per lo anumerioso, de per la forza loro, quanto per la fama del favore del sostro Comune, che grande era a quell'ora, per la vittà presa pra la Compagnia della gente del Comune e de Fiorentini per la rithiumento. Che fatto n'avesno

Seguendo i principii fatti per lo Comune in mandare gente a messer Bernabo contro alla Compagnia, il signor di Bologna. ch'allora era in pace con lui, il mandò cinquecento cavalieri. e quello di Padova, e quello di Mantova, e quello di Ferrara ancora li mandarono della gente loro; essendo il marchese di Monferrato fatto forte con la Compagnia, usci fuori a campo con molta baldanza, ma di subito i signori di Milano con loro oste li furono appetto, sicchè li convenia stare a rignardo, e per tenerlo a freno i detti signori posono l'oste a Pavia, e strinsela forte. Il marchese, avendo alla fronte il bello e grande esercito de' detti signori, non si potea volgere indietro a dare soccorso a Pavia per non avere i nemici alla coda, e stando li due osti affrontati, non ebbono tra loro cosa notevole, se non d'une abboccamente di cinquecente cavalieri di que' della Compagnia, che per avventura s'abboccarono con altrettanti di quelli del Comune di Firenze, intra' quali per onta e per gara e per grande spazio fu dura e aspra battaglia, e infine i cavalieri de' Fiorentini sconfissero quelli della Compagnia. Nella quale rotta furono presi tre caporali de' maggiorenti della Compagnia con più di dugento cavalieri, e assai ve ne forono morti e magagnati; e ciò avvenne d'ottobre del detto anno.

Non è da lasciare in silenzio, oltre all'altre infamie, quello

della corrotta fede che in que' giorni mosse il conte di Lando al marchese di Monferrato, il quale con molto spendio e fatica gli avea tratti in Toscana lui e sua Compagnia, ove si potea dire veramente perduta, e fatti conducere a salvamento per la riviera di Genova e poi pel Piemonte nel piano di Lombardia, con patti giurati di tenerli fede infino a guerra finita contro ai signori di Milano, con certo soldo limitato da notersi passare con avanzo, il traditore, rotta ogni leanza e promessa al marchese predetto, nel mese di ottobre con millecinquecento barbute prese segretamente il soldo di messer Bernabò, e uscì dell'oste del marchese, e se n'andò in quello de' nemici con l'insegne levate, rimanendo Anichino e gli altri caporali col resto della Compagnia al marchese. I quali molto biasimarono il fallo enorme del conte. pubblicamente appellandolo traditore; ma poco tempo appresso, tirati dal suono della moneta de' signori di Milano, feciono il simigliante, e tutti abbandonarono il marchese, verificando il verso del poeta. Nulla fides pietásque viris qui castra sequentur; che recato in volgare viene a dire: Niuna fede, nè niuna pietà è in quelli nomini che seguitano gli eserciti d'arme, cioè a dire in gualdana a predare, e a fare male. I signori di Milano dopo la venuta del conte fortissimamente strinsono la città di Pavia, togliendo a que' d'entro ogni speranza di soccorso, perocchè vedendo il marchese i modi tenuti per lo conte di Lando, ed origliando i cercamenti che i Tedeschi che gli erano rimasi faceano, non osava e non si confidava mettere a bersaglio per soccorrere la terra. ==

Nº IX. pag. 472.

Statistica europea.

Dopo il 4450, Marin Sanuto offre quest'antichissimo specchietto statistico.

Entrate di tutte le potenze cristiane e quello che possono fare.

Il re di Francia con tutto il suo sforzo di sue entrate e delle angherie dei principi, duchi, marchesi, conti, baroni, cavalieri, vescovi, abati, canonicati, preti, cittadini, in casa sua d'uomini periti nell'arme può fare in tutto uomini a cavallo 50,000. Vo-

(1) Dev'essere un errore, ripetuto anche nella lista delle rendite, che secw; perchè a' tempi dell'autore la Bertagna non era che una ducea, non pottote, crac'i p., a segno di mantenere 4,000 cavalli.

Il maestro di San Iacopo con tutte le sue entrate d'uomini periti nell'arme, in casa sua cavalli 4000,

fuori cavalli .

4,000

2,000

310 sciilaimesti e sott al libro Sull.

Il duce di Borgogna con tutle le sue entrate, ut riprit, in casa sua cavalli 1000. Nel 1414 avea tentione 5000, ma le guerre hanno distrutto il paese. Fuori di casa cavalli Il re Rinieri con tutte le sue entrate farebbe in casa sua cavalli 6000, fuori di casa cavalli Il duca di Savoia con tutte le sue entrate farebbe in casa sua cavalli 8000, fuori di casa cavalli 11 marchese di Monferrato terrebbe in casa sua cavalli 2000, e fuori di casa cavalli 2000, con futlo 11 conte Francesco Sforza duca di Milano, con tutto

1.500

3,000

4,000

1,000

5,000

1,000

4.000

1.000

1,000

2,000

5,000

6,000

2,000

2,000

Il conte Francesco Síorza duca di Milano, con tutto lo suo síorzo in casa sua può fare cavalli 10,000; con fatica fuori cavalli

casa cavaffi

I principi del reame che sono potenti, con tutte le sue entrate, in casa sua possono fare cavafti

La Comunità di Genova del 1414 avrebbe potuto tener cavalli 5000, ma per le divisioni foro e per le guerre, al presente potrebbono tenere cavalli 4000, fuori di casa cavalli . I Barcellonesi con tutte le comunità e co signori

I Barcellonesi con tutte le comunità e co'Signori della Catalogna, computando gli uomini e cavalieri, cavalli 12,000 in casa sua, pagandoli ogni mese, e

| N° IX STATISTICA BUROPEA.                                                                                                                                                                                                                   | 311    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| fuori di casa cavalli  Tutta l'Alemagna co'signori spirituali e temporali, colle cità franche e non franche, e l'Alemagna alta e bassa, e l'imperatore, ch'è alemanno, con tutte le sue forze ed entrate, in casa sua fanno cavalli 60,000, | 6,000  |
| fuori di casa cavalli<br>Il re d'Ungheria con tutti i duchi, signori, principi,<br>baroni, prelati, cherici, e laici, e con tutte le sue<br>forie ed entrate, può fare in casa sua cavalli 80,000,                                          | 50,000 |
| fuori di casa cavalfi<br>Il gran maestro di Prussia con tutte le sue entrate<br>in casa sua cavalli 50,000. E del 4444 avrebbe fatto<br>cavalli 50,000; ma la guerra l'ha disfatto; fuori di                                                | 40,000 |
| cisa sua cavalli il re di Polonia con tutte le sue entrate, coi duchi, marchesi, baroni, cittadini e comunità, in casa sua                                                                                                                  | 15,000 |
| può fare cavalli 50,000, fuori di casa cavalli                                                                                                                                                                                              | 25,000 |
| sua cavalli 20,000, fuori di casa cavalli La Morea con tutte le sue entrate del 1414 soleva fare cavalli 30,000. Le guerre gli hanno disfatti. Al presente potrebbe fare in casa sua cavalli 20,000,                                        | 10,000 |
| fuori di casa cavalli Tutta l'Albania, Croazia, Schiavonia, Servia, Russia e Boscina con tutte le sue entrate in casa sua cavalli                                                                                                           | 10,000 |
| 50,000, fuori cavalli                                                                                                                                                                                                                       | 45,000 |
| sopra l'isola può fare cavalli 2000, fuori cavalli .<br>Il duca di Nisia nell'Arcipelago con tutta la pos-                                                                                                                                  | 4,000  |
| sanza potrà pagare cavalli 2000 in casa, fuori cavalli<br>il gran maestro di Rodi con tutte le sue entrate ed<br>angarie delle commende loro, cherici e laici, sulla                                                                        | 4,000  |
| detta isola potrebbe fare cavalli 4000, fuori cavalli . Il signore di Metelino in casa sua cavalli 2000,                                                                                                                                    | 2,000  |
| fuori cavalli                                                                                                                                                                                                                               | 1,000  |
| cavalli .  Il re della Giorgiana con tutte le sue entrate del 1400 metteva cavalli 50,000, al presente può fare                                                                                                                             | 15,000 |
| in casa sua cavalli 40,000 ; fuori di casa cavalli .                                                                                                                                                                                        | 5,000  |

| L'imperatore di Costantinopoli non si mette che                                                                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| cavalli                                                                                                                                                             | . * .     |
| Potenza de'signori infedeli.                                                                                                                                        |           |
| Il Turco in casa sua di tutto il suo dominio può fare cavalli 400,000 di valenti uomini a far difesa                                                                |           |
| contra cristiani, fuori cavalli Il Caramano con tutte le sue potenze in casa sua                                                                                    | 200,000   |
| può metter cavalli 60,000, ma fuori di casa cavalli . Ussum Cassan con tutto il suo potere in casa sua metterebbe cavalli 200,000 in servizio di Maometto.          | 30,000    |
| fuori cavalli  Il Caraissan con tutte le sue forze in casa cavalli                                                                                                  | 100,000   |
| 20,000, fuori cavalli                                                                                                                                               | 10,000    |
| di casa cavalli                                                                                                                                                     | 100,000   |
| potrà in casa sua fare un milione di cavalli, fuori .<br>Il re di Tunisi, di Granata, e le altre città della<br>Barberia fanno galere e fuste a danno de'cristiani, | 500,000   |
| in casa sono cavalli 100,000, fuori di casa                                                                                                                         | 50,000    |
| Entrate di alcuni principi cristiani nell'anno 1423                                                                                                                 |           |
| Il re di Francia dell'anno 4444 aveva d'entrata<br>ordinaria due milioni di ducati. Ma per le continue<br>guerre già d'anni quaranta (4) è ridotto all'entrata      |           |
| ordinaria di un milione di ducati                                                                                                                                   | 4,000,000 |
| l'isola; al presente ha d'entrata ducati                                                                                                                            | 700,000   |
| dotta a ducati                                                                                                                                                      | 800,000   |
| cati 200,000. Per le guerre è ridotta a ducati Il re di Bretagna del 1414 aveva d'entrata ducati                                                                    | 140,000   |
| 200,000. Per le guerre è ridotta in ducati                                                                                                                          | 140,000   |
| milioni. Per le guerre è ridotta in ducati                                                                                                                          | 900,000   |
|                                                                                                                                                                     |           |

<sup>(1)</sup> Questa lista sarebbe dunque stata scritta verso il 1454; ed è sbagliata la data del 1423, che porta ordinarismente in capo.

| N° 1X. — STATISTICA EUROPEA.                            | 543              |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| Il duca di Savoia per essere paese franco ha di en-     |                  |
| trata ducati                                            | 150,000          |
| Il marchese di Monferrato per essere paese franco       |                  |
| ha d'entrata ducati                                     | 100,000          |
| Il conte Francesco duca di Milano (del 1423 avea        |                  |
| d'entrata il duca Filippo Maria un milione di ducati)   |                  |
| al presente per le guerre ha solamente ducati           | 500,000          |
| La signoria di Venezia avea d'entrata del 1423 d'or-    |                  |
| dinario un milione e centomila ducati. Per le grandi    |                  |
| guerre che hanno distrutte le mercanzie ha d'ordi-      |                  |
| nario ducati                                            | 800,000          |
| Il marchese di Ferrara del 4425 aveva d'ordinario       |                  |
| ducati 700,000. Per le guerre d'Italia, egli per istare |                  |
| in pace ha ducati                                       | 450,000          |
| Il marchese di Mantova del 1423 aveva ducati            |                  |
| 130,000; ora ducati                                     | 60,000           |
| 150,000; ora ducati                                     |                  |
| 400,000; ma per le guerre è venuta in ducati            | 200,000          |
| Firenze del 1423 aveva d'entrata ducati 400.000.        |                  |
| ma poi per le grandi guerre è ridotta in ducati         | 200,000          |
| Il papa ha d'ordinario, benchè avessene più, ducati     | 400,000          |
| I Genovesi per le grandi divisioni tra loro sono ri-    |                  |
| dotti in ducati                                         | 480,000          |
| Il re d'Aragona in tutto il suo reame colla Sicilia     |                  |
| ha d'entrata, benchè prima ne avesse assai più,         |                  |
| ducati                                                  | 310,000          |
|                                                         |                  |
| Entrate di Terraferma della signoria nostra             |                  |
| e la spesa di quelle terre.                             |                  |
| Entrata Spesa                                           | Restano          |
| La patria del Frinli rende                              |                  |
| all'anno duc. 7,500 duc. 6,530 d                        | luc. 1,170       |
| Trevigi e il Trevigiano 40,000 40,100                   | 29,900           |
| Padova e il Padovano 65,500 44,000                      | 51,500<br>26,900 |
| Verona e il Veronese 52,500 48,000                      | 54,500           |
| Brescia e il Bresciano 75,300 16,000                    | 59,500           |
| Bergamo e il Bergamasco . 25,500 9,500                  | 16,000           |
| Crema e il Cremasco 7,400 5,900                         | 3,500            |
| Ravenna e il Ravennasco . 9,000 2,770                   | 6,230            |
|                                                         |                  |

Totale . , 317,400

229,200

88,200

| Britrate da Venezia.                                                                    |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Governatori delle entrate riscuotono                                                    |        |
| all'anno ducati 450,000                                                                 |        |
| Uffizio del sale riscuote ogni anno . > 465,000 Otto uffizi obbligati alla camera degli |        |
| imprestiti riscuotono all'anno 255,500                                                  |        |
| Uffizi rispondono all'arsenale all'anno > 73,280                                        |        |
| Per un pro alla camera degl'imprestiti                                                  |        |
| all'anno                                                                                |        |
| dneati 771.780                                                                          |        |
| Spese ordinarie (4) 155,680                                                             |        |
| Salariati                                                                               |        |
| Netto, ducati                                                                           | 11,600 |
| Terre marittime rendono all'anno ducati 4                                               | 80,000 |
| 1,0                                                                                     | 20,800 |
| Altre entraté straordinarie.                                                            |        |
| Entrate di decime di case e di possessioni nel dogato                                   | 25,000 |
| Pro d'imprestiti che si pagano de'contanti la metà                                      |        |
|                                                                                         | 15,000 |
| Possessioni di fuori e case da stazio                                                   | 5.000  |
| Preti per l'entrate loro                                                                | 22.000 |
| Giudei da mare per le decime, due all'anno                                              | 600    |
| Giudei da terra ducati 500 per decima, due decime                                       | 1,000  |
|                                                                                         | 16,000 |
| Noli e gioie, cioè entrate                                                              | 6,000  |
|                                                                                         | 20,000 |
| 1.1                                                                                     | 31,400 |
| Nota che s' ha da diffalcare dalla detta entrata                                        |        |
| questo, cioè per le persone impotenti a pagare che non                                  |        |
| si possono riscuotere 6,000 }                                                           |        |
| Per la metà della decima de'pro della ca-                                               |        |
| mera degl'imprestiti                                                                    |        |
| Pe'preti da essere diffalcati pel patriarca, 2,000 }                                    | 37,500 |
| Per la mereatanzia per l'entrata 6,000                                                  |        |
| Per noli e gloie 4,000                                                                  |        |
| Per tanse e cambii                                                                      |        |
| Restano ducati 1,0                                                                      | 93,900 |
|                                                                                         |        |

<sup>(1)</sup> Questa cifra manca nell'originale: lo l'ho posta presuntivamente. Nel 1490 la rendita totale fu di ducati 1,119,100; le spese ordinatie, 211,400, i salariati 37,570.

## Nº X. pag. 550.

## Morte di Lorenzo de' Medici.

Dopo aver il Poliziano, scrivendo a lacopo Antiguario (lib. 4, en. 2), parlato delle infermità che da lungo tempo travagliavano Lorenzo « Il giorno innanzi alla sua morte » dice « essendo infermo nella sua villa di Carregi, venne in tale sfinimento di forze, che più non rimase speranza alcuna di conservarlo. Di che egli, uomo saggio come era, essendosi avveduto, prima d'ogni altra cesa chiamò il confessore, a cui accusarsi di tutte le passate sue colpe. E questi mi disse poscia, ch'era a lui stato d'incredibile meraviglia il vedere con qual coraggio e quale costanza si disponesse a morire, come si ricordasse d'ogni cosa avvenuts in addietro, come ben ordinasse tutto ciò che apparteneva a quel tempo, e con qual prudenza e con qual religione pensasse alle cose avvenire. Sulla mezzanotte, mentre egli stavasi meditando tranquillamente, gli vien detto esser giunto il sacerdote coll'eucaristico sacramento. Egli allora si scosse, e No, disse, non sia mai vero che il mio Gesù, che mi ha creato e redento, venga fino alle mie stanze: levatemi di grazia, levatemi tosto, acciocche possa andargli all' incontro. E si dicendo, e sollevandosi come meglio poteva, sostentato da' suoi domestici andò incontro al sacerdote fino alla sala; ed ivi teneramente piangendo si prostrò ginocchioni ..

Segue il Poliziano riferendo una lunga e fervente preghiera che Lorenzo allor recitò, quindi contiuna : Queste e più altre cose dicera egli piangendo, e piangerano al par di lui tutti i cincostanti. Il sacerolate comandò finalmente che il levasero da terra, e il riportassero sal letto, acciocchè più comodamente pofesso ricevere il viatico. El resistè per qualche tempo ; ma possia per rispetto verso il sacerdote obbedi; e rimenso la letto, e ripettat questi la stessa pregliera, e compostosi in tal semblante che tutto spirava gravita el divadene, ricevette il teropo e il sangue di Cristo. Quindi si dià e consolare suo figlio Pietro, perciocche gli attir erano assonit, e lo cestrò a sofferi di boso animo la logge della necessità, periocchè non gli sarebbe mancato l'aiuto del Ciole, ch'egli pure in tante e ai diverse vicando avae costantemente provato, purchè operasse ognor saggiamente.

figliolo, e siegue: « Venne frattanto da Pavia il nostro Lazzaro, medico, per quanto a me ne parve, dottissimo, ma che chiàmato troppo tardi, per tentar pur qualche cosa, ordinò lo stritolamento di varie gemme, per farne non so qual medicina. Chiede allor Lorenzo a' domestici, che si faccia ivi quel medico, e che cosa apparecchi, e avendogli jo risposto ch'ei formava un rimedio per confortare le viscere, egli conosciuta tosto la mia voce, e guardandomi dolcemente, come sempre soleva: O Angiolo, dissemi, se' tu qui? e insieme levando a stento le languide braccia, mi afferrò strettamente amendue le mani. Io non potea trattenere i singhiozzi e le lagrime, cui nondimeno sforzavami di nascondere, volgendo altrove la faecia. Ma egli, senza punto commoversi, proseguiva a stringere le mie fra le sue mani. Quando si avvide che il pianto m'impediva il parlargli, poco a poco quasi naturalmente mi lasciò libero. Corsi allora nel vicino gabinetto, ed ivi diedi sfogo al mio dolore e alle lagrime. Poscia asciugatomi gli occhi, e toruato dentro, appena egli mi vide, e mi vide tosto, mi chiama di nuovo a sè, e mi chiede che faccia Pico dalla Mirandola. Gli rispondo ch'egli era rimasto in città perchè temeya di essergli molesto colla sua presenza. E io, disse allora Lorenzo, se non temessi che questo viaggio gli fosse di noia, bramerei pur di vederlo, e di parlargli per l'ultima volta, prima di abbandonarvi. - Debbo io, debbo io dunque, gli dissi, farlo chiamare? - Si certo, rispose, e il più presto che sia possibile. Cosl feci; e già era venuto Pico, c si era posto a sedere presso il letto; e jo ancora mi era appoggiato presso alle sue ginocchia per udir meglio per l'altima volta la già languida voce del mio padrone. Con qual bontà, Dio buono, con qual cortesia, dirò ancora con quali carezze lo accolse Lorenzo! Gli chiese prima perdono di avergli recató un tale incomodo. lo pregò a riceverlo come contrassegno dell'amicizia e dell'amore che aveva per lui, e gli disse che moriva più volentieri dopo aver riveduto un sl caro amico. Quindi introdusse, come soleva, discorsi piacevoli e famigliari, e scherzando ancora con noi, Vorrei, disse, che la morte avesse almeno induciato, finche avessi del tutto compita la vostra biblioteca.

Era appena partito Pico, quando entro nella stanza fra Girolamo (Savonarola) da Ferrara, uomo celebre per dottrina e per santità, e valoroso predicatore. Esortandolo questi a star fermo nella fede, a proporre di vivore in avvenire, se il Cielo gliel

concedesse, lungi da ogni colpa, e a ricevere di buon grado la morte, quando cosl volesse Iddio, gli rispose Lorenzo, ch'egli era fermissimo nella sua religione, che ad essa sarebbe sempre stata conforme la sua vita, e che niuna cosa gli era si dolce quanto il morire, se tal fosse il divino volere. Partiva già fra Girolamo, quando Lorenzo, Deh padre, gli disse, prima di partire, dequateri benedirmi. Quindi abbassando il capo, e tutto componendosi a pietà e a religione, andava rispondendo alle parole e alle preci del religioso, senza punto commoversi al pianto de'suoi famigliari, che era oramai pubblico e universale. Pareva che dovesser tutti morire, fuorchè Lorenzo; tanto era egli solo tranquillo nel comune dolore e senza dare alcun segno di turbamento e di tristezza, serbava anche in quell'estremo la consueta fermezza e costanza di animo. Stavangli intorno frattanto i medici : e per non sembrare oziosi, colla stessa loro assistenza lo tormentavano: ma egli soffriva ed accettava ogni cosa che da loro gli fosse offerta, non per lusinga di vivere, ma per non dare nella sua morte il menomo disgusto ad alcano: e fin all'altimo si mantenne si forte, che scherzava talvolta sulla sua morte medesima; come allor quando avendogli uno offerto un cibo, e chiestogli poscia se gli piacesse, Quanto, rispose, può piacere a un moribondo. Dopo tutto ciò abbracciò tutti teneramente, e chiedendo umilmente perdono, se ad alcuno nella sua infermità avesse recata noia o molestia, si dispose a ricevere l'estrema unzione, e alla raccomandazione dell'anima. Si cominciò poscia a recitar sul vangelo la passione di Cristo, ed egli mostrava di intender ogni cosa, or movendo tacitamente le labbra, ora alzando i languidi occhi, talvolta col movimento ancor delle dita, Finalmente fissando gli occhi in un crocifisso d'argento, ornato di gemme, e baciandolo a quando a quando, spirò. Uomo nato veramente ad ogni più gran cosa, e che erasi governato di tal maniera nelle vicende della fortuna, cui sì spesso provò or lieta, or avversa, che è malagevole a diffinire se sia stato o più costante nelle sue sventure, o più modesto nelle prosperità. Avea si grande, si facile e si acuto ingegno, che in tutte insiem quelle cose egli era eccellente, in ciascheduna delle quall è gran pregio l'essere versato. Non v'ha chi non sappia quanto amante ei fosse della probità, della giustizia, della fede. Quanto poi egli fosse affabile, cortese e umano, lo mostra abbastanza l'amor singolare in cul egli era presso il popolo, e presso ogni ordine di persone. Ma sopra ogni cosa era in lui ammirabile la bibralità a la magnificenza, per cui ha ottenuta una gloria varamente immortale. È nondimeno niman cosa ci faceva per desiderio sole di fama, ma principalmente per amor di virità. On qual impegno favoriva egli gli uomini dotti! qual onore, anzi qual riverena mostrava per essi quanto si egli adoprato in raccogliere da ogni parte del mondo, e in comperare libri greci e latini, e quanti tesori ha egli a tal fine profusi! Possiam di ecrimente che non sol questo socolo, ma tutta la posterità ancora ha fatta nella morte di si grand'uomo una perdita luttuosa.

Questa relazione, in cui si rappresenta la morte di Loreaze dei Medicia cocompagnata da sentimenti di cristiana pieta, con-traditrichbe quella dello scrittor della vita di fra Girolamo Sevonarda, pubblicata de monsignor Mansi (Batte, Miecell, tout, in di lacca) in cui si narra che questi, chiamato per confessare Loreazo, avendogli inimato che cra strettamente tenulo arimetiera nell'antica sua libertà Firenze, e avendo Loreazo all'udir stali perole volte le spalle al Savonardo, questi sen apparti senna assolverio, tabebé Loreazo mort privo de'sagramenti, presi senna assolverio, tabebé Loreazo mort privo de'sagramenti, presentante presentante presentante de la companio del presentante del presentante de la companio del presentante del present

Nè di tale avventura fa cenno Alamanno Rinuccini, contemporaneo e avverso al Medici, come si comprenderà da questo passo: (Ricordi storici di Filippo di Cino Rinuccini, ecc.)

Di poi a di 8 di detto mese d'aprile 1492 in domenica, circa are 5 di notte, mori Lorenzo di Piero di Cosimo de' Medici, il quale era stato malato circa mesi due di una strana infermità con grandissimi dolori di stomaco e di corpo, che mai si potette conoscere sua malattia : dubitossi non gli fusse suto dato veleno, e massime perchè uno maestro Piero Lione da Spuleto, singularissimo medico che era stato alla cura sua in tutta la malattia, la mattina seguente alla morte di detto Lorenzo, fu trovato esser gittato in un pozzo a San Cervagio alla villa di Francesco di Ruberto Martelli, dove era suto trafugato, perché certi famigli di Lorenzo de' Medici lo aveano voluto ammazzare. per sospetto aveano di lui che non avesse avvelenato detto Lorenzo: il che non si vide fusse vero in segne alcuno. E perchè io so che da molti falsi scrittori e perniziosi adulatori, e la più parte corrotti da lui per servigi di mercede pubblica o di pubblici onori e ufici da lui comperati, hauno molte bugie e false lode adulatoriamente scritte, mi è paruto brievemente alcuna cosa di sua vita e costumi a me notissimi, non per odio nè malivolenza che avessi contro di lui, dal quale ricevetti pure alcuni onori debitamente a me appartenenti, ma per amore e sele della verità dovere qui scrivere.

Fu adunque Lorenzo di grande ingegno e grande neudenza dalla natura e dalla educazione ed esercitazione dotato, in tale medo che stimo lui in alcuna parte non essere suto inferiore a Cosimo suo avolo, uomo certamente prudentissimo; ed ebbe lo ingegno molto docile e versatile in tale modo, che nelli esercizi giovenili, a qualunque cosa dirizzava le ingegno, la imparava e consegultava perfettamente sopra l'uso delli altri; di quinci avvenne ebe imparò ballare, sagittare, cantare, cavalcare, giueare a diversi giuochi, sonare diversi instrumenti, e fare molte altre cose a ornamento e oblettazione della età giovenile : e credo che da questa grandezza d'ingegno mosso, trovando i cittadini della nostra città, già per assuetudine dal suo padre indotta e principiata, totalmente inviliti e di servili animi e costumi, si mise nello animo, come quello che era superbissimo e ambigiosissimo. di transferire in se solo tutta la dignità, potenzia e autorità pulblica; e alfine come Julio Cesare insignorirsi della repubblica: il che, per chi attentamente considerava i suoi processi, non era difficile cognoscere, perchè da molti anni in qua sempre attese a disfare e annullare il Monte del Comune di Firenze, con varie e diverse leggi quelle annichilando e guastando, acciocche levata vis tale spesa di rendere ai cittadini pagbe e dote, potesse liberamente convertire in sè tutte le entrate pubbliche. E a queste fare prese ediudatori, massime due, Antonio di Bernardo e ser Giovanni da Prato Vecchio, sceleratissimi e audacissimi uemini, i quali ora per ora gli mostravano le vie e i modi del conducere tale onera a effetto. Da altra parte tutti i tirannelli e signorotti circumstanti, e saccomanni, sotto nome di stipendio pubblico si faceva obbligati in modo, che molti signorotti e di Romagna e di Lunigiana e d'altrende, che solevane essere raccomandati alla signoria di Firenze, e in segno di ciò dare certo cense, oggi avenno soldo dal Comune, e la obbligazione era a Lorenzo sola; e in tali cose sanza alcuno riguardo spendeva e consumava le entrate pubbliche, sanza alcuno riguardo del danno de'cittadini, i quali industriosamente egli divorava e consumava, si per averli più deboli e impotenti a resistere alle sue imprese, si eziandio per una eccessiva invidia, la quale in lui dominava. oltre a una immensa ambizione e vanagloria, la quale lo induceva che a nessuno estraneo di qualunche etiam estrema sorte negava alcuna domanda, purchè credesse che dicesse bene di lui : e quello gli concedeva, non del suo, ma del pubblico, sanza modo o misura alcuna; perchè dove avea a spendere di suo, più presto pendeva, e non poco, nella avarizia che nella liberalità, eccetto alcune borie, delle quali molte cose fatte alle spese d'altri, con qualche piccola agginnta rivolgeva a sè tutte. Oltre a queste, tutte le cose che anticamente davano grazia e riputazione ai cittadini, come nozze, balli e feste e ornato di vestiri, tutte dannava, e con esemplo e con parole levò via. Ma quello che sopra tutto è da dolere, tutta la autorità, degnità e reputazione de' pubblici magistrati soppresse e conculcò, in se transferendo e usurpando in tale modo, che niuno magistrato nelle etiam minime era ardito deliberare alcuna cosa, se non avea il consentimento da lui; e quando sanza quello determinavano cosa alcuna, erano costretti quella rivocare, e determinare il contradio : donde nelli animi de' cittadini era nata somma viltà e contempto e dispregio delle cose pubbliche, la quale egli con diverse leggi ogni di augumentava, togliendo ai magistrati e di drento e di fuori gnanto poteva di reputazione e autorità e utilità, et in sè tutto usurpando per tale modo. che vacando uno famiglio d'alcuno magistrato non si poteva mettere uno scambio sanza sua licenza, nè se non chi lui voleva. Da questo nasceva che lui solo poteva e faceva tutto quello che ragionevolmente si doveva potere per i magistrati ordinati nella repubblica, e di qui seguitava che l'entrate pubbliche lui solo spendeva e dissipava come gli pareva, donando, e sotto spezie di soldo con prezzo comperando i signori circumstanti per averli pronti e bene disposti a' bisogni e propositi suoi ; nè si curava sanza riguardo o misura o ordine alcuno a ciascnno dare tutto quello domandava, e d'altro lato vessare, lacerare, scannare i miseri sudditi così cittadini come contadini e distrettuali; per le quali tutte cose manifestamente per chiunche aveva giudicio o gusto alcuno si conosceva sua intenzione, e massime che per fare il figliolo in età puerile cardinale, spese del pubblico più che dugento migliaia di fiorini in corrompere c comperare il consenso de' cardinali e pontefice : donde manifestamente s'intende, e così da molti e molti si conosceva, ma nessuno ardiva manifestarlo, e dopo la sua morte apertamente si conchiude, lui avere destinatosi nello animo di occupare la repubblica, e manifestamente di quella in sè transferire il dominio, solo aspettando la occasione del tempo, il quale molti stimavano dovere essere, come prima per la età egli potesse essere gonfaloniere

di giustizia, e motti nella prima moria che venisse alla clità, quado i cittadini fussion fuori; dal quale priccio lo altissimo Dio per sua grazia ne ha liberati, se i cittadini saranno savi, di che si dubita, per lo esser la più parte corrotti, per lunga servitiu degenerati, e avere perduto il gusto della libertà e di ogni bono e onesto vierce. È in sommas i può concibiudere, tul esser suto molti anni permiziorissimo e crudelissimo tiranno alla città nostre, a ca quella aver fatto danno e diminuzione di repuntatione, quanto facesse, già è grande tempo, alcuno cittadino; che è suto uno tessoro inastimabile quello che egli ha consumato del pubblico solamente la suoi propositi augumento di forze sue, suma niuna villati della repubblica.

## Nº XI. pag. 534.

## Come si reggono gli Ungheri in oste.

· E' pare cosa maravigliosa agl' Italiani ne' nostri di, a udirc la moltitudine de'cavalieri che seguitano il re d'Ungheria quando cavalca in arme contro i suoi nemici. E però, avvegnachè gli antichi fossono di queste cose più sperti, per lo lungo trapassamento di quella memoria qui ne rinnoveremo alcuna cosa, per levare l'ammirazione de' moderni. Gli Ungheri sono grandissimi popoli, e quasi tutti si reggono sotto baronaggi, e le haronie d'Ungheria non sono per successione ne a vita, ma tutte si danno e tolgono a volonià del signore: e hanno per loro antica consuetudine ordinate quantità di cavalieri, de' quali catuno barone, e catuno Comune hanno a servire il loro re quando va o manda in fatti d'arme, sicche il numero e 'I tempo del servigio catuno sa che l'ha a fare. E perocche alla richiesta del signore subitamente senza soggiorno o intervallo conviene che sieno mossi, per questo quel Comune e quello harone ha diputato quelli che a quel servigio debbino continovo stare apparecchiati di doppi cavalli, e chi di più, edi loro leggieri armi da offendere, cioè l'arco colle frecce ne'loro turcassi, e una spada lunga a difensione di loro persone. Portano generalmente farsetti di cordovano, i quali continovano per loro vestimenta, e com'è hen unto, v'aggiungono il nuovo, e poi l'altro e appresso l'altro, e per questo modo li fanno forti e assai difen-

devoli. La testa di rado armano, per non perdere la destrezza del reggere l'arco, ov'è tutta la loro speranza. Gli Ungheri hanno le gregge de' cavalli grandissime, e sono non grandi, e co' loro cavalli arano e governano il lavorio della terra, e tutte loro some sono carrette, e tutti gli nudriscono a stare stretti insieme, e legati per l'une dei piedi, siechè in catnna parte con uno cavigliolo fitto in terra li possono tenere, e il loro nudrimento è erba, fieno e strame con poca biada; massimamente quando usano d'andare verso levante, e valicare i luoghi deserti. E andando verso quei paesi, usano selle lunghe a modo di barde, congiunte con usolieri : e quando sono in que cammini disabitati e ne loro eserciti, l'uomo e 'l cavallo in sul campo a scoperto cielo fanno un letto senz'altra tenda, e in tempo sereno aprono le bande delle loro selle a modo di barda, e fannosene materasse, e sopr'esse dormono la notte; c se 'l tempo è di piova, che di rado avvicne, o dell'una parte o d'amendue si fanno coperta, e' loro cavalli usi a ciò non si curano di stare al sereno e alla piova, e non hanno danno in que' paesi che di rado vi piove; altrove non è così, ma pure comportano meglio i disagi; e molti ne castrano, che si mantengono meglio, e sono più mansueti. Di foro vivanda con lieve incarico sono ne' deserti ben forniti, e la cagione di ciò e la loro provisione è questa, che in Ungheria cresce grande moltiludine di buol e di vacche, i quali non lavorano la terra, e avendo la roa pastura, crescono e ingrassano tosto, i quali elli uccidono per avere il cnojo, e 'l grasso che fanno ne fanno grande mercatanzia, e la carne fanno cuocere in grandi caldaie : e com'ell'è ben cotta e salata, la fanno dividere dall'ossa, e appresso la fanno seccarenei forni o in altro modo, e secca, la fanno polverizzare e recare in sottile polvere, e così la serbano; e quando vanno pe' descrti con grande esercito, ove non trovano alcuna cosa da vivere, portano paiuoli e altri vasi di rame, e catuno per sè porta uno sacchetto di questa polvere per provisione di guerra, e oltre a ciò il signore ne fa portare in sulle carrette gran quantità; e quando s'abbattono alle fiumane o altre aque, quivi s'arrestano; e pieni i loro vaselli d'aqua, la fanno bollire, e bollita, vi mettono suso di questa polvere secondo la quantità de compagni che s'accostano insieme la polvere ricresce e gonfia, e d'una menata o di due si fa pieno il vaso a modo di farinata, e dà sustanza grande da nutricare, e rende gli uomini forti con poco pane, o per se medesima senza pane. E però non è maraviglia perchè gran moltitudine stieno e passino langamente per li diserti senza trovare foraggio, chè i

cavalli si nutricano coll'erbe e col fieno, e gli nomini con questa carne martoriata. Ma ne' nostri paesi, eve trevano il pane e il vino e la carne fresca, infastidiscono il lore cibe, il quale per dolce usano ne' diserti ; e però mutano costume, e non saprebbono vivere di quell'impastata vivanda, e però non potrebbono in tanto numero ne nestri paesi durare, che le città e le castella sono forti, e i campi stretti e le genti provedute; e però avviene, che, quanti più in numero di qua ne passano, più tosto per necessità di vita si confondono. La loro guerra non è in potere mantenere campo, ma di correre e fuggire e cacciare, saettando le loro saette, e di rivolgersi e di ritornare alla battaglia. E molto sono atti e destri a fare preda e lunghe cavalente, e molto magaguano colle saette gli altrul cavalli e le genti a piedi, e per tanto sono utili ove sia chi possa tenere campo, perocchè di fare guerra in corsa e tribolare i nemici d'assalto sono maestri. e non si curano di morire, e però si mettono a ogni gran pericolo. E quando le battaglie si commettono, sempre gli Ungheri si tengono per loro, e combattono, partendosi a dieci o quindici insieme, chi a destra e chi a sinistra, e corrono a fedire dalla lunga con le loro saette, e appresso la su'loro correnti cavalli si fuggono, e selieno andare senza insegna o alcuna bandiera, e senza stromento da battaglia, e a certa percossa di loro turcassi s'accoglievano Insieme. »

M. VILLANI VI. 54.

N° XII. pag. 569.

Feste.

Non v'è cronista che non sia pieno della descrizione di feste datesi in quell'età, e donde anche alcuni storici si piaquero trasportarle ne' loro racconti. Io ne sceglierò alcune pochissime del mio paese.

Festa di Bergonzo Botta a Tortona, ricesendori Giosanni Galeazzo Sforza, sposo con Isabella d'Aragona. (Tn. Calcui, Nuptiæ Med. Ducum, 6).

Accolti gli sposi e offerto loro, oltre magnifici appartamenti, tre stanze tutte addobbate a seta, l'una blanca, l'altra eremesi e la terza verde, adorne con stemmi, trofeied epigrammi, poleh'ebbero preso riposo coll'occasione di prestar loro i cibi, fecé principio all'apparecchiata festa. Poste le mense in luogo ameno, come si assisero i convitati, si udi intorno una dolce armonia, b quale annunziava che in nuovo modo venivano apprestate k vivande. Apparvero in prima Giasone, che distese sulla mensa l'aureo vello; indi Apollo, che cantando ll suo peregrinare in terra, e come si crescessero i vitelli, eletta vivanda a dilicati palati, ne offriva alcuni; indi vennero Diana, e porse un cervo, e disse essere il misero Atteone, cui niuna più bella sepoltura poteasi dare che il seno della sposa, e Orfeo che narrava come, dimorando sull'Apennino a piangere Euridice sua, ebbe novella di quegli imenei; e tirati al suono della sua lira molti uccelli, presi li offeriva loro. Quindi Atalanta portava il capo del cinghisle Caledonio; Iride nunzia di Giunone gli uccelli del carro di lei; Teseo e con tutti i suoi compagni di caccia davano le membra dell'apro ed altre belve di boschi; Ebe ministrava il nettare e l'ambrosia, cui venía compagna l'ombra d'Apicio che coadiva delle migliori salse le vivande; i pastori d'Arcadia ministravano il latte, Vertunno e Pomona i frutti, le Naiadi e Glauco i pesci dei fiumi e di mare, il Po, l'Adda e il Ticino, aque melificate e squisite bevande; ne mancarono il Verbano ed il Lario a far liela d'eletti cibi la mensa, nè Ulisse che domò le Sirene, affinche la giovinetta apprendesse virtù, nè cedesse alle blandizie di quei mostri.

Per tal modo fra sempre nuove meraviglie, fra un continuo alternare di canti, e l'apparire di nuovi personaggi atteggiali e vestiti con gran dignità e ricchezza, piacevolmente volse a termine il banchettare.

Nè però aveva fine la festa: ma come si levarono le turde, si diede incomiciamento ad una novella, eti apil Orfon, vestito alla greca, cinto d'alloro, invitando col canto limeno, e adducendo seco eletta schiera d'Amorini che cantavano inni critalmici. Piacevolimente carolando trassero indi la Grazie, che lagate dal cinto e trattenuele innanzi agli sposi, indiriasmoso loro varii canti: le seguiva la Fede coniugale precinta di cantide vesti, tenata nella desira un bianco lepratte, alla sinistra una collana di diaspro che dono alla sposa. Calato poi dal cielo Mercurio, intredusse la Fana, la quale postasi tra Virgilio e Lirio, dilese essere nunzia dell'etenno bene e male. Intanto ficerasi innanzi semirando, Elena, Modea, Cleopatra, colla turba delle donne impudiche riccamente arredate alla reale, e si perori

a cantare le loro seduzioni e vergognose avventure. Ma la Fede coniugale perchè così non osassero contaminare santissime nozze, ordinò alla schiera degli Amori le cacciassero: ed essi esagitando le accese faci, le avventarono loro contro, e si le uriarono, finchè non le ebbero sturbate da quel luogo, ove invece apparve il coro delle virtuose, con Lucrezia, Penelope, Tomiri, Giuditta, Porzia, Sulpicia, le quali cantando la modestia e la santità che ornano il pudore delle donne, e ravvisandole nell'animo della sposa, ciascuna offeriva a lei la propria palma, simbolo della virtù che meglio le fa care in vita, perchè in lei avvisarono fossero tutte accolte. Infine a rallegrare la brigata, venne col suo asinello il vecchio Sileno, che facendo vista d'essere ebro e sonnolento, barcollava disteso in groppa, e infine stramazzando a terra, contraendosi e facendo varii tomboli, mosse piacevolmente a riso la comitiva, e intrecciate allegre danze ebbe termine quello spettacolo gradito e nuovo.

Onori fatti a Roma a Ercole estense e Leonora sua moglie, figlia di Ferdinando re di Napoli il 1475.

Tutte le strade crano piene di famiglia de' cardinali a cavallo, di donne, e del popolo Romano; si stima gli fosse più di sessantamila cavalli. Giunti a sant'Apostolo, dove il cardinale di San Sisto, qui vere dici poterat summus Pontifex, avea fatto coprir tutta quella piazza di vele, e dal lato della piazza tre sale aperte nnove, fatte alla foggia antica, con colonne coperte a fogliami, e fiori, ed un friso di sopra ricchissimo e bello, con le arme del papa, del cardinale San Sisto, del re di Napoli, del duca di Milano, e del duca Ercole di Ferrara. L'una sala era molto lunga, apparata per fare il convito, ed aspettare i giuochi, che si aveano a fare, e le altre sale erano per fare certe representazioni, dismontarono, ed entrarono nel palagio, adornato non manco, che se san Pietro fosse venuto di cielo in terra. Queste tre prime sale dentro a canto il muro erano coperte con panni di razza ricehissima, che non si saria veduto un palmo di muro. Dal capo della grande era un panno più bello che gli altri di artificio di figure, e questo era a capo del tribunale, e di sopra era nna coperta grande di cremisino, con una croce di velluto bianco nel mezzo, e tre mantici coperti, che facevano continovamente vento. Ed allato era posto sopra una colonna un fanciullo però, nudo, indorado in forma d'angelo, che gettava aqua da un fontana, or qua, or la, variando. In questo paligo illa estrata della prima sala era quel panno, che fece papa Nicesta, qual' ò il più bello, che sia tra' cristiani: ivi sono l'opere, che fece bio Padre, quando creò il mondo, e gli era un lelto, on la coperta e i espezzali di centonino raso azzurro, con le franze d'ero, cd un portico afta e fagiciami d'oro, e l'arma di Sin Sisto di mezzo. E così tutta via migliorande, entrando più oltra cinque porte, e con una foggia e più ricemente la vorata, si trovarsua vanti che a'entrasse nella camera parata per la prefata Madonna.

Nella seconda sala era più panni di razza a coprirla, ed una credenza tutta fornita di vasi d'oro e d'argento, parata per l'uso continuo. Ed un lelto con coperte, caperzali e copertine di eccennino raso cremesino, co' franzoni d'oro, una tavola luoga tre canne e larga una, di cipresso d'un pezzo, con molti coffani e casse.

Nella cappella d'una di queste sale era un altare, con un parmento davantl, fatto tutto a guchia d'oro e di seta, con la nostro. Donna, e'l fanciullo in brazzo, e col presepio: sopra l'attare det angeli, a canto quattro candelieri tutti d'oro puro; ad caté puno scabello da porsi per stare in genecchione alla mesta, tutto d'argento soprandorato con pomi disopra, e piedi di leont disostto.

Sei careghe coperte di velluto, dne cremesine, due azznre, e due verde. In cerco al muro erano moiti fiori di lavoro di razz sulrabili, portati di Francia, ed anche molte altre cose magnifiche.

Nella terza sala erano molti panni iavorati a verdura, un letto con coperte, capezzali e copertine di damasco bianco.

Una tavola grande carica di turche di drappo d'oro e di eitonino, con bellissime fodre, un cappello ed una cornetta fatta tutta d'oro con l'ago, che mai non fu veduta la più bella cosa, e due careghe cremesine, co fornimenti d'argento.

Dopo questo gli era quattordici casuere, tutte apparate di eccilentissime laspearrie, cophyziglioni, su unoschetti ai letti mirabiti tutti di seta, chi in un modo e ohi in un altro, le fodre, seu enleidrete dei letti, dove stanno le piume, di centonino raso cremessino verde e azurure: den piumazzi per letto di raso create sino, quattre cussiei per letto di panno d'oro; sopra le colecdrete conserte di dimanco bianco, infino a terra. I lenzuoli di tela di renso, tatti d'un pezzo le coperte cremesine, et ra le altre ve ne cra tre di drappo d'oro azuro, fodrate l'una di lupi cervieri, l'altra di zibellini e l'altra di aruellini. A tuti i letti crano sotto alle dette coperte, tra di coverte di citonino e damaschino, per potersi alleggerire a poco a poco.

In una di queste camere erano alle mura certe covertine di citonino raso bianco, con l'ascension di Cristo in cielo, che non

poteano esser più degne.

Al letto era un moschetto di citanino raso cremesino con la eroce bianca in mezzo, molto grande, e l'arma di San Sisto, laverata tutta d'oro a guechia. Al camino erano due brandinali, forcheta, paleta e moglia,

Al camino erano due brandinali, lorcheta, paleta e moglia ogni cosa d'argento puro.

In un'altra erano ancora certe copertine di damasco bianco coi fiori d'oro.

Al letto un moschetto di damasco bianco, con la croce vermiglia, e le arme lavorate più riccamente, che quello il quale è detto disopra.

A rimpetto del lette gti era un panno d'oro rizzo al muro, con un sant'Antonio da Padoa ricamato molto pomposamente, due careghe, che octarono più di mille cinquecento ducati. E più che 'l luogo dove si aveva al usare il honeficio del corpo, gii era una carego tutta d'argento, con un vaso dentro tutto d'oro puro, che quello di Basade, di che parla Marziale, non sarebbe stato al paro, tanto era grande e bello. Alla fenestra orano scritti questi due verei:

Quis cameram hanc supero dignam neget esse tonante?
Principe (quis neget?) hac est minor illa suo.

Non dico l'apparato delle altre camere, dov'erano assai panni di seta e di razza, perchè mi basta dire di queste sole, che erano cose solenne.

Una loggietta era da canto, che ai pozoli erano molti tapedi di seta fina. In tutte le camere per terra era coperto di

tapedi di varie sorte in egni lato.

La domentica da maltina, avanti che fosse il giorno solema della pentecosta, la illustrissima duchesso, vestita di brocado d'oro e di giole o mirabile collane, montò a cavalle con le sue matrona e gentildenne, e posta in messo del revercentissimi cardinali S. Sista e S. Pietro ia Vincola, coa la brigada



del duca Ercole, innanzi a tutti ben vestiti, e quelli della maestà del re, se n'andò a San Pietro, ed ivi smontati, andarono alla cappella grande, dove il santo padre era coi cardinali, e la prelibata madonna ascese sopra un gran tribunale fatto di nuovo appresso alla ferrada di detta cappella, ed il detto padre santo cominciò a celebrare la sua messa, con quella solennità e cerimonia, per non esser lungo, come facea papa Paolo, Fornita la messa, fu condotta con grandissimo onore al cospetto della santità del papa, e da lui ricettata umilmente gettossegli ai niedi per volerull baciare, ma la sua Santità non volse, e porsegli la mano, la quale baciata, diedegli a lei e a tutto il nopolo la sua benedizione. E dono la raccolse, ed accarezzolla tanto amorevolmente e caritativamente quanto dire si potesse. Mentre questo si faceva, alcuni di quei cardinali in sua assentia la laudarono, molto meravigliandosi del suo grave sentimento e posato parlare, dicendo loro, che Tullio gli perderebbe d'eloquenza.

Dopo questo la prelibata madonna con licenza del somao pontefice se ne venne in mezzo dell'illattrissimo signore Sigismondo e del duca d'Andri fuora di San Pietro, e di I sato padre fu portato sopra la sedia, com'e usuzar, nel palagio, con tutti i cardinali innanzi, ecceta San Sisto e San Pietro in Viccola, i quali monatti a cavallo, raccolsero in mezzo la prelibata madonna, ed accompagnorla con grandissima compagnia e molto trionfantemente a Sant'Apostolo habitatione sua. A volert serivere delle magnificenze di questo reverendissimo ed incilio monsignore San Sisto, tropos arerbe lungo; ma conducidado, non frate, ma parea figilole di Cesare primo imperatore, e più che'l vero pontefice era nonorate, Quivi tutto mi perde, se' soperia, non che dire, ma pur anche numerare una minima parte.

Il mezzo giorno si fece nelle sale dimostrare la presentatione di Susanna, per alcuni Fiorentini, coi più veri atti e più attamente, che si potesse istimare.

Il lunedi. San Sisto diede desinare alla duchesaa nella sala grande di fuori, e da un capo ci era una credenza grandisima a dodici gradi tutta piena e carica di gran vasi d'ore e d'argento con pietre preciose in tanta quantità, ch'era un miracolo da vedere, ma fuancora cosa più stupenda, che in tatta varie e diverse vivande, come saranno quivi infra notate, sempre vi furno diverse argenterie, e mai mai no si muyorè insile della predetta credenza apparata. Poi furono apparate due mense, alla prima furono poste sette persone; cloè, nel mezzo la prelibata madonna, presso di lei al lato destro, San Sisto, il duca di Andri ed il conte Girolamo nepote del papa; dal lato senestro, lo illustrissimo signor Sigismondo, la duchessa di Malfi, e lo illustrissimo messere Alberto. All'altra tavola fu posto il duca di Malfi, la contessa d'Altavilla, e la contessa del Bulchianico. E prima che dessero a tavola, gli fu dato così in piede, una colazione di zucada inzuccherata ed indorata, melaranze inzuccherate ed indorate in tazze, com malyasia, poi agua rosa alle mani. Furono da poi assettati a tavola, sopra le quali erano quattro tovaglie, e furono portate le infrascritte vivande; e cadauna con suoni di trombe e pifferi in diversi modi.

· I quadri ornati a modo consueto, con pane indorato,

Pignocate con l'arme e senza, tutte indorate.

Menescristi indorati in tazze d'oro avanti pasto.

Figatelli di caponi e di capretti. Lachietti in scodelle con vin bianco grande. Mangiar bianco, con grani di melaranza dolci, e due caponi in savor verde, con vino còrso. Un polastrello per scodella con savor paonazzo garbo. Crostato. Pastelli volatili. Due vitelli integri pellati. Elisio in piatti grandi. E per cadaun piatto cinque pezzi di vitelli. Cinque pezzi di castrato. Tre pezzi di einghiale. Tre capretti intrieghi. Sei polastri. Sei caponi. Un persuto. Una somata e due salcizze. Per piattello, come disopra, teste di vitello in forma d'nn Alicorno, col savore in testa. Minestre di zucehe, Pastelli di polli. La historia di Atalante et d'Ippomenes e di Perseo, quando liberò Andromeda del dragone, tutte in vivande.

Rosto minuto in piatti grandi; cioè:

Cinque pezzi di vitello. Tre capretti intrieghi. Lepore due intrieghe. Per ogni platto, dieci pizzoni, dieci polastri, quattro cunelli. Un pavone vestito con le penne, e dietro gli era Orfeo con la citara, seguitato da quattro pavoni vestiti, con le code alte ed aperte, ed una pavona coi figlioli vestitl. Due fasani vestiti. Due cigagne vestite. Due gru vestite. Un cervo vestito, con le corna in testa. Un orso vestito, con un bastone in bocca, Un daino vestito. Un capriolo vestito. Porci cinghiali vestiti, e molti altri animali tutti cotti, con la pelle e'l pelo, in lor propria statura, che parevano vivi, e furono portati sopra le tavole, e poste sopra un monte. Galantina in conche grande d'argento, con le siene a cerchio, ed in mezzo un Liocorno con una ropore dritta. Cinque torte indorate, di carne e pere mescatelle in tazze.

Levata una tavola e quadri con tutte le altre cose.

Aque alle mani co' fori di cedri. Pignecate in forma di peste e via greco. I quadri preparati con pane inargentato. Limoni siropati inargentati in tazze. Pesce arrossifo sopozate in savor gialdo. Scodelle con savore. Pastelli d'anguille inargentati. Due sturioni cotti intrieght inargentati, pertati sopra un'altra civiera d'argento. Sei piatti di lamprede portati sopra un'altra civiera d'argento. Sei piatti di lamprede portati sopra un'altra civiera d'argento. Sei piatti di lamprede portati sopra un'altra civiera d'argento. Con una face accesa. Geladia inargentata [n piatti grandi. Torte verde inargentate. Gloncade grande di latte in piatti grandi.

Levata l'altra toragià adi tavola fu dato aqua alle mani odorifera. Quadri prepartati con pani piendi diori. Pignocato in forma di diamanti. Cerese in tazze con vin di Tiro. Polli alla catelana. Marasche in tazze Mangiar verde garbo, con fori di garoditi e rosmarino. Rosto grosso in piatti grandi. Cinque pezzi di vitello. Tre pergia di castrato per ciaschedun piatto. Tre pergi di capriolo. Tre porghette intrieghe. Quattro caponi. Otto paperi.

Ancora furono pertate in tavola per vivande in confesione, le tre fatiche d'Ercole; cioè del Leone, del Cinghiale e del Tauro, c ciascheduna era grande in forma d'un uomo commune.

E prima Ercole undo con la pelle d'una molunela, con stelle dentro in ispalla, la significatione di tentre il eledo,, eco disguendo per tanto le fatiche d'Ercole, farono portati castelli grandi di confezione con torre e r\u00f3cche deutro e infinite coaficioni di diverse manicre, e questi castelli farono con dette confezioni saccomannata, e gettate giuso dal tribunale in piazza per eccellenza, che pareva una grossa tempesa;

Fugli portata una serpe grande di confezione in un monte, che parea naturale. Ancora una vivanda d'uomini salvatici.

Dopo forse da dicci navi grandi, con le vele e corde, tutte di confetto, e plene di ghiande di zucchero.

Gli fu ancora portato disnando un monte, fuora del quale saltó un uomo, mostrando essere molto ammirativo di tanto convito, e disse alcune parole, le quali non furone da tutti bene intese.

Dopo, il trionfo di Venus menata sopra un carro da due Cosani. Geladla in conche di vincorno.

La favela di Esperide e d'Ercole, che ammazzò il drago, il qual guardava l'albero delle pome d'oro.

Gioncada in forma di fanciuliini beliissimi, e marzapano.

Levate le tavole, ogni cosa, è lasciata una tavola.

Aqua alle maui e vino In tavola. Spongate, cialdoni, mandole fresche, monde e turate. Confetti minuti da Feligni. Coriandoli. Anesi, canela e pignoli confetti.

Dopo venne sopra il tribunale forse da otto uomini, con otto altre vestite da Ninfe e sue inamourate. Tra i quali era Ercele con Deinnira per mano; Giasone con Medea; Teceo con Pedra, e cost degli altri, con le sue inamorate, tutti di convenienti abiti vestiti, e giunte il, comiciarono piferi e molti altri stromenti a sonare, e di vi in mezzo coninciarono a danare e festeggiare le loro ninfe; e stando in questo ballare, sopragiunes certi, vestiti in forma di Centuari, con le tarpchette da una mano e le mazze dall'altra per torre queste ninfe ad Ercole e compagnia, e quivi si fece una bella secramuzza fra Ercole e ci detti centanri. Finalmente Ercole gli superò, e cacciolli del tribunale.

Ivi fu ancora la representazione di Bacco e di Ariadna, e molte altre cone dignissime di grandissima dei innesimabli espesa, quali non si scriveno, parte per oblivione, e parte per brevità. Suoni e canti, con buffoni variati infiniti; tutti beverono in oro vini di ogni ragione eletti. I piatti grandi, i quali crano cinque per fiada, si portavano per quattro sendieri, sopra una civiera indorata. Tutta la famiglia di Stan Sisto siono si famigli di stala erano vestiti di seta, e servivano a tavola a due squadre con un ordine marvajilioso. Il senescalco quattro volte si muitò di veste innove ricchissime, ed ogni finta mutò collane d'oro, di perte e prede preziose.

Il martedi fu fatta la representazione di quel Gludeo, che rosti il corpo di Cristo, ed il mercoldi si fece quella di San Gian Battista, spoondo che fu decapitato.

Poi ai dodici del mese di settombre, frato Vietro cardinale della santa Chiesa memorato, ai dinercessiono del duce venne a Misno con tanta ammiranda comitiva, che più il pontefice non li arebbe potuto agglungere. Principalmente Galezzo per fano ai confini del suo imperio, per nonorario, gli mando allo 'ncontro Branda Castiglioni vescovo di Como ed il vescovo di Cremona, con alcaní feudatarie consiglieri, e consiglieri, e le commise, che nel suo dominio

se gli provedesse tanto del manglare, quanto dell'alloggiamento, e non altramente quanto alla sua eccellenza s'arebbe potuto fare. Approssimato a Milano, il duca con l'oratore di Napoli, ch'era il Turco Cincinello, quel de'Fiorentini, di Ferrara e di Mantoa, e dietro seguitavano tutti i maestrati e cortegiani; ed un poco distante dai redefossi, il memorato cardinale dal duca con grapdissima umanità ed onore fu ricevuto, e con tanti suoni di trombe ed altri stromenti, che pareva si fendesse l'aere. D'indi nell'entrare della città, dal collegio de'giureconsulti e medici, ornati con baveri e baretta in vaio, gli fu posto sopra capo il baldachino di drappo d'oro bianco, e tutto il clero gli era in processione, e cosl fu accompagnato insino al tempio maggiore: il quale, poi che l'ebbe visitato insieme col duca, si drizzò al castello, dove a modo di Pontefice fu alloggiato. Volse il duca, che ogni sera le chiavi della fortezza fossero consegnate alla sua camera. Donogli Galeazzo molti apprezzati doni, tra'quali furono duo paramenti da letto; l'uno di drappo d'argento rizzo, in campo verde. L'altro broccato d'oro rizzo sopra rizzo, in campo bianco. Due chince e quattro corsieri, con l'ornato delle sclle e fornimenti d'oro purissimo ed argento, poi ebbero lunghi ragionamenti, e si fermò, esser convenuto tra loro, che Galeazzo dal pontefice fosse creato re di Lombardia, ed aiutarlo aquistare tutte quelle città e terre, che appartenevano a tale dignità,

Conio ad ann.

Dal medesimo leviamo la descrizione del convito per le nozze di Violanta figlia di Galcazzo Visconti con Lionello d'Inghilterra

A i quindici di giugno (1568) il signor duea Lioucilo sposì Violante figliola dei re d'inguliterra, sopra la porta del tenipi di Santa Maria Maggiore in Milano, in presexza di molte notabili persona e signori. Bernabo Visconti tenne i di lota la prefata Violante sua nepote, ed il vescovo di Novara celebrò la messa coa grandissima solennità. In quel giorno Galezzo fece far une splendidissimo convito nella sua corte, sopra la piazza dell'Arengo di Milano. El talla prima mensa fin i signor Lionelo, il conte di Savola, siro della Dispensa, e molti altri haroni, che sedevano alla prima tovalo, dove ancora era il vescovo di Novara, Matteo e Lodovico figlioli del signor Bernabò, Francesco Petrarea esimio poete, ed altri cittadinie peasani. Poi gli era alla seconda tavola. Ricia della Scala, con molte onorande matrone per taglieri ciaquanta, e furono date le infraserite bandigioni.

La prima bandigione fu portata doppia ; cioc, carne è pesce per la tavola del duca, e poi furono dati due porcelli dorati col fuoco in bocca, e pesce chiamato porcellette dorate, e con queste furono presentati due levrieri, con due collari di velluto, corde di seta, e copie di sausi, con le catene d'oricalco dorate e le collane di corio, e corde di seta; cioè, ogni sci sausi in un laccio, quali furono quattro computate ogni cosa.

La seconda imbandigione lepre dorate, con luzzi dorati, e copie dodeci di levrieri, con le collane di scta, e spranghe dorate, e lacci sei di seta; cioè un per copia. Ancora altri sei, con longoli sei, e bottoni d'argento smaltati, tutti all'insegna del signor Galeazzo e del signor conte, con bottoni in cima.

La terza imbandigione fu un gran vitello tutto dorato, con trute indorate, con cani sei, e sei grandi striveri con le collane di velluto, fibbie e macchie di oricalco dorate con lacci sei di

seta; cioè un per copia.

La quarta imbandigione fu quaglie e pernice dorate, con trute arrosto dorate, e sparaucri dodeci, ed i sonagli di oricalco. e braghette e longoli di seta, e bottoni d'argento, alla divisa com'è detto, in capo delle longola, copie dodici di brachi, con catene dodeci di oricalco dorate, con lacci sei ; cioè un per conia de' bracchi.

La quinta imbandigione, anedre indorate, aironi dorati, carpene indorate, e sei falconi coi capelletti di velluto e le perle sopra, con bottoni, e magiette d'argento divisate, come è detto di sopra, e longole con le perle in cima.

La sesta bandigione, carne di bue, e caponi grassi, con agliata e con sturioni in aqua; e panzeroni dodici di acciaio fibbie, c mazzi d'argento all'insegna dei prefati signori.

La settima bandigione, caponi e carne in limonia, con pesce in limonia, con armature dodeci di giostra fornite, selle dodeci di giostra, con altrettante lancie fatte all'insegna, com'è detto, schive indorate, cioè due per armatura, due selle ornate d'argento smaltato, per la persona del signor conte, gli altri fornimenti erano di oricalco dorato.

La ottava bandigione, pastelli e carne di manzo, con pastelli d'anguille grosse, con armature dodeci compite di guerra, delle quali due erano fornite d'argento, per la persona del signor conte.

La nona bandigione, geladia di carne e di pesce, con pezze dodici di panno d'oro, ed altrettante di seta,

La decima bandigione, geladia di carne e di pesce cicè lamprede, e due fiaschi d'argento smaltati, sei bacili d'argento dorati smaltati, e un dei bottazzi era pieno di malvasia, e l'altro di vernazza.

La undecima bandigione, capretti arrosto ed agoni arrosto, con sei cavalli doppi, e selle fornite d'argento indorato, e sei lanze, targhette sei dorate, sei cappelli d'accisio, tra i quali ne erano due forniti d'argento dorato, per il signor conte, e l'altro di oricalco dorato.

La duodecima bandigione, lepri con caprioli, su le civiere dorate, con molti altri diversi pesci in civiere d'argento, e sel grandi corsieri, con sei selle fornite e indorate alla divisa detta disopra, fra' quali gli era due forniti come è detto.

La terzadecima bandigione, carne di cervo e di bue, fatte formette, con pichi riversati, con sei destrieri, le briglie dorate, e coreggie di veluto verde, con sei tabarri di veludo verde, con un bottone ed un fioeco rosso in fondo dei tabarri, e nendoli di seta.

La quartadecima bandigione, caponi e polastri in saver rosso e verde, con cedri, tenconi riversati, e sei destrieri grandi da giostra, con le briglie dorate, e tabarri di velluda rosso, coi bottoni e fiocchi d'oro in cima, e le cavezze di velludo cremesino.

La quintadecima bandigione, paroni con verze e fasuoli, e linque insalade, e carpioni, o nc apuzzo, e un giuppone coperto di perle. Sopra un capuzzo gli era un fior grosso di perle, e un mantello coperto di perle; il capuzzo ed il mantello craso fodrati d'armellini.

La sestadecima bandigione, conigli, pavoni, cesani e anedre arrosto, con un gran bacil d'argento, un fermalio, un rubino, un diamante, una perla, con quattro bellissimi centi smaltati.

La decimasettima bandigione, gioncade e formagio, con dodici buoi grassi.

La decimottava bandigione, frutti con cerese, e due corsieri, un del signor conte, chiamato il Lone e l'altro l'Abbate, e con queste bandigioni furono presentati settantasci cavalli ai baroni e'gentiluomini del prefato conte di Clarenza. Il che tutto fit presentato per il magnifico ed eccelso signore Galeazzo Visconte, col quale erano di continuo dodeci cavalieri. Da un eronista pur rozzo, fra Paolo Morigia, abbiam descritto un pasto dato dal maresciallo Trivulzio.

Avendo io favellato di Giovanni Giacomo Trivalzio detto il Magan, ora non mi pare di tralasciare, che non dichi del suntusso banchetto cli egli fece quando prese per moglie Beatrice d'Avalio di Arquino di sangue regale d'Aragona, per essere degno di sapersi. Oltre che questo gran Trivatio banchettò molte volte il re Francesco di Francia regiamente nel suo palazzo di Milano, nella strada detta di Rogabella.

Fu adunque il banchetto delle sue nozze in questa maniera. Primieramente fu data l'aqua alle mani con aqua rosa, poi furon portati certi pasticci di granelli di pino e zuecno, con certe fugaccie fatte di mandole e zuccaro, ca sembianze di marzapani, con certi rilorti ed altre cose delicatissime e di gran pregio, tutte miste a ora.

Appresso furono portati sparegi molto belli e di grande ammirazione, per essere fuori di stagione, ed erano di smisurata grossezza.

Terzo furono arrecate picciole polpe, con ficatelli acconci con grand'arte, che davano meraviglia a convitati.

Quarto si portò carne di starne arrostita, con saporetti.

Quinto fu portato teste di vitelli e manzetti intere, con le sue pelle messe con oro ed argento.

Sesto arrecarono caponi, e pivioni accompagnati con salami, presuti, ed altre vivande di porchi cinghiali, aggiuntovi potaggi delicati.

Settimo fu portato un castrato intero arrosto per ogni piatto, e brodo fatto di cerase brusche.

Ottavo, portarono in tavola per ogni piatto tortore, pernice, fagiani, quaglie, tordi, beccafichi e d'ogni altre sorte d'uccelli arrosto, con gran diligenza acconci ed aggiunteli olive per condimento.

Nono, fu portato polastri cotti con zuccaro, bagnati con aqua

Decimo, portarono per ogni piatto un porchetto intiero arrosto, con certo brodetto aspretto.

Undecimo, fu messo per ogni piatto un pavone arrosto, con diversi condimenti, e varietà di cose delicate.

Duodecimo, fu portato un mistion fatto de uovi, latte, salvia, fior di farina è zuccaro.

Decimoterzo, riportarono pomi cotogni con zuccaro, cunelli, pini ed artichiocchi.

Decimoquarto, arrecarono varii cibi fatti di zuccaro e mele, ed altre cose delicate provocative alla gola.

Quintodecimo, furono portate dieci sorte di torte delicatamente acconeie, e molte confezioni.

E tutte queste cose furono portate alla tavola in piatit d'argento e d'oro. E cosa mirabile fu, che tutte le vivande cherana portate alla tavola, ad una per una erano accompagnate da faccole acesse e trombe, che andavano sonando avanti le vivande; e nelle medesime fiacocle v'erano gabbie d'ucesti le quadrupcii di tatte quelle sorte di viventi, che furono mandati in tavoli cotti, che fu cosa rara al mondo da vedere.

Appresso furono introdutti nel luogo del convitto comediani, rappresentatori di varii atti di persone, saltatori e cianciatori, oltre ai trombetti ed altri suonatori e musici eccellenti. Appresso e'crano alquanti altri, che correvano sopra la corda. E questo gran convito fue elebrato l'anno 1488.

Monici, la nob. di Milano pag. 355.

Or veggansi, per mano del medesimo, le esequie di esso Trivulzio. ib.

Correvano gli anni della comune salute 1818 alli 3 di dicembre quando morse in Francia nella città di Chartres il Magno Giovania lacopo Trivulzio, gloria ed ornamento della nostra città. Ed alli diciestete di gennaio 1819 a ore due di note il suo corpo fi portato in Sant'Eustorgio, e fu subito il corpo messo in una cassa nuova coperta di brocceta di ror rizzo sopra rizzo, con asi belle insegne di ricamo, con il colliare di San Michele, due per parte, ed una per capo. Il corpo del morto stette in Sant' Eustorgio sino alli 19 di gennaio; in quei due giorni si celebrarono nella detta chiesa una messa parata con messe quarata per giorno, con le sue candice di onze sei per altare, e sempre ci stettero assistenti quaranta della famiglia del morto, vestiti di bruno; quattro frati di detto monasterio, con torchie sedici continoramente accesse.

Appresso la mattina al levar del Sole si cominciò l'esequie, uscendo di Sant' Eustorgio, ed inviandosi alla chiesa di San Lazaro, ed il primo che usci dalla chiesa, fu l'anziano di San Lazaro tutto vestito di bruno, seguitando la famiglia del morto. tuti vestil di nero incapacciati, ed erano al numero di cento. Dopo seguitaro i soldati del morto, che furono cimquecento, parimente vestiti di nero: Dietro erano portate croci cento di legno pinte, e ciasenna croce avera sopra cinque candele accese. Appresso seguitarono poveri cinquecento, tuti vestiti di nero, con braccia quattro di panno per ciascun povero, ed ognun d'essi avera una torchia in mano di cera veneziana, di peso di due libbre l'una, ed a ciascuna torchia pendeva l'arma del morto messo d'oro fina.

Dietro seguitavano le fraterie, con una torchia accesa in mano per ciascuno. Il numero del'futi funco: il frati di Sant' leronimo numero 43; frati di Sant' leronimo numero 43; frati di Sant' leronimo numero 43; frati di Sant'Anna 30; di San Fietro Celestino 40; della Paca 80; di Sant'Angelo 430; di San Fietro Celestino 40; del Paradiso 40; de Servi 30; di San Gissanti Battista 40; dei Carmini 30; dell' Incoronata 60; di San Marco 60; di Santa Maria delle grazia 60; di Sant'Entanogio 40 di Sant'Ambrogio Ad nemus 30; delli Umiliati 30; della badia di San Vincenzo 8; della badia di San Celeso 30; della badia di San Deleso 00; della badia di San Deleso 10; della badia di San Deleso 10; della badia di San Deleso 10; della badia di San Celeso 10; della badia di Sant'ambrogio, con Chiaravalle 80; la Passion dei cannoli ergeolari 50.

Dopo seguitarono tutti i curati e cappellani di Miano, che furono al numero di 300. Appresso ci furnon i Capioli delle chiese collegiate, e prima il Capiolo della Soalo numero 30; di Son Giorgio 30; di Santo Stefano 50; di San Loreno 30; di San Nasaro 40; di Santa Tecla 39; di Sant'Ambroggio 30; ed il Capitolo del domo 450. Laonde il numero di tatti furnon 2300 con croce 60 d'argento, e per ciascuna croce aveva candele 5. E la sera; avanti, che si celebrasero Pescujue, tutti e campane di Milano suonarono un segno lungo alla distesa, e la mattina all'allas suonaro tutta a botte.

Dappo' la chieresia seguitarono gli araldi del signor morto tutti a cavalio vestiti di bruno, con la sopravreste di zendale cremesino alla divisa del morto, poi quattro trombetti vestiri panno nero, con le trombe alle spalle, con li pendoni di colore come a' gli araldi.

Appresso seguivano sel capitanl a cavallo sopra corsieri tutti vestiti di bruno sino a terra, con i cappucci in testa, e parimenti i corsieri erano coperti di bruno. Il primo aveva lo stendardo dell'insegna dei signor morto, ch'erano tre liste gialle e

Schiar, Vol. V.

tre verdi, e gli altri due portavano due stendardi delli re di Napoli e d'Aragona, il quarto portava io stendardo di papa Innocenzo Vill. E tutti avevano l'aste tinte di rosso; e gli altri duoi portavano li stendardi della compagnia del signor morto.

Dietro a questi seguiva il maestro di stalla tutto conerto di nero incapucciato, sopra una gran mula tutta coperta di nero, e portava una bacchetta nera in mano. Appresso seguiva un gran corsiero bardato, e coperto di veluto nero, con uno stocco all'arzone, ed il servitore che lo guidava era parimente vestito di nero sin a terra ed incapucciato. Inoltre, seguitarono cinque leggiadri corsieri coperti di veluto nero sino a terra, sopra de'quali erano paggi vestiti similmente; il primo portava al braccio sinistro un scudo nero di legno; il secondo una lancia nera col ferro il terzo un baston lungo un braccio e mezzo, con sopra l'elmo del signor morto senza pennacchio; il quarto un bel stocco col fodro di brocato d'oro, e agli elzi di questo erano i speroni d'oro : il quinto portava un bastone della dignità di maresciallo di Francia: dietro seguitavano duoi muli concrti di veluto pero, con duoi huomini che li guidavano, vestiti parimente di nero, col cappuccio in testa, tra li quali era la cassa del morto, con la sua coliana di San Michele di sopra. Poi seguitava l'araldo del re di Francia a cavallo, tutto vestito di bruno con la sopravveste di zendal morello, con li gigli, che sempre stette appresso la cassa del morto, con ventiquattro della famiglia del morto tutti vestiti di nero ed incapucciati, con una torchia in mano di quattro libbre per ciascun d'essi, con l'arma del morto attaccata.

Dietro al morto seguitavano a piedi Monaŭ da Lotrecco, generale in Italia per la maestă del re di Francia, li signor Ton-doro Trivulto, e l'ambacciatore del papa, il senato, il parenti ch'erano al numero di quattrocento, tutti incapueciati, poi i magistrati col collegio de dottori, quel de medici, l mercalandi, i paratichi, e poi un per casa di tutta la città; e per la gram molitudino de l'arnecis e del popolo e del forestieri, non si puotò servar ordine, perciocche tutto le strade crano pieno, che non si potera rivolgere, e quel giorno stettero chiuse tutte le botteghe: e finalmente andarono a San Nazaro, e riposero il corpo del signor morto nel losgo apparecchiato a questo Cfictuo.

Ora dirò dell'apparato della chiesa di San Nazaro, congiunta alla gran cappella di questo Magno Trivulzio, fondata, e dotata da csso d'un arciprete e dodici canonici, la quale, s'ella fosse stata finita col suo colonnato, essa si sarebbe potuta annoverare fra le principali cappelle d'Italia.

Fu adunque la chiesa di San Nazaro tutta apparata di bruno, ed entrando per la porta principale, fu fatto un tribunale di legno, lasciandoci nel metzo quattro braccia di strada, con lo sbarre dalle hande: sopra di questo ce n'ez un altro maggiore o più eminente due gradi, e sopra di questa ve n'eru un più alto d'un grado; sopra del quele a mano dritta vera la sedii di Monsò di Lotrecco, ed un poco più abbasso v'era quella del signor Teodoro Trivutio, degli ambasciatori e del sensto; e dalla unano sinistra sedevano i parenti, dottori, medici e mercatuti, e tutte le catelore erano coperte di bruno.

Le quattro navi della chiesa furono circondate da duoi ordini di torchie e fra l'un ordine e l'altro v'era un panno nero, nel qual v'erano l'insegne del morto. Nella nave del tribunale dal primo ordine delle torchie sino a terra era coperta di panno nero con l'arnii doppie messea a ror fino.

Sotto li dodici archi di detta chiesa fureno fatti dodici altri archi di legno, con l'armi del defensto, dai guali pendera da basso uguale al primo ordine delle altre torchie attaccate con filio di ferro, che a suo tempo con facoo artificiato furono accessi in un tratto e momento tutte le torchie e candelotti. Appresso vi erano certi avasi di legno a sembianza di corni di divitais, contorchie cinque per uno, e tutte fureen torchie settecento, da libbre due l'auto.

Nel mezzo della detta chiesa fu posto un gran tribunale coporto di nero, e sopra questo fu messo la cassa del morte, ed attorno a questi gradi sodera la famiglia, e sopra il tribunale viera una piramide con suosi fornetspeiti, fatta a gradi, con le colonne chissendevano sino alla ciusa della cupota della chiesa: sopra questa piramide v'erano totocante condeducti da nues nove l'uno, ed appresso alla ciusa di dettà cupola v'era una erroca per traverso, con sopra torchie venti, e tutti gii slatter erano parati di nero con i suoi candelotti, e l'altar maggiore fu tutte coperto di broctato d'oro sopra rizzo, alto gradi otto.

La messa fu cantata con musica e suoni di mestiria, e fecere l'offerta, che tutti andarono ad nflerire, la qual fu dei canonici di San Nazaro; e finita la messa, Antonio Tilesio oratore famoso di conscienza, fu quello che fece una elegantissima orazione latina.

E la spesa di questo fuuerale costò ventottomila seudi d'ere c'or sarebbero più di ottantamila. ==

Nº XIII. pag. 585.

Arringhe del doge Mocenigo per la pace.

Tratandosis e Venezia dovesse entrar in lega co' Fiorentini nel 421 centro il duca di Milano, Tommaso Mocenigo doge stette sempre pel no, Francesco Foscari procurator giovane pel si, e questi col fervor giovanile, quegli con prudenza da vecchio disputarono nel maggior consiglio. L'arringa del doge è riferita dal Sanoto, che dice averla tratta dal manoscritto proprio di esso principe.

= Il nostro procuratore giovane ser Francesco Foscari, savio del consiglio, ha detto sopra l'arringo tutto quello che i Fiorentinì hanno esposto al collegio, e che noi abbiamo esposto alle signorie vostre in risposta. Egli dice ch'egli è buono soccorrere i Fiorentini, a cagione che il loro bene è il nostro, e per conseguente il nostro è il loro male. A tempo e luogo gli risponderemo a proposito. Procurator giovane: Iddio creò e fece la natura angelica, la quale era più nobile che cosa creata, e le diede certa misura per cui conosceva la via del bene e quella del male. Gli angioli elessero la mala misura del male. Iddio li punl, e dal paradiso cacciolli all'inferno, e di buoni diventarono cattivi. Questo medesimo si dice a' Fiorentini, i quali vanno cercando il male. Così intraverrà a voi se consentiremo a quello che ha detto il nostro procurator giovane ser Francesco Foscari. Noi vi confortiamo che siate in pace. Se mai il duca vi facesse guerra ingiusta, avete Dio il quale vede il tutto: egli sarà quello che ci darà vittoria. Viviamo in pace, perchè Iddio è la pace; e chi vuol guerra vada all'inferno.

Procurator giovane: Dio creò Adamo savio, buono e perfetto, e gli diode il paradiso terrestre dov'era pace, co' due comandamenti d'Addio che disse: Godi in pace con tutto quello che è nel peradiso; ma non sanagiare del frutto di tal legno. E fu disubbidiente e peccò in superbia, non volendo riconoscer ch'egil vra creatura. E iddio lo privò e cacciollo dal paradiso, dov'era la pace, e miselo nella guerra ch'e questo mondo; e damb se mede-simo con tutta la generazione suenan: un fratello uccisa l'altro, e andod di male in peggio. Così intraverrà a l'iconetniti per aver guerra; e se noi faremo al modo del nostro procurator giovanc, così intraverà a stulli noi.

Procurator giovane: dopo il pecetto di Caino, l'homo non conoscendo fidio en fare la sua volonta, fidio i punte od diuvic, eccatto Noè che volle fosse preservato. Così intraverrà del Fiorentini per voler fare i lord desiderii. Dio disfarì la lor terra e il loro avere, e verramo ad abilar qui pel modo che sono venute altre loro faniglio colle donne e putti, ad istare nella città di Noè, la quale vuele ubblidre a Dio e fidarsi di lui. Altramente, se vereme a far il volere del nostro procurator giovane, i nostri si partiramo e anderanno ad abilator in terro aliene.

Procurator giovane: Neò fu santo, eletto da Dio, e Cam si parti da Dio, il quale uccise lafet e Dio lo puni; jed di cui semo naquero i giganti, i quali tironneggiavano, e tutto quello che volevano facevano, non temendo Iddio. Dio fece d'una lingan sessantasci, e alla fine si distrussero l'uno cell'altro che mai più non apparve semenza di giganti. Così intraverrà "è l'iceratini per fare la loro volonti non temendo Iddio. Della lingua loro se no faranno sessantasci lingue. Però eglino vanno oqui giorne lin Francia, in Alemagna, Linguadoca, Catalogna, Ungheria, e per l'Ittalia; e si disperderanno che non si diranno più di Firenzo. Così si diri se vortete fare a modo del procurator giovane; però temete Iddio e sperato in lui.

Procurator giovano: di tanta genealogia che seese da Noè, Idioi estessa Aramo il più peretto che fosse di que' tempi, e diedegti il circoncidera perch' egli fosse conosciuto dagli altri. Della quate electione avea eletto chi sarebbe conceptio di pater dei madre, i quali erano nel peccato originale, e nostra donna ne fu preservata perchè solo da lei doveva nascor messer Gesà Cristo nestro redentore. Dio el Umo, la caraco el quale non essendo d'uomo alcuno, di puro sangue e latte di nostra donna, goveranto per Spirito Santo, si fece quel santissimo corpo che avea un'anima santissima, la più nobile che mai fosse, nè mai saravi la più perfetta. Così nel see corpo il Verbo si esta di quella carne, benchè non si dobba paragonare Iddio colle cose create.

Ma a proposito dello cose che Iddio ha creato, discesa Attila por tutto rovinando, e cacciondo gil ununio coldentatil, e saccionannandoli. E iddio ispirò alcuni potenti, i quali vennero per sicurezza ad abitare in questo liguna, per modo che si tovarnon rimasti salvi, cioò per esser stati da Dio eletti. Dalla qual terra a laude d'Iddio vedianno essere stati fatti de grandi monesteri e spedalt, esi stano di grandi limosino. Se noi facessimo

al modo che propone il nostro procurator giovane. Die non ci avrebbe più per cletti, e aspetteremmo quello che hanno aspettato tutte le altre terre, rovinate e poste a sacco, e accise le geni, e avuti mali assai. Perocchè l'Fiorentini vanno cercando il mile, lasciateli nel suo male, e siamo della città eletta di tutte l'altre. Però state in pace.

Procurator giovane: Cristo pe' suoi vangeli disse: Io ti do la poez: e così dice che dorete cercar la pace. Se noi facessino a modo del nostro procurator giovane, e preterissimo i comadamenti di Cristo, cosa potrebbesi aspettare se non male e distruzione? Volende conservari, non vi partite da 'vangeli. Il-Fiorentiai se ne sono partiti, però Iddio gli fornisco di male assi ssesso e di distruzione.

Procerator giovane: andiamo, andiamo commemorando il testamento vecchio e il nuovo. Quante citti grandi sono disentile vili per le guerre è o per la poce si sono fatte grandi con melitipicare la generazione, palagi, oro, argento, gioie, mestiori, signori, baroni e cavalleri. Come entarono a goerregigira chè il mestere del diavolo, Iddio le abbandonò e restarono divist. Distruggevana nelle battaglie giù nomini; Pror e l'argento maccava, in fine poca possanza; e si distrussere cost coni eglino distrussero l'atte terre, e andrarono schiati d'altri. Duer questi terra ha regnato 1008 anni, Iddio la distruggerà. Non vogliste fare a modo del nostro procerator giovane.

Procurator giovane: Troia si fece grande per istare in pace, moltiplicò la generazione, le case, palazzi, oro, argento, mestieri, signori, baroni, cavalieri; com'essa entrò a far guerra, nella battaglia vennero distrutti gli uomini, le donne rimasero vedove: sparvera l'oro e l'argento, la povertà moltiplicava, la città fu distrutta, e i Troiani diventarono schiavi d'altrl. Questo occorrerà a Firenze, la quale ha piacere di togliere le terre altroi e la roba per sè. E già ha principlato per le molte rotte che hanno avuto: il paese è stato saccomannato; a' cittadini è convenuto di sgombrare per riscattarsi. E così intraverrà a noi se faremo a modo del nostro procurator giovane. Però stiamo in pace che la nostra città di Venezia è fatta ricca d'oro, d'argento, di mestieri, di navigare, di mercatanzie, di gentiluomini, di case, di cittadini ricehi; di moltiplicazione di popolo per la pace, essendo gli altri paesi in guerra. La guerra distruggerebbe questa repubblica; ma se vuole, può stare in pace e confidarsi in Dio. Gerusalemme moltiplicò d'abitazioni, palazzi, signori, cava-

Corusatemine monspies d'abitazioni, patazzi, signori, cara

Nº XHI. - ARABIGRE DEL DOGE MOCENIGO PER LA PACE. 343

lieri, oro, argento per istare în pace. Ma a Salomone, che adorò c'abbricò templi agti idoli, successe Robomoi, il quale a iparti da Dio desiderando di avere paesi e città e roba d'altri. Iddio lo distrasse e impoverillo, e non potendo più il popolo durare alla engarie si troitò e, si idede a iscrobomo colei dicci tribi maggiori; e sminui il suo Stato. Così è avvenuto a Fiorentini al presente per desiderare quel d'altri: le terre e i castelli che furono suoi, si danno al duca, e d è vero quello che si dice in quel salmo: La sua signoria farvia un altro; i suo figlicii suramo rofani, te sus donne suramo redeve. Così intraverrà a noi, se faremo a modo del nostro procurator giovapa.

Roma si fece grande e rices pel buon governo, e stette in pace per andare a lode d'altri (1). Ivi si fecero uonini viselli e ricchi; e con'essi consentirono alla prima guerra punica, distrussero i Romani gli sociani del paces d'oro e d'argento, e facero vedoro assi; a dieronsi a moltiplicare la generazione, a veregna che Scipione africano dopo la liberò, e couquistò oro, argento e ricchezze assai. La fiae fa che, per le lunghe guerre impostes alle terre angarie grandi, i cittadini desiderando nuovo stato, Cesare se ne fece signore, e di male in male si stettero. Questo medesimo occorre a l'increntini, fili uonini d'arme tolgono loro danari e sono i signori; e desi obbelsicono a que' che sono suoi servi, villani, gonti maledette, uomini d'arme. Così intraverrà a noi se faremo a modo del procurtor girovane.

Pisa al foce grande, ricca ed abitabile per la pace e pel buon governo. Come desideró quel d'altri, in far guerra s'impoveri, e il duea divise i cittadini che si foceano signori: uno caccioux l'altro, a tanto che la più vile comunità d'Italia il sottonise, che fu Fireuse. Così intraverrà a' Fioreatini ; e giù si vede che sono impoveriti e stanno divisi. Così intraverrà di noi se farenno al modo che ci ricorda il nestro procurstor giovane. Come ho detto di questa, si dirà di tutte l'altre città.

Aduque voi, ser Francesco Foscari, nostro procurator giovane, non partale mai più sopra gli arringbi nel modo che avete fatto, se prima non avete buona intelligenza e buona praties; perocchè Firenze non è il porte di Venezia nè da suare, nè da terra, perchè il suo mare è lontano dai nottri confini cinque giorante. I nostri passi sono il Veronese. Il duca di Miano è quello che confina con noi, od egli debb' essere tenuto nell'a

<sup>(1)</sup> Esempio il peggio acelto.

micizia, perchè in manco d'un giorno si va a una sua città grossa ch'è Brescia, la quale confina con Verona e Cremona. Genova potrebbe nuocere, ch'è potente per mare sotto il duca: e con questi si vuole star bene, ma quando i Genovesi volessero novità, abbiamo la giustizia con noi : noi ci difenderemmo valentemente e contro i Genovesi e contro il duca, e colla ragione. La montagna del Veronese è la nostra difesa contro al duca, la quale per se medesima s'è già difesa; oltre a ciò difeudono tutto il nostro paese il paludo e l'Adige, e 3000 cavalli con 3000 fanti e con 2000 balestrieri ; la quale gente abbiamo, e se abbisognasse più farne faremmo resistenza a tutta la potenza del duca con altre 3000 persone. Però godete la pace. Se il duca avrà Firenze, i Fiorentini cho sono usi a vivere a comune, si partiranno da Firenze e verranno ad abitare a Venezia, e condurranno il mestiere de' panni di seta e di lana, per modo che quella terra rimarrà senz'industria, e Venezia moltiplicherà, come intravenne di Lucca quando quel cittadino se ne fece signore. Il mestiero di Lucca e la ricchezza sua venne a Venezia, e Lucca diventò povera. Però state in pace.

Ser Francesco Foscari, procurator giovane, se voi sapete rispondere a queste dimande, conforteremo il consiglio a prender quello che voi proponete. Se voi vi trovaste un giardino in Venezia di questa condizione, che vi desse ogni anno tanto frumento, che dasse di vivere a 500 persone; e oltre a questo che ne aveste molte staia da vendere; che il detto giardino vi desse tanto vino per 500 persone, e oltre ne aveste da vendere molte carra: che vi desse ogni sorta di biade e di legumi per assai danari, e ancora ogni sorta di frutta, che vivessero 500 persone ogni anno e che ve ne fosse da vendere: e che il detto giardino vi desse ogni anno tra buoi, agnelli, capretti e uccelli di ogni sorta per bastare a 500 persone, e ne vanzassero da vendere, e similmente tanto formaggio ed uva e pesce, e non avesse spesa alcuna d'essere guardato, converrebbe dire che questo giardine fosse nobilissimo, dando tante cose. Se poi una mattina vi fosse detto; Ser Francesco, i vostri nemici sono andati in viazza a togliere 500 marinai, e hannoli pagati per entrare in questo vostro giardino, e questi portano 500 ronconi per quastare gli alberi e le vigne; e finalmente 100 villani con 100 buoi, e con 100 erpici per guastare tutte le piante e far danno a tutti animali grossi e minuti: se voi sarcte savio nol soffrirete; ma anderete alla casa, e torrete tanto denaro per assoldare 1000 uomini per istare all' incontro a

|             |        | enemittes elle | all'anno |
|-------------|--------|----------------|----------|
| Da Monza    | ducati | 1,000          | 32,00    |
| Da Como     | ,      | 2,000          | 104,000  |
| Da Alessan  | dria   |                |          |
| della Pag   | lia »  | 1,000          | 52,000   |
| Da Tortona  |        |                |          |
| e Novara    |        | 2,000          | 104,000  |
| Da Cremon   |        | 2,000          | 104,000  |
| Da Bergame  | •      | 1,300          | 78,000   |
| Da Parma    | . ,    | 2,000          | 104,000  |
| Da Piacenza |        | 1.000          | 52,000   |

Le quali cose tutti i banchi affermano essere così; che le merci che s'introducono nel paese del duca di Milano sommano ad un milione e secentodolicimila ducati d'oro all'anno. Vi pare che questo a Venezia sia un bel giardino e nobilissimo senza spesa?

Alessandria, Tortona e Novara vi mettono per pezze

| di panno  | 6,000 | all'anno | a ducati | 13 la | pezza | ducati | 90,000  |
|-----------|-------|----------|----------|-------|-------|--------|---------|
| Pavia per | pezze | 5,000    | a ducati | 15 la | pezza |        | 45,000  |
| Milano    | ,     | 4,000    | ,        | 50    | ,     | ٠,     | 120,000 |
| Como      | ,     | 12,000   | ,        | 13    | ,     | ,      | 180,000 |
| Monza     | ,     | 6,000    | ,        | 15    | ,     | •      | 90,000  |
| Brescia   | •     | 5,000    | ,        | 15    | ,     |        | 75,000  |
| Bergamo   | ,     | 10,000   | ,        | 7     | ,     |        | 70,000  |
| Cremona   | ,     | 40,000   | fustagni | 4 4/5 |       |        | 170,000 |
| Parma     | ,     | 4,000    | panni    | 15    |       | ,      | 60,000  |
|           |       |          |          |       |       |        |         |

In tatto pezze 90,000

Ducati 900,000

Oltre a questo abbiamo per l'entrata, magazzino ed uscita de Lombardi, a ducati uno per perza, ducati 200,000 che monta con le merci a 28 milioni e ottocentomila ducati. Vi pare che questo sia un bellissimo giardino a Venezia?

Ancora vengono canepacci per la somma di ducati 100,000 all'anno. Delle seguenti cose i Lombardi traggono da voi ogni anno Cotoni migliaia 5.000 per ducati . . . Filati 20.000 da 45 fino a 20 ducati il centinaio sommano . . . . . 50,000 Lane catalane a ducati 60 il migliaio, per migliaia 4,000 (4) . . . . . . . 240,000 Lane francesche a ducati 30 il migliaio, 120,000 Panni d'oro e di seta all'anno per . . . 250,000 Pene, carichi 3,000 a ducati 400 il carico . 300,000 Canelle, fardi 400 . 160 il fardo . 64,000 Zinzero, migl. 200 . 400 il migl. . 80,000 Zuccheri di una cotta, di due, di tre si mettono sossopra ducati 43 il cento . 95,000

| Zinzeri verdi, per assai migliaia di ducati
| Altre coue d'ogni sorta per ricamare e per
| cacire | 50,000
| Verzino, migliaia 4,000 a ducati 50 | 420,000
| Cendaghi e grane | 50,000
| Saponi per ducati | 230,000
| Counici schiavi | 50,000

Per modo che, fatta la stima del tutto, verrebbe ad essere di due milioni ed ottocentomila ducati (2). È questo un bel giardino a Venezia senza spesa?

Ancora assai roba co'sali che si vendono ogni anno. Il quale turce che fi a Lombardia da questa terra écagione di faria-vigare tante navi in Soria, tante galere in Romania, taute in Catalogas, tante in Fisandra, in Glyro, in Sicilia e in altre pari del mondo, per modo che riceve Venezia, tra provigioni e noli, due e mezno e tre per cento; sensali, tintori, noli di navi e digrespessiori, imbaliatori, barche, usarinai, galeuti e mesetterie coll'utile de mercatanti tra il mettre, eccovi ma'inte somma di 600,000 ducati a' nostri di Venezia senza sicuna spesa. Del qual utile vivono mote migliatia di persone grassamente. È questu un giardino da doversi disfare? mai no; ma egli è da essere difeso da chi lo volesse disfare?

<sup>(1)</sup> Alcune partite imbrogliate nell'edizione del Sanuto data dal Muratori, si son racconcie al meglio.

<sup>(4)</sup> Non è tutta attività veneta, giacché bis-gua dedurse un milione per l'importo de panni e frustagni lombardi.

Se noi togliessimo guerra pel modo che dice, ovvero che propone il nostro procurator giovane contro il duca di Milano, daremmo cagione di assoldare uonini con roncoui, per tagliare gli alberi che fanno tanto buono ed utile frutto a Venezia, e di assoldare villani con espici per guastare le piante di tanti utili frutti, che da questa Lombardia vengono ogni anno a Venezia. Ci converrebbe di togliere uomini d'arme che andassero sopra il detto naese guastando alberi e ville, abbruciando case e villaggi, depredando animali, e buttando giù mura di città e castelli, uccidendo uomini con desolazione, mettendo angarie alle nostre terre si ai cittadini come a' villani, e in questa città mettendo angarie alle case, prestiti alle mercatanzie, alle pavi e alle galere. Dio sa quello che volessimo fare sul paese del duca; ma potrebbe occorrere che il duca salvasse il suo e rimediasse ad ogni modo al male, e noi intanto saremmo stati cagione di disfare i luoghi nostri. Che varrebbero allora tante spezierie, e panni d'oro e di seta? Niuno gli torrebbe più, perchè non avrebbene il potere. E a cagione che vol. signori, n'abbiate qualche notizia, sappiate che

|       | MIN CO |      |    |      |      |     |    |     |     |    |   |    |        |
|-------|--------|------|----|------|------|-----|----|-----|-----|----|---|----|--------|
|       | d'oro  | , d  | ar | zent | to e | di  | se | ta, | pez | ze |   | ٠. | 20     |
| Vice  | nza    |      |    |      |      |     |    |     |     |    |   |    | <br>12 |
| Pado  | ova .  |      |    |      |      |     |    |     |     |    |   |    | 200    |
| Trivi | igi    |      |    |      |      |     |    |     |     |    |   |    | 12     |
| Il Fr | iuli   | ÷    |    | :    |      |     |    |     |     |    |   |    | 5      |
| Feltr | e e Ci | ivid | al | di I | Bell | anc |    |     |     |    | 1 |    | 4      |

## Spezierie per tutti questi luoghi.

| Pepe, carichi    |     |     | ٠   |     |      |     |  |  | 40 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|--|--|----|
| Canelle, fardl   |     |     |     |     |      |     |  |  | 12 |
| Zinzeri di tutte | le  | sor | ta, | mi  | glia | aia |  |  | 40 |
| e altre spe      | zie | rie | 285 | ai. |      |     |  |  |    |
| Zuccheri, miglia | ia  |     |     |     |      |     |  |  | 40 |
| Care pani        |     |     |     |     |      |     |  |  | 90 |

Come noi devastassimo il loro ricolto, eglino non avrebbono da spendere, in danno di tutte le mercatanzie e di tutta Venezia.

Però non si vuol credere al nostro procuratore giovane.

Al duca di Milano all'incontre converrebbe, per difendersi, di assoldar gente d'arme, mettere angarie a' villani, cittadini e gentiluomini, per modo ch'e' non avrebbe denaro da comperare le sopradette cose, in danno e rovina della nostra cittade e cittadini. Però, signori, siate contenti che rispondiano agli ambacciatori del Fiorentini, ch'essi scrivano alla comunità loro, che dia licenza ad essi ambasciatori che possano praticare di pace, e mettasi di rompere questa sua legge per cagione che possano eglino aver pasa.

Pel detto modo abhismo veduto ne'nostri tempi Galezzo Maria di Milsino, che conquistò tutta la Lombardia e la Toscana, e-cetto Firenze, la Romagna e la campagna di Roma, ch'entravi in tante spese, che non potca sopportarle, e per forza gli oraviniva di stare in pace; e se ne stava, cinque anni avanti che egli facesse la guerra, pagando male le sus genti. Così intrviene a tutti. Se starete in pace, raunerete tant'oro che tutto il mondo vi temerà per l'oro, e avrete Iddio sopratutto che sari per voi. Quello che dicemmo da ora un anno, di muovo replichiamolo. Se volete aver pace, aperiamo in Dio di farla aver lec. Iddio signore di tutto, colla nostra Donna e con messere sus Marco vi lasci prendere la pace ch'ò ben nostro. »

Nel gennaio seguente i Fiorentini rimovando le istanze, edicendo, se Veneria non il soccorresse, dover essi fare cone Sansone, che ammazzò se medesimo con tutti i suoi nemici, e se restavano viuti, il loro servaggio produrrebbe quello di tuta Italia, il doge, convecto il consiglio, parlò in tal modo.

« Signori, voi vedete ogni anno per le novità d'Italia che nella città di Venezia vengono assai famiglie colle donne e figlioli e coll'avero, e vanno empiendo la terra nostra. Pel simile da Vicenza, Verona, Padova, Trevigi vengono ogni anno da tutte le parti cittadini colle famiglie ad abitar qui, con utilità grande della nostra città. Pel simile ne vengono da ogni parte contadini e famiglie buone delle nostre terre, le quali vengono ad abitare per vivere pacificamente coi loro mestieri, cglino e i figlioli. Se voi vorrete guerra, questi si partiranno, e distruggeranno la vostra città e tutte l'altre, e da' nostri partiranno. Però amate la nace. Se i Fiorentini si daranno al duca, loro danno: che ne darà impaecio? La giustizia è con noi. Eglino hanno speso, consumato, e si sono indebitati. Noi siamo freschi, e abbiamo un capitale che va attorno di dieci milioni di ducati. Vi confortiamo che vogliate vivere in pace, e non temere alcuna cosa, e non fidarvi ne'Fiorentini, i quali pel passato ci hanno messo in guerra con que'signori dalla Scala, e ci dimandarono in prestito mezzo milione di ducati; quando volemmo darli loro, si nº XIII. — ARRINGHE DEL DOGE MOCENIGO PER LA PACE. 549 accordarono con que' dalla Scala contra di noi. Questo fu del 1555.

Del 1412 fecero scendere Pippo fiorentino, capitano degl'Ungheri contro di nol, il quale ci fece grandi danni e altre cose assai; noi vi confortiamo che spacciamoli al modo della prima volta. Signori, non ci maravigliamo del nostro procuratore giovane. La benevolenza ch'egli ha con questi Fiorentini lascia a parte la giustigia e la verità che è di Filippo Maria, perocchè la guerra nasce d'iniquità de' Fiorentini, i quali possono aver pace e non la vogliono. E questo perchè ci vogliono istigare, e lasciarci soli, e togliere dei nostri danari, e dileggiarne, e con i nostri danari congnistare le terre d'altri, come fecero del 1333. Signori, non ci maravigliamo del nostro procurator giovane e della benevolenza ch'egli ha con questi Fiorentini per più materie e molte altre cose come ha voluto dire. Il vostro collegio ha voluto intendere tutte le entrate che abbiamo da Verona fino a Mestre, le quali sono di ducati 464,000. E all'incontro ha voluto intendere la spesa. L'entrata sta sopra alla spesa colla maggior pace del mondo. Se fosse guerra, converrebbeci far le fazioni co' nostri danari. Se noi passassimo di là di Verona, cl converrebbe tenere spesa grande, e verremmo a distruggere i gentiluomini, cittadini e artigiani e la camera degli imprestiti. Però è meglio di guardare quello che abbiamo, e di stare in pace.

Signori, noi non ve lo diciamo per gloriarci, ma solo per dire nell'arringo la verità e il bene della pace. Voi vedete pei nostri capitani di Aquamorta, di Fiandra, per le nostre ambasciate che vanno attorno, pe' nostri consoli e pe' nostri mercatanti, che dicono ad una voce: Signori Veneziani, vol avete nn principe di virtù e di bontà, che vi ha tenuto in pace, e vi tiene per modo vivendo in pace, che siete i soli signori che navigate il mare e andate per terra, per modo che siete la fonte di tutte le mercatanzie, e fornite tutto il mondo e tutto ll mondo vi ama, e si vi vede volontieri. Tutto l'oro del mondo viene nella vostra terra. Beati vol finchè vivrà questo principe. e ch'egli sarà con simile proposito. Tutta l'Italia è in guerra, in fuoco e in tribulazione, e pel simile tutta la Francia e tutta la Spagna, tutta la Catalogna, l'Inghilterra, Borgogna, la Persia, la Russia e l'Ungheria. Voi avete solo guerra cogl'infedeli che sono i Turchi con vostra grande laude e onore. Però, signori, finchè vivremo, seguiremo simil modo. Pertanto vi confortiamo

che dobbiate vivere in pace, e dar risposta a Fiorentini, come facemmo già un anno, presa da tutto il consiglio.

L'autorità del dogo ottuagenario dissipò gli sforzi de' partigiani della guerra (1). Ma nell'aprile del 1425, sentendosi approssimar al suo fine, fe invitare alcuni senatori, coi quali osti favellò.

Signori, abbiamo mandato per voi dopo che Iddio ci la voluto dare quest' infermità. la quale sarà il fine del postre percgrinare. Invocando celeberrimamente l'onnipotenza di Die Padre, Figliolo e Spirito Santo, ch'è Dio in tre persone, prese carne umana, che fu il Figliolo, secondo la dottrina del nostro predicatore messer frate Antonio dalla Massa; al qual Dio trino ed uno siamo obbligati per molte ragioni, che noi toccheremo per quanto spetta a noi. Il qual Dio insegna a' Quarantuno, che eleggono capo di questa nostra città, con molti capitoli di difendere la religione cristiana, d'amare i prossimi, di fare giustizia, di pigliare pace e conservarla: le quali cose tutte noi siamo obbligati di fare: Iddio che ha creato il tutto, sia lodato. Vi notifico che nel tempo nostro abbiamo diffalcato di gnattro milioni di imprestiti; il qual debito fu creato per la guerra di Padova, di Vicenza e di Verona: il nostro Monte si trova in sei milioni di ducati, e ci siamo forzati di fare che ogni sci mesi si abbiano pagate due paghe degl'imprestiti, e tutti gli uffici e reggimenti, e tutte le spese dell'arsenale, e ogni altro modo, che dobbiamo fare ad altri, e così abbiam fatto.

Modesimamente per la pace arostre la nostre città di Vencia manda dieci milioni di capitale ogni anno per tutto il mondo con navi e galere, per modo che guadaganon tra mettere etrere quattro milioni. Voi avete veduto che al navigare sono navili 5000, d'anfore dieci fino a ducento, che hanno mariai 19,000: che abbiamo navi trecento, che portano nomini 500: fre galere grosse e sottili ogni anno quarantaciaque, con mariai 11,000: abbiamo 16,000 marangoni: lo stimare delle cassomma a sette milioni, gli affitti delle case 500,000: sono mile gentiliomini che hanno di rendito sogii anno decati 70,000 fea a 4000. Voi avete veduto il modo, con cui vivono i nostri getituomini, cittalini e contadini. Ben perè vi confortiamo che dol-

<sup>(1)</sup> Marin Sanuto riferiree un altro discorso del Morenigo al Foscari, inteso a provare pruna lunga parabola, non essere di alcun profitto quelle conquiste, nelle quali la spesa assorbe la readita.

\*\* vii. — ARRHORIE DEL DOUR MOCENDO PER LE PLUZ. 531
blate pregare l'ominpoienza di Dio, la quale ci ha inspirato di
fare nel mode che abbiam fatto e di proseguire coel. Se questo
vol farete, veletreche che sarche signori dell'oro deternitani, a tation
il mondo vi temerà. Guandateri, quanto dal fuoco, dal togliere
le coes d'altri ce dal fare guerra lingiata, perchò Dio vi distruggerà. A cagione che possismo sapere da voi chi toglierete per
doge depo la nostra morte, segretamente lo direte a me nell'orechio per potervi confortare qual è quello che merita, e sia meglio
alla nostra cità.

Signori, io vedo molti di voi che voglion togliere quelli che dirò qui. Messer Martino Cavallo è un degno uomo e merita si per intelletto che per bontà. Pel simile, messer Francesco Bembo, messer Pietro Loredano, messer lacopo Trivisano, messer Antonio Contarini, messer Fantino Micheli e messer Albano Badoero. Tutti questi sono savi, sufficienti e merltano. Ma quei che dicono di volere ser Francesco Foscari, dicono hugie e cose senza fondamento. Se voi lo farete doge, in brieve voi sarete in guerra. Chi avrà 10,000 ducati non ne avrà che 1000; chi avrà dieci case non si troverà che su di una, e così d'ogni altra cosa, per modo che vi disfarete del vostr'oro e argento, dell'onore e della riputazione dove voi siete: e di signori che siete. sarete servi e vassalli d'uomini d'arme, di fanti, di saccomanni e di ragazzi. Però ho voluto mandare per voi. Dio vi lasci reggere e conservar bene. Notificandovi che, per la guerra de Turchi che hanno fatta con voi, di valentissimi uomini in mare porrete ad ogni intromessione sl nel governo che nell'utilità. E così vi diciamo che voi avete otto capitani da governare sessanta galere e più, e così di navi. Voi avete tra' balestrieri, gentiluomini che sarebbono sufficienti padroni di galere e di navi, e saprebboale guidare. Voi avete cento nomini usi a governare armate. per togliere un' impresa pratichi; e compagni assai per cento galere; periti e savi galeotti, assai per galere cento. E questa è stata la guerra del Turco, per modo che ognun dice, che i Veneziani sono signori de'capitani, dei padroni e dei compagni. Similmente avete dieci uomini approvati a grandi faccende in più volte a consigliare la terra, mostrando le ragioni su gli arringhi a tutti: molti dottori savi in scienza, e assai savi al governo del palazzo. Vedete per esperienza quanti forestieri rimangono contenti di stare al giudizio de'nostri giudici del palazzo. Seguite secondo che vi trovate, e beati voi e i vostri figlioli.

un milione, o d'argento ducentomila tra grossetti e mezzaniari, e soldi ottocentomila all'anno. Ducati 300,000 di grossetti vanno all'anno tra la Soria e l'Egitto; e ne' vostri luoghi è ne' luoghi di terraferma ne vanno tra mezzaniari e soldi, ducati 400,000. Ne'nostri luoghi da mare ne vanno ogni anno tra grossetti e soldi ducati 400,000. In Inghilterra ogni anno soldi ducati 400,000: li Penezia.

Voi avete vedute come i Fiorential metiono ogni anno panni 46,000 finishin, fini e mezzani in questa terra, e noi gli metiamo nell'Apulia, pel reame di Sicilia, per la Barberia, in Soria, in Cipro, in Rodi, per l'Eguito, per la Morea, per l'Istria. E ogni settimana i detti Fiorentini conducono qui ducati di tatte le sorie 7000, che sono ducati 399,000 all'anno. Comperano lane francesche, catalanceche, cremisi e grane, sete, ori, argenti, fishi i, cere, succheri e gioie con henciaio della nostra terra. Così tutte le nazioni fanno a questo modo. Però voginite conservari en londo in cui vi trovate, che sarete superiori di tutti. Il signor iddio vi lasci conservare, regegere e governare in bene. >

## Nº XIV. pag. 587.

## I Banchi.

Merita d'esser uno degli studi più profondi degli economisti quel delle Banche e delle varie loro combinazioni, che son una delle più ammirabili e benefiche istituzioni della nostra età, come propagatrici del credito commerciale. Senza entrarvi, importa alla chiarezza del nostro lavoro il dare un cenno sulla natura e la storia di esse.

Lo Banche sono metzi, per cui immensi capitali restano levati alle transazioni purumente commerciali, surroganodvi biglietti pagabili, e messi in un'incessante circolazione, dove i prodotti coi quali veagono cambiati, nascono e consumansi senza tempe e spazio frapposto. Ufficio loro insomma è di togliere il danaro dalla circolazione steriti dello ri puramente commerciali, onde gettarlo nella feconda che si stabilisce fra il produttore e il consumatore. Questa ragione filosofica delle Banche non presiedtiea il lor cominciamento, e non vi si arrivò che appoco appoco,

Ora distinguono le banche in territoriali e commerciali; le quali ultime possono essere di deposito, di sconto, di circolazione, di prestito (1).

Le prime riguardano la proprietà fondiaria, e tendono a procurare anticipazioni ai possidenti. Molte ne ha in Svezia, Polonia, Prussia, Belgio, e in altri paesi del nord; ed emettono viglietti, guarentiti da una specie d'ipoteca sni fondi, e che producono un interesse, fornito dall'annuale produzione del suolo. Ogni possidente può aver danaro dalla banca, che mediante un'ipoteca sul valor totale de'suoi fondi, gli fa anticipazioni sin a doe terzi o tre quarti di questo. Le anticipazioni non devono rimborsarsi a termine fisso, ma portano un interesse annno, puta del cinque per cento. Per estinguer poco a poco il debito, il proprietario si obbliga di pagar ogn'anno, oltre gl'interessi, un acconto del tre, quattro, cinque per cento. La Banca si procaccia i fondi necessarii coll'emettere biglietti contro il danaro, i quali sono pagabili al presentatore, e circolano di mano in mano: non sono però rimborsabili a vista, giacchè la Banca nol potrebbe, ricuperando insensibilmente le sue sovvenzioni; ma producono un interesse a ragione del cinque per cento l'anno; somigliando così pinttosto ai titoli di rendite pubbliche che ai biglietti soliti di Banca. La Banca dunque riceve ogn'anno dai proprietarii l'interesse delle sovvenzioni fatte, e lo distribuisce ai portatori dei suoi biglietti.

Voi comprendete che in somma consiste nel centralizzare i prestiti ipotecari il c'ipoteca stessa, sottienendesi la Banca alla folla del presentatori, e insieme raccogliendo in sè tatta la somma delle garanzio parziali per farne una generale commone. Idea felica, agrovile ad effettuarsi e di ricchi risultamenti, giacchè rimedia alla confusione che nasce dallo sminuzzamento dell'ipoteca, cresco la sicurezza de prestatori, guarcamentodi non più sovra alcuna proprietà particolare, ma su tutte le proprietà impegnate ; fornice ai possidenti la più invarrabile e sicure maniera di prestiti a prezzi moderati, risparmiando tante spese e formalità; mobilizzando poi i crediti i proelecarii sotto forma di vigiletti al presentatore, fa circolar moltissimi valori me di vigiletti al presentatore, fa circolar moltissimi valori che rimar-

Schiar, Vol. V.

<sup>(4)</sup> Veggasi un articolo di Chantes Coortus du Crédit et des Banques, nella Revue des Deux Mondes, 1° settembre 1842, e l'articolo Banque dell'Encyclopédic Nowelle.

rebbero sterili, e cost cresce la riechezza sociale e gli atromenti dell'Industria.

Più estese e variate sono le operazioni delle Banche commerciali, che potrebbero suddividersi in molte classi. Sezza farlo, e sonza toccar i rapporti che spesso elbbero coi governi che le stabilirono, e gl'impieghi secondarii che parteciparono coi Banchi privati. dirumo come le orincipali loro fanzioni consistano.

to In scontar effetti di commercio, ricevendo un interesse proporzionato al termine di scadenza:

2º Emetter viglietti pagabili a vista e al presentatore, in cambio di effetti di commercio cedutile, o in estinzione d'altro debito qualunque; i quali possono circolare finchè i possessori vogliono presentarli alla cassa onde convertirli in danaro;

5º Far anticipazioni a particolari in viglietti di Banca o in contanti, garantendosene con depositi di merci, e massime oro e argento, valori pubblici, ipoteche su stabili;

4º Aprire a privati o a atabilimenti pubblici un credito sin a una somma determinata, sia dopo aver esatta una cauzione, sia sovra la fiducia; nel che consistono principalmente le banche di Sensia:

8º Ricevere in deposito danaro di privali, obbligandosi a restituirio al oggi richiesta; ora pagando un intercesse per le somme deposte, come si fa in Scotia; ora soltanto obbligandosi escquire senza retribuzione, per conto dei deponenti, oggi pagamento, come fa la Basca di Francia; ora infine effettuando solo i pagamento ej girare le partito sali ibri, come già praticavano le Banche di Venezia, Genova, Amsterdam, Rotterdam, Amburgo.

Il primo Banco che sia menzionato fix quel di Venesia, nate da un imprestito fatto in rendite cestituite, pel cul pagamente si obbligarono le entrato della serenissima; fruttando il quattro per cento. Di che natura fosser dapprincipio le operazioni di questo Banco no consta; certo divenane poi un Banco di giro, che ricevea in deposito il danaro de pirvati, aprendo loro un credito fin alla concorrenza del deposito; i quali erediti trasmetteanal col girare le partite, siechè qualsiasi pagamento potenai fare senza tessoro di contanti.

Su quel modello ando il Banco di San Giorgio a Genova, cominciato il 4407; ma le successive vicende della repubblica lo rescro piuttosto una cassa di pubblico prestito che un'istituzione commerciale. Il Banco d'Austerdam, fondato il 4699 coi cominciamenti mecionia, si limitò al commercio, e fui i più importante d'allors; nou emetteva valori più di quelli che avesso effettivamente; o quando Luigi XIV invase i Pasel Bassi mei 1672, la Benca resistul i capitali ai depositarii. Ma quando nel 1794 cadde in potere del Francesi, dovette confessare che erasi prestato alla Compagia delle indice, ca lle provincie d'Olanda e Vestfrisia per 10,624,795 fiorini, che quella nou era incaso di restituire. Ora è in istato abbastara prospero, el pi rimitivo capitale di ciuquemiliosi di fiorisi, versati per azioni da mille fiorini, fu raddoppiato nel 1881; sconta al due per cento.

Simile era quello d'Amburgo fondato il 1619, per sottrar lo seudo alle alterazioni; poi esteso, sicchè oggi fa da Banca di deposito e di circolazione: non presta che su verghe d'oro, argento o rame, e a un quarto al mese; e passa per uno del

meglio amministrati.

Altri s'erano istituiti a Norimberga il 1621, a Rotterdam il 1653.

la questo ristetto circolo, le Banche non pensayano ad ampiare il credito, non seontavano effetti di commercio, non facvano sovvenzioni, non emetteano vigitetti circolanti; sole agevolavano i pagamenti de' privati, effettuandoli con semplici tracerizioni e sena trasporto di danaro. Eppure la circolazione de' vigitetti non era ignosa, e pare che nel XV secolo Venezia la mettesse in uso; so non che li soppresse, sogmenatta dallo scomparir del danaro effettivo, fenomeno che ora non è difficile a solegare.

Città di si viva industria, quali Venezia, Amsterdam, Amburgo, fa mera iglia come non portassero più innanti siffatte istituzioni, në sviluppassero il credito, accorgendosi che le ingenti somme depositate, invece di lasciarle oziose, potevansi utilizzare coi versarle in circulozione per un'altra via. Ne vera periedo in ciò, purchè tenessero un fondo di riserva, giacchè l'esperienza convince che i depositi rimangono a lungo nelle casse, si ritirano solo a piecole somme, tosto rimpiazzate da altre; node basta serbare un fondo sufficiente alle domande eventuali e versare il resto in commercio, servendo a sonto dei proprii effotti. Se i Bauchì avessero così aumentato i mezzi dei commercio per via del credito, sarieno tosto giunti all'idea di emettere biglietti circolanti, ciò che gli avrebbe portati all'alteza degli oditerni.

So abili e accorti negozianti com'erano essi non arrivarono a quest'effeto, non vuol dire che nol vredessero, ed io credo ne fossero rattenuti da una complicazione politica. I depositi erano ricevuti da per tutto sotto l'autorità del governo, che se no costituiva garante, talche l'usarne, sebbene con guarentigie sufficienti, sarebbe stato una specie di violazione della fede pubblica. Compagnie di privatti, operanti stoto l'autorità della gelego, poteano farlo bensì, ma non i poteri costituiti, contro cui è meno facile il ricoros. In caso di sgomento, quando tutti corressero a ritirare i depositi, le pubbliche autorità non volcano farsi garanti del danno che venisse.

Aggiungi che i Banchi di deposito non erano stati istituiti unicamente per effettuare il pagamento di tutti i debiti del negoziante col girare le partite, ma inoltre aveano per iscopo di creare una moneta ideale inalterabile, sotto il nome di danaro di banco. Le scandalose alterazioni de'danari portavano allora ogni tratto il disordine nelle relazioni commerciali, talchè le repubbliche trafficanti pensarono sottrarsi ai disastrosi effetti di quest'abuso coll'opporre al variabile danaro corrente una moneta ideale inalterabile. Da ciò i pubblici depositi, ove il danaro riceveasi secondo l'intrinseco valore, cioè in ragione dell'oro ed argento effettivo che conteneva: da ciò la regola d'effettnare i pagamenti colla cessione de'titoli o con semplici scritture, evitando il pericoloso uso de'danari contanti. Se le Banche avessero rimesso immediatamente in circolazione, come prestiti e sovvenzioni, il danaro che riceveano in deposito, sarebbe fallito quest' oggetto essenziale di loro istituzione.

Per ristrette però che fossero nelle loro operazioni, le antiche Banche prestarono ingenti servigi; mentre i contanti peggiorando davano gravi scosse al commercio, stabilirono una noneta di conto inalterabile, con cui non solo ovviarono le perdite reali che al commercio ne vengono sempre, ma viturducevano la sicurezza e la confidenza, e creavano così un credito, superiore a quel che alloro si soleva. La stessa facilità di far i pagamenti moltiplicava gli affari e il fissava in ceso citti; vantaggi però che svanirono quando i governi europei abbandonaron il rovinoso componso dell'alterare le monete.

Una Banca di natura diversa fu, nel 1668, stabilita a Stockolm, divenuta modello delle territoriali; ma le Banche moderne non cominciano che con quella d'Inghilterra, secondo l'idea datane da Gugitelmo Patterson. Lo statolder d'Olanda, divenuto re col

nome di Guglielmo III, vi diede impulso, e sebbene modellata sulle antiche, sviò dai loro regolamenti, o, come jo credo, rese regolari quegli spedienti, che prima non erano se non tentativi ed eccezioni. Un atto del parlamento autorizzò ad aprire una soscrizione di 4,200,000 sterline (L. 50,000,000), che in dieci giorni fu coperta: poi tosto un altro Istitul la Banca, erigendola in corporazione, coi privilegi annessi a questo titolo: ciò fu con carta del 27 luglio 1694, dove alla Banca permetteasi di negoziare d'ogni sorta di viglietti o effetti commerciabili, come lettere di cambio, e in oro e argento, monetato o in verghe ecc.: di ricevere in deposito ogni sorta mercanzie e far anticipazioni : prendere ipoteche su terre, eccetto quelle della corona, e vendere il prodotto di esse; far anticipazioni al governo, mediante il consenso delle camere; emetter viglietti pagabili a vista e al presentatore, ma solo fin all'ammontare del suo capitale; al di là, occorresse un nuovo atto del parlamento.

La Banca d'Inghilterra riuniva dunque le principait condiioni delle commerciali; se non che ne fu alterata la base da questa clausula dell'atto d'istituzione, che essa obbligavasi, in compenso del privilegio, a dara al governo come persitio l'intero valore del suo capitale. Con ciò non le era lasciato da negoiare che un titolo di credito non realizzabile sul governo, ce una rendita annuale così regolata: novantasseimila sterline per interessi del suo credito all'otto per cento; e quattromila sterline fissatele per pagamento delle spese d'amministrazione degli afiar relativi allo seccheire pubblico. Con solo queste centomia sterline e senza capitale disponibile, si pose ad emettero bigitatti, e cominicar quell'immense credito che poi aquistò.

Comuque l'evento abbia larghissimamente giustificato il tentativo, convien confessarlo temerario: ni la Banca potea che perire, o gettarsi sulle operazioni secondarie, a cul eransi fin allora limitate le Banche. Troppo pericolo le recava l'emissione di biglietti circolanti, quando le mancava un fondo di riserva che rassicurarse il pubblico della loro solidità; onde lenta e futiceamente procedette dapprima, e per sedici anni lotto stentumente contro le giuste prevenzioni del pubblico: e sebbeno la legge desse corso forzato alle sue carte, i biglietti segpitavano del venti per cento verso il danaro. Una rara perseveranna e il contante favore del parlamento il asostenno però, ma persistendo nell'abuso di prestar al governo l'intero capitale, via via che l'accrescea con unovo socerizioni; ambitiosa a misura che aumentava ie nominali ricchezze, e pur sempre sprovista di mezzi effettivi, incamminavasi inevitabilmente all'abisso, ne la campò che una circostanza imprevedibile.

Nel 4708 il parlamento vietò in Inghilterra e nel paese di Gailes il commercio di banco e l'emissione de' biglietti a qual si fosse compagnia di più che sel associati, salvo la Banca d'inghilterra. Questa strana disposizione produsse l'inattendiblie effetto di crear in Inghilterra un sistema di credito affatto particolare. certamente vizioso, enpure non mancante d'armonia e consistenza. Il paese fu pieno di piccole Banche, le quali godeano le facoità delle grandi, ma non aveano che sel socii al plù, le quali chiamaronsi private banks; specle di banchleri, che legalmente godeano la facoltà d'emettere viglietti pagabili a vista e al presentatore. Ma questa diveniva illusoria, atteso che mal poteano accreditarsi biglietti di si mediocri stabilimenti. Onde supplire all'insufficienza loro, attaccaronsi con stretta solidarictà alla banca privilegiata, e intrapresero lo sconto degil effetti di commercio; invece però di pagarli con ioro proprii biglietti circolabili, ne tolsero in prestito dalla Banca grande, rimettendole in cambio tutti o parte de'biglietti scontati.

Da qui un sistema misto e complesso, ove divise restarono funzioni naturimente unite, civo ale Bancho private lo sconto, alla grande l'emissione de biglietti; ma quelle fornivane a questa i danari, che uniti fornavano un grosso capitale, e così le diedero una solidità che per se stessa non aveva, in ricambio rievenuda la facolità d'emissione, che non godevano di fatto. Obbligate a vaiersi de biglietti di essa pei loro sconti, erano interessate a sosteneren la circolazione ne rispettivi cantoni, come fossero properii; e sempre pagavono i biglietti della Banca privingitat, che con quest'inaspettato appoggio alimentò il suo splendore, malgrado il vivio dell'oriciparia costituazione e l'insufficienza de merzi.

La straordinaria fortuna di essa destò l'emulzaione, e divisamenti di pazzia giganteca, e da sanrele teorie; giacebè vedendola, sonas capitali realizzabili, senz'altra proprietà che le renditte, sostenero il credito dello Sito ai tempo medesimo che manteneva la più estesa circolasione di biglietti, fa chi pensò potensi innodare o agni passe di carta moneta, o cela arricchira sterminatamente i popoli; altri ne restrinsero la facoltà al governo, che entro certi limiti, potesse così sisther ie pispich edit. tsace; altri al contrario non facevano che profesizare la ravina della bana inglese. Ma ecco tutto le teoriche andre conface quasdo esa nel 1793 sospece ogni pagamento della sua carta, eppure senza grave perdita sostenne per più di ventidue anni questa stepanda sospenione. La meraviglia arrebbe diminuita quasta stepanda sospenione. La meraviglia arrebbe diminuita sunda si fiosse totto a considereria, non isolata, ma cogfininiti suoi astalliti, e non i mezzi suoi soli, ma quelli che trovava sulle Banche private.

Tutto cio non costituisce ancora una normale evoluzione del credito: e maigrado di tanti compensi, la Banca non avrebbe durato in paese men tranquillo e esposto a invasioni. Inoltre il panto supremo delle istituzioni di credito non fa toccato da

essa, ma da quelle di Scozia.

Nel 4605, un anno dopo stabilità la Banca d'Inghilterra, a Klimburgo si formò quietamente un'istituzione del gener unciamo, più unodata e più solida e compiuta, quella che è chiamata Bank of Sordend. Il parlamento sozzase la autorinò cd cresse in corporazione, col capitale primitivo di azioni da sterlise ottantatre, seellizia iel, danari otte, non maggiore di millo stellue; unile, eppare sufficiente agli affari. Che volvez intraprendere, e che conservò nella sua interezza. Rapida e felica er primi interementi, il capitale anmento coll' serchersi degli affari, restando però sempre in limiti angusti, come gli altri shallimenti di questo genere colle

Nel 1727 s'istitul II Royal bank of Scotland, impiegandosi 996,839 sterilor, assegnate alla Scotia come indennità della rimione all'inghilterra: ma dapprincipio non vi si posero che 11,000 sterilor, e nel 1738 i capitale si Scota 410,000 resperò anch'essa contre la prima, sensa che l'una all'altra nuocosta nch'essa contre la prima, sensa che l'una all'altra nuo-



Nel 4746 se ne stabili una terza, detta compagnia del lino British linar nompany, diretta a principio ai lucareggiare lindustria del lino, che allora era nulla, poi venne in tanto fiore; ma poi protesse ogni sorta d'industria, in nulla diferente dalle altre Banche. Il primitiro soa capitale di 100/000 sterilne, ria portato a 500,000, e quivi si fermò, senza per questo esser impedia di sallire al l'altissimo posto che ora tione.

A Edimburgo eransi poste le prime Banche; poi l'imitò Glasgow, indi altre; ma alle sola tre prime intervenne l'autorità pubblica e furono erette in corporazione, mentre le altre sorsere spontance, costituendosi in compagnie di fondi riuniti (Joint

stock banks), maniera di società molto estesa nella Gran Bretagna, dispensata da precedente autorizzazione, e corrispondente alle società anonime, se non che non è punto limitata la risponsabilità degli associati.

Le Banche scozzesi son costituite sopra basi migliori che quelle di Londra, perchè situate lontano dalla sede del governo, col quale fortunatamente mai non furono in diretto rapporto. Giacchè la ruina delle banche fu sempre l'essere prese in tutela dai governi, che le fecero servire di casse d'imprestito a loro comodo. Abbandonate a sè, sarebbonsi guidate con riserbo e prudenza, non entrando nello spirito del commercio le stravaganti imprese; tanto meno nelle Banche costituite in grandi compagnie, e perciò più misurate. Gli errori vennero quasi sempre dai poteri che le istituivano, come nelle stravaganze della Banca di Law, nelle temerità della inglese, e nelle ancor più dolorose delle americane, stabilite anch'esse in origine secondo gl'intenti del potere che le autorizzava. Men privilegi e più libertà le avrebbe fatte prosperare; e in nessun luogo il credito per mezzo delle Banche crebbe con libertà e spontaneità maggiore che in Scozia, Questa probabilmente avrà desunto dall'Inghilterra l'idea dell'istituzione delle Banche, ma presto la saperò: e prima nel 4696 stabili delle succursali; nel 4704 emise biglietti al presentatore, d'nna lira sterlina; ricevette depositi a interesse, e fin dal 1729 accordò crediti in conto; operazioni ignote alla banca di Londra, e caratteristiche delle scozzesi.

Oueste dilatandosi su tutta la superficie del paese, estesero l'influenza e i benefizii, e crearono a vantaggio del commercio comunicazioni facili e sicure, che resero attivi i contratti. I crediti in conto, da esse praticati insieme collo sconto degli effetti di commercio, differiscono da questo nel fondo; giacchè sono un'altra maniera di fare delle anticipazioni, e d'accordare ai negozianti il hencfizio del credito.

L'innovazione più bella è l'uso dei depositi a interesse. Mentre a Venezia, Amsterdam, Amburgo, i deponenti pagavano alla Banca un tanto per la castodia, e una lieve retribuzione a ciascun trasporto, e un altro alla scossa del capitale, qui le Banche stesse pagano un interesse. Ne conseguono differenze radicali. E primieramente quell'interesse trae alle casse delle Banche tatte le somme castodite nelle particolari, crescendo la massa dei depositi, e così l'abitndine di versare alla Banca il danaro disponibile non è più particolare ad una classe di negozianti ma universale. In consequenza, esteco l'uso dei trasporti, o risparminiato quel dei contanti, ciò ch'ern lo scopo appeciale delle Banche antiche, i depotiti non restarono un semplice quadro pei trasporti, ma divenero mezzo d'ordine e d'economia, potendo trasporti, ma divenero mezzo d'ordine e d'economia, potendo ciarcivoso far frutareto la svisman che avesse disponibile, finche arrivesse il momento di servismone. Ecco risparativa la ricchezio sociale; ecco cresciula l'attività nell'impiego di cesa, non restando ne messuna somma ero riccolà, la quale non fruttasse tutti i ciòrni.

Estendendosi via via l'uso dei depositi fin all'infinne classi, le Banche soccasi irovarosi in una funzione più alta impreveduta; poiché, com'erano casse di custodia, di riserra e di previdenza pel ricco, divennero di risparmito pel posero, e sostennero quest'ufficio gran tempo prima che s'udisse il nome di casse di risparanio; anzi meglio organizzato che non queste, giacché ne l'oro crediti e soculi travavano sempre occasione di utilizzare i depositi, senza sentirsi obbligate a porre misure al benefizii.

Ognun vede quanto il cumulo dei depositi ricevuti dalle Banche, e e da esse versati unovamente nel commercio, numentassero la potenza di tali stabilimenti come case di sconto e di credito; chè quand'anche non avessero fatto verun uso de capitali proprii, avrieno trovato nella somma de'depositi a loro afficiati quanto bastasse agli innumerevoli sonti e agli estessimi crediti.

Gl'impacci del commercio, e la dimostrata utilità delle Banche scozessi indissero nel 1895 il parlamento a rapportare l'atto del 4708 che victava in lughiliterra il commercio di Banca a compagnie di più di sei; ma l'applicazione ne lo ristretta a sessanta miglia attorno a Londra. De quell' istante, in Inghilterra, accanto alle Banche private sorsero del joint stock bonka, a imitazione di quel di Sozai; petati dispprima, sicchè nel 1853 n'esistevano appena trentaquattro, ma poi aumentarono tauto, che nel 1855 dise se contavano da ottanta, le quali riunita alle Banche di Scozia, costituiscono nella Gran Bretagna il sistema di credito più esteso che mai siasi veduto.

La Banca d'Inghilterra, sussistendo per privilegio del parlamento, dovette sottestare alle esigenze di questo, Quande il uso privilegio spirò, trovossi creditrice di grossa somma verso lo Stato, deb per cibe le inpose, como prezza del preveguenento, di ridurre del due per cento gl'interessi che le pagava, cioò dal otto al sei, e prestar 400,000 sterline senza interesse. Di navoro nel 1735, spirando il suo privilegio, il parlamento glielo allungò per trentun anno, ma perchè versasse nella cassa dello Stato 1,600,000 sterline per molti anni. Di naovo al 1764 dovette anticipare al governo un milione di sterline savra biglietti dello seacchiare; oltre 140,000 sterline per essere prolungata fin al 1786. Allora il privilegio fa rimovato per la quinta votta, mediante il presisti odi duemilioni di sterline per tre anni al cinque per cento; la sesta volta dovè anticiparne tremitioni al tre per cento.

L'agasto 1855, quando il privilegio finiva, trovavasi il governo debitore di 14,686,800 sterline al tre per cento. Altora le fu prorogata la carta finall'agosto 4855, a questi patti; che lò-ligitetti suoi arrebbero corso legale, non soltanto facoltativo come prima; la banca serba il privilegio d'essere sola nel raggio di di sessanlacique miglia; in compenso consente che gli appuntamenti pagatigii dal governo si rimangano a metà, cicè 120,000 sterline, el idovatio dallo Stato a 14,159,000 sterline, el idovatio dallo Stato a 14,159,000

Il minimo valore de'biglietti fin al 1789 era di venti sterline, poi ne emise di diaci; indi nel 1795, di cinque; e nel 1797 di tre e di una: oggi però i minimi son di cinque.

Lo scouto per lettere di cambio di privato era sempre stato di ciuque per cento fin al 4824, allora si ridusse al quattro; ma non si scontano che cambiali di almen venti sterline, e di scalenza non oltre tre mesi.

La banca di Filadolfia fa costituia il 1790 con atto del congresso americano, ma lasqui finche la ricostitui un altro atto del dieci aprile 1846. È di deposito e circolazione; siede a Filadelfia, ma ha venticingne succuristi no varii Stati dell'unione: si coctaton inoltre fin quattrocencinquanta banche negli Stati Uniti, il cui capitale si stima di 150,000,000 di dollari. Sovra di tutte esercita ispezione quella di Filadelfia, che se le vede estendere troppo le speculazioni, chiede loro i pagamenti in contanti.

Si è veduto ai di nostri a qual rovina portasse l'abuso delle Banche.

La Banca di Fraucia cominciò le sue operazioni nel 1800 dopo liquidata la cama dei conti correnti; la legge del 28 germinate anno XI ne modificò gli statuti, e le diò privilegio esclusivo di emetter biglietti a viata per quindici anni; e colla prudezas seppe sottrarsi al pericoli delle scosse politiche. Secondo i suoi statuti, scente effetti commerciabili a tre mesi di data, guarentili da tre fine a lamene; o anche da due quando vi si aggiunga una girata d'azione di banca o di rendite sullo Stato, o altri defetti pubblici 2, an attipienzioni sovra efetti pubblici a sadenna determinate; e sopra vergine o monete taranirer d'oro e d'argento. depostele, coll'uno per cento all'anno; tien causa di depositi violnatari per titoli, verghe o monete forestiere, mediatet un ottavo dell'un per cento ogni sei mesi, s'incarica di rirecuster efletti, per conto di privati o di stabilimenti pubblici. Riccre in conto corrente le somme versate da particolari o da stabilimenti, e paga le disposizioni fatte udi desse; si può ceder l'austruto delle azioni della Banca, e non ostante dispor della proprietà. In soculi girano in un anno non menta dis, 500,000,000.

## Nº XV. pag. 588.

### Del Banco di San Giorgio.

= Antichissimo è il debito pubblico de' Genovesi, perchè da poche eccezioni in fuori, i popoli industriosi non possono fare imprese straordinarie senza far debiti. Se dal silenzio del Caffaro e da altre memorie si ha ragione di conghietturare, che i Genovesi non s'indebitassero nelle crociate dell'Asia, l'eccezione precede appresso loro la regola, e prova quanto il passaggio de' pellegrini e degli armati campioni del cristianesimo li compensasse con larghi noli. Ma come portarono l'armi la Ispagna ed ebbero conquistata Tortosa di Catalogna, non bestando i premii della vittoria a compensare le spese dell'armamento, bisognò torre in presto danaro da cittadini. Dunque il debito pubblico de Genovesi cominciò per lo meno nell'anno 1148. Il modo di soddisfario fu quello stesso che tennero per più di sei secoli fino a'di nostri; cedere alla massa de'creditori e agli amministratori eletti da quella, un dato numero di dazii Indiretti per certo numero d'anni, finchè pagati si fossero de'capitali prestati e degl'interessi decorsi. Ogni amministratore si chiamò allora console, titolo nel duodecimo secolo comune ad ufizii molto diversi; ogni cento lire di credito luogo, ogni creditore luogatario, un certo numero di luoghi sopra una sola testa colonna, i pattuiti interessi proventi, la somma totale de'luoghi, compere o scritte, distinguendole, quando crebbero in numero, con varii nomi o del creditore medesimo, o della ceduta, o finalmente dal santo festeggiato nel

dl del contratto. A Roma, a Venezia e a Firenze si chiamarono monti que'prestiti, che a Genova si appellavano compere, mirando tutti nel medio evo a nascondere sotte il velame di cose immobili o d'approvati contratti. il mal sonante nome di usure.

L'utilità de' pubblici debiti consiste nel minorare i pesi prescnti, estendendoli a molti anni avvenire; il danno si è che questa medesima agevolezza induce infallibilmente a moltiplicarli. Non è però maraviglia, se dono il debito di Tortosa se ne contraessero tanti altri che generandosene confusione, fu deliberato nell'anno 4250 di riunirli sotto il nome di compera del capitolo, a significare il pubblico atto con che si convenne e capitolò di fondarla. L'anno 1250 era il medesimo la cui la decadenza e la morte di Federico Il permettevano alla repubblica di attendere a'snoi affari interni. Come i politici avvenimenti si notavano in un libro grosso e pesante, volgarmente chiamato il pubblico cartulario, cosl in un libro di simile mole e legatura si descrissero i capitali riuniti nella nuova compera; e trovossi secondo le memorie storiche, che ascendevano a luogbi 28000, pari a due milioni ottocentomila lire d'allora (4), somma per que' tempi già eccessiva; a ciò nondimeno l'inavvertenza di qualche amanuense fece l'incredibile aggiunta di una sesta cifra,

La compera del capitolo operò, per usare un moderno vocabolo, la consolidazione degli antichi debiti; e probabilmente coloro che la consigliarono, si erano dati a intendere che la mole di tanti carichi posta in piena luce e in un sol libro congiunta come raggi diversi in un sol centro, presenterebbe qualche ostacolo al contrarne dei nuovi. Ma fn indarno sperarlo. I preparamenti di guerra contro il re Carlo di Napoli diedero causa ad una compera di 42,000 lire, pari a 420 luoghi; il celebre assedio de'Gbibellini e il contemporaneo governo del re Roberto, ad una compera di lire ducentomila; e così trentamila per occasione dell'imperatore Arrigo VII, 9,500 per disimpegnare il sacro catino, 11,000 per li primi tumulti in Corsica, 25,000 per Rodi, e probabilmente per le guerre gloriose contro i Pisani e i Veneziani, i Catalani e i Greci, le compere di San Pietro e San Paolo, e quelle altresl della carne, del cacio, del grano, del vino e del sale con molte altre che per brevità ommettiamo.

L'oro purificato all'antica nel paiuolo, aurum de pajola, aveva in quel tempo per ogni oncia il valore di tre lire, dieci soldi e tre danari di quella moneta. Aca Notar. A. 4254.

Non è però da tacere, che la guerra di Chioggia fruttò in più votle ii debito i do 393,000 fonit d'oro, monete pesanti un grano più che gli odierni zecchini e della stessa hontà. Le gabelle assegnate in pagamento costituirono la compera della gran pace co Venezinni; a cui per la prima volta il doge Nicolò Guarco face concedere il privilegio di propria e speciale giuridizione sopra i debitori moresi, senza formalità di giudirio e rimedio di appellazione; il che parve fino d'allora esorbitante; sebbene a cagione della pratica utilità in un paese ristetto, fu qiundi esteso alla maggior parte degli uffizi e luoghi pii, con pubblica autorità stabilità.

Il ducato di Antoniotto Adorno, principe più vago di vasti progetti che di solidi aquisti, generò quattro prestanze, compere o scritte ascendenti a 78,000 fiorini d'oro; e il violento governo del maresciallo Bucicaldo accrebbe talmente le pubbliche spese, le compere e le tasse sugli oggetti ancor più minuti, che fu per seguirne un funestissimo fallimento. Ma il consiglio di un qualche savio, chiunque cgli fosse, e il susseguente decreto del 1407 allontanarono quel gran male. Come i naviganti inseguiti da vele ostili o bersagliati dalla procella, allo scuoprire un porto amico. cominciano a sperare salvezza e risentono in sè quelle forze che stimavano perdute, così i creditori della repubblica dall'infimo al maggiore, salutarono lieti e fiduciosi il giorno che diede l'essere a San Giorgio. E l'effetto corrispose all'espettazione, perchè in men di due anni le vecchie compere rappresentate da'loro consoli e procuratori, si sciolsero; e le loro disperse e arretrate scritture messe a giorno, liquidate, e il dare dall'avere sottrattone, come torrenti che il loto loro deposto, si uniscono in limpido aquidotto, vennero insieme a formare la grande e intemerata scrittura di San Giorgio. Alla quale fu dato questo nuovo ordine. Otto cartulari si assegnarono uno per uno agli otto quartieri della città, il primo segnato C., vale a dire Castello, il secondo P.L. Piazza lunga, il terzo M. Macugnana, il quarto S.L. San Lorenzo, il quinto P. Porta, il sesto S. Susiglia, il settimo P.N. Porta nuova, e l'ottava B. Borgo. Ogni creditore o luogatario abitante in Genova fu nell'uno o nell'altro de'cartulari descritto secondo il quartiere di sua abitazione, rimanendone libera l'elezione a'forestieri. Gli stessi quartieri si suddivisero negli alberghi de' nobili e nelle contrade de popolari, di modo che ogni albergo, ogni contrada ebbe il suo conto particolare. Ciò fatto, trovossi che i luoghi consolidati in San Giorgio sommayano a 476,706, più quarantacique lire, o centesimi di un luogo, nove soldi e cinque denari. In questo numero non erano inchisse quattro compore che in derisione di lor piccolezza, poco più di mille luoghi fra tutte, il volgo soleva chiamare comperette. Quanto men ragguardevoli, tanto più ostinti i loro ammili-stratori, piegarsi non vollero alla consolidazione; e non si fece loro vollenza.

Da tempo Immemorabilo, tutte le gabello si davano in appalle per cinque anni, sulla credenza che il pubblico interesse neglio si curi quando è congiunto al particolare. Adunque quaste agabelle secondo i precedenti appalli si richiclevano all'annuale provento di otto lire per luogo, tante il governo ne assegnà a San Giorgio, noa lira in conto di spese e fondo comune, crisi il setto a contanta. Il che non era eccessivo, se si considera che il misimo frutto del danaro in Europa era altora il disci; ma pochi se ne contentavano; onde gli Ebret ch' selgenna al venti, erano lavitati con privilegi in varie città dentro terra, streggati con presentati di controla con contentavano; con degli Ebret ch' selgenna al venti, erano lavitati con privilegi in varie città dentro terra, streggati del regento in acconsistenza di discretario rianciano.

Siccome le gabelle e i dazii si percepiscono alla giornata, e il compne vantaggio richiede che i gabellieri non paghino se non a determinati intervalli, così gli annuali proventi si distribulvano In quattro rate equali sotto nome di paghe, la prima delle quali scadeva il primo di aprile. Non passò guari tempo, che i proventi medesimi per reciproco e giusto consenso mutarono natura, si che in cambio di certi e determinati diventarono variabili e proporzionali. A tale effetto ne'primi tre mesi dell'anno si facevano i conti, il che in genovese dialetto e in termine proprie dicevasi fare le scuse, sottraendo, ossia scusando dall'Intreite dell'anno decorso le spese e dividendo il netto prodotto pel numero intero de'luoghi. In tal maniera la quantità del provente venne a riuscire più o meno del sette a centinaio, secondo la prosperità o la decadenza del paese; e dopo le perdute colonie d'oltremare passò rade volte il cinque per centinaio del prezzo originario, e il due e mezzo del prezzo corrente alla piazza. Subilito dunque il provento, quattro copple di notari cognominati scrivani delle colonie, descrivevano ne' loro cartulari il credite di ciascheduno, tenendo l'ordine de' quartieri, degli alberghi e delle contrade; onde procede il numero grande di simili liste nell'archivio di San Giorgio. Il credito non era esigibile in contanti se non dopo il quarto anno; e perciò le lire in ch' era espresso, al nominavano lire di paghe a distinzione di quelle di numerato e poi di banco, le gnali il banco numerava e pagava, senza Il minimo indugio, la effettivo. Era in arbitrio di ciascun luogatario l'aspettare dopo il quart'anno il pagamento del suo credito in moneta aonante, il girarlo In testa e credito d'altri o anche obbligarlo a favore degl'impiegati e de'gabellieri, le cni sicurtà doveano farsi in lire di paghe ad effetto di sostenerne il pregio. Chiunque vi ripensi un poco, comprenderà di leggieri le cause e gli effetti di queste complicate operazioni : ma noi ci asterremo da esporli tanto più volentieri, che nel secolo decimosettimo, abolita ogni distinzione di alberghi e centrade, tutti i cartulari si aprirono a tutti indistintamente, e alle lire di paghe si sostituirono con generale fiduca i biglietti di cartulario, cioè polizzine di carta soda, contenente in totalità o in parte la quantità dovuta da San Giorgio, il nome, il cognome e padre del creditore, e la sottoscrizione del notaio. Maggiori cautele non usarono, perehè il biglietto quasi mai non usciva fuori Stato. e perchè la chimica e la mala fede, due cose per altro disparatissime, non avevano ancora progredito gnanto al di d'oggi, Legge sacra ella era, che niun biglietto entrasse in circolazione senza l'equivalente danaro in cassa, e che ognuno di essi non fosse al toato presentato al tesoriere, che cambiato a contanti. Capace di qualunque somma, si poteva custodire, dare. cambiare. vendere e donare con tutta facilità ; onde la tompi tranquilli avea qualche aggio. Era un gran che, possedere migliaia di lire in un cencio.

Una cassa sempre pronta a' pagamenti era attissima a cambiare monete e lenerne banco. Ottenne dunque San Giorgio una simile facoltà. Il profitti ch'erano grandi a cagione delle zecche e monete innuerabili tanto d'Europa che d'Africa e d'Asia; oltreche provide leggi non permettevano a tutti di tenerne banco, com'oggi aerobbe il far da senale o da cambista. Per la qual cosa, lasciando a' pubblici atti l'originario nome di compero, javales il costume di nomiare il banco di San Giorgio, e banca ancora, da che i francesi idiotismi ebbero inondato non che la loro comune favella, il dialetti altresi dell'Italia.

Le operazioni bancarie non amano lo strepito forense e le cure del pubblico palagio; laconde gli amministratori di San Glorgio se ne allonitanarono, e posero loro residenza in una magnifica casa riguardante l'interna curvà del porto. Dal ches el comprende per quale ragione essi amarono, maggio che banco, adoperare quest'altra denominazione, Casa di San Giorgio, prendendola in senso morale e collettivo a un dipresso come, per valerci di uno splendido paragone, le adunanze de'Pari e de'Comuni della Gran Bretagna si dicono in inglese Case.

Nel vasto locale di San Giorgio si destinarono le stanze più appartate e sicure alla custodia del danaro che per mezzo delle aphelle, del banco o in altra guisa si riscuoteva. Il nome di sacristie, sotto il quale si dinotarono, rivamente respimeva la corra e religione con che si doverano da ogni violenza o frande salvare, come se contenessero cose sacre. Il che fa eseguito con tanta probità e costanza, che molti vi lascivanos spontaneamente i proventi non necessari all'osso loro cotidiano; e molti ancora vi allogavano i frutti della propria industria e parsimonia. Non sarà sfuggito di mente ai nostri lettori un ragionamento tenuto el consiglio generale della repubblica quarantoti' anni dopo l'istituzione di San Giorgio, ove l'oratore magnificava davanti a presone che avrebbero pottoto contraddirgii se avesse esagerato, la copia de capitali ivi rispoti con piena fiducia da' forestieri non meno che da' cittadini.

La lealtà è cost indivisibile; e chi la possiede è incapace di eccazioni e di preferenze. Quindi li luoghi delle compere erano amministrati con la stessa coscienza che i depositi, e però si tenevano in creditio non ostante le pubbliche calamità del secolo XV, la perdita delle colonie orientali, le inaccessibili discordite e i mal variati governi che diminioriavon, com' è manifesto, l'introito delle gabelle, le offerte degli appaltatori e per necessaria conseguenza i novventi.

A sostenere il credito e valore de'inoghi conferi grandemente il gran nomero de' moltiplici, effetto pur questo e argomento della generale confidenza. I moltiplici propriamente detti si appellavano in senso figurato colonne. Non erano altro che dispositioni fra vivi o per testamento, in vigor delle quali i proventi di un certo nomero di looghi dichiarati per lungo tempo inalienabili, servivano al solo fine di comperare altri looghi in credito e testa del medesimo colonnate, finchè saliti al nomero stabilito da quello, potessero giusta l'espressa dispositione soccorrere poveri e discendenti, dotare fancialle, sopprimero a l'eggerire imposte, accrescere pubbliche rendite, e non di rado fondare muloraschi, fedecommissi e simili sostituzioni che l'antica legislazione permetteva a proprietarii, e che la moderna in gome di libertà la loro interdette. I grandi moltiplici di Francia

ceses Visidali edi Napoleone Loncillari anteriori al secolo XV vonnero traslocati in San Giorgio, e poscha un genio nazionale di beneficenza ne costitui tanti altri, che parve bene di negiugorere ugli otto cartulari il nono con le iniziali O: M. Officinua Marierotarie, a editoti di decenvere in quello i luoghi da unoltaplicarsi, e i proventi da dispenara per usi pli, se nou tutti giovevoli in prutica, tutti stimabili e uneritori un'iltratezione.

Le code di redenzione possono annoverarsi fra i moltiplici. Erano queste un certo numero di luoghi, soprayvanzati alla quantità richiesta per gli annuali interessi di qualche nuova scritta e prestanza; i quali dovevano per disposizione di legge moltipliearsi agni anno mediante la compera di puovi luovhi, e in progresso di tempo abilitavano la repubblica a redimere e liberare l'obbligata gabella, pagando il capitale del debito col mezzo del compiuto moltiplico. Insomma le code di redenzione erano com'oggi si dice alla francese, foudi di amortisazione. È chiaro che l'azione riunita di coteste gran molle di credito, i pubblici e privati moltiplici, simili a un eccesso di forze nel corpo umano che ne conturba o impedisce le funzioni, avrebbe arrestata la circolazione de luoghi in commercio, aquistandoli a mano a mano tetti o la massima parte. Ridotti a piccolissimo numero, i luogatarii privati non avrebbero mantenuta la stessa fiducia a San Giorgio, nè con la stessa efficacia difesi i suol privilegi. Quindi meno giri o trapassi, comodissimi mezzi di contrattazioni; meno biglietti in corso, meno depositi nelle sagristie; gli stessi moltiplici non potendo più progredire, rimasti sarebbono come piante senza umore, o colonne senza capitelli, e avrebbe San Giorgio perduto il suo bel carattere di privato a un tempo e pubblico stabilimento. Ma la circolazione de' luoghi fu mantenuta da' nuovi debiti che nuovi bisogui fecero contrarre alla repubblica; anzi fu tempo ch' ella toglieva da San Giorgio in prestanza, molto o poco che fosse, quanto a lei occorreva di spendere entro l'anno, oltre all'ordinario bilanelo. Senza che in vigor delle, leggi emanate nel 1528, il senato che era un corpó quasi sovrano di tredici togati, ebbe facoltà di derogare a' testamenti, si veramente che vi concorressero undici voci, Quantunque la difficoltà fosse grande, spesse volte si vinse; e derogando, staccossi dalle colonne, innanzi al loro compimento, un dato numero di luoghi, ora per provedere a spese urgenti, e or per soccorrere le impoverite famiglie de'colonnanti, il che

rimise in commercio i già viucolati. Alle code di redenzione si tocco più di rado, perchè il devegare alle dispositione legislative era cosa più difficile e complicate. Ond'esse operarone sema notablie intramesa; e il benefizio fiu tale che unonotante sessanta e più prestiti fatti da San Giorgio alta repubblica depo la fondazione delle sue compere fion all'estignione loro, il numero del luoghi si trovò diminuito più testo che aumentato. Nel 1407 quando San Giorgio fin costituito), se ne contavano 476,700, laddove nel 1798, quando l'inesperiegza del populare governo, sostituito all'attico, diese di primo colpo fatele a San Giorgio, noe erano più di 435,500, de' quali una quarta parte almeno avvez chiamste e disposizioni di pubblica utilità.

Ma ritornando a tempi prosperi, si domanderà dond'egli traeva tanto danaro per tanti prestiti? Abbiam già detto ch'esso riteneva un ottavo sopra gl'introiti con che pagava i proventi. Non piccolo lucro gli recavano i banchi, e quaudo prese consiglio di abbandonarli a' privati, perchè una maggiore uniformità di monete, e una minore attività di commercio in Italia ne impiccolivano i profitti, le moltiplicate colonne, i lunghi depositi, e la confidenza riposta ne' biglietti di cartulario accumularono nelle sagrestie gran copia d'oro e d'argento. Già videsi quante guerre, quante orribili epidemie desolarono la Liguria, l'Italia e l'Europa ne'secoli XIV e XV. La peste del 1528 fu foriera del giorno che tolse Genova a' Francesi. L'anno 4656 n'ebbe una, la quale ridusse la sua popolazione di novaptamila teste a diecimila soltanto. Onde gran numero di eredità rimasero giacenti, molti biglietti di cartulario si smarrirono; depositi, colonne, proventi caddero in dimenticauza, e venne quindi a formarsi nelle sagrestie di San Giorgio un immenso deposito irregolare, impossibile e inutile a restituirsi nella sua fisica identità, come osserva il giureconsulto Corvetto, quantunque restituibile in tutto il suo equivalente, qualora periti non fossero in massima parte i proprietarii e i titoli di proprietà. Per tali e tante sorgenti venne fatto a San Giorgio non solamente di sovvenire la repubblica nelle sue angustie, ma di fabbricare i bei magazzini di Porte Franco, unico asilo del travagliato commercio; di battere moneta secondo i patti col governo fermati, e di riparare alle conseguenze dannose di un zelo o di un'ambizione imprudente. Vogliamo qui alludere a celebri contratti co'quali i suoi amministratori accettarono la signoria della Corsica e delle colonie orientali nel 1455, non che di varie città e castella in terraferma negli anni 4484, 4512 e 4515. Sopraffatti dall'ottomana potenza perderono i possedimenti della Crimea vent'anni dopo l'accordata cessione, e ammaestrati da una costosa esperienza, retrocedettero nel 1562 alla repubblica la Corsica, la città di Sarzana con le sue armigere castella, la grossa terra di Levanto, in valle del Teico, le sue popolate montagne e l'antica città di Ventimiglia. Fu questo un accordo di reciproca soddisfazione e stifità. Perchè ricuperata libertà e pace, la Repubblica ripigliava i dominii posti quasi in deposito presso una casa amica per timore di perderli nelle sne politiche agitazioni; e la casa di San Giorgio tornava a godere, fuora di molestie e spese incalcolabili, i suoi naturall e sicuri vautaggi come monte fruttifero. come amministrazione di gabelle, banco di giri e trapassi, cassa di amortisazione, deposito d'oro e d'argento, dispensa e malleveria di biglietti non eccedenti il rappresentato metallo, Saviamente ella fece a non s'intromettere mai in operazioni di sconto. perché lo scontare senza carta é poco ntile ad una pubblica amministrazione, con carta pericoloso, ove non s'abbia gran forza o situazione isolata.

"Ora sismo giunti all'ultima parte del presente discorse, gli wifiai e la presquette di Son Giorgio. Il prima e supremo uffizio o imagintato era quello degli otto protestori. In anno daravano in carica, a passavano quindi a governare la dognas sotto nome d'uffizio precedente. Competera al prutettori la suprema sutorità e balia sopra totte le cosa la qualenque modo appartenenti sile compere. Ma conoscendo il hissigua d'aiuti in tanta moje d'affart, el 'oddo grandissimo che avrebero incontrato in caso di avressità se fossero soli rimusti a regolarli, non dubitarono di chiamare a parte delle cure e allo celludi loro un maggior numero di uffizii, cicio doto procuratori, otto del quarantaquattro, etto del sale, e quattro sindicatori.

"Euffizio de procuratori si estendeva a tatti gli affari procecon da cartularii; giudicavano le differenze insorte per giri, trapassi o volture; costringevano al pagamento l debitori della casa, gabellieri od altri, e sopravvedevano i libri di cassa e di scrittura.

L'uffizio del quarantaquattro, così nominato dall'anno 1444 in mi ebbe principio, doveva intendere e finire tutti i negozii, cause e faccende rimasti indecisi entro l'anno e non terminati dagli altri uffizii; e differendosi più dell'anno e un mese a fare i moltiplici, dovea provedere che si facessero senz'altra ammonizione ne tardanza.

Non occorre spiegare le cose raccomandate all'uffizio del sale, quando la repubblica ebbe ceduto a San Giorgio l'amministrazione di quell'importante e fruttifera gabella.

I sindicatori e conservatori, detti poi revisori, avevano ampia balia d'inquirere tutte le azioni fatte da qualunque uffiziale, scrivano o ministro delle compere, e dove alcuno d'essi avesse commessa frode, o contravvennto agli ordini, capitoli e decreti, davano loro facoltà di condannario e costringerio al rifacimento del danno, e ad una multa di lire mille, rimossa qualunque scusa ed eccezione. Sembra che i protettori si pentissero, quando che fosse, di tanta autorità posta in altrui mani; certo avvenne che quasi mai non si elessero a quell'uffizio de'revisori uomini provetti, ma sibbene di poca età; e tant'era a quei tempi diversissimi da' nostri il rispetto della gioventu verso i maggiori, che la temuta inquisizione e censura divenne una mera cerimonja. Udimmo già raccontare di un giovane animoso, il quale persuadeva i compagni a valersene senza tante riserve; ma il padre di lui chiamatolo a sè, gli disse: che strane novelle ode di te, o figliuolo? Non sai che inesperto e novizio qual sei, fosti eletto dei revisori appunto perchè una lunga consuetudine ha limitato i loro poteri. Sta dungue cheto, e non t'impacciare di ciò che non devi. Quegli ubbidì, e trent'anni dopo fu doge.

Gi resta a parlare del gran consiglio. Le formavano ogni anno i protettori, in numero di 480 partecipi o luogatarii, metà a sorte e metà a palle. Essi presedevano alle sue adunanze, e tutti gil altri uffixiali avevano diritto d'intervenirvi. A lui competera tatta quella facoltà che avrebbero avuto i partecipi se tutti congregati insieme fossero convenuti in una medissima seutenza.

Mutare leggi, fondar nuove scritte, servire la repubblica del richiesto danno, crano cosa appartenenti al gran consiglio, ma non poteva deliberarre alcuna, se approvata e introdotta non cra da 'protetori con tutte le voci meno una, quando il richiedente cra lo Stato, e coa cinque sole quando eraço alfre. Per essere di consiglio biogonava, secondo il termine legale.

avere parteripazione almeno di dieti luoghi, e per gli uffizii quaranta senz'alcuna obbligazione, o cento quantumpi obbligazi in modo però che non importasse alienazione. Nel gran consisto bastava l'elà d'anni diciotto, negli infizii quella di venticingue per due soggetti in ciaschelumo, e di trenta per gli altri. Tutti

dovenio giurare di non avere e non prendere parte negli appalti delle gabelle. Le leggi stampate spiegano minutamente quanto dicentro sin qui.

I privilegi di San Giorgio erano molti, e i priucipali in ristretto questi: che la sua case e il somno son magliartao varsero il Biolo d'illustriasimo; gli altri uffizii, di prestantissimi; che per nium mandato di giudice si potessero i snoi lunghi descrivere e trapassera dall'unu all'altria testa o persona se non a esgione di dolte, credità o legato; e che i pagmenti eseguiti per mezzo de snoi hanchi o cartularii fossero valli di edisobilgassero il debitor. Aggiuguevansi a questo una perpetua giurisdizione civite nelle contese di luoghi, proventi, multiplici e colonne, una piena sutorità criminale, temporanea lessi, ma propagata mai sempre, sopra le frodi delle assegnate gabelle, e sopra i delitti d'ufficio e amministrazione, l'indipendenza delle sue leggi e deiberazioni, l'inviolabilità de suoi beni, la libera contrattazione de luoghi non vincolati, i quali però salivano in prezzo ne'tempi prosperi, seadevano negli avversi.

Oualunque giudizio si porti sulla convenienza politica di tante prerogative concedute a un corno di capitalisti, è però innecabile ch'esse collimavano a renderlo un tutto, non dinendente da chi che sia, e da se stesso bastante a sussistere e perpetuarsi, solo che fossero rispettate. Era evidente che rispettate sarebbero, sempre che i governanti della repubblica avessero il principale interesse in San Giorgio; per la qual cosa fu sempre osservato quando il governo era misto, e stabilito per legge quando si ristrinse a'patrizii, che chi non poteva avere uffizii in repubblica, non gli avesse pure in San Giorgio, lasciaudo cionondimeno aperto il gran consiglio a tutti; e non ostante a questa esclosione, della cui utilità non saranno stati tutti persuasi, è certo che mai non si appalesò diffidenza, uon s'accesero discordie: uno spirito di condiscendenza e domestica pace fu sempre proprio di gnella casa. Ond' ella durava quieta e secura fra le rivoluzioni de' governi politici, non per altro curandosi di quelli che per far loro giurare l'osservanza de' suoi privilegi: il che essi vinti da naturale rispetto all'opere buone a da timore di sovvertire la pubblica e ta privata fortuna, non ardirono mai, cittadini o forestieri, di ricusare. Ed ecco una specie unica al mondo di Stato in Stato, al quale ne'tempi delle civili discordie gli uomini pacifici e dabbene si addicevano interamente, lasciando a' violenti e faziosi l'arbitrio dol resto. Osservareno questo morale fenomeno i politici del grau secolo XVI, fra i quali Nicolò Machàwelli veggendo i costumi venerabili antichi che prosperavano Saa Giorgio al lato dei disordini che perdevano la citis, ecclamò esser quello un esempio veramente raro, che i filosofi in tatale loro immaginate republiche non avevano mai escoglatica e gianse fino a predire che un ordine si intero avrebbe col tempo occupato tutta quello citis di civias, fondando un governo più comparabile agli antichi che somigliante a'moderni. Ma la predirione di quel sommo politico, sommo ancora ne'sou errori, non si è adempiuta. Senza confundere mai, seura separare del tutto g'interesse i e lorze, San Giorgio prosperò quando fiori la repubblica, crollò quand' ella cominciò a crollare, tentò di riaversi (1), e ricadde con lei:

Senna, La storia dell'Antica Liguria e di Genova; Vol IV.

(1) Nell'anno 1802 e nel 1804.

FINE DIGLE SCHIARIMENTI E NOTE AL LIBRO XIII.

# SCHIARIMENTI E NOTE

LIBRO XIV

### Nº I. pag. 3.

Il Commercio avanti la scoperta dell'America.

La storia del commercio presenta due grandi periodi. Il primo artivi sin alla scoperta d'una via alle Indie pel capo di Buona Speranza, e a quella dell'America, che apersero strade e paesi sconosciuti, alterarono tutti gl'interessi, crearono nuove condiioni, distrussero le antiche, e mutarono aspetto al mondo.

Il secondo distendendosi fino ai di nostri, mostra il commercio collegato coll'esistenza degl'individui e delle nazioni, e senza posa ne svolge allo sguardo fenomeni di cui non è dato alla politica nè alla prudenza umana presagire gli effetti.

Non è mia intenzione di delineare il quadro di questo secondo periodo; forse non è per ancora venuto il tempo di seriverne la storia, ed oltre a ciò sarebbe mestieri presentare il quadro non del commercio, ma dell'incivilimento, della politica e dell'essere sociale di tutto il mondo.

Il primo periodo contiene quattro epoche, disuguali d'estensione, ma distintissime per indole particolare.

La prima cominciando cei tempi storici, va fino al punto in cui, avendo le armi ronane distrutto successivamente l'indipendenza di tutti gli Stati navigatori, non restò al commercio altro respo che di soddiafare ai piaceri e bisogni della capitale del mondo: e coincide cella trassirmazione della repubblica romana in impero, poco prima della fondazione del cristianesimo, che poi non poco infulla salle vicende del commercio.

La seconda finisce coll'impero romano in occidente, quando si spezzò l'unico legame politico fra varii popoli, e la civiltà fu sul punto di spegnersi.

La terza va da quel grande avvenimento fino alle crociate, età di tenebre e di sventure, fui per dir di barbarie, se di tanto in tanto la civiltà, e suo fedel compagno, il commercio non fossero comparsi a guisa di aurore boreali in mezzo ai ghiacci del settentrione, a mandar sull'Europa qualche raggiu di consolazione, e farle capire che non era condannata a ritornare alla vita selvaggia.

La quarta principia colle erociate, che, stando allo scopo religioso annunziato dal loro nome, poterono essere accusate da una critica severa, ma i cui risultamenti, prevednti o no, vogliono essere studiati da chi ne vede l'influenza sull'incivilimento e sul comiuercio d'Europa.

#### EPOCA PRIMA.

I monumenti, le tradizioni, insomua la storia dacche presenta qualche apparenza di certezza, attestano ehe l'Asia fu la culla de'primi imperi.

Due grandi catene di montagne, che la attraversano da ponente a levante, la dividono in tre parti, assai differenti per natura del suolo, per modo di vivere, pei costumi degli abitanti.

La setteutrionale non fu veduta che imperfettamente dagli antichi traverso alle tenebre ed ai ghiacci in cui la consideravano come sepolta.

Il ceutro, abitato da orde nomadi che figurarono tante volte nella storia delle revoluzioni degli imperi e delle grandi trasmigrazioni de'popoli, uon produce quasi nulla di ciò che può sovvenire ai bisogni della civiltà, e promuovere l'industria ed il commercio.

Ma il restante dell'Asia ti mostra, sotto un dolor clima e un cielo sempre sereno, moltissime contrade la cui fertilità e ricchezza contrastano mirabilmente coi deserti che l'una dall'altra le separano. Contiene le provincie che al tempo d'Alessandro Magno formavano l'impero persiano; la China con cui gli antichi popoli navigatori non parc avessero relazioni dirette, con tutto che ne ricevessero e distribuissero da per tutto i prodotti;

Nº I. - IL COMMERCIO AVANTI LA SCOPERTA DELL'AMERICA. 377

e finalmente l'India e l'Arabia, non del tutto esplorate nè prima nè al tempo de Romani. Questi tre uttinai paesi sono notabili per varietà di prodotti: è quella la patria della seta, del cotone, delle droghe e dell'incenso: vi abbondano l'oro, gemme d'ogni specie perle; o, come per invitare gli abitanti di quelle ricche contrade a stringer legami fra loro per mezzo del commercio la natura variò i suoi doni; prodige con aleune di tutto che può proceaciera le comodità della vita o alimentare il lisso, ricusò loro le più necessarie derrate, che alle altre copiosamente distribuiro.

Le più antiche notizie perrenuteci intorao all'India, a non assiomettere in conto aleune assai manchevoli e in parte molto inessate dateci da Eroduto (1), sono del tempo di Alessaidro, e l'Assaina meritano intera fuel (2), è damque impossibil cosa indicare on precisione il primo avviarsi del commerche in quel parec. È probabile che in tempi anteriori a quelli di cui parlano gli sisrici greci, regolari e protettori governi favorisero nell'india i progressi dell'agricoltura e dell'industria e stringesaren relazioni cio passa vicini (3). Bul punto che gli andichi sertitori ci parlano d'un popolo civile e de'ssuci consumi di lusso, nomi-amo i prodotti dell'India. Daltra parte le più antiche tradizioni di quel pases attestano che vi si usavano stoffe di tana, sete e pollicice che non poteano altronde venire che dalla China e dall'Asia superiore, e che vi si consumavano aromi e incenso, prodotti d'una parte dell'Arriba che attraverseo si secoli con-

Le medesime cause dovettere far nascere e sviluppare il commercio dell'India e dell'Arabia colle altre parti dell'Asia. Quando l'impero degli Assiri fu giunto ad alta potenza, subi la sorte di tutti i popoli pervenuti a ricchezze, e per esse al lusso. I deliaissi profami dell'Arabia, l'avorio, tegni preziosi, perle, diamanti, spezie e tutto che l'India produce con maravigliosa pro-

servò il nome di Felice (4).

<sup>(1)</sup> Lib. III. §§. 98 e seg.

<sup>(2)</sup> STRAB. lib. II. cop. t. §. 4; lib. XVI. cop. 4. §. 4, 2.

<sup>(3)</sup> STRAR. lib. XV. cap. 1, 55, 10, 19 e passim. Eson. lib. III. 5, 102. STRAR lib. XV. cap. 1, 5, 33.

<sup>(1)</sup> Rog. lib. III. csp. 10 passim; Job. cap. XXVIII. vs. 16; Essoh cap. XXVIII. vs. 6 c 15; Green. csp. Vt. vs. 10; Contic. contic. csp. IV vs. 14; Perrac. De Lide et Osiride; Rumayana 1. 1. pag. 425, 445, 328, 417 c passim; Cremsa ad cole. Erod. Westelling pag. 387; S7aas. lib. XV. cap. 6, 540. lib. 1. csp. 2, 5. 8.

fusione, le eleganti stoffe, i ricchi tessuti, gli svariati lavori delle sue manifatture divennero indispensabili ai voluttuosi sudditi di Nino e di Semiramide.

I più di que' bisogni sono creati dalla leggerezza e dalla vanità; una essi danno valore si prodotti della terra e dell'industria e stabiliscono relezioni tra i diversi paesi; introdotti la uno Stato, diventano imperioso bisogno, non men degli oggeti indispensabili alla vita

I regni di Babilonsa, di Ninive e de Medi, sorti dalle rovine dell'impero assiro; quel de Persiani che li ricongiunes esto na suedesima signoria aggiungendovi immense conquiste, non furono men dediti al lusso, ne meno solleciti di soddisfarlo, promovendo cos lu n'industria che fu celebre anticamente e in tutti i tempi.

Ma i popoli dell' Asia tra cui si stabilirono queste relazioni, erano divisi da vasti spasii o aflato sterlii o di cni solo alcune parti meno aride nutrivano bestiame. Dati all'agricoltura e all'industria, erano poeo acconda alla vita faticosa ed errante dei trasporti a lunghe distanza. I pastori nomadi nedivenence griture mediarii. Così la Genesi (1) oe li descrive trasportanti attravere al deserto aronti ed altre merci praesios sopra canuelli, chesembran ereati a bella posta dalla providenza onde percorrere mari di sabbia.

Felici esperimenti fecero conoscere quanto potevano i funi scemare la fatica e le spese dei viaggi: e i popoli dell'India dovettero ben presto riconoscerno i vantaggi pel commercio intersa. La navigazione dei fumi foral agli uomini l'idea di sffidarsi al mare, ravvicinandosi con esò che sembrava destinato a separarli.

I primi tentativi fecere force nell'India, invisat daile ismence baic che s'insiauno fin terro. Lo posisamo conglittierrare da antichi monumenti di loro letteratura (9): la legislazione di Mand prova persino l'uso di quel che dicesi. Prist à la grouxche consiste in prestar danare al padron d'una nave, a rischie di perderlo ove questa perisca (5). Pure la navigazione deglidiani fece scarsi progressi, sia che ne fossero distolti dal divicie del primi legislatori di cinactorias till'atto mare (4), sia che, in

<sup>(4)</sup> STRAB. lib. I. cap. 2. S. B. Genes. cap. XXXVII. vs. 25 e 28.

<sup>(2)</sup> Ramayana l. 1. pag. 59 e 60. Rajavuli in Amr. of Orient. lib. l. pag. 387 e sag.

<sup>(3)</sup> Instit. of Indu law, or the ordin of Menu, by Will Jones, ch. VIII. art. 156, 157.

<sup>(4)</sup> Correspond, A digest of Hindu law, book V. §. 173,

Con hono esito tentrono i sovrani di Bablionia (3) avviare commercio coll'Initia pei gollo Persico, giovandosi dei due grandi fund che, dopo aver percerso i toro Stati, vi mettono fore; è anali-probabilissimo che una colonia stabilità nel paese de Gerer, di cui Strabone attribuisee l'origine a'Caldei fuggiaschi de esiliati (3), 'esia fondata a questo scopo.

Attivissima si stabili la navigazione sulle coste dell'Arabia. Da quando fu esplorato questo paese, si venne a sapere che da immemorabile alcune popolazioni faceano, con barche senza vele (4) nè ferri (5), un commercio che le avea grandemente arriceltite (6), mentre alcune altre davansi al corseggiare, ogni qualvolta la navigazione marittima non potea bastare al commercio dell'Asia. Le coste trovavansi a considerevole distanza dai Inoghi di consumo, e gli spazii frapposti non si poteano vareare fuorchè per strade interne. Lungo tempo le mercanzie che i navigatori del golfo Persico introducevano in Babilonia risalendo il Tigri e l'Eufrate, non altrimenti che per vie di terra giunsero alle parti settentrionali dell' Assiria, alle provincie dell' Asia minore, o sulle rive del Mediterraneo. Così i prodotti dell' Arabia e le merci che i suoi navigatori traevano dall'India furono gran tempo condette in Palestina, in Siria, e in Fenicia attraverso immensi deserti.

In alcune contrade eran impossibili le comunicazioni per mare, come l'India e la Serica. Il paese che fin dai tempi di Seniramide portava il nome di Battriana, parea destinato da natura a centro di questo comunercio; strade meramente terrestri, o combinate colla navigazione interna agevolavano gli

<sup>(1)</sup> De Guicres. Mém. de l' Acad. des Inser. t. XLVI. pag. 578.

<sup>(2)</sup> Isai, cap. XLIII. vs. 14; Pouns. Straing lib. VIII. cap. 25.

<sup>(3)</sup> STRAB lib. XVI. cap. 1. 5. 5 e cap 3. 5. 1.

<sup>(4)</sup> PLIN. St. nat lib XII.cap. 19.

<sup>(5)</sup> Peripl. mar Erythr. pag. 29.

<sup>(6)</sup> AGATABON. Dr Rubro mari, pag 64. 65; STRAB. lib XVI. cap 3. 5. 5.

seambii sull'alto Indo; e le merci apportate erauo di là spedite verso il Mediterraneo, nell'Asia minore, ne' diutorai del Caspio ed anche in contrade più settentrionali.

È più facile accertarsi di quelle prime comunicazioni che non indicarne le vie. Grande influenza avranno avuto sulle lor direzioni le rivoluzioni dell' Asia centrale, di cui gli storici non raccontarono che poche e le meno antiche. Città fiorenti, necessario scopo delle commerciali operazioni, disparvero senza lasciar vestigio di sè; v'ebbe deserti che furon sede di potenti imperi; luoghi fertili e in conseguenza stazioni favorevoli, furono colpiti d'una storilità che dovette costringere il commercio a novelle direzioni (1). Per ora mi basti toccare d'una importante modificazione di questa via pel centro dell'Asia al tempo della conquista dell'Assiria per opera de'Persiani. La navigazione ° marittima di quel paese cessò: ehè i conquistatori, non paghi di proibirla, la resero impossibile turando l'imboccatura dell'Eufrate e del Tigri con dighe che toglievano di entrare nel golfo Persico (2). Questo provedimento durato più secoli, dovette spingere il commercio a moltiplicare i mezzi di comunicazione per terra: e trovolli principalmente nelle strade costruite dai re persiani (5), solleciti al pari de'monarchi d'Assiria di procurarsi i prodotti dell'India e dell'Arabia, nel tempo stesso che rinunciavano ai mezzi d'ottenerli con poca spesa per mare.

Le loro conquiste nell' lodia settentironale e la unvigazione dell'Indo fatta per loro ordine (1) diedero poi maggiore attività e direzione più stabile alle comunicazioni di cui vedemno intermediaria la Battrima tra l'oriente e l'occidente, il mezzogiorno e il settentirone dell'Asia.

La stada commerciale che sostenon minori variazioni è forse quella degli archi, descrittu soltanto da autori del secolo di Alessandro o posteriori, ma indicata ne' libri degli Ebrei. Vi si oppoueva la natura del'ungli; e fono all' epoca famosa in cui ila religione del fanatismo e delle conquiste chianollo a vita nuvella, questo pesee sembra sesere andato esente dalle grandi riroluzioni, che tante fiate crearone e distrussero in Asia gli imperi, e le direzioni cangiarono del conumercio.

- (1) PLIN. St nat. lib, VL cap. 28.
- (2) Sinan lib. XV. cap. 3. §. 4; lib. XVI. cap. 4. §. 6; Ann. Marc. lib. λXIII. cap. 6.
- (3) Enop. lib. V. §. 52.
- (4) Idem lib. 111. 5. 94; lib tV 5. 44.

N° 1. -- IL COMMERCIO AVANTI LA SCOPERTA DELL'AMERICA. 581

I Nabatei, abitanti dell'Arabia settentrionale, chiamati ne'libri santi Madianti, Idumei, o Nabatei, recavansi al paese degli aroni nel centro della peniola, poco distante da Nasoraba, gran mercato sailio poi a tanta celebrità sotto il nome della Mecari dirigeransi verso Mariaba città principale de'Sabel (1), dore provedevansi dei prodotti del paese, e di ciò che vi portava il commercio straniero.

I navigatori di Gerra e di Regma sul golfo Persico andavano sulle coste dell' India a cercare i prodetti di quel pases (3). Queste mercanzie prendevano tre direzioni; una parte era frasportata nella Babilonia donde venivan distribute nelle vicine contrade (3); un'altra era spetitia nel pases de'Sabej (4); la terza, sia per Maccaraba, sia attraverso al deserto, perreniva al Nabatei. Colà affuivano da tutte parti commerciania ll'immenso unercato di Petra, i quali recavansi poi a Gaza, donde una via guidava in Egitto, un'altra in Fencicia (3).

In que'lunghi viaggi, i pericoli provenienti dallo stato naturale de'luoghi che bisognava attraversare, e il timore delle tribii use a vivere di rapina (6), obbligarono i negozianti ad unirsi in tal numero, da potersi vicendevolmente soccorrere e difendere (7). Queste carovane formavansi alle stagioni favorevoli, rendendo avvertiti del giorno e del luogo della partenza gl'interessati : ed erano sottoposte ai regolamenti che l'esperienza facea mano mano conoscere vantaggiosi. L'abitudine, e meglio la disposizione de'luoghi che non offriva campo a scelta libera, indicava le strade più sicure, e le stazioni più comode in luoghi, che la natura sembrava aver destinati a tal uso provedendoli d'ombra e di agna. Una specie di mutuo consenso ne rendeva inviolabile il territorio: sacro poi lo resero i templi che vi si eressero; leggi consacrate dalla religione vi mantenevano l'ordine e la buona fede. Il soggiorno de' trafficanti diede origine ad una moltitudine di industrie; arti e scienze crebbero per

(3) STRAB, lib. XV, cap. 3. §. 4; lib. XVI. cap. 3. §. 4.
(4) SCRULT. Imper. Icetan. ex. Mesond. pag. 481; Monum. vetust. pag. 68.

<sup>(1)</sup> STRAB. lib. XVI. cap. 3. §§. 4. 6.

<sup>(2)</sup> Exech cap. XXVII vs. 22; PLIB. Hist. nat. lib. XII. cap. 17.

<sup>(5)</sup> STRAE lib. XVI. cap. 3. §. 4; Dron. Sic. lib. III. cap. 48; lib. III. cap. 42; Purs. Hist. nat. lib. VI. cap. 28.

<sup>(6)</sup> STRAR. lib. XVI. cap. 1 §. 24; cap. II. §. 45; cap. III. §. 1; Peir. Hist. not. lib. VI. cap. 26 e 28; Dron. Sic., lib. II. cap. 48.

<sup>(7)</sup> STRAB. lib. XVI cap. 3, §. 6.

l'avvicinamento d'uomini di diverse nazioni; e di là assai più che dalle voluttuose capitali degl'imperi si estese la civiltà.

Il tempo ed i barbari distrussero queste eitià, ma sulle vie che da tanti secoli le carovane non cessano di battere, son meraviglia ai viaggiatori le loro ruine, ad attestare i miracoli del comamercio, e conservare memorie di cui ci furono irreparabilmente rapiti i documenti.

Anche nell'Africa, gran parte della quale produce o nasconde 
como riccheza pressose a variate come quelle dell'Asia, formarona 
dell'Asia. Stati dove l'incivilimento creò bisogni che il solo commercio 
può soddisfar. Noi consectiamo il nome dell'Etojpia, intorio nali 
quale trovansi negli antichi scrittori alcune oscure tradizioni 
che eccinano la curiosti sema soddisfarta (1), Quel dell'Egisto ne 
perrenne circondato di minori occurità; gli scritti di Mosè che 
l'antichità e la precisione renderebero degni di conditano, 
per altri tituli non meritassero venerazione, rappresentano questo 
pese fin degli antichismi tempi ricco e civile.

L'Etiopia e l'Egitto non tardarono a stringere fra loro relazioni (2), ebe poi si estesere alle coste della Libia, e probabilmente alle contrade, poco conosciute anche adesso, del centro e del mezzogiorno dell'Africa.

L'Asia e l'Africa alla loro volta, conguinte a settentrione da un istmo di poca estensione, separate a mezzodi da uno stretto di poche ore, non potenno lardare a stringere rapporti commerciali. Secondo la Genesi, al tempo del patriarca Giuseppe gii Arabi settentrionali erano intermediarii de commercio per terra (3); nè unai cessarono d'esserio, anzi aveano formato a la fine stabilimenti in Egitto (3).

Le relazioni marittime vennero più tardi, ed anche queste si vogliono attribuire agli Arabi merisionali (3). Dal punto della costa più vicino all'Africa, una breve navigazione non senza pericole (6) ii conduceva ad un porto, i cui diversi nomi di Saba e di

<sup>(1)</sup> Exon. lib. III. 5. 114; Dion. Sic. lib. I. cap. 33; lib. III. cap 1.

<sup>(2)</sup> Eaon. lib. II. §§. 29 e seg.

<sup>(3)</sup> Genes. cap. XII. vs. 10; cap. LXII. vs. 2; cap. XXXVII. vs. 25.

<sup>(4)</sup> Pun. Hist nat. lib. VI. cap 29. (5) Peripl. mar, Erythr. pag. 15

<sup>(6)</sup> Stran lib. XVI. cap. 3. 5 3, Dion Sir lib. III. cap. 20; Pun-Hist nat, lib. XII. cap. 19

Asso sembrano indicare l'origine (1). Il cammino per glungere, attraverso vasti deserti, a Tebe capitale dell'alto Egitto, che in origine fa forse una colonia d'Arabi ed Etiopi (2), presenta ancora ad Axum e a Meroe ruine di edificii, che fanno supporre quelli essere stati luoghi di grandi riunioni commerciali. Fosser opera di quegli Etiopi di cui poeti e storici vantano concordi la civilià f (3) o, come fa supporre una parola di Pliniu (8), dei medisnii Arabi che accompagnavano cubi le mercanzie per asportere l'oro, l'avorio e gli altri prodotti preziosi dell'Africa che riessevano iu cambio?

I progressi dell'industria e del lusso in Egitto, l'immenso consumo di aromi e profiumi richiesti ala culto e dalla sepoltura del usurli accrebbero queste relazioni; e il bisogno in che erano coniusumente di granaglie le vicine contrado, le mantone con usa oppressità non railestata dallo frequenti rivoluzioni. In quei primi tempi al commercio sopratutto marittimo era sempre compigna la pirateria, che in certo modo ne formava un ramo; naterali conseguenza dello stato abiuste di ostilità in cui una civillà imperfetta collocava i popolio, e principia mente del traffico degli sobiavi, esistito, a quel che pare, dalla più remota antichià, nea cessato, nati accresciutosi presso le più civili nazioni.

La navigazione cominciò a fiorire quando l'Europa, incivilita più tardi dell'Asia e d'una parte dell'Africa, prese a conoscere i vantaggi del commercio, e concepi desiderio delle produzioni straniere.

Era quello il precipuo, potrei dire l'inico mezzo di comunicazioni tra le altre due parti del mondo e l'Europa ed auche fra i diversi paesi continentali e le isole sue.

Un paese quasi infecondo dell'Asia, in riva al Mediterraneo, Comenprimo mostrò al mondo quali immensi vantaggi può procurare de l'a il commercio, e che vaste imprese può tentare un popoio navigatore (3).

Chi consideri da quante difficoltà erano circondati i primi passi degli uomini in questo rischiuso eammino, quante prove infruttuose, e quanti pericoli dovettero scoraggiarli, e sospen-

<sup>(1)</sup> Gossman, Recherches sur la géographie des anciens t. Il pag. 206 afferma che la p-rola Saba in lingua etiope significa unione d'un mus.

<sup>(2)</sup> Enop. lib. II. § 45; Ecses. Chron. ad ann 400 Abrahami. (3) Drop. Stc. lib. III cap 2; Stress lib. I cap 2 § 8

<sup>(4)</sup> Par Hest nat, lib. VI. cap. cap. 29.

<sup>(5)</sup> Street, lib, XVI, cap 2, 5 16.

dernie gli sperimenti, quanti muori ostaroli far nascere ad ogni tentativo l'inceperienza e i mancilevoli mezzi di esecuiose, uon può non ammirare il corraggio di quei primi che si conmisero al marc, e che il tor progressi shibano superste quanta potevasi aspettare da mezzi si deboli. Privi del soccorso deli bussola, senza la quale i popoli moderni dovrebero sequiras servilmento le tracce dell'antica mavigazione: costretti a dirigersi nel timido ed incerto loro camanino coll'osservazione del Sole e di alcune stelle (1), peritavansi d'abbandonare la riva; ed anche altora che giunsero ad imprendere viaggi di mirabile lunghezza, attess-la poca perfezione della manovra, non si cimentavano a sidore l'inclemenza degl'inverni (2). Pur tuttivis con si deboli mezzi i Fenici divensero i più arditi e ricchi avigatori dell'antichibi.

Qual che si fosse il luogo di loro origine (5), il nome generico di Cananei attribuito ad essi nel più antico libro conosciuto, indica la loro abitudine di applicarsi al commercio.

Nulls supisuno de' primi loro sperimenti; la storia attesta sole che Sidone precedette Tiro (a); ma non nomina quest'ultima se non quando i suoi navigatori svevano già aquistato grande prizia, quando, per servirci delle sue espressioni, i Tiri erano divenuti principi della terra (5), ed avevano conseguito tata potenza che non la poterono abbattere i re di Babilonia.

Roma non esisteva anorora; la Grecia, che colle grazie delle letteratura e delle arti dovera un di correggere la rozzezza espergiogare il fiero animo de' suoi vincitori, era in tanta Ignorana riguardo alla navigazione, che scambiava per verità i viaggi favetosi descritti do Omero, e considerava come avvenimento mizreo loso il ritorno d'un principe dalle coste africane alle rive del Peloponneso, quando gli abianti della Fenicia erano già in creb

<sup>(\*)</sup> PLIN, Hist, nat, lib, VII, cap. 56.

<sup>(2)</sup> Informo a tal questione veggasi Enonorro liba. I. §. 1 e lib. VII. §. 89; Stran. lib. I. cap. 2. §. 8 e lib. XVI. cap. 3. §§. 1 e 8; Microt c De sa Macrae, Mém de l'Acad. des micript. 1. XXXIV; Pastoust, Mist. de la ligid. 1. I. pag. 613; Gossatin, Recherches sur la géographie des mic. 1. Ill. pag. 105 e (5).

<sup>(3)</sup> Gener. cap. X. vs. 15. cap. XI.III. vs. 13; IAAI, cap. XXIII. vs. 12; Giuvris. lib. XVIII. cap. 3; Reg. lib. til. cap. 24, vs. 27.

<sup>(4)</sup> Isaus cap. XXIII. vs. 7 e 8; Givser. Antiq. jud. fib. IX. cap. 14; lib. X. cap. 14.

<sup>(5)</sup> Plan. Hist. nat. lib. XIII, cap. 1; Ares. lib. XV, p.g. 688.

» 1. — IL COMMERCIO AVANTI LA SCOPRATA DELL'AMERICA. 385 modo gli aggeuti universali del commercio. Posti su d'una striscia di terra, dovevano coll'industria procacciarsi la sussistenza. La lana delle loro greggie somministrò ad essi materia da fra trassuti, che in brevo tempo condussero alla maggior perfezione: il caso faceo loro conoscere le conchiglie onde tignevano le stoffe in que' ricchi colori, la cui memoria ha attaversato i secoli, e che le facevano veudere a peso d'oro; la sabbia del lido forni la materia con che fare il vetero, di cui ceis possono per inventori; erano pure motto progrediti nell'arte di estrarre i profumi dal succe del fori (1).

Il bisogno di scambiare i prodotti della loro industria colle derrate o materie gregge, di estendere le loro relazioni, lalora anche le loro piraterie, li rese navigatori, e la navigazione li condusse a studiar l'astronomia; e peritissimi nelle evoluzioni, divennero più volte utili ausiliari de 're persiano.

Nel tempo stesso che trafficavano per terra colla Palestina e le contrade irrigia cida Tigri e dall'Eufrate, formavano sulle rive dell'Asia minore, della Grecia e delle vicine isole, in tempi anteriori alla guerra di Troia (2), stabilimenti per favorire la navigazione e il commercio; e fin nella Tracia e sulle rivo del mar Nero (3); e man mano che gli abitanti di que' paesi sacivano dalla harbarie, vispiravano desiderio degli oggetti di lusso (3). Ben presto varealo lo stretto che congiunge il Mediterramoo ai-l'Oceano, fondarono moltissimi banchi sulle costo della Spagna e sulle sue isole (5); il più celebre fu Cadice che divenne il centro delle loro comunicazioni sopra i due mari (6). Navigarono pure verso le coste della Gallia, e fino alle isole Britunniche (7); forse erano cenetrati nel Baltico: forse l'Ercole Triri ovas piantato il evas piantato il rose piantato del rose pianta

<sup>(1)</sup> Ezech. cap XXVII. vs. 45 e 46; Tecio. lib. L. cap. 8; Stras. lib. XVI. cap. 3, §, 46; Eroo. lib. III. §, 49; lib. VII. §, 89.

<sup>(2)</sup> Exon. lib. I. 5. 105; lib. II. 5. 44; lib. VI. 5. 47; J PAUSAN. lib. V. cap. XXV; Coron. apud Phot. pag. 446; Aren lib. VIII. pag. 360; Ster. Bisant. voc. Mijlog; Calmet, Commentaire sur l'anc. et le nouv. Testam. I. II. pag. 47 e seg.

<sup>(3)</sup> Lucian. Toxaris.
(3) Lucian. Toxaris.
(4) Esoc. lib. 1. §. t.; Cican. de rep. ap. Non. Axas. lib. IX. pa<sub>i</sub>. 402;
lib. XV. pag. 689.

<sup>(5)</sup> STRAR. lib. III. cap. IV. §§. 5, 6 e 7.

<sup>(6)</sup> VELL. PATENC. lib. I. cap. 11; PLIN. Hist. nat. lib. V. cap. 19.

<sup>(7)</sup> STRAB. lib. III. cap. IV. §. 8.

Schiar: Vol. V.

sue colonne allo stretto del Sund (4): è per lo meno evidente, che per mezzo de cambii con alcuni popoli vicini, essi se ne procacciavano i prodotti, e vi raccoglievano ambra, oro, argento per ornamenti, e ferro per la navigazione, e per le manifatture (2).

Città importanti fondarono essi soprattutto sulle coste dell'Africa, e fra l'altre la superba Cartagine (5).

Per queste immense comunicazioni la Fenicia, e specialmente la città di Tiro che ne era in certo modo capitale, divene centro del commercio universale, emporio di tutte le merci più ricer-cate (4). Mercè la loro opportuna situazione, i Fenici ricervano ficilmente le produzioni dell'Arabia e dell'India (3), sia pel gran mercato di Petera, sia per l'Egitto dovo avenao stabilimenti, e dovo tra gli altri oggetti di cambio portavano vini colà mancanti (6).

Più dirette comunicazioni si procurarono, quando strinsero lega cogli Ebrei; Davide e suo figlio Solomone avevano conosciuto l'importanza del commercio, soprattutto marittimo. Padroni dei due porti situtui all'estremità settentinoiale del mar fosso, gii apersero ai sudditi del re di Tiro, e le flotte riunite de' Fenici e degli Ebrei eseguirono que'famosi viaggi intorno alla cui insta si è lungamente disputato (7). Al mederimo ecopo commerciale e per agevolare le comunicazioni con Babilonia, Solomone fondò, sni confini del deserto di Siria, Tadmor, che sotto il nome di Palmira doveva un giorno perveniere a quella grandezza de opulezza che ancora attestano le sne ruine. Di corta durata fui I commercio marittimo degli Ebrei (8); ma i Fenici conservarano i vattaggi da questa montentanea alleanza procaeciati; continuarono a navigare pel golfo Arabico, a frequentare le coste dell'Etopica, a recessi nel golfo Arabico, a frequentare le coste dell'Etopica, a recessi me

- (1) TACIT. de morib. Germ. cap. XXXIV.
- (2) Exon. lib III. §§. 445 e 446; lib. VI. §. 47; STRAP. lib. III, cap. 2.
- 5. 3; OMER. Odies. lib. XV. vs. 459; Esech. cap. XXVII. vs. 12 e 19.
  - (3) PLIN. Hist. nat. lib. V. cap. 19; Dion. Sic. lib. V. cap. 20.
  - (4) Isaia cap, XXIII. vs. 3; Esech. cap. XXVII passim.
  - (5) Esech. cap. XXVII. vs. 6, 15, 22, 23.
  - (6) Eson. lib. H. S. 12; lib. HI. S. 6.
- (7) Farne, Bibl. Antiq. cap. XVI. 5. 8; Gosstein, Recherches sur la géoge. des anciens, t. II. p. 2. 91.
  - (8) Reg. lib. III. cap. XXII. vs. 49.

Nº I. — IL COMMERCIO AVANTI LA SCOPERTA DELL'AMERICA. 587 golfo Persico e tirarne in copia le merci preziose dell'India e del-

l'Arabia (1).

Scala precipua era il porto di Rhinocolura sulla riva settentrio
nale dell'istmo che l'Asia all'Africa unisce, dove le mercanzie

perceivano per corto tragillo terrestre.
Il secreto in cui avvolgevano le loro operazioni, i racconti favolosi che divulgavano per prevenire o stornare la concorrenza (2),
lasciarono incerto se stendessero la navigazione alle rive e all'isole
dell'India; a leuni scrittori il credettero perfino originarii di là,
e venuti dal golfo Persico a stanziarsi sulle coste del Mediter-

Più rileverebbe alla storia della navigazione e del commercio il conoscera se faccero il giro dell'Arica, partendo dal golfo Persico onde recarsi nel Mediterraneo per le colonne di Ercole. Un passo di Ercolos (3) sembra dar credito a questa navigazione, la quale parve favolosa ad alcuni cruditi; ma, fosse pur vera, le guerre che i Penici ebbero a sostenere verso quel tempo, impedirono di traren partito.

Nino stupisca dell'imperfezione di questo schizzo. Erodolo, solo storico antico vissuto quando Tiro fioriva di commercio, nulla ne tramando, ed è probabile inutilmente tentasse esserna informato. Gli altri scrissero quando il commercio del Fenici era quasi distrutto. Tuttavolta provano che non si potrebbe appuntre di esagerazione lo splendido quadro della prosperità di Tiro delineatone da due profeti testimonii contari (4).

Le ricchezze di questa città tentarono la cupidigia del re di Babilonia, e Salamansarre cerciò invano insigunorirene (8); Tabreodonosor la rovinò dopo lungo sserlio in cui il vincitore (per servirmi delle espressioni di un profeta) stancò di suo cercito e suo riccente la ricompessa. Il Tiri, albandonate le ruine, fondarono una nuova città, che superò in splendore la prima, e che cadde sotto i copii dell'omo che sembrava nato per essere il

SCILAX, Peripl. pag. 54 e 55; Ezceh. cap. XXVII. vs. 20. 21. 22. 23.
 Agataber. de Rubro mari pag. 65.

<sup>(2)</sup> Stram lib, XVI, cap. 2, §, '9; lib, III, cap. 5, §, 8; Erod. lib, II. 5, (11; Pain, Hist, nat. lib, XII, cap. 49; Piolem, Geogr. lib, I, cap. 6; Stid, yee, Фоменком.

<sup>(3)</sup> Lib. IV. §. 42; Gosselin, Recherches sur la géographie des ancienss t. l. pag. 499 e segg.

<sup>(4)</sup> Isaia cap. XXIII passim; Exech. cap. XXVII. passim.

<sup>(5)</sup> Giusse, Ant. jud. lib. IX. cap. XIV.

sovrano del mondo (1); ma da buon tempo esisteva Cartagine, che alcuni secoli ancora doveva conservar la memoria del commercio e della navigazione de' Fenici.

 Antichissima è Cartagine (2), e se ne riferisce la fondazione alle migrazioni de' Cananei dopo conquistatone il paese dagli Ebrei sotto Giosnè, o alla celebre fuga della vedova di Sicheo.

Intimamente legata con Tiro sua metropoli per costumi, linqua, religione, interesal, la inità nella cura del commercio (5). Situata più vantaggiosamente, occupava un punto che costituiva il legame delle tre parti dell'antico mondo. Il suo teritorio, de' più fertiti dell'Arties, alimentava una popolazione immensa, somunistrava materia ad infinite unanifatture, e sopravanzavane aucora da asportare.

Queste commercio, più considerevole in quanto i più grandi imperi d'allora, Persia ed Egitto, non davansi alla mavigazione, si accrebbe quando Tiro peri. I Penici avevano fondato anche altre coloni sulle rive dell'Arica; se Cartagine non le aggiunse alle altre conquiste fatte in questa parte del mondo (A). Yaquisio una prenonderagas che la sitacovar infimamente ai suoi interessi.

L'invidia delle colonie greche del litorale d'Italia poss esempre ostacolo agli stabilimenti che i Cartaginesi avrebbero potuto fare sul continente; poi la potenza di Roma li rese impossibili. Neppur poterono stabiliris sulle coste meridionali della Gallia, avendo in Marsiglia una fornidabile rivate; uma ne frequentavano le coste occidentali e sulle vestigia del Fenici, distesero il commercio alla Bretanne a ll'iriadus (3).

Si stabilirono nella Corsica e nella Sardegna, la cui conservazione obber sempre a cuore. Le più delle altre isolette vicine stavano a loro signoria; le meglio fertili fornivano il necessario al commercio e alla industria loro, le altre servivano di stazioni ai navigli (6).

- (1) Gust. lib. XVIII. cap. 3; Quist, Cust. lib. IV. cap. 4.
- (2) Vedi Gosselus, Recherches sur la géogr. des ano. t. I. pag. 137 e segg.; SCHULT, Imper. Icolan. ex Nituserio pag. 55; PROCOF. de Bello Vandal, lib. II. (ap. 10; Guerris. lib. XVIII. cap. 5
- (3) Polis, Hist, lib. III, §. 22; lib. VI. §. 50.
- (4) Sallest, Jugarth. cap. XIX; Polis, Hist. lib. III. §. 39; Strab, lib. XVII. cap. 3. §. 43; Plis. Hist. nat. lib. V. cap. 4.
- (5) PLIN. Hist. nat. lib. II. cap. 67; Avien. Ora marit. V. 444 e seg.
   (6) PADN. lib. X. cap. 47; STRAR, lib. V. cap. 4. 5. 5; lib. XVII. cap.
   1. 5. Tecro, lib. V. cap. 2. 5; Strar, lib. VVII. cap. 2. 5. 4.4. Day. Sec.
- I. §. 9; Tecin. lib. VI. cap. 2; Stran. lib. XVII. cap. 2. §. 44; Dioo. Sic. lib. V. cap. 9 c seg

Era naturale che i Cartaginesi desiderassero conquistar la Sicilia, isola sl importante per estensione, ricchezze, fertilità e posizione; ma di qui le loro disgrazie.

All'Iberia principalmente dovettero essi le loro ricchezze. Questo paese, ubertoso di vettovaglie d'ogni specie, di inesauribili miniere, e considerato meritamente dagli antichi come la più importante contrada d'Europa, era stato scoperto dai Fenici in tempo in cui i popoli che l'abitavano, semplici, rozzi, e quasi selvaggi, ignoravano il valore dei beni che possedevano. Cartagine, divisone per lungo tempo il commercio con Tiro, poi con Marsiglia, concepl il vasto disegno di farne la conquista. Specioso pretesto gliene fornirono i natii assalendo Cadice, e d'allora in poi non cessò di estendervi il suo impero (1); dapprima lentamente, perchè le toccava combattere nazioni bellicose, ma infine con esito felice, avendole la discordia assoggettato que'popoli, che uniti sarebbero stati invincibili (2).

Certo Cartagine non conobbe i suoi veri interessi quando si pose alle conquiste; non vide che un popolo commerciale trae maggiori vantaggi dai paesi che non possiede, che da quelli su cui distende la sua signoria; tuttavolta le sue conquiste non furono pei popoli soggiogati così funeste come quelle de' Romani. Roma ebbe sempre di mira l'ingrandimento e il saccheggio (3); Cartagine di trovare nuova materia al suo commercio, e conseguentemente di promovere la prosperità dei paesi che conquistava. Non occorre dire ch'essa davasi vivissima cura di evitare o prevenire la concorrenza delle altre nazioni ; ma questo sistema fu e sarà quasi sempre il risultamento del commercio di baratto con popoli cui giova nascondere il vero valore delle cose che scambiano con oggetti di tenue prezzo.

La posizione geografica de' Cartaginesi distoglievali dal cercare di aver parte coi Fenici nella navigazione del mar Rosso. Le abituali relazioni che mantenevano con Tiro (4) e coll'Egitto,

<sup>(4)</sup> Appear, de bella Hispan, provem.; Ausst de mirab, auscult. Opp. t. II. pag. 735; Dion. Sic. lib. V. cap. 35; Giustin. lib. XLIV. cap. 5; Stear. lib. I, cap. 1. f. 1.

<sup>(2)</sup> STEAD, lib, III. cap. 4. f. 5. (3) Dioo, Sic. lib. V. cap. 38.

<sup>(4)</sup> Ezeoh. cap. XXVII. vs. 12; Asist. de Republ. lib. VI. cap. 5; Ecsas. in Isaiam apud Montf. Collectio nova Patr. 1. II. pag. 503; Schace, Peripl. pag. 129.

li misero certamente in grado di procurarsi i prodotti dell'Artibia e dell'India, di cui è quasi impossibile che un popolo rico c incivilito non senta il bisogno: fors'anche li ricevezano per le vie di terra che attracreavano la Persia, se è vere, come si può conghietturare, che avessero formato alcuni stabilimenti si territorio di quest'impero, o per l'Eusino, verso del quale era pare diretta la loro navigazione (1).

Del resto poche noticie abbiamo sul commercio di Cartagiae. 
che l'odio di Roma sembra aver perseguitato fino nei libri di 
snoi scrittori; quanto i fi aconservato non presenta nulla solle 
relazioni coll'interno dell'Africa. Il solo Errodoto fornisce materia a congliciture, raccontando clee, dalla grande Sirte abbiata
di Nasmoni, correra verso mezrogiorno una strada commerciale attraverso al paese de Grammani; i particolari che aggiungo fanno supporre che questa si inoltrasse nella direzione
d'ostro-libeccio verso alcune saline. Questa strada aveva eridentemente per scopo di giungere alle rivo del Niger, e penetrare nel centro dell'Africa, abitato da popoli, possessori indifferenti d'oggetti grandemente apprezzati dai paesi dediti al
lusso.

Lo stesso autore accenna un altro caumino, che movendo dal paese de' Lotofagi tra la grande e la piccola Sirte, andava a congiungersi al precedente nel paese de' Garamanti (2).

Non volendo supporre che questi Nasamoni e Lotofagi fosero puopoli potenti e incivitii, pel cui biogno fosero state aperte quelle strade comuserciali da settentrione a mezzodi, o alucae verso il centro dell'Africa, é forza convenire che nella parte settentrionale la sola Cartagine possedea civilià e potenza commerciale tate, da renderia meta alle carovane partite da que'questicale tate, da renderia meta alle carovane partite da que'questicale tate, da renderia meta alle carovane partite da que'questicale tate, da renderia meta sul confine di Cartagine, e pare le siano stati soggetti (3); e forze anche is escondi, situati più ad oriente, presso un deserto, il cui possesso fu frequente cargino edi serie contese tra Cartagine e Cirene, e assicurato in fine a quella dall'illustre sacrifizio dei fratelli Filent, di cui gli storici romani non isfegnazione conservarici menoria. Certo i storici romani non isfegnazione conservarici menoria. Certo i

<sup>(1)</sup> Gurstin. lib XIX. cap. 1; Anistot. de cura rei famil. Opp 1 l.p. 503.
(2) Enob. lib II. §. 32; lib. IV. §§. 172, 183. 181; lib. II. §. 32; lib. IV. §. 183.

<sup>(3)</sup> STRAB. lib XVII. cap 2 § 15 e 16.

391

Dalle notirie raccolte da Frodoto risulta pure una comunicasione commerciale tra Cartagine e l'allo Egitto. Da Tehe, node comincia le sue descrizioni, indica una via che dirigevasi a maestro per mezzo delle Casi verso il tempio di Ammone, i cui abitanti erano un miscuglo di Egizini e di popoli confinanti. Di là la strada, dirigendosi verso la grande Stret, riucciva ad Augite, luogo ferilie soprattutto di datteri, donde partiva una via nella direzione di libeccio verso il pasende Grammoni (2).

Questa più lunça, ma forse più sicura, offriva alle carovane di Tebe il meso d'incontrare quelle de Nasmoni e de Lotofigi. Un'altra indicata da Erodoto con minori particolari, conduceva a ponente di Auglie, verso un territorio apparetennet si Grecie da il Fenici, vale a dire al Circnei colonia greca, en da i Cartaginesia colonia fenicia; attraverso al desente aquistato promente, da Tebe alle coristito de Filena, essa andava da levante a ponente, da Tebe alle costa occidentale d'Africa chi si rechi dal Mediterraneo nell'Attantico (3).

Trovavasi forse su questa strada, o sopra un'altra della stessa direzione la piazza di commercio esistente tra Cartagine e Cirene, a ponente di Augile, dove i Cartaginesi recavansi a trafficare (a).

Qualunque opinione si seguiti, rimane accertati la comunicazione di Cartagino coll'allo Egitici, rani è probabile, che Erodoto apprendesse dagli Egitalani le poche particolarità che ci trasmisa intorno ai paesi vicini a Cartagine, a ponente dell'Egitto, ad commercio de' Cartaginesi in que' luoghi, non informandoci egli d'aver visitato Cartagine.

Questa repubblica era tanto conosciuta in Egitto, che Cambise, dopo la conquista di quello, fosse ambizione o cupidigia, avea concepito l'idea di portarvi le armi (3).

Da questi preziosi documenti risulta che, per mezzo delle accennate strade, Cartagine erasi assicurate tante comunicazioni quante

<sup>(1)</sup> SAGLEST, Ging, cap LXXIX; VAL. MAR. lib. V. cap. 6, ses. II. §. 4; STRAR. lib. XVII. cap. 2. §. 41 e 46; PLIN. Hist. nat. lib. XXXVII. cap. 7.

<sup>(2)</sup> Enon. lib. 111. §. 26; lib. 11. §. 42; lib. IV. §§. 482 e 483; (3) Idem lib. 11. §. 32; lib. IV. §. 43.

<sup>(4)</sup> STRAP. lib XVII, cap. 2. §. 16.

<sup>(5)</sup> Exon. lib. 111. 5. 47.

le permetteva la natura de' luoghi, onde ricevere per terra i prodotti dell'India, dell'Arabia, dell'Africa interna e meridionale e dell'Egitto.

Ma troppo erano i Cartaginesi esperti ed arditi per non cercare una comunicazione coll'India e coll'Arabia girando l'Africa. Pare certo che, d'ordine del senato, Annone abbia Intrapreso un viaggio per estendere da quella parte le relazioni commerciali della sua patria, mentre imilcone percorreva colla stessa mira l'oceano settentrionale (1). I Cartaginesi avevano formato sulla costa occidentale dell'Africa molti stabilimenti (2), dove recavansi i loro navigatori per far co' natii degli scambii, in cui gl'interessati s'accordavano senza parlare (5). Certamente non si sarebbero arrestati a gnesti tentativi, se la guerra co' Romani non avesse dato altra direzione alla loro marina. La storia del commercio ne conservò almeno la memoria della scoperta fatta da essi, forse sulle tracce de Fenici, delle isole Fortunate, soggetto di tante controversie, di tante ingegnose finzioni (4), e termine estremo della navigazione degli antichi verso paesi, la cui scoperta doveva, venti secoli dopo, cangiare i destini del mondo.

Mentre e l'euie i Cartaginesi facevano un commercio veramente coma: universale, aprivasi alla nazigazione de (Tecei un campo men va
de Corri sto, ma non senza importanza. Gli antichi scrittori, che talvolta, per incidenza ei guisa poce circestanziata, parlarono del commercio, sotto la generica denominazione di negozianti greci confondono le città maritimo dell'asia minore, della Grecia propria, 
e delle isole vicine. Di questi, la Grecia fu l'ultima a darsi al

Per lunga pezza i popoli delle coste si restrinero ad escreitare la pirateria, e auche quelle con si poca speriezza, che osavano stender lontano le loro scorrerie: e la famosa spediizione degli Argonatti, se non è una favola, fu probabilmenta inan pirateria più ardita e più streptiosa delle ordinarie (S), Vero re è ch'essi avevano fondato molte colonie, ma non com mire

- (4) Pass. Hist, nat. lib V. cap 5; lib. 11, cap. 67.
- (2) SCHACE, Peripl. pag. 51. 52. 54; STEAR lib. XVII. cap. 3. §. 3; Fevt. AVER. Ora marit. v. 417 e 383.
  - (3) Exon, tib. tV. pag. 196: Pour. Maca lib. tll.cap. 6.
- (4) ARISTOT. De mirab. auscult. Opp. 1. II. pag. 735; Dioo. Sic. lib. V. cap. 49 e 20; Plat. Tim. e Crit. Opp. 1. III. pag. 21 e 113.
- (5) Vedi Lakenen, trad. d'Erodoto lib. IV. nota 385, e Banten, Mêm. de l'Acad, des Inser, t. IX. pap. 69.

commercio, bensi pel bisogno di liberarsi dalla sovrabbondante popolazione, o perchè le guerre sforzavano i vinti a spatriare (1): e quando queste colonie applicaronsi al commercio marittimo. operavano indipendenti, non come parte integrante o suddita dei popoli fondatori.

Non si hanno indizii di commercio marittimo de' Greci prima delle guerre mediche; lungo tempo le navi che avean vinto a Salamina furono impiezate nelle guerre fra' varii Stati della Grecia, più presto ebe in lontane imprese commerciali, da eui l'amor de' piaceri e le delizie del clima storpavano gli abitanti.

Per converso, le isole e le città dell'Asia minore, cintc da fertili campagne, sparse sopra coste variate da baie e seni favorevoli alla navigazione, poco lontane le nne dall'altre, e nnlladimeno assai differenti per agricole produzioni, giovaronsi per tempo di tali facilità per cambiare le loro derrate e portarle alla Fenicia, emporio generale.

La loro navigazione s'accrebbe colla loro industria e prosperità ; e non ne furono sospesi i progressi peppure dalle conquiste dei re di Lidia e di Persia (2), che tolsero l'indipendenza a molte di quelle città senza distruggerne il commercio.

Restano poche notizie intorno alla loro navigazione, se si eccettui un documento imperfettissimo (5), di cui è difficile conoscere l'oggetto, o verificare l'esattezza, ove trovansi diciassette di quegli Stati, onorati del pomposo titolo di padroni del mare; il che è probabile doversi applicare unicamente all'Egeo, toccandosi in esso appena de Fenici, e non vi essendo pur nominati i Cartaginesi ed altri popoli navigatori.

Fra le città continentali dell'Asia minore, si conservò memoria di Mileto che fondò molte colonie verso l'Eusino, e il primo stabilimento greco in Egitto, il cui commercio però, sembra diretto unicamente al lusso e alla mollezza della vita (4); di Cime, che per tirar nel suo porto i negozianti, lungo tempo non riscosse gabelle; di Smirne, di cui avevano i re di Lidia distrutto barbaramente il porto, uno de' più favorevoli in quella contra-

<sup>(1)</sup> PLAT. de legib. lib. V; Exon. lib. I. §§. 56. 57; lib. VI. §. 157; STRAD. lib. lil. cop. IV. S. 3; Tocio. tib. I. cap. I.

<sup>(2)</sup> Eaon. lib. 1. §§. 6. 14. 15. 16. 27. 41. (3) Caston, in Euseb. Chron, cap. XXXVI.

<sup>(4)</sup> STRAB. lib. XVI. cap. 4. 5. 4; PLIN. Hist. nat. lib. V. cap. 29; Senec. Cons. ad Helv. cap. VI; STRAN. lib. XVII. cap 1. 5. 8; Aren. lib. 1. peg. 28.

da (1); dl Gnido, dove non meno degli interessi commerciali attirava i forestieri il capolavoro di Prassitele çi ficece che actionale fondato parecchie colonie sulle coste dell'Adriatico, del mara l'irreno, dell'iberia e particolarmente Marssiglia nelle Gallie Efeso, celebre pel tempio e pel lusso, uno de' più grandi mercati dell'Asia minore (2).

Somiglianti vantaggi áverano procacciato le pratiche religiose ed il commercio all'isola di Delo, dove le donne facevano vosi al dio per la salute de' navigatori (3); destinata dalla sua felice posizione a diventare in quelle regioni il centro del commercio dono la distruzione di Corinto.

La situacione di Creta fra la Grecia e l'Asia, l'estensione delle sue coscie martitme, i molti prori e la fertitità d'overtero alle-tar per tempo i vicini a stanziarvisi. Le tradizioni attribuiscono a Minose, prime logislatore di que paese, una preponderanza marittima che probabilmente era il risultamento delle sue cure per distendere le relazioni commerciali del suo impero (1). La marina de' Cretesi degenerò poi in pirateria: uomini più ardimentosi strapparono loro di mano questa sorte di potenza, e infine i pirati della Gilleia stanziaronsi in Creta, fino a che i Romani distruggendone i rioveri, s'insignorirono dell'isolio (3).

Samo andò dobirire a lauo commercio di alcuni ami di prepondornaza marittima; i suoi abitanti averano fondato uno stabilimento in un òasi dell'aito Egitto, sette giorante da Tebe; altri dall'accidente erano stati condotti sulle rive dell'Iberia, ma non si trasse partito da questa scoperta. Anche Egina dedicessi con felice esito al commercio marittimo. I poeti, prodighi di elogi si paesi cho teglicano a celebrare, le hanno attribuio l'invenziou delle navi; più certo si sa aver essa formato alcune colonie, ed essersi resa formidabile in guerre coi ponoli della fercia. I Eulus con-

<sup>(4)</sup> STRAB. lib. XIII. cap. 3. § 6; lib. XIV. cap. 4. §. 24. (2) Pain. Hist. nat., lib. XXXVI. cap. 5; Enon. lib. 1, §, 463; Applan.

<sup>(2)</sup> Paix. Hist. mat., lib. XXXVI. cap. 5; Eson. lib. I. 5, 163; APPIAN. de bello Hispan, procem.; Srans. lib. VV. cap. 1, 5, 3; lib. Xit. cap. I. 5, 14; lib. XIV. cap. L. 5, 15; ATSS. lib. XV. pag. 688, 689.
(3) ATSS. lib. VIII. pag. 335

<sup>(4)</sup> Srass. lib, X. cap. 8. §. 2; lib. XIV. cap. 5. § 3; lib. X. cap. 7. §. 4; Enon. lib. ttt. §. 422; Tuun. lib. t. cap. 40; Dion. Sic. lib. V.

<sup>(5)</sup> Sraan, lib. X. cap. 7. §. 3; Eaop. lib. III. §. 26; lib. IV. §. 452; Etass. Vur. Hist. lib. XII. cap. 10; Pausas. lib. VIII. cap. 5; Estono. Fragm. pag. 445 et ap. Schol. Pind. Nem. III. v. 24; Sraas. lib. VIII. cap. 6, § 16.

La Grecia propria non fece dapprima che traffico interno; quando cominciò il marittimo, attese a importare granaglie per untrir gli abitanti (3). I Fenici e i vicini navigatori vi portavano gli oggetti di lusso. Corinto fu per lungo tempo centro e deposito di quel commercio, il quale le procacciò le immense ricchezze, predate poi dai Romani (4).

Le relazioni loro sulle coste d'Africa restringevansi all'Egitto (5), dove provedevansi di granaglie, tele, lino, in cambio dell'olio e de' vini; avevano ottenuto di fondare a Naucratis una specie di banco comune, con tempio e giudici nazionali: è pure probabile mantenessero affari cogli Etiopi di Merce (6). Ma l'odio contro Cartagine tenne i Greci lontani dai porti di quella.

Alenni abitanti dell'isola di Tera, colonia antica di Sparta, astretti ad abbandonare nna patria che non li poteva nntrire, avevano, per consiglio d'un oracolo, fondato sulle coste di Libia Cirene, che si applicò al commercio marittimo, ed ebbe continne nimicizie con Cartagine (7); ma essa non rimase dipendente dalla metropoli, nè appare che i Greci vi mantenessero relazioni commerciali,

All'Ellesponto, all'Eusino, alla Palude Meotide (8) si volse prin-

- . (4) Enon. lib. V. 66. 81 e 83; Stran lib. X. cap. 4. 6. 5.
- (2) Enop. lib. VI. §. 89 e segg.; Stras. lib. XIII. cap. 2. §. 2; Elian. Var. Hist, lib. VII. cap. 45; Pais. Hist, nat. lib. V. cap. 34; Eaop. lib. 2. §§. 178 e 179; ATEN. lib. VIII. pag. 360; STRAR. lib. XIV. cap. II. §. 6. (3) Eson, lib. VII. 5. 147; lib. III. 55. 107 e 115; Sesor, de reditib.; Aren-
- cap. 1 e 3; Aristot. de cura rei famil. Opp. t. 1. pag 396; Atus. lib. IV. pag, 173; Trem, lib. I, cap 13.
  - (4) STRAB. lib VIII. cap. 4. §. 7.
- (6) Exoo. lib. III. §. 139; DEMOST. in Dionysiod., in Lacrit. passim; Enon. lib. 11. 5. 105; STRAR. lib XVI, cap. 2. 5. 8; PLUTARC. wit. Solon. 5. 3. (6) Enon. lib. II. §. 479; Dino. Stc. lib. III cap. 7.
- (7) Enon. lib. IV. §§. 452. 453. 480; Stras. lib XVII, cap. 2. §. 47; SALLUST. Ging. csp. 79.
  - (8) Dipp. Sic. lib. III. cap. 34.

cipalmente il commercio marittimo delle città dell'Asia minore, della Grecia e delle isole vicine.

Colonie all'imbocestura dell'Istra aprivano loro i vasti paestirrigati da quel fume, anzi e probabile che una strade commeciale guidasse per terra da que' luoghi all'Adriatico. Anche Bisatio, vantata per ricchezare e lusso prima che divenisse secosid Roma, riferiva ai Greel la sua fondazione, e così Tanai all'imboccatura del fiume di quel nome, emperio comune ai nomadi curropei come saiticti, e ai commercianti di Greeia e de pies meridionali (i) d'Olbia, Panticapea, Teodosia, Eraclea, Sinope, Priapo, Percote, Lampsaco, Pario, Amiso, Trapcoute, del Cher soneso e di molte altre città che conservarono lungo tempo i vantaggi della propisione, e alcune delle quali esistono anon; la più parte fondate dai Greei dopo seacciati gli antichi abitaofi, conosciuli sotto il nome di Scil.

Le rivoluzioni che le assoggettarono prima a Mitradate, poi si Romani, non pare ne rallentassero l'operosità.

Al tempo de Tolomei, dicono che nel porto di Diofacria divano fondo popoli parlanti trecento lingue diverse; esagernine forse di chi era stato incaricato di esplorare il paese: ma pare certo che quando Pompeo ne fece la conquista avesse centotretii interpreti (3).

I Greci portavano in que' luogiti vini e stoffe, e ne tractatos granglie, cuoi, salumi, miele, cera, lans in bioccoli, legrame de costruzione navale e schiavi (5); con gran frutto, a malgraddelle guerre che talvolta bisognava sostenere contro gli abianti e delle piraterie cui erano continuamente esposti. Andavano s'ecrear pellices anche nel Settentrione, dove avevano formato s'

(4) Eago. lib. IV. §§. 33. 54; Straus. lib. VII. cap. 7. § 2; cap. 5. § 6. lib. XI. cap. 2. § 2; Cellinic. Deline. vs. 280; Phys. Hist. ant. lib. IV. cap. 12; Atts. lib. XII. page. 256; Pouls. Hist. lib. IV. § 38; Vet. Parac. lib. II. cap. 15; Grestis. lib. IX cap. 4; Ann. Marchel. lib. XXII cap. 8.

(2) Enos. lib. IV. 5. (3); Assror. de cour rei fomil. Opp. t. 1, pag. 581; Sraas. lib. VII. cap. 4. §5. 2 e 4; lib. XII. cap. 2. § . 3; cap. 3. § 2; lib. XII. cap. 2. §5. 2. (4. 44. 7); lib. XIII. cap. 4. §5. 82. 0. 28; Peripl. Pest. Eur. pag. 6. (5 e sag.; Puts. Hitt. not. lib. IV. cap. 12 e 24; lib. V. cap. 219; lib. VI. cap. 5; Suste. de cousto. At Elivina cap. 5.

(3) Eroo, lib. IV. §§. 17 e 48; DEMONT. In Lacric., in Phorm. passin; Artstor. de cura rei famil. Opp. 1. 1, pag. 502; Pous. lib. IV. §. 38; STALL. lib. VII. cap. III. §§. 6 e 8, e cap. V. §. 3; lib. XI. cap. 2. §. 2; Atzs. lib. 1, pag. 27; lib. III. pag. 416; lib. VI. pag. 275.

bilimenti. È probabile che la città di Gelono con case di legno. nel paese de' Budini, assai di là della Palude Meotide verso greco. non fosse, come suppone Erodoto, l'asilo de' Greci mercanti costretti a fuggire dalle città a mare, ma un mercato per le pellicce, o una colonia destinata a quel traffico particolare, ed a farne in certo modo un monopolio.

Dall'Eusino partiva una strada, che attraverso I deserti e le montagne conduceva agli Issedoni nelle parti orientali dell'Asia . settentrionale, intermediarii a' scambii delle mercanzie del paese de' Seri e dell'India (1).

I Greci fondarono colonie anche sulle rive dell'Italia, chiamate Magna Grecia (2), le quali giovandosi della lor posizione, esercitarono una navigazione, ristretta quanto ai limiti al vicino mare, quanto agli oggetti, ad alcuni cambii locali, ed alla pirateria. Del resto insuperabile ostacolo al loro incremento fu danprima la rivalità di Cartagine, quindi le guerre mosse loro da Roma, che da ultimo se le rese suddite, o incorporò sotto il nome di alleati, in un sistema di guerre d'invasione poco atto a far prosperare il commercio marittimo.

Maggior fortuna sorti una colonia de' Focesi sulla costa meri-Comm.\* dionale della Gallia, presso al paese de' Liguri, che divenne emola siglia di Tiro e di Cartagine.

Più di tutti gli altri popoli dell'Asia minore, spinsero lontano la loro navigazione i Focesi, che già vedemmo visitare le coste dell'Adriatico, dell'Etruria e dell'Iberia. Nel corso di que' viaggi fondarono Marsiglia (5). L'incremento di questa città fu si rapido e considerevole, che cinquant'anni dopo fondata, fu in grado di offrire asilo a que' Focesi che al giogo persiano preferirono l'esiglio (4).

Come la Fenicia, cui la faceva rassomigliare lo stretto e quasisterile suo territorio (5), raccoglieva essa pochi oggetti opportuni 'all'esportazione, la quale in altro non consisteva, che in vini, olio, piante medicinali, corallo lavorato, sapone, che essi per primi sembra fabbricassero (6).

<sup>(1)</sup> Stean lib. VII. cap. 5, §§, 3, 4, 6; lib. XI. cap. 2, §, 2; Eson. lib. IV. §§, 24 e 26.
(2) Stean lib. VV. cap. 1, §, 1; Sexts. de cour. ad Elviam cap. 6,
(3) Anstor: ap. dipoer. voc. Massaliz; Stean lib. IV. cap. 1, §, 4,
(4) Isocax. Achid.

Straan. lib. IV. cap. 1. §. 3. Generies. lib. XLIII. cap. 3.
 Straan. lib. L. pag. 27; Generies. lib. XLII. cap. 4; Straan. lib. IV. cap. 4.
 3. P. Lis. Hat. nat. lib. XX. cap. 5; lib. XXVIII. cap. (2, lib. XXXIII.

Ma dal lato geografico, troravasi in situazione quasi simile a Cartagine, oltre un comodo, cho a questa negava la natura dei lunghi. La Gallia e le altre contrade limitrole erano fertile popolose, e le comunicazioni di Marsiglia coi loro abitanti non impedite dagli ostacoli che Cartagine aveva per penetrare nell'interno dell'Africis.

I Galli finor di dubbio erano stati dapprima quali ci furono descritti i Germani di Cesare da Tactio, alieni da oggi industria commerciale, senza relazione con quelli che escretiavano questa professione, credita vide da loro, fuorché per procurarsi, col cambio del bottino fatto in guerra, i mezzi di soddisfare un lueso grossalano. Na le coste occidentali da antichissimo visitate al mefori ci Cartaginesi, grazio a queste circostanzo o alla loro posizione eransi abtuste al mare (1).

La Gallia interiore ricevette poco a poco i benefizi della civilià che il commercio diffonde associando per mezzo di vicendevoli rapporti, e facendo conoscere il valore della fatica. Quindi al tempo delle invasioni romane era abitata da gente numerosa ed attiva, era collivata e adorna di città, in alcune delle quali tenevansi grandi mercati; e i trionfi de' vincitori fecero fede di sue ricebezze (3). Futto dell'industria e d'un interio commercio.

Assai più de Fenici e de Cartaginesi contribuirono all'incivilimento de Cali II Marsigliesi. E mentro non lauvi memoria de que popoli costruissero città sulle coste dove approdavano, Marsiglia, e coll'esempio e colle relazioni che aveva colle provine interne e colle marittime, eccitava negli abitanti della Gallia il desiderio di vantaggiaris delle ricchezze del toro territorio.

Mercè la favorevole postura le era agevole penetrari per la Durenza, pel Rodono, per la Sonoa. Le sue vittorie sovra i vicial, invidiosi di sua nascente prosperità (5), e prudenti negoziazioni procurarono è viou mercanti facoltà di stanziaris nei mercati dore convenivano periodicamente i antii per le lore permute. Que mercati posti per lo più in riva ai fumil, o ne'luoghi più opportuni alle comunicazioni, diventarono città che adottarono le

<sup>(1)</sup> Crs. de bello Gall. lib. 1. cap. 2; lib. III. cap. 8; lib. IV. cap. 24; TACIT. de moribus German. cap. 5 e 10; Diop. Sic. lib. V. cap. 26 e 27; STABL. lib. V. cap. 1, 6.

<sup>(2)</sup> Crs. de bello Gallico lib. VI, cap. 47; lib. VII. cap. 3 e 55; VELL. PATENC, lib. XXI, cap. 56.

<sup>(3)</sup> Ter. Liv. bib XXXVIII, cap. 17; Giverie. bib. XLVII, cap. 4; Stram. bib. IV. cap. 4. §. 18.

м° 1. — IL COMMERCIO AVANTI LA SCOPERTA DELL'AMERICA. 399 usanze commerciali, pesi, misure, monete, e perfino l'alfabeto e la lingua de' Marsigliesi (4).

La navigazione interna di quelle contrade divenne assai operosa; e ne son prova le molte barche, le zattere, i pentoni che Annibale vi trovò nel dirigersi alla volta d'Italia. La medesima influenza fece pur servire a relazioni di commercio le barche che con al grando bravure ad ardire impiegazano i Liguri nella navigazione, e soprattutto nella pirateria (2).

Divenuta per tal modo anima e meta del commercio interno della Gallia, e di quello delle coste occidentali colle isole Britanniche e con paesi più settentrionali (5). Marsiglia entrò in corrispondenza col Bosforo, colla Grecia, coll'Asia minore, colla Siria, coll'Egitto; la vicinanza dell'Italia la pose in grado di fare quasi tutto il commercio in quel paese, dove le armi romane distruggevano l'un dopo l'altro I piccoli Stati, e da cui le ostilità senza posa rinascenti tenevano lontani i Cartaginesi e gli altri popoli navigatori. Ebbe gran cura di conservare con Roma alleanza, che non venne meno nelle più pericolose circostanze : la qual cosa contribul sopra ogni altra all'incremento della sua prosperità : fu spesso ulile ai Romani. Anch'essa n'ebbe ajuti ; ma la savia riservatezza onde accettava i doni di territorio che Roma le offriva, la protesse dall'invidia che col tempo sarebbe susseguita all'antica amicizia. Più prudente e fortunata di Cartagine, non fece mai prova di estendere la signoria: e delle due città che partivansi il commercio del mondo, segul l'esempio di Tiro: ma superò le rivali per coltura delle scienze e belle arti, onde le venne il nome di Atene delle Gallie; per le virtii dei suoi abitanti e la saviezza delle instituzioni a Cicerone parea più facile lodare che imitare (4). Mentre tutte le repubbliche che facevano bella vista sul teatro del mondo, Roma, Cartagine, la Grecia, erano continuamente lacerate dalle fazioni e poste dalle loro manchevoli instituzioni sull'orlo d'un preci-

<sup>(1)</sup> STRAB. lib. IV. cap. 1. 5 3

<sup>(2)</sup> Pours, lib, III. 5, 44; Trr Liv, lib, XXI, cap 26 e 27; lib, XL, cap, 48 e 28; Dioo, Sic, lib, V. cap, 29.

<sup>(3)</sup> Dion, Sic. lib. V. esp. 38; Stras. lib. III. esp. 2; 53; Trr. Liv., lib. XX, esp. 23; eds; lib. XXI, esp. 29; lib. XXXII, esp. 19; Awa, Macrat., lib. XV. esp. 2; Fono lib. III. esp. 2; Generie, lib. XXIII, esp. 19; Cin. de officie lib. II. esp. 8; lib. XXXVIII, esp. 19; Cin. de officie lib. II. esp. 8; lib. XXXVII, esp. 54; Patter Except. Leget. esp. CXXXVIV; Stras. lib. IV. esp. 4; 5.

<sup>(4)</sup> Cic. pro Flaces §. 26; Tacit. Agric. cap. IV.

pizio, la popolazione di Marsiglia, attiva, industriosa, rispettava ed amava un governo fermo, giusto e moderato, che meritava la stima degli stranjeri e le lodi dei filosofi (1).

Marsiglia si segnalò soprattutto per giustizia e rispetto ai diritti degli altri popoli. In tempo che era quasi un fenomeno che uno Stato navigatore non aspirasse a commercio esclusivo, non combattè mai che per la libertà dei mari (2). Mentre Cartagine seguace de Fenici copriva d'impenetrabile velo le sue scoperte e i luoghi dove esercitava il commercio, parea che Marsiglia non per altro incoraggiasse le ardite imprese dei suoi navigatori che per diffondere novella luce nel mondo.

Gli antichi scrittori ne conservarono memoria di Pitea e di Eutimene. Sul primo cadono contrarii giudizii . ma è indubitato che fu il primo degli antichi a conghietturare la vera teoria delle marce: le sue osservazioni astronomiche ebbero la sauzione di Cassini (3); le sue relazioni somministrano notizie intorno a paesi, di cui nessuno scrittore aveva parlato, e intorno ai quali, coloro che negaron fede a' suoi racconti, furono costretti a confessare la loro ignoranza.

E probabile ch'egli intraprendesse i suoi viaggi per ordine ed a spese dello Stato, o per lo meno d'un corpo di pegozianti cui premeva conoscere con esattezza i paesi settentrionali, di cui ricevevano per mezzo d'intermediarii i prodotti che importava andar a cercare direttamente. In ogni caso qualora si opinasse, con un dotto accademico francese (4), che Pitea, come la più parte de geografi, nou eccettuato Strabone suo più grande detrattore, non abbia visitato tutti i paesi da lui descritti, per lo meno l'opera sua savebbe stata il compendio de' racconti, o il risultamento degli itinerarii di chi aveva viaggiato in quei paesi. Egli non potè inveutare particolarità, le più delle quali furono riconosciute vere, che non si trovano in nessuu libro auteriore; quelli stessi che gli negarono la qualità di viaggiatore. attinsero da'suoi scritti, sventuratamente perduti, ciò che conveniva colle loro opinioni; e quando vi trovavano cose contrarie ai loro sistemi, forse non li citarono neppure con esattezza (3).

<sup>(1)</sup> Cic. Philipp. VIII. § 19 (2) Tucio, lib 1 cap. 43; Giustin. XLIII, cap. 5; STRAR, lib. tV. §. 4.

<sup>(3)</sup> Mem de l'Acad, des sorences, 1, VIII, pag. 11.

<sup>(4)</sup> Gossnan, Genge des Grees pag 46 e segg.; Recherches sur la giogr. des aneiens etc. 1. IV. pag. 173 e segg.

<sup>(5)</sup> Sainte-Chorx, Examen critique des hist d'Alex. pag. 355.

Pertanto o al consideri Pilea come storico de' suoi proprii riaggi, o si supponga abbia scritto sulle altrui memorio, è evidente che i Marsiglicai spiasero assai lontano ia loro navigazione veno il settentrione d'Europa; perocché l'affermare che Pilea non partò nemmeno distro relazioni di suoi concitationi, ma deltro notizia avute dai Cartaginesi (1), mi sa di eccessivo dubitare. È noto quanta cura Auperassero costoro a nascondere le loro scoprete e le strade commerciali; e l'odio che per interesse passava tra i due nonoli.

Minori indizii ci danno gli scrittori antichi intorno ad Eutimene; nè altro sappiamo se non ch'egli fece rotta per l'Oceano Atlantico verso le coste dell'Africa.

I mercanti di Marsiglia non fecero prova di andar a cercare le produzioni dell'Arabia e dell'India. I semplici costumi dei lore concittadini e lo stato delle Galile li rendevano poco necessarii (2); o se ne sentirono il bisogno, le ricevettero dai popoli che facevano quel commercio.

Marsiglia fondó stabilimenti sulle coste dell'Iberta, non pure nelle seu vicinarace, ma fin presso a Cadice, sulle coste della Gallia e della Liguria (S). A differenza di Cartagioe che si tensa soggette le sue colonie, Marsiglia seguia l'esupuio de l'encie o soprattuto de Greci (1). Ciascuna delle sue colonie formara una città libera, indipendente, la quale coal per gratitudine come per interesse obbligavasi colla metropoli di conservare la religione e le leggi, savo a farvi le modificazioni richieste da l'uogbi e dalle circostanze, consultaria negli sifari importanti e contribuire con opi mezzo alla sua presperità i la matropoli dal suo canto prometteva proteggere e difiendere le sue colonie, e procurar lore tutti que'vantaggi che etsessero io sua mano. Questi stabilimenti vennero quasi tutti in poter de'Romani quando fu forza a Marsiglia subrir e il geogo di Cesare (S).

<sup>(1)</sup> M Gosselin, Recherches sur la géoge. des anciens 1. IV. pag. 179.

<sup>(2)</sup> Sereca, Querat. Nat. lib. l. cap. II; Puutane. Placita Philos. lib. IV. rap. 4; Marciar. Perpl. pag. 63; Stare lib. IV. cap. 1. §. 3; Valer. Mars. lib. II. cap. 6. §. 7; Diod. Sec. lib. V. cap. 37.

<sup>(3)</sup> SILACE, Peripl. pog. 4; PLIS. Hist. nat. lib. tll. cop. 3 e 5.
(4) PLAT. de legib. lib. VI.

<sup>(5)</sup> Stram lib. UI. cap. 4. 5. 6; lib. tV. cap. 4. 5. 3; Park. Hist. not. lib. III. cap. 4.

È innegabile che l'Egitto fece antichissimamente commercio indrale i despisatione de l'industria degli abitanti, dopo soddisfatto Egatam ai loro bisogni, somministravano una eccedenza ricercata dalle altre nazioni, l'esportazion della quale non era men necessaria alla prospertia dell'Egitto.

Come tutti i popoli ricehì e inciviliti, gli Egiziani provarone una specie di bisogno dei prodotti dell'Arabia e dell'India; e in tanto maggiore n'era il consumo, in quanto se ne servismo per imbalsamare i cadaveri, e pel culto delle loro innumerovoli divinità. Dapprima ne ii provedevano i popoli stanziati verso il parte settentrionale del golfo Arabico, presso i quali gli Ebrei trovarono ricchezze, fratto di quotso commercio (1).

Più importanti comunicazioni si stabilirono tra l'alto Egitto, l'Etiopia e la Ibila, sai per mezzo di Merce, sia per la strad di Ammonio, le cui ricchezze (ecere gola a Cambise e il mossero a stolta impresa. Que l'uogbi erano il ritrovo delle carovane provenieuti dalle coste meridionali del golfo Arabico, dall'interno dell' Africa e da Carragine. Colà i prototti di Egitto mandativi da Tebe erano scambiati colle mercannie dell'India, dell' Arabia, dell'Etiopia, dell'Africa, che poi si diffondevane nel resto dell'impero per mezzo del Nilo, la cui mavigazione era tanto importante, che le persone impiegatevi costituivano una classe particolare.

Ma sebbene l'Egitto avesse un littorate di molta estensione, non si applicò se non molto tardi al commercio marittimo. Per lungo tempo ne era stato rimosso da precetti religiosi, forse suggeriti dalla politica (2).

Vuolsi tener per favola ciò che narra Filostrato d'un trattato fra gli autichi re d'Egitto e que' d'Arabia riguardo alla navigazione del golfo Arabico; lo stesso dicasi de'viuggi di Bacco, d'Ercote e di Osiride, che si supposero partiti dall'Egitto per invadere l'India (3).

Sesostri aveva senza fallo impicgati navigli a molte delle con-

<sup>(1)</sup> Generi cap. XXXVII. vs. 25; Stran. lib. XVI. cap. 3. 5. 2; Pats. Hist. nat. lib. VI. cap. 29; Num. cap. XXXI. vs. 22 e 50; Giudici cap. VIII. vs. 24, 24, 25 e 26.

<sup>(2)</sup> Eson. lib. III. §. 17; lib. II. §§, 152, 153 e 161; Povr. Sympos. lib. VIII, cap. 8; Sraan. lib. XVII. cap. 1. §. 5; Diob. Sic. lib. IV. cap. 67.

<sup>(3)</sup> Vit. Apol. Tran. tib. III. cap. 35; Stran. tib. XV. cap. 4. §. 2; Diou. Su., lib. I. cap. 10; Paix. Hist. nut. lib. VI. cap. 17.

Nº 1. - IL COMMERCIO AVANTI LA SCOPERTA OELL'ANERICA. quiste che sono avute per vere (1); quella dell' India sembra favolosa. Anzi puossi credere egli abbia preveduto ciò che diverrebbe l'Egitto pel commercio marittimo, e concepito il progetto d'un canale per congiungere il Nilo al mar Rosso (2); ma non potè mutare l'inclinazione del suo popolo.

Passarono molti secoli prima che sovrani istrutti del veri interessi del paese tentassero di nuovo rivolgere gli Egiziani al commercio marittimo, pensando a procacciarsi flotte; e mancando l'Egitto di legname da costruzione, tentarono la conquista della Fenicia e di Cipro, che ne abbondavano; vi attirarono gli stranieri. favorendone gli stabilimenti : ma per molto tempo questi tentativi rlmasero infruttuosi, e le stesse precauzioni ond'erano accompaguati provano che la nazione non erasi per anco spogliata dei suoi pregiudizii. laoltre quando un ramo di commercio prese una via, tuttoché nė la più comoda, nè la meno dispendiosa, fa bisogno molto tempo e notevoli sforzi per trarlo ad un'altra. Finalmente l'Egitto venne in man de Persiani (5) che, avversi come erano alla navigazione, cooperarono cogli antichi pregindizii ad allontanarlo da quel genere d'industria.

Dopo un avvicendar d'invasioni e di rivoluzioni, che sarebhero bastate a distruggere il commercio marittimo s'anco gli Egizii vi fossero stati dediti, un'ultima rivoluzione li dovea collocare tra i popoli navigatori, anzi rendere quasi i soli commercianti del mondo.

Alessandro il Grande, a non considerare che la rivoluzione commerciale, dalla vasta combinazione delle sue imprese preparate, avea distrutto Tiro per sola ambizione di conquistare; ma nobile ed accorta politica gl'inspirò di ovviare il danno da lui fatto al commercio: e non che tollerare che Tiro si ripopolasse, e riassumesse le antiche sue relazioni (1), padrone d'una granparte dell'Asia, e già in cuor suo conquistatore dell'India e dell'Arabia, istrutto dalla lunga e gloriosa resistenza di Tiro degli irnmensi vantaggi che la navigazione può procurare agli Stati

<sup>(4)</sup> Eson fib. II. (6, 101 e segg.; STRAB. lib. XVII. cap. 4. 6. 3; TACIT. Ann. lib. H. cap. LX.

<sup>(2)</sup> Annian. Rev. Indic. Opp. pog. 172, Stran. lib. 1. cap. 2. §. 8; lib. X V. cap. 1. §. 2; lib. XVII. cap. 1. §. 12; Dion. Sig. lib. 1 sect. 11; PLIN. Hest, nut. lib. VI. cap. 29. (3) Enoo. lib. II. §§. 457. 158. 159, 179. 181 ; lib III. §§ 13 e segg.;

ib. IV. § 42.

<sup>(4)</sup> G.csr lib XVIII. cap 4.

apparentemente più deboli, fece disegno di fissar nell' Egitto la sede del commercio universale. La città cui diede il suo nome, fiabbricata presso una dello bocche del Nilo, divento celeremente ciò ch'egii avea voluto. Lo smembramento del colosso creato dalla fortuna del competattore e dall'intrepidità de'suoi soldati non ne mutò per nulla i destini.

Per cura del primo Tolomeo fu Innalasto agli ddi salestori per comodo di meriganti un farc, che meritò d'essere annoverato fra le meraviglie del mondo. La marina militare condotta a tale da vincore ogni esempio precedente (1), assicurava il commercio dai nemici e dai pirati. Un'accorta protezione vi attivi gli stranieri, incoraggiò i dotti, e fece uscire dalla celebre scuola di Alessandria il perziose notitie geografiche e da struomacibe di cui fino allora erano soli depositarii i Fenici, i Cartaginesi e i Marsigliesi.

La conquista di molti paesi d'Africa compresi sotto il nome generico di Eliopia, i più sulle rive del gofto Arabico, e legati da molto tempo per mezzo del commercio coll'India, aggiunesa all'Egitto provincie ricche di anetalli preziosi (9), e gli procuro un littorale su cui Tolomeo innalabi delle città, senza dabbio per avvezzare i popoli nomadi alla vita sedentaria; vi mantenne ia buono stato i grandi edifiari di Arum e di Assah, la cui costruzione risaliva, come ci venne veduto, a'tempi più antichi, e creò nuovi stabilimenti del medesimo genere.

I grani d'Egitto erano tenuti della miglior qualità o dolla più durevole conservazione. Le arti e la medicina focano gran cenaumo delle piante e del miele che esso produceva. Vi abbondavano le più fine lane, il rodone, il lino, il papiro, di cui, a nos dire di moltilati vals, servivaso per la scrittura (5): Pelusio e Canopo fabbricavano tele per la navigazione, per gli usi domestici, per gusto discio, per lo sfoggioto lusso: Arsinos, stoffe che per finezza di tessuto, ricchezza e varietà di colori stavan del pari con quelle di Tiro; Mende era rinomata pei profunzi e le essense

<sup>(4)</sup> STRAR lib. XVII. cap. 4. 5. 5; PLIN. Hist. nat. lib. XXXVI. cap. 12; ATRN. lib. V. pag. 203.

<sup>(2)</sup> Dion. Sic. lib. III. cap. 6.

<sup>(3)</sup> Teors. Hist. plant. lib. VII. cap. 4 e 5; Puis. Hist. mat. lib. VIII. cap. 48; lib. XIX. cap. 4; lib. XVIII. cap. 40; Salm. Exercit. Plan. pag. 918 e seg.; Calius Mém. de l'Acad. des inser. 1. XVI. pag. 267.

h° 1. — IL COMMERCIO AVANTI LA SCOPERTA DELL'AMERICA. 403 impiegate dalle donne alla toletta (1): Naucrati e Copto per siovigitie di squisito lavoro, nella cal composizione impiegavanai aromi che vi davano soave odore: Diospoli per le sue fabbriche d'an vetro i cui vivi colori non permettevano ai più esperti conoscitori di distinucuri dalle gemme (3).

Anche le provincie etiopi conquistate dai re somministravano oggetti di asportatione ricercati dagli stranieri; genme d'ogni specie e valore; marmi, porfiri erretaiti; sopratututo l'alabastro, ande gli Egitii fornavano vast che aveano voce di conservare i profusii nel loro stato naturale; l'ebano, l'avorio, l'oro, l'argento, i fossiti d'ogni specie, e perfin la sabbia del Nilo erano materia di considerevole commercio, nè quel degli socialiva era il meno importante (8).

I molti canali ond'era intersecato l'Egitto, dirigeano que diversi oggetti verso. Alessandria, la quale riunendo tutti i geaeri d'industria disseminati nel regno, era detta meritamente il più gran mercato del mondo. Colà fabbricavansi le magnifiche tappezzerie che superavano quelle di Bablionia (3).

I Tolomei, non paghi di procurare al loro Stati il commercio di tatte queste cose , che per se solo vi arrebbe accumulato immense ricchezze, promossero e resero più comode e men dispendiose le relazioni tra l'Egito e l'Anis. Fiddelfo tentò di dar corpo al disegno degli antichi re di costruire an canale per congiungere il Mediterraneo all'estremità settentrionale del mar Rosso: ma sveciednosi che una impresa al grande non potera produr quel vantaggio che si era sperato, in grazia del pericoli che questa parte del golfo presenta a in avigatori, aprese una via più sicura scavando il porto di Bereniera assi più merdionale. Una strada conducera le merci attravera ol deserto fino a Copto, donde entravano nel Nilo per mezzo d'un canale che le faeca perenirea d'Acesandria, di la venivano distribulie la tutti il pessi per mezzo.

<sup>(4)</sup> Puls. Hist. nat lib. XIX. cap. (; lib. VIII. cap. 48; lib. XII e XIII. cap. 4; ATER. lib. XI. pag. 464 e 480; lib. XV. pag 689.

<sup>(2)</sup> Puis. Hist nat lib. XXXVI. cap. 26; lib XXXVII cap. 9; STRAS. lib. XVI. cap. 2. §. 47; Peripl. mar. Erythe. pag. 4.

<sup>(3)</sup> STRAR, lib. XVII. cap. 1, §, 23; Puls. Hist. nat. lib. XXXVI. cap. 7; lib. XXXVII. cap. 7; Ocustioo. apud Phot. col. 193, 494; Serbe. Epist. 86 e 17; STRT. Vit. Nov. cap. 45; STRT. Sib., lib. V. carm. 5, vs. 66 e seg.

<sup>(4)</sup> STRAB. Lib. XVII. csp. 4. §§. 5, 8; ATRS. Lib. V. pag. 203; PLIN. Hist. sec. Lib. VIII. cap. 48; Marsiac. Lib. IV. epigr. 148.

della narigazione del Mediterraneo (1). In pari tempo la sua politica si adoperava per formar corrispondenze coll'India ondei sune sudditi potesceno stendere il commercio a quel ricco paese verso il quale non avenno mai osato narigare prima del suo regno. Tuttavolta è dubbio se le suo relazioni siano state estese e dirette. Le navi egizie di poco solida costruzione, non osavano imoltrarsi clie fino a Taprobane; ed erano pocho che pur osascero tento. Prii generalmente frequentavano i e coste del golfo Arabico (3), dove gli Indiani e principalmento gli Arabi portavano i profuna, le drozbe, le solote, e gli altri prodotti del loro neese.

Non c'è ombra di vertià ne di verosimiglianza în cio che affermano alcuni essersi fiato il giro dell'irie satoti i Tolomei; ma certo la navigazione e forse lu vie di terra avenuo messo gii Egizii in corrispondenza colla costa orientale dell'Africa chiamata Cinnamomifera, dove si provedevano della mirra e dell'incenso via natii (3), e di merci dell'India portate da Taprobane negli stabilmenti formati sulte coste del golfo Avalite, e dell promontorio detto degli Aramati. Tiravano pure di la avorio e tartaruga, commercio si considerevole in Egitto, che Cesare, dopo presa Alessandria, ne feee il principale ornumento del suo trionfo. Davano in sicambio i produtti della foro agricoltura ed industria, o cose portatevi dalle Isolo e dalle coste del Mediterrano (4).

Il commercio che l'Egitto pel mar Rosso, lo faceva pel golfo comm. Persico e per l'alto Indo (5) il regno di Siria, uno de'quattro forde'Sur mati dalle conquiste d'Alessandro.

La grande rivoluzione che avea distrutto il regno persiano, tunesta alla famiglia di Dario, un indifferente pel popoli, era situne/passi irrigati dal Tigri e dall'Enfrate, non sorgento di prosperità, col riconduntri il continercio martitimo. Alessandro avea tolo togliere le chiuse che impedivano l'entrala di que finnii (6); c motte comunicazioni interne conducevano al Mediteranea di

<sup>(4)</sup> STRAB lib. XVII. cap. 1. §§. 7 e 12; EROD. lib. II. §. 158.

<sup>(2)</sup> Arrian. Rev. Indic. cap. XLIII; PLIN. Hist. nat. lib. VI. cap. 17; Peripl. mar. Erythr. pag. 15; Eratost. apud Strab. lib. XVI. cap. 3. § 2; Artistio. ivi, §. 3; Agatarc. de Rubro mari pag. 8 e 9.

<sup>(3)</sup> Position and Strab. lib. U. cap. 2, §. 5; Pont. Meta lib. UI. cap. 9 e 10; Post. Hist. nat lib. VI. cap. 29.

<sup>(4)</sup> Vall. Patenc. bb. II. cap. 56; Peripl. mar. Erythr. pag. 4; Stran. lib. VI. cap. 2. § 8.

 <sup>(5)</sup> Agatano. De Bubro mari, pag 64 e 65.
 (6) Arrian. De exped. Alex. lib. Vil. cap 2; Stran. lib. XVI. ca= 1, § 6.

nº t. — il COMMERCIO AVANTI LA SCOPERTA DELL'AMERICA. 407 Caspio, all'Eusino le produzioni dell'India, di eni le spedizioni di Alessandro aveano diffuso il desiderio in Europa.

I re di Siria tanto più adoperavano a favorire questa direcione del commercio, in quanto persuasi, come lo furono lungo tempo gli autichi, che il mar Caspio fosse una parte dell'Oceano settentrionale, aperavano che i loro Stati potrebbero provederne l'Europa, ritraendone gli stessi vantaggi di Alessandria. Mentre aspettava il risultamento d'un'esplorazione di cui Alessandro avea suggerio l'idea, Seleuco Nicanore, il primo e più accorto di quei re, progettava unire il Caspio all'Eusiao per un canale (1).

Questo è dunque il longo opportuno di riassumere gl'indizii che ne lasciarson gli seritori intorno alle vie del commercio nel-l'interno dell'Asia. Senza dubbio molte erano stabilite e consociule innanzi all'epoca cui son pervenuto; ma, non tenendo conto di alcuai indizii occuri dati da Frodoto e Cletia, gli storici d'Alessandro e gli seritiori di Roma sono i soli che le faccian co-noscere con qualche precisione.

Due punti principali di partenza ci sono indicati; il golfo Persico, e il paese dell'alto Indo.

Le merei entravano pel gollo Persico nell'imbocentura comune dell'Enfate e del Tigri; quelle che risultan I' Eufrate
andavano a Babilonia, e distrutta questa, a Batne. Di là crano
spedite ottre per due diverse vic. Una per l'Enfarte menava a
Tapsaco, donde le mercanzie venivano distribuite in tutti i
luoghi per via di terra o attraverso il deserio di Babilonia
verso Palmira (3) per mettere capo a Tiro, la quale, vostra
dalle sue rovine, godova d'una certa indipendenza sotto la
protezione dei red Siria. L'altra via conducera pel paese degli
Secniti a Seleucia e Clesifanta, dove senza fallo arrivavano pure
le mercanzie che risulivano il Tigri dopo il suo confluente ciòl'Edirate. Da Seleucia, una via, attraverantio la Mesopotamia
da mezzolli a settentirione, correva ad Antenunia dove si varcava l'Eufrate per tirar a ponente verso i porti della Siria propria e natricolarmente cuelli degli Aradilensi che faceano com-

<sup>(4)</sup> Pair. Hist. nat. lib. II. cap. 62; lib. VI. cap. 9 e 12; ABBAR. De exped. Alex. lib. III. cap. 74; lib. V. cap. 404; Stran. lib. XI. cap. 7. 5. 1.

<sup>(2)</sup> Amm. Marcret. lib. XIV. cap. 3; Stran. lib. II. cap. 4. §. 7; lib. XVI. cap. 4 e 3; Applan. De bello civili pag. 676.

mercio regolare, senza lasciarsi trarre alla pirateria dall'esempio de'Cilici (1).

È probabile che le merci dell'India e dell'Arabia fossero condotte anche a Susa, vuoi pic fiunti che vanno nel golfo Persico, vuoi per le vie di terra da Babilonia a Susa (3), stabilitesi quando i Persiani avean chiuso l'entrata del golfo (3). La via che attraverso all'impore persiano correva da Susa alle cuote occidenalti dell'Asia minore, serviva a distribuirle nell'interno e farle giungere fion al mar Egos (4).

Havvi pure motivo di credere, che ramificazioni di questa via o di quella che guidava ad Antemusia, e fors'anche il corso del-PEufrate, servissero a dirigere merei verso l'Eusino per la mediazione di Comana, mercato considerevole del reame del Ponto.

Il paese dell'alto Indo era il secondo punto di comunicaione. Le merconnie della penisola di qui adi Gage vi erano spedite per via di terra o per l'Indo, quelle della contrada irrigata dal Gange de l'apesi situati di il dal fiume ginngevano principalmente per mezzo della navigazione interna a Palibotra, donde erano condotte verso l'alto Indo. Di ils le spedizioni erano dirette nel paese de' Parti, a cui conducevano dne strade. Abbandoando i'Indo in un punto, che era forsa quello del suo confluente coll'idaspe, dirigevansi a posente verso una citti fondata da Alessandro nell'Arnocsia, di ils Profussia, e al Aria Alessandria. Risalendo più oltre il fume Indo, probabilmente fino a Caspatire, reversanis alla città di Ortopana, e dopo avere attraversato il Paropamiso, mettevano capo alla stessa Aria Alessandria (Nalessandro il Cortopana, codopo avere attraversato il Paropamiso, mettevano capo alla stessa Aria

Una sola via pel passo de Parti anonava alle Porte Capie. Forse le mercanzie erano dirette per Lerra verso l'Esuino. Ma è meglio provato, che imbareavansi sul Caspio fino all'imboceatura del Ciro; cui risilivano fin dove navigabile: poi si conducerano al Fasi pel quale arrivarion al Ession. Il viaggio dal Ciro al Fasi no era seuza pericoli in causa delle ruberie di que 'popoli; ma non ostante queste difficoltà e quelle che presentava il passaggio delle natare della compania della considera 
<sup>(4)</sup> Stram. lib. XVI. cap. 2, 5, 16; cap. 1, 5, 13; cap. 1, 5, 21; cap. 2, 5, 12,

<sup>(2)</sup> ARRIAN. De exped. Alex. lib. III. cap. 6.

<sup>(3)</sup> STRAB. lib. XV. cap. 3. 5. 4.

<sup>(4)</sup> Enon. lib V. S. 52.

<sup>(5)</sup> STRAM. lib. XII. cap. 2. 5. 25; lib. XV. cap. 1. 5. 3; lib. XI. cap. 2.

<sup>§. 6;</sup> lib XV. cap. 2. §. 6; PLIN. Hist nat. lib. lib. VI. cap. 17.

N<sup>6</sup> I. — IL COMMERCIO AVANTS LA SCOPERTA DELL'AMERICA.

montague, dove spessi avvallamenti di neve sepellivano i viaggiatori, alcuni abitanti del Caucaso davano opera a questo trasporto, con gran vantaggio (1).

Un'altra via menava dall'alto Indo a Battra, sia per una strada che vi mettea capo da Ortospana, sia entrando dall'Indo nel Gurco e prendendo le vie di terra. La navigazione dell'Icaro e dell'Oxo facca giungere le mercanzie da Battra al Caspio (2).

Però quest'ultima direzione per l'Oxo è controversa. Alcuni eruditi pensano che quel fiume non versasse mai le sue aque nel Caspio; altri si, sulla fede degli antichi, poisione che parmi più vera. È però incontrastabile, che una strada comuniesve da Battra a Marneanda; dirigevasi poi verso ponente, e girando il Caspio a settentione, arrivava all'Eusino (3).

Battra era pure il deposito de'prodotti della Serica e de'paesi più orientali or detti China, intorno ai quali gli antichi ebbero imperfettissime notizie, perocchè credevano essere la Serica il paese più orientale dell'Asia, e confinar coll'Oceano. Carovane provenienti da diversi luoghi, e soprattutto dalle parli settentrionali del Caspio, dirigevansi ad Oriente verso un luogo detto Turris lapidea e di là ai monti Imaus dov'era la Statio mercatorum ad Seras proficiscentium, Dirigendosi per la Casia regio verso Issedon o Essedon, capitale d'un popolo che dagli antichissimi tempi era l'intermediario del commercio in quelle contrade, le carovane giungevano alla Serica, donde asportavano no ferro assai stimato, Jessuti di lana fina, pelliccie e seta (4). Gli scritteri pon indicano la direzione delle vie commerciali di là da quel termine; sappiamo soltanto che i Seri aspettavan coloro che venivano a cercare i loro prodotti, e che questo traffico si facea per mezzo di segni (5).

STRAR. lib. II. cap. 4. §. 4; lib. XI. cap. 8. §. 1, e cap. 7, 8, 9, 19;
 Lib. XV. cap. 2. §. 6; Peript. Pont. Eux. pag. 14.

<sup>(2)</sup> STRAN. lib. II. cap. 4. §. 4; lib. XI. cap. 41. §. 6; lib. XV. cap. 2. §. 6; PLIR. Hist. nat. lib. VI. cap. 47.

<sup>(3)</sup> MALTE BRUS, Précis de géogr. univ. t. l. pag. 241; GORRALIE, Note della tradus, francese di Strabone 1. l. pag. 493; HERREE, Essai sur les Croisades, trad. franc. pag. 355; Stran. lib. XI. cap. 2. §. 3.

<sup>(4)</sup> Prm. Hist. nat. lib. VI. cap. 47; lib. XII proem.; lib. XXXIV. cap. 14; Amm. Mascaul. lib. XXIII. cap. 6; Eaop. lib. 1. §. 201; lib. IV. §§. 16 e 26; Peripl. mar. Erythr. pag. 22.

<sup>(5)</sup> Enob. lib. IV. §. 40; Pers. Hist. reat. lib. VI. cap. 17, 22; Aum. Man-exel. lib. XXXIII. cap. 6.

## EPOCA SECONDA...

Tale era il commercio quando furono assoggethate alle armi romane Cartagine, la Grecia e la Siria. L'Egitto fu conquistato dal fortunato vincitore di Antonio e di Geopatra. Poco innanzi, Marsiglia, prima vittima d'un'empia guerra, soggiaque agli assalti di Ceare, il cui tirolo affilise gil uomini dibbene e fece arrossire i fissosi; ella perdette la sua indipendenza, perchè non avea voluto violere i sona finizamenti (1).

La storia della navigazione del commercio va ora di pari passo con quella di Roma.

Ne'primi tempi della repubblica, i Romani poveri e soldati, in Comm. - continua nimicizia co'vicini, agguerrendosi nella conquista d'Italia de'Ro-mani per quella del mondo, non traevano alcun oggetto d'esportazione nè dall'agricoltura che a stento bastava per la loro sussistenza, nè da una debole ed imperfetta industria. La semplicità de'costumi facea non sentissero il bisogno delle produzioni straniere, fuorehè pel culto degli dèi e per l'ornamento de magistrati. Due trattati conchiusi in antichi tempi coi Cartaginesi, concernono più presto la guerra e la pirateria, che un traffico vero ed attivo; e sembra ehe i Romani s'occupassero meno d'un commercio lor proprio, che di proteggere i loro alleati d'Italia; o se furono mossi da interesse personale, fu forse con mire ulteriori che il eorso degli avvenimenti non diede loro di porre ad effetto. A questa conghiettura c'induce l'obblio in che erano venuti quei trattati, seoperti per caso, e seritti in caratteri rosi dal tempo, e in uno stile che non poteasi più comprendere (2).

Pare che la sola guerra suggerisse ai Romani l'idea d'una marina, quando non poterono più conquistare senza attraversare i mari.

L'esito glorioso della prima guerra punica li rese padroni della Sardegna e d'una parte della Sicilia, le due isole più fertili del Mediterraneo. Parea nulla dovesse impedirili di applicare al commercio marittimo quell'attivo ingegno, e quella forte vo-

<sup>(1)</sup> Cic. de Offic. lib. II. cap. 8. Philipp. 8. §. 18; Lucas Pharsal. lib. III. vs. 301 e seg.

<sup>(2)</sup> Pours. lib. ill. cap 22, 23 e 21; Sainte-Chors, Mem. de l'Acad. des inser. t. XLVI. pag. 1 e seg.

iontà che fin allora avenne, rivolta allo invasioni armate; lo la che fin allora avenne, rivolta allo invasioni armate; ma l'invasiabile brana di signoria, o chi creda agii storici di Roma (I), il desiderio ch'ebbe cartagine di riparar le suo perdite, riaccese una guerra che non poteva finire se non colta rovina di una o dell'attra delle due rivali. Cadulu Cartagine, il Romani si misero in una via di conquiste, su cui uno dovenno più sentare se non per volgre le armi contro se stessi, q quelle conquiste procacciarono loro iumeose ricchezze che rendevano i possessori attoliti insieme e imbarazzati (2).

Ms, come în passe dove le ricchesse d'alcuni privati rengono dal commercio, gli altri cittadini si sentono ecclusti a dorsi alle speculazioni, così în Roma î tesori e i triuni dei vinctori dela speculazioni, così în Roma î tesori e i triuni dei vinctori dela Grecia e dell'Asia înspirarono înmoderata brama di nuove spoglie (3). Prendendo per massima ciò che in appresso uno delora più grandi scrittori applicava ai popoli barbari e guerrieri, tenenco per cosa ignobile procurarsi col lavoro ciò che potevansi coll'armi (4). Il commercio, tuttochè indispensabile per soddisfare il tuso, di cri il criochezze crano stata la asrgente, non fu per essi na soggetto di emulazione; ne lacciarono l'esercizio ed i vantaggi ai popoli vinti o a quelli che, grazie a felici combinazioni, eransi sottratti al giogo: Insciando alle concessioni (3) deloro magistrati, o altritoria la cura di fa rientaren nella capitale le ricchezze che assorbiva quel commercio necessivamente ruineso.

Anche lo Stato non mettera, nel mantenere una marina, quella cura che una sana politica sembrava richiedrec. I navigli di Cartagine, invece di recardi negli arenali inmani, erano stati ab-bruciati (6); imprudenza che zlava, duranti le guerre di Oriente, sientezza ad, un re che difendeva contro di essi i suoi tesori e la san indipendenza (7).

Un sistema così imprudente produsse i snoi frutti. I pirati diventarono una potenza più formidabile di tutte quelle onde

<sup>(1)</sup> Trr. Liv. tib. XXI, cap. 4. (2) From lib. III. cap. 4.

<sup>(3)</sup> SALLUST. Catil. proem; VMLL. PATERS, tib. II. proem.

<sup>(4)</sup> TACIT. de mor. German. cap. 16.

<sup>(5)</sup> SALLUST. Catil. cap. 12; Cic. de Offic. lib. tt. cap. 8; Pro dono ma \$\$5. 23 e 43; Pro lege Manilia \$\$5, 14 e 22; In Verrem passim; Guves. Sat. I. vs. 49 e 50; Sat. VIII. vs. 87 e seg.

<sup>(6)</sup> Tir. Liv. lib. XLV. cap. 3; FLORO lib. tt, cap. 15.

<sup>(7)</sup> Applan. de bello Syriaco pag. 100.

Roma neven trionfato. L tributi dell'universo destinati a nutrire il popolo re, veniano rapiti fina ne protri d'Italia; le coste erano devastate (1); e fu udito nel foro Cicerone confessare essere vergogna per la repubblica di non essersi conservata una marina (2). Solo colle navi degli allesti e de' popoli soggetti venne fatto a Pompo di mettere insieme una flotta per vincere i piratti e Antonio ed Ottavio disputavansi ad Azio l'impero del mondo l'uno colle navi della Grecia, l'altro con quelle dell'Egitto e dell'Asia.

Questa famosa battaglia sostitui alla repubblica soccombente al proprio peso, una monarchia il cui imperfetto ordinamento dovea sottoporre i Romani a terribile e umiliante tirannia. Ma dalla situazione in che allora trovossi il mondo derivò una conseguenza tanto più meritevole di essere notata in quanto che sussistette così a lungo, quanto il medesimo impero. Il commercio de'popoli sottomessi ai Romani col nome di vinti o d'alleati, fu impedito di lanciarsi a libero corso dalla reciproca gelosia degli Stati liberi, che da opposti interessi erano tratti ad attraversare le speculazioni d'un paese emulo, od a tenere a questo celate le proprie; e spesso anche fu arrestato in cammino dalle ostilità o dalle restrizioni che n'erano necessaria consegnenza. Ma quando la romana signoria si fu dappertutto consolidata, il commercio trovossi posto sotto un'unica infloenza, che a tutti i diversi rami d'industria dava un impulso operoso ed uniforme, assicurava un'efficace protezione e ne attirava le produzioni per consumarle

Nè mai maggior bisegno accadae del concorse di tutti gli sforti del commercio universale. L'talias, già al fertile, più non bastava ad alimentare i proprii abitanti: una porzione del suo terreno e pa cocupata de asse di delizie e dai vasti possessi del grandi, sempre, mal collivati; l'altra, tolta agli antichi possessiori, era stata data in ricompensa si soldati ch'oransi successivamente venduti a tutte le tirannie; questi, trasportati in un pasee ch'era divenuto loro preda, e di cui non seppre farsi una patria, disdegnavano le fatiche dell'agricoltora. Roma, dove ogni palazza d'un riceco contenera un popolo di servi; dove ogni palazza d'un riceco contenera un popolo di servi; dove particoltora lordati del propolo di servi; a dove ogni palazza d'un riceco contenera un papolo di servi; a dove ogni palazza d'un riceco contenera un papolo di servi; a dove ogni palazza d'un riceco contenera un pas de di propolo di servi; a dove ogni palazza d'un riceco contenera un pas de una popola di servi; a dove sogni palazza d'un riceco sontenera un pas de una popola di servi; a deve solici palazza d'un riceco sontenera un pas de una popola di servi; a deve sonte del discontenera del propola del propola di servica del propola del propola di servica del propola del propola di servica 
<sup>(1)</sup> Proso lib. III. cap. 6.

<sup>(2)</sup> Cic Pro lege Manilia 55. 11, 17 e 18.

D'altra parte il lusso, che avera vinto Roma e vendicato delle riccute sconfitte il mondo, andò per modo crescendo, che le descrizioni lasciateci degli eccessi, ai quali si abbandonavano i Romani, si crederebbero esagerazioni retoriche, se non fosse l'unanime accordo di tutte le storie di quel tempo memorabile.

Il moltipfice numero di divinità, alle quali la politica, l'orgoglio, le più vergognose sergolatezze, fin anco i sentimenti
più vili avevano eretto templi, faceva consumare al grande quantità d'aroni e d'incense, che non sarebbe possibile formarsene un'idea col confronto del preiente stato della società; la vanità insolre e l'adulatione, più avide e più prodighe che non la supersitione, consumavano a mucchi ciò che alle divinità offrivasi sollanto a grania (5).

L'uso dei profumi era uno dei piaceri più ricercati, dalle donne passato agli uonini, dalla città alla campagna; e il celebre balsamo della Giudea fu occasione d'una sanguinosa battaglia e motivo d'un trionfo (4).

Lo sfoggiare perle e gemme di prezzo era passione violenta (3): la seta, cue anche al tempo della decadenza dei costunii era stata adoperata soltanto per accrescere la pompa dei pubblici spettacoli, era l'ordinario vestito delle dame romane, le quali con avidità ecrezavano i tessuti trasparenti, sicche pur vestite

<sup>(1)</sup> Tacir. Ann. lib. Il. cap. 39 e 51; Sver. Vita Cloudii cap. XX; Sesse. Epist. LXXVII; Lamento Vita Commodi cap. XXVII.

<sup>(2)</sup> Groven, Sat. VItl. vs. 417.

<sup>(3)</sup> PLIN. Hist. nat. lib. XII. cap. 48; Enoman. Hist. lib IV. cap. 8; PLIN. il Giovane Epist. lib. V. ep. 16.

<sup>(4)</sup> PLIN. Hist. not lib. XIII. cap. 4; lib. XXI. cap. 3; ANN. MARCHLE. tib. XXII. cap. 4; PLIN. Hist. not. lib. XIII. cap. 3; lib. XIIt. cap. 25.

<sup>(5)</sup> Idem lib. IX. cap. 25; lib. XII. proem.; lib. XXXIII. cap. 3; lib. XXVII. cap. 1.

non cessassero d'esser nude (1). Per qualche tempo ancora il pubblico pudore ritenne dall'usarne gli uomini, i quali non eransi ancora fatti del tutto superiori alla vergogna, ma l'esemplo dell'infame Eliogabalo tolse ogni resto di riserbatezza (2). A tutto ciò s'aggiungano le profusioni della mensa, la suntuosità degli edificii e dei loro ornamenti: la ricchezza dei mobili fatti dei legni più rari e più svariati: lo sfoggio dei vasi preziosi, ch' era divenuto quasi una mania; l'oro e l'argento adoperati agli usi plù comuni e più vili; l'uso di tappeti e di drappi ricchissimi per addobbi che mutavansi ad ogni tratto, secondo il capriccio della moda; la ricercatezza di ornamenti ed acconciature dispendiose, in eui gli uomini gareggiavano di prodigalità colle donne; s'aggiungano infiniti altri oggetti che compravansi ogni giorno a prezzi esorbitanti (3), e specialmente schiavi, dei quali spesso un solo privato possedeva fin diecl e ventimila (4), e si avrà un'idea ancora imperfetta di quauto consumavasi in Roma.

In siffatta condizione di cose il commercio e la navigazione di tutto l'impero erano unicamente rivolti a mantenere nella città l'abbondanza delle vettuvaglie ed a soddisfare alle esigenze del lusso. Ne'pórti d'Italia ristaurati ed ampliati, ad ogni tratto giungevano flotte dall'Eusino, dall' Asia minore, dalla Grecia, dalle isole dell'Arcipelago, dalla Siria, dalla Libia e dall'Egitto specialmente, portandovi ogni sorta di produzioni, delle quali Roma aveva bisogno (5).

L'Iberia, la Gallia e la Bretagna, già tentro di si lunghe guerre, cunfortandosi della perduta libertà coll'agricoltura e industria (6). erano diventate necessarie al bisogni della capitale (7), ed al com-

<sup>(1)</sup> DIONE CASS. Hist. lib. XLIII pag. 226; Pun. Hist. nat. lib. VL cap. 17; Onaz Sat lib I. sat. 2. vs. 100; PLIN. Hist. nat. lib. X1. cap. 22; Sexec. Epist, XC; De Benef. lib. VII. cap. 9; Pres. Sat. V. vs. 135. (2) Tacit. Aug. lib. II. cap. 33; Giover. Sat. II. vs. 66 e 76; Par.

Hist. nat. lib. XI. cap. 23; Lampur. Vita Heliogub, cap. XXIII; Ann. MARCREE, lib. XXIII. cap. 4.

<sup>(3)</sup> Marstat. lib. I. epigr. 111; Digest. lib. XXXIX, tit. 4, de public, et vectig. fr. 6. § 7-(4) ATER. lib. Vt. pag. 274.

<sup>(5)</sup> TACIT Hist. lib. III. cap. 48.

<sup>(6)</sup> STRAB lib. III. cap. 1. 15. 1 e 2; lib IV. cap. 1. 5. 3; Plan Hist. nat. lib. XXXIV. cap. 47; lib, XXXVI. cap. 26.

<sup>(7)</sup> Tacit Vita Agr. cap. XXIV.

mercio dovettero saper grado cone di una nuova esistenza (1). I l'unia resi navigabili per canali tra loro congiunti (3), le strado romane, le cui vestigia attestano tuttora la grandezza del popolo che le ha costrutte, readevano agevolo il trasporto delle produzioni del pese nei porti, e le navi che ventrano a prendete, recavano in ricambio a quel popoli oggetti di lasso di cui il nuovo loro stato avera destato vaghezza (3). Anche il Settentrione prese parte diretta ed attiva al consumercio universale (4), e queste rebasioni, apprendendo agli abitatori quante dolezza offrissero i paesi meridionali ed incivititi, istillarono in loro quello spirito d'invasione, di cui Roma dovea essere vittima.

Ma le produzioni naturali ed industriali di questo vasto impero, per quanto ricche e variate, non erano di lunga mano sufficienti (3). Dovea Roma dissecuare tutte le fonti per soddisfare a' propri bisogni reali o fittizii, e pareva che l'avidità sfidasse la fecondità della natura (6). Erasi essa dal proprio orgoglio lasciata persuadere che oltre i confini dove giunte erano le sue aquile trionfatrici, non vi fosse più mondo; ma prima che le fosse da una calamità terribile fatto palese che popoli innumerevoli e guerrieri erano intatti dalle sue vittorie, le profusioni sue l'obbligarono a confessare che l'Asia rinchindeva ampii e floridi paesi, indipendenti dall'impero. Invano Augusto tentò impadronirsi del paese de' Sabei, ove, a detta di alcuni storici, semplici privati possedevano ricchezze da re (7); e sperava per mezzo di quello aprirsi via alla conquista di tutta l'Arabia e dell'India (8). I poeti che prodigavano incenso al padrone del mondo, dovettero pur confessare che i tesori dell'Arabia e dell'India erano rimasti intatti (9); ne meglio successe, dono

<sup>(1)</sup> Cic. pro Quint. §. 3; pro Fontejo §. 1; Stran. lib. IV. cap: 3. §§. 4 e 2; Plin Hist. nat. lib. VII. cap. 48

<sup>(2)</sup> Dion. Sic. lib. V. cap 26.

<sup>(3)</sup> Strass lib. II. cap. 4. §. 3; lib. VII. cap. 5. §. 6; Dion. Sic. lib. V. cap. 24.

<sup>(4)</sup> Tacir. Germ. cap. XVII e XLV; PLIN. Hist. nat. lib. IV. cap. 13; lib. XXXVII. cap. 3.

<sup>(5)</sup> V. Memotia di Pastorit, Sul commercio e il lusco dei Romuni, nell'Hist. et Mém. de l'Instit., clusse d'Hist. t. Ill, V e VII.

<sup>(6)</sup> TACIT. Vita Agric. cop. 12.

<sup>(7)</sup> Agatascu. De rubro nuri, pag. 65.

<sup>(8)</sup> STRAN. lib. XV. cap. 3. 5. 6; PLIN. Hist. nat. lib. VI. cap. 28 e 35.

<sup>(9)</sup> Osazio, Odi lib. 1. od 29. vs. 2; lib. 111. od. 2. vs. 1 e 2.

Augusto, ad altri imperatori di lui più valenti in guerra (1). Il commercio fece più che non le legioni; poichè l'amor del guadagno spinse I mercanti molto di la da quei luoghi, dove usavano fare le compre sotto il regno de'Tolomei. A malgrado di fatto che l'arte di navigare fosse allora si imperfetta, che di rado usavasi navigar il mare dal dicembre all'aprile (2), s'intrapresero frequentissimi viaggi nell'hidia (3). Favorirono cotale impulso rilevanti scoperte nautiche, che accorciando la durata dei viaggi e scemandone i pericoll, avvicinarono l'India al restante mondo (4). Assai frequentati divennero i porti di Patala, di Barigaza, di Tindi, di Musiri, posti ad occidente della penisola del Gange, che fino allora erano stati sconosciuti. Ed oltre i diamanti, le perle e l'avorio, che quella costa fornisce, vi trovarono i tessuti di lana e di seta e le pelliccie che mandava la Serica, e le tele, i drappi ed i vasi murrini che mandavano Ozenna, Tugara, Pultana e gli altri mercati dell'interno (5).

Alconi avzigatori s'innoltrarono di là del Gange (6), dove su grandi mercati, e specialmente su quello di Palbitari, raccoglicivana il e produzioni dell'India e di altri paesi orientali. Purono forse viatute anche spisagge più lontane (7); ma non se ne ha notitie certe. Lunga petra i Romani scrittori considerarono la foce del Gange quasi estremo confine del mondo verso oriente, e apposero che al di là, quella immensa estensione di terra che comprende la China, la Mongolia e la Siberia, fosse occupata dall'Oceano (8). Il Periplo del mare Eritreo, scritto circa al tempo di Adriano da un merctante o sorra l'itinerario d'un mercatatte, fa presumere che riavigatori non andassero oltre il golfo del Gange, e quanto i porti di questo golfo riceverano dai pessi più lontani, eravi portato su navi del luogo, cuendo la navigazione degl' Indiani assai attiva, malgrado l'imperfecione delle loro barche (9). Son nondimeno da daoni geografi nominati il Cher-

- (1) Amm. Marcell. lib. XXVIII. cap. 8. (2) Plin Hist, nat. lib. 11, cap. 47.
- (3) STRAB. lib. II. cap 4. 5. 5; lib. XVII. cap. 4. 5. 8.
- (4) Peripl. mar. Erythr. pag. 29. 32; PLIE. Hist. nat. lib. VI. cap. 23. (5) STRAE. lib. I. cap. 4. §. 4; Peripl. mar. Erythr. pag. 23. 28. 29. 30;
- Marcian. Peripl. pag. 30, 31, 32. (6) Stras. lib. ΔV. cap. 1. §. 1.
- (7) Peripl. mar. Erythr. pag. 36.
- (8) Pars. Hist. mat. lib. IV. cap. 23 e 27; lib. II. cap. 67 e 108.
  (9) Stran. lib. XV. cap. 4. 6. 6.
- (9) STRAB. 115. AV. cap. 4.3. 6.

Nº 1. -- IL COMMERCIO AVANTI LA SCOPRATA DEEL'AMERICA. \$17

soneso d'oro e Catigara sulla costa occidentale della penisola di là del Gange (1).

Certo è che i trafficanti dell'impero ebbero relazioni coll'isola di Taprobana, donde procacciavansi grande quantità d'avorio, di tartarnga ed altre merci preziose (2).

Il commercio colle coste orientali dell'Africa a mezzodi del golfo Arabico continuò come al tempo de'Tolomei, anzi divenne più esteso : e le coste frequentate dagli Egiziani fino al promonterio degli Aromi, erano tuttora il luogo d'importazione della mirra dell'Africa e di tutte le svariate produzioni dei vicini paesi (3): ma si andò anche oltre un paese deserto e mancante d'aqua. posto a mezzodi di quel promontorio, e conosciuto sotto i diversi nomi di Azania e di Barbaria, dove i navigatori egiziani avevano arrestato il corso, ed i mercatanti dell'impero s'innoltravano fino al prementorio di Praso ad un porto chiamato Rapta ed all'isola di Menutia (1). Al di là di questi luoghi nulla conoscevasi della restante Africa (5). La parte di questa costa che produceva maggior quantità d'aromi e d'avorio era in signoria degli Arabi, che ne avevano in mano quasi tutto il commercio, ed uno dei loro principi erasi ivi acrogato una specie di monopolio (6). Giunte nei porti d'Egitto lungo il golfo Arabico, venivano le mercanzie mandate, per le vie che già indicai, ad Alessandria, donde all'Italia. Pare che le vie di terra che dall'Azania e dal paese dei Nubii passavano per Axo e Meroe, fossero meno frequentate (4).

Nen è a dubitare che il commercio coll'interno dell'Africa abbia continuato per la stessa via battuta dai Cartaginesi; potché quanto si loro stabilimenti sulle coste dell'Oceano Atlantico, i naturali del pese risparmierono si Romani la fatica di distruggerii (8). Anti pui frequenti divonareo le relazioni con questo paese, allorché il

<sup>(1)</sup> Tolon. Geogr. lib. 1. cap. 13 e 14.

<sup>(2)</sup> STRAB. lib Leop. 2. S. 4; Puts. Hist. not. lib VI cap 22; Marcian. Peripl. pag. 26.

<sup>(3)</sup> Print, Hist. nat. lib. XII. cap. 15. 16; lib. VI. cap. 29.
(4) Peripl, mar. Erythr. pag. 10. 11. 18; Mancian. Peripl. pag. 10. 12. 28.

<sup>(5)</sup> Peripl. mar. Erythr. pag. 11. (6) Pun. Hist. nat. lib. XII. cap. 19; Peripl. mar. Erythr. pag. 10.

<sup>(7)</sup> PLIN. Hist. nat. lib. VI. cap. 29.

<sup>(8)</sup> STRAR. lib. XVII. cap. 2, \$\hat{\u00a3}2 e seg ; Ptim. Hist. nat. lib. V. cap. 4 e seg ; Grano. Epist. ad Dard. Opp. 1, 11, pag. 609; Emmian. Hist. lib. 1; Tolon, Geograp. lib. 1, cap. 8;

lusso dei grandi ed i feroci piaceri dei popoli andarono a cercare colà schiavi e bestie feroci: furono anche intrapresi alcuni viaggi per esplorare qued paese, nella sissas direzione da settentrione a mezzodi, che tenevano le carovane di Cartagine per giungere alle rive del Negro.

Non meno attive crato le comunicazioni traveno al golfo Persico; Petra e Palmira erano tuttora gli scali per le mercanzie dell'India alle coste della Siria, dove venivano trasportate non solo attraverso alla Bablionia ed alle interes atrade dell'Arabia, ma eziandio per mezo della navigazione sulle coste occidentali del golfo Arabico, per quanto fosse resa pericolosa dagli scogli e dai pirati. Parte delle merci che giungevano per questa via, venivano portate nel porto di Rinocolura sul Mediterraneo (1).

Soccorreano ai bisogni dei Romani le strade che dall'alto Indometterano al Caspio e di la Ill'Emiso (2); e le conquiste sopra Mitrudate avevano moltiplicate le loro relazioni nei paesi tra i due mari, ora poverti e quasi selvaggi, allora coperti di fiorido città e popolazione ununoras. Gli analic chinesi mostrano che quei penoli gran preglo aggiungerano al possesso degli oggetti che loro venivano dalla Ghina (3). A procacciar sicueraza ai commercianti giovavano si le alleanze contratte, si il timore delle armi romane (4).

Poche manifatture piecola quantità di derrate l'impero ofiris in ricambio ai popoli che nel preprio suolo e nella loro maravigliosa industria trovavano da soddisfare ai proprii bisogni; ni con altro che oro e argento potevansi procacciare quelle mercatanzie, rese più costose dalle imposte e dalle gabelle esatte da principi del luogo (3). Niuna quindi maraviglia che que popoli tanta prenura mostrassero per conservare ed aumentare relazioni si vantaggiose: il che, più che il tisore d'invasioni, dà ragione delle ambasciate mandate degl'Indi, dai Seri e dagli Sciti at Au-

<sup>(4)</sup> Stran. lib. XVI. cap. 3, §. 6; Arram. De bello civili pag. 1079; PLIR. Hist. nat lib. VI. cap. 28; Peripl. mar. Erythr. pag. 41; Diob. Sic. lib. II. cap. 48; lib. III. cap. 44.

<sup>(2)</sup> Pass. Sat. V. vs. 434 e seg.

<sup>(3)</sup> De Guicres, Mem de l'Acad. des inser. t. XLVL pag 563.

<sup>(4)</sup> Pous Excerpt de sirt et vit pag. 1318,

<sup>(5)</sup> PLIS. Hist. nat. lib. XIX. cop. 1; XII. 14.16.18; Peripl, mar. Erythr psg. 28. 29.

trionfi (1).

Non pare che i sovrani di Roma, so n'eccettul Tiberio (2) forse per ipoerisia, sibbiano mai sperte gli cochi sull'impoverimento che a lungo andare doveva questo commercio produrre (8); anzi un imperatore savio ed amante della semplicità, formò disegno di fare relazione coi sovrani della China per procurare ai Romani maggior abbondanza di drappi di seta.

Il commercio battere la siessa via al tempo della decadenza del Fispero (8); une sotto Aureliano avvenne una modificazione impertante. Palmira, stata di tanta ntilità ai Romani, che il primo magiatrato di cesa fa giudicato degno della porpora imperiale, detto in loro gelosiao difificana, ne value a salvarfa il coraggio di Zenobia (6); Roma fra le rovine onde avera coperto il mondo assonecio anche quelle di questa magnifica città, per tal modo distratta una delle vie commerciali tra Babilonia e il Mediterranco.

Rirolgimento più rilevante ebbe luogo, quando la sede imperrisia tra musta a Castantinopoli, la navigazione volgendosi sulla neova capitale; e nulla fu ommesso per assicurare a questa gli arrantaggi del commencio dell'India (7). Ronsa quind' innanzi ebbe la secondo posto nello cure del governo e la divisione dell'impero fu il segnale della sua caduta:

## EPOCA TERZA.

Questa superba città, a tanta grandezza salita mercè una politica profonda e tante imprese e tanti delitti, vide finalmente arrivare il termine a lei dalla providenza fissato. Varii popoli, esceiati e chiusi nei lore deserti, da lungo tempo facevapo prova di lore forze con iscorrerie debolamente respinte, ma

(2) TACIT. Ann. lib. 111. cop. 43.

(5) Vorisco, Vita Pirm., cap. 3.

<sup>(1)</sup> SYET. Vit. Augusti cap. 24; Floro lib. IV. cap. 12; Orae. Carm. sec. vs. 35, 36; Od. lib. 1. od. 2; Strab. lib. XV. cap. 1. 55, 4, 32.

<sup>(3)</sup> Stanz. lib. XVI. cap 3. 6 6; Puin. Hist nat. lib. XII. cap. 18.
(4) De Goronna, Mém. de l'Acad des inser. t. XXXII. p. 359.

<sup>(6)</sup> TREBEL. POLL. Vita Gallieni cap. 12; Vorusco, Vita Aurel. cap. 26 segg.

<sup>(7)</sup> Eoses, Vita Constant, lib. IV, cap. 4.

dato il segno s'avventarono contro la preda: c per abbattere la potenza di Roma si versa non meno sangue che per fondaria. Ma le conseguenze di questi due grandi avvenimenti sono troppo diverse. Roma distruggendo la libertà degli Stati d'Eurepa aveva loro dato in compenso le ari e la civilià, mentre i Rarbari invadendo questi ricchi paesi non curanai di conservarae la sociale condizione, nè di modificaria almeno a pro della loro signoria; ricevono tutti i vizii dei popoli inciviilit, ma non i lomi; ab-bandonansi al lueso, ma non sanne conservarne le sorgenti, si che il commercio non ha più sicurezza nè lonogaziamento.

L'impero d'Oriente, lottando in lunga agonia contro gli ascantro giara di discolusione ch'erano nel proposito sono atesso, fu nondimeno depositario della civilia: ji suoi di mercatanti mantenevano relazioni coll'india e col resto dell'Asia, ed i nubblici mall non e rallestarono l'operosità (L'india

In quest'epoca cominciano cognizioni sienre intorno al commercio della China. Antiche per certo erano le relazioni di quest'impero tanto coll'Asia continentale per mezzo della Battriana e dell'alto Indo, quanto coi paesi del Gange traverso ai deserti che lo separano dall'India: ma negli autori nessua Indizio trovasi delle vie hattute dalle carovane. Un solo passo molto dubbio di Plinio sembra accennare che al suo tempo vi si andava per mare (2). Meno dubbio pare che i Romani abbiano conosciuto la China nel II e nel III secolo, ma non si sa per quali vie vi penetrassero. I primi indizii certi sono del secolo VI. e li troviamo nell'opera di Cosma soprannominato Indicopleuste, che afferma, oltre le comunicazioni terrestri attraverso alla Persia, delle quali indica l'itinerario fino al Mediterraneo, i navigatori del golfo Persico recavansi nella China per tragitto assai lungo e difficile, rasente una costa sparsa di scogli; ed i Chinesi dal loro cauto venivano nei porti dell'India e del golfo Persico. Convegno delle navi era Serendib, forse la Taprobana degli antichi, e la nostra Seylan, o forse Sumatra (3). Questa navigazione procaeciava alle produzioni della indu-

(1) Autore entico citato da Saumaise, in Vorisc. prg. 456; Graol. in Exch. cap. XXVII. vs. 16; Epist. XCVII. ad Demetr.

<sup>(2)</sup> Enon. lib. ltt. 5. 102; Ctenia presso Euano, De nat. anim. lib. IV.

c.p. 27; Pain Hist. nat. lib. VI. cap. 22.
(3) De Guiores, Mon. de l'Acad. des insor. t. XXXII. pag. 357 e segg.

<sup>(3)</sup> DE GOIGNES, Ment. de l'Acad. des inser. 1. AAA11. pag. 357 e segg. Consu, apaid Monti. Cellect nov. pagr. 1.11. pag. 173 e segg.; De Gouches, Mem. de l'Acad. des inser. 1. XLVI pag. 457.

sri. — IL COMMERCIO VALPET LA SOUPERATA MILLA VERICA.

874 sira chianese il maggiore spasciopossibile; pare nondimeno che
a quel tempo ed anche molto prima avessero relazioni di commercio col fiaspone; i loro storiei tracciano anche con sofficiente precisione una via che guidava i navigatori all'isola di
cleso e di lia la Kamietaka ed alla California, donde avranuo
fones riportato pellicie, cui recavano agl'indiani, ne'cui porti i
unercatani r'eman i andavano a oroccacianele (1).

«Il commercio dell'impero d'Oriente colle parti dell'Africa a inezzodi del golfo Arabico continuò la via antica; ed il Cristianesimo portato nell'Abiasinia avera anche tra toro legato i sorunal ed i sudditi de'due paesi (2). Axo, Merco e Tebe erano lattora, como al tempo de'Toloneti, passaggio e riposo alte caravane; e ad onta delle rivoluzioni e delle guerre, Alessandria mustienera fioritie commercio, che non dovera esserie tolto se ina quando da arditi navigatori fosses esoperta o trovata la via all'India traverso alte tempeste dell'Oceano Alantico.

without potenti aveano i Greci nel Persiani che, ritolo il loro auties peseo al Parti e deposit gil autieli pregiodizii contro la mirigazione, trassero a sè quella del golfo Persico. Giovati della lere golisicione tra il greco impero ed i paesi donde veniva la seta pei terra, ne presero esisto ili commercio, clevandola ad esorbiante preuzo (3). Ma non tardarono i Greci a produrre e fabricare la seta (s).

Cento assai più grave dovette soffrire il commercio dell'impero d'Oriente, altorche gli Arabi lacciaruo la vita nomode per farsi guerrieri fanatici ed intrepidi. Man unno ch'estenderano le conquiste, davansi anche al commercio colto stesso entusissano ch'era cagione del toro maravigliosi successi. Il precetto che impone a tutti i Monouttani l'obbligo di faro il viaggio della Meca, dieden novo impulso lalte caravane che mentre sodidiacerano ad un dovere religioso, trasportavano anche mercanzie. Seggiumero lo spirito di procelitismo e l'interesse a dare al loro commercio: grand'estensione. Padroni di parte della Siria e di tutta la Persia, ad occidente del Confluente dell'Estrate col Tigri.

<sup>(4)</sup> Dr. Geronna, Mém. de l'Acad. des inseript. 1. XXVIII. pag. 505; 1. XXVII. pag. 555. 569 e segg.; 1. XXVII. pag. 503 e segg.; 1. XXXII. pag. 338; Peripl. mar. Erythr. pag. 22.

<sup>(3)</sup> COSMA, apud Montf. 1, II. pag; 479. (3) Vorisc, Vita Aurel. cap, XLV.

<sup>(4)</sup> PROGUE. De bello Goth. lib. IV. cap. 17; Hist, arount cap XXV.

fondareno Rastora che, dominando i due fiumi, diventò, per le comunicazioni coll'india traverso all'interno dell'Asia, emula di Alessandria. Circa lo stesso tempo cadde a loro anche l'Egitto, sicché Costantinopoli fu priva delle comunicazioni che manteneva coll'india traverso al mar Rosso de alla Mesopotamia.

Gil Arabi furono indotti a chiudere i loro porti ai trafficami greci per una difficatua politica, resa maggiore dall'odio di religione e dall'abituate ostilità. Ma avviene spesso de'bisogni fit-tiali come dei reall: che, quando sono evidenti e generali, il genio paziente dei inventivo dell'uono vince gilo atsocali per sod-disfarit. I sudditi degl'imperatori di Costantiaopoli non potevano scusare alcune produzioni diventate di prima mecessità. Persono pertanto con calore riprese le comunicazioni coll'Asia traverso al mar Nero, al Caspio e di a paesi a settentinione di questo; via trascurata per la facilità che il golfo Persico e l'Arabies osfrivano.

I popoli che occupavano questi paesi al tempo di Eredoto ed a quello in cui Roma era centro e mêta dell'universale commercio. erano stati cacciati o distrutti da invasioni, alle quali altre invasioni tennero dietro. Sullo rive del Dnieper (Boristene), forse al luogo stesso della città da Erodoto chiamata Gelono, era Kiof, che gli scrittori settenteionali osano francamente chiamare emula di Costantinopoli (1). Facevasi ivi gran commercio di pelliccie (2). cui il fiume trasportava nel mar Nero insieme colle altre produzioni dell'interno paese. Il Chersoneso Taurico e tutto il paese fino al Volga (Rha) era abitato dai Cazari, che avevano dato il proprio nome al mar Caspio; spesso alleati, talvolta in guerra coll'impero d'Oriente, facevano con Costantinopoli vivo commercio cui serviva di scalo Sharat, pusta all'imboecatura del fiume (3). Dove il Volga s'accosta al Don (Tanai), Bulgar, città principale del popolo di questo nome, riceveva le merci dell'India e della China (4). E per questa via ne veniva fornita Costantinopoli : e malgrado la lunghezza, le difficoltà e i pericoli delle strade, e l'incarimento delle mercanzie recato dai privilegi com-

<sup>(1)</sup> ADAM. BARN. Hist, cocles. cap. XIII.

<sup>(2)</sup> BOLLAND. Vita s. Marian. cap. IV. febbr. t. It. pag. 369.

<sup>(3)</sup> BAROUI, Notice et extraits des manuscerts, 1. II. pag. 502 e segg.; KEN, Epit, hist. Byzamt, lib. II. ann. 938; Cosst. Portin. De adm. cop. Ocent. lib. II. cap. 42.

<sup>(4)</sup> Baroti, Notices, t. Il. pag. 541.

merciali e dalle gabelle ch'esigevano gli abitanti dei paesi da traversare, quella città ne riceveva in tale abbondanza, da for-nirse anche l'Occidente, allorquando tempi migliori vi fecero

rifierire il commercio.

la Francia più presto apparve il fortunato mutamento. I re Comm. Merovingi, più savii dei primi invasori, davano all'agricoltura ed ropa all'industria (1) incoraggiamenti che ricondussero tra breve l'antica prosperità, e la nazionale energia ridestata aumentò le ricchezze si da far rivivere l'amore del lusso ed il desiderio di cercarne alimento nei paesi stranleri. Allorche furono da que'principi tolte ai Visigeti le provincie meridionali, dove erano i porti più importanti del Mediterraneo (2), la Francia fino dal V secolo diventò il paese più commerciante dell'Europa. Solo alcune città marittime dell'Italia, come per prodigio sfuggite all'invasione dei Barbari, e rimaste a dipendenza dell'impero d'Oriente, mantenevano con Costantinopoli deboli relazioni, che rendevano mai sicure i pirati, fatti arditi e numeresi in mezzo aj disordini. Venezia cominciava a formare la propria marineria, ma non era ancora in istato di tentare grandi imprese (5); il commercio della Spagna, limitato da prima alle relazioni colla Francia (4), non tardò a confondersi con quello dei Maomettani, divenuti padroni del paese.

Ire di Francia, in concerdia e taivolta anche in altenare cegli impenatori d'Oriente, dai quali per avari politica avvano fatto legitimare le lore conquiste (8), non si limitarono ad incoraggiere il commercio interno nelle città che il reano state rese fonde al tempo dei Romani, e specialmente in Parigi, residenza dei re e centre del lasso, ma situitornon fiere dove i privilegi attiravano mercentanti di tutti i paesi, e posero ogni cura tanto a respingere i printi del Stetturione che infestavano le coste;

<sup>(4)</sup> Genoc. Ad Jovian. lib. II. app. 1, IV. pag. 214; Geno. Tun. Hist. lib. III. cap. 34; Bottano. Vita s. Radeg. cap. 1 e II. agosto, I. III. pag. 67. 70; Anosa. Vita s. Eligii, cap. V. XXXI e XXXIII. ap. Sorium die 4 decembris.

<sup>(2)</sup> Paocor. De bello Goth, lib. III, cap. 33.

<sup>(3)</sup> Cassion. Variar. lib. II. epist. 24; Muzar. Autich. del medio evo, I. II. col. 882.

<sup>(4)</sup> Game. True. Hist. lib. VIII. cap. 35; lib. IX. cap. 22.

<sup>(5)</sup> Prococ. De bello Gotti. lib. l. cap. 42; lib. III. cap. 33.

quanto a proteggere i proprii sudditi sui mari e ne'paesi stranieri (1).

Gli arditi ed attivi navigatori dell'Aquinania, della Neustria edella Bretagan andavano a procesciare, egi abilattati delle isoli Britanniche, della Sassonia, della Frisia e delle rive del Danubio venivano a portare le pelliceie, le tele, il ferro, il piosabo, lo stagno, l'ambra e le altre merci del Settentrione, che scambiavano con vino e con varie produzioni dell'agricoltura e dell'Industria francese (21).

Non meno attivo ed esteso era il commercio delle meccanzie dell'Oriente. I siri, dei quali molti averano formato stabilimenti in Francia vi recavano le stoffe di sela di Damasco ed i vini della Palestina (5): mercatanti francosi andavano in Siria (3), ma più vive reliazioni avenao cosa Alessandria, donde riportavano let dei lino, papiro, profumi, perfe, genme e le altre preziose produsioni dell'Egitto, dell'Etopia, dell'Iradia, dell'Arabia, e particolarmente le d'rogbe, di cui per lungo tempo fecesi grandas-imo consumo dai Francesi (3).

Principale emporio era Marsiglia, per l'eccellenza del porto e la sicurezza ch'ivi offriva la severa vigilanza del governo, e per l'amenità dei costumi e la probità degli abitanti (6). Arles

- (1) Then, Poll. Vita Gallien. csp. VI; Vortson, Vita Carin. cap. XX, Gaso. Tes. Hist lib. III, csp. 3; lib. V, pr-log.; lib. VI. csp. 22; lib. VIII. csp. 46; lib. VIII. csp. 33; Gesta Dagobert. csp. XXXIV; Anonimo, Chron. lib, II. csp. 2; Fatter. Chron. csp. LXVIII.
- (2) Vito s. Maclov. inter Acta Sanot. ord. s. Bened. sec. I. pag. 218.
  219; Grea. Ten. Hist. lib. X. cap. 9; Vita s. Columban. inter Acta Sanot. ord. s. Bened. sec. II. pag. 24; Maritt. De ce diplom. pag. 482.
- ord. 1 Bened. sec. II. pag. 24; Maritt. De ce diplom. pag. 482.

  (3) Gree, Tue, Hirt. lib, Vil. cap. 29.31; 1-b, Vill. cap. 4; lib, X. cap.
  26; Almons. lib, 111, cap. 67; Chron. de semt. Désis lib, 111, cap. 22; De

glor, confess, cap. LXV.

- (4) BOLLAND, Veta 3. Genovefa cap. VI. jan. 1. I. pag. 140; GRIG, TUR. Hist. lib, X. cap. 24; De glor. martyr. cap. XXXII.
- (6) Gato, Tun. Vita pair, lib. lit. cap. 8, §, 6; Sidon, Arosa, Epist. lib. Vit. epist. 7; Acatio, Derech. Justin. impor. lib. 1, cap. 20; lib. lix. cap. 62.

N° 1. — IL COMMERCIO AVANTI LA SCOPERTA DELL'AMERICA. 425 e Narbona, che ai Romani dovevano la loro prosperità, divi-

deano con essa il commercio del Mediterraneo (1).

L'alta Italia dopo varie sanguinose invasioni, nella pace riaquistava l'amore ed il bisogno del commercio. Esso ripiglicosi
principalmente nelle città lungo l'Adriatico; e Aeroala comincio
la via che doveva poi percorrere con tanta gloria. Con Costantinopoli contrasse le prime relazioni, e le conservò con costanza
el acourteza: non comusus. E dubbio che tal commercio esistase già nel sesto secolo, certo era in fore nel nono (2). Allora l'Egitto sativa in potere degli Arabi, e l'odio politico ereligisto che aveva indotto i vincitori a chiudere i loro porti ai
forei, doveva naturalmente estendersi anche alle città sommesva
all'atto dominio di quelli, aceresciuto dalla continua ostitità fra
già Arabi e l'Italia, di cui quello non cessavano di apognare la
conquista; nel nono secolo i Veneziani avevano interdetto anche ai loro sudditi ogni relazione coll'Egitto (3).

Scrittori autorevoli credettero che dai porti dell'Egitto fossero celesi i cristiani di totti i pasei, ce che la maritime cità della Francia cessassero ogni relazione con Alessandria (b). Na oltre le aniche tradicalo che no asi pottrobbero spregiare, " hi indiri abbastanza precisi in favore della contraria opinione (b). La relatione cell viaggio di sant'Arcufo nel secolo VII attesta ch'egli titibi Alessandria dove approdavano mercatanti di tutti i passi di mondo (6): eppare l'Egitto era altora da più di mezzo secolo stot gili Arabi. San Villibàdio Gec uni simile viaggio nila meti dell'ottavo secolo (7): e frate Bernardo all'entrare del seguente on commendatizi pel governatore di quella città, il qualet

<sup>(1)</sup> Stram. lib. IV. rap. 5, §§. 4. 10; Constit. Honor. et Theod. apud Dron, Etablissement de la monarchie frânçaise lib. II. cap. 5; Atom. Ordo elarar, urb. cap. VIII e XII; THEODOS. reg. epist, XVII; BOLLAYD. VIta s. Casar, aug. 1. VI. pag. 69

<sup>(2)</sup> Cassion. Variar. lib. II. epist. 14; Monach. S. Gall. De gest. Car. Mag lib 1), cap. 27; Murat. Antich. del midio evo 1. II. cnl. 882.

<sup>(3)</sup> Idem, 1. Ul. col. 832; Davis Chron. in Mural. Script. rer. Ital. 1. XII. pag. 156; Murar. Ann. A'Ind. anno 1084; Idem Script. rer. Ital: 1. Il. pag. (70; Costratt. Postrs. De adm. imp. Orient cap. XXVIII.

II. pag. 470; Costart. Poners. De adm. imp. Orient csp. XXVIII.
 Russanson. An Instorical disquisition not. 33: Hutaus, Saggio sull'influenza della crociate, pag. 321 della trad. francese.

<sup>(5)</sup> Vales. Notit. Gall. voc. Messilia; Guil. Tn. lib. XVIII. cap. 4.
(6) Adambay. De loois sanctis inter Acta Sanct. ord. s. Bened. sec. III.

pert. II. pag. 347, 318.
(7) BOLLAND. Vita s. Willib. jul. t. II. pag. 504.

gliene diede altre per quello di Menní (4). Certo al tempo di Carlo Magon i Franchi viaggiarno alle coste dell'Afeira, donde l'arciveccova Adone racconta che portarono le reliquie di molti murtiri (2). Filamiente al Aessondiri è dagli annalisti nominati come una delle città, dove quel gran re mandava soccorsi a'unisudditi che vi si recarano (3), od i sovrani dell'Africa sono annoverati tra quelli cel quali egli ebbe relazioni d'amicicia. Non parto della Siria ed di Grussielmme, poiche riguardo, a queste parto della Siria ed di Grussielmme, poiche riguardo, a queste cesso pensterre in questa porte delle manentalme commista.

Sotto gil ultimi Meroringi la Francia aveva continuato la relazioni coi passi vicini da ricevere le mercatanzio dell'Oriente o del Settentinone (4), fin a Carlo Magno, che poi compile diffittuti quanto prima di lui era stato cominciato o progettato. Non che la conquiste suo avessero effetto lumento per la civili, il commercio anzi aquistò importanza el operesità maggiore, mano mano che i confisi dell'impere o sillargarono fino al Baltoco, all'Elba, al Danubio, all'Ema, alle Alpi el all'Ebro (3); egli guarenti per memo di trattati cio svorani i a sicurerare dei commercianti francesi (6); eresse fari per vantaggio della navigazione nei punti pericolosi (7), e sulle coste dell'impero ordino na sistema di diesa contro la scorrerie dei pirati settentrionali e dei Saraceni (8), Or ora diriquel che fece a pro della Germania.

Divenuto padrone di parte dell'Italia, Carlo Magno rivolse le cure al commercio marittimo che sotto i re longobardi era stato poco attivo. Venezie datasi alla navigazione ed altiera de primi suoi successi, cominciava a pretendere al dominio dell'Adriatico;

- (1) Bernand. Itiner. inter Acta Sanct, ord. s. Bened. sec. 11t, p.m. 11. pag. 523.
- (2) Chron. ad ann. 807; Martyrol. XIV. decem. 807.
- (3) Ecin. Vita Caroli Magni cap. XXVII.; Poeta Saxo, lib. V. vs. 493; Sigraphay. Chron. ann. 790.
- (4) BOLLAND. Vita s. Aldeg. cap. III. jap. t. II. pag. 4039; Vita s. Ambert. cap. VI c X, febr. t. It. pag. 353; Monach. s. Gall. De reb. Caroli Magni, lib. I. cap. 48; lib. II. cap. 27.
  - (5) Eom. Vita Caroli Magni cap. XV e XVI.
    - (6) BALUZ. Capitul. reg. 1. L pag. 493. 273.
- (7) Ano, Chron. ad ann. 811; Chron. de Saint-Deus sur les gestes de Charlemagne, lib. 11. cap. 6.
- (8) Idem, ad san, 809; East, Vita Caroli Magni, cap. XVII; Capitul. ann. 802. cap. XIV; Capitul. gent. lib. IV. csp. 5.

ms Carlo feer rispetture i diriti delle attre città commerciani (14). Ad onta della gelosia dei Greci, che dicesno « Conviene avere i Francesi anici ma non mai vicini », Carlo Magoo si mantenne in buona cegli imperatori di Costantinopoli (2). Provvide ezindio onde i suoi sudditi avassero più libero e sicuro accesso nei passi eccapati dai Musulmani; e la storia conservò memoria dei segni di stiana che a lui diede il celebre Aron al-Rascid (5).

Il viaggio e le conquiste che in aicanne eronache si narra sere egli fatto calle Palestina, sono vere favole; nè moita fede deresì a quegli storici che dicono essergii state trasmesse le chiari del santo sepolero, nè da ciò dedurre, come fi Eginàrdo, che avesse la proprietà dei luoghi santi. Può per altro ragionevolmente erederai questa una prova che il califio avesse permesso ai sudditi di Carlo Magno di formare stabilimenti in Gerassienme, ove di fatto i Frances; possedevano monasteri (4), chiese, oppizi del anche una bibiniteca (3). None forse fuori di proposito riflettere che da tempo immemorabile gili Europei sono nei paesi musultanni designati col nome di Fronchi, in qual denominazione gli eruditi fanno risalire al tempo di Carlo Magno (6).

Le reciproche guarentigie tra il sovrano territoriale di i Franchi dimoranti in Palestina, sobbene non precisamente conoculute, si possono argomentare da storici indisti. Chi voleva
recarsi in paese seggetto si Musuimani, dovera ottaienne permissione dal proprio sovrano con lettere eredenziali, cui precuitando ai principo o governatore del paese, ricevera passaperto o aulvocandotto; lui guarentigie non concedevansi se nos
per danaro, ed a danaro i mercatanti compravano il premesso
di esporre i el oros merci siu pubblici mercati (7). Di simil na-

<sup>(</sup>t) Aoo, Chron, ad sna. 810; Epist. Adriani paper, apud D. Bovquer, Hist. de France, t. V. pag. 588.

<sup>(2)</sup> Egin. Vita Caroli Magni, cap. XVI.

<sup>(3)</sup> Idem, cap. XVI; Poels Saso, lib. IV. vs. 81; lib. V. vs. 305; Siassass, Chron., ad ann 307; Monacle. S. Gall. De reb. Caroli Mingai lib. II. cap. 14.

<sup>(4)</sup> Const. Pour. De Adm. imp. Orient. cap. XXVI.

<sup>(5)</sup> BENNADD. Itimer. inter Acta Sanct. ord. s. Bened. suc. til. part. II. pag. 524.

<sup>(6)</sup> D'Hennetor, Bibl. Orient. voc. Frank; Dr. Guiones, Mém. de l'Acad. det Inser, t. XXXVII. pag. 487.

<sup>(7)</sup> Beanand. Itiner. infer Acia Sanct. ord. a Bened suc. III part. II pag 523 e seg .

tura sono auche al presente le convenzioni tra il re di Francia e la Porta: ogni suddito francese che vogdia recarsi in Levante debbe averac permessione dal re; là ottiene un firmano o salvocondotto a danaro, donde quelle avanie si di frequente coerciate anche ora dalle autorità musulmano.

Siffatte concessioni ora più ora meno larghe, secondo i tempi ed il carattere o la politica de principi musulmani, diedero probabilmente origine ad un'istituzione di cui non si conoscono le prime tracce, la giurisdizione dei consoli europei nel Levante e nella Barberia; istituzione resa necessaria dalla diversità dei costumi e della religione. La giurisdizione per certo apparteneva regolarmente al sovrano del territorio, ma il vantaggio del commercio aveva introdotto una derogazione di cui gli antichi storici conservarono memoria (1), e che era già stata adottata in Europa fino dal secolo V (2), I principi arabi dovevano essere tanto più facili a simili concessioni, perchè conformi ai loro usi. Per non parlare d'un dubbio privilegio, pel quale Maometto avrebbe promesso si Cristiani, tra le altre cose, di proteggere i loro giudici (3), vedremo che nel secolo IX gli Arabi avevano ottenuto nella China che un cadi eletto da loro rendesse giustizia al loro sudditi colà stabiliti. Tale privilegio godevano in Gerusalemme i Greci (4), assai più che i Francesi odiosi ai Musulmani. Non è dunque avventato il dire che Carlo Magno avesse ottenuto ciò a favore de suoi sudditi, onde uno storico disse che Gerusalemme sembrava essere sotto la signoria di lui, non meno che del califfo (5). - - - - 150xxx1050

Pur troppo Carlo Magno non lasciò eredi dell'alta sua mente: debbesi per altre dar merito a Lodovico il Pto d'aver avuto l'intenzione di seguire l'orme del padre; respinse le scorrarie dei Saracesi solle coste e nel mare della Provenza; tenne guardate le coste occidentali, e represse-le abusive esszioni dei pedeggi (6). Una carta dell'828 (7), mule interpretata da alcuni, dell' gi (6). Una carta dell'828 (7), mule interpretata da alcuni, dell' per l'altre dell'altre dell'altre dell'altre dell'altre dell'altre dell'altre dell' per l'altre dell'altre dell'

<sup>(1)</sup> Eaos. lib. II. 5. 178.

<sup>(2)</sup> Cod. Wisigot. lib. XI. cap. 4.2

<sup>(3)</sup> RICAUT, The present state of the Ottoman empire, book II. ch. 2; GROT. Epist. CCLVIII; REENEDOT, Hist. patriarch. Alexand. pag. 409.

<sup>(4)</sup> Guinia, Mem. de l'Acad. des Inser. 1. L. pag. 202.

<sup>(5)</sup> Gottt. Tia. Hist. lib. I. cap. 3.

<sup>(6)</sup> Edis. Chron. ad ann. 820; Vita Ludov. Pii, ad ann. 820; Pracept. Ltd. Pii, ann. 819, 818, in Baurt. Capit. 1. 1. col. 603; Pracept. Ltd. Pii, ann. 836, apad Schannal, Cod. probat. Hist. Fuld pag. 416.

<sup>(7)</sup> Charta Lud. Pti sen. 328, in Carpent. Alph. Tuon. cant. AXAL.

Le sciagure uon gli perulsero di proteggere i proprii sudditi, sei impedire fosse dai Saraeni saccheggiata Marsiglia (1). Dopo la morte di lui le cose peggloranno. Carlo il Catvo diede qualche svio provedimento a pre del commercio (3); su la circipacità dei principi i messoro la discolutione dell'impero di Carlo Magno. Le invasioni del Normanni, le scorrerie, lo piraterie dei Saraceni secunularnon nuove calamità sull' Europa.

Tuttavia, dopo il pericolo di perdere una seconda volta la eività, riebbe pace; il commercio risorse co suoi beneficii, e fu base della prosperità e della potenza che aquistarono le città d'Italia.

Chi dia un occhiata alla carta dell'Europa vede che essa può, rispetta dil narigazione, lascardivisa in dur regioni, Della prina inpetta di accioni della prina di sulla carta di sulla ca

Sollo il nome di Scandinavia comprendo la Danimarca colle sue isole, la Svezia, la Norvegia e l'Islanda.

Questi paesi non farono al Greci conosciuti (5); Pites pel primo penetró fino ad un pene chiamato Thule; e fines di Glatiland, la Norregia e l'Islanda o tutta la Scandinavia (4), la nostra prepasitione non viene centraddetta. Plinito e Tacito parlarono d'un paese che per estensione era chiamato una l'altra parte del mondo, posto nell'Occano, a mezzodi d'un mare quasi immobile, gti abitanti del quale sercitavano la navigazione e con-

<sup>(1)</sup> Annal. Bertin. ad ann. 838. .

<sup>(2)</sup> Capit. Carol. Calvi, ann. 858. 864.

<sup>(3)</sup> Erop. lib. XIII. (, 414)

<sup>(4)</sup> Agathemen, pag. 56; Paocor. De bello Goth. lib. II. cap. 15; Adam. Been. De situ Dan. cap. XXXV; Ruders, Atlant. 1. 1. pag. 501; D'Anvelle, Mém. de l'Acad. des Inser. t. XXXVII. pag. 436 e seg.

Romani conobbero soltanto la parte meridionale: s'inpoltrarono fino alle isole Feroe e all'Islanda (1).

Gl'Islandesi alla loro volta spinsero la navigazione fino nella Groenlandia, e forse fecero corse nell'America (2).

Sebbene la vita avventuriera e la pirateria fossero il principale incentivo di queste spedizioni, tuttavia sono prova che tra quei puesi esisteva vero commercio. L'Islanda per la sua posizione manteneva più particolarmente relazioni colla Norvegia, ne' cui porti concorreva gran numero di navi dalla Svezia e dai paesi conosciuti col nome di Sassonia (5): i Danesi ed i Norvegi frequentavano le coste dell'Estonia, dove mercato assai ragguardevole era Truzo (4). Porti o mercati frequentati dai navigatori e dai mercatanti erano, nella Norvegia, Biorgo o Borghen, sulla costa occidentale; Tungsberg e varii porti della Vikia, sulla costa meridionale; nel Gintland, già posseduto dalla Danimarca, Hœtum o Sleswick, Ripen e Arhusen; nelle isole danesi, Halerick, Odensea e Roschilden, forse anche Copenhaghen, conosciuta soltanto col nome di parto dei mercanti, come esprime il nome che ha conservato: nella Scania, Helsinburg e Lund più celebre allora come convegno di pirati che come luogo di commercio; nella Svezia, Sigtnua o Birea (5). Le isole di Holm o Bonholm e di Gotland nel Baltico (6), crano il convegno delle navi che recavansi nella Garderika, nome che allora davasi alla Aussia. Oltre le produzioni del paese vi andavano a cercare gli oggetti di lusso che ricevevansi dall'Asia, poichè la noca sicurezza delle strade attraverso a paesi abitati da popoli barbari. obbligava i mercatanti ad esporsi ai pericoli della navigazione (7).

<sup>(1)</sup> Tonrao, Hist. rer. Norveg. part. II. lib. 2. cap. 4 e seg.; Panincs Kioto. Præfat. ad Heims Kringla.

<sup>(2)</sup> Suru, Memorie della R. società di Covenaghen, t. VIII. pag. 89. (3) Toereo, Hist. rer. Norveg. part. III. lib. V cap. 10. 42; Heims-kringla, Komung Härald Harfagers, saga, cap. XXXVII. (4) Ibidem, Komung Olaf Triggwosons, saga, cap. LVII; Lisceners,

Seript. rer. Danie. t. 11. pog. 120.

<sup>(5)</sup> Torreo, Rev. Orend. lib. I. cap. 33; Others. e Welfer, apud Langebeck, Script. rev. Danic, L. II. pag. 446; Adam. Barn. Hist. cedes. lib. II. cap. 43; De situ Danier, cap. I e II; Renabat. Vita s. Ansch. cap. IX e XXIX; Flat jar bol, in Barthol. De cousa contempter mortis, lib. II. cap. t. pag. 222; Aoan. Barn. De situ Danies, cap. II. III e XXV; Saxo Gaanse. Hist. Don lib: XIV. sez. IV; Remers Vites. Ansch. cap XVI.

<sup>(6)</sup> Heims-Kringla, Konung Olaf Helges, saga, cap. LXIV

<sup>(7)</sup> ADAM. BRUN. De with Danier, rap. VIII; Heims-Kringle, Konung Magnus then Godes, saga, cap. 1; Konung Harald then Hardradts, saga, cap. XV e XVI.

Recavansi essi ad Aldevenburg, porto fra il lago Ladogo ed ilnar Baltico, e di là a Holmgar, città dell'interno, nella quale convenivano molte compagnie religiose e commerciali e cho era in corrispondenza con Costantinopoli.

I paesi settentrionali della Scandinavia mantenevano relationi colla Biarmin (Permia), sulle rive del mar glaciale, che formara un tempo il grande impero degli Sciudi, e che coinunicava colle regioni del mar Nero attraverso alla Bulgaria, o i mercatanti andassero al merzato di Bulgar, o i Bulgari esissero nella Permia, dove facevano baratti senza parlare, per mancarra di finterretti (1).

Questa doppia comunicazione degli Scandinavi coll'Oriente procurvara loro le mercanzie asiatiche. Il sarcofago del re Olao fin oranto di seta e pietre preziose; le donne assavano gemme, i grandi portavano vesti di seta e porpora, e re Nagno andavane vestito anche nelle battaglie (2).

Delle prime notizie interno alla navigazione ed alle relazioni commerciali di questi popoli andiamo debitori ai missionarii che eccezanon introdurer fra loro la religino cristinia. Al che più d'ogni altro mezzo giovò il commercio (3). Qualche notizia intorno a questi poesi trovasi pure no geografi arabi (4), por le commicazioni commerciali tri l'Assi e la Senalionavia.

Ma prima che questi popoli (sosero conqiunti all'Europa centrale pel doppis vincolo della religione e dei commercio, doveran essi comparirri sotto sinistri suspieli. Arezano già finto scorrerie sulle coste belgiche al lempo dei dievoringi; altre ne tentarono sotto Carlo Majon e Laigi il Pio, ma furono respirati, Alla fine però del regno di Lugile sotto i re seguenti, per un secolo vi fecero gravissimi guisti. O che l'essersi stanziati nella Nestria abbia ofetto riposo di nomini d'in-operosità inquies che averano bisque di fissarsi in qualche lnogo; o le perdite, abbiano essurio questo vitenoro, o percelà la cristiana religione.

<sup>(1)</sup> Tonreo, Hist, rer. Norveg. part. I. lib. III, csp. 25; Lincipiux, Soifpt. rer. Done, t. II. pag. 111; Banott, Notices et extraits des mannerits de la Bibliothèque du roi, 1: II. pag. 543.

<sup>(2)</sup> Heims Kringla, Konung Olaf Helges Haraldsons, saga, csp. XXX. LXIV, CCLVII; Konung Magnus then Godes, saga, csp. XXIX.

<sup>(3)</sup> Rembert, Vita s. Ansch. cap. IX. XXVIII. XXIX e nol.; Laucebber, Script, rev. Danie. 1. I. pag. 343, 480 e seg.

<sup>(4)</sup> Geogr. Nub. psg. 273 e seg.; Bakovi, Notices et extraits, etc. 1. II. psg. 537.

N° 1. — IL COMMERCIO AVANTI LE SCOPRATA DELL'AMERICE. \$55 tra loro estendendosi, abbia posto fine alle loro scorrerie, fitto è che queste cessarono sulle coste della Fisandra della Francia allo scorcio del secolo X, e stabilironsi pacifiche relazioni tra i peasi, donde tanti mali erano usetti, e quelli che al reano stati percossi. Ma l'incremento del commercio e l'abitudine di questo relazioni, sollation del XII secolo si fecoro importanti.

I paesi ad oriente del Baltico, donde i Greci ed i Romani tracvano ambra e pellice, al tempo di cui parliamo, ermo occupiti in parte da popoli che derubavano e trucidavano quelli che approdavano alle loro coste, in parte da altri mansueti ed ospitatieri, che nesum pregio aggiungendo all'oro ed al'argento, seambiavano le produzioni proprie con drappi e merci grossolane e vili (1).

A mezzodi del Baltico, ove al tempo dei Romani, abitavano popoli navigatori, erano aleuni porti frequentiti di anercanti e specialmente da pirati (2). Tra le città esistenti trovasi menzione di Brema, il cui porto sembra nel IX secolo riccresse tutti i navigatori del settentrione (3). Lubeka ed Amburgo, si celebri in appresso per la confederazione anseatica, non pare abbiano avuto in questo tempo imporbanza commerciale (3).

La navigazione de Friai, si attiva al tempo del Romani, continuò a mettere in comunicazione il nord dell'Europa colla Francia. Quanto alle altre coste che poi appartennero all'Olanda ed alla Fiandra, il commercio marittimo pare non abbiavi aquistato importanza che verso il secolo XIII; e sebbene l'industria abbia cominciato a fiorirri più presto, pure allo spaccio dei prodotti di essa bastarono per lungo tempo le sole vie di terra. E probabile che di là andassero le loro navi nei porti dell'inghilierra per prenderri le lane da alluentare le fabbirche fiamminghe.

(1) Tactt. De mor, Germ. cap. XLV; PLIN. Hist. nat. lib. IV. cap. 13; lib. XXXVII. cap. 3; JOREANDES, De reb. Gotiele, cap. III.

(2) ADAM. BREM. Hist. eccles. Cap. 66 c segg.; HELMOD. Chron. Slav. lib. I. cap. 7. D. 4; LAMD. Res. Nordalbing. in Westph. Mon. ined. 1. I. col. 1783.

(3) LABGATREN, Seript. rer. Danie. 1. I. ppg. 52. not. k; IEST. WIRCKELM.
Extrapaire Rulaudi Bremensis, in Westph. 55on. ined. 1. III. col. 2031 e.
seg.; ADAN. BRIM. Hist. coles. col. CLXXXIII.

(4) BASGERT. Orig. Lubre. in Westph. Mon. ined. 1. I. col. 1200; An. TRATEIGER, Der alten wetherümhte Stadt Hamburg (Cronces) in Westph. Mon. ined. 1. II. col. 1266 e.seg.

Il resto dello Germania non era per la posizione chiamato al commercio martitimo. Vero è che i possi ad oriente, presso le facio commercio martitimo. Vero è che i possi ad oriente, presso le facio del Danubio e lungo parte del corso di esso, dovevano esercitare; unano mano pel he un popolo o cacciato da la navigazione; unano mano pel de lungo renive ecciato alla navigazione, una non era il più spesso che pirateria (1). Agli Schiavoni ed agli Avari successor la Buggari, a questi gli Ungari che strianero relazioni con Costantiapopii (2); e lo stesso paese che aveva aperto la via cual el lavassioni che distrussero la civiltà europea, servi di sesala il carsoni con contra companio del distrussero il civiltà europea, servi di sesalo marconi in l'arnoca compagnie di emercatanti che frequestavamo abitualmente quei paesi; uno di esal fu anche da loro incoromato re per serviti avotise (5).

Questo commercio si estese, dopo che Carlo Magno obbe agevolato le conunicazioni, costructio una strada lungo il Danuhio; fece altreal imprendere lavori per congiungere il Danubio
al Reno. Un capitolare dell'803 (8) accenna la direzione di questo
commercio e nomina i grandi meratti pel quali arrivavasi faso
al Ballion. Avevano pure relazioni tra loro i paesi dell'Adriauco
e del Danubio, il cui commercio avari tenuto in sessa via che
al tempo del Romani, sotto i quali errano frequentati i porti di
Scardona cdi Salona, ed Aquileia servire di scalo tra Tadriastico
e l'Istro, mediante una strada, conosciuta anche da Erodolo (5).
Da alcuni atti del successori di Carlo Magno appare che si coetinato a battere la via disegnata nei capitolari, e che I Franceis
tanta cura pigliavanti del commercio cogli Schivavoni, stamazia
nella parte superiore del mare Adriatico, che Luigi II senti la
necessiti di proteggerlo contro gli assalti dei Greci (6).

<sup>(1)</sup> Eusten. Panegyr. IV. cap. 18; VI. cap. 6; Nazas. Panegyr. IX. cap. 17; Vorisc. Vita Probi, cap. XVIII.

<sup>(2)</sup> Suida, voc. Βουλγαροι; Schwardtrei, Script. rev. Hungar. 1. I. pag. 420.

<sup>(3)</sup> FREDEG. Chron. cap. XLVII.

<sup>(4)</sup> Massixon, Museum Italie. 1. 1. part. 2. pag. 140; Ecimand. Annal. Carol Magni ad ann. 293; Annal. Fuldens. ad 4 ann.; Batez. Capit. reg. Franc. lib. III. cap. 4; Addit. ad leg. Lougob. cap. VII c XI.
(5) Srais. lib. IV. cap. 7. § 8; lib. V. cap. II. § 3; lib. VII. cap. 6.

STRAR. Iib. IV. cap. 7. §. 8; Iib. V. cap. II. §. 3; Iib. VII. cap. 6.
 S. 5 e 7; Plan. Hist. nat. Iib. XXVII. cap. 3; Enob. Iib. IV. §. 33.

<sup>(6)</sup> Capit. Car. Calvi, 1il. XXXVI. cap. 25; Epist. Lind. II, apud Duimsse, Sci. pt. rer. Franc. 1. III. pag. 559.

Nell'interao della Germania tuttavia l'industria era morta. I Romani la conocevano Imperfettamente, ed i loro scrittori ne parhano come di paese ove molte foreste e paludi erano estacolo al commercio, limitato per ciò a baratti di legger momento ed alla vendita o compera di schiuvi (1); nè fece grandi progressi fiao al secolo XII. Le poche mercanzie che consumavansi nella Germania, vi erano portate dai paesi del Danubio o della Prancia. Lione, in confinua relazione colle città marittime del Medierranoe, faceva spedizioni verso il Reno, o di appare da varia salchi documenti, che Treveri era in questo tempo, come a quello de Romani, emporio assai fiorido (3).

L'Inghilterra, divisa tra molti piccoli regni e sempre lacerata da intestine guerre, delle quali le straniere invasioni accrescevano i mali, era lontana da quel commercio universale che devera essere fondamento alla sua potenza; essa limitavasi a qualche retazioni cella Frisia, dove trasportava le producioni del proprio suolo per essere lavorate, e colla Francia per procacciarvi qualche orgetto di lusso o d'industria (3).

In Francia intanto i Normanni avenaro rapito le ricchezze, did commercio e dall'industria accumulate: e sebbnee, appena stabiliti nella provincia martitima che fu loro abbandonata, si deserso all'agricoltura e al commercio, piondo situla Francia ne flagello assai più funesto e durevole, il sistema feudile, che smembrò la monarchia. Altorche Ugo Capto riccvette lo settero, che que deboli monarchi più non valevano a reggere, de que deboli monarchi più non valevano a reggere, de que deboli monarchi nuti stati, quante vi aveva provincie, e suddivisi ancora in numero grandissimo di signorie. Molt piccoli tiranti sotto diversi pretesti imponenzo gabelle che accrescevano il prezzo delle mercanzie e scoraggiavano il commercio; taluni, non paghi di quest' abuso della covranità aggi giunganyi quello della forza rapendo le mercanzie che gli altri erami accontentuti di taglieggiare (s). Le frequenti variazioni

<sup>(4)</sup> PLIE. Hist. nat. lib. IV. cap. 14; Tacit. De morib. Germ. cap. II e V; Pomp. Mella, lib. III. cap. 7; Ces. De bello Gull. lib. IV. cap. 3; Tacit. Annal. lib. II. cap. 42 e Vita Agricola, cap. XXVIII.

<sup>(2)</sup> BOLLAND. Mirae. s. Gund. cap. H. jul. 1. II. pag. 333; Auson. Orb. clarar. urb. cap. III.

<sup>(3)</sup> Broa, Hist. eccles. gent. Angl. lib. 1. csp. 12 e seg.; Bollabo. Vita. Ludger. csp. II. mart. 1. III. psg. 644; Vita s. Bened. Biscop., soc. t. l. psg. 736; Concil. Calchatense, ann. 785, can. IV, in Wilkins Concil. Magn. Bist. 1. I. psg. 447.

<sup>(4)</sup> LUPO FERRAR. Epist. CIV.

delle unnete impowerivano il popolo, prima che il fisco ne treuses vantaggio; il commercio inlerno, tenuto a vile, dai signori occupati di guerre intestine, nè esercitato da un popolo serro, privo di enulsitane, di coraggio, di speranza, era nelle mani d'avventurieri el Ebrei, e partecipanto dell'odio che l'avidità di questi ispirava, veniva confuso col monopolio e coi mezzi illecti di far danaro. Le usure degli Ebrei diventarono intollerabili a segno, che spesso i principi ne punivano gli eccessi col confisera i loro beni; ma tale provedimento non altro faceva che mutare dall'una all'altra mano il danaro strappato alla miseria del popolo, ed eccitare gli Ebrei, quando a prezzo d'oro avvanno oltenuto il permesso di rientrare nello Stato, a vendere più caro i loro servigi e le mercanici.

Che il commercio non siasi del tutto spento, è maggior maraviglia che non l'essere stato searo; e conviend inter l'abbiano teuto in vita la capidigia del guadagno, e la forza dell'abitudine. È pur forza couvenire che lo stato della società, per quanto oppressivo a una gran parte della nazione, qualche alimento offiria al commercio, e i riechi errevano i pineeri del luso; o e pel vestito, e per le case e pel vitto si consumavano motti ogquetti che solo il commercio e tetrop potera fornire.

Le coste occidentali della Francia continuavano ad esercitare la navigazione, taivolta incoraggiata anche dai signori che le possedevano (1). Marsiglia, in mezzo alle turbolenze ed alle parsiali usurpazioni che distruggevano la sovranità, aquitatio aveva na certa indipendenza, spesso per veriti contrastata, ma mercè la qualei sua sibinati conservavano, non solo la franchigia delle persone, ma anche la proprietà dei beni e dei frutti della loro industria, principali sostegni del commercio; manatenera altresi le antiche relazioni della Francia coll'Oriente e coll'Egitto. Arteca vare in parte ricuperato la printiera prosperità, e nel se-colo X vaffluivano navigatori stranieri, specialmente del greco impero (7).

Del commercio marittino della Francia offre una prova il gran numero di navi che i sovrani di essa armavano per le loro spedizioni oltremare, giacchè, non esistendo allora marineria militare, tutti que' navigli, o barche se si vuole, toglicvansi alla marineria mercantile.

<sup>(1)</sup> Bolland. Vita s Berthulphi, cap. XXI e XXII, felit, I. I. pag. 911.

<sup>(2)</sup> Dipl. Lud. imp. sun. 920, in Gall. Christ. t. 1. prob. pag. 94.

I regui che portano ora i nomi di Spegna e di Portogallo, atvano al giogo dei Mori, che congiunti per origine e religione coi sovrani dell'Egitto e degli altri paesi musulmani, vi mantenevano relazioni di commercio: ma questo confondesi con quel degli Arabi in generale.

Sola Barcellona ebbe parte rilevante nel commercio europeo. Schittatias il giogo dei Mori fino dal IX secolo per gli siuti della Francia (1), da cui per lungo tempo dipendette, più volte sisstilia e saccheggiata, cominciò, solto tlaimondo Bérenger allo scorcio del secolo XI, un' era di prosperità. Il suo commercio maritimo aquisitò allora tale importauza, che trasse a sè l'attenzione del sovrano, il quale saviamente promise protezione e soccesso a tutte le navi straniere, anche di Sarcenni (2). I navigatori di Barcellona frequentavano principalmente le coste della Provenza, le solte e le coste della Spagna e dell'Etilati; ma non pare abbiano visitato i porti dell'Egitto, della Siria e degli altri Satti musulmani, prima delle ercociate.

Con maggior ardore di qual altro siasi paese dell' Europa si sancio nella via del commercio l'Italia. Venezia a rapidi passi si accostava alla grandezza. Al tempo di Carlo Magno divideva l'onore del guadagni del commercio colle altre città dell'drària tico, ma tra breve non ebbe più enula che Amalia (3). I mercatanti poi di quest'ultima città vedendosi nel Amalia (3). I mercatanti poi di quest'ultima città vedendosi nel realizioni col-l'Imporo greco attraversati dalla golosia del'Seneziani, cercarono di legarne di nuove colle provincie della Siria occupate dal Masulmani, onde primi fra gl'Italiani si sono introdotti e stabiliti nella Siria e nulla Palestina (4).

Ma la parte che aveva formato il regno dei Longobardi era lecerata dalle guerre dei grandi fendatarii che disputavansi il vano titolo di re; e le provincie tuttora possedute dagl'imperatori d'Oriense, erano esposta elle correrie dei Saraceni. L'eccesso del male però vi apportò in certo modo il rimedio, poichò le città bàbandonate a se stesso di principi unicamento eccupati delle loro ambizioni, per sottrarsi si danni dell'anarchia, che aggiungermani alle domesiche guerre e alle invasioni, altro mezzo mon

Aoo, ad ann. 801; EGINARD. Vita Lud. Pii, ad ann. 828; Ep st. Lud. Pii, in Baroz. Capit. reg. 1. 11. col. 817 e 818.

<sup>(2)</sup> Usatioi Bareinonensis, cap. Omnes quippe.

<sup>(3)</sup> LUITPRANO. Legat. ad Niceph. Pline. Opp. pag. 155.

<sup>(4)</sup> Grat. Tin. H et. Fb. XVIII. c p. IV.

ebbero clie governarsi da sè, e fecero i primi passi verso quella libertà che doveva in appresso portarle a tanta altezza. Gia nel secolo XI Pisa era si potente che conquistò la Sardegna, e le eronache fanno fede che nel XII accoglieva nel suo porto gran numero di navi straniere.

È permesso credere che le continue ostilità tra i Saraceni stansiati nella Sicilia e gl'Italiani, non impedissore sampre le reazioni commerciali tra questi due popoli (1), e ne avrenumo anche piena certezar, se si potesse aggiugnere fode da alcani atti attibuiti ai conquistatori della Sicilia nella raccolta pubblicata dall'Airoldi.

Il commercio degli schiavi nell'Europa era generale, e molti venivano venduti ai Maomettani e spesso mutilati pei serragli dell'Asia; in tutti i pessi cristiani la Chiesa ed i governi ogni sforzo adoperarono per temperare ed in appresso abolire questo olioso trafico (2).

Ma per quanto gravi danni siano derivati dalle conquiste dei come. Musulmani nessuno può negare che gli Arabi grandi vantaggi derivata recarono alla civillà. Non pagli di dare maggior estensione al commercio, che da antichissimo esercitavano sull'anterno di questo paese, di cui gli antichi eransi limitati a frequentare i porti, e cominciarono ad entrarvi come commercianti per poi farane conquistatori. Nulla però ci dicono gli storici Arabi a questo riguardo; anai confessano che l'India era da loro noce conociuta (4): e noi do-

vremmo limitarci a semplici conghietture, se non ce ne fossero fornite alcune particolarità da due relazioni tradotte da Renaudot, delle quali fu prima impugnata e poi da un accademico

(4) De Guines, Mem. de l'Acad, des inser. t. XXXVII. pag. 489.

francese provata l'autenticità (5).

<sup>(2)</sup> Sermo ad Anglas, in Lucasaca Seript, err. Dan. I. II. pg. 460; Anna. Bran. De sita Danim, exp. V; Excresson bb. VI. exp. 3; Annares. Free Zende, popen, ad ann. 767; Gepat. Car. Megal, son. 779; exp. XIX. Capit. Lad. Pii. de insol. Judanavam; Epist. t. Greg. ad Banach, upud Decembor Seript err. Frame. 1. I. pg. 592; Envany, Fiza. A. Angla. exp. XXXII; Annar. Fiza. Elig. park. I. cap. 60; Darott. Chron. ad ann. 578.

<sup>(3)</sup> Barous, Notices et extraits etc. 1. tt., pag. 404 e 406.
(4) Anverran, Chorasm. et Mawaralnah. descript. pag. 20.

<sup>(5)</sup> De Griones, Journal des Savans, nov. 1761; Notices et extraits etc. 1. 1. pag. 156.

Nel secolo IX., gil Arabi frequeniavano i mercati di Cabul sull'alto indo e di Canaga sul Gange, ai quali venivano mercatani asche da tutti gli altri paesi (1). I narigatori continuavano a frequentare i porti della penisola di qua del Gange fino alla foce di questo; el è probabile si recassero anche nella penisola di il del Gange, della quale gli antichi obbero appena qualche vaga sottia. In fatti andavano nella Chian per mare, dove non petrano arrivarè se non superando quella penisola. Serendib era come altra volta punts importante di commercio: polichi là gil Arabi andavano a procacciare le perie, le dreghe, il legno di saddo cdi llegno distorio detto en lendi eco Rantie (2). Conscievano gil Arabi le isole di Socolora, di Sumatra, di Giava e le Madire, che facevano ascendere a millenovecento, en te travano metalli preziosi, aromi, canfora, legno d'aloe, ambra e vasi della Chian G'D.

Le deite relazioni tradotte da Renaudot, forniscono pure notiule intoro a l'commercio dei Momentani con quest'ultimo paese che i loro storici e geografi poco concobbero (%). I mercatauti vi si recarano per la via di mare e di etera. Il golfo Persico, divenuto dopo la fondazione di Bassora centro al commercio maritimo dell'Asia merdionale, e ra il principal punto di partenza della navi, che, oltre le spedizioni intraprese per le isole e le conte dell' India, o litrepassate le due penisole di questo paese, recaransi a Canfut, che è il Canton dei moderni (5). Non pare perà abbiano spisto oltre la navigazione; pioriche i geografi arabi nos corressero l'antica opinione che il Caspio comunicasse coll'Oceano (6).

Dalle citate relazioni appare altresi che già il governo chinese prendeva grandi precauzioni contro gli stranieri; da quelle abbiamo le prime notizie intorno al the, alla porcellana, clue al cuai credettero agli antichi conosciuta sotto il nome di vasi nur-

<sup>(1)</sup> Ann. Relat. des Indes etc. pag. 3.24 e 79; BAROUS, Notices et extraits, 1.11. pag. 400.

<sup>(2)</sup> MURAT. Antiq. med. awi, 1. 11. col 898.

<sup>(5)</sup> Ane. Relat. des Indes, pag. 1; Banous, Notices et extraits, pag. 397; e seg. 410 e 411.

<sup>(4)</sup> Anux. Chorann. et Mawaralnah, descript. pag. 20; Oxanus, Novces et extraits, t. II. pag. 34; Banous, ibid. pag. 401 e 403.

<sup>(5)</sup> Anc. Relat. des Indes, pag. 10. 24. 25. 31. 51. 74. 86 e 94.

<sup>(6)</sup> Ibid. pag. 73, 74, 164.

rini (1). Tanti erano gli Arabi stanziati in Canfut, che aveano otteutuo d'aver ivi un cadi per l'esercizio del culto e per l'anministrazione della giustizia. I navigatori chinesi dal loro canto venivano fino nel gollo Persico; ma l'Imperfezione delle loro navi non lasciava si avventuressero fino al golfo Arabico (3).

Le comunicazioni per terra erano tuttora le accennate, di cui verco il V scolo d'erano impodronti il Persiani, si che gili arabi non fecero che seguitare l'esempio della provincia del Corsane; i mercatanti recavansi, per via quasi diritta verso oriente, a Cabul nell'India superiore; toccavano il Tibet, che dai geografi arabi è chiamato Tobbat e Abotton o che da essi era diviso como di presente, in medio ed inferiore, ivi procacciavani pelliccie, tessuti di lana detti anche ai giorni nostri di Cascemira, borace e nuschi. Dei attraverso ad un vasto dei arbi deserto giungerano poi nella China (3). Una via più settentrionale li conduceva a Samarcanda (Maracanda), ed di ha Calagar (4) (Caiac regio), donde nella China settentrionale. Era questa forse la stessa via tenta dai missionarii che nel secolo VI e VII portarono il cristianesimo in quel paese, ove di fatto i due mercatanti arabi trovarono molità cristiani (5).

Richiamando quanto fu detto intorno al commercio interno dell'Asia, ai tempi del Persiani e del successori di Alesandro, ciascuno facilinente ravviserà per quali vie le merci dell'India e della China i a pargessero per nutti i vasti dominii dei califfi, e fossero portate sulle coste della Siria e del mar Nero, dove gli Europei le comperavano. Ne queste commerciali relazioni furono interrette da rivolgimenti che nel Necolo turbarono e divisero l'impero dei califfi, e se taivolta le carovane furono costrette mutar cammino, o per ischivare i periodi, o per recarsi ai nuovi emporii successi ai distrutti dalle guerre, la direzione del commercio fu sempre la stesses. Le mercanzie, partite dal grande emporio di Bassora, traghettato il Tigri, attraverso alla Persia giungaveno a Tauride o Tibris, e rigigitato il cammino

<sup>(1)</sup> Ib'd. pag. 24. 31. 94: Onandi, Notices et extraits ecc. pag. 1. tl. pag. 34; Baswi, Notices et extraits, pag. 397; Lancium, Mém. de l'Acad. des Inico. 1. XLIII. pag. 230 e seg.

<sup>(2)</sup> Anc. Relat. des Indes, p.g. 9. 10. 14. 74. 141. 116. 180. 300.

<sup>(3)</sup> AULTED. Choraim. et Mawaralnah. descript. pag. 33; Geograph. Nub. pag. 443; Ano. Relat. des Indes, pag. 93.

<sup>(4)</sup> Astures. Chorasm. et Mawaraluali. descript. pag. 90.

<sup>(5)</sup> Anc. Relat. des Indes, pag. 51. 52. 480.

traverso all'Armenia, giunte al par Nero, venivano sulle navi trasportate a Tana (Tanaia degli antichi). Battevano anche una via di terra nel paesi che separano il mar Nero dal Caspio, passando per Tdil. Da questa parte i possedimenti del Maomettani si estenderano fino a Derbent, lugos celebre per quel gran baluardo chianato muro del Caucaso (1). Parte delle mercanzie portate a Tauride euvisano dirette ad Aiazzo, porto della piccola Armenia sul Mediterranoe (2); e fors'anche prima che giungessero a Tauride, ne veniva spedita parte da Bagdad verso il medisimo mare attraverso al deserto, dove Palmira aveva per lungo tempo servito d'emporio; giaccio-Damasco, Aleppo, Tiro ed Anicchia erano città floride, abitate da ricchi mercatani che fornirano ai l'Eurona le produzioni dell'Oriente (5).

Il paesi dell'alto Indo servivano, come altre volle, d'emporie allas produzioni dell' India, che venivano spedite verso il mar Caspio a Strava (Asterbadi) presso il fiume ed il golfo di questo none, e di là verso il mar Revo su il fiumi e per le strade che attraversano i paesi posti fra i due mari. Più verso settentrione finalmente Samaranda spediva le merci dell'Oriente net paesi vicini al Caspio, che formano ora la lussia meridionale; i geografi arabi nominano gran numero delle città di questo paese, ma sarebbo difficie quanto inulite il voleri e iscontrare. Dovera essere tanto più vastaggiosa questa strada, poichè serviva a formire l'Europa stetutrionale di tutti gil oggetti di lusso. In cambio delle mercanzie dell'India e della Persia, quegli abitanti, come già i forci, davano schiuvi, grano, lane, cuoi, pesca, alcuni metalli preziosi dell'Ural, e specialmente pelliccio, alle quali i Maomettai hano sempre statacato gran prezzo.

Non meno estese furnos le relazioni degl'Arabi nell'Africa. Per tuerro della Nubia e dell'Abissinia, dagli antichi confuse sotto il nome di Eliopia, e dore gli Arabi facevano commercio ano meno grande che nell'Egitto, portarone essi le conquiste o almeno fissarono stabilimenti nella parte merdionale, assai più eltre i paesi conosciuti dai Runani. Sulle coste di Zanguebar ragistavano i avvorio più prezioso, ed a Sofala gran copia d'oro:

<sup>(1)</sup> Banout, Notices et extraits, t. II. pag. 507; Enaist, Africa, curante Hartmann, pag. 310.

<sup>(2)</sup> Marco Polo, De reb. Orient. lib. 1. cap. 2; Sanut. Secreta fidelium crucis, lib. 1. part. 1. cap. 1.

<sup>(3)</sup> Guat, Tin. De bello saoro, lib. III. cap. 6; Als. Aquens. Hist. Hieros spud Bungans. I. I. pag. 247; Grags. Nub. pag. 243 e seg.

erano for'anche penetrati più oltre verso mezzodi, e par certo frequentasero Madagascar, forse conosciuta dagli antichi col nome di Phebol, poco diverso da quello di Phambol che le danno i geografi arabi; ma non può crederai che andassero più oltre (1), poiche non conobbero la vera configurazione dell'Africa, nè la possibilità di farne il giro; ansi credevano che dalla costa di Cangotebra la beniolosi di id al Gango si estendesse una gran terra meridionale, chiamata dai lor geografi costa di Sin.

Nell'interno dell'Africa le carovane, seguendo le antiche strade commerciali, s'avansavano fino nella Nigrizia e nel paese di Sudan. I geografi arabi indicano Torcur, Sala, Sankara e Ghana, come luoghi vicini al Niger, donde riportavano oro, avorio, pelli di ligri e schiavi. Per quanto ne sappiamo, facevansi i baratiti a segni senza parlare, come un tempo i Cartaginosi (3).

I punti principali di questo commercio coll'interno dell'Africa erano la parte settentrionale, conoscinta già allora col nome di Barberia, ed i paesi che formano ora gli Stati di Fez e di Marocco, che erano pure il punto delle comunicazioni marittime della Spagna, soggetta ai Maomettani (3).

È a credere che gli Arabi non ispingessero la navigazione sull'oceano Atlantico oltre l'lueghi visitati dai Cartaginesi e dai Romani, e se toccarono le Canarie, o se qualche avventuriero passò anché più oltre, non v'ha prova che vi abbiano mantenuto commercio.

Quando gli Arabi s'impadronirono dell'Egito, sulle prime il commercio d'Alessandria rallentò alcun poco, giacchè escluero da quel porto, come da quelli di tutti i paesi venuti in loro potere, i sudditi degl'imperatori di Costantinopoli; e se pur è vero, che in quel divicio non fosse compresa la l'ancia, il commercio coa questo paese noa era di tal rillevo, che offrisse all'Egitto un trero compensa.

<sup>(1)</sup> Kansu. Africa, curante Hartmann. pag. 76. 86. 400. 405. 415 c srg. 470. 489 e 528; Ozann, Notires et estraits, t. II. pag. 38 e sag.; Anc. Relat. des Indes, ecc. pag. 297. 305; Masoun, Notires et extraits, 1. haptis; Oranne, finid. I. II. pag. 40; Banous, ibid. pag. 394 e 401; Asstor: De mundo, Opp. 1. III. pag. 40;

<sup>(2)</sup> EDRISH, Afr. our. Hart. pag. 33. 302; ORARDI, Notices et extraits, 1. II. pag. 35. 36. 37; BAROUI, ibid. pag. 400 404.

<sup>(3)</sup> Ednist, Africa, pag. 145.319; Onand, Notices et extraits, t. II. pag. 23. 24. 25.

Bassora era centro a quel del vasto impero dei califi; le produsioni dell'Archio, delle coste d'Etiopia, dell'interna Africa e dell'Egitto, vi si raccoglievano per servire all'interna consumo, ai cambi coll'India, colla Chian e coi pessi dell'Asia settentrionale, come pure per ispedirio verso le coste della Siria. Tale stato di cose aveva distrutto quasi tutto il commercio d'Aclessardri; an al cadere del IX secolo, essendosi i Patimiti dell'Egitto resi indipendenti, dall'odio contro i califi di Bagdad fivono indotti al aprire agli Europei il porto d'Alessandria per bilanciare l'importana di Bassora (1).

Schbeen per la postione loro i Musulmani avessero in mano utti gli oggetti di lasso, di cui aveva bisogno l'Europa, non pare abbiano cercato fare essi medesimi un'importazione che aumentando i loro guadagai avesse anche elevato la loro potenza maritina, e anticipato di qualche secolo la caduta di Costantinopoli.

Trovansi, è vero, nei geografi arabi alcune notizie inforno all'Europa, ma si imperfette e discordanti, che appare evidentemente essere state compilate su relazioni o di viaggiatori arabi che visitavano i porti meridionali della Francia (2), o di Europei che andavano nei paesi mustulmani. Nella storia dell'Europa non partasi della navigazione degli Arabi in questa parte del mondo, se non ne le socrerie e le loristerie che vi facevano.

Eppure la Siria en il convegno dei navigatori europei, trattivi non solo dall'interesse, ma anche dai sentimentil religione. Nan andò guari che l'oggetto di questi viaggi non fu più la sola devoione; i pellegrini diventarono mercatanti, portarono nell'Asia le produzioni dell'Europa, e ne riportarono le mercanzie dell'Oriente. I rafficanti delle citti maritime dell'Europa tenevaso banchi nei porti della Siria, e stabilimenti in quasi tutte le città di Terra Santa. Nè la presa di Gerusalemme fatta dai i Momettani polò distruggere queste abitudini: ma eccitò la riasione delle creciate.

<sup>(1)</sup> De Guiones, Mémoires de l'Acad. des iscript. t. XXXVII, pag. 478. 492. 493.

<sup>(2)</sup> Geogr. Nub. pag. 215 e seg., Bakovi, Notices et extraits, pag. 527 e seg.; Monach. s Gall. De rebus bellicis Caroli Magni, lib. tl. csp. 22.

## EPOCA QUARTA.

La quarta epoca che comprende circa quattrocento anni, può essere divisa in due parti quasi vguali, i a prima dalle crociate alla presa di Tolemaide uttima fortezza del regno di Gerusaleme (l'altra dalla distruzione del regno di Gerusalemme fin quando i Portoghesi voltarono il capo di Buona Speranza e Cristoforo Colombo sconorere l'America.

Durante i secoli XII e XIII il commercio del Levante è quasi tutto in mano delle ditti marittime dell'Buropa meridionale: il Settentrione, le isole Britanniche, le coste occidentali della Francia e della Spagna vi partecipano indirettamente. Le sue operazioni prendon norma dal prosperi o dal sinistri eventi de cruciatt, e dalle rivoluzioni del greco impero.

Nei secoli XIV e XV il movimento è generale nell' Europa. La lega Anseatica riceve inesplicabile incremento e volge rapidissima al dechino. Gli Stati del Settentrione cominciano a comprendere i loro interessi. L'Invhilterra pone le fondamenta della sua potenza marittima; la Francia, dove il governo fendale cede all'autorità dei re ed ai progressi dell'incivilimento, si colloca tra le nazioni commercianti e industriose. I mari del Settentrione e dell'Occidente d'Europa son coperti di navigatori. i quali, se non comunicazioni dirette coll'Oriente, stabiliscono almeno ordinarie relazioni colle città del Mediterraneo che le aveano da un pezzo. Gli Europei hanno perduto tutto quanto avevano conquistato l'entusiasmo religioso e il valor de'crociati: l'impero greco perde una dopo l'altra le sue provincie: e solo per mezzo di trattati coi nuovi padroni vi ponno gli Europei fondare stabilimenti. Il bisogno di creare corrispondenze avvezza i navigatori a frequentar di più le coste della Barberia e dell'Africa Occidentale. Pare si inoltrino verso un mondo che sarà in breve scoperto.

## PARTE PRIMA.

Non puossi dissimulare la somma influenza che le imprese le conquiste de crociati escriatrano sul commercio dell'arcopa (1). L'Oceano ed il Mediterranco bagnan le coste di questa parte del mondo; ma maggiore è l'importanza del Mediterranco, unico mezzo di comunicazione coll'Asia e coll'Africa Settentrionale.

Sotte il nome di Mediterraneo comprendo tutta l'estensione di quel mare dallo stretto di Gibilterra fino alla foce del Don: per chiarezza lo partirò in due per mezzo d'una linea tirat dal Peloponneso all'estremità meridionale dell'Asia minore.

Nella parte situata tra questa linea e la foce del Don, che racchiuel l'Arcipelago, il mar oil Marmara, il mare d'Azof, era ristretto il commercio dell'impero greco; e non più nello stato di cui Castantino Porfriogenito la lasciato spiendida, sebbene esa-gerata descrizione (3). Cl'imperatori involti in guerre sfortunate curavano più glieserciti che la marina, e più la militare che la mercantite. I Greci molli e vanitosi erano disposti ad abbandonare agli stranieri un'industri considerata dal governo come un ramo di cutrate pel fisco, più presto che qual sorgente di pubblica prospertiti (3).

Fin dal nono secolo I Veneziani si presentarono loro, con tutti i mezri che l'operosità figlia del bisogno, l'ambizione di una nazione giovane, e la perzita d'un viglie governo, potevano rinnire per giungere alla più grande prosperità commerciale. Dapprima tollerati, diventarono utili, quidni encessarii; accordi a vantaggiarsi di tutte le circostauze, trassero a sè nell'andecimo secolo tutto il commercio degli indicati mari (4), donde a sexano a

- (1) Questo argomento fu dottamente trattato nelle Memorie dei signori de Choiseul e Heeren, premiate dall'Accad. delle lacrizioni nel 1808.
- (2) Costart, Poarence. De Themat, p. 1458 e 4463; Veggasi intorno a questo commercio uno scritto del signor Hülleman, la cui traduzione è inserita nel Magasiu encyclopédique del 1808, 1. VI. pag. 319 e seg.
  - (3) Bentamino di Tudela, trad, di Baratier, pag. 49 e seg.
- (4) Dandolo, Chronicum V enetum premo Monarona, Rer. Italic. seriptores. t. XII. col. 223, eita un privilegio del 996. Fascoca, Storia dei tre celebri propoli marittini dell'Italia; 1. 1. pag. 86 e 120, dice che questo privilegio esiste in greco e in latino nella biblioteca ambrorisma in Milsno.

poco a poco escluso gli Amalfitani ed i navigatori delle altre città dell'Adriatico.

In forza degli avvenimenti che toglievano si Greci l'una dopo l'altra quasi tutte le prorincie dell'aksi minore, del Dnaubio e del mar Nero, i porti dei passi conquistati venivano chiusi si deboli savani della loro marina, e i porti e i mercati della Grecia lo erano di rimbecco agli abitanti di que'paesi. Altora i Veneziani diventarono intermedii tra quegli inconciliabili nemici. Cari al popolo greco, di cni appagavano i bisogni e la vanità, ancor più che al governo il quale di tanto in tanto accorgevasi dell'enormità ed abnso delloro privilegi, godevano essi gran credito in Costantinpoli, perchè assicuravano, non senza motti guadegni, la sussistenza della mollitudine e i piaceri del lusso. Erano anche riusciti a sotterari all'obbligo di compare le greche manifatture, stabilendo fabbriche essi medesimi nel quartière loro assegnato (1).

I Barbari non erano men contenti che si recassero da loro a cercare le eccedenti produzioni, che non potenno portare essi stessi nei mercati della Grecia, e ricever in iscambio una molitadine di oggetti moovi, utili, gradevoli, e che, a dispetto delle doglianze degl'imperatori e delle probizioni religiose, consistevano quasi sempre in armi e in munizioni da gnerra (2).

Nell'altra parie del Mediterrance, e principalmente sulle coste d'Italia e di Francia vaven commesso i Sarcenia fino all'undecione d'Italia e di Francia vaven commesso i Sarcenia fino all'undecione secolo terribiti guassi. Ma al fine avevano trovato resistenza, anti erano atta isuccessivamente cacciati delle rive della Provenza, della Liguria e della Toscana: i Genoresi avean tello loro la Corsica, i Pisani is Sardegas, col soccorso di Genore e di Marzisglia; i principi normanni aveano loro strappato la Sicilia e la beasa Italia, i più ricebi loro posedimenti; e quel'erori guerrieri, dopo veduto più volte i cristiani assaltare ed anche distruggere le loro città dell'Africa e modestare i horo posedimenti di Spagna, sentivano la necessiti e i vantaggi d'un regolare commercio col toro emici (3).

Le città più importanti del Mediterraneo erano Venezia, Amalfi, Pisa, Genova e Marsiglia. La situazione geografica, molti secoli

<sup>(1)</sup> Ann. Coun. Alexiad. lib. VI. pag. 161 e seg.; MURAT. Antiq. Ital. medii avi, t. I. c. l. 900.

<sup>(2)</sup> Dannoto ubi supra, col. 175, 177, 181, 201.

<sup>(3)</sup> MALATTERNA, Hist. Sicul. lib. H. cop. 34; lib. IV. cop. 64.

d'indipendena, l'andamento fermo insieme e prufente del governo, il quasi esclusivo commercio eol greco impero, davano a Venezia manifesta superiorità. Gli altri porti dell'Adriatico, come a dire Bavenna, Ancona e Trani donde facevansi inoltissime spedisioni pei pellegrinaggi di Terra Santa (1), non poteano per sessun riapetto Satel a confronto

Amalí meno libera, ma francatasi dalle correrie e dal dominio de Saraceni col riconoscere l'autorità dei principi normanni, se poco profitto ritraeva dalle sue relazioni con Costantinopoli, compensavasi con un commercio considerevole nei paesi soggetti si Musulmani; e già vedemmo che grandissimi privilegi i suoi mercatanti avvenao ottenuto in Soria (3).

Pia e Genova, sossa quasi del tutto l'autorità de todeschi imperatori, godondo d'una libertà che era in breve per mutaris in assoluta indipendenza, erano per geografica posizione în corrispondenza reciproca, e l'incremento delle lorv richezze dovi renderle a breve andare rivali e nemiche. Spedizioni fortunate contro i Saraceni avenso eccitato il loro coraggio e procacciato richezze (3). Polevano cese più facilenne dei Venezia fare il commercio colle coste meridionali della Francia, colla Spagna orientale, colle province della bassa Italia, colla Sicilia e coll'Africa Settentrionale: le loro navi recavansi pure a Venezia, sulle coste della Soria e nelle tisole vicine.

La Sicilia avea conservato una parte della prosperità che godera sotto i Saraceni: ma i principi normanni essendo in continua guerre, rivolgevano la marineria alle spedizioni militari; e i a Sicilia, non tanto che eservitisse il commercio maritimo; ra santi un luogo di approvigionamento, di deposito e di scambio perforestieri.

Marsiglia, sola città della Francia meridionale che occupasse un posto tra quelle che allora potenza chiamare potenza marilime, univa intorno alla sua bandiera alcane città di Provenza e Linguadoca, che ventivansi riavendo di quell'inerzia che l'anarchia de'secoli precedenti avera in esse ingenerato. Le sue fotte eransi segnalate in belliche spedizioni in un'età che la marineria militare componevasi lutta di privati navigit; dal che

<sup>(1)</sup> Bentan. di Tudela, pag. 8.

<sup>(2)</sup> Gualistino di Tiro, Hist. Hieros, lib. XVIII. cap. 4; Giacos, Vitanac, Hist. (Irient. lib. 1. cap. 3,

<sup>(3)</sup> MURAT. Antiq. Ital. 1. II. col. 885 e seg.

reudesi manifesto aver essa conservato parte della sua prosperità. Dedita al commercio da assai più tempo che le accennate città d'Italia, avea sostenuto irvolgimenti, che spesso ne turbarono la paec e misero in forse la politica indipendenza, senza per questo distruggene il commercio. Situata com'era tra l'Italia e la Spagoa, avez corrispondenza colle città di questa edi quella.

Al commercio del Mediterraneo prendevano ancora non poes parte i Saraccei (1), ni mai le animostità nazionali erano state di minore ostacolo ai traffichi fra i audititi degli Stati guerreggianti. Pare che i Saracceii fossero partititi nulo classi: gli uni, sonza far divario da smici a nemici della loro nazione, andavano continuamente in corso e menavano prede: gli altri, dediti solauente alla mercatura, la esercitavano anche con coloro coi quali il loro sovrano trovavasi in guerra.

Le città or dette non ebbero molta parte nella prima crociata; e senza andare investigando più secreti motivi, basta notare che la loro marineria non era ia quel tempo tanta considerevole da poler trasportare gl'immenal eserciti a Terrasanta. La maggior parte de'erociati recossi in Palestina per la via di Costantinonoli.

Ma avendo l'occhio ai risultamenti, i mercatanti di quelle città tenevano le navi a vista delle coste, lungo le quali marcialo l'esercito de'erociati. Uditi i primi avvenimenti, si diedero premura di fornire viveri e municioni, riportandone in iscanto prezioni carichi, di merci asiatiche accumulate nelle città della Siria (2).

Attivissime relazioni si stabilirono dipoi fra i mercatunti europen i ni nuovo regno di Gerasalemme: in tutti porti d'Italia e di Provenza si tolsero a fabbricare guerrine navi le regule della navigazione si prefezionarono, e divulgossene sempre più la cognizione (3). Le nuove crociate si fecero per mezzo di tragisti maritima e i mercadanti del Mediterrano, dopo averne ricavato considerevoli noleggi, riconducevano le loro navi cariche di merci sissitche (3).

Il grande rivolgimento che avea spinto tanti Europei sulle

<sup>(1)</sup> Hist. Sicul Saracen, apud MURAT. Rerum Italic, script. t. l., parl. tl., pag. 251,

<sup>(2)</sup> Guot. di Tiro, Hist Hieros. lib. VII. cap. 21; lib. XIII. cap. 5. (3) Gauf. Vinisanf, apud Gaur, Hist. Angl. script. 1 II. pag. 273.

<sup>(4)</sup> MERAT. Antiq. Ital 1. II, col. 905.

Nº 1. - IL COMMERCIO AVANTI LA SCOPERTA DELL'AMERICA.

rive dell'Asia ebbe in Buropa una conseguenza, non preveduta al certo dagli autori della prima impresa. I crociati, appartenendo a pessi dove i godimenti del lusos si cominciavano appena a conoscere da pochi, cransi recetti in Palestina gli uni per le città del Moditerraneo, dove l'Industria e il commercio principiavano a difiondere l'agiatezza e la civiltà; gli altri percorrendo le più ricche e florido province del greco impero. L'aspetto di quell'opulenza destava in cuore ai guerrieri d'Europa ammirzione e fors'anche invidia. Si voles per certo gran tempo, prima che ne apprendessero le cause secrete; ma erano bastati pochi istanti per dari lori giusto dei godimenti ond'e fonti il commercio. Le città marittime seppero metterlo a profito, e basti toccare i privilegi che i nuovi signori della Soria e della Palestina accordarono loro fra la prima e la seconda crociata, vale a dire in meno di cinnamariami (1).

Era un grandissimo rivolgimento nel commercio di quelle città. Che se pochi soavano per l'imanzi avventuraris nel porti deli Siria a commerciali impreso che i capricci d'un sultano potevano mandare a male, dipoi i mercatanti europei vi si stanziarono da padroni. Per lo ottenute concessioni i commercianti pagavan tenui gabelle, e talvolta nessuoa. Aveano chiese, baggi, magazzini, rioni particolari, piazzo e mercati cui presedevano magiratta nazionali; per modo che formavano nel nuovo regno una specele di colonie indipendenti. Anzi pare che quei magistrati siendessero la loro autorità sopra i mercanti delle altre moi importanti città, i quali non avendo ottenuto somiglianti privileggi, stavano sotto la loro proteziono (2).

Ora che il commercio dell'Europa coll'Asia prende vita novella, Comm. e parmi opportuno indicare precisamente i differenti luoghi dove <sup>jo Ama</sup> i naviganti delle città del Mediterraneo provedevansi del loro carico.

I documenti del XII secolo nominano dal lato del mar Nero,

(1) Fastoca, Suria dei tre celebri popoli ces. I. pag. 142; I Genevei ne el tenero in Antiochia negli anni 1988 e 1127; a 18fa, a Cesarea, ad Arri nei 1163; a Tripoli nei 1169; a Loodica nei 1108 e nei 1127; i Yeneziani a 1affa nei 1989 e in tutto il regno di Gerusalemea negli anni 1111, 4113, (123 e 1138); i Fismia i 18fa, Caserea di Arri el 4108 e ad Antiochia nei 1108 j i Marigilicai in tutto il regno di Gerusalemme nel 1117 e nel 4136.
(2) D. Vassarre, Ritt. de Longocho, 1111. pag. 531; p Paut, Codier.

29

militare del s. militare ordine Gerosolimitano, num. 132.
Schiar. Vol. V.

Soldalia (Soudak) nella parte meridionale della Crimes; l'eodosia che poi pressi il nome di Confla il dovo il uar Nero comunica con quello di Aori, l'anna all'imboccatura del Don; l'asi sulla costa orientale del mar Nero alla foce del fiume di ugual nome, città già venute in man de Barbari che imoltravansi contro l'impero greco: e Trebisonda a mezzodi del mar Nero ancora dipendente da quello.

A mezzogiorno dell'antica Cilicia, che sotto Il nome di Piccola
Armenia formava un principato quasi indipendente eravi Aiazzo,
la Issus decli antichi (1).

Finalmente tutti i porti della Soria, man mano che i crociati vi piantavano dominio venivano aperti ai commercianti d'Europa; e così Cipro quando cadde ai Franchi.

I Vencziani, che da lungo tempo aveano ottenuto privilegi si vantaggiosi da vera a se soli il commercio del mar Nero, furnono solleciù di farseli rinnovare dopo la prima crociata (2). Ma a corto andare obbero a sostenere la concorrenza de Genovesi (3) e de Pisani (4), i quali tilimi vi fondarono il Portisa Pisanse, che competeva colla colonia veneziana di Tana (3). Giò distrusse affatto i languidi avanzi del commercio de Grecei.

Non appare che i negozianti di Marsiglia mercanteggiassero in quel tempo nel mar Nero. Non era s'uggito senza dubbio ai prudenti magistrati di quella città che ad una rivalità con Venezia sarebbe o tosto o tardi venuta dietro la guerra: oltrechè la concorrenza del'pisani e de'Genoresi dovera accressere le dificolti; ma non si ponno mettere in dubbio le loro pratiche nei principalis mercat della Grezia (6).

Negi altri pott, e specialmente in quelli posseduti dai crociati, era dato libero adito a tutti gli Europei, sena altre restrizioni che quelle provenienti dalla maggiore o minore armonia tra essi e i governi locali; sena altri vantaggi che quelli che polesano ottenere col rendere utili o necessarie le loro relazioni.

- (1) Sanuro, Secreta fidel. crucis. lib. IV. part. 4. csp. 4; Abulfed. Opus Geogr. spud Büsenmas Magasin hist. und geogr. part. V. pag. 302.
  - (2) Diplomi del 1109, 1127, 1136 citati dal Masis, t. III. pag. 28 e 51. (3) Diplomi del 1150 ap. Musav. Rev. Ital. script. 1. VI. pag. 264.
  - (4) Diplomi del 1111 e 1112 citati dal Fassucci t. l. pag. 167 e seg.
  - (5) Pegolotti ap. Paonini Della decima I. III. pag. 39.
- (6) Tissano, Dialogus satyrious nel 1. IX. psg. 171 delle Notices et extrauts des manuscrits de la Bibliothèque roy ale.

Il trasporto delle merci dalla China, dall'India e dall'Asia Interna agl'indicati porti era stato fino alle erociato in mino de popoll di eui faceva mestieri attraversare il territorio, e al quali premeva di conservare quell'industria, e di stornare altri dal parteciparvi (4). È probabilo che le cose durassero in questo stato anche nei primi anni del secolo duodecimo.

Ma quando I guerrieri ebbero fondato un regno nella Soria, e stese le lor conquiste fino alla Mesopotamia, i mercatanti d'Europa tentarono penetrare nell'interno dell'Asia, e andarvi a prendere in persona le mercanzie. Spirito commerciale e amor del guadagno spinsero gli Enropel ai medesimi tentativi nell'Asia settentrionale e fors'anche risalgono a tempi più lontani (2). Poichè non è probabile che i Veneziani, dopo essersi recati in mano il commercio del mar Nero, trascurassero di seguire le vie per cui dagli antichissimi tempi I Greci e i Romani e i Bizantini aveano percorso l'Asia settentrionale (3); e i celebri viaggiatori Nicolò e Marco Polo non saranno stati i primi a percorrere i paesi da loro descritti; ma a noi non pervennero le relazioni di chi li precedette. Il più antico documento è l'itinerario dell'ebreo Beniamino di Tudela composto nella seconda metà del duodecimo secolo. Contemporaneo alle crociate, d'uno de'più grandi rivolgimenti for l'Asia teatro.

Sullo scorcio del duodecimo secolo i Tartari Mongoli, levandosi dalle mai note lor sedi, mossero alla conquista di vasil Statiche appens ne conoceramo [esistenza (4), o che ne sprezzavano la debolezza. Ovunque apparvero, assoggettamo i popoli, deposero i sovrani: le ruine delle città che atterrivano i vaggiatori ne grana tempo dopo che il torrente coll'estenderà e cel dividerati e sovran acassio le sue forze, attestavano quanto costasse il resi-

Ma anche le procelle portano i loro vantaggi. I limiti che separavano i diversi Stati, e accrescevano le difficoltà del commercio, furono tolti dall'invasione de'Mongoli; e scemarono per

<sup>(1)</sup> Minnarora Protructon in Bysanch List. teript. pag. 407. 440 e. 440; Dr. Grecoman, Mém. de l'Acod. des Inner. t. XXXII. pag. 357; t. XXXVII. pag. 476; Amer. historary, Nous. mém. de l'Acod. des Inner. t. VIII. pag. 424; SAINT-MARTIN, Mém. un l'Arménie, t. II. pag. 44.
(2) Augusti, pag. 69.

<sup>(3)</sup> Aun. MARCELL, lib. XXII. csp. 28; ABEL-BÉRUSAT, Now. mém. de l'Acad. des Inser. t. VII. pag. 412 e seg.

<sup>(4)</sup> MATT. PARIS, Hist. major. ad ann. 1241.

così dire, le distanze. Le vie percorso degli escrciti e per le quali, dopo la conquista, trasmettevansi ai generali e ai vassalli gli ordini del Signor dei Signor, divennero tutti ai commercio agevolando le relazioni tra i paesi che attraversavano; si fondarono città o almeno stazioni, in mezzo ai deserti creati dalla matura a exercescitti dal furore dei conquistatori.

Effetto principale di questa lavasione fu di togliere il più potente ostacolo ai viaggi degli Europei nell'Assi centrale, vale a dire l'odio religioso che loro portavano i Mosulmani. Padroni di tutto il paese dal Volga al golfo Persico, a partecipi dei pregiudizii religiosi de'Ioro nemici, i Mongoli mostrarono favore ai viaggiatori cristiani (1). Se non em questo grande avvenimento, gli Europei dopo un possesso ed ana conoscenza passaggera delle coste della Soria sarebbero forse rimesti giporatni dello stato dell'India e della China, fino al passaggio del capo di Buona Speranza.

Anzi i primi viaggi nell'Asia settentrionale di cui ci pervennero la relazioni, anne dibero per motivo il commercio. I Nongoli avenno innodato Russia, Polonia, Ungheria; il principe latino di Analochia per conservari i Ostato diciatroresi vassallo del loro capo. Minacciavano ad na tempo Europa e Palestina. Al papa, al re di Francia, all'imperator di Germania era stato intimato di riconoscere l'onaipotenza del gran Kan: e il terrore era tanto, che a detta d'un contemporane i pescatori di Frisia e di Gozia non osarono nel 1338 recarsi alla pesca delle aringbe sulle coste dell'indibilera (2).

L'Europa rifaita dalle guerre control Musulmani, e minacciata di nuovo flagello, concepi il disegno o di diseigna ia bufera convertendo al cristanessimo i capi Monogli, o di rivolgerta control con incentici. Per comando del Pontefice, poveri frati si posero in cammino per la Tartaria. Annati di coraggio e della paralo cha avea triondato de Cesari e dei distrutori del romano impero, valicati ornibii deserti e mille periodi, giunascro a quella celebre Kara-Korum, men considerevole e meno estesa d'una della più piccole città di Faracia (3), doude provenivano le orde sanguinario che diffondevano la strage e il terrore dalle rive dell'Hong-ho a quello della Vistola. Primi a questo viaggio furnon Ascelino.

<sup>(1)</sup> Sanuto, Secreta fidelium erucis, leb. 1. part. 1. c.p. 1.

<sup>(2)</sup> MATT. Papis, ad ann 1246 c 1238.

<sup>(3)</sup> Remequis, pag. 105.

Por andare al Catai (1), cioè alla China settentrionale, si poteano seguire due direzioni principali, percorse anche dalle carovane asiatiche che apportavano verso Europa le merci dell'Asia orientale: l'una a settentrione. l'altra a mezzodi del mar Caspio.

La prima era probabilmente seguita dai Greci al tempo di Erodoto, ne pare che i lumani la abbandonassero del tutto quando, per la conquista d'Egitto, fa loro agevole fare commercio nei mari dell'India, e padroni d'una parte dell'Asia centrale farono in grado di seguite l'altra via su metzogiorno del Caspio. Unvasione degli Arabli in Egitto e in Asia nel VIII secolo avea costretto i Greci a ripigliarla con nova operosità.

I mercatanti europei recavansi al porto di Soldolio (Sudak) in Crimea, dove, a non dire delle derrate e delle materie gregge destinate al greco impero, provederansi di pellicece e d'altrioggetti ricercati nell'India e nella China; attraversavano il paese
de Cazari dove trovavasi la città di Crim stazione assai frequentata (2).

Varcato il Don e i deserti che lo separano dall'Editic (Volga) s'imbarcavano su questo fiume scendendo fino ad Assara (Sarai) gran mercato poco distante dal mar Caspio sali fiume Actuba influente del Volga. Indi parte per terra parte risalendo l'Actuba pervenivano a Saracano (Sarratschik) sul fiume Saiz (Ural). Seguivasi ancora questa via nel secolo XVI, perocchè ad agevolaria.

<sup>(1)</sup> MARCO POLO lib. II. cap 6.

<sup>(2)</sup> Reneceus, pag. 2; M. Poto, lib. L cap. 1; AREREAN, Opus geogrpag. 261; Eòn. Bastas trad. let. di Kosegarien pag. 19; De Geierne, Hist.
des Huss. L. IV. pag. 343. Tuttsvolls dietro D'Uissescor, Bild. orient. voc.
Crim pous; credere che Sudak e Crim sieu n-uni diversi d'una sola e medesima città.

Selim II seguitando un antico disegno avea tolto a congiungere con un canale il Don at Volga (1).

Chi voleva evitare questo viaggio per terra recavasi per mare a Tana dove risalendo il Don fino al punto della sua maggior vicinanza al Volga, giungeva ad Ucaca (Uwieck), donde drizzava il cammino alla volta di Sarratschik. Invece di risalire il Don, potevasi partendo da Tana e rasentando il Caucaso pervenire a Gittarean (Astrakan) sal Volga poco lungi dalla sua foce (2); indi risalivasi il fiume sino a Sarai e così si perveniva a Sarratschik.

Partendo da questa città, le carovane attraversavano i paesi a settentrione del lago di Aral drizzandosi verso Armalecco (Armalick) nel paese di Gète (5). Più spesso scendevano tra il mar Caspio e il lago di Aral ad Organci (Urgenz) dove chi aveva merci da vendere trovava modo di rinscirsene con profitto. Da Urgenz le carovane, lasciandosl il lago a dritta, risalivano fino alla città di Oltrarre (Otrar), ritrovo de'mercanti vegnenti dalla Tartaria e dall'Asia centralo (\*), donde andavasi ad Armaliek. Allora entravano nel deserto di Lop (Cobi) dov'era Sciamul, snecie di oasi, i cui abitanti erano di si eccessiva ospitalità, se però non era un genere particolare di guadagno, che abbandonavano ai viaggiatori le mogli e le figlie loro. Ivi le carovane si rifornivano per continuare il cammino alla volta di Succuir, rinomato pel rabarbaro, di che i mercanti venivano in cerca dai più lontani paesi. Passavano per Campion (Kan-ceu) ed Ezina paesi senza commercio (5) ma utili stazioni alle carovane che si ntovedevano di viveri.

Tirando verso oriente entravasi in una provincia chiamata Erginul da Marco Polo. Dopo otto giorni arrivavasi a quella di Egrigaia detta Organum da Rubruquis, dov'era la città di Calacia o Coilac sull'Hoang-ho, lodata per fabbriche di bellissime

<sup>(1)</sup> COSTANT. PORTIS. De admin. imp. lib. fl. cap. 42; RURROQUIS pag. 136 e seg.; M. Poto, fib. I. cap. 1; Antus. Opus geogr. psg. 365; Pegolotti apud Pagnini, Della decima t. III. pag. 1; Pantra, Intoria Venesiana part. II. pag. 16.

<sup>(2)</sup> M. Poto lib. I. esp. 1; Pacotorri ubi supra.

<sup>(3)</sup> MOSRIIM, Hist. Tart. ecoles. pag. 196; Pacocotti uhi supra.

<sup>(4)</sup> Prectorri ubi supra; ABELFARACE, Hist. dynastiar. Irad. Istina di Pococke pag. 264.

<sup>(5)</sup> M. P. to lib. l. cap. 35. 37. 38. 39 e 40 ; Forstra, Hist. des découv. t. I. pag. 219 e 396.

stoffe di nel di camello e di lana, che i mercanti diffondevano in tutti i paesi (1). Attraversato il Tenduk celcbre per le favole spacciate intorno ai prete Janni ma più pei suoi lapislazzuli e per le stoffe di fina lana, di seta e d'oro, giungevasi poi a Cianganor (Sciahannor) donde drizzandosi alla volta di Xandu (Sciantu) pervenivasi a Cambalu (Pekin) capitale del Cathay (2).

Alcuni per direzione più meridionale recavansi pel deserto di Kesna da Urgenz a Bocara (3) capitale del Mawarainahar (la Transoxiana degli antichi): di ià a Samarcanda, poi a Casbgar, paese assai commerciante. Passato Cotam (Khoten) e Pevm. dove facevasi gran commercio di seta, di muschio, e di varie pietre preziose, entravano nel deserto di Cobi dove erano le stazioni di Ciarcian rinomata per gemme; di Lop, presso il lago di quel nome dove le carovane rifornivansi di vettovaglie; di Scinscitala e Ciahan-ceu, dove fabbricavansi tele di amianto, l'una assai discosta dall'altra. Usciti dai deserto, dopo un viaggio di trenta giorni giungevano a Sachion (So-cea) nel Tengu (una parte del Scen-si) (4); indi drizzavano il cammino verso Campion (Kan--ceu), e di là a Pechino.

È pure probabile non si fosse abbandonata l'antica via di entrare pei mar Nero nel Fasi, rimontar questo fiume, e attraversato il breve spazio che lo separa dal Kour (Cyrus) giungere per questo al mar Caspio. Tiflis ripetea senza dubbio da quel commercio la sua grande prosperità (5).

Una pericolosa navigazione conduceva al porto di Mangisselak donde s'indirizzavano verso Otrar o al porto di Strava (Asterbat) e di là recatisi a Balach (Balk, l'antica Battra) trovavano la via che in appresso verrò accennando.

Principale oggetto delle due strade indicate era il commercio del mar Nero e di Costantinopoli. Un'aitra a mezzodi del mar Casnio serviva più particolarmente a provedere i porti del Me-

<sup>(1)</sup> M. Pozo cap. 50, 51; Russuques pag. 52. Bisogno convenire con Abel-Rémusal Journal des Savans 1818 pag. 545, che i più di questi nomi non sono Iarlari. Non grà che Rubruquis e Marco Polo abbiano indicato hioghi favolosi; ma la diflicoltà di intenderli bene e di riteneril, e i falli de' copisti gli hanno sformati.

<sup>(2)</sup> M. Poco lib. I. cap. 52. 53. 54; Hist. génér. de la Chine, t. IX. pag. 413.

<sup>(3)</sup> M. Polo, lib. I. cap. 4; De Guiovas, Hist. des Huns f. IV. pag. 343. (4) M. Poto lib. I. cap. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40,

<sup>(5)</sup> Idem, cup. 5.

diterranco. Faceano partenza da Giazza (Aiazzo) nella piccola Armenia, o da Trebisonda e recavansi ad Argiron (Erzerum)(1) mercato frequentato da tutte le earovane, e centro del commercio di questa parte dell'Asia.

De Erzeum, la via correva a Tebriz che, a non dire delle sue fabbriche di stoffe di seta e d'oro, ficervo dalle carovane dell'Asia centrale le perie, l'indigo, le droghe e le altre merci dell'Isdia e della China, potate da navigatori nel golfo Per-sico (2). Partendo da Tauris la via procedeva per Sultania (Sol-Handah), Casibin (Caescia), Damogan e Nishapore, Poi sittraversalo il deserto che la Persia separa dal Maravarinabar, giungevasi a Spauprand (Sodarkan), e quindia Balt (Sol-

Quivi, come ei venne veduto, melteva capo anche la strada che attraversava il mar Caspio. Da Balla Andavasi a Thisica (Thaichken), poi a Seassem (Hinn-abad), di là a Baktiam (Budakhadm) elebre per le miniere di balsesio, che, pena la morte era prolibio asportare senza permissione del re, e finalmente a Carream (Yréhan) luogo mercantile e stazione delle carvona (N), donde pervenivasi a Campion per seguitare fino a Pechino la via cià indicata.

Chi invece voleva recarsi nella China meridionale partendo da Campion si incamminava alla volta di Singue (Nispan-Ja)capitale del Sen-si dove trovavasi l'animale del maschio. L'utinerario del Pegolotti nota un altro ingresso nella China meridionale. I viaggistori continuavano la via di Pechino fino all'Hoang-do, e di là andavano a Cassai. Se con questo nome vuolsi intendere Quanzu (Sen-cina) verso la foce dell'Hoang-do, vi si recavano pel Gune; se Quinsai (Hang-cen-Ja) più meridionale, entravasi dall'Hoang-ho nel canale imperiale. Seguitavano questa via particolarmente i unercatanti che aveano metalli da engiare vana teggiosamente colla carta monetata node servivassa i Chinesi (S).

taggiosamente colla carta monetata onde servivansi i Chinesi (3). Invece di entrar nella China meridionale, da Badakhshan potevano toreere a mezzodi e recarsi nell'India. In dieci giornate si arrivava alla provincia di Bascià (il Baltistan o piecolo Tibet),

<sup>(1)</sup> M. Polo cap. 1. 1; Oderic. sp. Bolland. 14 genn. pag. 986; Pegolotti sp. Pacumt I. III. pag. 9. (2) M. Polo. lib. I. cap. 9.

<sup>(3)</sup> ODRRIC, ubi supra pag. 987; ABULFEDA, Opus geogr. pag. 312. 332. 339. 341; M. POLO, lib. L. cap. 11. 22.

<sup>(4)</sup> M. Poso, lib. I. cap. 23. 24. 25. 31; Arcurena, ut supra pag. 352.

<sup>(5)</sup> Pegolotti ap. Pacsust t. III. pag. 1.

e dopo altri sette alla valle di Scesmur (Cascemire), donde, al dir di Marco Polo, potevasi andare al mar d'India, vale a dire imbarcandosi sopra un influente dell'Indo, e discendendo poscia per questo fiume. Questa strada era forse seguitata siuo dal tempo dei Romani. Un itinerario di cui Tolomeo ci conservò alcuni frammenti (1), prova che dalle rive dell'Eufrate i mercatanti procedevano verso Oriente infino a Battra (Balk) tenendo una via che, salvo alcuni cangiamenti nei nomi dei luoghi, non è differente dalla indicata. Da Battra arrivava ad un luogo che probabilmente era il presente Badakhsban, dondo partivano due vie. Le carovane che volevano attraversare la Tartaria e recarsi alla China settentrionale, indirizzavansi a greco verso il paese che oggi chiamasi piccola Bucaria e l'Eygour, e seguitavano senza dubbio la strada indicata o qualc'altra nella medesima direzione. Le altre fendevano dritto verso Oriente attraverso al Cashgar; o se era richiesto dai loro interessi, reeavansi alle Indie per la valle di Cascemire.

Io questi viaggi di circa sei mesi i viaggistori erano esposti a grandi pricoli, per causa, non pure dei deserti che si deveano valicare, ma e dei barbari e rapaci popoli che incontravano per via. Tuttavolta dalle relazioni dei viaggistori s'apprende che i Tartari, quantunque soliti fare schiavi gli stranieri, protoggerano i mercanti muniti di passaporti. In mezzo alle vaste steppe entre cui si aggiravano in case ambulanti, apprezavano i comodi che il commercia può procurare. D'estate vestivano stoffe di seta, d'oro e d'argento della China e della Persia ¡ d'inverno le pellice della Russia e di solgari.

Anzi dal fatto che diede causa ad una sanguinosa guerra tra Gengie-Kan e il re di Garian sisulta che i Tartari prondenon parte al commercio. Il governatore di Otrar fece assassinare ecenciquanta mercani cristiani, musulumo in ettarti mandati da Gengis-Kan nel centro dell'Asia, inpadronendosi del lor tesori. Gengis-Kan non ottenuta dat re di Carsus la chieta soddistazione, andò ad assalirla, e la riportatune vittoria fu il preludio delle invasioni del Tartari nell'Interno dell'Asia (delle invasioni del Tartari nell'Univerno dell'Asia (delle invasioni del Tartari nell'Univerno dell'Asia (delle invasioni dell'artari nell'Univerno dell'Asia (dell'artari nell'artari 
<sup>(1)</sup> M. Poto, lib. I. cap. 26. 27; T. T. COWEN, Geogr. lib. I. cap. 44 e 12.
(2) Corvino sp. Wausse, Ann. Minor. I. VI, pag. 70; Viscesso Dt Beavass, Spec. hist. lib. III. cap. 73; Carris, pag. 28 e 29; Reseques pag. 13, 14. 15; M. Poto lib. I. cap. 46; Asturasa. Hist. comp. dynast. trad. Lista di Porocke pag. 284.

Per altre vie le merci dell'Asia meridionale e della centrale pervenivano nei porti del Mediterraneo. La invariabile natura de'luoghi ne indicava due. Movea la prima dalle bocche dell'Indo, la seconda da quelle del Tigri e dell'Eufrate. Le merci della China meridionale, dell'India ed anche dell'Arabia, giunte per mare. come indicherò in appresso, al gran mercato di Cambeth (Cambaig nel Guzerate) (1) venivano condotte alla foce dell'Indo, che risalivano fino dov'era navigabile. V'avrà certamente avuto strade locali che apportavano i prodotti dell'India interna alle città situate lunghesso il fiume. Lasciato l'Indo, queste merci erano condotte a Cabul o a Gazna, antichi e celebri mercati sulla frontiera settentrionale dell'India (2); poi attraversato il Candahar, il Tokaristan o la Bucaria giungevano pel Gihon al mar Caspio. Direzione del tutto o quasi abbandonata quando i Tartari rivolsero questo fiume al lago di Aral: e le mercanzie furono allora condotte per terra o al mar Caspio, o alla via che attraversava l'Asia centrale a mezzodi di quel mare, o verso tramontana al Volga per metterle sulla via settentrionale già indicata.

Le merci venute al gollo Persico, seguivano due distinte strade. Potevano sharcare ad Ormos, l'ilimpresso del gollo dove una via correva da meazodi a tramontana passando per Scierman (Kerman) celebre per le sue turchine, per Cobinam (Kérd); costruita amticamente per Pavorire il Commercio tra la Persia e il Segestan, per Sasdi (Izzd) risomata per manifatture e grande mercato, e per Kawin dove univissi coll'altre gli indicata che attraversava l'Asia centrale a mezzodi del mar Caspio. Da Kerman potevasi anche andre direttumente a lend sensa toccare KebleS.

Ma questa via era seguinta soltanto dalle carovane della Penia e da que negonianti, che aveano afari in questo paese. D'ordinario le merci erano condotte per aqua a Bissora, poco distante dalla comune foce del Tigri e dell'Eufrate. I periodi del gollo Persico, la poca peritia de'marinai e la cattiva costrunione delle navi, rendevano necessaria una stazione. Nel X secolo era il porto di Siraf, che I ofipoi abhandonoto, e allora l'isolo di Ricishe and ivennità il deposito delle merci da spediria Bissora. A questa città mettano capo anche carovane che altraversavano la Persia di

<sup>(1)</sup> Saroto, Secreta fid. erueis, lib. I. part. 1. cap. 1.

<sup>(2)</sup> Asour. Opus geogr. pag. 349 e 351. (3) M. Poto lib. I. cap. 43. 44. 45. 47. 48. 19; Openie. ap. Bolland

<sup>(3)</sup> M. Poto lib. 1. cap. 43. 44. 45. 47. 48. 19; Openic. ap, Bolland 44 genn. pag. 987.

levante a ponente, o provenienti dall'Arabia. Le merci erano di là spedite a Tanride o per terra specialmente da Baldach (Bandad) in poi, o rimontando il Tigri: quindi una parte era diretta al porto di Trebisonda, sul mar Nero, un'altra a quel d'Aiazzo sul Mediterranco (1). Molte strade locali e men conosciute andavano ad unirsi a questa via, e per tal modo le mussoline, forse così chiamate dalla città di Mossul in cui si fabbricavano (2), le ricche stoffe di seta e d'oro di Bagdad e della Persia, particolarmente quelle d'Istakar e di lezd pervenivano ai mercatanti d' Europa.

Anche i porti di Soria erano proveduti per mezzo di carovane. Le une, come negli antichissimi tempi, provenivano dall'Arabia, e seguendo invariabilmente le vie indicate ne'libri di Mosè, recavansi per la Palestina ad Antiochia : le altre, movendo da Bagdad, e fors'anche da Bassora, attraversati con infiniti stenti e pericoli i deserti della Mesopotamia, portavano le merci a Damasco, ad Antiochia, ad Aleppo, e ne'varii porti della costa, ove dopo le vittorie de crociati eransi stabiliti i mercanti d'Europa (5).

Le due Armenie e la Zorzania (Georgia), oltre luoghi di transito e di deposito per le comunicazioni coll'Asia settentrionale, interna e meridionale, coltivavano la seta e fabbricavano ricche stoffe. Veneziani e Genovesi aveano ottenuto nella piccola Armenia privilegi che facilitavano le comunicazioni cogl'indicati paesi. Tra gli Stati fondati dai Turchi nell' Asia minore, distinguevasi quello d'Iconium, o di Roum per la potenza de capi, il cui valore e l'ardimento erano stati sovente funesti ai crociati. Oltre i prodotti del paese, come a dire la seta e l'allume di cui facean gran uso le manifatture d'Europa, le navi europee caricavano non pur le merci condotte dalle carovane d'Asia ma anche quelle che vi si trasportavano da Alessandria. Veneziani e Genovesi aveano ottenuto libertà di commercio, e di attraversare il paese per recarsi in Armenia e Georgia. Non v'ha dubbio che ai Marsigliesi erano concessi i medesimi favori. Rubruquis trevò

<sup>(4)</sup> BERTAN. di Tudela pag. 200 e 244; M. Poto lib. I. cap. 6. 7. 46; Ane. Relat. des Indes pag. 10; Saucro, Secreta fid. ernois, lib. 1. part. 1. cap. 1: Openic, ut supra.

<sup>(2)</sup> M. Poto lib. 1, cap. 6.

<sup>(3)</sup> ALD. Agunes, Hist Hierosol. lib. XII. cop. 8; Sancto, Secreta fidel. erneis, lib. I. part. 4. cap. 4.

mercatanti francesi ad Iconio e i panni di Francia erano grande oggetto di commercio a Satalia (1).

Chi non vede quanto per l'Asia centrale dovessero costare i trasporti delle mercanzie dirette ai porti della Soria, dell' Armenia o del mar Nero, sia per la lunghezza e la difficoltà dei viaggi per terra, sia pei rischi delle carovane?

GH Europei, poterano procurrari in Egitto grau parte di queste mercantie; tutavolta le indicate vie non furono abbandonate nemmeno quando il commercio con quel paese fu più libero che mai; perocchè le gabelle esatte dai sovrani d'Egitto nei loro porti paregiavano o forse eccedevano le spese cagionate dai vinggi attraverso l'Asia; oltre di che, a detta di alcuni scrittori, le merci che arrivarano al porto di Aizzo, erano di qualtia migliore di quelle che si compravano ad Alessandria (3). 4.

Istanto anche l'Europa settentrionale continuava a partecipare a quel commercio. Già vedemuno le merci assistiche prima dei secoli XII e XIII arrivare per differenti strade al Volga, diffondersi a levante e a ponente del fuune, quinci al mar Bianco, quindi al Baltico. Marco Polo attesta che al suo tempo i diaspri di Ciartiam erano portati al Ucienca (Fineda) un Volga al disonto di Bolgari (Bulgar). Colà recavansi i Permii a comprare le merci venute pel Volga, ando in iscambio pellice sommamente apprezzate dai Chinesi. I particolari datici dal citato viaggiatore intorno a questi paesi, gli poterno essere fornii doltato dai aegozianti che li percorrevano. Per la Kama influente del Volga, le merci venisno condotte a Cerden e a Peciora, donde alle rive del mar Gicalie deve i Norvegi le ricavevano in iscambio dei prodotti della loro pessegione, delle toro pellicce, e di alcune matterio prime che raccoglierano nel toro paese (3).

(1) M. Paso Ibb. I. cap. S; Privilegi del 1201 e 1245 in favore del Venzinai cisti di Maria I. V. pag. 155. Privilegi in favore del Generoti dell'anni 1204 e 1238; Nous, naim. del L'dond. del Inner. I. III. pag. 411; Nouseres der manuerien I. I.K. pag. 49, 90 e ang.; Brasscopt nag. 462, Pecunson, Hut. M. Peledt. Ibb. V. op. 30; Dec Mennas, Hivosir pag. 171; Saxens unit sipares. Ibi. 1, part. 4, op. 45, Capit. naud. prompette constant for the constant of t

(2) Sanuro, Secreta fidel. crue. part, I. lib. 1, cap. 1.

(3) M. Poso lib. I. cap. 34, 49; in molte edizioni trovasi Cathajo invece di Usciaca ed anche Marsden sostituì quel nome nel testo di Ramusio; Ascur. Opur groge, pag. 365. Vie piu facili e numerose guidavano attraverso alla Russia le merci astatiche ai porti del Baltico. Parte di quelle che giungovano al Caspio risalivano il Volga, l'Oca e la Mosca influenti occidentali del Volga, e arrivavano a Novogorod (1), mercato frequentato dal negoziani Danesi e Svedesi molto prima della formazione della lega Anseatica.

I Russi recavansi pure al porti del mar Nero, dore vedemno in che abbondanna continusaceno da errivare le unerei asisificie. Rubruquis attesta che al tempo del suo viaggio, nel seculo XIII, i Russi vi portavano pellicce ed attri prodotti del passe, ricevendo in iscamibio stoffe di cotone e di seta e drogle. Nel Mi secolo I Veneziani avenuo con quel passe un'attiva corrispondenza, e teneno un console a Sudak (2).

Le merel asiatiche risalivano il Don, e i suoi influenti, e o per navigazione interna, o per vie di terra di cui non si ponno indicare precisamente le direzioni, giungevano a Novogorod (3).

Seritori distinti dubitarono che le merci asiatiche fossero dai mari Caspio e Nevo trasportate al Battice (1). Ma oltre i monumenti del X e dell'XI secolo da un accennati, le tante un-nete ranhe che si trovano in quel pases, attribuite al commercio (3) da dotti accademici del Settentrione, seritori e monumenti del secolo XIV comporano queste relazioni: ed credibile sian sussistite nell'intervallo dei secoli XI, XII e XIII. Non men certo è il commercio del titorate del Battico cola Rissia. Tra le attre prove, un diploma del 1886 ondes si rende manifesto dei Russi venivano a Lubeba e i Lubebasi in Russia. Novella perva aggiungono attri documenti sobrei che ne raccontano avere un re di Danimarca depredato nel 1437 quantità di meri russe nel porto di Sleswich p perocchè quali altre mercanzie dalle asiatiche in fuori potensis portar dalla Russia priva di manifesture com'era in quel tempo? (3)

- (1) Weauennagan, De Rebuspublicis Hauscat. part. tV. cap. (8; Darre, De inhumano jure naufr. pag. 177.
- (2) RUBRUQUIS pag. 3, 4 e 10; GIUSTINIANI, H st. Venet. t. U. pag. 29; MARIN, Storia 1. VI. pag. 69.
- RIBANO, pag. 4. 7 e 53; Schlözen, Neuen deutschen Merkur, 1800;
   III. pag. 166; Santonius Geschichte des Hanscatischen Bundes, t. I. pag. 380 e seg.
- (4) Austricio, Disquisitio de munmis arabeis in Suegothia repertis, inter Nova acta societ. Upual. 1. 11. ps. 79 e seg.
  - (5) East.(6) Westphal. Monum. incil. 1. 1. col. 1286; Lambat Διακό, lies Nor-

Ora sulla scorta dei documenti pervenutici verrò toccando dello stato dell'industria e del commercio della China e dell'India, affidandomi a Marco Polo.

A Cambalu (Pechino), cioè la città del Signore, arrivavano tante merci, soprattutto sete e pellicce, da provederne l'universo mondo. Una parte di queste mercanzie vi giungeva pel fiume Pulisangan (Lu-keu-ho) influente del mar Giallo. Marco Polo non indica su tutto il resto del littorale alcun porto mercantile fino a Quanzu (Hieu-sing) verso la foce del Caramoran (Hoang--ho) il cui porto era capace di molte navi da commercio e da guerra. Il gran canale che corre da Pechino alla China meridionale rendeva inutile una navigazione marittima, da se stessa pericolosa. Questo canale attraversava il Caramoran, limite tra il Catay o China settentrionale, e il Mangi o China meridionale. In quest'ultimo erano moltissimi porti mercantili. Dove il canale imperiale univasi al Quian (Yang-tse-kiang) era Caynguy (Scina-ceu) donde esportavasi riso e granaglie per Pechino: alla foce di quel fiume era Singui (Kin-kiana) dove tanta era l'operosità mercantile, tanti i navigli, che Marco Pelo teme non l'accusino di esagerazione in ciò che dice: timore ch'ebbero comune con lui coloro che ne scrissero dipoi,

Tra le città mercantili di questa parte nomina Sangni (Saug--ca) dore facerasi gran traffico di lavori chinesi, e Nanghin (Nonkin), una delle città più cetebri e più mercantili della China meridionale. Verso l'imboccatura del Sien-tang era la città di Quissai (Hang-cer-fja) vale a dire città del cicle, dove finiva il canale imperiale, vantata a gara dai viaggiatori per grandezza e commercio.

A ponente di Quinsai, sulle rive del mare era il porto di Gampu (Kam-phu) ritrovo di tutte le navi straniere che andavano a mercanteggiar nella China.

Il porto di Fugiù (Fia-ria) en poco frequentato, con tutto che la provincia di Conca (Poblera) di cui è capitate, produca alcuni oggetti di commercio. Parlando della barbarie degli abitanti Marco Polo si accorda coi vaggiantori arabi del IX secolo. Notavansi nella stessa provincia Unghera (U-ki-kicn) dove fabbri-cavala bello nochero secondo un nuovo metodo ordinato dal

dalbingenses, apad Westphal. Monum. ined. 1. 1. col. 1779. Chi desideri maggioti particolarità consulti la dissertazione di Basaucseu, De Orientis commercio cum Bussia et Scandinavia medio evo. Halium 1825. gran An; Caugiù (Than-ceu) dove davan fondo le navi dell'india cariche di zucchero, di pietre preziose, di perle e d'altre merci, mercalo continuo a capione di tanti negotianti nazionali e foresiteri che vi concorreano: finalmente Zeitum (Thacissan-Ceu-fa secondo gli uni, Saunt-yo-teuro secondo altri) uno dei porti più operosi e più mercantiil di quella contrada, arsenale delle navi chinesi impiegate ne commercio dell'India (1).

Marco Polo attraversò la China per recarsi al regno di Wienrien (Peyu) e da quello di Mien (Ara). Langhesso la via che lo condusse al prime trovò molte città notabili per commercio, per industria, per fabbriche di stofe di seta, 40 roc e di colone; osservò che le circostanze del Carmorna abbondono di zenzevero; attraversò il Tibet, provincia rovinata dalle guerre e poco incivilia. Nella provincia di Caindu (Song-ning-fia) raccoglievansi garonia, is enezvero, cannella cel altra sperie. Vi si trovavan turchine; eravi un lago con perle di cui il sovrano linitava la pesca affinichi labbondanza non en ivilisse il prezzo. Ostumavano prostituir le donne ai forestieri siccome gli abitanti di Siamul.

Andando al regno d'Arv visitò la provincia di Sindinfa (Singiaufa) delle più ricche della China e recessi a Sinitigai (Sui-riocittà considerevole al confluente del Kiang e del Ma-lu, dove fabbricavansi stoffe di scorza per abiti di state, e stoffe di seto. Il fiame e i suoi ranal servinano a trasporto attivissimo di mecanzie. Di là passò nella provincia di Amu, la cui principale industria consistera in allevar cavalli da condurre nell'India.

Nel recarsi pol da Pechino al porto di Zeitum dove instarcosi, passò per Pazanfu (Pec-tin-fa) dove tessevansi stoffe di seta e d'oro, e voli l'eggerisatmi; per Sanglu (Moon-fa) dove facevasì bellissimo sale, della cui fabricazione descrive il natodo; per Singli (S-ceu) in riva ad un gran finue peco distante dalla sua foce, per mezzo del quale vi giungevano molte meri di seta e drophe, grande entrata per le dogene. Visito Tudinfa dove immenso il prodotto della seta, operosissimo il commercio: Singuinatu (En-tañ-ceu) dove il canale imperiale congiungevasi al fiume Nelko, che scorreva verso Pechino, e assicurava di vettovaglie l'immensa città. Attraversata elcume

<sup>(1)</sup> De Guigres, Hist. des Huns, t. IV. pag. 169; Apetz, trad. lat. d'Ebn Batuis pag. 24; M. Polo lib. II. cap. 77; Abulflda, Opus geogr. pag 275; Vedi Klatroff, Journ. Asiat. I. V. pag. 44.

altre poste su quel canale arrivò a Quanzu, per la via descritta. Marco Polo, che esaminò quanto risguardava il commercio e l'industria, che descrisse il metodo della fabbricazione dello zucchero, del sale e della porcellana, non disse parola del the e del suo uso, sebben siane menzione nella relazione degli Arabi del IX secolo pubblicata dal Renaudot (1); nulla del tribunale marittimo somigliante agli ammiragliati curopei, esistente nel porto di Kam-phu, per giudicar le contese tra i mercatanti venutivi per mare. La grande geografia imperiale della China, c la descrizione particolare della provincia di Cekinng data in luce sullo scorcio del secolo XVII, fanno fede dell'esistenza di quello molto prima del viaggio di Marco Polo (2); e vedemmo che gli Arabi yl aveano un cadi per giudicar le contese che insorgessero tra loro (3). Questo viaggiatore afferma ciò che altri intorno all'uso della carta monetata, anzi nomina diligentemente le province dove avea corso, e nota che gli stranieri obbligati a riceverla in pagamento erano in tal modo costretti a comprare altre mercanzie, in luogo delle vendute. Non dice aver trovato Europei nelle città marittime; con tutto che documenti contemporanei facciano fede che ve ne aveva (4).

Essendesi Merco Pelo recuto per mare ad Ornus, non ci tramise nessona parichostria interno alle vied itera ta le diverse parti dell' nolla colla China; tuttavolla è certo che le comunicazioni non si restringerano alle maritime. Le province dell'India finitime alla China avenno da tempi autichissimi attivo relazioni commerciali con questo paseo per terra. Gli sertitori chinesi l'attestano sotto la dinastia dei Song (1906), apenta dal Mongoli: ambascialori dell'India accompagnati da negozianti recavansi in China pel deserto di Servesi (3). Queste relazioni non che cessare, dovean pittotte a umentarsi mano mano che la China ricuperava la pace interrotta dalle guerre civili, e dalle invasioni del Tartari.

Questo paese mantenne relazioni commerciali per terra anche

<sup>(1)</sup> Anc. relat. pag. 31.

<sup>(2)</sup> KLAPROTE, Journ. Asiat. 1. V. pag. 40.

<sup>(3)</sup> Anc. relat. pag. 9 c 14.

<sup>(4)</sup> RUBRUQUIS Pag. 91; M. POLO lib. II. cap 18. 59. 66 e 67; Andrd. de Perugia ap. WADDIRG, Anuales minorum, 1. VII. pag. 51; Oderic. ap. BOLLARD. 14 gènn. pag. 990.

<sup>(5)</sup> AREL-REMUSET, Now. mem. de l'Acad. des inser. 1. VIII. pag. 118; De Guiures, Mêm. de l'Acad. des inser. 1. XLVI. pag. 511.

b\*1. — IL COMMERGO AVANTI LI SOPRIA BILL NUZINCA. § AN Colle contrade vicine al mar Glaciale. Partendo da una citia a settentrione dell' Honagolo che probabilmente era Phijotala, hotan, il viaggiatori pissavano il deservo di Sciamo e recavansi a Caracoruna. Altraversati i pessi a mezzodi e ad oriente del lago Baital, arrivavano ad un paece chiamato Ta-han dai Chinesi, dai Giapponosi Ofa-feon, che ora forma parte della siberia (1). Que viaggi, ove siano avvenuti e per motivo di commercio, non potenso avere altro seope che di precurarsi le pellicee del Settentrione dalle caravana venute dalla Russia o dalla Siberia fina la lago Baitala. Ma sono completure, come quel che i Chinesi avessero spinto fa navigazione fino al Kamsciatla e alla "faificaria.

Vuolsi aucera seguir Marco Polo e i viaggialeri contemporanei nella descrizione del commercio martitimo dei paesi oggi compresi sotto il noue di Tonchin e di Cochinchina, confinanti col celste imperco. Davano alcunei droghe, e un po d'oro; faceano alcuni caubbii colla China mieridionale e col paese di Loccak (Combolio) dove trovavansi dendi di elefante e conchiglia chiamate porcellana bianca (caurr) che in motte contrade vicine sevirund in monest. Il porto Malacca nella peniola di quel nome era il ritrovo generale delle navi provenienti dalla China c dall'India, dopo distrutta Singapor dal re di Sian.

I presenti paesi d'Ava e di Pegu erano poco inciviliti; vi si facea qualche cambio, principalmente d'oro con argento nella proporzione di cinque ad uno.

Il Bengals faceva gran commercie di tele di cotone, droghe, auccheno, riso de enunchi (2). Il porto di Scilingon (Scintigeno) aveva ordinarie corrispondeuze con Malacca e Cambois. La costa di Coromandel, così sovente esposta a les territis da obbligare i padri a vendere i figli, si provedera di riso su quella del Malabra (3). A Murphil e Monsul (forse l'antico repro di Orisson) facessa considerevole commercio d'avorio, di diamanti e signatuto di bei lessutti di cotone (3). Il Baniani che applicavansi al traffico avean voce di probità; si esperti e officiosi che nissuno poteta far senza cele lor servigii.

Rimpetto a Seilan trovavansi perle, sulla pesca delle quali

<sup>(1)</sup> Idem t. XXVIII. pag. 508. (2) Barros, Decad. Jib. I. pag. 86.

BARROS, Decad. Lib. I. pag. 1
 M. Poto lib. II cap. 43, 45,
 Oderic. ap. Bollaro. 11 gent Schiar. Vol. V.

<sup>(4)</sup> Oderic. ap. Bolland. 11 genn pag. 988; M. Polo lib ttt. cap. 21. 22.

Marco Polo somministra preziosi particolari (1). Al porto di Kaël sulla costa orientale della penisola indiana vicino al capo Comorin, ed a quel di Culan sulla costa occidentale, davan fondo le navi provenienti dal golfo Persico, dall'Arabia e dalla China meridionale, scambiando le merci de' lor paesi con quelle di cui abbisognavano. Colà pigliavan terra anche i negozianti arabi e persiani che conducevan all'India i cavalli di cui era mancante. Il regno di Deli (Calicut) dava droghe di varie specie, e vi concorrevano negozianti di tutti i paesi quantunque vi fosse l'uso di depredare le navi che dessero a traverso. Anche ai porti di Canam (Tanah) e di Cambaia, quello in fondo, questo all'ingresso del golfo che separa il Malabar da Guzarate, gettavan l'ancora i navigatori dell'India e della China, scambiandovi le lor mcrcanzie con quelle provenienti dal golfo Persico e dal mar Rosso. Colà pigliavan terra quei che partivano da Ormuz per trafficare nell'India (2).

. Ma e la costa di Malabar e quella di Guzarate erano infeste da corsari, di cui era tanta la rapacità e l'ardimento che, al dire di Marco Polo, davan purghe ai negozianti perchè deponessero le perle o i diamanti se mai ne avessero inghiotiti per sottrarii (3).

Intorno alla navigazione degl'Indiani, ed alla costruzione delle loro navi, quel viaggiatore somministra strane particolarità conformate da relazioni moderne; tacendo poi affatto quanto alla direzione del commercio nell'interno.

Dobbiamo a lui le più esatte notizie di quel tempo intorno al commercio delle isole vicine alla China e al Hidia. A greco della China era Zipungu (il Giappone) che produceva oro, perte, pietre preziose; ma glis tranieri stentavano ad esservi ammessi per commerciare. Nel mar che bagua la parte meridionale della China, rimpetto al golfo di Sceinan (Hai-man), e di là dall'isola di questo nome v'avez gran numero d'isole abhondanti di drogte; i, negozianti impiegavano un anno tra l'andata e il ritorno, in causa de' monsoni.

<sup>(1)</sup> Ihid. cap. 20.

<sup>(2)</sup> Bestam di Tudela pag. 53; Sasuro Seer. fid. erue. lib. 1. part. 1. cap. 4; Eas Barura trad. lat. di Apets, pag. 45. 46. 47; M. Poto lib 1. cap. 41; lib. III. cap. 20. 24. 25 26. 27. 29 e 30; Oderic. ap. Bottaso. 48 genu. pag. 988; Auur. Opus grogr. pag. 271.

<sup>(3)</sup> Lih. 111, cap. 27.

Non è ben certo se Marco Polo dove nomina l'isola di Giava intendesse parlar di Borneo; ma è probabile i Chinesi svessere currispondenze con Borneo per provedersi di droghe, di cei, a detta di quel viaggiatore, era tanto fertile che la maggior parte di quelle che andavano in commercio era tirata di là; ond'è che net porti della China quella merce era a visissimo prozzo.

Giava minore (Sumario) era frequentatissima da Saraceni, dava canfors e aromi non conosciuti in Europa. A Panfur, uno de'regni di quest' isola, raccogliernati il 1890; e vi si faceva questo strana geacere di commercio: i mercanti compravan pelli di scimie ivi nuuerossissime, e dipelatele, dai neuto e da sleun'altra parte in fuori, andavan lungi a venderle per pelli d'aomini di remoto pasce.

Seilan (Toprobana degli antichi, Serendiò degli Arabi) era allora come negli antichissimi tempi eentro al commercio del mar Rosso, dell'India e della China, ricca principalmente di ru-bini, zafiri, topazii, amatiste e altre pietre preziose. Parlando di quest'isola, Marco Polo accenna l'usanza de'navigatori arabi di servirsi di carte geografiche.

Dell'Arabia, del mar Rosso e dell'Africa parla dietro ai raccondi degl'Indian che attribuivano il nome d'India Seconda alte coste d'Africa, co' cui abitanti aveano corrispondenza. Le merdi astitiche arrivavano il Egitio come anticamente, o pel mar Rosso, o a traverso della Nubia e dell'Abssima (1). Il Caire, chianuto Bablionia degli Europe, ere centro delle relazioni col mar Rosso, o per d'questo marte coll'Arabia, coll'India e coll'Africa orientale.

Inoltre l'Égitto riceveva, come anticamente, i prodotti dell'interna Africa; i de tutta aveva protutu la sua nutica e celebre industria, a malgrado del governo arbitrario, e de' confinni sconvolgimenti militari: suni era stata introduta con fellec esito l'arte di purificare e raffiane lo socchero. Gli Europei andavano a far loro provigioni d'ordinnio ad Alessandria; pare però che anche Damieta e alcune altre men considerevoli città partecipassero a questo vantaggio. E, co-sa mervajigiona, a queste commerciali corrispondenze non noquero le quasi centinue estilità sussistenta per le crociate, fra i sovrasi d'Egitto e gli Europei. Lo spaccio delle merci assistiche era tanto profittevole agli abitani et al faco, che i sultani d'Egitto on chi luscro mai i loro porti a mercanti

<sup>(1)</sup> V. il lib III. di M. Poro e Sanuso, Scereta fid. erucis lib. L. part I. cup. (.

d'Europa. Aggiungi che questi, oltre a legname e metalli, come un lempo i Greci, vi portavano vini, olio, sapone, zafferano, coralli, stoffe di seta, panni, e spesso, ad onta delle leggi, armi e munizioni di guerra; le quali importazioni europee oltre che sopperivano ai bisogni del paese, erano mezzi di scambio coll'Arabia e coll'India (1). Non durarono però inalterate queste relazioni coll'Egitto. Talora in causa delle troppo considerevoli gabelle che i sultani esigevano, tornava meglio agli Europei caricar le loro navi nei porti della Siria esenti di dazii; quando i sinistri delle armi cristiane in Palestina nol permettevano, ripigliavan la via dell'Egitto. Anche i decreti de'concilii e le bolle de'pontefici che interdicevano ogni relazione co' Musulmani avranno apportato ostacolo al commercio, particolarmente durante il secolo XII e nella prima metà del XIII. Ma si apporrebbe male chi, in quanto concerne l'interesse pecuniario, prendesse per norma le concessioni, a i divieti delle leggi. Del resto la politica de' reggitori modificò le proibizioni religiose, eircoscrivendole al commercio degli schiavi e delle armi o munizioni di guerra. Ma non che conformarvisi, tanti sono i ripieghi, le sottigliezze, le contraddizioni che può suggerire l'amor del guadagno, in alcune città i negozianti si divisero , parteggiando gli uni pe' cristiani , gli allri pe' musulmani; singolare situazione che cagionò sovente grandi disturbi ai governi di quelle.

Uscente il XII e durante il XIII secolo, si fissarono meglio le corrispondenze dello città marittime del Mediterraneo cell'Egitto. Tutte si diedero alterno per ottener privilegi, o almeno protezione in un paese la cui importanza andava erescendo umno umno che i dissatri de'eristimi faccam prevedere vicina la perdita di Terrasanta (3). Gli stessi Templori, menici de'Musulmani.

(1) JOHNVILLE, Vie de name Louis, pag. 31; Relazione d'Ascelin, rilata dal doll. Webb, Archeol. of London, 1. XXI, pag. 104; Santto, Secreta fid. cruc. lib 1. part. I. cap. 4; lib. II. part. II. cap. 6.

(2) Si pomoo citare come principali documentii per Fia, atti del (161 e 1175 adduil del Prosect II. Rug 98, e un tratatuo del 1225 sp. Pagnini, della decima, I. Il pag, 198; per Veneria i instatti del (125 e 1238 sp. Marin, I. IV pag, 263 e I. VI, pag, 373; per la Franca ĝia statui del valor del 1270 sp. Marin, I. Vi pag, 263 e I. VI, pag, 373; per la Franca ĝia statui del valor del 1270 pag. Rei-mund, Estr. des his. Arades pag, 520 e seg.; per Genoso un tratatuo del 1290, Noticer des mausors de la 618; da fiar, I. XI, pag, 33; per la Ca-tologa e la Sisilia, sti del 1266 e 1628 sp. Captura, Memoria etc., III. pag, 33; un tratatuo del 1289 sp. de Saxy Chrestossable arade 1. II. pag, 31; un tratatuo del 1293 sp. de Saxy Chrestossable arade 1. II. pag, 31; un tratatuo del 1293 sp. de Saxy Chrestossable arade 1. II. pag, 31; per del 1293 sp. de Saxy Chrestossable arade 1. II. pag, 31; un tratatuo del 1293 sp. de Saxy Chrestossable arade 1. II. pag, 41, e on altro del 1293 sp. deposmor II. VI, ouc. 7

fatto trattati di commercio (1). Anche il papa ebbe relazioni diplomatiche col soldano di quel paese per offrirgli una specie di diritto delle genti fondato sulla reciprocanza (2).

Talvolta gli Europei stendevano le operazioni commerciali anche verso il mar Rosso: tuttoche si debba credere che il sultano, temendo non pregiudicassero gl'interessi de suoi sudditi, vi si opponesse (5).

Anche agli altri Stati settentrionali dell'Africa rivolgevasi il commercio europeo. Nel secolo XII si stabilirono regolari corrispondenze con que'paesi. Veneziani (4), Genovesi (5), Pisani (6), i Marsigliesi (7), il re di Sicilia (8) e più tardi i Barcellonesi (9) vi fecero commercio attivissimo: vi avevano stabilimenti dipendenti da consoli nazionali. Anzi ai Pisani aveva il re di Tnnisi ceduto l'isoletta di Tabarca, dove potean darsi alla pesea del corallo, e che serviva loro di stazione pel commercio d' Egitto.

Gli Europei strinsero corrispondenze anche col sovrano di Marocco (10); anzi alcuni scrittori affermano avere, sullo scorcio del

(1) Trattati del 1282, 1283, 1285 ap. Reinaud, come sopra, pag. 513, 545 e 552.

(2) RATRALDI, Contin. Ann. Baronii ad ann. 1247; De Sart, Chrestomathie arabe 1. II. pag. 48.

(3) Documenti addotti dal Faqueci t. Il. pag. 83, 87, 90 e 94; Sasuro, Secreta fidel. cruc. lib. I. part, I. cap. 4,

(4) tdem part. IV. cap. 3; Documenti citati dat Filiasi, Sull'antica commercio dei Venetiani pag. 23 e 27 : Trattati del 1251 e 1271 ap. Marin. t. IV. pag. 280 e 282.

(5) Trattato del 1167 citato dal Fanucci 1, Il. pag. 47; Trattati del 1250 e 1272 : Notiv. mêm. de l'Acad. des Inter: t. 111. pag. 109 e 110.

(6) Trattato del 1167 citato del Fanucci 1. II. pag. 49; Trattato del 1230 ap. Masis I. IV. pag 277; Trattato del 1265, ap. Liisio, Cod. Ital. dipl. 1.1. col. 1067; Raunzs, Geschichte der Hohenstaufen und ihrer Zeit, t. V. pag. 405 ne cita altri.

(7) Rures, Hist. de Marseille, pig. 102 e 104; Statut. Massilia lib.1. cap: 18 e lib. IV. cap. 16.

(8) Trattato del 1230 ap. LEHRITZ, Cod. jur. gent. dipl. 1. I. pag. 13. (9) Trattati del 1270, 1274, 1278, 1285, 1289 e 1292 up. Carmant, Memoreas etc. 1. IV.

(10) CAPPARO, Ann. Gen. ap. Munist. Rerum Ital. Script. 1. VI. col. 277; Trattato del re di Aragona del 1274 ap. Carmant t. IV. pag. 7.

secolo XIII, i Genovesi (1) ed i Francesi superato il capo Bogiador, ed esser giunti fino al tropico.

Non havvi documento che provi aver gli Europei tentato di farsi addentro nell'Africa per motivo di commercio; lo stato delle nostre cegnizioni listorno a quel paese, e le difficolis che provano anche adesso gli Europei per penetrarvi dà ragione del silenzio degli sertifori. Ma gli abianti dell'interno advansi a questi viaggi con grande operosità, e non era senza importanza nemmeno la loro industria.

De qualunque luogo partissero, le carovane doveano attraversare il desseto per giungere al Niger. Il documento più vicino al tempo di cui pario è l'itinerario di Ehn Batus che riaggiò in Africa nella prima metà del secolo XIV. Partito da Segenesse nel presente regno di Fez, e attraversato il deserto, giunge a Tombucto, la cui ricerca diè tanto da fare ai viaggiateri modernic. Gò chegli dies interon al l'ispatibili del Regri, agli scambii che in alcuni luoghi faceransi colla semplice esibirione dei reciproci oggetti, Jali direzione d'una via da lui seguita nel ricorno, e che si albattera in quella che menava in Egitto, è conforme a quanto fu sertito e prima e poi (3).

Gli Europei tiravan dall'Africa principalmente avorio, cera; pelli, corallo, polvere d'oro, zucchero e stoffe di pelo di capra.

Rispetto all'Abissinia, alla costa di Zanguebar, e alle vicine isole di Socotora, di Madagascar, e delle Maldive nulla aggiungono gli scrittori (3) a quanto ho già altrove indicato.

Per estes che fesse il commercio delle città del Mediterrane,

menta. non è da paragonare con quello dei due secoli seguenti. Quan
stato unque essi negozianti facessero il possibile per esitare le bromerci, e difionafera il idesiderio ue'paest dov'erno anoneo,

nosciute, la condizione dell'Europa non permetteva considerabile consumo (1); e circescrivendo le operazioni commerciali a

poche città, e in queste a poche persone, la specie di monopolio che ne seguina, e razione di inunoma guadagnii. Ce ne

<sup>(1)</sup> Foliella, Hist. Comens. sp. Gronov. Thesaur. antiq. et hist. Hol., pag. 399; Gressissano lib. Ill. fol. (11; Pietro n'Arano, Conciliator differ. 67; Petranca, De vita solitoria, lib. Il. sez. 6, cap. 3.

<sup>(2)</sup> ASCLITZDA, Opiis geogr. pag. 210 e seg.; Ens Bateta pag. 46 e seg.

<sup>(3)</sup> M. Poro lib. III. cap 34-38.

<sup>(4)</sup> Musat. Antiq. Ital. medis acri, 1 II. c. l. 318 c 419.

convince il prezzo enorme delle merel asiatiche nel XIV secolo, quando, essendo le corrispondenze meglio fissate che ne' precedenti, più frequenti le spedizioni, più esteso lo spirito eommerciale, poteva farsi maggior concorrenza tra i venditori (1).

Per conservarsi questi vastaggi, i negozianti andavano difiniciendo favole intorro al laoghi delle produzioni, e a mezzi di procurarsele (2). Inoltre dalle leggi e dalle tarifiedi quel tempo appare che le materio non variarsono, e che il commercio presente non ha fatto, per questo rispetto, novelle scoperte (3).

Ma le mal ferme relazioni tra le città marittime ed i paesi dove i loro negozianti andavano a fare le provigioni, e le continne ostilità fra di esse cagionarono grandi variazioni.

I greci imperatori, la cui capitale, dopo essere stata il centro del commercio del mondo, non vi partecipava on che a scapito, mossi da secreta invidia contro mercatanti che disprezzavano sona a poterno far senza, conecdevano e ritiravano privilegi per capriccio; ora sesceivano, auti perseguitavano con una specie di furore i Veneziani, chiamando a surrogarii: Genovesi ed i Pisani; ora riconomitavansi con quelli a danno del loro rivali; ora finalmente ammettevanti tutti, Isaciando a quegli avidi negozianti a ceru di rovinarsi a vicenda (3);

Nè più stabile era il commercio di Terrasanta. I deboli successori di Gofredo, i principi che aveano ottenuto sovranità particolari nella Soria, accordavano privilegi senza aver forza di assienrarne la fruizione, e stavano ad osservare le discordie senza

(1) D. VAISSETTE, Hist. de Languedoc t. II. pag. 503; 1. III. pag. 24; 1. IV. pag. 519; Papox, Hist. de Provence t. II. pag. 355.

(2) JOHNVILLE, Hist. de soint Louis, e note di Du Cange, prg. 36.
(3) Status. Massike, ined. ann. 1228. §, de Ribagio; Capitulare nauti-

(3) Mattal. Massilae, Intel. ann. 1228. 9. de Ribogio; Capitulare nonticum pro emporio veneto ann. 1256. cap. 116 e 117; Santo, Secret. fidel. orne. lib. I. part. I. cap. 1. 2. 3; Caprant I. II. pag. 3. 9. 17. 19; Assine de Jerusalem, Coar des Bourgeois, incel. cap. 22.

(4) Ecco I principal privilegi dalla seconda fino alla quarta crecista in cui avvenue una robiazione a Costantinogal, in furva del Piand nel 1127. Breve hist. Pianno, pp. Mears. Remm. Isol., neipt. t. VI. col. 165; nel 1120; Cinto ald Farmeric I. Il. pp. 215; in faver dei Versenziani nel 145; pp. Marst t. III. pp. 202; nel 1190, 151 pp. 204; nel 1190, 151 pp. 205; 
posa rinascenti tra i mercatanti delle varie città; anzi talvolta vi s'immischiavano, tirandosi per tal modo addosso nanvi nemici. Questi particolari avvenimenti, e la guerra che spesso metteva a repentaglio le conquiste de cruciati, rendevano il commercio ancor più precario nella Soria, che nel greco impero.

Le città del Mediterraneo non consideravano le crociate che come fonte di guadagni.

Mentre i franchi guerrieri prodigavano il sangne e le ricchezze, queste citlà si facean pagare per aiutarli a far conquiste di cui raccoglievano esse sole i vantaggi (1). Anzi talvolta esitavano a vendere la loro assistenza ai crociati, o per non interromper le reciproche guerre o per non mellere in pericolo il loro commercio coi Musulmani : laonde uno scrittore contemporaneo le accusa di orcuparsi assai più dei loro interessi, che del grande scopo della liberazione di Terrasanta (2). Se i crociati perdevano un porto della Soria, esse metteansi attorno ni Musulmani sollecitando di conservarvi i loro stabilimenti; se ricadeva in man de'crociati, rivendicavano gli antichi privilegi; salvo a disertarne ai nuovi disastri. Venuta a mano de Saracini sullo scorcio del secolo XII quasi tatta Palestina e Gerusalemme, mentre che una compagnia di Pisani stabilità in Soria faceva eroici sforzi per difendere contro Saladino gli ultimi avanzi delle conquiste de primi crociati, i magistrati di Pisa, per ischivare le rappresaglie minacciate, faceano il possibile per cattivarsi la

(1) Ecco le date dei principali privilegi accordati dopo quelli che ho già indicato. Ai Veneziani, privilegio del principe di Antiochia del 1467, ap. Foscarini, Hist. Litt. Venet, pag. 15; del re di Gerusalemme nel 1191 ap. Fanurci 1. 11. pag. 141; di Gibles signore di Biblo (Byblos) nel 1217, ap. Marin, t. IV. pag. 254; del signore di Bayruth nel 1224, ivi pag. 253. Ai Pisani, privilegio del principe di Antiochia nel 1154, ap Linia, Cod. Ital. dipl. 1. 1 col. 146; del medesimo nel 1170, sp. Murat. Antig. Ital. medii avi, 1. II. col. 908; del medesimo alla compagnia pisana desta degli Umili, nel 1199, ap. Lünig, come sopra, col. 1059; del medesimo nel 1216 ap. Murat. come sopra, col. 918; del conte di Tripoli nel 1187, ap. Mural come sopra, col. 909; del signore di Tiro nel 1188 e 1191, ap, Murat, come sopra col. 911 e 915; del re di Gerusalemme nel 1157, ap. Lünig, come sopra col. 1046; nel 1169, 1182 e 1189, ap. Mural, come sopra, col. 907, 909 e 914. Ai Genovesi dal principe di Antiochia nel 1169, sp. Lünig, come sopra 1. 11 col. 2037; nel 1489, ap. Murat. come sopra, rol. 921; dal re di Gerusalemme nel 1191, ap. Fanucci, come sopra, pag. 141.

(2) Dandolo, come sopra, col. 375; Pilleray, Hist. do s. Louis, t II., pag 254; Jacob, Vistiac, ap Boxoles, pag 1059.

henevolenza del sultano, e stringevano maggiormente le relazioni coi Saraceni d'Africa e delle isole Baleari (1). Venezia, dimenticando le più atroci ingiurie, accostavasi di nuovo al greco imperatore, secreto alleato del soldano d'Egitto; Genova seguitava l'esempio delle rivali (2).

La conquista di Cipro nella seconda erociata produsse più durevoli conseguenze: nè più cessò d'essere importante pel commercio dell'Europa coll'Asia. I Marsigliesi vi ottennero privilegi sul finire del secolo XII (5); le altre città del Mediterraneo nel seguente.

Entrante il XIII secolo, i più illustri guerrieri d'Europa giungevano a frotte nelle città maritime coi loro cheant'; nè bastando questi alle spese del tragitto, andavano per costo dei Veneziani a far conquiste in Dalauszia (4). Poco dipoi, dimentichi dello scopo della loro intrapresa, assalivano Costantinopoli severendo alla politica e alla cupidigia de medosimi, che non paghi degli immensi e quasi esclusiri privilegi di fresco ottenuti in quella città (5), volenno faranen padroni.

Occupata la capitale, l'impero greco venne diviso. La quarta parte fu data à principe che salire sul trono, il resto ad lutri parte fu data à principe che salire sul trono, il resto ad lutri confederati, ma de conquistari più presto che conquistato. I Venezinai si fecero assegnare le sole più grandi e meglio coltitate dell'Arcipelago, la parte del Pelopaneso dove fiorivano le più helle manifatture, specialmente quelle di stet; e evennero al assicurarii una serie non interrotta di porti militari commerciati dall'Adriatico al Basforo. Ebbero la quarta parte della capitale dove la faceano da sovrani e trattavan da pari col usovo: imperatore. Si dice perfino, che misero il partito di fissarvi il assette della loro repubblica (6). Certo è che mentre si recavano in anno tutto il commercio dell'impero greco ne trasportavan. l'industris a Venezia affinchè quando pure perdessero la conunista, non il avesero danno.

<sup>(1)</sup> Trattati del 1182 e del 1185 citati da Raumer nell'opera sovraccennata, nota 6 pag. xxxvi.

<sup>(2)</sup> Art de vérifier les dates, t. I. pag. 441; Nouv. mémoires de l'acadé-

mie des inscriptions t. III. pag. 106 e 108.

(3) Privileg. del 1180. Affar, stran. Nº 114.

<sup>(4)</sup> VILLEMANDOCIS Cap. XIII e XIV; Dandolo, Chrom. Venet. sp. MURAY, Rerum Ital. script. t. XII. col. 320 e seg.

<sup>(5)</sup> Privileg. del 1200 ap. Masix, t. III. pag. 310.

<sup>(6)</sup> Trattato del 1205 ap. Maria, I. tV. pag. 98; Sanda, Storia civile venetiana, pag. 620.

Debole parte dell'impero restò ad un principe greco formando l'impero di Trebisonda, città delle più importanti pel commercio europeo nell'Asia. Per quanto dovesse essere esosa a quel principe una repubblica che aveva avuto tanta parte delle sue spoglie, tuttavia prevalendo lo spirito di commercio e la necessità, i Veneziani ottennero l'ingresso nel porto di Trebisonda (1); divenendo per tal modo padroni del commercio del mar Nero. Ciò non pertanto venne fatto ai Pisani di ottenere dal nuovo imperatore di Costantinopoli libera entrata ne'porti del suo Stato (2). Ma i Genovesi, toceando per questa rivoluzione commerciale un'immensa perdita, mossero ai Veneziani una guerra disperata ehe cessarono per alcune concessioni ottenute nel 4245; ma privatine di nuovo (3) in conseguenza d'una rottura sopravvenuta nel 1257 a San Giovanni d'Acri, si volsero più che mai a pensieri di vendetta.

Nè l'occasione tardò, Cogliendo il destro delle discordie e debolezza de' Latini a Costantinopoli, aiutarono il greco imperatore a risalir sul suo trono, e in premio sottentrarono ai Veneziani in tutti i vantaggi. Fra le altre ricompense ottennero il sobborgo di Pera, uno dei punti di Costantinopoli più favorevoli al commercio, con sì grandi privilegi che in breve non ebbero più rivali nel greco impero (4).

Avveduti come i Veneziani, fortificarono Pera, formandone quasi una città loro propria. Padroni del commercio del mar Nero, stabilironsi verso la fine del secolo XIII in nna parte della Crimea, senza ehe si opponessero i natii; e Teodosia, chiamata Caffa da essi, in un con altri luoghi meno considerevoli, divenne scala del loro commercio (5).

Ciò non pertanto Veneziani e Pisani continuarono ad essere ammessi nei porti del greco impero; ma eon minor favore dei

- (1) Trattato citato da Ramusio 1. If. pag. 12.
- (2) Diploma del 1207 citato dal Fanucci t. II. pag. 221; Privilegio del 1214, ap. Llime, Cod. Ital. dipl. t. I. col. 1062; PACHIMPRO, Hist. M. Palarolog. lib. II, cap. 32.
  - (3) Trattato citato dal Manin, t. IV. pag. 198; Dandolo ap. Munat. Rev. Ital. script. 1. XII. col. 366.
- (4) Trattati del 1261 ap. Du Canue, Hist. de Coust. app. pag. 9. (5) Niceroau Garcora lib. IV. cap. 5. §. 4; lib. V. cap. 4. §. 1; lib. XI. cap. t. ff. 2. 6; lib. XVII. cap. t. f. 2. Da un documento citato dal SACT, Chrestomathie arabe t. II. pag, 47, risulta che vi avevano un magistrato nel 1286; Oderico, Lettere ligustiche pag. 164, crede meno autico lo stabilimento di Caffa ; Vedi Hase, Notices et extraits ecc. t. XI. pag. 336.

Genovesi; di là novelle eause di guerra tra quaste regubbliche. I Genovesi furono assaltit dai Veneziani nel loro possedimenti; ma essi no fecero tal vendetta che i lor superbi rivali (†) per poco non andarono in rovina: La potenza e floridezza di Genova non era mai stata si grande; e si sarebbe insignorità del commercio curopeo, se la prudenza del suo governo fosse andata del pari colla fortuna e cel coraggio de'suoi guerrieri, e se una costituzione difettose e interne discordie non le avessero presto interrotto i vantaggi del funda presidenti per interrotto i vantaggi del funda presidenti per pesto interrotto i vantaggi del funda pesto pesto pesto interrotto i vantaggi del funda pesto pes

I mercatani veneziani, superati dalla preponderanzi de Genovesi nell'impero, andavano a malineuore a Costantinopoli; speso anche vi portavan periodi. Gli stabilimenti che avesti conservato a Soldalia e a Tama, il loro commercio a Trebisonda e nelle circostanza andavan perdendo la primiera prospettia. Li Asia minore, ia Soria, Cipro ed alcune isole vicine, dove aveno per conocrencii le altre città, non davan doro sufficienti vantaggi (3). Per non perdere il fratto delle corrispondenzo stabilite in tutta Europa, e provodersi di mezi onda appiagra el sompre erescenti domande, fecero disegno di collegarsi stabilmente dell'Egitto.

Il senato veneziano prevedeva la vicina perdita della Palestina; ma facendogli in pari tempo mestiori di rispettare la idec religiose, cercò ed ottenne il consentimento del papa. Solenni trattati assicurarono alla repubblica libero commercio in Alessandria. e facellà di tenervi no consolo (3).

Alfine è perduta Terrasanta; San Giovanni d'Acri conquistata nel 1291, e uno storico italiano non fa caso di questo avvenimento se non pel danno derivatone al commercio (4).

Dissi che le continue ostilità fra le repubbliche italiane crano un'altra causa delle variazioni dal commercio sostenute. Pisa e

- (1) Nicerono Gencosa, lib. IV. cap. 5. 5. 4; D'plam. non. 1268, ap. Mass, 1. IV. pag. 336; Pacinisso, Hist. M. Palatologi lib. II. cap. 32 c. Hist. Andron. lib. III. cap. 18; Ferreti Vicentini Historia ap. Monat. Renun Ral. seript. 1. IX. col. 987.
- (2) Pacumenso, Hist. Andron. lib. III. cap. 45; Documento del 4287, citato dal Marin 1. VI. pag. 69; Pegolotti ap. Pacauri 1. III. pag. 77. 80. 88. 95; Villani, Historia lib. VIII. cap. 27, ap. Munax. Rerum Ital. script. 1. XIII. col. 264.
- (3) Sanos, Storia civile veneziana lib. V. cap. 15. pag. 248; Trattato del 1262 ap. Mania 1. IV. pag. 263.
- (4) Villani lib. VII. cap. 444, ap. Mcaar. Rerum Ital. script. 1. XIII. col. 338.

Genova venivano alle prese prima ancera di ottenere dall'imperiale autorità quelle concessioni che ne suggellarono l'indipendenza, rendendole veri Stati sovrazi. Si uniscono per conquistar la Sardegna, poi se ne disputano il possesso coll'armi; la la brama di distruggere e sscheggiare gli stabilimenti de'saraceni in Africa le ricongiunge; ma le rivalità di commercio le soingon a nuoro querra (1).

L'avidità del guadagno rinfocò l'animosità delle città maritime quando s'accorsero de vantaggi che potano cavare daltivitore de' crociati in Palestina. Pisani e Veneziani obbliando la causa' comune cui dovena servire, e i soccorsi che al sapettavano i crociati, si disputaron coll'armi il vantaggio di giungere primi (2).

Quind'inmanzi, ne' due secoli di cui vo delineando il quadro; fiu una serio di guerre commerciali tra pius, Genora e Venezia, interrotte soltanto da alcane tregue, se puossi dire esservi state tregue mentre continuava a praticarsia la princira persino a danno degli alleati, sena che i governi avessero mezzo di tener a segno i sudditi. Aggiungerantie le frequenti ostilità coll'impero greco dove ciascuna di quelle città cercava privilegi, vendicandosi col-l'armi se revisiva no totoli o ricussit.

Anche quando non contenderansi l'una all'altra a mano armata il dominio del mare, o qualche tregua parea sopire le contese, cercava ciascuna attribuirsi un diritto esclusivo sulla pornion di mare ond'era circondata. Venezia dicevasi sovrana dell'Adriatico, Genova del golio che da le isi noma (3). O con astusia o colla forza arrogavansi una specie di protettorato sui navigatori delle città men notenti.

La stessa Marsiglia che fino al tempo delle pretensioni di Carlo d'Anjou sul reeme delle due Sicilie avea partecipato di raro alle guerre marittime, contenta di far rispettare dai Genovesi l'indipendonza della sua bandiera, non si guardò sempre da questa ambizione (a).

I Veneziani furono poco favorevoli ai primi crociati, contro i

<sup>(1)</sup> Bened, Imol. Comm. ad Dantis comecd. sp. Munat. Antiq. Ital. 1. 1. col. 1089; Sucosto, De regno Italia lib. VIII.

Dandolo, Chron. Venet. ap. Murat. Rerum Ital. script. 1. XII. col 256;
 Navagero, Spria Veneziana, ap. Murat. Rerum Ital. script. 1. XXIII. col. 963.
 Sarri, Del dominio del mare Adriatico, Venezia 1686; Busos, De

dominio reipubl. Genuensis in mari Ligustico, Roma 1641.
(4) D. VAISSETTE, Hist. de Languedos, t. III. pag. 531.

quali i Greci concepirono presto sospetti e secrete nimicitie; ma poichè videre che aleuni porti della Soria stavano per essere aperti ai loro visuli, non userono più riguardo al sovrano di Costantinopoli; e alle costui minacce di rivocare i lor privilegi, risposero col cercare di torgli le isole dell'Arcipelago, che lor tornavano più a conto (†):

"Ma quando il re di Siellia si acciase ad occupare il Peloponineso, prevedendo i danni che ne sarebbero lor derivati se quel paese dove fiorivane le-più belle manifatture fosse vennto a un principe operoso, cangiata politica, si riconciliarono co Greci per guerrenziare il tenuto i rivate (2).

... L'interesse di combattere un'emula movea talvolta queste città a leghe o tregue: tolta la cansa, tornavano all'armi. Pisa e Genova che si faceano da quattordici anni guerra accanita a cagion della Corsica, si rappatumano per tema che il commercio d'Amalfi non terni in fiore sotto la protezione del re di Sicilia, e per la speranza di distruggere quest'antica città. Conseguito l'intento, formano lega offensiva e difensiva per far contrappeso alla potenza di Venezia (3): ma rotta poco poi quest'alleanza, successero sanguinose guerre tra le due repubbliche. Poi quando Carlo d'Aniou si accinse a sostenere coll'armi le sue pretensioni al trono delle due Sicilie. Pisa e Genova temendo non ne erescesse il commercio della Provenza, accostaronsi col rivale di Carlo d'Anjon, che lor prometteva privilegi. Allorche la catastrofe del 1282 ebbe dissipato i lor timori, rappero di nuovo a guerra per futile pretesto, e Pisa fu ridotta all'orlo della sua ruina (4).

Non conveniva a Venezia haciarla distruggere: ma mentre essa accingevasi a soccorrerla, i Genovesi la prevennero dichiarandole nna guerra che pose in pericolo la stessa Venezia.

Di tuto adombravansi queste gelose republiche. Se una accongevasi che la sua rivale aveva ottenuto privilegi in un paese, non davasi pace se non glieli facea perdere, o non ne otteneva almeno di somiglianti. Se un nuovo Stato dava aria di partecipare ai lor vantaggi, gli davan addosso. Nel 1460 Pisa striugosi

<sup>(1)</sup> De rebus gestis Manuel., pag. 164 e seg.

<sup>(2)</sup> Trattato del 4147 citato dal Marin, 1. III. pag. 57 e seg.; Fazzulo, De rebus Siculia dec. II. lib. VII. cap. 3.

<sup>(3)</sup> Trattato del 1268 ap. Laus, Delioiæ erudit. 1. 111. pag. 269.

<sup>(4)</sup> Cafforo sp. Munat. Rerum. Ital. script. 1. VI. col. 409.

con Firenze, per impedire a Lucea di fabbricarsi un porto; e poco appresso collegasi cou questa per timore non si congiunga con Genova. Dall'altra parte Genova già signora d'una porzione della Riviera di ponente, mirava ad impadronirsi di Nizza per distendere il suo dominio infino al Varo.

Anche quando avean parte in qualche avvenimento che toccava l'ordinamento politico dell'Europa, quelle città non proponensi che l'interesse. Se i Pismi finno opera che il re di Castiglia sa sublimato all'impero, si fan promettere anticipatamente privilegia negli ereditaria suoi Satti (1), Quando, verso si principio del XII secolo, gl'imperatori di Germania e d'Oriente fanno gara di secretaire sidmenza sull'Istala, Pisa e Genora si chiariscon pel primo, perchè Venezia stara col secondo. Questa si vendica on fare seculorer les sur rivali dai porti dell'impero greco e della Sicilia. Deco poi, avendo il difidente imperatore (2) ecculos anche i Venezian Genoresi e Pisana vi sottontrano (3) ma per poco; perchè la potenza maritima di Venezia fisca pamar ai Greci, cui del resto, igiava poco l'alclacata delle altre due repubbliche, deboli com'erano, e di opnosti leteressi (3).

Quando l'Italia era lacerata dalle fazloni de Guelfi e de Ghibellini, costante regola delle città maritime fu di far il contrario delle loro rivali. Genova parleggia pei papi, perchè Pisa è di parte imperiale: poi per odio contro Carlo d'Apiou capo della parte guelfa, si chiarisce favorevole ai Ghibellini (3).

Di ricambio i lor nemici ne ledono gl'interessi commerciali; l'imperatore fa insorgere i paesi o soggetti o alleati de' Genovesi; il papa ribella ai Pisani la Sardegna.

Gli accordi cou sovrani di cui non conoscevano gli ulteriori discordi reglonarono sovente a quelle città disturbi da cui non seppero seupre trarsi. L'imperatore Eurice VI, fatto disegno di conquistar la Sicilia, indusse ad aiutarlo nell'impresa Genova o Pisa allora in guerra tra case, proponendo a ciascuna privilegi esclusivi nei porti che proponevasi di conquistare (6); ma

<sup>(1)</sup> Lisse, Cod. Ital. dipl. t. l. col. 1066.

<sup>(2)</sup> Navagero, Storia Veneziana ap. MURAY. 1. XXIII. col. 974.

<sup>(3)</sup> Diploma del 1172 citato dal Fanucci 1. Il. pag. 62.

<sup>(4)</sup> NICETA CORLATE, Annal. Manuel. Comm. lib. V; Girranus, Histor. lib. VI. cap. 40.

<sup>(5)</sup> Caffaro sp. Menax. Resum Ital. script. 1. VI. pag. 555 e 586.
(6) Diploma del 1193 citato dal Faqueci t. II. pag. 151.

dato ch'egli ebbe corpo al disegno, portò via le ricebezze della Sicilia, distrusse le manifatture, annullando i privilegi concessi alle sue alleate, che accusandosi l'una l'altra d'inganno, ritornano a guerra (1).

Spesso poneano per principal condizione alla loro assistenza la distruzione d'una città rivale, e la sua esclusione dai porti della potenza assistita. Così i l'isani nel 1437, alleati dell'imperator Lotario contro il re di Sicilia, saccheggiano Amalfi (2); nel 4156, in prezzo della loro sommissione all'imperator Federico, ottengono che i navigatori di Provenza e di Francia siano esclusi dai porti delle due Sicilie (3). Nel 1257 Pisa e Venezia collegate contro Genova mettevano a ferro e a fuoco gli stabilimenti di questa in Soria, tristo spettacolo ai Franchi di quel regno, e motivo di allegrezza ai Musulmani che recavansi in isperanza di riconquistare un paese che non avea che difensori siffatti (4).

Genova, come vedemmo, ne fece aspra vendetta; superato il più forte pregiudizio di quel tempo, si accostò con un imperatore condannato dalla Chiesa (5), contre un monarca protetto dall'auterità pontificia; e fatta orgogliosa dai prosperi eventi, non cessa di eccitare a ribellione le isole rimaste ai Venezianl.

Ma una concessione commerciale bastava a riconciliare queste repubbliche: Così i Veneziani nel 1175 promisero di non più molestare i Pisani nell'Arcipelago, purchè sottoponessero a un dazio le merci che vi trasportavano. I Pisani, per quanto a malincuore avessero veduto un principe di Fiandra salire sul trono di Costantinopoli, gli furone subito interno ad assicurario della loro devozione e cercare d'essere ammessi ne'suol porti (6). Quando poi, grazie al ristabilimento del greco imperatore, i Genovesi divennero potentissimi in Costantinopoli, i superbi Veneziani sl umiliarono(7) per essere tollerati in un paese, d'una parte del quale il loro doge continuava a intitolarsi sovrano.

L' insubordinazione dei sudditi metteva spesso in gravi imba-

<sup>(1)</sup> MURAY. Ann. d'Ital, t. VII, pag. 86.

<sup>(2)</sup> Chron. Pisan. sp. Munat. Renum Ital. script. 1. VI; Chron. incd. ap. FARUCCI t. I. pag. 247,

<sup>(3)</sup> Dipl. avn. 1162 ap. Monar, Antiq. Ital. medii avi. 1. IV. col. 253. (4) MURAY, come sopra 1, IV, col. 403 e seg.

<sup>(5)</sup> Lanz. e Coss. Collectio concil. t. IV. pag. 992.

<sup>(6)</sup> Documenti citali dal Fanucci I. II. pag. 224 e seg. (7) NICEPOSO GREGOFA lib. IV. cap. 5. §. 4; Diplom. ann. (268 ap. Maxix t. IV. pag. 336.

razzi i magistrati di quelle fixiose e turbionien repubblice, rispetto a sovrani cui norava tuliu usare riguardi. Coi, quando Pias, a dopo esserue stata esclusa per alcuni anni, ottenne nel 1193 di trafficare nel porti del greco impero, molti Pisani continuarano a correggiare sulle coste del Peloponneo; e quando l'imperatore no mosse querela, i mugistrati gli diedero una risposta che, es non l'impotenza di farsi offichedire, attetatva almeno la loro destrezza nell'etdurder una dificholit (1).

Finalmento le guerre fra queste città traevan sempre origine da contese nate tra individui per avidità di guadagno nei porti dove erano ammesi. Così, terminata appena per medizioni del pontefice una guerra sauguinosa tra Pisa e Genova, si riaccese nel 1161 in causa di violenze usate dai Pisani ai Genovesi in Costantinopoli (2).

Tuttavolta nè le caçioni discorse, ne le ruberie de jopoli barbari, che andavano succedendosi sulle rive del mar Nero e di Azof, tolsero al commercio marittimo di andar sempre aumentando. Indicato i passi e lo vie onde le merci straniere veniunano a negozianti europei, non è inutile esaminare con quali mezzi le pobessero augustare.

Nei tempi antichi, i navigatori, per provederne Roma, andavano a cercare le merci ne'tuoghi che le producevano, pagandole con metalli preziosi; alla qual cosa attribuiva Plinio l'esaurimento della moneta nell'impero (5).

Se i primi Europei che strinsero relazioni coll'Asia quando il commercio riprese vita, avessero dvuto seguitare l'usu degli antichi, le loro imprese avrebbero trovato grandissimi ostacoli. È generale opinione che il denaro fosse rarissimo in quel tempo. Potrebbe darsi però che in gran parte dell'Baropa una tal rarità non fosse che maneanza di circolazione per difetto d'industria, o per poca filucta in coloro che prendevano a prestito. E se questa riflessione è fondata, sarebbe possibile riconoscere che ne'passi dove l'agricoltura e l'industria aveno fatto qualche passo, vavea sufficiente circolazione di contante, da poter pagare in denaro una parte delle merci sasiative.

<sup>(1)</sup> Documenti citati dal Fanucci t. II, pag. 158, 160, 161 e 162.

<sup>(2)</sup> Folietta, Genuens. Hist. sp. Gronov. Thesaur. antiq. et hist. Ital. 1. 1. col. 267 e 268; Caffaro, Ann. Gen. sp. Murax. Resum Ital. script. t, VI. col. 280.

<sup>(3)</sup> Patrio, St. nat. lib. XII. cap. 18.

Ma, generalmente parlamdo, i negozianti europei non andavano in ecros delle merci nel luoghi di produzione, un nei porti del Moliferrauso dove giungevano per commercio interno. Pare dimonstrato che ne procurassero la più gran parte per meza di baratti, o, che è lo stesso, coi denari ricavati dalla-vendiu di la contra di dalla-vendiu di orgetti trasportati dall'Europei cel anche le rarissime volte che i negozianti curopei andavano direttamente sal luoghi di produzione, nortavan seco oggetti di sembio (1). Na quali erano!

Fino alle crociate il maggior consuno delle merci saistiche, facevasi nell'impero greco, dover l'indistria producera illora moltissime cose opportune agli scambii. Di queste cose, che ripeteano il valore non dalla materia ma dal lavoro, andavan vaglissimi i samiharbari abitanti delle rive del mar Nero, che incambio davano grani, pellicce, legname da costruzione, ed altrettali abbondanze del loro paese.

Uscito questo commercio di man dei Greci, i Veneziani e gli altri del Mediterraneo sottentrati tendevano continuamente ad estenderlo a tutte parti d'Europa; e dovunque penetrò il desiderio delle merci sasticine fu mestieri trovare i mezzi di soddisfarlo. e ne crebbe l'industria.

Giò avvenue principalmente in Italia. La Lombardia, la bassa Lalia, o principalmente la Sicilia, grazie all'ubertà del suolo, producevano assa più dell'occorrente; mentre moltissime città sulle coste, opportunissime al commercio marittimo, o per la poca estensione, o per la sterilità del territorio non potean raccoglière quanto bastasse.

È besal vero che alcune avean cereato supplirvi con utili aquisti; così la Consica ai Genoreia, ai Pissani la Sardegan fornitano granaglie, legnante da costruzione ed altre materie greggie; così i Veneziani aveano conquistato la Dulmazin e molte isole verso l'arcipelago; ma i prodotti di quegli stabilimenti non hatavano ad un consumo la cui importanza, collegata coni era alla sicurezza e all'esistenza dello Stola, evar evan escesaria la rezazione di speciali magistrati, e vi supplivano con grani stranieri, principalmente della Sicilia (2).

(1) M. Poto lib. t. cap. 1; Pegolotti ap. Pacnini, Della decoma t. tit. passim.

(2) Trattato de' Veneziani col re di Sicilia nel 1175. ap. Marin 1. III. pag: 201.

Schuar Vol. V.

Le città d'Italia, e soprattutto Venezia, conobbero che la sola industria potea fornire i mezzi di scambio (1).

Importantissime fra le operazioni degl'Italiani furono le manifatture di seta che dapprima tiravano greggie dall' Egitto, dalla Grecia, dal Peloponneso e dall'Italia meridionale. Questa industria, introdotta nel greco impero nel sesto secolo, ne aveva arricchito molte province, e ritardato la decadenza. Durante le guerre che verso la metà del secolo XII mossero agli imperatori d'Oriente, i re di Sicilia la rapirono al Peloponneso, donde trasportarono a Palermo molti operal (2). La fabbrica delle stoffe di seta si estese in breve al continente dell'Italia. È comune opinione che si esercitasse prima a Lucca : ma probabilmente la conobbero nel XII secolo anche i Pisani e i Genovesi (3). Secondo alcuni storici fu portata a Venezla soltanto nel XIV secolo da alcune famiglie lucchesi, fnoruscite durante le guerre civili. Ma uno statuto del 1248 interdice il commercio della seta agli esattori delle tasse imposte ai fabbricanti (4); il che viene a dire che non pure esisteva allora in Venezia, ma che vi era tanto antica e fiorente da poterla aggravare di tasse a pro dell'erario. Di fatto non è da supporre che i Veneziani, accorti com'erano, non cercassero un'industria così preziosa, o quando il cattivo governo dell'Imperator Manuele scoraggiava i fabbricanti del Peloponneso (5), o quando la rivoluzione del 1204 li rese sovrani dei paesi più industriosi della Grecia.

Como, Brescia, Bologna, Mantova, Verona, Perugia e moltissime altre (6), e sopra tutte Firenze (7), si diedero a fabbricare stoffe di lana, nel che le avea precedute la Francia meridiouale (8). Perfezionando questa industria, gl'Italiani conseguirono due vantaggi. Dai paesi stranieri, dove i metodi di fabbricazione

- (1) Pillasi, Sangio sull'antico commercio de' Veneziani pag. 139 e seg. (2) Munat. Ant. Ital. medii avi 1. 11. col. 105 e 406.
- (3) Otto Passinguises, De rebus gestis Federiei lib. Il. esp. 23.
- (4) Manis, 1. III. pag. 226.
- (5) NICETA CONIAT. Annal. imper. Manuel. Comuen. lib. VII. cap. 4.
- (6) MURAT. Antiq. Ital. 1. U. col. 865 e seg.; Pegolotti ap. Pagnini. Della decima 1. III. pag. 412. 141, 145, 149;
- (7) Ricci, Notizie storiche delle chiese fiorentine, 1. IV. pug. 257; Paaxim, Della decima, t. II. lib.tV. cap. 2; Tinanoscin, V eterum Humiliatorum mommenta, I. I. pag. 167.
  - (8) FANTULE, Storia ecc. 1. 11. pag. 81 e 82,

erano ancora manchevoli, e la mano d'opera a bassissimo prezao, traevano i tessuti grossolani pel popolo a buonissimo mercato; e di ricambio asportavano l panni fini, ne quali il lavoro superava di lunga mano la materia; con utile considerevole al paese.

I Venciani avevano anche stabilito fabbriche nei paesi stranieri dave maggiormente abbondara la materia greggia (1). Trasportarono nella loro cititi l'arte del vetro conosciuta nell'impero greco, e principalmente a Tiro, dove fortiva ancora al tempo delle crociate (3). La pittura ad olio sul vetro, la cui scoperta fu da molti attribuita ad un tedesco del secolo XV, era praticata a Vencala nel XIII (3).

Tatti i rami d'industria conosciuti in quel tempo arricchivano questa città, centro del commercio italiano, come l'Italia lo era dell'europeo colle altre parti del mondo. Vi aveano stabilimenti i negozianti di tutti paesi, senza distinzione di popoli o di religione, eccetto gli ebrei, che pare vi trovassero poco favore (4).

Il sale diventò in breve uno degli oggetti più considerevoli di cambio cegli straineri (3): il Venezia il reia al Importante Il commercio, che si creareno magistrati appositi per soprantendervi. Pare vi si applicasero anche i Gemovesi (6), e four di dubbio lo estesero maggiormente quando furono quasi padroni del mar Noro, donde se ne travea abbondanza.

Holia di quel tempo era agitatissima da rivoluzioni e da sciagure d'oqui genero, e tottavia, non che fermare i progressi dell'industria, pare abbisno cooperato ad estenderli. Nelle gravi guerre che le città dovean sostenere, non bastando più alla difesa dello Stato gli eserciti nazionali, fo mestieri sasoidare milizie; e venendo quindi la forza rispettiva a dipendere non tanto del coraggio e dal sumero de cittadini, quanto dala richetze, i (commercio era mica via di procurarele: e gli esiglisti, costretti a cercarsi sistio in terra strairiera, vi portavano la loro Indu-

<sup>(4)</sup> MARCH 1. UV. pag. 260.

<sup>(2)</sup> Sanuto, Vite dei duchi di Venezia, sp. Musar, Rerum Ital. seript. 1 XXII. col. 390, Guoristamo st. Trao lib. UI. cap. 3.

<sup>(3)</sup> Munat. Antiq. Ital. 1. U col. 359, Mann, 1. III. pag. 227.
(4) Pegolotti ap. Paonini 1. III. pag. 130 e passim; Filiani, Suggio null'antico commercio dei Veneziani, pag. 61. 62. 85.

<sup>(5)</sup> Maris 1. V. pag. 42 e seg.

<sup>(6)</sup> Trattati del 1292 e del 1340 col marchese del Curretto, sp. Dumont t. I. part. I. pag. 277 e part. 11. part. 192,

stria. Alla fine del XIII secolo non v'avea paese d'Europa dove non fossero Italiani, che sotto ogni sorta di nomi vi escreitavano il commercio. I primi aveano abbandonato la patria in causa delle guerre civili; poi li seguirono altri tratti dall'esempio e dai guadagni dei primi.

Quante ricchezze non si dovettero accumulare nelle città che per la lor posizione erano centro dei cambii! Quanto a trasporti marittimi andavano inganzi a tutte Pisa. Genova e meglio Venezia. Sebbene i casi della guerra dessero talvolta ai Genovesi momentanea preponderanza, i Veneziani conservarono sempre la potenza più salda e la più grande influenza sugli affari e sul commercio d'Italia. Anche tutti i porti sparsi sulle coste di questa penisola cooperavano al movimento generale. Ravenna in questa via avea preceduto quella Venezia da cui fu poscia oscurata ed oppressa (4). Antico del pari e di più lunga durata fu il commercio d'Ancona, che talvolta s'immischiò nelleguerre de' grandi Stati rivali (2). Da un documento del 1257 appare che in Palestina le erano stati concessi i medesimi privilegi che a Genova, Pisa e Venezia (5); ma rendesi in uno manifesto che per lungo tempo era stata troppo debole per ottenerli, e che i suoi navigatori mercantavano sotto altrui protezione. Sul finire del secolo XIII le sue navi frequentavan Cipro, e il suo porto serviva all'asportazione dei prodotti dell'industria di Firenze, la quale valevasi poi del porto Telamone, ora quasi sconosciuto, nello Stato sanese, quando le guerre le impedivano quei di Pisa e d'Ancona (4).

Anche Lucca aveva un porto, la cui costruzione desto dapprima la gelosia di Pisa; ma collegatesi poscia le due città, un trattato comune del 4185 aveva loro assicurato privilegi nelle isole Baleari (5).

Più debolmente partecipavano al commercio marittimo i porti della bassa Italia, Napoli, Amalfi, Otranto, Briudisi, sottoposti colla Sicilia al medesimo sovrano, pure possedevano alcuni

<sup>(1)</sup> Dandolo Chron. Venet. ap. Musatoni, Rerum Ital. script. t. II. col. 363.

<sup>(2)</sup> NICETA CONIAT. Ann. Manuel. lib. Vt. pag. 131.

PAULI, Cod. dipl. del S. M. Ord. Gerosolim. mm. 438.
 Pegolotti ap. Pagnini t. III. pag. 35. 51. 60. 96. 453 c seg.; Pagnini

<sup>(4)</sup> Pegoiotti ap. Pacsisi t. III. pag. 35. 51. 60. 96. 153 e seg.; Pacsisi.
Della decima t. 1. pag. 28.

<sup>(5)</sup> Privilegio del 1185 citato dal Fanucci 1, II, p. 114,

vantaggi in paesi stranieri (1). La Sicilia aveva aggiunto la coltivazione dello zuechero (2) a quella della seta in cul precedette il restante dell' Italia. La distribuzione delle mercanzie italiane o straniere secondo i bisogni locali, e la spedizione ne' paesi vicini dove non potean pervenire che per terra, rendeano partecipi de' commerciali vantaggi le città mancanti di navigazione e d'industria. Antichissime erano le corrispondenze di Venezia eolla Lombardia pe' fiumi che attraversando questa contrada metton capo all'Adriatico (3).

Lo stabilimento di mercati nelle grandi città ed anche in luoghi di pochissimo rilievo ma opportunamente situati, agevolò la circulazione e lo spaccio delle mercanzie. Venezia e le sue rivali ne stabilivano non pur nel loro territorio, ma, mediante licenza, anche in paesi stranieri (4). I lor negozianti compravano ne' paesi agricoli il meglio dei prodotti della terra, nei manifatturieri quel dell'industria, ai primi dando in pagamento oggetti di manifatture, ai secondi le derrate : approfittavansi di tutte le eccedenze, di tutti i vantaggi degli scambii, procacciandosi in tal modo i mezzi onde comprare le merci asiatiche nell'Egitto e sulle coste dell'Africa settentrionale. Ma non bastando al sempre crescente consumo i cambil dei prodotti naturali e dell'industria, supplivasi con metalli preziosi.

Quanto dissi del commercio interno e dell'industria d'Italia, vale per gli altri paesi d'Europa, nei quali erasi introdotto anche prima delle crociate il desiderio delle merci asiatiche: gusto è lusso che diffondendosi dappertutto, influiva sull'agricoltura e sull'industria locale, occitandola continuamente a produrre nuovi oggetti di baratto (5),

<sup>(1)</sup> Pegolotti come sopra pag. 37. Il viaggio di Ascolino citato di sopra nomina le navi della Puglia tra quelle che commerciavano in Egitto. Privilegio del 1160 sp. Baluz. Misorllanea, t. VI. pag. 194, comprovante lo stabilimento di consoli siciliani in multi paesi. Trattato coll'Egitto del 1230 ap. LEIBRITZ. Cod. jur. gent. dipl. t. I. pag. 43; Pegolotti ap. Pacnini 1. III. peg. 33. 101, 479, 184.

<sup>(2)</sup> Munat. Antiq. Ital. medii asri, t. II. col. 865 e srg. e 1. IV. col. 208. (3) Privilegio di Ottone del 972 citato da Daudolo ap. Mesar, Resum Ital. script. t. XII. col. 223.

<sup>(4)</sup> Privilegio di Alessio Comneno del 1200 citato da Manin, 1. III. pag. 251. Si trovano le medesime eoncessioni ne' privilegi che m'è già avvenulo di citare.

<sup>(5)</sup> Galvano Plamma, De rebus gestis Azonis vice-comit. ap. Menat. Rerum Ital, script. 1. XII. col. 1038.

Il commercio della Francia non era per molte cause così operoso ed esteso come quello delle repubbliche italiane. Provedute com'eran queste d'un piccolo territorio, il traffica e la navigazione ne formavan la forza, talvolta eran l'unica via di procacciare da vivere al popolo; costituivano in certo modo le stato, dipendevane l'esistenza. La Francia fuor di dubbio seguitando l'esempio delle repubbliche italiane sarebbe giunta nin presto alla civiltà e allo splendore cui pervenne quando furon meglio compresi i veri principii intorno alla ricchezza pubblica: ma un esteso commercio non era per lei una condizione indispensabile, avendo altri mezzi di sussistenza e di forza. Aggiungi che fino al secolo XIII non era possibile che il commercio vi diventasse elementa essenziale di potenza, congiungendosi intimamente collo Stato, poiché impediva la feudalità. In tale situazione la Francia propriamente ne aveva ne poteva avere commercio nazionale, ma solo alcuni rami locali nelle contrade ove il diritto di cittadinanza e alcune favorevoli congiunture aveano temperato la feudalità; e principalmente ove municipale ordinamento teneva di quello delle città indipendenti d' Italia. Durante i seculi XII e XIII il commercio delle coste meridinnali era per varie circostanze più florido di quel delle occidentali e settentrionali. Il territorio marittimo da Nizza a Leucate diviso in due grandi province, anzi potrei dire in due Stati, la Provenza e la Linguadoca, possedeva molti porti e luoghi favorevoli alla navigazione, ne dipendeva se non indirettamente dal re. Luigi IX pensò pel primo, verso la metà del XIII secolo, a procurarsi un perto sul Mediterraneo coll'aquisto di Aiguesmortes.

La Provenza attendeva principalmente alla navigazione; la Linguadora Il/griecitura ed alle manifature ni applicavasi al commercio se non per agevolare o assicurare lo apaccio dei suoi prodotti. Le città più importanti della Linguadora, riconascendo di nome l'autorità de' sovrani, erano in fatto indipendenti, almeno in tutto che concerneva i privati interessi: formavano leghe, trattati di commercio con after celti del regno o con stranieri, accordavano o stipolivano privilegi, e nominava consoli a proteggere ne pasei lontani i loro navigatori. Si distinguerano fra l'altre Agde, Narbona, Carressom, Beziers, Montpellier, Nims, Saint-Gilles e Benuciare, Fin dal XII secolo il vescovo di Agde e il signore di Montpellier convennero di proteggere i mercatanti nasionali e forestieri (1). Nel 1438

<sup>(1)</sup> D'Aignereuitte, Hist. de Mentpellier, pog. 44

Narbona aveva stabilimento mercantile a Tortosa in Spagna con console. Somiglianti privilegi aveva ottenuto nel 1166 a Genova, nel 1174 a Pisa, e nel 1297 ad Emporia (1). Carcassona applicavasi specialmente a fabbricare stoffe di lana e di cotone : e avea nel XII secolo frequentatissime fiere (2). Il commercio nou meno operoso di Beziers consisteva principalmente in fabbriche di baracani che erano asportati pel porto di Marsiglia (5). A Montpellier convenivano i commercianti della Francia mediterranea, della Lombardia, di Pisa, di Genova, della media e bassa Italia, d'Inghilterra, di Grecia, di Soria, d'Egitto (4). Documenti del 1251, del 1245, del 1246 e del 1234 ne fanno conoscere i privilegi che godevano i navigatori di essa nell'Aragona, in Cipro, in Palestina, dove in prima aveano trafficato sotto la protezione de Marsigliesi. Erano ammessi anche in Egitto. Prescindendo dalle manifatture di panni di lana, Montpellier era celebre per elettuarii, per conserve ed altri oggetti medicinali o leccornie, che vendevansi carissimo (5).

Nimes (6), ricongiunta alla ecrona prima degli altri porti della Linguadeza, conservo solto la protezione dei re il commarcio prosperatuvi di suoi principi. La primamente ottenaren
privilegi gi' talinia stanziatisi in Francia. I Cenorosi tentareno
qualche volta, ma invano, turbarne il commercio (7). Mercati
considerevoli e frequentatissimi si erano formati inelle circostarace
del Rodano. Tale era quello di Saint-cilles a eni concorrevano
nel XII secolo i negozianti di Italia, e fin d'Ingulterer: ma fi poi surrougato da Beaneaire (8), la cui fiera stabilita nel 1217
conservo fiú on a di in ostri la suz celabrità.

- (1) D. VAISSETTE, Hist. de Longuedoc, 1. Il. pag. 452; 1. III. pag. 11. 515. 534 e 543; Manoscritto dell Hotel de ville de Narbonne,
- (2) Ordinanza del 1335, Recueil du Louvre, 1. 11. pag. 114; VAISSETTE,
- III. pag. 432.
   Stanti. Massil. incd. van. 1228. S. De leusdis pannocum; Burri, Hist. de Marselle pag. 130.
  - (4) BRHIAM. DI TUDELA pug. 6 e 7; D. VAISSETTE I. III. pag. 53.
- (5) D'AIGERTRUILE pag. 79. 81 e 587; D. VAISSETTE I. III. pag. 531; Documento del 4267 au. Caparat, Memorias etc. 1. IV. pag. 5 e 7; Notices des manuscrits de la biblioth. du Roi, t. IV. pag. 506.
  - (6) Pegolotti ap. Pacuss I. III. pag. 32, 52 e 230.
- (7) Privilegi accordati da Filippo l'Ardito nel 1277. Recueil du Louvre, 1. IV. pag. 668; Caffaro, Ann. Gen. sp. Monar. Rev. Ital. seript. 1. V1. col. 306.
- (8) BESTAM. DI TODELA pag. 15; MÉNARU. Hist. de Nimes 1. 11, pag. 99; Decreto del 1294 ap. Missaad come sopra 1. 11. pr. pag. 138; D. Valssaure come sopra 1. 11. pag. 397.

Quando, pel trattato conchiuso dalla regina Bianea nel 1328, la Linguadoca fu riunita alla corona, i re s'interessarono subilo pel commercio. Un decreto di san Luigi aveva già aboliu le ingiunte tasse che i podestà esigerano sui noii dei hastiment. I privilegi da lui concessi alla città d'Aigues-mortes provano che anticamentei magistrati deputavan consoli a mantenere il buon ordine nelle navi durante i viacci (4).

Principale industria delle città della Linguadoca era fabbricare è tingere panni. Ne spedivano fuori e principalmente in Italia: fin dai XII secolo gli Amalfitani le portavano in Oriente: considerabile spaccio facessene nell'Asia minore anche nel secolo XIII (3).

La Provenza, men fertile della Linguadeca e più opportuna alla navigazione, esceritara pure aleuna industrie, come tintura, manifatture di cotone e di seta (3) e fabbrica di sapone, nei cui di seria essupe applicata con moto profitto. Le città di Provenza come quelle di Linguadoca, facevari rattati ed alleanze tra di esse e cogli straineri per procescaria quella si curezza che loro uno guarentivano i signori sotto il cui dominio li avea posti il asorte.

Fra tutte si segnalavano Nizza, Grasse, Frejus, Arles, Marsiglia ed Avignone. Questa, oltre al gran consumo di merci per la residenza dei papi, aveva mauifatture e banco (3), e i Fiamminghi vi aveano comunissionarii che spedivano le loro merenzie ad Aigues-mortes, dove venivano imbarcate.

Nizza, antica colonia di Marsiglia, dopo molte rivoluzioni era venuta a far parte della contea di Provenza, conservando però, quanto all'amministrazione interna, quasi tutti i vantaggi d'indipendente. Spesso per opporsi a Genova che voleva stendere il

<sup>(1)</sup> Decreto del 1254, ari. 7. Remeil du Louvre 1. 1. pag. 69; Decreto del 1246, ari. 8. Ibid. t. IV. pag. 44 e 52.

<sup>(2)</sup> Ancienus costume de Montpellier, ap. D'Ascarrettita pag. 639 e seg. Stats. Massil. ined. 200. 1228. De leudis pannorum; Decreto del senato di Venezia del 1272, ap Massy. 1. V. pag. 295; Falcandus, pref. Ilut. Sieules. ap. Musar. Antiq. Ital. medii avi, t. II. col. 884; Pegolotti ap. Paosiss I. III. pag. 32. 42 e 47.

<sup>(3)</sup> Statut. Masiil. lib. V. cap. 22; Ibid. ined. ann. 1293; Paros, Hist. de Provence 1. II. pag. 409.

<sup>(4)</sup> Statut. Massil. ined. ann. 1228. §. De leusdie pennorum; Pegololti pp. Paonny, I. III. pag. 33 e 233; Stat. Avenion. ined. ann. 1243. §. De litteris cambii.

suo dominio fino al Varo, collegavasi coi Pisani, nemici irreconciliabili dei Genovesi (1).

Antibo, tuttochè malmenata dai Saracini, avea conservato tanta importanza da potersi collegare con Pisa nel 1179 (2).

Grasse teneva ordinaria corrispondenza con Fisa e con Genora. Nei trattati conclusia ir esea a queste due repubbliche è dichiarato che, ove il conte di Provenna suo signore moresse guerra allo sue alieate, essa s' interporrebbe a lor favore, senz'essere però obbligata a soccorrerie (3), clausula notibile si per le conseguenze che so ne ponno dedurre intorno allo stato delle città maniepali, come per l'importanza che a quella attribuisce. Quast siuniti orano gli interessi di Frejus, antica colonia romana, opportuna per posizione al commercio marittimo.

Arles, forente e celebre da gran tempo sotto i Romani per contruzioni navali e per manifature, avac conservato parte dell'antico aplendore. Situata entre terra e poco opportuna a gran commercio martitimo, non ostante, pescando poco le navi d'allora, somiglianti alte nostre barche, ed essendo assai minore l'importanza dei porti di marca, attesa la facilità di risalire l'immi mezzani, ad Arte poco lustrona dall'imbocentare del Rodano faccan capo tutte le mercanzie che rimontavano il fiume per difiondersi neclie terre. L'articolo 140 d'els sos statuto inedito del 1430 prova che era un luogo d'imbarco per Terrasanta, e da molti trattati di commercio appare che si facevano anche speditioni martitino (4). Vi si raccoglieva quantità di kermes adoperato nelle intutre della Linguadoca, Provenza e Spagna (3)

Marsiglia era la più potente e commerciante città della Francia meridionale; e i minuziosi regolamenti de' suoi statuti intorno all'esereizio delle diverse arti provano che fioriva non men per l'industria che per la navigazione. Formava una specie di

<sup>(4)</sup> STRAB. lib. IV. cap. 4. §. 3; PAPON, Hist. de Provence, t. II. pag. 40 pr. 9 e 24.

<sup>(2)</sup> Idem pag. 459.

<sup>(3)</sup> Trattati del 1118 riferiti da Papon ivi t. Il. pr. 23 e 31.

<sup>(4)</sup> Gerv. Tilberienia, Otia imper. sp. LIBSTE, Script. rerum Braue. II. pag. 379; Chron. user år Paran, sp. Musar, Ker, Hals serjek, I. v. (218); Treatisto del (221 con Pius sp. Musar, Antig, Hal. I. IV. col. 398; del 1222 e del (232 con Genous sp. Paron, Hita, de Provence I. II. p. 15; del (232 con Monsale); Paron, Hita, de Provence I. In. p. 15; del (232 con Monpellieri citato da D'Anustraunas, Hat. de Monspellier, pag. 537.

<sup>(5)</sup> Paron, Hist. de Provenor, t. II. pag. 356.

repubblica, në v'era forse città che avesse più legittimi titoli ad intiera indipendenza. I re ne aveano riconosciuto le franchigie. I suoi visconti da semplici governatori divennero ereditarii, ma contenti d'una sovranità nominale e di alcuni tributi o regalie. le avean lasciato il diritto di governarsi, di crearsi leggi, di eleggere i magistrati, di far guerra o pace, e trattati di commercio cogli stranieri. Poi comprando i diritti di questi visconti, Marsiglia tolse di mezzo ogni contrasto all'indipendenza. Quando fu costretta a riconoscere la sovranità di Carlo d'Aniou, conservò quasi tutte le sue prerogative, in particulare il diritto di pace o di guerra, e quello di mandar ne paesi stranieri consoli dipendenti soltanto dai magistrati municipali. Grazie alla sua posizione era in corrispondenza commerciale colla Catalogua e coll'Aragona; aveva anche aiutato nella conquista di Maiorica Giacomo I, che in compenso le accordo importanti privilegi in quell'isola (1),

Continuis soccoris ii re Istinii, e i movi privilegi ottenuti ia Palestina eli ne Gipro (2) provano iusieme la sua potenna e l'Estensione del suo commercio. In fatti dacchè le crocinte presere la via del mare, a Marsiglia costinuavano initarcarsi quasi tutti i Francesi: ne suoi statuti municipali trovi intorno alla sicurezza de'pellegriai, regolamenti la cui eccellenza non fiu guagalista da nissun'altra legislazione (3). Sovrani stranicri sipuluranono la facoltà di tener nel suo porto, e spedir di là navi per Terrassanta (4). Conservò le sue antiche corrispondenze coll'Egitto ; e strime amicizia coi principi di Tinnisi e di Bugia fondando stabilimenti nelloro stati (3).

Luigo tempo seppe questa città conservarsi neutra nelle accanite guerre delle repubbliche italiane. Passaggere contese la

- (1) Statut. Massel. stampati nel 1656, passim; Ruyri, Hist. de Marseille, pag. 87 e 137; Privilegio del 1230 ap. Quessax, Provin. Massil. Annal. psg. 360.
- (2) Privilegio del 1152 ap. Paron t. II. pr. 18; Del 1163 e del 1180 Archives des offaires etrangères; Del 1190 ap. Quasant come sopra pag. 335; Del 1212, citato dal Ruyre, Hist. de Marseille pag. 96
- (3) VILLUIANDOUIS, cap. 24 e 25; Burri, Hist. de Marseille, pag. 116; D. Monca, Hist. de Bretagne, t. l. pag. 172; Statut. Massil. lib. IV. cap. 24 e sez.
- (4) Parus, Hist. de Provence, t. II. pag. 229; Trattato coi Templari del 4234 ap. Paula, Cod. dipl. nº 44.
- (5) Reinavo, Extrait des hist. arab. relat. aux croisades, pag. 531; Statut. Massil. lih. IV. possim; e lih. 1. cop. 18.

nº 1 — IL COMMERCIO AVANTI LA SCOPERTA DELL'AMERICA. 491 VICINAREZ faces nascere les essa e Genova. Non appare abbis avulo

serie contese con Pisa, non con Venezia, dove i suoi navigatori e le sue merci trovavan favore (1).

Se non d'uguale importanza, il suo commercio era almeno così generale come quello delle città d'Italia, oltre esser quasi l'unico anello tra la Francia e i paesi del Mediterraneo. Verso la fine del secolo XIII, le imprese di Carlo d'Aniou per occupare le due Sicilie la trassero sventuratamente in guerra con Pisa e Genova nemiche del nuovo re: pospose i vantaggi d'un pacifico commercio alla vana gioria delle conquiste; o per dir meglio. servi il suo sovrano con tanta fedeltà, quanto era stato il coraggio o la fermezza onde aveva in prima difeso contro di lui la sua indipendenza. Obbligata a mantenere flotte armate, minor numero di navi impiegava nel commercio, e queste erano esposte alle prese de'suoi terribili nemici. Trascurandosi in Provenza l'agricoltura e l'industria in causa della guerra scemarono assai il consumo delle merci straniere e i mezzi di scambio (2). La battaglia navale del 4284 vinta dagli Aragonesi che dopo il famoso Vespro Siciliano eran divenuti padroni della Sicilia, rovinò del tutto la marina provenzale, assicurando per lungo tempo la preminenza ai Catalani. Non per questo si spense lo spirito commerciale di Marsiglia. Dopo alcuni: anni di pace riaquistò attività, e continuò ad esserla prima delle città marittime di Fraucia,

Cagioni evidenti dovean collegare il commercio ilell'Italia e della Francia meridionale coa quello della Spagua. Gli Arabi conquistatori vi avean recato l'imiastria e operossit, e approfittando della favorerole postione si diedero alla navigazione. Tuttochè sovenie in guerra non pure cogli anichi abitanti da cui furono alla perfine espalsi, e coi re Normanni di Sicilia, ma auche colle città marittime di Provenza e d'Italia, ciò nullameno con queste mantenevano corrispondenze commerciali: il che vuolsi intendere anche di quelli che aveano occupato le isole Baleari. Introdusero in Ispagan la coltura della seta dove l'appresero nel 1488 i Genoresi quando s'insignorirono di due città morsche: man mano che avanavano le loro conquiste a scapito

(2) Paron, Hist. de Provence, t. Ili. pag. 408.

<sup>(1)</sup> Callaro, Ann. Gen. ap. Menar. Rerum Ital. script. t. VI. col. 408. 401 e 256; Statut. Mazzil. lib. III. cap. 43; Retyz come sopra pag. 157; Trallalo del 1259 eitato da Pitatasi, Seggio mél'emico commercio dei Venasiani, pag. 64; Decreto del 1272 citato da Marin, t. V. pag 314.

degli Arabi, gli Spagnoli raccoglievano i frutti dell'incivillmento e dell'industria dei loro nemici, e stringevano commercio colle potenze cristiane (4).

Primi ne scousero la sogrezione i Cristiani della Catalogna, compresa il Rassigiane che ubblidiva in inclesimi sovimi e già vedemno Bretellona andare in fiore sotto il savio governo di Raimondo Berengario, i cui celebri usatici davano protezione a tutti i navigatori stranieri. Quel paese legò le prime relazioni con Fisa nel 1112 in occasione d'una spedizione di questa centro le Balera (2). Il commercio de Catalani si estese in breve alla Siria, all'Egitto, alle coste settentrionali dell'Africa, all'impero greco, e all'isola di Cipro: e fiori più che mai nel XIII secolo, principalmente dappoi ch'ebbe Giacomo 1º conquistato Valenza e Maiorica. I re di Castigità il ammisero nel porti di Murcia e di Andhusia tosto occupati; e grandi privilegi ottenaero in Sicilia quando il re d'Aragona loro sovrano la occupo dei 1282. Mercantegicavano pure con alcune parti della Francia; frequentavan te fiere della Champagne, e vi averano un console (3).

Anche l'industria vi fece progressi nel medesimo secole; da molti documenti pubblicati da Capmany appare che vi si fabbricavano panni e frustagni: ma è poco probabile se ne facessero esportationi. Attivissimo vi fu pure il banco che, come nel resto di Europa, era in mano degli Italiani che colle usure attiravansi le riprensioni de'Sovrani (4).

Il commercio che la Spagna meridionale facea coi Cristiani durante il dominio degli Arabi divento più attivo, venuta che fu in potere de're di Castiglia. Nel XIII secolo Cadice e Siviglia commerciavano con Costantinopoli; i Genovesi aveano a Siviglia

- (1) Trattalo di Fiss nel 185 citato da Fanucci. II. pag. 141; Trattalo di Genova del 1484 e 1488; Noun. nóm. de I Acod. des inceriptions t. III. pag. 106; OTTO Faisuscessus, De rebut genta Federici, lib. II. cap. 13; Aur. Zachuan-Lanns, Libro de agricult. tend. di Banqueri, t. I. cap. 7; Carmany Memoria etc. 11. pag. 15; 40; 45, 57 e 59.
- (2) CAPHART, Memorias etc. t. II. pag. 246; t. IV. pag. 4; Documenti del 4147. 4150. 4167 e 4176 ap. NAVARREYE, Memorias de la real acad. de la historia, t. V. pag. 451 e seg.
- (3) CAPMANY, t. II., pag. 41. 42. 44. 45. 40. 45. 47. 48. 49. 54. 56. 57. 59. 60. 65. 84. 83. 84. 93. 422. 428. 461. 468. 174. 248; Beniam, of Tobera pag. 43; Papos, Hist. de Provence, t. II. pr. pag. XLVII.
  - (4) CAPMANY, t. 1. part. II. pag 34. 36 e 325.

stabilimenti e privilegi (1) e già vedemuo Alfonso X accordarne ai Pisani. Il Portogallo purgato dai Mori per opera principalmente di al-

cuni avventurieri Normanni, Frisoni o Fiamminghi, e de'Pisani, aperse i suoi porti ai commercianti degli altri paesi dell'Oceano, e alle città del Mediterraneo, che stendevano i loro vinggi oltre Abila e Calpe. Non appare che i navigatori del Mediterraneo frequentassero allora i porti della Galizia e della Navarra; ma è probabile che que' porti avessero nel XIII secolo corrispondenze col Portogallo e colla Francia meridionale. Ciò che dice Anderson del commercio marittimo di Bilbao nel X secolo, è, se non favoloso, per lo meno mal sicuro (2): nè pare che quel commercio si animasse prima del secolo XIII.

Non era privo d'importanza neppare il commercio marittimo delle coste occidentali della Francia, sebbene non da paragonare con quello delle meridionali. Lo comprovano gli scrittori contemporanei parlando di spedizioni marittime intraprese dai re: poichè non possedendo lo Stato una marina militare, dovea necessariamente ricorrere a quella dei privati.

Anche dalle ostilità che esercitavano i corsari durante le guerre tra l'Inghilterra e la Francia nel XII e nel XIII secolo, si rende manifesto che i privati possedevano considerevole numero di navi le quali si saranno impiegate nel commercio, qualunque volta la guerra non li costringeva a volgerle contro il nemico.

La Guienna, l'Aunis e la Saintonge spedivano principalmente vini e sali in Inghilterra, in Iscozia, in Fiandra e sulle coste della Germania settentrionale. È dubbio se il lungo dominio dell'Inghilterra sulla Guienna abbia accresciuto le relazioni commerciali tra i due paesi; anzi pare gli abitanti delle provincie conquistate non fossero trattati in Inghilterra più favorevolmente degli altri Francesi (5).

<sup>(1)</sup> Trattato dei Genovesi col re di Murcia nel 1167 citato dal Fanucci t. II. pag. 45; Pegolotti ap. Pacette pag. 36, 47 e 276; Trattati del 4242 e 1252 citati dal Da Sacz, Now. mem. de l'Acad. t. Ill. pag. 109; Veggasi pure Navannara, Colleccion de los viages docum, num. 1,

<sup>(2)</sup> Macpherson che adduce l'opinione di questo scrittore ad ann. 993 confessa di non averne trovato alcuna prova; Dicionario hist. geogr. de l'Acad. espuñola 1. I. pag. 179; NAVLARTTE, Collection de los viages, introd. pag. 12, e schiar, num 2.

<sup>(3)</sup> Privilegio del 1251, manoscritto della biblioteca reale, conisto alla torre di Londia. Matteo Panis ad ann. 1254 Macritesson ad ann. 1302,

Considerabili spedizioni si facevano nei porti della Francia, principalmente alla Rocella dove la franciaja attravea mollissimi forestieri. Nel 1962, avendo il conte di Fiandra huposto gravoso tusse ai mercatanti della Rocella e di Saint-Jean d'Angely, queste città minacciarono d'interdire l'esportazione del loro vini (1), e con questo mezzo ne ottenepero la revocazione.

Ancho l'isola di Otéron attendeva al commercio marittimo; è nominata in una legge di Enrico II re d'Ingliilterra promulgata nel 1474 rispetto alle navi manfragate (2).

La medesima diresione dell'Aquitania aveva il commercio marittimo della Bretagna. Ma la Loira le servity, vuoi per tirra dall'interno i prodotti dell'agricoltura e dell'industra da esportare, vuoi per introdurvi quelli di passi forestieri. I re Carolingi aveano avato curar chie la Loira fosse resa navigabile; i poste riori si studiarono alla sicurezza de asgozianti che la frequentavano (3).

Documenti del principio del XIV seccio fanno fede cire queste province arano da molto tempo in relazione celle ceste di Spagna e del Portogallo. Le crocite, dirigendo le navi francesi verso il Mediterrano, davottero forniro cocasioni si negoziami di sibilitri corrisponulenze, essendo provato che quelli d'Aragona e di Maioriar accavani nei porti occidentali della Francia. Anzi afformasi che navigatori di Baiona, della Rocella e della Bretagna approdaroan el XIII secolo alle coste occidentali dell'Africa, e risiendo i fiumi Senegal e Gambia, scambiavano manifature con avorio, gomue, piume di struzzo, polvere d'oro (à).

Opportune del pari al commercio marittimo eran le coste di Normandia e l'icardia. Ilu documento singolare del 1330 conteonette la ripartizione delle dugento navi francesi che formavan la flotta del re Filippo di Vulcio nella infattuste lostaglia dell'Éciuse, nomina i porti che le fornirono (3). Gili abitanti applicavansi alla pesca delle aringhe che spedivano a Parigi e nell'interno

<sup>(1)</sup> Decreto del 1227. Recueil du Louvre L. XI. pag. 326; Pegolotti ap. Pagnin I. III. pag. 274; Ancrau, Hist. de la Rochelle L. I. pag. 129.

<sup>(2)</sup> RYMER, t. I. part. I. pag. 42.

<sup>(3)</sup> Vita s. Colomb. ap. Massex. Acta ss. ord. s. Bened. sec. 11, pag. 24; Capitul. lib. IV. cap. 40; D. Monice, Hist. de Bretagne, t. 1, pag. 152.

<sup>(4)</sup> Paivor, Hist gener, des poyages, in-4°, t. Il. pag. 421.

<sup>(5)</sup> Conto di Francesco de Lospital intorno alla grande armata seculitta innanzi all'Echue ai 24 giugno (340 ap. Taautat, Abrège des annata du commerce de mes d'Abbevelle, pag. 31 e arg.

landa. Ad Harfleur approdavano i negozianti stranieri, e prin-

cipalmente Portoghesi, Castigliani e Aragonesi (2). Abbeville è nominato in un diploma del 1100; cinquant'anni dono fu soggetto di contesa tra il signore di Saint-Valery ed il conte di Ponthieu. Nel 1199 Filippo Augusto le concesse privilegi concernenti la navigazione. Nel X secolo il signore di Boulogne proteggeva vigorosamente il commercio de' suoi sudditi. Boulogne, Calais e soprattutto Dieppe davansi nei tempi più remoti alla pesca e a lontane spedizioni. Ci restano indizit di stabilimenti degli abitanti di Dieppe in Africa nel secolo XIV (3); ed è probabile che fin dai XIII navigassero colà.

Ma queste città e altre della costo settentrionale trafficavano principalmente coll'Inghilterra, colla Fiandra, e col Settentrione dell'Europa. Le toro corrispondenze colle città del Baltico erano si ordinarie, che vi si usava la moneta di Francia, e così importanti, che nel 1295 Eduardo 1º, adirato contro la Francia, minacciava il seguestro ai mercatanti di Lubeka se non davano malleveria di non commerciar con quel regno (4).

Dicesi che negli anni 1223 e 1226 furono accordati privilegi ad alcune città del Baltico per fondare stabilimenti in Francia; ma nelle nostre raccolte stampate non n'è nulla : tuttavolta docu-

(1) Diploma del 1170 citato nel Magasin Encyclopédique 1. XIV. (1797 t. II) prg. 454; Decreti del 1179 e 1187, Recueil du Louvre, t. Xt. pag. 241 e 1. XII. pag. 287 e pag. 413.

(2) Recueil du Louvre 1. II. pag. 135 e 158; Descript. list. et géogr. de la Haute-Normandie 1. I. pag. 187.

(3) Gallia obristiona 1. X. col. 1168; Accordi del 1150 e 1219 citati da Teaules, Abrégé des Annales du commerce d'Abbeville, pag. 7; BOLLAND. febr. 1. 1, pag. 914; Diplomi del 1030 e del 1252 nella Descript, hist, et géogr. de la Haute-Normandie, 1. I. pag. 124 e 1. II, pag. 355; Diploma del 1163 nell'Hist. gén. de Culais et du Calaisis, 1. I. pag. 674; MANESSON MALLET, Relation universelle de l'Afrique, t. II. pag. 493; MASSEVILLE, Hist. de Normandie, 1, 11. pag. 393.

(4) Dates, Hist, & Amiens, pag. 205; Rymes t. I. part. II. pag. 147.

menti del 1295, 1294 e 1297 comprovano che i negozianti di Lubeka e di altre città tedesche frequentavano le fiere della Champagne (1).

Durante il secolo XII e i precedeuti, i predotti dell'agricoltura rernao i soli oggetti di seambio della Francia interiore cogli straernao i soli oggetti di seambio della Francia interiore cogli stranieri, nè, oppresso com'era, il popolo poteva darsi all'industria. Ma quaudo i red della tezra razza abolirono la servità personale prima ne'loro dominii pot in quelli de' vassalli, e formaronasi i Comuni, mutò aspetto oggi coss: gil uomini che vi si univano, tratti dai vantaggi di quella sistiuzione e guarentiti dalla protezione reale, si diedero soli ulti arti, aprendo naove fondi di ricchezze per lo Stato, e somministrando nuovi oggetti di cambio pet commercio esterno (3).

San Luigi promossi il commercio colla saviezza de'suoi regolamenti inforno a diversi rami d'industria, men conocciuti
oggigiorno e meno apprezzati che i suoi stabilimenti, i quali purre
contengono molte disposizioni intorno al commercio. Quel grano
principe proctamò pal primo la libertà delle esportazioni, troppo
principe proctamò pal primo la libertà delle esportazioni, troppo
tata di Findra a Laval, e si estese sobito nella Bretagna. Rouen,
Louvieres. Saint-Lo e Cene si didere sa quella dei panni (4).

Le amiela manifature d'Amiens, quasi distrutte d'all'oppressione feudles, ripreser vita, e giunsero ad initarte le sofiel disria (3). Egualmente rinomate erano Beauvais ed Arras pei panni, e principalmente le l'appezerie, lodate per bei disegni, per salit e vivi colori. Anche alcune città dell'interno, e parisodarmente Samure possedena questa industria fin dat III secole (6). Fab.

- (4) Darres, De inhumano jure noufragii etc. pag 49; Sartonies, Genehi-chie des Hauseat. Bundes, 1. 1. pag. 444; Dortumenti del 4293, 4294 e 4297 ap. Latrerresea, Urkundliche Geschichte der deutschen Hause, 1. 11. pag. 168. 175 e 487.
- (2) Veggasi l'Hist. litt. de France, t. UX. pag. 223 e seg. e t. XVI. pag. 280 e seg.
  - (3) Decreto del 1224, Recueil du Louvre, 1 M. pag. 330.
     (4) Hist. de Lille, pag. 311; Masseville, Hist. sommaile de Normandie,
- t. II. pug. 192 e seg.
  (5) Du Cange, Notices sur Jouwille, pag. 38; Daire, Hist. de la velle
- d Amens, L. L. pag. 534.

  (6) Carta Comm. Bellovac. ann. 1444, ap. Louver, Hist. de Beutvats, pag.
- 317; Mêm. pour servir à l'histoire de la province d'Atons pag. 67; Mosar.
  Aniq. Ital. medic avi, t. II. col. 401, Mannan, Amplin. Collect. t. V. col. 4130.

n° 1. — IL COMMERCIO AVARTI LA SCOPRATA DELL'AMERICA. 497 bricavano panni Chilopas-sur-Maroe, Troyes, Lagny, Provins, Nogent-sur-Seine, Parigi, Saint-Desis, Étampes, Montvilliers, Montreuil, Bourges, Cambrai, Reims; gran parte de' quali era

da Marsiglia apedita in Levante (1).

Man mano che si aumentavano i prodotti dell'agricoltura e dell'industria, crescea l'eccedenza mediante la quale aquistar merci straniere. Queste e principalmente le droghe di cui faceasi notabile uso, e il cui commercio era sottoposto a particolare regolamento, dai porti di Provenza e di Linguadoca arrivavano nell'interno per via di terra. Lione, dove giungevano pel Rodano, era da gran tempo considerevole mercato, prima di porsi colle sue manifatture di seta fra le più industri città. Le mercanzie laglesi erano introdotte nelle province meridionali per la Garonna, e risalivano fino a Tolosa, città che attendeva alla fabbricazione di panni di lana. La Loira somministrava gli stessi vantaggi all'Aniou, alla Turena, all'Orleanese, al Nivernese ed all'Alvernia. La Senna serviva al commercio tra Rouen e Parigi; la Somma al commercio interno della Picardia. Al resto supplivan gli avanzi delle vie romane, e qualche strada aperta dai commercianti, o costrutta dallo Stato tanto rispetto all'interno della Francia, come per le relazioni coi vicini paesi del Brabante, della Fiandra e della Germania (2).

I mercadanti nazionali coavenivano a fore antichissimamento(3) istitutie, e principalmente a quelle della Champage. Dalle province meridionali vi si recavano in tanto numero, che eleggevano un capo che il dirigesse nel rivaggio, en e proteggosse gli interessi. Vi accorrevano fin dal secolo XI anche stranieri, dell'Hainanut, della Faindra, della Lorena, della Germania occidentale e merdionale, di motiti Stati settentrionali più remoti, non che dell' Italia e della Spagna: eficiali pubblici sancivano i contattu).

(1) Mares, Annales Flandriei psg. 225; Pegolotti ap. Paosisi t. III. pag. 282 e seg; D. Martor, Hist. Remensis, t. II. pag. 684; Statut. Massil, iued, ann. 1228. §. De leusdus ponnorum.

Schiar, Vol. V.

<sup>(2)</sup> Decreto del 1312, Record du Louver, 1. I. pag. 511; Pegoluti sp. Pestats, Della deciona, 1.111, pag. 200. Il più antior repolamento conornente i mercani che frequentavano la Laira, conservato nel Record du Louver, 1.11. pag. 200 e del 1402; pm corto ve ribbbe di antirciro i sumerirono. Decreto del 1207 ed altri, Record du Louver, 1. II. pag. 412; 1. IV. pag. 37 e 2998.

<sup>(3)</sup> Sigurius Arold, 1ib. VI. ep. 4 ad Lup. Episc. Trecass.

o entravan di mezzo per conchinderli, giudici particolari decidevano sommariamente e senza spese le controversie: anzi pare che gli stranieri avessero il privilegio di stabilirvi consoli (1).

Il cambio e i debiti contrutti in queste ferre eran sottoposti a regolamenti diversi da quelli del diritto civit. Sobbene l'Inticresse del denaro dato in presitio o pagabile fuori del tempo delle fierre fosse lluitatto al quattro per centa all'anno, potessi però esigre il due e mezzo per cento per l'intervallo d'una fiera all'altra sotto aspetto di pena; il che somiglia assai a ciò che oggiti chiamino ricambio. Quidici era proibito apporre a contratti stipulati altrove la data delle fiere di Champagne per averne i privilegi.

Grazie al gran concorso di negozianti d'ogni passe a queste fiore si estese a tutta Europa l'usto dellu miaure di Troyes, come v'era generalmente adottata in lira tornese (2). Ma questo interno commercio, a malgrado della sua estessione, non fruttara gran fatto alla Francie, esercitato com'era quasi escuisivamente dai forestieri. Gl'Italiani prima di fondarvi stabilimenti (5), ne frementavano di lungo tempo le fiere.

Prima della conquista normanna, l'Inghilterra era procoduta alquato nell'incivilimento, e uno scrittore dell'VIII secolo fa Londra, frequentata da negozianti stranieri, altri afferman persino che ai tempi di Alfredo i navigatori naglo-assoni frequentavano il porto di Alessandria, e avean corrispondenza coll'India (3); ma si senta a crederio. No meriti maggior fede, a moi giudisio, chi asserizec che ai tempi di Carlo Magno asportavansi lane dall'ingilitera in Fishadra (5).

- (1) Decrete del 1315, Recoil de Louve, 1. l. psg. 585; Chrond t. Mzcani fol 12; Neux. Auto, 1 Len. melii ev., 1 lt. (co. 186; Decement del 1293. 1294. 1297. ap. Larrassec, Urbunditele Geschiche der deutsche Hane, 1. ll. psg. 168. 175 e 1873. Pegilottia p. P. pcmist 1. lli. psg. 237 e sg.; Decrete del 1309, Recoil du Louve, 1. l. psg. 360 e 365; Decreto del 1311, vii psg. 586.
- (2) RYHER I. I. part. I. pag. 27; GROSLEY, Mêm. sur l'histoire de Troyes, pag. 489; Stat. Abb. Cessin. son. 1286, ap. Casentties, voc. Torsensis; Carta Jacobi, ann. 4309, ap. De Cases, voc. Torsensis; Chron. Astron. son. 4300, sp. Mosav. Reum Ital. seript. 1. XI. col. 192.
- Grecos. VII. Epist. ad. Philip. regem Gallia, lib. II. epist. 5 e 18.
   BEDS, Hist. Bool. gent. Angl. lib. II. cap. 3; Assen, Vita Alfredi, pag. 50; Rayin Tholess, Hist. d'Angleterre, t. I. pag. 318.
- (5) Hist. des Provinces-unies, t. 1. pag. 315,

Soltanto in sul finire del secolo XII e durante il XIII, L'industria perse colà a viviappari, e a fornire agli sibilanti oggetti di cabilo, tra cui principali il ferro, lo stagno, il piembo (1) onde erana allara caperti tuti gli edificii considereroli dell'Europa, e principalmente la lana, di cui erano farmati quasi esclusivamente vestiti. Oltre Londra attendevano al commercion martitimo Ilacolo, bonnevicis, Lian, Berwick, Norwick, Bristol, le quali mercanteggiavano principalmente cuil Islanda e colis Norvegia (2). L sovrani di quest'uttima ci d'Inghilterra, davano gran peso alte retazioni del cono Stali, e in causa della piateria, generale nei marti del Settentriore, avenno la precausione di non anamettere nessun commerciante se non munita d'in nassanorte (3).

Gó non pertanto il commercio marino dell'Inghilterra era di poco momento: fin che nel XIII secolo formanoni compagnio per nodare a trafficare in Finandra. Fino allora gli oggetti e necessarii e di lusso vi e mon importati di anvi forestiere: i Finaminighi principalmente vi introducevano le loro manifatture, ed asportavano le materie gregge; ne aspociavano tasti che, a delta di Natico di Westinioster, tutte le siofie di luna che servivano in lambilterra al vestire, proressivano da Finandra ().

Alcune città renano, quelle del Baltico, i cui negoziniti furon dapprima indicati col nome di Gotlenderi, poi di Teutonici, vi aveano grandissimi privilegi nel XII secolo. Il più antico (3) decemento che ne somministra la prova è, per quanto io so, del 1476; ma sembra parlare d'un ordinamento di cose già esistente. L'abuso di questi privilegi spesso rinnovati nella prima metà del XIII secolo, e il danno che recavano alla nascente industria di alcune manifatture di panni di lana che si era tetato di stabilire.

(2) Will, Malmessur, De gestis Pentif. pag. 133, 461 e 465; Will, Neueric, lib. II. cap. 30 e lib. IV. csp. 7; Rvmss, L. I. parl. III. pag. 117; Macputsson ad ann. 1171.

<sup>(1)</sup> Hallan, View of the state of Europe during the middle age, cap. 8. part. Ill; I. Ill., pag. 36; Toreno, Berum. Arcad. hist. lib. 1. cap. 37; Mastrass. Amplies. Collect. 1. V. pag. 42 e 856; Hist. littéraire de France, 1. IX. pag. 221.

<sup>(3)</sup> Ятика 1. I. pag. 74 с 75.

<sup>(4)</sup> Sartorus, Geschichte des Hameatischen Bandes, 1. 1. pag. 295; Machieror ad ann. 1248; Runer I. I. parl. II. pag. 152; Harrieris, Anelecta medij avi, n° 4; Marteo di Westriester pag. 396.

<sup>(5)</sup> Privileg. del 1154, 1189 e seg. ap. Laprestano, Urbundliche Geschichte des deutschen Hanse, 1. 11. pag. 3. 10 e seg.; Danne, De inhumano jure nonfragli, pag. 264.

in Inghilterra Inducevan talvolta i sovrani a prolitire l'asportazion della lana e l'importazione dei panni: ma proco duravano questi provedimenti. Que' negozianti, necessarii com' erano ai sovrani pei nobabili dazii che pagavano, a accetti anche al popolo cui davan le stoffe a minor costo delle nascenti amafatture del peace, riaquistavano i lo privilegi. Inditre vi recavano merci assistiche e molti oggetti necessarii di cui il navigatori Inglesi non erano in grado d'andare in cerca (1).

I vini di Francia, considerabile oggetto d'importazione, attese le ostilità quasi continue tra i due regni vi pervenivano per mezzo della Fiandra (2).

Gl'Italiani che fondarono pei primi il commercio bancario in tutta Europa, erano nel XIII secolo stabiliti in Inghilterra; condottivi anche dal bisogno di comprar lane per le loro manifatture (3),

Mano mano che il commercio maritimo dell'Inghilterra andava crescendo, era più espota o ipirati. Da un documento del duodecimo anno di Eduardo III sembra che Eduardo I avesse dato qualche provedimento per la sicurezza della navigazione: vi si riferisco forse la legge di Giovanni P emanata ad Hastings il secondo anno del suo reggo, che ordino di arrestare e trattar da nemiche le navi che non volessero abbassare la bandiera a richiesta dell'ammiraglio, il qual documento fu il principal argomento di Selden per pretendere che l'Inghilterra era sovrana del mare (1).

Ebbe in quel tempo corrispondenze colle province spagnol dell'Oceano e col Portogollo, atteso il possesso della Guienna ma con tutto che la flotta di ficardo l' allestità per la crociata abbia certamente passato lo stretto di Gibiliterra, non havvi prova che i negozianti inglesi frequentassero allora il Mediterraneo (3). Benismino di Todda afferma che, al tempo del suo viaggio, cioù

part. II. t. III. pag. 387 e 396.

<sup>(1)</sup> Harmeler, Analecta medii evi, pag. 3. 7. 9; Will. Malnese, Gesta reg. Angl. fol. 89; Gesta Ponif, pag. 161; Gin. Camb. pag. 848; Macridenson and. 4264, 4204, 4280, 4282, 4292, 4295, 4297.

<sup>(2)</sup> RTMER 1. I part. 1. pag. 68. 109 e 126. part. III. pag. 122. 128 e 141; Meyra. Annales Flandrici, pag. 84; MATT. PARIS pag. 1148 e 1149.

<sup>(3)</sup> Vedi un contratto di compera in Pacaran Della decima, 1. II. p. 324.

<sup>(4)</sup> SELDES, Mare elausum, lib. 11. csp. 26.
(5) HALLIM, View of the state of Europe during the middle age, csp. 9.

nel XII secolo, trovavansi Inglesi în Alessandria (1). Posto sia vero, non ne seguita che altora le navi inglesi si recassero în Egitto per lo stretto di Gibilterra: perocelti i commercianti înglesi che frequentavano le città marittime della Francia meridionale avrebbero potuto recersi în Egitto spora navi spedite dalla Provensa e dalla Linguadoca. È vero che un'antica cronace parla di scambievoli doni fattisi nel 1161 dal re sarcaino di Murcia e da quel d'inghilterra (3), ma non appare esistessero relazioni tra i due paesi. Del resto non è dubbico che nel secolo XIII i navigatori inglesi recavansi nel Mediterraneo e traficavano in Cipro (5).

È probabile che le più antiche relazioni dell'isole Britanniche colla Norvegia abbiano avato luogo per mezzo della Scosia. Un inventario, fatto nel 1932, di scritture portate via dalla Scosia da Eluardo l'accona antichi documenti, risguardanti gli uni a supremazia dei re di Scosia sulle Orcadi, gli altri convenzioni intorno ai naufragi delle navi scorzesi sulle deste della Norvega (4). I prodotti della pesca e dell'agricolture (3), erano l'ordinaria materia di cambii ira inghiltera e Scosia; perchò in tutti i pessio marittini questo commercio precedette quello delle manifatture e delle merdi di Isso.

Tuttavolta veggonai nella Scotia fin dal XII secolo tracce d'industria e di commercio forestirero. Le leggi dei brughi, attribuite a Davide I morto nel 4133, contengono alcune regole intorno a questo soggetto; e in particolare proteggono il negoziante lonitano, quando gli è mosa una causa durante il viaggio. E queste e le leggi di molti sono isuccessori fanno fede che gli straniori venina per aqua a mercentare in Iscotia: e le croniche c'inducano a credere che sul principio del XII secolo que' forestieri vi portavano unerci asistiche (6). Quanto all'Irlanda, sappiano soltauto che nel XII secolo vi si fabriovavano alcune rozze stoffe di lana pel bisogni degli abitanti, e nel seguente se ne portavano in Inghiltera (7).

- (1) Bestam. Di TUDELA pag. 236.
  - (2) Dichesne, Gesta Norman. pag. 998.
- (3) Pegolotti ap. Pacsisi, Della decima, t. III. pag. 47 e 48.
- (4) Ryses I. J. part. It. pag 210. (5) Tonreo, Rerum Argad, hist, lib. I. cap. 32.
- (6) BOLLAND, giugno, I. II. pag. 330; Leges Burg. cap. 48, 22, 48; Statuta Willelmi, cap. 37; Macrosson ad ann. 4421.
- (7) GIRALD. CAMBERNS. Topographia Hibernia, diss. 3. cap. 10; Madox, Hist. of the exchequer, cap [XIV. §. 9.

Una parte considerevole del presente territorio francese verso tramontana formava parte della contea di Fiandra. L'Industria di questa e dell'Hainant vaperava della unano quella delle vicine contrade. La fertilità del suolo (d.), la facilità delle corrispona denze per l'interna navigazione, il favore date dai sovrani, contributivno grandemente a formare del estender le relazioni commerciali. Rappiccinite dalle invasioni del Normanni e dal governo merciali. Rappiccinite dalle invasioni del Normanni e dal governo representata della relazione prodotta da queste in Europa. I crociati belgi reduci dalle loro spedizioni marrarono alla patria le arti, il, grasto, il l'insoci dell'Italia, della Grecia e del Levante; e la grande prospertità della Fiandra move da quellera.

La più notabile industria fiamminga consisteva nella fabbrica se e tituta delle stofie di lama portate in inghilierra, nella Francia settentrionale, nella Sassonia, e in tutti i paesi del Baltico (2). Vi si fabbricavano anche tele; mai il commercio ne rea assi menori considerabile, attesoche il popolo facea poco no della biancheria: sistevata ai ricchi e al servizio degli altati.

Quest'industria în fonte di prosperità per molte città, alcune delle quali han conservato ne' secoli seguenti grande rinomana. Gand, dov' cransi stanziati moltissimi forestieri, possedera sili e tante ricchezze che nel 4136 somministrò al suo principe la somma necessaria per riscatare l'impegnata contea (3). Liegi faceva gran commercio di minuterie, di pelli, di filati, di pesci, di stoffe di lana, di vini del Rone e di Francia Cana.

Da altri documenti raccogliesi, che Bruges andava quasi di pari con Gand per commercio e ricchezze, e che distinguevansi per industria le elittà di Poperingue, Diest, Ypres, Courtrai, Durstade, Donai, Lilla, Anversa, Saint-Omer, Cambrai, Lovanio e Valenciennes (3). Rinomatissime erano le armi di Brusselles, di Malines e di Liegi.

- (1) Brito. Philippid, lib. 11. vs. 34 e sig.
- (2) Decreto del 1297, Recuril du Louvre, 1. 1. pag. 330; LAMBRC. Origin.

  Hamburg. lib. II. cap. 37; LERBYTZ, Script. rerum Biunsw. 1. 1. pag. 767;

  BSTO, Philippid. lib. II. vs. 102.
  - (3) Muxus, Annales Flaudriol, pag. 42 e 46.
- (4) CHAPRAUVILLUS, Gesta poutif. Leodens. 1. 1, pag. 54. 400 e 413; MASTERS, Amplisima collectio. 1. V. pag. 24 e Thesaurus anecdotorum, t. III. pag. 530; Barro, Philippid. Iib. II. vs. 102. (5) Idem Ibi IX. vs. 380; Murus, Ann. Flundr. pag. 404; Lu Canrus-
- (5) Idem lib. IX. vs. 380; Meves, Ann. Flandr. pag. 404; Le Carrerress, Hist. de Cambreis et du Cambresis, 4. l. pag. 291; Drvso, Revum Brabantia: pag. 46 c 47; Lansac, Origin. Hamb. lib. II. csp. 35; Pe-

Nº 1. --- IL COMMENCIO AVANTI LA SCOPERTA DELL'AMERICA. 505

L'esportazione delle manifature di Fiandra, e il bisogna di procurarsi le materie gregge, moltiplicamano i retazioni tra quello e la Germania, i paesi settontrionali (1), o principalmente l'Inguillerra. I Fianminghi erra più statecati agl'ingleste che si Francesi; e faccano il possibile per mantener la concordie tra i lor sovranie cue d'Inshilterra.

Damme per la sua fortunata situazione corrispondea coll'Écluse che le serviva di porto, e con Gand e Bruges di cui era piazza da mercato: essa faceva il principal commercio del vini di Francia (2).

Ostenda era porto frequentalissimo: e la vicinanza ed i vantaggi reciproci d'un continuato commercio misero la Fiandra in relazione colla Zelanda, l'Olanda e la Frisia (3).

Le città di maggior conto della Zelanda erano allora probabilmente Zirickzée, Middelburgo e Westcapelle. La bellezza del porto di quest'ultima è concordemente lodata dalle croniche. L'avanzarsi delle aque del mare l'ha poi affatto distrutto (4).

Gli Zelandesi andavano alla pesca dell'aringa al banco di Yarmouth sulle coste d'Inghilterra: da questa esportavan lane per le manifatture di Fiandra (5).

Il commercio maritimo dell'Olanda, allora confusa ordinariamente colla Frisia, cominicòlo, come quello della Zelanda, col trasporto delle lane d'Inghilterra a Dordrecht. Il porto di Enchuysea era frequentalissimo. Non ancora pare Amsterdam importante; ana un documento del 1995 mostra che il commercio degli Olandesi coll'Inghilterra era, a petto di quel de' Fiamminghi, poc considerevole (6).

Fra l'altre cause, ne impedirono l'incremento le inondazioni

golotti ap. Paonini t. III. pag. 241 e aeg., 256 e aeg., 283 e seg.; Hist. de Lille, pag. 137.

<sup>(1)</sup> Meren, Annales Flandrici, pag 52.

<sup>(2)</sup> Idem pag. 62. 67 e 78; Baston, Philippid. lib. II. va. 405 e aeg.; Maren come sopra pag. 42. 52. 66 e 76; Mattas Stronz, Chronie. rhyth. ad ann. 4296; Basto come sopra lib. IX. vs. 380.

<sup>(3)</sup> Délices des Pays-Bas, t. III. pag 15; Meyes prg. 46 e 78.

<sup>(4)</sup> White Process of the Computation of the Computa

<sup>(5)</sup> Rrace t. I. part. III. pag. 149 e part. IV. pag. 29.

<sup>(6)</sup> Boxnogu, Apologia pro navigatione Hollandorum, etc.; Westermann come sopra, part. IV. cap. 4 e 17; Rinne t. I. part. III. pag. 481.

del marc, i rivolgimenti, e le catastrofi che' ne conseguintrono: tuttavolta io lengo per essperata l'opinione di quegli scrittori che affermarono non essersi gli Obandesi inoltrati nei mari del Settentione sino alla fine del secolo XIV; anali parnai certo che fia dal principio del XIII vi si recassero alla pesca (1). Facevasi quatche commercio anche nella Cheldria, principalemente a Tiel, dore convenituno negozianti della Sassonia e dell'Inghil-

La navigazione della Frisia era assai più antica che quella de vicini paesi; le ricchezze e il lusso di Stavera correano in proverbio. Gli storici somministrano molti particolari intorno alla importanza di Embden, ed agli sforzi da ultimo fortunati di Amburgo per impadronisene.

Campo della navigazione de' Frisii erano principalmente i mari setteutrionali, dove i pirati ne temevan le navi; ed aveano stabilimenti a Ripen, a Sleswick ed in Norvegia (2).

La bassa Sassonia confinante colla Frisia avea sulle rive del mar Germanico molte città, che da un lato commerciavano colla Frisia, l'Olanda, la Zelanda e la Fiandra, dall'altre col Sutland, e co passi del Baltico. Principali erano Breme ed Amburgo. Quella, fin dal secolo X, godeva i privilegi delle città libere imperiali; nell'XI Earico II gellici confermo do diritto di due fiere annue; Earico V, con un privilegio del tittà, concesse muori vantarei alla naviezzione di essa (3).

Ambingo, fortezza sotto gl'imperatori Carolingi, al tempo di Ottone III davasi già al commercio; nel 1189 aveva ottenuto importanti franchigie; nel secolo XIII il suo porto era frequentato (4).

Brema e Amburgo non tardarono a riconoscere l'importanza

<sup>(1)</sup> MEXES, Annales Flondrici, pag. 426; Pontus Eleuterus, citato da Box-BORN come sopra; MATTEO PARIS, ann. 1247.

<sup>(2)</sup> Barns, Hist. d'Allemagne, 1. I. pag. 615; Adam. Bern. cap. 208; Scatta Stewicense, ann. 1145. §. 29; Privilegio del 1180, ap. Darres, Dc. inhumano jure nonfragii, etc. pag. 94.

<sup>(3)</sup> Lisousneon, Script, Septentr. pag. (30; Adam. Bern. cap. 54; Linia, Reichbarchiv, par spec. cont. IV. pag. 218 e seg.; Burav, De jusc imperatoris circa mario, §, 24.

<sup>(4)</sup> Annal. Franc. ad ann. 810; Leibritz, Scriptores rerum Brunswicarum, 1.1. pag. 518; Libia come sopra, port. spec. cont. IV. pag. 921; Lambe, Origines Hamburgenes, lib. II. prg. 56; Fazzors, ap. Heetphol. Monumenta incident, 1.11. col. (285.

Le crosiate rivolscro verso il Mediterraneo la navigazione degli abitatori della Findura, dell'Olanda, della Frisia, o della Bassa Sassonia. Nel XII secolo avvano contributio alla fiberazione di Lisbona. I mercatanti che vi ottennero privilegi (2) s'avvidero de' avanlaggi che da corrispondenze nel Mediterraneo trarebero; ma troppi odateoli toglicivan di approfittorne. Una fiotta di guerrieri può inclimente evitrare i periodi della navigazione, quasi insuperabili a navi isolate: nè appare che durante il secolo XII, i commercianti di que pessi abiliano frequentato altri porti foori dell' Inghilterra, della Francia, della Spagna e del Portogallo.

Ma dacchè un conte di Fiandra sali nel XIII secolo sul trono di Costantinopoli, i navigatori fiamminghi e de'vicini paesi visitarono i porti del Meillterraneo e dell'Arcipciago. I mercatanti italiani appresero di ricambio il cammino della Fiandra, che divenue comunicazione tra la nordica e la meridionale Eu-

ropa (3).

Occure, favolese, o almeno esagerate son le notizie pervenuteti intorno al commercio del Ballico prima dei secolo XII; mi reco difficilmente a credere all'asseratione di Fischer, avere alcuni negozianti inglesi, francesi, spagnoli, scozzesi, belgi, danesi cae russi formato una specie di colosia commercia e a Vineta an-el standtica città slava o vandata, distrutta nel 796 (4). Vero è che nella prima metà del XII secolo alcune navi partite dai mari settentrionali fecero vela per Terrasanta, e parteciparono alle ercoista: una non havvi prova che i navigatori dell'Europa meridionale abbiano visitato in quel tempo i mari nordici; nè il commercio avec che fare con nuclei sendizioni.

Tra le città del Baltico venute in fama nei secoli XII e XIII,

<sup>(1)</sup> Privilegi del 1243, 1245 ecc. ap Denven pag. 232 e seg

<sup>(2)</sup> Goot. Di Tiso lib. III. cap. 13 e 22; lib. XI. cap. 14; lib. XVIII. cap. 24; Wendenneur, De rebuspublicis Hanseaticis, parte III cap. 2.

<sup>(3)</sup> Marin 1. V. lib. III. cap. 13 cita un decreto del 1272; Santonius, Geschichte des Hauseatischen Bundes, 1. 1 pag 251 e 252.

<sup>(4)</sup> Fiscuen, Geschichte des tentschen Handels, 1 I. pag. 924; Hannoo, Chron. Slav. lib. 1. cap. 2; Kartz, Vaudalia. lib. 11 cap. 19 e 20; Tospo, Orcudes, lib. 1. cap. 31.

delle più antiche è Lubeka, fondata dai conti di floktein în un territorio tolto da loro ai Vandali e popolata con colonie del Brabante, dell'Olanda e della Vestfalia (1). Il principoi del sno commercio, come delle città vicine, si ponon riconoscere dalla pessea, Quelli che vi si applicavano, divenuti ricchi, sentiron il desiderio degli oggetti di lusso. Lubeka in principo la desiderio degli oggetti di lusso. Lubeka in prespetta sua. Per cura di questo principe cominciarono a concerversi i unavigatori di Danimarea, Svezia, Norvegia, Russia. Nel secolo XII avea grandi coccrispondeuze con Wisby, over la solo degognati formavano un corpo con giudici mazionali. Sastenne colle propre forze felici guerre controi i red di Danimarea coli Norvegia, a sussenza casso il suo commercio in Fiandra, nel Brabante, in Igaliterra e catesi il suo commercio in Fiandra, nel Brabante, in Igaliterra

Molte altre città industriose vennero sorgendo Innghesso le rive meridionali del Baltino, le quali striusero corrispondenza con Lubeka, Brema, Amburgo e colle coste della Frisia i cui navigatori frequentavano il Baltico. Anche alle coste della Pomerania andava stendendosi in civiltà (3). I Tedeschi vi fondaron colonie, deboli dapprima ed esposte sorenti alle ostitità de nativi. Immersi anoran nella barbarie.

L'ordine Teutonico, dopo l'infousto esto delle crociate, fu verso il principio del secolo XIII dal dure di Masovie chimato in soccorso della Polonia assalita dai Prussiani (4); merce la sua valentia e le concessioni imperiali fu ben presto signore di quasi tutta la Prussia e della Pomerania. I natili furono ucesi o convertiti al cristanesimo e sottomessi ai cavalieri; da per tutto sorrero citti popolate da Tedeschi dediti alla mayigazione.

Da lungo tempo trafficava la città di Sulin alla foce dell'Oder, distrutta verso la fine del secolo XII dal re di Danimarca, durante le sue guerre coi duchi di Pomerania (5).

<sup>(4)</sup> Halmon come sopra cap. 59 e 88; Menn, Annales Flandrici, p. 47; Weddingernary, De rebuspublicis Anradicis, parte III. cap. 10. (2) Idem cap. 12; Helmon, Chron. Slav lib. I. cap. 85; Deetes, De inhur-

mano jure noufragli, pag. 412; Saktorius come sopra, I. I. pag. 439 a 441; Wrandrinous come sopra, parle III. cap. 46. (3) Heamon come sopra lib. UI. cap. 44; Darres come sopra, pag. 42-

<sup>(3)</sup> RELEGIO COME SOPER ID. CL. CAP. VI; DAUGE COME SOPER, pag. 42.

(4) Werdershader come soper, parte V, cap. (-

<sup>(5)</sup> KRANZ, Faudalia, lib. V cap. 39; BANGERT, Origin. Laborens. ap-

Stettino non era meno antica e florida (1). Danzica più orientale, opportuna all'asportziano delle grangle, tirba si èli commercio delle antiche città ruinate dal tempo, dalle cangitte direcioni, e principalmente dal guasti delle guerre. La si recavano i narigatori dell' decidente a comprare i prodotti della Prassia o della Pelonia. Molti privilegi concessi dai sovrani di Danzica alle navi di Lubeka, che frequentavan quel porto fanno fede che vivissimo ne era il commercio e che nel 1309 facevasi una notabile importazione di panni di Fiandra. Monmenti del 1232 e del 1235 comprovano pure l'esistenza eil commercio delle città di Thorn, di Colla, di Mariemevelre e d'Ebliga col farmon accordati privilegi in compenso de' soccorsi prestatt al cavalieri tetuolici contro i natti (2).

Que cavalieri procacciaron pure si loro sadditi la facoltà di trafficare con siccrezza in Polonia pogando moderte gabelle (5). I paesi conquistati fornivano pece, catrame, legname den costrucione, ferro, sartiame, ambra, pelli, e per molto tempo schiavit (4). Il commercio non era eserciato dai natili, ma da Tedeschi stanziati nelle città maritime, o che vi dimoravano quel tanto che face mestire per vendere le toro mercanice procacciarsene altre. Nel 4355 faron fondate Brunsberg e Königsberg, stazioni opportune a que navigatori (3).

Nella seconda metà del XII secolo, alcuni cituadini di Brema spinti da una tempesta verso la foce della Dina (6) riconobhero di che importanza potean essere la Livonia, l'Estonia è la Carlandia, dove i sovrani di Danimarca e di Russia avean già fatto spediziola militari contro i corsari stanziati sulle coste, e che in-

Westphal. Monum. ined. t. l. col. 4276 j Lann. Alano, Res Nordalbingenses ibid. col. 4782.

<sup>(1)</sup> WREDERHAGEN, De ribaspublicis Hausenticis, parte III. cap. 23 c 26; LANS. ALARD COME supra, col. 1°8; Darna, De inhumano jure maufragii, pag. 185 c seg., 193 c 198; Fischus, Geschichte des tentschen Haudels, 1. 1. pag. 761.

<sup>(2)</sup> Weadsmanner come sopra, parte III. cap. 24; Паката, Езмі зит l'influence des eroisades trad. franc. pag. 191; Chron. ordin. Teuton. 55. 424 е seg. ap. Матпаков, Veteris œvs avadecta, 1. V. pag. 698; Fischus, come sopra, pag. 764.

<sup>(3)</sup> Fiscinea come sopra, pag. 766 e seg.

<sup>(4)</sup> Tourso Rerum Norveg. parte 11. pag. 332.

<sup>(5)</sup> Weadenhages parte tit, cap. 24.

<sup>(6)</sup> Wинвиниласи parte ttt. cap. 2 e 21; Dantes come soprs, pag. 144

festavano il Baltico. Vi fondarono nno stabilimento dove scamhiavano alcune stoffe grossolane co prodotti del paese, e in progresso di tempo si unirono per quel commercio in società con Lubeka ed altre città vicine (1).

I cavalieri Portaspada conquistarono il paese come i Teutonici avean conquistato le contrade vicine alla Vistola. Dopo pochi anni i cavalieri il Livonia, sastigitati e dalle vittorie e dalle sonolite, furono incorporati nell'ordine teutonico e i gran Maestri studiarono i attrare i commercianti nel paesi di cui diventavan sovrani. Riga, fondata verso il 1200, venne presto in fone; nel 1216 i principi di Meklemburgo accordarono ai suoi navigatori gli stessi privilegi che godevano i Lubekesi nel porto di Wismar. Di ricambio l'arcivescovo di Riga che partecipava alla sovraniti della Livonia concedera ugual protezione agli occidentali dando loro animo di freguenta quelle costa (2).

Revel sul golfo di Finlandia, fondata sul principio del secolo XIII da un re di Danimarca, si uni strettamente con Labeka di cui adottò la legislazione, e colle altre città del Baltico (3). Contremporanemente fu fondata Narva che une secolo XIV Sottonto al commercio di Revel che avendo abbandonato la causa delle città anavazione ne era sitata di rimando abbandonato.

I Tedeschi che commerciavano in Livonia e in Estonia, strinsero relazioni cola celebra Novogorod, fina allora frequentata soltanto da negoziani di Gotlandia, Norvegia e Svexia. Distattuta di Tartari, pochi documenti andicii ne permenerointorno al commercio che vi facevano i navigatari del Baltico; ma non puosi recare in dubbio che il commercio delle città del del Baltico colla Russia sia stato considerevole nel XIII secolo. Un diploma del 1299 odi quel torno, un che si riferisca e tempi auteriori, ci fa conoscere che i Tedeschi vi avvano stabilimenti indipenenti dalle autorità locali, magistrati nazionali pre decidere le lore controversie conforme alla legislazione di Lubeka, al cni scanta potensi i malcontenti appelare dalle decisioni di quelli; e somministra pure molti particolari interessanti intorno ai civitici (3) si medicasi inaccordati.

<sup>(1)</sup> HELMOD Chron. Slav. lib H. cap. 14; Wenderhauer parle III. cap. 2. (2) HELMOD come sopra, lib. 1, cap. 38; lib. H. cap. 1; Wenderhauer come sopra, parle III. cap. 24; Deres come sopra, page 149. 162 e 205. (3) Wenderhauer come sopra, parle III. cap. 24.

<sup>(4)</sup> Davren, De inhumano jure navirogii, pag. 173. 177 e seg.; Veggasi

nº 1. - IL COMMERCIO AVANTI LA SCOPERTA DELL'AMERICA. 509

Al commercio del Baltico parlecipavano anche Svezia e Unnimarca, soprattutto il Giulland con cui le città marittime della Bassa Sassonia dovevano essere naturalmente in maggior relazione. Le cronache affermano che molti negozianti di quelle città e de paesi vicini recavansi ad Husuni (1).

Lo statuto di Sieswick del 1445 prova i rapporti di quel parse colla Frisia; e ho già indicato altrove quelli che avea colla Russia. Ouasi altrettanto antico era il commercio di Copenaghen (2).

La Scania, ora unita alla Svezia, ora alla Danimarca, ora il paese più frequentato dai navigatori delle città del Battico, e il più importante, grazie alla pesca delle aringle. Fin dal principio del XIII secolo i re di Danimarca vi fecero concessioni per indurie a frequentare le fiere della Scania e a trafficare nel loro Stati (5).

Quelle città avean pure corrispondeuse co paesi soggetti al dominio svedees. Wisby, situata nell'istola di Golandia, dipendente alternatamente dalla Svezia e dalla Danimarca, cra pei navigatori di quelle una vantaggiosa stazione. Non è probabile che Francesi e Spagnoli frequentassero, como afferma Fischer, quel porto nel X o nell'Xi soccolo; ma documenti irrefragabili provano che nel principio del secolo XII i Tedeschi vi crano tanti, da partecipare all'amministrazione co'nati è che Labeka vi godeva il ragguardevolissimo diritto di estendere ad altre città i privilegi da sesso ottenut (4).

Lungo tempo i Norvegi si diressero principalmente verso le isole Feroe, le Orcadi, le Britanniche, l'Islanda allora molto incivilita, e fin verso il Groenland (3); per la pesca una pel medesimo fine navigavano pure verso il mar Glaciale, e tutte

pure il regolamento chiamato Skrau di Nowogorod, ap. Larranseso, Urkun-dliche Geschichte, ecc 1. tl. pag. 16 e seg. pag. 200 e seg.

<sup>(1)</sup> CHITERO, Chron. Sax. parte t. lib 1. pag. 83.

<sup>(2)</sup> SAXO GRABIE. Hist. Danier, lib. XIV. sez. 4; PORTOFFIDAR. Origines Hafnienses, pag. 7 e 26.

<sup>(3)</sup> Piscenza, Geschichte des teutschen Handels, t. 1. pag. 689 e seg.; Privilegi del 4201 ed altri, ap. Danvas, De inhumano jure naufregii, pag. 44. 58 e 64; trovansene molti altri posteriori nell'opera già citata di Lappenberg.

<sup>(4)</sup> Destus come sopra, pag. 90. 106 e 113; ARRDT, Lieffland Chron. sd ann. 1202.

<sup>(5)</sup> Tutti quei paesi in un colla Russla sono nominati nei codici norvegi d islandesi dei secoli XII e XIII.

percorrendone le coste, andavano fino al mar Bianco, alla foce della Dwina a fare cambii coi Permii. La loro perizia navale fu sempre celebre. Nei libri che trattano della loro navigaziono trovansi le prime vestigia del metodo di prevalersi delle vele anche col vento di traverso: metodo non conosciuto che da pochi piloti, e che si attributva a sortilegio (1).

Nel XIII secolo erano vivissime le loro relazioni nel Bulico; venivano nei porti del Giuthad, frequentia neche dagli islandesi, e fino a Lubeka (3), in Danimarea, in Svezia, a Wisby; in Prussia. Conseguenza naturale di queste relazioni fu di attirare i commercianti della Frisia, della Bassa Sassonia e del Baltico nei porti della Norvegia, i più celebri del quali orano Drontheime Berghen. Mag li Stati sendinavio oltre all'essere quasi sempre in guerra tra essi, erano per giunta travaglisti da interne discordie. Il derivatone secumamento della popolazione ritardò i loro progressi; e quando comparero i navigatori del Baltico, della Bassa Sassonia e della Frisia, recrossi facilmente im mano un commercio, pel quale i natii venivan poco a compo-

Pertanto non abbiamo notizie esatte interno al commercio dei tre regni, se non decché quelle città v'ebbero fondato stabilimenti che prosperarono assai per la formazione della lega Anseatica, sul fine del XIII secolo.

Mano mano che l'industria, il traffico e la navigazione prendena vigore olle nominate città, i meccatani univansi i cerporazioni, obbligandosi tutti di sostenersi a vicenda. Quelli che partitan dalla medesima città per negoziare viaggiavano di coaserva in piccole squadre; assicurandosi così dai indronocci quasi sempre impuniti, e spesso autorizzati da grandi esempi. Poi i negozianti d'una città collegaronis con quelli della vicina; i vantaggi di queste associazioni particolari indussero i governia formare delle specie di confederazioni, e le città a farsi scambirvoli concessioni commerciali, abolendo o moderando i datti, n comunicarsi una coll'attiva vantaggi, che ottervano e paesi poco inciviliti, e difendersi da nagherie, da succheggi, da cotumanza abusivo e inospitali, Le più deboli cervano a ta la fiere.

<sup>(1)</sup> Tourso, Hist. Norveg. parte IV. cap. 2; Possyss, Voyage dans in Nord, trad, franc, I. I. pag. 127.

<sup>(2)</sup> Statut. Slesvie. §. 29, ap. Ancies, Dansk Love-Historie, 1. II. append. pag. 8, Dansk come sopra, pag. 58.

la protezione delle accreditate, onde sotto il nome generico Hansen, che in tedesco significa lega, formaronsi l'unione di Lubeka e di Amburgo nella prima metà del secolo XIII; quella di Brema, Lubeka e altre pel commercio della Livonia; d'Amburgo o di molto città della Frisia orientale per la navigazione sull'Elha, e nel mar Germanico: di altre città pel commercio in Inghilterraed in Fiandra: finalmente di quasi tutto le città del Baltico pel commercio a Wisby ed a Novogorod (1). Somigliante lega esisteva già tra le città del Basso Reno, le quali, dopo qualche rivalità con quelle del Baltico (2), compresero che cra loro interesse di accostarvisi.

Quant'erano più favorevoli i risultamenti di queste particolari e distinte associazioni, tanto più si venne a presentire di che vantaggio sarebbe stato l'accordarsi per ottener da per tutto privilegi commerciali e comunicarseli a viceuda, perchè a un maggior numero di città premesse estenderli e conservarli.

Queste cause condussero tutte le particolari associazioni formatesi nel secolo XII a fondersi in una sola divenuta celebre sotto il nome di Lega anseatica. Non fu potuto precisarne il quando, ma è assai probabile che ciò avvenisse verso la fine del XIII secolo. De' principii deboli rapido fu l'incremento, quasi incredibili i risultati. I primi associati probabilmente non prevedevano che la confederazione che fondavano stenderebbe il suo impero sonra i due mari del Settentrione, darebbe leggi ai popoli dai quali le loro navi non recavansi allora fuorché con timida circospezione, sosterrebbe guerre con re potenti, disporrebbe delle lor corone e per lungo tempo tratterebbe da pari a nari con l'Inghilterra, colla Francia e colla Spagna,

Che diverso spettacolo presentavano il settentrione e il mezzodi dell'Europa!

Le città che partecipavano al commercio del Mediterraneo, erano in continue ostilità : avresti detto che nè quel mare ove dominavano, nè l'Asia e l'Africa di cui aveauo in mano il com-

<sup>(1)</sup> MRYER, Annales Flandrici, pag. 296; Fischen, Geschichte des teutschen Handels, 1. 1. pag. 973; LAMBE, Origines Humburgenses, tib. It. pag. 81; WERDENHAGEN, De rebuspublicis Hansenticis, parte III. cap. 2 e 24; DRETRE. De inhumano jure naufragii, pag. 14.89. 90. 241; Ann. Lonc. lib. VII. cap. 9. nº 5; Rozn, Geschichte des Nurnbergischen Handels, ein Versuch, cap.

<sup>(2)</sup> Prerret, Abrègé de l'Histoire d'Allemagne, pag. 364 e 380.

mercio, nè l'Europa ch'esse provedevano, bastassero alla loro avidità di guadagno e di signoria; ciascuna voleva aver sola l'onore e i vantaggi di questa grande Impresa.

Sullo coste dei mari setteutrionali sorgono pure molte cità comercianti; un nissuna sapira cultarni a premienza, Giliparia premienza, Giliparia premienza, Giliparia pressi dora varano accesso, le guidano e le inanimano; neisuna tende a distruggere il commercio delle altre; si considerano tette come uembri d'uns sola famiglia che la da, prevalere da per tutto e a qualunque costo; ma comune deve essere il vantaggio, e la loro unione contro i comuni nemici non è alterata dalla tendenza di alcuna a sollevarai sulle ruine delle sue rivali. Fin alla metà del secolo NIV, fu principal cura dei uni tota di la rivali delle sue rivali. Fin illa metà del secolo NIV, fu principal cura dei utto di fir abidire la baphara usunaza di conflicerati procurarsi accesso a tatti i paesi accone, e sopratutto di fir abidire la baphara usunaza di conflicera le nativa unanza di conflicera le nativa nue reconsi la forza, nerse la lega un vero carattere notifico.

Mercè la sua posizione la Germania (1) era in grado di stringere corrispondenze colle coste del Bosforo, del mar Nero e del · Baltico, colla Fiandra, la Francia e l'Italia. Le più antiche sono probabilmente quelle che si stabilirono tra la Germania orientale e l'impero greco per la valle del Dannbio. E polchè fra la Germania e il greco impero v'avea paesi che furono successivamente occupati dagli Avari, dai Bulgari e dagli Ungheri, il commercio tra i due paesi si fece dapprima per mezzo di questi popoli. Gli Ungheri non trafficavano solo colle provincie europee del greco impero, ma drizzavansi alle coste occidentali del Baltico per una via che avea servito ai Greci ed ai Romani: via conosciuta anche nel VI secolo, guando Teodorico regnava sulla Panuonia, nè abbandonata del tutto nei tempi posteriori. Recavansi anche in Russia dove Kiof era celebre da lungo tempo per commercio. In conseguenza di questa triplice comunicazione con Costantinopoli, col Baltico e colla Russia. avevano all'epoca delle crociate aquistato grande prosperità. La loro industria erasi prontamente sviluppata: Semelino, chiamata Zeuqmé dagli scrittori bisantini, cl viene rappresentata come città ricehissima e piazza principale di commercio in quel paese (2).

<sup>(1)</sup> HÜLLEMANN, Standtowesen des Mittelalters, L. I. pag. 330 e seg.

<sup>(2)</sup> Cenesses, Compand. histor. t. II. pag. 596; Leo, Grammat. Chronogr.

Nelle crociate, gli abitanti delle città del Danubio, deviando dalla mediazione degli Ungheresi, strinsero diretti legami con Constantinopoli e vi fondarono stabilimenti; e fornarono relazioni coi Russi che pure vi concorrevano, e recaronsi a Kiof per la medesima via che gli Ungheresi; e Giovanni da Carpi afferma averene trovati, diretti veno la Tartaria (1).

Tra i negozianti trovati a Kiof, questi, che aveva percorso la Boemia e la Polonia, nomina gli Ebrei di Breslavia (2).

La Boemia e la Slesia pure stabilirono relazioni colle città del Baltico (3), il che riusciva loro più facile che alle città del Danubio. Qnindi Praga e Breslavia entrarono nella lega anseatica sul finire del secolo XIII.

La valle del Danubio era, couse vedemme, la via più facile per introdurre la merci dell'Orieste nella Germania interiore e nella meridionale. Dai capitolari di Carlo Magno e de'suoi immediati successori ricaviano, che fin dal IX secolo, l'abazia di Lorrick era la prima stazione e il luogo donde queste mercanzia reano introdotte in Germania: di là risalivano il Dunubio sino a Baishona dove una strada conducevà in Sassonia pasando per Forcheim, Erfurt, Magdeburg e Bardewick. Mano mano cha il commercio tedesco prendera vigore e che importanti citàt pintuvanni sulle rive del Baltico e del mar Germanico, questa via dovette essere sempre pià frequentan, salvo alcuni cangiamenti ne l'uoghi di stazione. Essendo stata distrutta nel 1185 de Enrico II Leone la citàtà di Bardewick, il cui commercio distendevasi fino in Danimarca, Lubeka, poco ragguardevole per l'in-nanzi, la sottentro nelle relazioni e nella prosperità (h).

pag. 477; PLEND, Hist. nat. lib. 37 cap. 3; CANDODON, Variar. lib. V. episl. 2; FILAMI, Saggio sull'antico commercio de Veneziani, pag. 64; SCHWARDISES, Script. rerum Hungaric. 1. 1. pag. 420; ANDOLD LUB. lib. 1. cap. 5; GINSANUS, pag. 139 c seg.

(1) Otto Faistnomnia, De rebiu gestis Fraderici, lib. 1. cap. 23; Otacheri dicis Styrie dipl. ann. 1190; Leopoldii ducis Austrie dipl. ann. 1192, ap. Sentin, Origin. Guelf. 1. Ill. pag. 30. 31; Bolland. 9 febbr pag 369 e 4 maggio, pag. 527 e 528; Plan. Captu. pag. 66.

(2) Cosmas, Chron. ad ann. 1090, pag. 46; Beriam, Di Tupela, pag. 245; De Plano Capen. pag. 66.

(3) Wannermacer, De rebuspublicis Hansenticis, parte III. cap. 23.

(4) Capitul. ann. 805, cap 9; Capit. coll. lib. llt. cap. 6; lib. VI. cap. 273; Questi teali sono commentati con molte particolarità in un' opera

Magdebnrgo, dopo molte vicende che avean quasi distrutto il suo commercio, ricuperò nel XII secolo gli antichi vantaggi per mezzo dei privilegi imperiali (4).

lu Halla sulla Saala faceasi fin dal 1124 una celebre fiera, ove conducevansi da lontano merci rare e preziose (2).

Salz sull'Elba, poco distante da Magdeburgo, aveva florida industria, e mandava le sue manifatture in Fiandra per mezzo di Lubeka ed Amburgo (5).

Tra le città commercianti tedesche vuolsi nominare anche Soest (4). Lubeka le comunicò nel XIII secolo i privilegi che essa godeva nell'isola di Gothland; i suoi navigatori frequentavano i porti di Danimarca e di Livonia (8).

Documenti dei secoli XII e XIII fanno pur fede del commercio di Lipsia, di Dresda e di Brunswick (6) il quale ripete prolabilmente l'origine e l'estensione dalla via di cui ho discorso, e alle comunicazioni che l'Oder e l'Elba procuravan loro col Baltico.

Una via più diretta verso l'Occidente dovea naturalmente servire al commercio del Danubio col Reno. Carlo Magno avea divisato un canale per congiungere que' due fiumi, mosso senza dubbio da desiderio di agevolare ai negozianti il tragitto. Co-

(1) Cosmas, Vita s. Adalbesti, nº 3; Werdenbagen parte III. cap. 4;
 Bosn diss. II. pag. 54
 (2) Darmaupt, Beschreibung des Sualkreises, t. 1. pag. 9 e 667;
 11.

pag. 435.
(3) Lasz, Brandeburg, Urkund. pag. 51.

(4) Harnantin, Analecta medii avi, pref.; Daeren, De inhimano jure nunfragii, pag. 241.

(5) Trattato del 1241, Privilegio del 1231, ap. Haraselin come sopia, pag. 225. 229. 282; Annt, Liefland Chron. 1. II. pag. 105.

(6) Βοκκ, De jure stapulæ et mund, civit. Lips. diss. I. pag. 32 e seg.; Vers, Chron. Dread. pag. 48; Rymra, t. I. parte I. pag. 109; Gaderusca, Lirfland Sarbieh, t. I. pag. 275; Werdenbagen come sopra, parte III, cap. 2. provato che, risalendo il Danubio da Ratisbena fino dove porta navi, e traversando i paesi ora chiamati Wirtemberg e granducato di Baden, arrivavasi a Strasburgo per progredire ancor

più verso occidente.

Oltre questa linea in certa mode diretta, il commercio delle città del Dannbio ne seguiva probabilmente delle oblique a nord-orest e a sud-ovest. Per l'una verso Francoforte, Coblena: e Magonza (3), venendo a congiungensi con quello de Passi Beast; per l'altra verso la s'vizera, e giungendo per laghi e fiomi al Rodano, collegavasi con quello della Francia orientale e meridionale.

Mano mano che queste relazioni si estenderano crasceva il numero dello città commerciati sal Danabio. Vienna e Stein, più vicine che Ratisbona al confine tederco, sersero a gareggiare con essa. I duchi d'Anstria accordarone a Vienna privilegi che più volte destarono invidia e inquistutime nei negozianti di quella (3); stabilirone a Steine a d Heimburpo pedaggi di cui ci furono conservate le tarife, simpolari documenti (4). Ems, in favorecoro situazione, venue in fanno per le fiera a cui concorrevano negozianti dalla Raviera, dalla Sveria e dalle città rensue (3).

Questi poi approfitandosi de lor legami colle città del Danubio, strinsero relazioni dirette coll'Ungheria. Avean saputo scemare le spece di trasporta, o, limitarsi noi guadagai per unodo che, a malgrado della distanza, non temeano sui mercati ungheresi la concorrenza di quei di Bocmia e di Moravia (6).

Più si andava estendendo verso il Reno il commercio tedeseo, più prosperava Francoforte sul Meno, le cui fiere, qualunque opinione si abbia della loro antichità, erano certamente

(1) Citati da Hibermann 1, I. pag. 338.

<sup>(2)</sup> Scinno, Orig. Guelf. 1. III. pref. pag. 30 e 32; Raven, Seriptores revum Austriae. 1. III. pag. 20 e 26; Tim deconventio concernent el-Alazzia di Fulda del 128 ciatato da Sausanar, Trada. Fuldeur. pag. 276, parla di sofficialisme buldacchiuri, che certamente erano produzioni asialiche tome si vede nel Murrotri, Antio. J. Ram pudia viv., 11, 10, el 416.

<sup>(3)</sup> Lazzes, Vienna Austria, pag. 74 e 75.

<sup>(4)</sup> Rauch, Script. rerum Austriac. t. 1. pag. 206 e 289.

<sup>(5)</sup> Schwid, Origin. Guelf. 1, 111. pag. 30 e 32; Baren rome sopro, 1, 111. pag. 20 e 26.

<sup>(6)</sup> Новемани 1. l. pag. 341.

frequentatissime nel XII secolo. Esso divenne punto centrale nel per quella parte della Germania, per la l'inadra, il Brabante, al Brabante, la Rassonia, la Turingia, la Roemia, la Siesia e la Prussia. Anla Sassonia, la Turingia, la Roemia, la Slesia e la Prussia. Anlus successione de l'accordante de part enno le fere di Magonna e di Colonia.

Nell'XI secolo vi accorrevano da passi lontanissimi. I negozianti 
di quest'altima avean relazioni in coll'Inghilterra, dove ottenence, dove ottenence, dove ottenence to 
ici dove spedivona principalmente i vini del Reno, e perfino colla 
Daniameza dove ne contratti unavansi generalmente i pesi e le 
misure di Colonia (1).

Il Danabio, come ad introdurre in Germania e ne'vicini pnesi le meri assistiche, cosi servira da asportare aggetti di cambio. Federico I, quando intraprese nel 1489 la sus spedirione per la Palestias, foce atsibilire a Ratisbona magazziali di vierci, che discosero pel Danabio (2). Le tarifie del pedaggio di Seito nominano molte mercanice destinate all'impere greco, il che prova i progressi dell'industria locale, e che nel XII secolo molte manifature entravano d'an che libinacia del commercio.

Gii avvenimenti, i quali destando l'Earopa da un troppo lungo sonno, dissipavano poco a poco le tenebre della barbarie e alleggerivano il giogo della feudalità, producevano in Germania i medesimi effetti che in Francia; e l'industria vi fece immensi progressi (5).

La Stesia e alcuni altri paesi erano rinomati pei pannilani e per le tele che spedivano nell'interno della Germania e fino a Castanlinopoli. Dove le miniere aveano offento qualcie mezzo di guadagno, i Tedeschi ne aveano estratto le ricchezze. Moltiplicaronsi i privilegi, che fin dal reguo di Enrico l'Uccellator erano stati accordati ad alcune città, di aver fiere, che naturaluente servirono ad attirarvi il commercio (A). L'industria di Do-

<sup>(1)</sup> Lustrause, Nordin. Memo-Potenoff, Int., cap. II., 5. a eteg.; Kunsens, Geschiede der Stadt Framfurt, 1. I. pag. 214; Bosts, Himrica unden. Mogent. delinento §5, 2 e 4; Butten, Mitseellen. 1. I. pag. 116; Vita. a. dimoni erch. Colon. ps. Senten, dec. IV. pag. 195; Lustrett, Sorigit. erc. Brown. 1. I. pp. 345; Kutts, Ander Rendrie; pp. 224; Hazsatte, Analeta medii ari, pag. 226; Buons. Buctustop, Specim. rei monet. Dunoum, pag. 7.

<sup>(2)</sup> Annous Lessee, lib. II. csp. 29.

<sup>(3)</sup> Theoph. Presbyter, dictue Rugerus, sp. Lessino, Beiträge zur Geschichte und Litteratur, pag. 294.

<sup>(4)</sup> Werdenhauen, De rebuspull. Hausentiers, parte III cap. 23; Hülle-

xº I. — II. COMMERCIO AVANTI LA SCOPERTA DELL'AMERICA. 517 rimberga e di Augusta divenne sempre più celebre, più ricercati i prodotti.

Non é certo cle Norimberga esistesse al tempo di Carlo Magno, come afferna un dato. Tedesco: na nell'U3 secolo godeva il privilegio d'una fiera, e i suoi abitanti percorrevano diverse parti della Germaina pel commercio. Nel XIII avez corrispondearo attiva con Donauworth, Nordlinga, Ratisbona, Spira, Magonza, Vorms ed altre città commercianti. Situatas frea la Baviera, il Palatinato, e la Franconia, era opportuna al commercio di transito e di spedicione (4).

L'industria di Norimberga si estese ad Augusta, che presto levossi ad emularia. Queste città ed aleune altre eccitate dal lore esempio stabilirono corrispondeuze colla Sassonia, la Sissia, ia Polonia meridionale, la Boemia, l'Ungheria; i loro mercatanti frequentavano le fiere di Lipsia, di Naumburgo e di Bresalvaia (2).

Molte città renane (3) cui premera assicurare la libertà di commercio, i confederanon per reciproca difesa; partecipareno alla lega alcune altre più lontane, il cul commercio era rivolto a quella parte, particolarmente Norimberga; mu i epretensioni di alcune di esserciare diritti esclusivi, o limitathi libertà della navigazione sul Reno, cagionarone sovente grandi ostacoli ai trasporti per esso (4).

Ammesse le relazioni tra i navigatori del Baltico e gli abitanti della Russia, è supponibile che le merci orientali giunte per quella via fossero introdotte per mezzo dell'Elba, dell'Oder

wass f. I. pag. 354; Ass. Luxee. Chron. lib. II. cap. 5; Chron. votus Celenia, sp. Messer, Script. reum Szon. I. II. pag. 405; Mart. Pastus, elemia, sp. Messer, Script. reum Szon. 1. II. pag. 405; Mart. Pastus, Geschi-non. 1241; Caussus, Britannia, pag. 77. Si pub consultare Fucusa, Geschi-mun. inch. 125; Pag. 241. 281. 884 9 935; Feesphah, mun. inch. 1. II. pref. 99 e. 1. III. pref. pag. 421 e. 426] Scnot, Incresente mercature in Germania, 5. 6.

(1) Ecrard, De rebus Franc. orient t. I. pag. 693, e t. II. pag. 104; Roth, Geschichte des Nurnberg, Handels, ein Vermich, t. I. cap. 1. 3; e Anseatisc. Magaz. t. IV. pag. 308.

(2) Page us Striths, Des Jüngern Kunst-Gewerb-und Handwerk-Geschichte

von Augsburg, t. I. pag. 238; Rorn t. IV. pag. 342.

(3) ALE. STAD. ad ann. 1255; LEBRITZ, Cod. juris gent. dipl. t. II. pag. 93.

(4) Roth, Geschichte des Nürnberg, Handels etc. lo afferma appoggisto a un documento del 4256 riferito da Snanxéz I. II. pag. 445; Italiavia Büsch Anseatisch, Mugaz. I. II. pag. 421 lo nega, pel motivo che Norimberga non vi aveva interesse; Lasuans, Chron. der Stadt Spater, pag. 317.

e de loro influenti nell'interno del paese da essi irrigato: ma se anche sussistette, non poté essere se non di poco momento; principalmente quando, sullo scorrio del XIII secolo, lo città meridionali d'Europa entrarono in relazione colla Fiandra, portundovi le merci saiatiche in maggior copia e a migito mercato.

Quest'ultimo avyresimeoto influi anche salle importazioni che facevano pel Danubio e per la Polonia, le quali dovettero limitarsi al solo consumo locale; è però probabile che l'antica quantità non scemasse, poiché que puesi in priora selvatici si vennero ineivilendo, e conobbero i piaceri del lusso.

La Germania, mercè la sua posizione, era destinata a formarpresto o tardi relazioni commerciali coll'Italia, le quall dovenno unire i due paesi con legami più duevoli e più utili di quelli che la forza tendeva continuamente a stabilire, la politica accortezza a disciogliere.

Sebbene le Alpi dovessero opporre grandi ostacoli, suttavia, man nano che l'impero gero perdeva le provincio del Danubio e del nar Nero, e le città d'Italia, direntavano sele disponsatrici delle merci nsiatiche, i Trdeschi, la cui Industria gradatamente svolgrasi, si avvidero di che vantaggio fosse per lora avviar commercio colle città italiane. Queste di ricambio, cercando tutte le vied dididocel e merci che un immenos trafico ammassava ne' hor magazzini, e ricorrendo per così dire a tutti i prodotti d'Europa, e principalmente ai ricchi intetali; per moltiplicare i horo merat di cambio coll'Asia e coll'Africa, presentivano i vantaggi di ordinate relazioni colla Germania.

I fiumi che, percorsa la parte settentrionale dell'Italia, si versano nell'Adriatico, somministravano i mezzi di arrivare a piè dell'Alpi; la difficoltà stava nel valicar le montagne.

Ma perché sarebbe impossibile allo sprito di commercio, ciò che avca potuto fare lo spirito di conquista?

Non è agroule prorare che sussistessero relazioni estese ed ordinarie tra la Geruania e le città commercianti del Mediterranco prima del XIII secolo: nè credo fondata l'assercione di Bàseh che Norimberga trafficasse cull'Italia nel X secolo. Uno storico della siesa Norimberga confessa non esservi diplomi, nè trattati, nè tariffe, nè croniche, nè documenti che lo comprovino; ma è certo che nel secolo XIII esistevano, nè cessarono più (1).

(1) Anseatisch, Magazin, t. U. pag. 121; Meisterlin, Hist rerum Norimb.

La distruione dell'impere latine a Costantinopoli contribuiassi ai accriscorie i perche i Veneziani, ecclusi dal Rosforo e dal mar Nero, dovettero dirigare lo operazioni commerciali veno l'Egitto; dove sesendo considerevole orgatoti di cambie le pellièce di Russia, dovetter procurra-one, per mezzo della Germasia. Utili barziti in Egitto ara pure gli strumenti di ferro di legno che con tanta perfezione quanta economia cola si fabbricavano. Quindi vellamo stabilira il venezia nel 1368 um anagistratura e regolamenti particolari per una fattoria conociata sotto nome di Casa Tentanica (1), titole comme a songligitali stabilimenti fondati dalle città renane e del fishtico nell'Europa settentrionale e nell'Inabilitera.

Allora ordinaronai spedizioni commerciali tra Vienna e Venezia, passanda per Villace Delauzi o, se son fiu antiche, àquistarono maggiore importanza (2). Per mezzo della Drava comunicavano cul Daubio, e veleggiando questo fume, coll'Ungheria. Non abbiamo argomenti per giudicare di che importanza fosse questo commercio pei Tedeschi, certo grande, se non ricusavano obblighi gravosi, che l'invidia dei negozianti veneziani, o l'embrosa politica del governo imponeva.

I negozianti della Baviera, della Svevia, d'Augusta e di Noriune per la une di controli della di controli di con

Da Milano due strade principali vi, conducevano attravero alla Svizzera; l'una a ponente pel Ispo Maggiore; l'altra a levante per quel di Camo; onde mediante laghi é famil, il commercio d'Italia congiungevasi con quello del Rodano, la cui navigazione avea sempre importato assai alle città d'Italie, en el XII secolo i Genovesi combattorono per questo coi Pisani ed anche coi Francesi (de Vine de Pracesi (de Vine).

ap. Ludwig, Relliq. manuaer. 1 VIII. pag. 74; Honnaven, Kritisch. diplom. Beyträge zur Geschichte Tyrol. 1. II. pag. 394 e 392; Rauen, Script. rerum Austoioc. 1. III. pag. 45 e 24.

Austriac. t. III. pag. 15 e 24.

(1) Marin I. V. pag. 381.

(2) Archiv. für Geschichte, Statistik, Litteratur, und Kunst, sett. 1826, msrzo e aprile 1827.

(3) Hükkamans I. I. pag. 348; Privilegio di Ottone del 1209, sp. Lam, Delicice erudit. 1. III. p. 206. (6) Hükamans I. I. pag. 335 e 350 e seg.; Herre, Influence des croise-

Il Rodano, oltre metzo di commercio colle parti della Francia de con bagnato, diventara ilgagem enturate col Valese e con Ginerra, celebre per fiere stabilite probabilmente dagli antichi re di Bergena, o ferrache prime : poi mediante la Sona suo influente, il Doubs e gli altri-influenti della Sona aprita comunicazioni col Gierra, per Besanzone e Montellaria, finche arrivavasi a Basilea, dove il Reno compira un sistema di commercio latterno, conservatosi operoso anche dopo che i navigatori dei passi meridionali, sucente il secolo XIII. per Gibiletra e l'Oceano recavana nei porti di Finadera (1). a prose attes

Estrante il secolo XII e più ne i precedenti, l'ignoranza della 
messi scrittura ca quasi generale, four d'una clesse mon applicata ai 
missi sommercio. Tuttavia giova che il capo di grandi imprese diriga 
messi suoi afini, e possa trassuctere ordini dove occorre; è mestieri 
che in ciascun luogo abbia persone di sua confidenza e interesasta de seguir fedelemente i soni ordini, voti con partecipar 
ai guadagai e alle pentile, vuoi colta speranza d'un salario proporzionata alle operazioni; è mestieri che queste persone abbiano merzi semplici, e tali da: essere adoperati da per tutto, di 
daria reciprocamente dei couti. Prima che la necessità e l'esperienta conducessero a questo: esoperte, gli speculstori facevano 
da sè i proprii affari; accomignatavano e foerarano accompagnare 
le mercanzie nelle specialosi e nei ritorat; immeno movimento 
di persone, rispetto all'importanza dello negorizzioni.

Man mano che queste si molliplicarono, si scuti in necessità e il vantaggio della corrispondenza epistolare, il quale alla fine del XIII secolo era appieno attuata; al che grandemente contributiono l'aus della scrittura dienuta quasi generale, e la sostitutiono della cartà di line alla pergamena, di più facile aquisto e trasporta; an soprattuto la surrogazione delle cifre rabiche alle lettere fino allora servite nei calcoli. Il tempo di questa innovazione in litali viene generalmente fissato al secolo XII; e se pur fosse vero, che la Francia le abbia anteriormente conosciute non è protato che la biabia applicate al commercio (3).

des, trad. franc. pag. 384; Minann, Hist. de Nimes, 1. I. pag. 352, e t. H. pag. 99.

<sup>(1)</sup> Sron, Hist. de Genène, 1. 1. pag. 90; Privil. ann. 992 e 1194, ap. Horrsun, Hist. Treoir. diplom. 1. 1. pag. 338 e 182; Privil. ann. 1983, ap. Scnor, Annal. Paderborn. pag. 492; Privil. ann. 1056, ap. ZYLLES, Defens. abb. imp. s. Maxim. pag. 41.

<sup>(2)</sup> Un decreto di Filippo il Bello del 1303 ordina di fermare ai confini

Dos la frudalità avera aquistato e conservato maggiore infineuza (clati frono fion a buona parte del secolo Mila Francia, l'Inglillerra, la Germania e tutti i regui del Setteutriono), le riccliezze, la proprietà, la libertà, erano quasi esclusivo retuggio del ciero e de nobili. Quantuque sia probabile che in alcune città siasi conservata, o almeno formata, per mezzo di individuali manunissioni, nan classe media anotrizzata a posseder heni, al aquistare e trasmettero i frutti del suo lavoro; quantunque fosse vero che i signori avessero favorios spese volte questi dustaris trovandovi o i mezzi di accrescere le loro rendite, o il vantaggio di procuraris i piaceri del tusso, essa era meramente locale: impedita da molti e grandi ostacoli non potea costituire un commercio esteso del ordinato.

Intanto il bisogno di questo commercio era sentito da tutti: i ricchi, mentre sdegnavano applicarsisi, apprezzavano i vantaggi che procura; quindi dovette per necessità venir nelle mani di stranieri.

Primi a dedicarvisi furono gli obrei, che sparsi da per tutto e da per tutto forestieri, formavano una classe cossopolita. Sebbene esposti ad odii che la differenza della religione certamente non giustificava, ma seusavano troppe volte le naure eccessive; il continuo bisogno dell'opera loro fornivalti dei mezzi onde far fronte al pericolo, o ricuperare i beni dopo una passaggera tempesta. Anzi in alcutul inogli erano pareggiati ai cristiani (1); mentre nella maggior parte erano solamente tollerati, e spesso perseguitati.

Poscia entrarono con quelli in concorrenza gl'Italiani, i quali pure ora ammessi e perliuo invitali, ora esigliali, colla giunta talvolta (2) della confisca dei beni, ma sempre necessarii, sapeano mantenersi colla loro abilità, pazienza e profonda cognizione di tutti gli spedienti del commercio. Nè vuoli fare troppo severo giudizio de governi che abbandonavano così il commercio dei

te lettere provenienti della Finadra e la spediteri, a trannatteria di er, Recuail da Louvre, 1. I. pag. 380; Minn de I. dend. des inner. t. VI. p. 606; Tano. Totzerre, Relassoni di alcuni vinggi ecc. t. II. pag. 68 e sepi; Tisassonu, St. della letterat. italiana, 1. V. pag. 177 e 178; Savanna, Hist. des progrès de levpit lamani almas les soonces canctes pag. 17.

<sup>(1)</sup> D. Valssette, Hist. du Languedoc, t. II. pag. 517; t. III. pag. 121, 163 e 531.

<sup>(2)</sup> Decreti det 1268 e det 1274, Recneil du Louvre, 1. 1. pag. 96 e 298 ; Decreto det 1289, sp. Ménano, Hist. de Nimes, 1. 1. pag. 388.

loro Stati agli stranieri. Conoscendo essi che i loro sudditi ignoranti e poveri non potrebbero applicarvisi che in un avvenire lontano ed incerto, e apprezzando tutti i vantaggi che poteano trarne, non era in lor mano la scelta.

Non vuolsi però dissimulare, che i sovrani accordarano privilegi agli straineri le più volte per presenzari subito denaro, presto consumato e caramente pagato. Queste concessioni scoraggiando i nasionali, ecclusvano i forestieri da decressere i capitali, e a moltiplicare le operazioni. Gonoscendosi necessarii, d'orgogile e avisitàt cresevano in ragione delle ricchezza; sicchè infine erano diventati o pericolosi avversarii, o ausiliari inevitabili.

Gió non ostante lo spirito di commercio sviluppossi nel paesi che sembrarano meno da ciò. Cil rimmeni guadagni fatti dia forestieri eccitarono i nazionali; ben presto i sovrani non ebbero più bisogno di ricorrere a compensi, I quali, non che rimenilare at male, non potenan che accrescerio. Basto favorisero il progresso dell'industria de' sudditi, e di mano in mano ritogliessero agli stranieri i privilegi che il dissiminavano.

Facean pure grandissimo ostacolo al commercio le moltiplici de conmi tasse. Una nava erriava i au nporto fi fisco esigera un dario d'entrata su tutto il carico, e le tarifie erano spesso contrarie si veri interessi, non regolate dal desiderio di promunoere le produzioni del paese gravando le analòghe mercanzie che gli stranteri potevano spedire in concorrenza ; nà di conservare le materie gregge, indispensabili a lonsaturo attivitadustria; ma create ad arbitrio. Ne andavano esenti gli stranteri privilegi, mentre il rigore escritato suggi altri allontanava la concorrenza, o nuocondo ai nasionali il seconfertava.

Ai dazi d'entrata aggiungevansene altri non meno straul elle eccessivi dei norosi; dovan pogare per approdere, per fermarsi in un porto o in una bais; per gettar l'incora, o attaccare la nave alla rira; per peasser une attrado du monte, per attraversare semplicemente un territorio; per iscaricare le meccanaie o per deporte sugli argial o nelle piaze; per peare, per miurare, tioltre pel carico o scarico delle mercl, era necessario servirsi di persone destinate dal governo. Quando le mercanzie passavano per certe città, gli abitanti aveno un diritto di preferenza nella compera, in forra del quale sottentavano ai proprietarii per le speculazioni utteriori. In molti imoghi non era namesso

ad esitr unercanzie chi, non apparteneva ad una corporazione cod associazione commerciale, o non erasi fatto ricevere membro. Con tutto ciò lo spirito di calvolo, in parieoza, is speranza del gualagno superando questi estacoli, erano riusciti a porre un po d'ordine in questo disordine, per modo che si calcolava a puntino quanto potean costare gli oggetti spediti da luogo a luogo, secondo la via che seguivano. A pece a poce la necessità indusse i pacsi vicini a reciproche concessioni; alcuni borni attirroro i regozianti facendo concessioni o a tutti in generale, o a quelli di qualche nazione, o ad alcuni rami speciali di commercia (1).

Ma la difficultà delle comunicazioni era degli ostacoli più incresciosi. Calpa il disordine deristato dalla guarere e dull'annachia, e dalla mancaza di pubblica aniministrazione, le atrade erano malsicure, difficili le condotte. Non altrimenti che la Asia ed in Africa, bisognava uniral in carovane per visaggiare l'Europa. Vavea signori che, non paghi di stabilire pedaggi arbitrarii sulle lora terre, correano il paese taglioggiando e satiliginado i visaggiatori (2). Ad ogni tratto era mestieri satoliare la copiligia di colui la cui torre dominava una sglo a il passo dum fume; era forza ottenerne un salvocondotto, e da ciò vuoloi probabilmente ripetere l'osama che averano le carovane, di condu-seco musicanti; ballerini, animali rari, per divertire i signori, di cui chielcazano la protezione, non che per attirare i competaro (3).

Tuttavolta col volger del tempo i sovrani misero in opera tutti i mezzi allora poissibili per assienirare i mercatanti nell'andata e nel ritorno dalle fiere, e durante il loro soggiorno (4). Alla potenna temporale aggiungerasi la Chiesa, di cui era allora si grande, e poteri dire, si necessaria l'autorità: anali a presenne sovente,

<sup>(1)</sup> Veggari D. Croor, voc. Austin, Anchoragium, Carratura, Exclusation, Fortium, Goldelle, Gravinium, Huns, Italial, Muneration, Molicia, Comming, Huns, Italia, Muneration, Moliciano, Nantatiom, Panagium, Pedicajum, Palestation, Palificiane, Pendergo, Ponticion, Ponticion, Ponticion, Ponticion, Ponticion, Ponticion, Microson, Administration, Tolomom, Tromitera, Visition, Microson, Anthony, Tolomom, Tomitera, Visition, Microson, Anthony, Tolomom, Tomitera, Visition, Microson, Alexander, Lander, Carratura, Carr

<sup>(2)</sup> LRIBRITZ, Seript. rerum Brunswicarum, t.1. psg. 763.

<sup>(3)</sup> Priass, Saggio sull'antico commercio dei Veneziani, pag. 58.

<sup>(4)</sup> Scnot, Incrementa et jura mercatura in Germania, esp. 6.

la diresse, e in certo modo le impose que' provedimenti (1) senza cui si sarebbero disperse le ultime tracce dell'incivilimento.

Stabilironsi stazioni, dove cangiare i mezzi di trasporto e i mediatori, e si riconobbe quanto vantaggio ne derivasse alle città che o per caso o per necessità eraue in prima state scelte. Alla strada principale le congiunsero altre che guidavano nell'interno; e quindi si formarono nuove stazioni. Tra i molti principotti che il diviso territorio reggevano, v'ebbe una specie di gara per agevolare ai negozianti l'accesso ed attirarli (2).

In Italia, le quasi continue ostilità tra gli Stati indipendenti fecero luogo ai grandi interessi del commercio; tutte le città convennero per istituire tregne commerciali, creare luoghi di franchigia, di neutralità, di salvaguardia, dove poste in obblio le nazionali nimicizie, si formasse una popolazione pacifica ed amica (3).

Li grandi affari di queste fiere diedero vita a negozii, in principio quasi inosservali, ma destinati a giungere al maggior grado, voglio dire il cambio. Gran numero di contratti consistevano in baratti; ma spesso vendevasi anche a denari; ma le monete banno due valori: l'intrinseco ed il legale. A riceverle pel valore nominale non erano obbligati che gli abitanti dello Stato ove si coniavano: ed essendo l'Europa suddivisa in suoltissimi principati, città indipendenti, o mezzo libere, con diritto di batter moneta, moltiplicavansi le difficoltà delle negoziazioni. Chi recavasi ad una fiera per comprare, non potea portarvi moneta coniata, giacché questa non correva nel paese del venditore, nè reciprocamente. Primo pensiero dovette esser di portar verghe d'oro e d'argen-

to, attesa la facilità di cangiarle in moneta locale. Il mercante che in una fiera avea ricevuto una certa quantità di moneta locale la scambiava con verghe che portava seco e cambiava. Oualche specie, come i bisanti, e di poi i zecchini di Venezia, per la fina lega correan da per tutto.

Ma i negozianti che portavan verghe o denari da un paese ad un altro erano esposti a troppi rischi. Uomini avveduti si accorsero, che c'era un guadagno da fare, vuoi col ricevere le

<sup>(1)</sup> Decretales, lib. I. 1il. 34, De tregua et pace, cap. 2.

<sup>(2)</sup> Si consulti Fisceus, Geschichte des teutschen Handels, t. L. cap. 42

<sup>(3)</sup> Musar, come sopra, 1.11, col. 86° 869, 873, 891,

Tale fu l'origine delle nostre lettere di cambio. Ma fondandosi queste negoziazioni principalmente sulla confidenza, deblono essersi introdotte lentamente in Europa; e basta forse questa riflessione a provar l'errore di chi le credette inventate dagli Ebrei espulsi dalla Francia, per sottrarre i loro beni alla contisca. Questa espulsione avvenne in tre epoche: nel 640 sotto Dagoberto: nel 1111 sotto Filippo Augusto; nel 1316 sotto Filippo il Bello. In quest'ultimo tempo le lettere di cambio erano conosciute in tutta Europa; ma non nel secolo X; onde bisognerebbe riferirsi alla seconda espulsione. Ma è assal verosimile si conoscessero già in Italia (1). D'altra parte il contratto di cambio suppone una quasi cleca confidenza nella solvibilità ed esattezza così di chi deve fare il pagamento, come di chi lo ordina; ma qual credito potevano avere uomini proscritti e condannati alla perdita de' benl? Supposto che avessero lasciato in mano di fedeli amici denari e mobili sottratti alla confisca, qual uom di senno ne' luoghi dove riparavansi, avrebbe accettato le cambiali tratte da essi sopra i loro depositarii di Francia, e pagate senza conoscere perfettamente la solvibilità di coloro a carico de' quali erano emesse?

Non è impossibile che i bisegni del commercie abbiano spinto ad operazioni di cambio prima delle erociate; ma queste grandi impresa, erescondo occasioni di spediro o rinviare denari, ac resero frequente l'uso. Certo erano usitatissime nel XIII secolo. Le statuto inocido di Avignone del 1275, contiene un paragrafo initiolato De literia cambii: linnocenzo IV, nel 1233, delepositò sul banno di Venezia una ragguardevole somma per farla pervenire ad un banchiere di Francoforte; tracce evidenti ne somministra il capo 27 del libro I dello statuto di Marsiglia del 1255; un contratto di tal genere è comprovato da un documento del 1286 concernone l'Inghilterra; da ultimo nan legge di Venezia del 1373, accenna chiaramente le lottere di cambio (21).

<sup>(1)</sup> È l'opinione di Montesquinu, Esprit des Lois, lib. XXI. cap. 20; Weber, Ricerche sull'origine, e sulla natura del contratto di cambio, Venezia 1820, affernia che in Venezia, se ne servivano nel 1171.

<sup>(2)</sup> Antichi manoscritti della bibliotece reale nº 4656; Museus, Script.

Tolto con questa inventione il maggiore osteolo alla circolazione de'apitili, multiplicaroni quello operazioni, è banchieria stanziaronsi dovunque trevavan di esercitare cotale industria, ulterosissima perche il valore intinasco della maggior parto delle unonete differento dal nominale, era facilissimo sgli uomini accordi inzannare i none avvenito.

In sulle prime queste negoziazioni al pari di tutte quelle che richiedevano abilità e grandi capitali vennero in tutti i paesi, dall'Italia in fuori, in man degli ebrei, che sotto il nome di operazioni di cambio mascheravano spesso ingiuste usure.

Gl'Italiani che non indugiarono a cavarle loro di paguo, col ronderle più proficue ai sovrani, non nadranou escenti dei medesimi rimproveri; talora ingiusti, perché fatti da gente che confondeva le speculazioni di cambio col prestiti di denaro; talvolta meritati, perché sotto l'ombra del cambio praticavano vere usure ne prestiti ai privati (1).

Importa notare cite un'operazione la quale passa ai di nostri per la più fina speculazione; l'aggiotoggio, ene conocisuta fin di apriacipio del seccio XIII. Una decretate del 1915 prova che molti negoziatati vi si applicavano in Genova; e la decisione data da papa Alessandro III all'arcivescovo che ne'l ceassultava, distingue unolto sagacemente ciò che poteva esser lecito, da ciò che era evidentemente susurario (3).

L'invenziono delle banche che tenne dietro alle operazioni di cambio, è attribuita a Venezia il cui banco fu fondato nel XII secolo. Un operosa commercio nen si può attuare sensa gran givare di contanti, senza rischi per conserrarii, imbarazzi pel trasporto, orrori nel numerarii, difficolia o lentezza per verificarne la sincerità. I negozianti trovarou di ovviare a questi inconvenienti, collocando i un comune depossito una determinata quantità di monete del miglior titolo, iscrivendo sui ibbri di banco i diritti di ciasenuo; c ciascuno potrey girare si crettori la sua partita, i quali divenuti proprietarii, facevan uso del medesimo diritto.

Restando invariabile il capitale della banca mentre le monete correnti venivano alterate o per l'uso, o in conseguenza dello leggi

rerum Germanic, t. II. pag. 4735; RYMES 1. 1- parte 11. pag. 46, MARIE, Storia co. t. V. pag. 296.

<sup>(1)</sup> Du Cange, voc. Corsini. Longobardi. .

<sup>(2)</sup> Decretales Greg IX. lib. V. tit. 19, De usucis, cap. 6.

che spesso ne cambiavano il titolo ed il valore (1), il denaro del hanco portò sempre un premio od agio sa quello corrente. Alla numerazione del contanti si preferirono i paguanetti fitti coli; rarii da un none a un altro sui libri del banco, come più facili e spediti. Un compesso minore di quel che sarebbe cestato il trasporto, la numerazione e la verificazione delle monete, somministrava allo stabilimento i mezzi onde sopperire alle spese di custodia e d'amministrava il custo e dell'amministrava il custo e d'amministrava e d'amministrava e d'amministrava e d'amministrava e d'amministrava e d'amministrava e d

Questo banco di Venezia avrebbe pototto suggerire l'idea di fondarea latri, in cai il capitale fosse rappresentato da viglicità fielil a trasportarsi, ed a passer da una mano all'altra colla medesima celetrià della mostesi; una inquel tempo gli Europei non erano ancora pervenuti a tale da rendere utile azzi nepnon erano ancora pervenuti a tale da rendere utile azzi nepnon erano ancora pervenuti a tale da rendere utile azzi nepnon esta far le veci di monetta; e chi hen rifletta a ciò che i viaggiatori di ciono in questo proposio, non era fono carta fante proprismente detta, ma una carta di banco, non essendo i vi-cultutti consociuli u ricevuti foncche in alcune citti (2).

Fra gli ostacoli del commercio soprattutto marittimo, vuolsi contare anche l'usanza generale di confiscare i naufragi, le merci gettate dalla tempesta in su la riva, e talvolta perfin le persone (3).

Il diritto romano, che conteneva intorno a questo soggetto molte determinazioni conformi alla giustiata del ilumanitia, era da per tatto cacato in dissuo. Comprendesi quanto fosse generale questa barbara usanza dalle molte leggi fatte nel XII secolo pera diliria: e i molti privilegi accordati dai sovrani provano che quelle leccei non erano osservata...

Fin dal VI secolo il Codiee del Visigoti avea stabilito pene conroc eli spogliava i naufreghi (4); ciò non ostante l'uso di confiscarne le robe, e le reliquie esistera nel 1068 in Calalogna, dovo il codice del Visigoti era legge comane: poichè il capo Quotimo preniquiam degli Usairie, leggi data alla città di Barcellona da Raimondo Berengario, tendeva ad abolirlo. Non pare che gli stessi l'azieti siano stati osservati, poichè Giocomo I

<sup>(1)</sup> Hallaw, View of the state of Europe etc., cap. IX. parte II. tit. III. pag. 418 e seg.

<sup>(2)</sup> M. Poto lib. II. cap. 48, 59, 66 e 67.

<sup>(3)</sup> ALUERT, STAD, ad ann. 1412 pag. 103; OLAUS MAGE. Hist. gent. Sept. lib. XII. cap. 23; Guill. MALMESSUR. De gestes reg. Angl. lib. li.

<sup>(4)</sup> Cod. Visigoth. lib. VII. t. II. cap. 18.

nel 1245, ed Alfonso III nel 1286, ne rinnovarono le disposizioni.

Il goto Teodorico avea proclamato principii conformi a quelli del diritto romano. Il concilio di Laterano nel 1079 avera snatemizzato chi spogliava i naufraghi, e nel 1472 fu pubblicato un decreto imperiale intorno allo siesso argomento. Ma nel 1921 (in necessario un nuovo decreto imperiale. Pure il fisco o gli abitanti della riva continuarono ad appropriarsi le robe naufragale.

Le costituzioni di Sicilia del 1931 y'aveano decretato pene ed ordinato la restituzione; tultavolta nel 1970 Carlo d'Anjou, appoggiandosi ad antiche leggi confiscà anche navi di crociata. Il suo sventurato competitore Corradino avea nel 1988 conchiuso colla repubblica di Siena un trattato rinunziando al diritto di naufraggio.

Le stesse contraddizioni ci vengono innanzi nelle legislazioni delle repubbliche italiane. Uno statulo di Venezia del 1232 proibiva di porre le mani sui nanfregali, di qualunque fossero na perinante questa medesima repubblica fece un trattato con san Luigi nel 1268 per adolire il diritto di naufragio nel due Stati; e perfino nel 1454 i magistrati di Barcellona erano ancora costretti a negoziare con quei di Venezia per ottenere lo stesso fovore (1).

In Francia la voce della religione e il senno di sua Luigi cercaraono di pro fine a questa orribbie inguissitai; tuttuvolta un decreto del 1277 prova che il re esercitare quel diritto ne suoi dominii, poiche ne francava alcuni straneiri ni particolare. Esisteva sul principio del XII secolo nel Ponthieu sulte coste sertertrionali della Francia; ne' vi fu abolito prima del 1491. In altre province sussistava ancora nel 1515; quando un decreto, monumento simuofriessimo di celestatione sercibie ordinava la normonumento simuofriessimo di celestatione sercibie ordinava la nor-

<sup>(1)</sup> Prointegia regul Valentie, fol. 7, col. 1 e 2; Carvary, Memorias rec., 11. In pg. 53; Goscary, Gont. Inp. 11. Ilip. pg. 53; 79; Gosspoor, Varianum, Iib. IV, epist. 1; Cascasa, Burbaroum Ieges, 1. V. 192. 47; Cascasa, James I. 192. 47; Cascasa, James I. 192. 47; Cascasa, James I. 192. 48; Cascasa

n° 1. — IL COMMERCIO AVANTI LA SCOPERTA DEUL'AMERICA. 529 mulgazione e l'osservazione nel regno di Francia della costituzione imperiale del 1221, assicurò di nuovo ai naufraghi la protezione reale.

Pare che Marsiglia non tollerasse quell'abuso nel suo territorio. Nel 1219, accordatigli in compenso alcuni vantaggi, ottodal conte di Empurias che rinunziasse rispetto a lei a diritto di anafragio. Se fasse stata in Marsiglia la consuctudine di confiscare le robe dei naufraghi, la rinunzia serebbe stata reciproca; e difetto non sen trova indivio negli statuti di questa città di difetto non sen trova indivio negli statuti di questa città.

In Inghilterra Eduardo il Confessore aveva abolito il diritto di mutrago in dall'XI secole. Una bolla di papa Onorio del 1124, una legge di Enrico 1 del 1159, altre di Eurico II del 1154, una legge di Enrico 1 del 1159 rinnovarono quelle disposizioni: Alessandro II del 1159 rinnovarono quelle disposizioni Salesandro III del regnava in Iscozia nel XIII secolo pubblicò una legge sonigliante. Giò non ostante i sovrani di que' paesi accordavano contemporaneamente ai unercatanti stranieri l'escanzione dalla confisca in causa di naufragio, nota sotto il nome di verse (21).

Le già citate costituzioni imperiali, ed una legge particolare della Germania del 1193 non tolsero che sussistesse colà, poichè in molti documenti del XIII secolo è fatta rinuncia a favore di utolte città (5).

Praticavasi sulle coste marittime della bassa Geruania della, Prisia e tell'Ottomda; ma col volger del tenpo fur diotta ad una tassa, proporzionata al valore delle robe salvate, attributa al sovaraon in compenso delle sue prenune pel salvamento el aconsegna. Già non di meno, questi equi provedimenti o non erano generalmente stabiliti o non erano applicati a tutti popoli; poche und XV secolo erano anora necessarii privilegi, o trattati per ottenere l'abolizione della confosa (1).

(1) Recuril du Louvre, 1, 1, pag. 610; 1, IV. p.g. 672; Caones ap Historicia de France, 1, IV. pag. 192; Daves, Hist. d'Amieur, 1, 1, pag. 516 e 517; D. VASSETT, Hist. de Longuedoe, 1, II. pag. 259; Paron, Histoire de Provence, 1, II. pr. nº 41.

(2) WILLIES, Leges Angl. Sax. pag. 101; Bullarium Roman 1. I. p. 31; HOCARD, Anc. Lois des Français, 1. II. pag. 249. 321; Bruen 1. I. parte I. pag. 12; Danren, De inhumuno jure etc. pag. 263 e seg. \*

(3) Lüsto, Reichs-archiv pars spec. cont. 1. pag. 39; Schwaker, De jure littoris pag. 120 ne cita molti.

(4) Mirais, Charter Boeck ecc. t. t. pag. 305, art. 35 e 36; t. H. pag 24; Denour, Corps diplomat. t. III. parte II. pag. 28 e 322. Malgrado le axvie ed umane dispositioni di molti cotici degli Stati settentrionali compilati nel X secolo, l'esistruza dell'uso di confiscare le robe nanfragate o a vantaggio degli abitani della riva, o del fisco è comprovata da molti trattati fra le città del Baltico della bessa Germania cie ne stipintavano l'abditione. È notabile che sulle coste della Prassia dove quel barbaro diritto stendevasi fino a rendere schiave le persone, credevasi finola sendere schiave le persone, credevasi fondato sulla legislazione di Rodi (1). In alcuni paesi erasi esteso l'abuso fino a di maginare dei nanfragi in terra e a confiscare, per analogia, gli oggetti colti in cammino da disgrazia, come quelli che lo erano dalla tempesta (2).

In Oriente le cose andavan d'ugual passo. La stessa inutile protezione delle leggi, la stessa usanza degli abitanti delle rive, la stessa usanza degli abitanti delle rive, la stessa necessità di escanzioni imperatali. Il capo 46 dell'assis dei cittadini del regno di Gerusalemme, attributio al re Amstrico, salito sul trono net 4194, non apporto che un incompière rimedio all'abisso, circoscrivendo la confisca ad una parle della mave naufragata.

Non è maraviglia se musulmani praticavano tai diritto contro i cristiani, e questi contro loro: era una conseguenza delle reciproche loro ostilità. Alcuni trattati del 1265, 1282, 1285, 1285 e 1290 contengono scambievoli rinuncie (5).

Un altro diritto esercitato per più lungo tempo, e non ment funetto al commercio attribuiva al fisco i beni d'uno straniero passato senza lasciare cerdi sudditi dello stato in cui moriva. L'abolizione o la circoscrizione di queste usanze (4) cra quasi sempre lo scopo delle concessioni che i re facevano ai negozianti stranieri, e dei trattati tra le città libere o municipali.

Flagello egualmente terribile era la pirateria. Se in terra era generalmente cessata nel XII secolo quell'anarchia che per tante tempo avea ridotto clascuno a farsi giustizia da per sé, fornilo pretesto a guerre private, e dato colore a ladronecci d'ogni spe-

Currecuts, Antiq. German. csp. X. §. 4; Preuszischen Lieferung, t. I. pag. 766; Dawen, De inhumano jure etc. psg. 192.

<sup>(2)</sup> KRANTZ, Vandalia, lib. VII. cap 58.

<sup>(3)</sup> Roveset, Supplément au corps diplomatique, t. II. parte I. pag. 116; Reisatto, Historieus arabes des croisades, pag. 543, 552 e 564; SCRUBACL. De jure literis, e Davets, De invanno jure mefragii.

<sup>(4)</sup> MURAT. Antiq. Ital. medii avi, 1 II. col. 14, Darren come sopra, P. (3) e 134.

nº 1. — IL CONMERCIO AVANTI LA SCOPERTA DELL'AMERICA. 551 eie, in mare sussistette più lungamente. Erano necessarii grandi progressi nella civiltà, e una specie di convenzione fra tutti i

sovrani per assicurare la navigazione.

Nei secoli XII e XIII ed anche molto dappol nas nave con ricco carico non era mai sicura dai pirati; rarro potessal ottener giustiria dal governi ora timidi, ora conniventi. In cansa della mancana di regolare politica era facile ai corsari trovare asili; initere contrade eran taivolta occupate da essi, come lo sono anocan le coste di Barberia. Per metter fine a bili guasti, molte città del Mediterranco collogaronsi; così alcune del Baltico (1).

La guerra dava occasione ad un'altra specie di pirateria, che la moderna civilià con potè ancora far abilire. Non possedando gli Stati forze navali permanenti, e noleggiando o comprando pel momentanco bisogno le navi implegate nelle specilioni, er na-turale che, accendendosi guerra, ogni Stato chianasse i sudditi ausiliari delle use armate navali. Occorrono modi esempi nel quadro delle guerre delle repubbliche italiane fra loro, o coll'impora d'Oriente; molti nelle lunghe e sanguinose tar Paracia e Inghilterra. Enrico III, vedendo irreparabile la perdita della san fotta battata da red i Francia, ordinò al guardiani delcinque porti di inder i loro abitanti a mettersi in corso contro le navi meranditi francesi. Gli eccessi cui si diedero questi armatori furon repressi dagli ordini di rappresaglia dati da san Luigi agli armatori di Bretagna e Normandia (2).

Seguitando l'esempio de' piccoli Stati d'Italia, le città marittime di Francia, d'Inghilterra, di Fiandra socheavano le loro lagnanze con correrie prina che I loro sovrani si fossero dichiarata la guerra; ne rare accadevano le ostilità fra città sottoposte al modesimo principe; così nel 1235 i marinai di Winchesley assallrono una galea di Yarmouth (5); nè la pace o le tregue ponevano sempre fica calle piraterie.

Nel 1242 i sudditi del duca di Bretagna continuarono in corso contro gl'Inglesi, col quali il loro principe avea conchiuso tregua, e san Luigi fu obbligato interporre la sua autorità per obbligare il duca a reprimere l'avidità degli armatori bretoni.

(2) DU Canon, voc. Marcha; Mattro Pases ad ann. 1242.

<sup>(1)</sup> RADMER, Geschichte der Hohenstaufen und ihrer Zeit, 1. V. pag. 406; Dipl. ann. 1241, ap. Arnox, Liestand. Chron. 1. 1l. pag. 42.

<sup>(3)</sup> MATTEO PARIS ad ann. 1251.

Dopo la guerra tra il medesimo re ed Earico III, i corsari inglesi, cogliendo il destro delle turboleaze della loro patria, e-cercitarono orribili hadronecei: mettevano le mani addosso alle navi di qualsifosse nazione, precipitandone in mare gli equipaggi: tracoscorso fino ad armare una flotta in soccorso deba roni ribeltatisi al re, e guidati da Simone di Monfort incendiarono Portsmouth (1).

Furono vedute potenze in guerra con altre chianare in secorso tutti i corsari che desolvano i mari, e offiri asili dov vendere liberamente le loro rapine. Da una determinazione di tal genere presa dalle città del Meclemburgo nella loro guerra rostro la Danimarca riconoseo l'origine la celebra società del piati Vittaliani, contro i quali le città ansestable ed i vicini principi del Baltico dovettero poi impiegare tutte le loro forze (3).

Quando le querele d'uno Stato verso un altro non erano til da condurre alla guerra, ricorrevano ad un altro genere di guerra privata. Chi si teneva offeso da un abitante di un altro paese ottnerea dai magistrati, cui era soggetto, la fecoltà di impadranirsi, ovanque potesse, de'beni spettanti a qual si fasse suddite del mediesimo Stato dell' aggresore; usanza comprovata dalla maggior parte degli statuti municipali del XII e del XIII secola. VI avera anche trattati che stabilivano uno apsaro di tiempe per fare ragione ai reclami onde ovviare le troppo subite rappressaglie (3).

In alcuni paesi erasi con tanta larghezza interpretata questa massima, da rendere tutti i negozianti d'uno Stato solidarii del debito dei loro concittadini (4).

Dichiarata la guerra, confiscavasi quanto possedevano i sudditi dello Stato nemico; ingiustizia abolita primamente da Marsiglia (3).

D. Monice, Hist, de Bretagne, t. t. p. 479; M. Paris ad ann. 1264.
 Krartz, Vandalia, lib. X. nº 6; Derres, De inhumano jure naufregii,
 pag. 131 e 432; Kuricke, Comm. ad jus Hausealicum, 1. lll. arl. 42.

(3) Carta, ann. 1122, ap. De Casos, voc Marcha, Repressallor, Repressallor, Repressallor, Repressallor, Repressallor, Repressallor, Repressallor, Repressallor, Portro del 1313, Recutil du Louver, 1.1, pag. 516, Wastr. Antie, Palo secili ero, 1.1, V. col. 724 exeg.; Rxwss. 1.1, Baptel III. pps. 400. 601; Stat. Mand. lib. U. cap. 30; Traltati del 4179, 4198 e 2212, ap. Paros, Hist. de Procence, 1.11. pag. 23, 31, 37.

(4) RYMER 1. I. parte II. pag. 106; Ktoss, Documenterie Geschichte und Beschreibung von Breslau, 1. II. parte II. pag. 351 e 353.

(5) Stat. Mussil. lib. V. cap. 35,

In mezzo a questo disordine si venne introducendo una specie di diritto pubblico. Ai nemici cercavasi nuocere coll'impadronirsi dei loro beni: degli amici fu riconosciuto necessario proteggere la navigazione: de' neutri conveniva rispettare le navi, perchè un atto di ostilità non gli inimicasse. Ma l'amor del guadagno tirava talvolta i neutri e persino gli amici a caricarsi delle mercanzie che i sudditi d'una delle potenze guerreggianti temevano esporre ad esser predate. Sovente i sudditi d'uno Stato amico o neutro caricavano le loro merci sulle navi d'uno guerreggiante. Per conciliare il diritto della guerra contro il nemico col rignardo dovuto agli amici ed ai neutri, adottossi quasi generalmente la regola, che su nave nemica non si predassero merci amiche o neutre, e fossero di buona preda le mercanzie nemiche sebbene sopra nave amica (4). Non appare che questa disposizione, da cui evidentemente conseguitava il diritto di visita, argomento di tante discussioni moderne, trovasse ripuguanza nei secoli XII e XIII; anzi un notevolissimo esempio prova che quella massima era riconosciuta dai principi maomettani quando in pace coi cristiani. Nel 4464 i Pisani, essendo in guerra coi Genovesi, predarono su nave saracena un carico di allume che supponevano appartenere ai loro nemici; il sultano d'Egitto richiamossene, non per la violazione della sua bandiera, ma dichiarando che l'allume non apparteneva ai Genovesi, si bene a suoi sudditi; e Pisa, riconosciuto il fatto, diede la chiesta sod-

Navigatori e negozianti avvisarono a rimediare alle frequenti imperile o per unafragi cagionnal dalla inesperienza dei pitoli ormare per le prese dei pirati o del neusici. Fin dal VI secolo usavasi vaggiar di conserva per soccorrersi seambicvolmente; il che è provato da tutte le legislazioni del medio evo. Giò poteva benal prevenire qualche disgrazia, ma non rimediare alle incontrate. A conseguir questo scopo i proprietari e i diversi caricatori di una nave coavenivano di riparavo con una contribuzione alle perdite che l'un di esis sofirierbe in causa di maufragio o di prede. Il diritto navole de Rodiani, il diritto marittimo di Trani e di Venezia, monumenti dei secoli XI, NII e XIII, il Comoleto del ware, comprovano questo genere di contribuzione, che era in conclusione una vera assicurazione mutura. Ma questo pro-

disfazione (2).

<sup>(1)</sup> Consolat de mar, cap. 276.

<sup>(2)</sup> Documenti citati da Fanucei t. Il. pag. 80 e seg.

vedimento angusto, circoscriito a locali interessi e ad nomini interessati nella stessa spedicione maritima e ra ben lontano da quello per cui arditi speculatori, calcolando ogni sorta di rischi, dall'incostanza delle stagioni e dal furore delle tempeste fino alle incertezze della politica dei alle emergenze della guerra, offirebbero ai navigatori, mediante un debole premio, l'intiera riparazione delle lor perdite.

L'idea delle mutue assicurazioni, che oltre ai citati documenti trovasi anche in un codice islandese del XII secolo, applicata agl'incendii ed alle perdite di bestiame (1), era certo un gran passo, e il preludio dell'assicurazione mediante un premio, che fece sconparire e quasi dimenticare unel commercio marittimo quello che ne cra stato il precursore.

Quanto lautamente fruttasse il commercio lo prova l'alto interesse del danaro nelle città d'Italia, dove avendo i mercatoni conosciuto per tempo i vantaggi del prendere in presitto capitali, l'interesse era proporzionato all'utile che lo speculatore ricavava dalla somma applicata alle imprese commerciali: e giunte spesso al venti ed anche al trenta per cento (Perenta per cento).

Man mano che andavano temperando la barbarie delle antiche usame, i varii Stati provavano maggior biogno di perfetionare la loro legislazione, e i secoli XII e XIII vanno distitul pei progressi del diritto maritimo. Non havvi statato municipale, non codice di quast'età, poco conosciota rispetto alla civiti legislazione, il quale non contenga capitoli talvolta estesissimi intorno alle operazioni del commercio in generalo, e principalmente intorno al cambio dei al commercio maritimo.

Trani, cità vicina ad Amalfa, avea fatto una legge di cui persona scdiamo, se non il testo, almeno un'antichissima traduzione lisliana, ed è verisimile che sia un resto del codice accennato di
molti scriltori sotto il nome di Tavola Amalfiana. Pisa avera
trattato del diritto marittimo nel suo statto civile del 160 ci
in un altro del 1235; da alcuni articoli dello statuto crimina
di Venezia del 1253 dedocesi che prima d'allora eransi nonpilate leggi marittime: una la più antica che si abhia è il capitulare nanticum del 1235. Anche Marsiglia avea leggi interna
al medesimo oggetto prima della compilazione del suo stattio

<sup>(4)</sup> Grágás, Kaupa-Balkr, csp. 48 e 49.

<sup>(2)</sup> MUNAT. Antiq. Ital media avi, 1.1. col. 888 e seg.; HALLAN, View of the state of Europe ctc. cap. IX. parte H. 1. III. pag. 402.

Nell'impero d'Oriente le negoziazioni marine erano regolate dai Basiliei, il cui libro 35º riuni quanto intorno a questa materia conteneva il corpo di leggi di Giustiniano, e force il diritto nonale de'Rodieni di cui s'ignora il tempo della compilazione ma che certo cisistera nel 1467, perchè ad uno de'manoscritti è apposta quella data.

A quelletà puossi pure attribuire con qualche verosimiglianza la compilazione nota sotto il nome di Consolato del mare che forusò ben presto una specie di diritto conune. Dovunque le negoziazioni marittime non fareno argomento di legislazione locale, seguivanoi, le costumanze de paesi vicini, e soprattutte dopo il XII secolo, le Pandette di Giustiniano.

La necessità di affidare ad comini sporimentati la decisione co-uti delle contese commerciali, glis riconaccitta degli antichie i dei Chiesei, fu vivamente sentita in Europa, dove importava sottrarre ggii affari di commercio alle prove ed ai combattimenti giudiziarii con cui decidevansi quasi da per tutto le controversie. Quindi instituironai magistratti speciali, sotto il nome di consoli di mare, corte di mare, e simili. Ve n'erano a Trani uel 1063, dai quali lo statuto marittuno di quell'anno fu compilato; Ruggerer ed i Sicilia ne stabili a Messiona nel 4120: e lungo sarebbe annoverare le città dove la progresso di tempo ebbero luogo dello sittuzioni (2).

regno di Gerusalemme.

<sup>(1)</sup> Ryses I. J. parte II, pag. 240,

<sup>(2)</sup> BALUZIU, Miscellanca, I. VI. pag. 188; MUSAT. Antiq. Ital. medii avi, I. II. col 9 e 10.

Verso quel tempo perfezionossi anche l'instituzione de'consoli in paesi stannieri. Gerel antichi godevano questo favore in Egitto. Sotto i Romani, essendo tutti i popoli o loro soggetti o lor nemici, non potè sussistere questa disposizione: ma caduto l'impero d'Occidente, il codico de'Visigoti assicuro fin dal VI secolo ai commercianti stranieri il vantagoi d'essere giudicati da nazionali. Simil favore ottennero i Veneziani nel greco impero coa diploma del 991, confermato nel 999 e nel 1086 (1).

È verisimile che i Francesi godessero questi vantaggi in Palestina per le concessioni fatte da Aron al-Rascid a Carlo Magno. Nel XII secolo quell'usanza divenne generale.

Da un passo di Kahil Daheri, tradotto dall'erudito Silvestro di Sacy nella sua Crestomatia araba t. Il, pag. 40, si apprende che i Maomettani considieravano i consoli come una specie di ostaggi, tolti fra le persono più ragguardevoli d' una nazione, e in certo mode garanti del loro concittadiai.

Lo statuto di Marsiglia contiene maggiori particolarità (2). La giuridistione del connoli variava secondo i trattati, i m molti paesi non conoscerano che delle controversie civili fra i loro nazionali; in alcuni sentenziavano anche in affari criminali, salve i casi riscrvati alla giurisdizione locale. I Veneziani strapparono dal greco imperatore il privilegio che la giurisdizione civile dei loro consoli si estendesse anche sugli abitanti del paese, quando fossero attori contro un Veneziano: um fu un'eccesione, pei venne accordato agli altri popoli ammessi a commerciare in quell'impero (3).

queu impero (s).

Questa isilutzione dei consoli non fu circoscritta all'impero
greco, ed ai passi manomettani. Nel XIII secolo e forse in prima
le città d'Italia obbero facoltà di manhemera in Francis: Marsiglia ne aveva in Savoia; Arles a Genora (a). La hase principale della celebre lega ansestica fu l'assoluta indipendenza
de' suoi membri dalla giurisdicione territoriale ne' paesi dove
traficavano, principio anterioro alla formazione della lega. Liu-

<sup>(1)</sup> Cod. Visigoth, lib. XI, tit, 3. cap. 2; Mann t. II. pag. 310; f. ltt. pag. 491 e 194; 1. lt., pag. 88; Fanocci 1. L. pag. 126.

<sup>(2)</sup> Statut. Massil. lib. 1. cap. 18 e 19. (3) Manis, Storia ecc. 1. l. pag. 181.

<sup>(4)</sup> Decreto del 1277, Recueil du Louvre, 1. IV. pag. 669; Trattato del 1226, ap. Massaranas, Hut. de Lron, pag. 538; Trattati del 1232 e del 1237, ap. Paros, Hut. de Provence, 1. II. pag. 51.

di comunicarlo ad altre città.

Che i negozianii formassero tra loro delle società è cosa tanto naturale che non occorrerchhe pure citarne le prove, ove non fosse per mostrare fino a qual punto le avesse già condotte lo spirito di speculazione (1). Ma una società mercantile costituente una specie di Stato indipendente nello Stato, che facera conquiste, avera armata particolare, è tale fenomeno per l'elà di cui parlo, che tono mi è permesos tacerne. Tale fu la società degli Umiti a Pisa. Essa diede ai prinojti d'Antiochia potenti soccorsi nel 1488; ne ottenne privilegi speciali, non per tutti i navigatori di Pisa, come quelli che avenno ottenuto dai sovrani della Patestina i magistrati di quella città, ma in suo proprio nome, e colla speciale qualificazione di compagnia degli Umiti (2).

Era pure conosciuta quella specie di società eba noi chiamiama occommedita, nella quale nuo dà una somma da trafficaro partecipando negli utili e nelle perdite del negozio comune, ma non soltostando in queste ullime che fino alla concorrenza della somma per cui si è obbligato. Un decreto del 1313 prova che gillialiani aveano in Francia sucletà di questa specie, e il re dichiara non potervisi scorgere usura (a).

I codici, gli statuti, le costumanze scritte dei secoli XII e XIII curracomministrano qualche cenno intorno ai temperamenti destinati ad impedire la comunicazione della lebbra, tristo retaggio legato per molti secoli ail Europa dalle crociate. Ma uno treyona provedimenti speciali e permanenti contro la pesto orientale, che pure avera describa collegato, alla l'Europa. Da un documento risguardante il X secolo ricaviano, che quando nan malattia contagiosa dominava in una città, chi renirà ail il era sostoposto ad una prova di quarentena (1), espressione conservata fino ai di nostri.

<sup>(1)</sup> Veggasi fra gli altri, lo statuto di Marsiglia, lib. III. cap. 19 e seg.; Consolato del mare, cap. 210. L'articolo 21 del diritto marittimo delle leggi di Berghen e di Droutheim, e l'articolo 22 del diritto marittimo del Jonatog d'Islanda.

<sup>(2)</sup> MURAT. Antiq. Ital, medii avi, t. II. col. 910 e seg.

<sup>(3)</sup> Decreto del 1315; Recueil du Louvre, t. 1. pag. 585.
(4) Statut. Massil. lib. V. cap. 15; Vita a. Bened. Albeng. ap. Bolland.

<sup>(4)</sup> Statut. Massil. lib. V. cap. 15; Vita s. Bened. Albeng. sp. Bollaro. 12 feb. pag. 629; Beckman, Beytrage zur Geschichte der Erfindungen, t. II. pag. 573 e seg.

Queste precauzioni usate prima delle crociate è probabile si continuassero quando, moltiplicatesi le corrispondenze col Levante, si accrebbero le occasioni d'introdurre la peste; ma solo nel XV e nel XVI secolo trovansi regole precise e scritte intorno a questo soccetto.

Non appare che gli antichi la conoscessero (1), e l'osservazione delle stelle era l'unico mezzo onde servivansi i piloti.

Ne'prini secoli del medio evo, la calanita cibbe gran parte nelle operazioni magiche e alla medicina; nua fico al lecruciate non si trova indizio in Europa della sua applicazione alla navigazione. Vossia aveva attributto ai Chinesi l'invenzione della bossola nautica, e la isua appinno combattuta da Kircher fi ri-messa in campo da Trombelli (3) e da Hager (3), secondo cui l'Europa avvebbe debito di quella cognizione al Vargagitoro Marco Polo. Ma é fatto che in Europa facerasi uso della bussola, prima che Polo si recessa alla China (4).

Tirabacchi ed Andres ne attributrono l'invenzione egli Arabi. Ma la loro opinione era satsa nalicipatamente combattus da Renandot in una dissertazione soggiunta alla traduzione del viaggio di due Arabi nel IX secolo (3). In fatti non si trova cenno della navigazione; auzi soggiungeriò, che una di quelli cui Andres appoggiuvas con maggiori fiducia non ha per isoopo fuorebe la conoscena del nascimento e del tramonto delle stelle (6). Vero è che da un passo di Pachimeros, storico del XIII secolo, ricavasi che gli Arabi.

<sup>(1)</sup> Paxoner, Discretation historique et artique une ce que les naciens out eru de l'aimant, Mém. de l'Acad. des inscript. 1. IV. pag. n'13; Fegeres, Micellanes, lib. IV. cap. 19; Coters, in Comm. Acad. Bonen. t. II. parte II. pag. 372; De artum et scientiarum natura, lib. III. cap. 48. §. 6; Kunses, Magues, lib. 1 parte 1. cap. 6.

<sup>(2)</sup> Comm. Acad. Bouon. 1. II. parte III. pag. 333

<sup>(3)</sup> Memoria sulla bussola orientale, letta all'università di Pavia, 1809.

<sup>(4)</sup> Giacon Vitriac. Historia Hierond cap. 49; Vinc. Bellow. Specul. doctr. lib. XVII. csp. 134; Vedi Abel-Remear. Noncome Mémoires de l'Académie des inscriptions, t. VII. pag. 416 e 446.

<sup>(5)</sup> Tiranoscui, Storia della letteratura italiana, t. IV. lih. 2. §. 35; Anpaes, Origine e progressi d'ogni letteratura, t. l. pag. 248; t. IV. pag. 234; Resaudor, Anc. Relat. pag. 287.

<sup>(6)</sup> Casini, Bibl. arab co-hispanion Escurialenns, 1. 1. pag. 462.

nelle loro carovane servivaasi d'una specie di bussola per attraversare i descrii (1); ma questo passo, oltre che non contiene nulla di positivo, si riferisce ad un tempo che l'uso della bussola era generale.

Tedeschi, Italiani, Francesi si contrasteno l'onore della scoperta. Gli agnonenti messi in campe a favor del Tedeschi sone a futili che non è prezzo dell'opera ribatterii (2); più speciosi sono quelli che si adutecon in favore degli liniani (3); ma il cittadina d'Analfa cui l'atteribuiscono potrebbe avere ai più al più perfesionato il metodo. Perocchè convengono quasi tutti nel fissarne la nascita al 1800; ma serittori anteriori di oltra e card'anni attestano che facevasi uso della calamita, per conoscere il polo settentripnale, e dirigere le susci

Fort.<sup>2</sup> é confessare non esistere migliori prove in favor del Francesi. Del tre autori di questa nazione che ne toccarone, il più antice è probabilmente quello dell'opera chiamata Bilde Guyot; ma, non si va d'accordo sul nome di quest' autore, e questo disparere pregiudica la questione. Se l'opera in cui è fatta menzione della hussola e del suo uso generale, è di Guyot de Pravisa, questi viveva sullo scorcio del XII secolo; se è di Huguer de Bercry, questi appartiene alla prima metà del secolo XIII (4).

Del resto è incontestabile che l'uso della bussola nelle spedizioni marittime debbesi attribuire ai secoli XII e XIII.

## PARTE SECONDA.

Ne'dugent'anni corsi dal finir delle crociate alla scoperta del acceptante del ac

- (1) Pacinsero, De rebus Turcicis, lib. III.
- (2) Goror. BECAN. Hispanica, lib. 111. pag. 29.
- (3) Gainaldi, Acta Acad. Corton. 1. III. pag. 195.
- (4) Carlus, Notice de deux ouvrages qui portent le nom de Bible, etc. Méin, de l'Acad, des inscript, t. XXI, pag. 191 e seg.

Nelle direaioni del commercio non v'ebbe differenza importante, sen eccetta il pragresso della narigazione lungo le coste tante, sen eccetta il pragresso della narigazione lungo le coste constitui dell'Africa. Il Mediterrance continuò ad essereli teatro reprincipale del commercio entoposo, diretto principalemente a pracurarsi merci asistiche: ma vi prendeva parte maggior numero di popoli, giacelo la stretto di folliterra non en più barriera finanmitche cità. Venezia specialmente, conservaziona la prepunderranza; ma non il segreto esclusivo del commercio e dei mezzi di orpremuta: l'industria crevas daspertutto produzioni, che d'ogni parte si dirigerano verso il Mediterranco per essere impiegate nal procurarsi quelle dil'Asi e dell'Africa.

L'estinguersi il regno dai cristiani fondato in Palestina, non su funesto come si sarebbe potuto temere. Se fosse riuscito a rompere le relazioni marittime del Mediterraneo coll' Asia e l'Africa, il commercio avrebbe risentito un colpo uresso che irreparabile, chè quanti progressi avessero fatto l'industria e l'agricoltura in Europa, non bastavano a compensare le merci asiatiche divenute ormai di necessità, mentre le nostre produzioni sarebbero restate senza valore, non potendo continuare ad essere oggetto di cambio. Nè era impossibile che in tale stato di cose l'attività degli Europei, eccitata dalla necessità, avesse precorso il tempo in cui la navigazione intorno all'Africa doveva rendere presso che inutile le spedizioni attraverso l'Asia e l'Egitto : concesso però che il bisogno fosse la sola condizione delle grandi scoperte, che gli spiriti vi fossero stati disposti, e la providenza avesse suscitato uomini capaci di intraprenderle e compirle.

Ma primieramente la catastrofo della Terrasanta non alterò le relazioni colle costa estentrinomi e occidentali dell' Africa, perocchè i sovrani di quei paesi non avevano, benchè musulmani, fatto causo comune con quelli della Siria e dell' Egitto. Nà avera influito sul commercio del mar Nero, e schbene fosse peggiorata la posizione dello Stato cristiano che era detto Armenia minore, non cessò d'essere l'intermediario alle relazioni d'Europa dell'asia. Si può credere altrusi, che, secondo il corso intrarialie delle cose, la quantità delle mercanzio che arrivarano in Europa per questa doppia via, si sarcibe aumentata perchè stati ebiasi i passaggi per la Palestina, la Siria e l'Egitto.

Ma a questo non si restrinse il commercio europeo; poichè le ire religiose fra cristiani e musulmani cedettero ai loro inte-

ressi. Il soldano d'Egitto avrebbe fatta un'inutile conquista se gli Europei uon avessero potuto estrarre dai porti di Siria e di Palestina le mercanzie asiatiche sulle quali percepiva considerevoli dazii; il suo paese rotte le relazioni coll'Europa, non avrebbe più avuto mezzo di provedersi di legna, metalli, molti oggetti d'industria fatti necessarii dal lusso : onde aveva interesse di vedere ristabilito il commercio sulle antiche basi.

Le repubbliche commerciali d'Italia, tranne Genova più che le altre potente sul mar Nero, le città del mezzodi di Francia e dell'oriente della Spagna non avevano men urgente bisogno di rannodare le antiche relazioni. Esse avevano raccolto tutto il frutto delle crociate, nè avevano cessato, durante i maggiori disastri del regno de'Latini, di trarne vantaggio. Sovra di esse caddero le perdite materiali, e distrussero le loro speranze: ma lo spirito che le animava non pativa che rinunziassero, tra tanti disastri, a riattaccare un commercio, così fecondo di ricchezza e di potenza. Dappoichè non possedettero nei porti di Palestina e di Siria stabilimenti territoriali nelle sovranità fondate dagli Europei, cercarono il compenso unico che potessero, e fu di fondarvi banchi con una specie di protezione o a titolo di semplice tolleranza. Nè tutta l'eloquenza di Sanuto e di Raimondo Lullo potè convincere gli Europel che le vie del mar Nero e dell' Armenia erano preferibili a quelle dell' Egitto (1). Ciascuna città cercò dunque nnove relazioni di commercio e frequentare i porti di Palestina e di Siria.

Adunque alla perdita della Terrasanta le relazioni fra Europa ed Asia non provarono interruzioni e modificazioni sensibili.

Le creciate che non produssero frutto setto l'aspetto religioso, ebbero effetto immenso e durevole pel commercio e per l'incivilimento che l'accompagna; fecero meglio conoscere l'Asia; aumentarono il bisogno delle produzioni di quella parte del mondo, e produssero, mille cinquecento anni dopo il secolo d'Alessandro, effetti simili a quelli che le conquiste dell'eroe macedone.

L'invasione de Tartari nell' Asia centrale e meridionale era tornata utile agli Europei, perchè quei conquistatori avevano molto meno pregiudizii contro i cristiani che contro i musulmani. L'immensità dell'impero fondato da Gengis-kan lo indeboll. Se nei loro tempi prosperi i Tartari avevano con insolenza minac-

<sup>(1)</sup> RAIMONDO LULLO, Tractatus de fine; SANUTO, Secreta fidelium crucis.

ciati i sovrani d'Europa, non lasciando che l'alternativa del spravagio o della distruzione; i loro successori ricorsero a trattavaggio o della distruzione; i loro successori ricorsero a trattative, a offerte d'alternaz e fino a suppliche (4); e un inviato del re d'Aragona all'imperatore del Mogli nel 1500, prova che i sovrani d'Europa cercavano prontamente prevalersi di queste dispossizioni in favore del loro commercio (3).

Per immensi che fossero i tesori che i conquistatori asiatici
coma-rapirano, pure non ne veriuma arricchia, perchè di sobito disiname, peri dalla prodigatità d'un barbaro lusso; e tanto meno queste
mente catastro findiurono sulla natura degli oggetti che l'Asia sesportava, e sul bisogno sempre crescente che l'altre parti del mondo,
e sincolarmente l'Eurono avva di procurrarsel.

Nei secoli XIV e XV, come nel XIII, i negatianti europei avevano tre vie di procurarsi le merci sistiche: 1. Quella che conduceva nella China e nell'India settentrionale pel nord del Caucaso e del mar Casplo, o per questo mere dopo attraversato il paese del Caucaso. 2. Per l'Asia meridionale alla Battriana e al golfo Persico. 3. L'Egitto, comunicazione del Mediterraneo col mar Rosso e il mar dello India.

La prima continuò ad essere seguita. L'itinerario di Peglotti recio di 1835 cogii altri decumenti dei viaggiatori anteriori mi serri
ri mi ad indicare le strude seguite per recarsi dal mar Nero alla Chino
profine il tarvaro l'Asia centinei e posteriori documenti conferenci
queste Indicazioni (3). Ne deriva che il mar Nero, fino all'inboccatura del Dun, sua estremità orientale, era sparso di stabilimenti curopet. Questi tratti di mare, conosciutissimi fino dai
Greci, che vi averano fondate ricche e potenti colonie, erano anche anticiamente frequentati din avirajuni d'Italia. Tutto ciò fa
credere che il portua Pisanua esistesse ai primi secoli dell'era
cristiana (4), e probabilmente i Pisani non erano i soli mavigatori di questa parte d'Europa che vi si recassero. E questa navigazione, se non cessò, fo però interrotta lungo tempo, quando
le luvasioni de Barbari in Italia vi distrussero le città più industri, e arrestarono violentemente il commercio. Ma ristabilitavi

<sup>(1)</sup> ABRE REBUSSAT, Nouveaux Mêm. de l'Acad. des inser. t. VII. pag. 335, e seg.

<sup>(2)</sup> CAPMANT, Memorias etc. 1. IV. pag. 28,

<sup>(3)</sup> Ess Barura cap. XIII; Persanca, Opera senilie, lib. II. epist. 3, pag. 360; Boccace. Decamerone, giora. X. nov. 3; Itinerario d'Usudimere presso Gasasso, Anneli di geografie, 1. II pag. 289.

<sup>(4)</sup> Cantini, Storia del commercio e navigazione de' Pisani, 1. 1. pag. 133

Nº J. -- IL COMMERCIO AVARTI LA SCOPERTA DELL'AMERICA. 345 la navigazione, non si tardò a riprendere le relazioni coi paesi vicini al mar Nera.

Fin tanto che la sovranità de'luoghi ove erano situati questi porti appartenne al greco impero, bastarono i trattati di essi colle città d'Italia; ma rotti questi dai Barbari fu duono ottenere la permissione di approdarvi, mettervi stabilimenti, magazzini, consoli. E questi stabilimenti esistevano probabilmente fin dalla metà del secolo XIII, poichè vediamo che Rubruquis, nel 1242, si recò a Soldaia (Sudak), dove prova che gli Europei facevano commercio importantissimo cogli abitanti del paese : quindi nel 1270 i fratelli Polo si recarono nello stesso porto colle mercanzie destinate ad operazioni commerciali : finalmente esiste negli archivii veneti un trattato pel quale Catelamur, kan di Solgat (Soldaia), riconosceva ai Veneziani il diritto di navigarvi. come pure a Caliera e Prevento, coll'obbligo di pagare i medesimi tributi come al signore precedente. Questo trattato, sebben senza data, è evidentemente anteriore ad un decreto del consiglio maggiore di Venezia del 1287, che provede alla nomina d'un console a Soldaia (4).

I Veneziani godettero del loro stabilimento fino alle guerre sostenute coi Genovesi per l'esclusivo cómmercio del mar Nero, da cui pare sia stato loro tolto verso il 1363 (2), e in rleambio ottennero, per trattato del 1385, dal kan di Solgat un altro stabilimento indicato col nome di Città Nosa.

Tana, all'imboccatura del Don, già colonia degli antichi Greci, fei pure uno stabilimento del Veneziani, come appare di un trattato del 1535 fra essi e l'imperatore dei Tartari, signore del luogo (5), contenente una concessione di territorio che sembra essere la conferma d'anteriore occupatione; e de fatto con un inviato veneto detto antico consode a Tana; rinnovando franchigie delle quali | Veneziani antichissimmante godevano.

A malgrado di questo trattato, un litigio in cui un Tartaro fu ucciso, diede il segnale d'ostilità contro Tana, e obbligò i Veneziani a collegarsi nel 1542 coi Genovesi loro rivali, minacciati pure nel loro stabilimenti a Caffa, e farsi concedere la facoltà di avervi uno stabilimento indipendente (4). Ma o pentiti

- (1) Marin, Storia del commercio dei Veneziani, I. VI. pag. 69 e seg. (2) Stella, Annales Genuensez, ap. Murat R. I. S. I, XVII. col. 1098.
- (3) MARIN, t. VI. pag. 73, 91, 136; Pegolotti presso Pagnisi, Della de-
  - (4) Stella ibid. col. 4080, 4081; Masts 1. Vt. pag. 59, 439.

di questo trattato, o rotta la buona intelligenza momentaneamente stabilita contro il comune nemico, fecero nel 1517 un trattato coi Tartari, rinnovato nel 1538.

La prosperità dello stabilimento veneziano dipendette savente dal capriccio dei kan tartari e dalla sorte delle guerre; fu devastato dalle orde di Tamerlano; nulladimeno pare dalle relazioni di Barbaro del 1476 che i Veneziani vi fosser ancora stabiliti, sebbene forse sopra un punto differente dall'antico (1).

I Genovesi parteciparono coi Venoziani alla facoltà di fare il comunercio a Tana, come già a quello di Suldaia, prima d'essersene impadronili. Già la godevano nel 1847, poiché il trattato fra il kau e i Veneziani dichiara che essi avranno quartiere separato da quello dei Genovesi. E l'avevano conservato nel 1804, poiché una deliberazione inedita di Genova nomina il console di Tana.

Dovumque fosse collocato il Porto Pisano, certo il commercio vi era praticato sul fiuc del secolo XIII e il principiar del seguente, ma è probabble che Pisa non conservasse a lungo la sua navigazione in quelle parti. In tutto il secolo XIV la prasperità e le forze di questa repubblea sofferero sensibile infiacchimento, foriero d'inevitabile caduta; ne la sua marina
era pii. in grado di far rispettare il diritti qualanque fossero
sul mar Nero, contro gli assalti dei Tartari e le usurpazioni
delle due repubbliche rivali. Credono che questo stabilimento
fosse distrutto nel 1534 dai Tartari, contemporaneamente a quelli
di Genova e di Venezia (2), e quando queste città ottenuero
sondisfazione alcuni anni appresso, Pisa fu seuza dubbio dimenticata.

Degli stabilimenti curopei in quelle parti il principale era quello dei Genovei detto Caffa o Gazaria, corrutione del nome dei Cazari che averano occupato il paese prima dei Mongoli (5); colonia governata dalla metropoli, indipendente dai sorani tartari, a quali pagarano solamente annos tributo, e col singolare vauetaggio di non essere diviso colle altre città commerciali, come facevano Soldaia e Tana.

1 Genovesi s'impadronirono delle città in tempo che i Greci di

<sup>(1)</sup> Ap. Ramusio, I. H. fol. 93.

<sup>(2)</sup> PEGOLOTTI pag. 39; Portulan, citato del Bauvelle, Storia del milione, pag. xuv; Panucci, Storia dei tre celebri popoli, 1. III. pag. 276.

<sup>(3)</sup> FRAHEN. De Chasarts, Pictroburgo 1822.

Nº 1. -- IL COMMERCIO AVANTI LA SCOPERTA DELL'AMERICA.

Costantinopoli erano ancora sovrani d'una parte delle coste del mar Nero, e la debolezza dell'impero unita alla ioro preponderanza facilità quest' usurpazione. Dopo che i Barbari s'impadronirono di quel paesi, i Genovesi tutto fecero per conservare i loro stabilimenti, e fondarvi tuagazzini per le merci, mantenervi un console. La prudenza di questi amministratori, le precauzioni prese per evitare la diffidenza ai Tartari, le spettacolo dell'attività dello stablimento, e della maniera legale con cui i magistrati mantenevano l'ordine interno e la fedeltà dei trasporti che lo stabilimento offriva alle persone del paese, giovarono al Genovesi di la dalle loro speranze. Sotto pretesto di dilatare il cominercio riconosciuto vantaggioso dai Tartari, poterono ingrandire i primitivi depositi, costruire abitazioni, chiese e una conveniente residenza pei magistrati, cingere il loro quartiere d'una fossa che divento in breve uno spaldo. Così nel silenzio crebbe Caffa, che per la ricchezza de'suoi capi nominati dalla repubblica e sostenuti dall'oro e dalle forze marittime, divenne città si considerevole, che quel capi trattavano da pari coi sovrani locali.

Questo stabilimento, tanto prespero al finir del secolo XIII da mandar nel 1289 una squadra in soccorso di Tripoli di Siria ninacciato dal soldano d'Egitto (1), i Veneziani impiegarono i loro sforzi a distruggeria (2).

Genova riparò alcuni momentanei disastri, dettò legge alla sua rivale; e al còminciar del XIV secolo institui ana magistratura speciale, detta officio di Gararia, i cui capitoli, reduti il 36 novembre 1515, stamo maioscritti negli archivii del banco di san Giorgio. La bolla del 1518, che nomina il vescoro di Caffa, chiama quessa e città ricca, potente e popolatissima s.

Fu in procinto di essere distrutta pel disestro surriferito, che cagionò la momentana alleanza fra Genovei e Veneziani; ma il capo dei Tartari, conoscendo troppo tardi il fallo di lasclar rendere quasi inespugnabile Cafia, propose una poce, la quale non fu se non un l'accio per cui peri gran numero d'abitanti.

Animati dalla vendetta, i cittadini usarono rappresaglia, e conquistarono la pace con guarentigle nelle quali la repubblica trovò più vantaggio che fin allora non avesse avuto.

(1) GIUSTINIANI, Annales Gennenses, lib. V. pag. 109 e 179.
(2) CAFFARO, Annales Genuenses, ad ann. 1289; Marin t. V. pag. 112.

Schra Vol. V.

I trattati del 1565, 1389, 1387, 1598 6. 1425 fra gli anministratori di Caffe e i kan dei Tartatri mottrano che allora i Genovesi erano riconociuti signori del vasto littorale che da Stidaia stendevisa fino all'ilmolecatura del Don e comprendevasi Cimbalo (Portus Symbolorum), Cerca, Temano (1), un territorio deletto Gotia, nel quale Rubreugios aveva, il secolo prima, trovati gli avanzi degli antichi Goti, che v' esistevano ancora al tempo del viaggio di Barbaro sul finir del secolo XV (2014).

Cosi Genova si rese padrona del mar Nero, da cui dopo lotto sanguinose escluse quasi interamente i Veneziani. Il suo commercio immenso forniva all'Europa gran parte delle produzioni dell'Asia alta e della settentrionale, della China, dei paesi fra questa e il Cassio. dell'India e della Persia.

I trattati dei Tratari coi Genovesi e i Veneziani danno qualcho lume sugli oggetti e sull'indole del commercio degli Europei in quei paesi; cioò oro, argento, pietro preziose, cuolo, peest, sale, cera, grani ecc.; ma poichè questi indisti risquardano unicamente mercanzio fornite dal paese o che gli Europei vi apportavano, non fis meraviglia il non vedervi cistate lemeri della China e dell'India, che varrivavano per transito, pel qualo i kan intrati si facerno nearre il Indunino.

Pare che il commercio de Veneziani su quelle coste subisse al principio del secto X vu am modificazione importata riguardo al l'esportazione delle sete e delle merci dell'india e della Chian, che travenao in gran parte pel mar Nero; Contarini lascia intendere che cessarono d'andar a provedersi a Tana (3). I danni cagionati a questi depositi dai Tartari e dalla distruzione d'Asstralan potevano produrer un'interruzione monentanea di commercio; ma un'altra cagione dovelte determinare i Veneziani-a lasciare questa via, essendon atturale che per le costilità fra esse i i Genovesi preferissero al mar Nero le più sicure vie attraverso all'Armensia, alla Siria, all'Egito.

I Turchi, presa Costantinopoli, distrutta Caffa (4), ridussero allo stesso livello le due repubbliche rivali: e interdissero il

<sup>(1)</sup> Notitie de' manoser. 1. XI. pag. 53 e seg.; Pegolotti pag. 7. 37. 39. (2) Ap. Ramusio t. II. pag. 97.

<sup>(3)</sup> Idem fol. 121; MARIE t. VII. pag. 113.

<sup>(4)</sup> De Guignes, Hist. des Hunts, t. IV. pag. 375, mette questo avvenimento nel 4443, e Barrano, fol. 96 f., verso il 4476, ciò che mi pare più esatto.

nº 1. — II. COMMERCIO AVANTI LA SCORRATA BRAL'AMERICA. \$17 traffico delle merci asiatiche pel mar Nero, serbando solo la facoltà di navigarvi per aquistar le produzioni locali. Ma, testimonii Barbaro e Contarini, questa nuova specie di commercio crebbe più che mai.

Il territorio, dal Dnieper agli Urali, da Mosco al Caspio, dopo diversi kanati, vonne a poco a poco conquistato dai dunchi di Moscovia già deboli e oppressi dai Tartari. Pavocendo i sovrani russi le comunicazioni del loro sudditi cogli Europei, il commercio locole aquistò colà un'importanza sempre crescente.

GII Europei commerciani e viaggiatori, seguendo le stride consettentrionali, riusievano alla Bolaria che formasa trunsitione difra i popoli colti e i nomadi, fra il norde il mezzodi dell'Asia.

Ad onta delle rivoluzioni costinuomente cagionalevi dalla vicinama della Tartaria, cra testro di commercio attivo; Samarkand, capitale centro, vedeva arrivare trafficandi di tatta l'Asia, sopratutto le carovano della China, dell'India settentrionale e dell'Occidente per spacciare lorro mercanie nell'Asia meridionale o condurle ai porti frequentati dagli Europei. Il fumeso Tameriano, che vi cra nate, dopo ruinato Damasco e Bagdad, vi trasportò più di cencinquantamia uomini, dati a diverse industris, per cempio al lavoro dello este, delle arriva.

Per utile che fosse questa via, gii Europei non trascurraron l'altra che altraversava i paesi fra il Nord e il Caspio, detto più volte Backu, egualmente facile per giungere ai mercati della Bukaria. Secondo Marco Polo, i Genovesi erano i primi che avessero intrapresa questa navigazione (1).

Il piccolo Stato di Trebisondo, conquistato de Manortto II Tomica 14108, duró quasi tutti i secoli XIV e XV, a malgrado del "matriazione dei vassulli d'un imprer troppo debole per essere rispitatto, e che in continua lotta fra loro, tormentavano di millo vessazioni i viaggiatori e commercianti (2), a malgrado degli attacchi del Trutti, che no membravano soccessivamente le province, e del Tartari, che obbligavano i sovrani a fornire contingenti, a guisa di vassalli.

Venezia e Genova, troppo oculate per non veder l'importanza d'un paese attraversato non solo dalla strada che conduceva al mar Caspio, ma anche da quella che conduceva nell'Asia meri-

ġ

<sup>. (1)</sup> M. Poro fib. l. cap. 5.

<sup>(2)</sup> Fallmerater, Geschichte des Kaiserthums von Trapezus, lib.1 cap. 1; CLAVIIO pag 83.

dionale, o principalmente a Tauris, dove Trebisonda faceva grau commercio vi averano da gran tempo ottenute delle concessioni (4). Le sciagure incessanti dello Stato forniano a queste repubbliche occasiono d'accrescere i privilegi; e il danaro che prodigavano quando il credovano necessario e i accorati della lace marina crano offerti e pagati con muovi vantaggi.

I Genoveil furono probablimento i primi che al principio del secolo XIV ottennero privilegi in questo Sisto; almeso così pretendera il doge loro quand'ebbero contrasti con Venezia, appogratio ad un diploma dell'imperatore Alessio. Nel 1306 pretesero assoluzione todale d'ogni specie di diacio, ma senza buon essio; o in vece il Veneziani ottennero nuovi vantaggi per un trattato del 1519 (2).

Tatrotta queste repubbliche fareno lacerate da interne turholenze a od predevano parte per astuto politica. In nan rirotta del 1333 gli attabilimenti dei Veneziani e dei Genovesi fareno totti alle famme dal popelo. Disgastati i prini se ne allona tanarono per qualche tempo, ne ottennero il rinnovamento de'loro privilegi se non nel 1353. Genova devastà le coste, area Cerasonte, acconda citti dell'impero, e ottenne pia protta sodidaszione. I suoi vantaggi crebbero quando il toro concittadino Lacero Megollo, issuitato da un favorito dell'imperatore di Trebisonda, se ne vendicò, e dietro questo stipulo per la repubblica nel 1381 un trattato più favorevole che i precodent. I Veneziani alla loro volto utennero le stosse concessioni nel 1391. Clavijo, nel racconto della sua ambasceria a Tameriano, assorisce che ciascuna di questo repubbliche possedeva un forte a Trubisonda (3)

Per l'attiva navigazione le mercanzie d'Europa e de' paesi limitrofi al mar Nero v'arrivavano a profusione, ed crano cambiate colle produzioni naturali e colle industrie dell'Asia, di cui a Trobisonda era un gran mercato, e per asportarne l'allume

<sup>(1)</sup> PRODLOTTI PAG. 41; PACHIMERO, Vita Andronici, lib. V. csp. 29; Niche. Gregora lib. XIII. csp. 44; Captacureso t. III, pag. 812. 813; Calcondila

<sup>(2)</sup> Matte t. VI. pag. 86; Sexist nells usa IV memoria manoacritita lo data del 1304; Pacinucao lib. V cap 29; Derrino, Istoria del commercio fra il Levante e l'Europa, i. Il. pag. 89, data questo trattato del 1305 e cita quello del 1319 come una rimovazione; vedi Falamearan lib. III. cap. 3. (3) Codicon mamuser. bibl. Tauv. 1. 1. pag. 22; Folastra, Iliatoria de

<sup>(3)</sup> Codices manuscr. bibl. Taur. 1. I. pag. 222; Polistya, Historia e Genua, lib VIII al fine; Maris t. VI. pag. 275 e seg.; Clavilo pag. 64.

Vicino all'impero di Trebisonda e dell'Armenia minore, orde Tarchia turche vennte dall'oriente del mar Caspio avevano, nel secolo X, tolte ai Greci molte parti dell'Asia minore, specialmente la Natolia; e via via altre provincie nell'impero greco, inquietando Trebisonda e l'Armenia. Nel XII secolo lo Stato d'Iconium, formate dalla riunione di quest'orde diverse, era diventato potente. e il suo soldano fu spesse volte terribile a crociati. La distruzione di questo Stato, sulla fine del secolo XIII, fatta dai Tartari, creò alcuni principati turchi, poco disposti a mantener relazioni commerciali, sempre in lotta fra loro, e uniti soltanto per derubare i navigatori, conversero in tane di pirati i porti di cui si erano impadroniti.

Gli Europei affrontavano però tutti questi pericoli. Tarso, ove duravano ancora alcune vestigia delle antiche manifatture, Satalia, Agia-jani, presso l'antica Efeso: Smirne, Candeloro (Lidia) erano i luoghi principali pel cambio delle merci. Ouesto commercio si estese e consolidò dopochè Osman ebbe uniti quei piccoli principati con cui formò la potenza, che nel secolo XV spense l'impero greco.

Bursa, capitale degli Stati turchi, aveva gran commercio per mezzo delle carovane d'Aleppo e di Damasco. Onasi tutto il literale dell'impero di Trebisonda, da Sinope a Termodonte, Nicca, Nicomedia. Angora, uno de' più gran depositi del commercio asiatico, dove facevano capo le strade della Siria e della Armenia; Andrinopoli presso gli Orientali celebre per essenza di rosa e sapone, caddero in man dei Turchi; e gli Europei furono obbligati assicurarsi per via di trattati la facoltà di farvi

<sup>(4)</sup> PRODLOTTI pag. 5, 44. 43 e seg.; Formalbon, Storia politica..... del commercio del mar Nigro , 1 Il. cap. 23; Masoum, Notices des manuscrite, 1, I. pag. 46; Eugenio citato da Fallmerayen I-b. III. cap. 44.

il commercio. Nei secoli XIV e XV i negozianti lucchesi traevano dalla Natolia le sete per loro manifatture. I Francesi vi tennero relazioni molto attive, poichè Tamerlano, dopo la sua vittoria sopra Bajazette, scrisse nel 1405 a re Carlo VI per assicurare i costui sudditi della sua protezione (4). Vi portavano la più parte degli oggetti raccolti o fabbricati in Europa e ne asportavano le produzioni del paese, coma noce di galla, lana, seta, pelo di capre, oltre belle stoffe e tappeti magnifici, fabbricati nella Turcomania e nella Caramania, soprattutto a Iconio, a Tapsarca, a Sebaste (2). La Broquière trovò a Bursa dei Genovesi che vi comperavano droghe, portatevi dalle carovane di Damasco per rivenderle nei loro stabilimenti di Pera. I commercianti di colà e di Caffa anche sullo scorcio del secolo XIV avevano relazioni così strette coi Turchi, che in una convenzione del 1382 con essi, la repubblica stipulava, non gli avrebbe riconosciuti come nemici, qualunque fossero le loro ostilità contro quest'impero. Esiste un trattato di commercio di Genova col sultano Amurat del 1387 che ne suppone di più antichi. La Broquière ne trovò a Bursa molti altri d'Europei, di cui uno di Firenze (5). Vediamo altresl negli storici bizantini che i Turchi facevano il commercio direttamente a Costantinopoli, e che avevano ottenuto la facoltà di stabilirvi un cadi e una moschea.

L'Armenia minore a mezzodi dell'impero di Trebisonda e vipranciacion al Truchi era in situazione opportuna alle specolazioni del Armenio commercio e alle comunicazioni degli Europei colla Persia. È una appeio di ficomeno l'esistenza di questo regno cristiano del continuo esposto agli attacchi dei Barbari e dei soldano d'Egitto. Il re d'Armenia non s'era salvato se non col riconoscere l'into dominio de Tartari. Per questi due secoli gli Europei vi continuarno le relazioni. L'Armenia era per esta un passeggio che peporto d'Afazzo, il conduceva a Trebisonda e alla strada del mar Caspio e del Caucaso, oltro ad esser attaverestat dalla strada meridionale, che dirigendosi sulla Bukaria, si intersecava con quelle del golfo Persico.

I Veneziani fecero col re d'Armenia, nel 1507, 1521, 1535,

<sup>(1)</sup> ENN BATCTA CAP. X; LA BROQUIÈRE, Mémoires de l'Institut, soiences morales, t. V. pag. 549 e seg.; PROGLOTTI pag. 40 e 41; M. DE SACX, Nouveaux Mémoires de l'Académie des Inscriptions, t. VI. pag. 470 e seg.

<sup>(2)</sup> Pessarotti pag. 16, 17, 40 e seg.

Sauls, Della Colonia di Galata, t. II. pag. 260; Notices des manuscr.
 XI. pag. 57; La Broquière pag. 552; Ducas lib. XV. pag. 30.

1535 trattati pei quali si vede che non si limitavano a trasportare le loro mercanzie in questo regno, per farri cambii o per diggerii veno punti più lontani: gran numero vi si era stabilito per la coltura delle visi, e pel trafficarne la produzione; attri si davano alla fabbrica dei camelotti, e soprattutto a commercio lucrosissimo dei metalli e delle monete. Nel 1288 i Genovesi arevano ottenuto privilegi nel medesimo regno. Questi due popoli erano in Armenia più favoriti; e le imposte sulle loro unercanzie non eran che del due per cento, metà di quanto maravano di la tiri (1).

Nè commercio meno attivo facevano i Catalani in Armenia, Il re d'Aragona nel 1935 avez solleciata una riduzione dei diritti, ai quali i suoi sudditi erano soggetti, inoltro una banca, e facelti di saportar sensa aggevio le mercanzia leavendute (2). È ignoto l'esito di queste trattative che si collegavano con quelle dellos assos sovrano coi Mongoli y mai il Consolto del mare, probablimente steso in Catalogna nel secolo XIV, parla spesso dei viaezi in Armenia.

Secondo le tariffe conservate da Pegolotti, i Francesi vi tennero relazioni; e l'importanza del loro traffico parve tale a Filippo di Valois, da meritare che preparasse nel 1535 una crociata in favore dell'Armenia (3), sebbene non fu effettutati. Verso il 1475 questo regno fu conquistato dai Maomettani, col quali gli Europei farono obbligati trattare per continuarvi relazioni.

Gipro rendeva importanti agli Europal le relazioni coll' Armenia. Sempro posseduta da principi cristiani col vanot tistolo manavi
di re di Gerusalemmo, e posta vicino allo piazze dell' Egitto,
della Siria e dell'Armenia, er nel suo bet clima, e pri molti
porti un luogo di posta ai navigli che veleggiavano a quel paesi;
inoltre ricea e fertile per producioni di natura e d'industria che
agli Europei servivano o pel loro consumo o pei cambii coll'Oriente. Pià el'altro vi cercavano vini delizioni, buoni frutti,
succaro in polvere, men caro assai che quello di Bagdad, oro,
argento, pionibo, rame, expone, sorace, cotone greguio e filtato

<sup>(1)</sup> Mants I. IV. pag. 157 cita quello del 1333. Ne debbo la conoscenza di quelli dei quali non indico la fonte a stampa al baron de Hammer che li ha verificati negli archivi di Vienna; Notices des manuscrits, 1. XI. pag. 114; Pasocorra pag. 18, 44 e seg.

<sup>(2)</sup> NAVARRETE, Mem. de la reul Acad. de la historia de Madrid, 1. V. pag. 175 e seg.

<sup>(3)</sup> D. VAISSETTE, Histoire de Languedoc 1. IV. pag. 191.

o un'altra prodigiosa quantità d'oggetti che essi cangiavano colle stoffe di Fiandra, di Francia, di Spagna, d'Italia, I Francesi vi erano picevuti con gran favore : i principi della casa di Lusignano vi avevano portati i loro costumi e la lingua francese : vi aveano conservata la celebre legislazione che sotto il nome di Assise v'era stata redatta in francese dai fondatori del regno di Gerusalemme. Pisani e Catalani vi aveano ottenuti privilegi nel 1291; i Siciliani pure vi faceano commercio. Nulladimeno i Veneziani e i Genovesi più in grado per la loro potenza di giovare ai re di Cipro contro i Musulmanl, vi facevano il commercio più esteso con immense concessioni. Quelle de' Genovesi appartenevano al XIII secolo; i Veneziani pare ne avevano allora, e le fecero rinnovare nel 1306, 1528, 1560 (1). Spesse volte le rivalità commerciali di queste due città insanguinarono le principali città di Cipro; Famagosta diventò per qualche tempo anche proprietà de'Genovesi che nel 1575 avevano tolto il regno e fatlo prigioniero Pietro II, nè gli resero la libertà se non mediante la concessione di questa città.

In consequenza d'aversimenti politici l'isolo di Gipro fa aquistata nel 1889 da quella repubblica. Canidi (Criva) che dopo la divisione dell'impero greco fra i Latini era passata ai Veneziani, per cessione del marchese di Monferrato nel 1890, e che contiundo ad appartenere loro nei secoli XIV o XV, era ugualmente pel commercio degli Europei colle coste occidentali dell'Asia, scala di grande importanza (2). Da molto tempo aveva perduto il sno antico splendore e la numerosa popolazione; ma la fertitità era la stessa e la repubblica ne tracva immensi vantasqui.

Rodi, celebro pei suoi cavalicri, non istette estranea a questo commercio, scheme la istitucione tutta militare de suoi cavalieri la tenesso sempre in guerra contro i Musclimani. Le più delle città d'Italia, Francia e Spagna avrano, in virità d'Italia, Francia e Spagna avrano, in virità di tentati, fia-coltà di tenerri de'cousoli, e un documento del 1405 mostra che il Grammastro accreditiva degli agenti nella Siria e nel-l'Egitto. Quest'isola era-fertilo e industriosa singolarmente mella fibbrica del sapone (5).

Questi erano i principali scali al commercio curopeo per re-

<sup>(1)</sup> PEGOLOTTI PAG. 15, 16, 17, 18 e 102; PANDORI I, III. PAG. (33; CAr. MANY, Memorias, I. II. Pag. 56; MARIS I. V. PAG. 299 e 304.

<sup>(2)</sup> Peggeototti pag. 22, 35 c seg.; Uzeano cap. XII.

<sup>(3)</sup> Bosto, Storie della sacra religione, L. Xl. lib 4, Pesotorri pag. 15.

ole Presid

earsi, attraverso alle contrade poste a mezzodi del mar Caspio, sia Proa Battra, sia al golfo Persico, fendendo la Persia. La prima direzione è indicata da Pegolotti, e confermata da Marignola, Catalano, Schildherger e Clavijo, che nei secoli XIV e XV percorsero l'Asia.

La Persia occupara quasto è fra l'Enfrate e l'Indo, l'oceano Indiano e il mar Casplo. La provincia di Chirran sulla costa occidentale di questo mare, produceva molta seta che veniva lavorata nelle manifatture della Siris. L'Ireania e la Partia fornivano pelli e il Caspio servira a lirarne altres did appesi più seltentrionali (1). Su questo mare si trovavano il porto di Strava (Asterbat), a venti giornate da Tuaride.

Quanto alla Georgia, Giordano Catalano, che attraversò la Persia nel secolo XIV, conferma il detto di Marco Polo, in alcune sue provincie del nord trovarsi molti lapislazzali che quegli abitanti nen sapevano mettere in opera, e miniere d'oro che non si sapevano scavare (2).

Molto più industriose erano le provincie meridionali. Mossul continuava a fabbricare stofic d'oro e seta. Ragiad, benche avese sofferto le iavasioni di Gengis-kan e di Tameriano, pure era delle più industriose città dell'Asia, singolarmente per istofic di seta e velluli figurati d'ogni sorta animali. Sciraz faceva un considerevole commercio, principalmente di pietre preziose del Badaktan e di masco proveniente dal Tibet (5). Celebro per manifatture d'armi era il Kerman; taed per quelle di seta. Il golfo Persico ricoveva tutte le mercanzic che i negispatri conducevano dall'Armenia e dall'India, e delle quali una parte rimontava l'Estrate per giungere a Igran deposito di Bassora.

Sotto il primo successore di Gengis-kas, il commercio degli Europei in Persia fu più attivo perchè più protetto dai sovrazi, nè la diferenza di religione impedire le corrispondenze coi papi ei soni sudditi. La Persia più tardi cadde in opii sorta d'anarchia, che dovette influire sfavorevolmente, se non sul commercio di transico degli Europei, almeno sull'indostria locale. Dopo la conquista di Tamerlano e le temporarie sciagure che ne soguirono, si risibi, e la lettera del conquistatora e re Carlo VII.

<sup>(1)</sup> SCHILDTERORS, Reise in dem Oriens, edit. de Seuzel, Munich 1815, pag. 71; Voyage de l'Inde à la Meaque, coll, de Lanciès, 1. 1. pag. 80.

(2) Giordan Catalano pubblicato da Coquebert VII, VIII e X.

<sup>(3)</sup> Barthema ap. Rancsto 1, 1, fol. 170 b.

mostra quanta importanza egli attaccava alla sicurezza de'commercianti. Scià-Rok, suo figlio e successore, stese le conquiste sull'India e sullo contrado vicine alla Chini: alla che risultarono relazioni fra quest'ultimo paese e la Persia per estendere e favorire il commercio rispettivo. Egli riconobbe l'importanza di simili relazioni coi passe meridionali della penisola oltre il Gange, e pussellamo la relazione degli ambasciadori che egli mandò nel 1412 ai re di Calcutta e di Bianagar (1).

Nesana città persiana però patera paragonarsi a Tauriscentro di tutto il camanerio dell'asi, e di qualco he gli Europei facevano in quella parte del mondo. I proventi dello dogane, secondo Schidiberger, superavano le entrate del più ricchi sovrani d'Europa. Ad occidente ora vicina all'Armenia, per cui merzo consunicava col nar Nero, il Mediterranco e l'Asia minore, e fino a Costantiaopoli. Al nord e all'oriente comunicava col mar Caspio, Otar, Bukara, Samarkanda, Balk, e tutte le città che da questa parte crano intermediari del commercio colla China e l'India settentionale. Clavijo ci dice che, al tempo di Tamerano, la strada fra Tauris e Samarkanda era fornita di cambio di posta pel scrvigio del govorno e dei commerciani (2).

A mezzodi il Tigri e l'Eufrate assicuravano le relazioni di Tauris con Bagdad e Basora, che comunicava con Ormus. Se-sendo quest'ultima strada per quatche tempo interrotta dall'invasione di Tameriano, che distrusse Bagdad, il commercio fra Tauris e Ormus ebbe luogo por Laristan, Ispahan e Soltania. Quest'ultima cità, in origine poco frequentata, divenne celebre mercato, dove ogni anno, dal giugno all'agosto, arrivavano exarvance da tutte parti, come ad Ormus arrivavano perte, pietro preziose, e tutte le produsioni dalla China, da Malacca, dall'india, e sopratutuo le dropche fine, come il graoffano, la moscata, il macis, di qualità superiori a quelli che riceveransi per Alessandria (3).

La Siria meridionale era meglio conosciuta agli Europei, i quali sura v'erano stati per lungo tempo padroni di molte stazioni. Da

<sup>(4)</sup> AREL REMUSAT, Now. Mém. de l'Acad. des Inser. 1. VII. pag. 357; Couplet, Tabula: chronolog. monarch. Sinicat, pag. 50; Voyage de la Perse dans l'Inde, ap. Langlès, 1. 1. pag. 1 e seg.

<sup>(2)</sup> PEGOLOTTI pag. 13; SCHILDRENGER pag. 36; CLAVID p. III.

<sup>(3)</sup> Schilbergers pag. 65; Sakuto, Secreta fidel, erneis, pag. 22.

La strada, attraversata da quella che dall'Arabia e dall'Egitto si rendeva in Siria, assicurava le comunicazioni commerciali dal golfo di Persia ai porti del mar Nero. Un'altra strada, proveniente dal mar Casplo, e passante per Tauris, Merdyn e Orfa, metteva Aleppo in comunicazione coll'Armenia, col Curdistan, e tutte le vicinanze del Caucaso. Le mercanzie della Tartaria, della China e dell'India settentrionale v'crano portate dalle carovane di Bukaria e del Cabul. Il commercio fra quest'ultimo paese ed Aleppo era così abituale, che i negozianti davano il nome di Cabul alle mercanzie dell'India; come nell'India la più parte delle produzioni europee che servivano al cambio erano conoscinte sotto il nome di Aleppo. Ma il commercio di questa città era quasi tutto in man de' Musulmani. Fra gli Europei i Veneziani sembra che più lo frequentassero. Il soldano aveva loro accordate salvaguardie nel 4344 e 4345 (2); e vi portavano specialmente vetri, pietre, panni fini, veluti, galloni d'oro e d'argento, cera lavorata, pietre false, arnesi in ferro ed acciaio, dei quali gran parte serviva a baratti coll'India.

I diritti che il soldano esigera all'entrata n all'uscita erano più gravi che nelle altre città della Siria; ed è forse questo il motivo per cui gli altri Europei obbero più ristretto commercio che i Veneziani, e che non potendo dividere le spece sopra una gran quantità di mercanici, facevano pochi afiari con Aleppio.

Damasco, più vicina al Mediterraneo, era rinomata per le sue fabbriche d'ogni specie, più perfezionate perchè le professioni vi erano ereditarie, singolarmente la fabbrica delle armi, delle

Voyage de l'Inde à la Mecque, coll- di Laugués, t. I. p.g. 448
 Archivi di Vienna.

sete, d'essenza di resa, la migliore del Levante (1). Mercè delle sue carovane, composte talvolta di ventimila fra Mori, Tartari, Torchi, Barbareschi, Persiani (2), cra un gran deposito dove gli Europei venivano a provedersi delle merci asiatiche. È possibile che la depredazione e devastazione di questa città al principio del secolo XV, fatta da Tamerlano, abbiano sospeso queste relazioni: ma i bisogni del commercio le dovette subito avviare, In quel medesimo secolo Venezia, Barcellona, Genova e più tardi Firenze vi ebbero banchi e consoli. S'ha poche prove che i Francesi vi possedessero stabilimenti ragguardevoli; pure vi facevano commercio, e ne sono prove le già citate franchigie promesse da Tamerlano a Carlo VI, poichè i Francesi non patevano recarsi in Persia se non per la Siria. La Broquière attesta espressamente nella relazione del spo viaggio fatto nel 1452, che vi incontrò il celebre Giacomo Cœur, allora semplice mercante. Il naviglio che coi suoi compagni l'aveva trasportato e che aveva trasferite in Francia le droghe da lui comperate a Damasco, era una galera di Narbona, arrivata a Bairuth e proveniente da Alessandria, Ma i Cristiani qui come in Egitto erano mal visti ed ogni sera venivano chiusi entro le abitazioni. Altre carovane conducevano quindi le merci di Damasco nell'Asia minore, a Tripoli, Alessandretta, e singolarmente a Bairuth (3), cangiandole con quelle dell'Europa e principalmente con oro, Venezia v'avea, nel 1403, banchi considerevoli che per la devastazione del maresciallo di Boncicant soffersero perdite immense. Le sete e legna di costruzione si vendevano senza dubbio a Bairuth. I porti di Palestina, che durante l'occupazione de Franchi,

I porti di Patestina, che durante i occupazione de Francia, erano teatro di commercio attivissimo, continuarono, beneliè quasi distrutti, ad essere frequentati dai navili europei (4).

La caduta del greco impero turbò queste comunicazioni colle caste del Mediterraneo e del mar Nero, ma non le interruppe, come appare dalla relazione del genovese San Stefano scritta nel 406.

Per l'Egitto si era egli recato nell'India e fino a Sumatra. Di ritorno a Cambaia senza mezzi, si pose a servigi d'un mercante

- (1) FRESCORALDI, Viaggio a la Terra santa, pubblicato del Man-i. Roma 1817, pag. 172 e seg. La Bacquière pag. 505 e 514.
- (2) Idem pag. 504. (3) Frisscopaldi pag. 474; Uzrano cap. 47; La Broquière pag. 409. 485. 490 e 510; Corsali ap. Ramusto I. I. fol. 200, c.
  - (4) Ess Batuta cap. V; La Baoquiène pag. 493 e seg.

di Damisco, che lvi trovò. Arrivato a Ormus si riuni ad aliciani Armeni che andavano a Tauris; per mare si recò nel Laristan, provincia della Persia, dore approdavano quasi tutti i navigi spediti dall'imboccatura dell'Eufrate per l'India; attendeva nel pases degli Larismini le carovane che devevano condurto a Scienze, e dopo un ritarde cagionato dalla guerra, si recò a Tauris per tespinan, Cashin e Soltania. Da Tauris, dopo un all'art fermata a cagione della guerra, si recò ad Ateppo, donde non osò ritorar a Tauris. non contante le offerte vantasciose (10).

Quanto alla mavigazione, considerata dal punto di plenenza Comedela mencania provenienti dalla China, qu'il l'unità ci platica cole la Audela metalia provenienti dalla China, qu'il ratio della China, le considerata del sidiacenti, girava fra l'oceano Pacifico della China, e il mare visdelle falle, proposita del considerata del proposita del considerata del proposita del Siria, del Pacifica del Pacif

Dai documenti spetlanti ai secoli XIV e XV sul commercio Clora interno della China, nulla sappiamo più di quanto ci fu detto da Marco Pole. Oderico di Pordenone, che sul principio del secolo XIV, viaggiò per la China meridionale; Ebn Batuta, il solo arabo che abbia scritto su questo paese in quel secolo (2), e Conti, viaggiatore europeo del secolo XV (5), uulla quasi aggiungono a quanto disse il celebre Veneziano, la cui esattezza fini col trionfare de'pregiudizii, e forse dell'invidia de'suoi contemporanei. Se fosse possibile trovar qualche nozione più estesa, sarebbe nelle opere composte in China. Pure, a malgrado dei nostri dotti moderni, gli scritti dei Chinesi sulla statistica del foro paese e le sue relazioni commerciali cogli stranieri al medio evo, se pur ne esistono, ci sono ancora ignote (4). Lacuna soltanto apparente, avendo l'Europa continuato a ricevere e consumare le merci chinesi in proporzione cogli sviluppi del lusso, ma in China non cambiò mai lo stato dell'industria e

<sup>(1)</sup> Ap. Ramosto t. 1. fol. 382, d. (2) ESS BATOTA COP. 23,

<sup>(6)</sup> Ap. RANUSIO t. II. fol. 376 e seg.

<sup>(4)</sup> Vedi mullosante i Mémoires une les Chimois, 1. II, pog. 561. 510. 571. 573. 577. 607. 668; 1. III. pag. 135; 1. V. pag. 42; 1. VIII. pag. 185 e 267; 1. IX. pag. 190. 613. 408; ma risquardano lo state moderno e apperas superficialmente parlamo delle cose anteriori al passaggio dei Portugliesi pel capo di Buona Speranza.

pag. 172.

tell'agricoltura. Alcuni Europei verano pervenuti (4) sia per la navigazione del mar delle indie, i traversnoio l'Egitto e le provincie asiatiche vicine al golfo Persico, al per le strade al nord e al mezzodi del mar Casplo. È da credersi che questi casi fossero però rari, e del genere di quello che trasso Marco Polo fi quell'impero. È probabilo che durante i secoli XIV e XV la China vesse relazioni commerciali col Gisppone e collisole seminate nell'oceano Paelifo, come sono le Manille, oggi Filippine, le Notuche, le Cebelò, Bornoc, Gisva.

Verso foceano Meridionale pare che Malacea e Sumatra, indicate da Marco Polo sotto à nomi diversi di Giava mignore Lambry, eda Oderleo di Pordenone sotto quello di Lamry, ricevessero commerciant chinesi, i cui mavigli, in cambio di droppe, d'alore, altre produzioni locali, vi portavano porcellane, stofie di setta allume di rocca, musco, rabarbaro e oggi speco di lavori de banista (2). Il the non compare tra questi oggetti di commercio. Per quanto antico ne fosse l'unio fichina, nulla ce ne provato. Per quanto antico ne fosse l'unio fichina, nulla ce ne provato giasto, nel bisogno di questa pianta non penastramo probabilmente a farla conoscere in Europa dove l'uso del the non è che recentissimo.

Però la navigazione chinese verso occidente, prima del secolo X, s'avanzava verso i porti dell'India, a Seilan, e anche nel golfo Persico sino a Bassora. Nei secoli XIV e XV teneva le stesse vie, recandosi fino al mar Rosso colle giunche, alcune delle quali contenvano fino a mille persone (3).

Anche il Tonchino e la Cochinehina offrivano moltissima inportanza, se non per la navigazione, almeno per la produtione d'oggetti che entrano nel commercio. Da Cambogia e da Siamsoprattutto asportavano una quantiti di legno di aloe, il cui odore è così grato agli Orientalli; e il cambio consisteva in sichiavi, droche e istoffe di inan.

Malacca e Sumatra non erano il centro principale delle spelicioli dizioni della China e delle isole che l'avvicinano, come pure didi li del continente situato fra quell'impero e il golfo di Siam. Gli Arabi, generalmente designati coi nome di Maomettani o Mauri,

- (1) Wapoang, Annales Minorum, t. VII. pag. 63.
  (2) Bartnema fol. 483; Barbosa ap. Ramusao I. I. fol. 352. 353 e 354.
- (3) Masoudi, Notices des Manuscrits, l. I. p-g. 12; Anciennes relations pubblicate da Renaudor pag. 9 e 14; Barrosa fol. 354, 355; Ern Batuta

e qualche volta di Choufian nelle relazioni degli Europei che percorsero il mar delle luide dopo il passaggio pel capo di Buono. Sperana faccanvi immenso commercio. Questi abili e detri navigatori avevano moltiplicati i loro stabilimenti su tutte le coste vigatori avevano moltiplicati i loro stabilimenti su tutte le coste dall'Arabia fino alla Chian meritionale. Ai vantaggi d'un'antica complicate negoziazioni, superiori a quello de'popoli pià orientali, un altro itapprezabile ne aggiungevano: che le coste del golfo. Persico, quasi tutta l'Asia meridionale, i paesi che costeggiano il mar Rosso, l'Egitto, che era altora il poese più colto a meglio in grado di far commercio coll' Europa, erano abitati dai lero correligionarii, i quali de esis serviazao di corrispondeni, e facilitavano lo specció delle mercanzic che continuamente spedivano loro da lara delle Indice

Gl'Indiani prendevano parte a questo commercio; ma o per effetto de pregiudizii religiosi o per naturalo indolenza non offire vano concorrenza imponente ai musulmani, ne al cristiani, meno numerosi, stabiliti da immemorabile sulle coste di Coromandel e di Malabra.

Per questa navigazione di Chinesi, Indiani o Arabi, Malacca o Sumatra, di cui Achem era il porto più frequentalo, rinuivano tutte lo mercanzio dell'Europa, dell'Africa e dell'Asia meridionale, e di diverse parti dell' India atte ad essere oggetto di cambii commerciali. I navigatori di questi tratti di mare averano compilato un corpo di diritto martitimo che sopravisse alle grandi rivoluzioni di cui quel paese fa testro (1). A detta dei primi Europei che vi approdarono, le ricchezze dei commercianti di Malacca e di Sumatra erano immense: vi giungevano del continon avaignoti d'orgin parte, nè solo d'Arabi, ma dalle coato dell'India bagnate dal golfo di Bengala, dalle due rive della pensiola di que del Gange, come pure da Scilan e dalle isolo vicine; e altresi Armeni, Turcomanni, Africani, navigatori di Quiloa, Monbare, Melinda, Magadoxo (2).

I porti occidentali della penisola di Malacca facilitavano qualche commercio nei regni di Pegù e d'Ava, poco noti ancora ai tempi di Marco Polo, ma da cui nei secoli XIV e XV asportavasi quantità di nietre, il più delle volte false, e di musco (3).

<sup>(1)</sup> Asiatic researches, t. XII. pag. 129.

<sup>(2)</sup> ERS BATUTA cap. 22.

<sup>(3)</sup> Barbosa fol, 350. 351.

India

L'India che unisce immediatamente i paesi testè nominati, forma l'impienso territorio che si stende da oriente a occidente dal 110° fino oltre il 76° di longitudine tra il Bramaputra e l'indo, confinato al nord dal Nenal, dal Casecuir, dal Tibet, e al sud dal mare. La navigazione sulle coste di questo vasto naese estraeva dall'interno le produzioni agricole è industriali dell'India, e v'introduceva in cambio le merci estere. Sarei naturalmente indotto a parlar del commercio interno la cui attività doveva stare in proporzione con quella di fuori, i secoli di cul mi occupo non sono ricchi di notizie in questo riguardo più che il periodo autecedente. Sebbene nell'XI secolo i Maomettani e pel I Mongoli vi avessero fatte conquiste considerabili, lo stato interno del paese non era meglio conosciuto; gli scrittori arabi non fecero che aggiungere piecolissime nozioni sul commercio delle coste. Le prime relazioni degli Europei, dopo il passaggio del capo di Buona Speranza non ci fornirono maggiori lomi, e da un secolo appena l'interno dell'India attirò attenzione speciale, e ci vuole assai innauzi che le indagini dei dotti abbiano levato il velo che copre questa bella parte dell'Asia. Si può asserire senza tema d'iugannarsi, che il movimento commerciale dell'interno dell'India doveva essere immenso, poichè essa e la China fornivano al resto del mondo le produzioni asiatiche.

Il littorale del mar delle Indie può dividersi in due regioni; la prima dall'imboccatura del Bramaputra alla sommità orientale della penisola di qua dal Gange. Il territorio che cince a mezzodi il mar del Bengala formava un regno dello stesso nome, per lungo tempo tributario alla China, attraversato dal Gange e di cui una gran parte lu poi conquistata da Tamerlano e dai suoi successori. Le produzioni più conosciute n'erano, come al tempo di Marco Polo, tessuti di cotone, droghe, oppio, zuccaro, riso, seta e schiavi (1). Questo paese dalle parti del nord aveva relazioni col Tibet, ma ne abbiam pochissime nozioni. È però probabilissimo che le comunicazioni di questa parte dell'India colla China si facessero attraverso al Tibet come nei tempi più antichi e ne' moderni; gli annali chinesi dicono che, nel 1415, un ambasciadore fu inviato dall'imperatore del Bengala a quello della China per interessi commerciali dei due paesi; ma non abbiamo altre notizie, se non che i uavigli spediti dal Bengala frequentavano il littorale dell'India, della penisola di Malacca, i

<sup>(1)</sup> BARBOSA ful. 350, a.

Nº I. - IL COMMERCIO AVANTI LA SCOPERTA DELL'AMERICA.

porti della China e che maomettani vi erano in gran numero (4). Le più conoscinte isole del golfo del Bengala sono Nicobar e Andaman, ma sul loro commercio non sappiamo che quel che ce ne dice Marco Polo.

I Mongoli ad occidente di questa parte dell'India, e in ap-Procede presso i scià di Persia avevano conquistato un immenso terri-deliane torio da mezzodi sino alla penisola di Guzarate, il cui commercio è poco conoscinto, ma evidentemente attraversato da

strade che servivano al trasporto delle produzioni; doveva inoltre comunicar colla Battriana e per di là co'paesi più settentrionali, le cui mercanzle, come al tempo dei Romani, arrivavano

ai porti della penisola di qua dal Gange.

Il regno di Orixa vicino al Bengala formava la parte superiore della costa orientale della penisola di la del Gange: forniva, come al tempo di Marco Polo, la più gran parte de' diamanti di Golconda. Ivi cominciava la costa di Coromandel . dipendente da un regno chiamato successivamente Bisnagor, Narsinga e Visapor esteso sino alla costa occidentale, dove erano altresi dei porti (2).

Calando giù per la costa occidentale si trovava Mazulipatnam, gran mercato dove gli abitanti dell'interno venivano in carovane, Palicate, Meliapor, Tangora, Cael, ecc. Il piccolo numero de'norti di Coromandel, la loro poca sicurezza, e i bassi fondi del fiume erano stati cagione che gran numero di commercianti andassero a formare stabilimenti sulla costa occidentale, meglio disposta pel commercio. L'estremità della penisola, ossia il capo Comorin era sempre celebre per la pesca delle perle che facevasi nella sua vicinanza.

L'isola di Seilan continuò ad avere i vantaggi di cul Malacca e Sumatra godevano verso l'oriente, mércato generale, dove l'affluenza di Africani, Arabi, Indiani, Malesi, Chinesi formava una nazione distinta dalla Indigena. Vi si era stabilito una anecie di diritto comune marittimo, la cui equità aveva fatto scomparire i pregindizii generati dagli odii religiosi (5).

(1) MAILLA, Histoire de la Chine, I. X. rag, 175; Barrosa fol, 319 e seg.

(2) Lauces, t. H. pag. xuis; Court, fol. 375.

(3) Onenico pag. 97; Bannosa fol. 348 b 349 a; Ennise pag 32; Enn Batuta cap. 20; Heeres, De Taprobance insula etc.; Ritten, Comm. Soc. Gott. t. VII. pag. 26; Johnson, Analis trunsact. t. L. pag. 3.

Dal capo Camorin rimontando per la costa occidentale, stendevasi un paese seminato di città, di borghi commercianti, intercisi da terreni coperti di piante e di biade, che facevano parte del commercio. Gl'indigeni erano divisi in Caste, le une date interamente all'agricoltura e all'industria interna, le altre ne procuravano Io spaccio; ma il commercio marittimo era quasi tutto in mano de' Mori maomettani che vi avevano molte fattorie e ricchi stabilimenti, e un governatore speciale che li proteggeva e rendeva giustizia. Le ricchezze loro erano tante che i Mori parevano signori del paese. Anche gl' Indiani del Guzarate e del Coremandel vi formavano colonie numerosissime, e si distinguevano per grande attitudine, esatta probità e sagacia estrema nelle loro speculazioni e nel commercio di senseria, ciò che osservavasi pure fra i cristiani stabiliti da lungo tempo in queste coste (4). I re del paese, paghi di quanto traevano dalle loro dogane per l'entrare e l'useir delle merci, vedevano con indifferenza i loro sudditi abbandonare tutto il commercio agli stranieri (2). Molti naviganti d'Egitto, d'Arabia, di Persia venivano a provedervi arecco, droghe medicinali, incenso, radice di chava. propria a dare al cotone il colore ranciato, zuccaro di palme, olio di frutti di palme, zenzero, tamarindo, legno di sapan, mirabolano, lacca, indico, nimento, canfora, e ogni sorta droghe, perle, diamanti, pietre, avorio, legno di sandalo, brasile, aloe, benzoino, sagon, mais, porcellana della China, seta o cruda o lavorata, brocati d'oro e d'argento, tessuti di cotone, molte produzioni naturali o industriali dell'interno della penisola, e anche delle parti dell'India più lontane, portate dai navigatori di Malaeca, di Sumatra, di Seilan. In pari abbondanza vi erano le produzioni dell' interno dell' Asia meridionale e dell' Europa che senza dubbio vi giungevano per l'Egitto o per le carovane che la Siria dirigeva verso il golfo Persico, Principali erano i vini di Candia, stoffe di seta italiane, rasi, velluti, camelotti comuni, panni, tappeti, brocati, argentovivo, cinabro, essenza di rose, incenso, zolfo, argento, rame, zafferano e molte produzioni dell'industria degli Europei, che questi cambiavano contro mercanzie asiatiche sui gran mercati di Siria, d'Egitto, e che in appresso i negozianti di questi paesi portavano nell'India. Al-

(2) Vasco de Gama, ap. Ramesto fol. 130 d.

<sup>(1)</sup> Alvarez, ap. Ramesso, t. I. fol. 37 c; Bastusma fol. 177 b.

l'arrivo de' Portoghesi, le monete europee vi erano abbondantissime; ma più le egiziane (1). Le relazioni degli ambasciadori mandati nell'India dal re di Persia nel 1412; quella di Giusenne Barbaro, mandato nel 4474 dalla repubblica veneta al sovrano di Persia, e che visitò la penisola del Gange; quella di Conti che vi viaggiò prima della scoperta del capo di Buona Speranza e i racconti degli Arabi appartenenti ai secoli XIV e XV (2) dimostrano che i Portoghesi non vi trovarono nulla che non fosse più antico. Dalle testimonianze di questi viaggiatori risulta che la marina di tutta la penisola era imperfetta, consistendo quasi unicamente in battelli o barche regolate da una vela di cotone, e costrutti senza ferro. Le spedizioni non avevano in generale altro scopo che il cabotaggio delle coste occidentali e orientali della penisola, delle Maldive e di Seilan, Alcuni navigatori più arditi si spingevano però ad occidente fipo a Cambava, in Persia, in Arabia; e all'oriente fino ai porti del Bengala, di Sumatra, di Malacca, Facevano due viaggi l'anno, ma più spesso un solo, sul finir d'aprile, e i loro pavigli restavano oziosi cinque o sei mesi, attendendo la favorevole stagione. I pirati cagionavano danni immensi; e per isfuggirli il miglior mezzo era di collocarsi sotto la protezione de bramini, che nel paese godevano d'una grande considerazione o aver guarnigioni d'Arabi sui navigli (5).

La parte più meritionale detta costa del Malabar, era divisa in tanti piccoli principati, fra i quali i più conociuti erano Calin-nalan, Colan, Porca, Cochin, Cranganor, Travancer, Tanor (4) che per la lore posizione polevano commerciare colla Persia, Tarabia e Scilana. All'arrivo de Portejabes; una delle più commerciani città era Calcutta, in certo modo contro del commercio meridionale dell'àsi. Poso sicuro era i suo porte; na le persone e lo merci vi crano guarentite con leggi più unane che ne paesi vicini, duve ogni narigilo spinto dalla tempesta era subioi confiscato, mentre a Calcutta i navigani erano ben ricevuti, qualtuque ne mentre a Calcutta i navigani erano ben ricevuti, qualtuque ne

<sup>(1)</sup> BARTHEMA fol. 177 b; BARRCSA fol. 339 e 344 æ; VARCO DE GAMA fol. 130 e 131.

<sup>(2)</sup> LANGLES, Collection de voyages, t. II; RAMUSIO 1. I. fol. 194 b.; CONTE fol. 374 d. 375; ESN BATUTA CAD. 17 e 18.

<sup>(3)</sup> BARTHEMA fol. 175; VARCO DE GAMA fol. 131, a; MARCO POLO lib. 111. cap. 22.

<sup>(4)</sup> Mariguola, ap. Dosses, Monum. hist. Bohem. t. It. pag. 113; Bassona fol. 328 e seg; Lasouis t. tt. pag. xon e xons.

fusse la provenienza, e partivano a volontà. Lo stesso commercio di Calcutta faceva il piccolo Stato di Cananor, il quale come tutti i porti vicini rivaleggiava con questa città.

Qui finiva la costa di Malabar per cominciar quella di Canara, quasi tutta dispundente dallo Stato di Bianagor o di Narsinga, il quale fiorentissimo nei secoli XIV e XV tunto da resistera all'invasione de' Mongoli, al stendera sulle due rive della penisola. Bianagor fondata nel 1514, faceva gran commercio singuiarmente d'oggetti di lusso, perle, diamanti, rulnia, sucraidi. Mangalor rea uno de' porti principali: una strada di 300 leghe, diretta verso la capitale, serviva ad asportare le produzioni dell'interno. Vi si trovarava al tries li porti di Baccalor, Buttigala e Onor (1). Vicini erano i monti Gate, celebri da antice per le onlei.

Alla costa di Canara succedeva quella del Decan, illustrata pi dagli stabilimenti portoghesti. Il penee vi produceva in coja grani e frutti; Goa, Tannoh, Benda, Daboul e Chaboul ne erato i porti più frequentati, dove le mercansic dell' interno arrivano per mezzo delle carovane. Indipendentemente dalle shi-tuali lora relazioni colla costa di Malabar questi porti rierveno molti navigli da Malacca e questi due punti erano in una continua corrispondenza. Il commence do diviso fra: Nauri e gl'indi era tanto attivo quanto a Calcutta; egunl abbondauza di mercanie europee, dall'Arabia vi giungevano, fra i resto, cavalli aubiti dai sovrani e dai ricchi, cambiati con istoffe di cotore, con succaro, cera, noce di cocco, drogbe medicinai, tel dipinte, habbricate nel Decan, stoffe consociute sotto il nome di Beiram, che venivano portati in Persia e in Arabia.

La costa del Decan confinava colla penisola di Gazarate, digiunta solo per mezzo della baia di Cambia i, popri che risi
succedorano senza interruzione erano altrettanti mercati, dore
i Mort facesano il principal commercio. I Guzarati avrama
nome de più abili Indiani per commercio. Mantenevano del
lore quantità di navigli di gram capareità e perfettamente mameggiati. I più attendevano al cabotaggio; molti andavano fino
ad Aden e tenevano degli agenti a Decan, a Goa, a Calcutta.

Malacca. Circa cinquemila erano stimati quelli che si darano
a questo traffico. Cambiai e ca celebre per le sue manife-

<sup>(1)</sup> Voyage de tá Perse dans l'Inde, эр. Langues I. H. pag. 41; Выгиима ful. 172 с; Вавгола fol. 329 b. 333 а.

Nº I. -- IL COMMERCIO AVANTI LA SCOPERTA DELL'AMERICA. ture, e un Europeo, che la visitò al finir del secolo XV, la paragona ad una delle più commercianti città delle Fiandre (1). Vi si fabbricavano stoffe di seta, cotone, velluti : erano rinomate le sue giniellerie, i lavori in avorio e le intersiature. Il territorio all'intorno era fertile e gli abitanti arricchiti dall'industria e dal commercio, non risparmiavansi veruna compiacenza di lusso. Il suo porto era frequentatissimo dai navigli delle due coste della penisola di qua dal Gange, e di luoghi più lontani. Vi erano come a Calentta negozianti d'ogni paese dell'India, e fin d'Egitto e di Siria (2). Capitale dello Stato di Guzarate era Amadaball, poce discosta da Cambaia, sur un piccolo fiume che perdesi nell'Indo; teneva al nord della penisola e sul golfo dell'Indo considerabile commercio. Antichi viaggiatori attestano che vi si trovavano commercianti e mercanzie di tutte le parti dell'Asia (5). Prodigiosa quantità vi si fabbricava di stoffe colle sete della China, della Persia e del Bengala, come pure broccati d'oro e d'ar-

L'indo doveva fornir ai mercanti le produzioni dell'interno e introdurre le estere. Il punto più commerciale era Diu, e il principal deposito de'Mori che vi attiravano le merci dalla China, da Malacca, dal Bengala, dalla costa del Coromandel, di Seilau, del Malabar, per diffonderle nell'Arabia, nella Persia, nell'Egitto e nella Siria; ivl molti negozianti di Ormus, d'Aden e del Cairo; di modo che l'importanza di questo porto fe stupire i Portoghesi al loro arrivo.

La parte della Persia meridionale più vicina all'India era auti- Galia chissimamente una regione selvaggia, senza commercio marittimo tanto ner sterilità del suolo e difetto di coltura, quanto per mancanza di porti o di stazione per le navi.

Rimpetto a questa costa inospita, e prima di penetrare nello stretto di Ormus, che serviva d'ingresso al golfo Persico si facea fermata a Mascata, donde si proseguiva per Ormus. Quest'isola, comechè sprovista d'aqua e di vegetazione, senza altra produzione che sale, conteneva una città ricca, centro del più attivo commercio, dove venivano i negozianti dall' Africa e principalmente dall'Egitto, dalla Siria, dall'Armenia, dall'Asia minere, dall'Irak-Arabi, dall' Irak-Agemi, dall'Azerbigian (4). Carovane

gento, misti qualche volta a canutiglia.

<sup>(1)</sup> BANTHEMA fol. 170 d ; RARROSA fol. 329 c 330 b 334 c.

<sup>(2)</sup> EDRISI PAG. 60; BARROSA fol. 328 c. (3) TAVERNIER, Voyage des Indes, lib. 1. cap. 5.

<sup>(4)</sup> ERR BATUTA Cap. 19; SAR-STEFANO fol. 381 c.

vi portavano le sete, il rabarbaro, il musco, gli scialli ecc. del Mawaralnahar . del Turkestan , della Bukaria , del Cabul, del Tibet, del Cascemir, dei deserti di Tartaria, dei Calmucchi, della China settentrionale, di tutto l'Oriente. Vi si ricevevano da Sciraz e da altre città manifatturiere della Persia, armi, stoffe, tappeti, allume di rocca, turchine ecc. V'erano officine stupende di lavorar le perle, di cni è ricco il golfo Persico. La navigazione vi conduceva pure i mercanti della China, di Malacca, di Tanaserim, del Bengala, di Seilan, del Malabar, di Cambaia, di Guzarate, delle Maldive, dell'Abissinia, del Zauguebar, di Socotra, dell'Arabia, singolarmente di ledda e di Aden. Non era di ostacolo la differenza di religione, nè all'esatta e imparziale giustizia, nè alle relazioni di commercio che vi si facesa o per cambio o per danaro. Il lusso eccessivo e la corruzione degli abitanti eccitarono l'indignazione de primi Europei che la visitarono (1).

Reciprocamente i naviganti di Ormus e di tutti i porti del golfo Persion frequentavano i porti indiani dove trasportrasso le stesse mercanzic e soprattutto i cavalli di Persia e d'Arabà. In consequenza tutto quanto cra prodotto nell'Oriente, dala China sino alla parte più occidentale dell'India, abbondava di Ornus. Da qui le mercanzie erano spedite per Bassora, rimottando il Tigri e l'Eufrate sino in Siria e a Diarbekir.

Il golfo Persico, pel quale conducerasi gran, parte delle merci dall'India e dalla China sino all'imboccatara dell'Enfrate, coatenera molte isole, che erano puni di riposo del commercio orientale prima che Ornaus ne fosse divenute il centro. Na quella di Baharein conservava grande limportanza, a scigno della pere delle perle, che, sonza essere bianche come quelle di Schian, erano n'ili grosse e non men riccreate in commercio (7).

Aden, posta in 100go di facile comunicazione con Ormus,
- ricevera quantità di mercanzie dall' India. Ebn el-Oardi, che
dell'India scrivva sul principio del secolo XIV, attesta che le navi della
China, di Malacca e dell'India vi approdavane cariche di produzioni orientali (3).

Il sovrano traca vantaggi considerevoli dalle dogane. Aden

<sup>(1)</sup> CLAVIZO pag. 114 e 115; LANGLÉS L II. pag. 29; SCHILDRENGER pag 93; BARNONA fol. 326 c.

<sup>(2)</sup> Barriema fol. 169 d; Barrosa fol. 169 d.
(3) Notices des manuscrits, 1. Il. pag. 43.

<sup>(3)</sup> Motters des mainterits, 1. II. pag. 4

n° 1. — IL COMMERCIO AVANTI LA SCOPERTA DELL'AMERICA. 567 non era meno favorevolmente situata per asportar le produzioni dell'Arabia Felice. Vi si esercitava un'industria speciale consistente nella preparazione dell'oppio tebaico (4).

Tutta la popolazione, composta d'Arabi, Indinal e pochi Africani era data al commercio. L'odio de'musulmani coatro i cristiani ne aveva esclaso questi ultimi; una cedette sensa dubbio agl'interessi e nel secolo XV vedevasi ad Adue gran nunero di mercanti italiani, che arrivavano nell'India per la via d'Egitto, o per la Persia prima della scoperti del capo di Buona Speranza. I lore racconti rendono omaggio alla tolleranza ed equiti del governo d'Adus (2).

Parte delle mercanzie portate ad Aden era condotta attraverao i deseri dell'Arabia per mezzo di carvonae alla Mecca, verao i deseri dell'Arabia per mezzo di carvonae alla Mecca, and a Geda o Zidda, porto del mar Rosso, poce discosto dalla Mecca. Nel 1326 il soldano d'Egitto, signore di questo porto, didede grave copo al commercio d'Aden, a deplicando i diritti sulle navi che v'arrivavano dopo toccata la costa dell'lemen, e forzò così i avaigatori a verari direttamente a Aden (5) che conservò molta importanza per le relazioni con Ortuus e il gulfo Persico e la Mecca.

Allora, l'isola di Socotra divenne punto di ripono frequentatissimo, Qoasi sterile, forniva la gomma detta it anque di drago, e una specie particolare di aloc, detto perciò secotorino (1). Gran numero di navi spedite dalle penisole dell'India, da Malacca, da Sumatra, da Selian e da tutte i coste dipendenti erano dirette verso il espo Guardafui posto all'estremità della costa d'Africa, all'entaria dello stretto di Bab el-Mandeb come specie di segnale pei navigatori che si disponevano a passar il mar Rosso.

Gedda diventó un deposito considerevole, tanto pei pellegrinia che si recavano alla Mecca, quanto per la necessità di sbarcarvi le merci, affine d'inviar per terra quelle che erano destinate alla Mecca, e caricare su più piccole navi quelle per l' Egitto. Non ostante la difficile navigazione che non poteva

<sup>(1)</sup> Consata fol. 205 d; Bannosa fol. 324 a.

<sup>(2)</sup> VASCO DE GAMA fol. 131; SAN-STEPANO fol. 381.

<sup>(3)</sup> Macrisi citato da Ster. Quatrantina, Mémoires sur l'Égypte, t. il. p.36. 291.

<sup>(4)</sup> Baseosa fol. 324 e; Consats fol. 199 e 322.

farsi che di giorno, vi si vedevano giunger navi dall' Africa. dall'Asia e dalla China: immenso era il prodotto delle dogane : ma il soldano non soddisfatto, con diritti d'ogni specie, di magazzino, d'ispezione, colpivano il commercio, e s'era attribuito il monopolio del rame, del corallo, e d'altri oggetti apportati d'Europa, che obbligava i negozianti d'Asia a ricevere in cambio (1).

Parte delle mercanzie provenienti dall' Asia erano consumate in paese, o piuttosto alla Mecca; quantità non meno considerabile era spedita per terra sia alla Siria, sia all'Egitto. Ogni anno partiva dalla Mecca per Damasco una carovana di trentacinquemila camelli, e quarantamila persone scortata da Mameluki : dalla Mecca recavasi a Medina , poi alla Mentagna dei Giudei, di là al luogo dove già sorgevano Sodoma e Gomorra, quindi a Mézaribé pel gran deserto, e da qui a Damasco; viaggio di quaranta giorni e quaranta notti.

In questi deserti di sabbia senza strada, le carovane erano guidate da un piloto, colla bussola o secondo le stelle. Talvolta il vento del nord, sollevando mucchi di sabbia, sepelliva miglisia di persone e d'animali; più spesso cadevasi nelle mani degli Arabi. Il commercio per questa via era così importante, ehe un soldano d'Egitto per accrescere i beneficii del monopolio di cui si era impadronito, concepi l'idea d'Interdire la partenza delle carovane per la Siria e far dirigere tutti i convogli sull'Egitto, che solo avrebbe fornito all'universo le mercanzie asiatiche (2).

Due strade vi conducevano queste mercanzie dall' Arabia : 4º la carovana che, partendo dalla Mecca pel Cairo, era composta qualche volta d'oltre sessantamila camelli scortati da cento Mameluki; 2º la navigazione, che da Gedda andava a Tor, piccolo porto dell'Arabia Petres, situato a cinque leghe da Suez, donde venivano trasportate le mercanzie al Nilo con pericolo d'essere assaliti dagli Arabi; più abitualmente seguiya una strada che andava a Suez, da Suez al Cairo; le spedizioni discendevano ad Alessandria per un canale lungo due miglia (3),

<sup>(1)</sup> BARTHEMA fol. 166. 164 b; Ster. Quarramine, Monoires, 1, 11. pag. 292.

<sup>(2)</sup> La Baoquière pag. 502; Barthena fol. 162 d; Pacificano, De rebus Tureiois, tib. III; Macrisi, citato de Quatrentes t. II. pag. 288. (3) BARBORA fol. 323. 359.

Non è possibile chiarire se gli Arabi, da lungo tempo padroni Comm. del commercio del mar delle Indie, del golfo Persico e del frea mar Rosso, spingessero le loro escursioni fino oltre il capo di Buona Speranza, duranti i secoli XIV e XV: ma non è dubbia la continuazione delle loro relazioni colle coste orientali dell'Africa. Dai primi navigatori portoghesi sappiamo avevano Costo molti stabilimenti su questa costa e nelle isole adiacenti. Ap-d'Africa prodavano alle isole Uciche, probabilmente le Comore d'oggidi, poste fra l'Africa e il Madagascar, specialmente per raccogliervi ambra finissima, perle, delle quall vi era assai meno che a Seilan e nel golfo Persico per la poca attitudine degli abitanti di procurarsele. Sofala, nota anticamente per le sue ricche miniere d'oro, era del punti più frequentati, traendosene anche avorio di caval marino migliore di quel d'elefante, tele di cotone finissime, alle quali gli indigeni non sapevano dar tintura. Erano cambiate con stoffe di seta e di cotone dipinte e fabbricate a Ouiloa e a Mozambico, e molte mercanzie di Cambaia, Gli Arabi

per cento.

Queste relazioni servivano a introdurre alcane merci nelle
regioni interne, i cul abitanti erano principalmente occupati
alla guerra, ad eccezione di pochi chi asi davano al commercio,
portando, pel fame Suabo, dell'oro che cangiavano con mercanzie di Cambain. Egual commercio facevasi ad Angoxa, a
Mozambico, a Quiloa, a Mombare e a Melinda C.

vi ricevevano altresi oro, dal qual commercio guadagnavano cento

La costa di Zanguebar, le isole di Madapascar, di Munsia, Penda, Zanzibiar, e istule lo vicine a questa costa erano aguisi-mente note agli Arabi, come la costa d'Ajan fino al capo Guardefal. I porti principali erano Brava o Magadovo, dove con avantaggio le merci provenienti da Cambaia venivano esmbiate con produzioni del pence, e aportattuto con avorio, lyi abbondantissimo ed eccellentissimo. Zeila nel regno d'Adel faceva gran commercio d'oro, di denti d'elefante ed sichairo, ci denti d'elefante ed sichairo, di

L'Abissinia, che i viaggiatori del seculo XIV é XV chismavano Stato del Prete lanni, aveva alcuni porti, come quello Axum, che servivano a introdur mercanale dell'India; frequentati dai negozianti di quelle coste. Lungo tempo il commercio fra la Nabia, l'Arabia e l'India fu attivistimo, per mezzo del

<sup>(1)</sup> Barous, Notices des manuser. 1. II. pag. 401; Barrosa fol. 321.

<sup>(2)</sup> Bannosa fol. 322; Banour 1. II. pag. 395; Banthema fol. 469 b.

porto di Aidab e dell'isola di Sunquem. Le mercanzie, artivate alla coste dell'Abissina e della Nubia, crano in paret dirette per terra verso l'Egitto e in parte condotte per marca Kosa, donde venismo inhancia en Albiol, Na le frequenti rivoluzioni etche l'Egitto tolero ogni sicurezza alla strada del deserto, o così il porto di Sunquem cossò d'essere frequentale.

All'Egitto si dirigera la più parte delle meresnuie dell'India z<sub>1010</sub> e dell'Arabia, e quelle che venivano in Europa, Soltanto dalle convenzioni e trattaive delle città commerciali d'Italia, Francia e Spagna coi soldani, e dai piviligle e abveconduti che esse vi ottonevano si può aver qualche indizio sulle operazioni moditipilicate e spesso intricatissime di questo commercio. Tall documenti sono nuncrosi. Ogni Stato en cercava, e le frequenti rivoluzioni del governo mettevano in necessida di rinnovatle. L'interesse dei suttani poneva silenzio ai pregluditi religiosi, di modo che i cavalieri di Rodi, in continua guerra con cei instituiti precisamente per nemici dei Musulmani, fecero trattati coll'Egitto.

Ma per considerabile che fosse questo commercio non ne venivano nei rochezze pel paese, ne estensione o incoragiamento all'industria locale. Il governo che non contava gli abianti per nulla, non favoriva menomamente le produzioni del paese, in modo da dissoggettarsi dalla dipendenas straniera; cercitava il monopatio di tutto che veniva d'Oriente; percepiva conrul di-ritti su ciò che portavasi in Europa, poco curandosi, del resto, punche le sue ricchezze fossero immense (2).

Così funesta politica aveva quasi distrutto ogni avanzo della nutica industria egiziana; appena qualche unanifattura sussisteva a'tempi di Leone l'Africano. L'agricoltura produceva line qualche oggetto di cambio, ma tutto al disotto del bisogno del pasce. L'Europa forniva all'Egitto quasi ogni bisogno, singo-larmente ferro, legao, utensili in legno, in istagno, in piombo, argento vivo, vetri di Venezia, stoffe tessute meccolate di esta, panni e diversi tessuti teggieri fabbricati con lana o con pelo di camello, cera, zaferano, aspone, frutti secchi. Il gusto delle donne egiziane per le mode europee arrivava ad una specie di furore.

<sup>(1)</sup> Macrisi, citato da Quarseniau. Mémoires sur l'Égypte, t. II, prg. 162; Leon Africano, ap. Ramusio I.I. fol, 96 a.

<sup>(2)</sup> Macrisi, citato da Quatremene, Mémoires sur l'Egypte, 1. II. pag. 346 312 e 448.

Nº I. - IL COMMERCIO AVANTI LA SCOPERTA DELL'AMERICA.

Alessandria, Rosetta, Damiata sul Mediterraneo, Suez sul mar-Rosso, erano i porti principali dell' Egitto, ma ad Alessandria quasi esclusivamente si consumavano le operazioni commerciali degli Europei. Un canale di comunicazione col Nilo vi apportava le mercauzie asiatiche provenienti dal mar Rosso e assicurava le relazioni col Cairo, che nei secoli XIV e XV non cessò da decadere. Solo nel quartiere vicino alla porta settentrionale vedevasi qualche attività, perche i cristiani v'avevano i loro stabilimenti o fondaci. Vi erano soggetti alle providenze niù umilianti : ogni sera venian chiusi nelle loro case, ne si riapriva che al domattina, perchè non approfittassero della notte per impadronirsi del governo (1).

Appena arrivata fina nave, i doganieri venivano a levarne la vela e il timone per assicurarsi che non partirebbe senza concessione del soldano (2). Pare nulla di meno che questa precanzione, caglonata forse dalla mala fede di alcuni commercianti, fosse generale nei puesi musulmani, poiché un trattato del 1323 fra il re di Tunisi e quello di Aragona ne liberava i sudditi di quest'ultimo. Tutti i nomi de' passeggeri erano inscritti in un libro, e inoltre consegnati sotto la guardia del console della loro nazione. Il desiderio di guadagno faceva sopportar queste avanie agli Europei, e tutte le nazioni commercianti affluivano ad Alessandria.

Anche al Cairo si faceva gran commercio interno pel porto di Boulack, ove arrivavan continuo navi fino di cento tonnellate (5). Produzioni d'ogni paese erano esposte in vendita al Cairo in magazzini o depositi speciali : tele di Bagdad e di Mossul, taffetà. broccati, velluti, panullani, camelotti fabbricati in Europa, mercanzie di Persia e d'India, droghe, zuccaro, profumi, earte, diversi oggetti d'industria; molte minuterie erano esposte nelle botteghe, come pure pietre e perle della maggior ricchezza. Un viaggiatore europeo del XIV secolo notò che molte donne attendevano al commercio; e si compiace di descrivere la gran popolazione e il lusso di questa capitale dell'Egitto.

Ogni anno in aprile, maggio e giugno vi giungevano carovane

<sup>(1)</sup> SANDTO, Scoreta fidelium, lib. 1. parte I. cap. 4; Uzzano cap. 46; De SACY, Chrestomathie arabe, t. 11. pag. 336; Procuparti pag. 59 e seg.; Schliebergen pag. 126. (2) PRESCOBALDI pag. 75.

<sup>(3)</sup> Luone tol. 88. 90 e 91.

dall'interna Africa, portandovi quantità di gomme, di denti di elefante, di tamarindi, di papagalli, di penne di struzzo, di polvere d'oro, di schiavi neri, cambiandole con perle false, coralli, ambra, vetri, sciabole, tele e diversi oggetti d'ornamento, quasi tutti di provenienza europea. La gran carovana pel pellegrinaggio delle città sante d'Arabia, e realmente molto più pel commercio, partiva dal Cairo (1); e un mese prima vi si teneva una fiera frequentata, dove le carovane dell'ovest vendevano o permutavano le loro mercanzie per procurarsi quanto eredevano necessario pel traffico della Mecca. Al ritorno della carovana, un'altra fiera serviva ad altre permute, e in questo mezzo commercio attivo si trovava legato fra l'Arabia e le parti più remote dell'Africa, per mezzo dell'Egitto.

Una carovana non meno importante partiva dal Cairo, diri-

gendosi verso Chanca e il monte Sinai alla Siria (2). A malgrado delle accennate diffidenze, alcuni Europei attra-

versavano l'Egitto o per recarsi in Terrasanta, come fecero Boldensleva nel 1556, Frescobaldi e suoi compagni nel 1584, Schildberger nel 4400, Delannoy e Ascelino nel 4422 (5), la Broquière nel 1432; o per andar nell' India, come fecero sulla fine det secolo XV Pietro Covilhand e Alfonso de Peira, partiti dal Cairo eoi commercianti di Fez e di Tlemecen per recarsi ad Aden, e San Stefano che per la stessa via si recò nell'India.

Senza dubbio l'Egitto continuò relazioni di commercio colla Nubia e l'Abissinia. Sebbene la navigazione del mar Rosso fosse un mezzo più economico di trasportar in Egitto le merci dell'Arabia, dell'India e della China, gli storici arabi attestano che le vie di terra non erano affatto abbandonate; d'altra parte la Nubia e l'Abissinia producevano pure oggetti che le sole vie di terra potevano far pervenire in Egitto.

I sultani davano molta importanza al commercio indiano . abbondante sorgente di ricchezze, e gli storici arabi parlano di varie trattative fra essi e i sovrani dell'India (4).

I primi che voltarono il capo di Buona Speranza attestano gli sforzi inauditi e moltiplicati che i Mori fecero, di concerto col

<sup>(4)</sup> Bannos, Asia dec. L lib. III. cap. 3 e 8; Bantnema, fol, 165 b. (2) Luon fut 95 a.

<sup>(3)</sup> Ap. Canisitin, Leet. antique, t. IV. pag. 131; Sigoli pubblicato da Poggi nel 1830; Archeologia of London, 1. XXI, (4) Macrisi citato da Quatarmène t. II. pag. 267, 284, 316, 342, 448,

soldani, per esciudere i Portoghesi; sforzi, ai quali non fu straniera Venezia, cui l'apertura d'una comunicazione fra l'Oceano e il mar delle indie portava un colpo fatale. Sono conocidiul atresi gli spedienti che i Portoghesi, una volta assicurati d'una gran preponderanza per le conquiste di Albukerque, presero, affine d'impedire agli Arabi un commercio pel quale l'Egitto, e in appresso Venezia e le repubbliche italiane, avessero il monopolio in Eurona delle merci dell'Indie e dell'Arabia.

Il commercio dell'Africa non era in certa guisa che un'ap-Coste di pendice di quello dell'Asia; poichè le comunicazioni di questi cinterno paesi coll' Arabia, la Siria, la pavigazione pel mar Rosso, le dell' Astrade per l'Etiopia e la Nubia non avevano altro fine che di portare ad Alessandria le produzioni asiatiche, per lo più destinate al consumo e alle speculazioni commerciali degli Europei, Ma anche l'Africa aveva prodotti troppo utili e preziosi perchè fossero trascurati dagli Europel. I quali potevano qualche volta procurarsele in Egitto, dove le carovane dell'interno, che si recavano al Cairo le trasferivano: ma il commercio diretto cogli abitanti delle coste settentrionali le procuravano loro in maggior abbondanza e con minore spesa. Questo commercio era, sotto questo riguardo, limitato al littorale; e tutti gli sforzi per penetrar nell'interno non avrebbero avuto buon esito. Il fanatismo de'maomettani dell'Africa settentrionale, come gli Stati di Fez e di Marocco: la gelosia di quei popoli che volevano appropriarsi l'vantaggi del commercio interiore; l'impossibilità per gli Europei di formar carovane tali da slidare i pericoli del gran deserto, erano ostacoli insormontabili. Solo poteasi stabilire qualche banco sulle coste.

Il commercio non era che nelle mani degli abitanti di quelle coste, e consisteva a portavi qualche oggetto della loro propria industria e le mercanzie europee, dulle cui permute tanto agli Europei che ricevezao mercanzie africane, quanto a quelli che le introducevano nell'interno, travessi in utili del ed cento per cento (1). Gli abitanti delle coste per loro conto traficavano in Arabia, Egito, Etiopia, e fino in Turchia, Persia ed India. Le opere di Pegolotti e d'Uzzano ci mostrano i diversi Stati musulmani formati sulla costa settertionale dell'Arica, in relazioni

<sup>(1)</sup> Luon tol. 80 c d; fol. 81 a b; fol. 82 c.

non interrotte e importantissime con tutte le città commercianti d'Europa (1).

E l'attività degli abitanti delle coste che andavano a cercar le produzioni dell'Africa interna accrescera colle crescer l'importanza di queste presso gli Europei. Nei secoli NV e XV questes relazioni degli Europei con quali delle coste ebbero la maggiori estensione, e non potevata fare che attraversando vasti deserti i quali offrono abivolta agli stanchi viaggiatori tappeti di verzura. Gli Slati settentrionali da Tripoli a Marocco comunicavano per una strada che costeggiando il littorie di ca sta ovest sion al capo Non, da questo punto dirigerasi a sud-est verso la Nigriaia, strade indicate in una secoraria cin una secoraria carbon il concentratoria.

Sono men conosciute quelle che dagli Stati di Trpoil e di Tunisi si avanzavao verso il meazodi. Paragonando il carte coi moderni litenzarii (3), parrebbe che molte strade si riunisero a Gadamès, città ricca pel suo commercio e pel passaggio delle carvane. Di la una strada orientale conducera a Fezzan, con molte stationi importanti. Altre dell'est, del nord, edl'orest vi si increciavano per recarsi in direzione meridionale ad Agadès, dove arrivavano altresi strade del nordovest. Da Agadès una strada occidentale conduceva a Tombucut, assecondando il Niger. Passando questo fume riuscivasi in terre più meridionale, fino ai golfo di Guinea.

Un'altra strada diretta verso mezzodi partiva da Gadanuès e sotto il 21º di latitudine si bipartiva, andando un ramo a nordest a Agadès, l'altro a nord-ovest suddividendosi per condurre di qui a Tombuctu, di là oltre il Niger (4).

Una terza strada da Gadamés, dirigendesi da nord-est al sud-ovest, in un punto del deserto di lair, paese de l'Watz (3), si divideva in due rami, uno dei quali conduceva a Tombuctu, l'altro al Senegal. In due punti diversi si incrociava con quella che da Segueuesse e Marocco portuvasi ad Agadés, e da quella che, costeggiando il littorale fino al capo Non, recavasi poi nell'interno.

<sup>(1)</sup> PRODUCTTI pag. (5. 20. 21. 38. 44. (02. (22. (25, 128. (34. 278; UZZANO CAP. IX C LXXXI.

<sup>(2)</sup> QUATREMERE, Notices des manuscrits, 1. XII. pag. 443 e seg.

<sup>(3)</sup> WALCERBARE, Recherches géograph. sur l'intérieur de l'Afrique septentr. pag. 416 e seg.

<sup>(4)</sup> LEOF fol. 81, 82, 86 a.

<sup>(5)</sup> East BATUTA cap. 25.

Abbiamo notizie più dirette sul commercio di Fez e di Marocco coi paesi dei Negri nel racconto riferito da Ebn Battut al secolo XIV. Qualtuque fosse il punto verso cui uno dirigevasi, bisognava attraversare il gran deserto al cui ingresso erano stabiliti de mercati, dove fare i cambi delle carovano che non volevano andar più oltre.

Una strada proveniente dallo Stato d'Algeri, e un'altra più occidentale dallo Stato di Fez, riunivansi a Tesebit. Da questo punto un ramo occidentale andava fino all'Oceano, e l'altro a Segemesse, posta forse dove oggi è Tafilet, non nominata da nessun viagglatore d'allora. Qui spartivasi in quattro; l'una andava all'oriente, verso Agadès; la seconda, in linea retta verso mezzodi, conduceva a Tombuctu: la terza verso sud-ovest a Tegazza. che possedeva miniere di sale. Questa dividevasi in due, una a sud-ovest per a Tassal, dove erano altre miniere di sale: a questo punto era attraversata da una strada proveniente da Hoden, situata dietro il capo Bianco, i cui abitatori, secondo la relazione di Cadamosto, viaggiatore sulla metà del secolo XV. trasferivano a Tombuctu rame, argento e altri oggetti provenienti dalle coste di Barberia, e ne ricevevano in cambio oro, e quella specie di pepe detta malaghetta. La strada da Tassal procedendo verso sud-ovest, conduceva al Senegal e alla Gambia (4), passando per Singharin, dove erano altresl miniere di sale; ma una direzione verso sud-est conduceva a Eiwelaten, probabilmente l'odierno Walet. La quarta strada da Segemesse dirigevasi ad occidente sopra Tatta, dove raggiungeva la strada che conduceva all'Oceano.

Una strada proveniente da Marocco, e la continuazione della gran comunicazione littorale già indicata, conducevano da nordovest a Tegazza, Tatta e Tombuctu.

Ebn Batuta osserva che i negozianti che entravano sul terrico di questo Stato erano costretti a deporre le loro mercanie in una pubblica piazza, sotto la guardia de' Negrl (2). In qualche luogo il commercio si faceva, come si tempi del Cartagies per via di tacite permute e le conchigile servivano di unonete (3). L'interno dell'Artica aveva pure commercio dalla parte (3).

<sup>(1)</sup> LEON fol. 46. 34. 51. 81. 82. 83; CADAMOSTO fol. 107.

<sup>(2)</sup> Ess Batuta pag. 234.

<sup>(3)</sup> CADAMINSTO fol. 108.

oriente. Le carovane provenienti da Agadès pel regno di Boneu recavano mercanzie in Nubia, o riportavano quelle che la Nubia precuravasi per la via d'Abissinia o d'Egitto (1). Altre comunicazioni si facevano più direttamente coll' Egitto per strade che correndo da mezzodi e dall'ovest, si increolavano al Ferzan, donde la principale, diretta conse a'tempi antichi per Augela, conduceva al Cairo.

La direzione che il commercio marittimo aveva preso dalla 
cu-b banda dell'Oceano, nel primitivo scopo d'avanzarsi al nord, seconmental, dando le coste occidentali del Portogallo, della Spagna e della
Francia per raggiungere la Fiandra, il mar Ballico o paesi più
rimoti, e le retazioni degli Europei negli Stati di Pre e dibli
revoco doveano destar naturalence l'idea di tentar simili
ne prese verso la parte dell'Oceano che bagua le coste occidentali
dell'Africa.

L' emulazione commerciale, che spingera cisacuno degli Suli naviganti del mezad d'Europa a prevalere su'soni emul; a riercar fonti nuove di produzioni appropriate ai bisogni del tempo, specie di febbre degli spiriti che in alcuni periodi si palesa nelle società civili, e diviene una delle cause del progresso dello spirito unamo, sosteneva queste imprese. Alcune tradizioni più frecche e positire che quelle di Fienti e Cartaginosi divenso eccitire la curiosità, e stissolare gli spiriti venturieri, e l'avidità mercantile.

Più certe notizie abbiamo d'una spodizione fatta nel f841 vera le Canarie. Fu ricinanta a favore dei Genovei questa acoptra; come pure quella di Madera e delle Azorre (3); ma comunqueia, non chèbre a deun risultato pel commercio. Alcuni anni dopa. Laigi di Spagna discendente da Alfonso re di Castiglin, ma principe senta sovranità, ne tentò la conquistr; nè a quest'impresa fa straniera la Francia. Umberto signore del Dellinato, che pi porto di Barcelonetta tenera una piecola marina sait Modierra-neo, diede soccorsi al principe Luigi (3), la cui spedizione suo chèbe altro risultato, che di attestare l'esistenza delle Canarie e di fateliasoriere sulle carte. A questo tempo riportasi una spedizione su

<sup>(1)</sup> Leon fol. 2, 86 e seg.

<sup>(2)</sup> Cianti, Antologia de Firense, 1827, nº 71 e 72.

<sup>(3)</sup> Valbonais, Histoire du Dauphiné, 1. II. pag. 202; Baldelli, Il mikone, 1. 1. pag clav.

Nº 1. - IL COMMERCIO AVANTI LA SCOPERTA DELL'AMERICA. che parrebbe fatta dal catalano Giacomo Ferrer nel 1346 ad alcuni porti dell'Africa oltre il capo Bogiador (1). Altre ebbero luogo sullo scorcio del secolo XIV, nelle quali i Francesi pare avessero

miglior esito. Incontrastabilmente nel 4364 naviganti bretoni e dieppesi avevano stabilimenti al Senegal e nella Guinea, dove precedettero i Portoghesi. Giovanni di Bethencourt nel 1401 conquistò le Canarie col soccorso della corona di Spagna, alla quale restavano quelle isole (2).

I Portoghesi nel 1449 s'impadronirono dell' isola di Madera, e vi fondarono una colonia, dove fu prontamente introdotta la coltura della vite e dello zuccaro. Nel 4433 superarono il capo Bogiador, i cui scogli avevano per tanto tempo arrestati i loro tentativi, raggiunsero le Azorre e arrivarone sino al capo Bianco e alla Guinea.

Le più di queste spedizioni furono sulle prime piraterie, ma non si tardò a scorgere i vantaggi d'un commercio regolare, e furono cercati i mezzi di stabilirlo. La relazione di Cadamosto che riportasi al 1455, dà qualche notizia non senza interesse sul commercio dei Portoghesi, principalmente al golfo d'Arguino e

cogli Azanaghi (3).

Oueste scoperte furono poco poi seguite da quelle del capo Verde, e delle isole che ebbero questo nome; e sperando più grandi avapzamenti, i re portoghesi già sul finir del secolo XV cercarono assicurare con bolle del papa e con convenzioni diplomatiche (4) quanto i loro sudditi avevano scoperto e speravano scoprire. Pervennero difatti nel 1472 alle isole del Principe. di San Tommaso e d'Hannobon; nel 1484 toccarono il Congo e il fiume di Zaira: nel 1486 il regno di Benin; il capo di Buona Speranza fu scoperto undici anni appresso; avvenimento che segna la più gran rivoluzione nel commercio.

Ora passando all'Europa, cominceremo dalla parte orientale, con e prima dall'impero greco.

Le crociate, intraprese per recargli aiuto, furono dipoi rivolte contro di esso, e rapitegli le provincie e le isole più opportune al commercio, resero precario il possesso del resto.

(+) Un documento presso Gaassao, Ausali di geografia, 1. Il pag. 240, le nomina Ferne.

(2) CADAMOSTO fol. 106 e 116.

(3) Bannos, Aua, dec. I. lib. III. cap. 7.

(1) LEIBRITZ, Cod. jur. gent. dipl. porte I. pag. 406. 462. 496.

Schiar, Vol. V.

Costantinopoli, oziosa e corrotta capitale d'uno Stato senza industria, era tuttora un immenso mercato, sul quale tutte le speculazioni erano fatte da stranieri; arbitri n'erano i Veneziani, ed al principio del secolo XIV specialmente i Genovesi; nessun altro modo avendo que' deboli imperatori per mantenersene la sospetta amicizia, che rinnovar loro e spesso estendere i privilegi, quasi sempre strappati colla forza delle armi; tale fu quello ottenuto dai Veneziani nel 1302 (1), dopo che il loro ammiraglio Giustiniani ebbe assalito Costantinopoli.

I Genovesi stabiliti in Galata, ai quali fu fatto rimprovero d' essere restati indifferenti spettatori di quella lotta, sebbene promesso avessero soccorso, pensarono trar partito dal terrore dell'imperatore per rinnovare le istanze fatte già dal loro ambasciadori nel 4500, e gli persuasero, che per metterli in grado di prestare efficace soccorso in occasione di nuovi pericoli, era duopo conceder loro maggior estensione di territorio. Di fatto un atto di delimitazione del 1303 ed un trattato del 1304 ampliarono i loro privilegi (2).

Più rapide si faceano le conquiste dei Turchi contro l'impero. Essendo vennta una banda di avventurieri catalani ed aragonesi, ad offrire il braccio all'imperatore, questi gli accettò, e diede sua ninote in isposa al loro capo Ruggero di Flores, Ma a questi guerrieri, ch' erano stati condotti nel greco impero dalla brama di gloria e di bottino, non guari tardarono a venir dietro i mercatanti della Catalogna. I Genovesi pertanto videro arrivare in quei porti questi nuovi concorrenti, tanto più terribili, quanto maggiore era l'odio fra i due popoli, e la riputazione di valore che godeva la marineria dei Catalani, e più attivo il commercio dei medesimi.

l Genovesi, possessori d'un grande stabilimento, formato mercè tanti sagrifizii e pazienza, e di cui speravano accrescere l'importanza, rendendosi sempre più necessarii, avevano provato grave inquietudine che l'imperatore avesse accolto al proprio servizio quegli avventurieri, e trovarono facilmente un pretesto per venire alle prese con essi. Non piccola fu la perdita dall'una e dall'altra parte, ne all'imperatore venne fatto di ristabilire la quiete, se non col trasportare i nuovi alleati dall'altra parte dello

(2) Semini, Memoria IV; Sault 1. II. p.g. 209 e seg.

<sup>(1)</sup> Promotti pag. 24 e 30; Uzzano cap. 1; Archivii di Vienna.

stretto, dove gli rostor rilevanti servigi combattendo contre i Tarchi (1). L'impresa dei Catalani, che fa segnalata do qui sorta di atrocità, procescio loro immenso bottino el il nezzo d'impossessarsi di Gallipoli. L'imparatore cominetò a concepira qualche timore, che i Genovetà di Galata seppera aumentare; ei presio dell'avviso vero o falso da questi dato, che una mouva truppa di Catalani veniva e congiungera i primi e che tutti uniti formavano ostili disegni, essi ottennero di potere di muovo ingrandire il loro stabilimento.

Ma anch'esa divennero: alia loro volta sospetti. En armatore partito da Genova simpadront dell'isola di Solo, nella quale per trattate del 1800 soli Genovesi avevano facoltà di carcitare il commercio. L'imperatore datali debolezza costrette a dissimulare l'oltraggio, concedendo il posseso dell'isola ai ladrone usurpatore per un tempo determinaro e medinato annon cirbuto, si accessi ai Catilanti. Ma brave duro quest'unione, poiche mai dissepori, quel fercol soldain et reassen occasione di atroci vendette e rappressaglia: I Genovesi allora, cica avevano forse contribuito ad alizare il imperatore del Gene contro que loro enueli, farono solleciti ad offire il loro aiuto; assalti I Catalani, no fecero prignette l'accesso.

Non però la condizione dell'impero greco in più prospera; invano l'imperatore colnoi di premii la flotta, rimasta spetlatrice tranquilla del combattimento; i vanos ia avvil fino a far allenaza coi Turchi, perchè lo sintassero contro i Catalani: questi riportarono segnalata vittoria a Montecastro, e Costantinopoli fu ad un punto di cadere in potere di esse.

Furnos dall'imperatore mandati ambasciadori a Genora per domandare accorai; ma la repubblica est travagglias da guerro civili, e, se vuosia prestar fede alta relazione degli ambasciatori greci, furnos loro proposte condicioni non accettabili. Tuttavis i Genovesi di Galata che da vicino vedevano il pericolo, alutati da uno Spinola, che armo del proprio dictotto noni, tentrono togliere ai Catlanii Gallipoli, e furnon dal coraggio delle donne respinti: m'aniglior successo ebbero in ordinata battaglia. Finalmente il capo della colonia genovese entrò in trattative, ed indusse i Catalani a restituti Gallipoli sill'imperatori.

Liberato da questo formidabile nemico, entrò di nuovo in gnerra coi Turchi, sui quali riportò segnalata vittoria, ed i Geno

<sup>(1)</sup> Pacimirao lib. It. cap. 32 e lib. Vt. cap. 14.

vesi fecero prigionieri quelli el'erano «faugiti alla hattaglia (1). Li rico preda, e meglio ancora le circostane che confinuavano ad essere loro favorvedi, rendendoli padroni, esclusivi del commercio del mar Nero, accrebbero la prosperità dello stabilimento di Galata. L'imperatore non poteva pure sempe far conto degli interessati soccorsi dei Genoresi; poiche le discordie civili che lacorvano la repubblica, estendevansi fino a Galata, el che i capi della fazione giubellina facevano lega coi Turchi por assalire quello stabilimento. E questi implacabili menici del nome cristiano servicono pur troppo fedelmente all'odio di parte collo scempio di uno gran numero di Genoresi (2).

Mentre i Turchi striagevano ognora più Costantinopoli, le guerre ira Genoveie è Ceneziani, combabitute principalmente nel Basforo e nel mar Nero, ne impelivante l'appresigionamento, tatché si vide in periocolo di perior di dime. Finalmente l'imperatore, costretto dalle grida del popolo ad uscire dall'indifferenza, fattosi mediatore percuenas a conchindres pase en la biche. Non guari dipol parve consolario di tante perdite il riaquisto di scio, sensa che i Genovest facessero opposizione, o perchè lo stato loro non permetteva di riconisciere guerra coi Veneziani, che avean soccorso l'imperatore, o perchè il governo in realtà non vide che l'interesee d'un privato, cui non situito conveniente sostenere. I Guelfi predominanti tentarono anche arrestare i propressi dei Tarchi; ma i capi dell'opposta fazione infanto commettevano atti ostili contro l'impero, togliendogli varii possodimenti.

Ma l'imperatore Cantacazeno ebbe sufficiente forza per ricusare nuove concessioni che na inviate della repubblica venne a domandargli (5), e per costringerli a non uscire dai loro confini; ricuperò anzi alcuni possedimenti che erano stati usurpati da qualche privato di Genoxo.

Quando poi prevalsero in Genova i Ghibellini, la colonia di Galata, quasi tutta di questa fazione, riprese più vive relazioni colla madre patria. Temuta o rispettata dai vicini (4), essa ren-

<sup>(4)</sup> Sauti t. I. pag. 201; Pacinierao lib. V. cap. 30; Nicer. Grec. lib. VII. cap. 40.

<sup>(2)</sup> Stella ap. Munat. Rev. Ital. script. 1. VI. col. 1051. (3) Nunr. lib. I. cap. 5; lib IX. cap. 1 e lib. XI. cap. 1.

<sup>(4)</sup> Trattato del 1387 con un principe bulgaro, Notices des mss. 1. XI. p. 65; Mém. de l'Acad. 1. VII. pag. 292.

devasi sempre più formidabile all'impero greco, ed i capi di essa furono perfino accusati di segreta lega coi Torchi per impadronirsi di Cotantinopoli (1). O fosse l'accusa senza fondamento (3), o dovesse attribuirsi soltanto ad aicuni individui , disapprovati dai loro stessi compatrioti, l'impero greco sfuggi per questa volta l'ilecedilo.

L'imperatore, vedendo il pericolo imminente; chiese soccorso agli stati cristiani. Pu intrapressa di fatio una crociata, a capo della quale era Umberto dei Delfinato, ma non produsse effetto. Genora non vi prese parte; ma alcuni Genoresi col pretesto di giovare i ercelati, armate alcune navi, impadronironsi una seconda volta di Scio nel 4596 (3).

li Cantacuzeno, che nei suo breve regno dimostrò qualche grandezza d'animo, cercava allontanare la rovina dell'impero, trattando coi pontefice Ciemente VI (4), ed adoperandosi a ristaurare la marina. Del che preso timore i Genovesi di Gaiata, chiesero nnovi privilegi per sè; ma essendo questi stati ricusati, anche la madre patria non voile dal canto suo far ragione alle lamentanze mosse dall' imperatore per l' usurpazione di Scio. Onde l'imperatore si vide costretto all'alleanza dei Veneziani . che prima aveva lealmente rifiutata, e sostenne contro i Genovesi una guerra, con fortuna lungo tempo incerta; finalmente i Genovesi, sconfitta presso Costantinopoli la flotta veneziana, ottennero nei trattato del 4352 condizioni più vantaggiose delle precedenti (5). Nè dopo elò furono meno solleciti di trar profitto daile intestine discordie dell'impero, giacche per la speranza di ottenere nnovi vantaggi e di esciudere i Veneziani, abbracciarono la parte dell'avversario del Cantacuzeno, il quale nel 4555 discese dal trono senza oppor resistenza. Non pare però che i Genovesi raggiungessero il loro scopo, poichè nel 1362 Giovanni Paleologo confermò ai Veneziani gli antlchi privilegi.

Nate discordie anelie tra la nuova famiglia imperialo, il figlio dell'imperatore, che aveva conginrato, fu messo prigione; e raquistata la libertà per opera dei Genovesi, ai quali aveva promesso (1876) l'isola di Tenedo, rapi il trono al padre. Questi

<sup>(1)</sup> Nicep. tib. XI. cap. 4.

<sup>(2)</sup> Nuovo giornale Ligustico, pag. 171.

<sup>(3)</sup> Stella ap. MURAT. R. I. S. 1. XVII. col. 1088.

<sup>(4)</sup> RATHAUDI, Annal. eccles. t. VI. pag. 473; CARTACUZENO lib. tV. cap.

<sup>(5)</sup> SAULS t. U., pag. 216.

pure (1377) promise la medesima isola ai Venerianii, in prezza dei soccorsi domandati; onde naque tra le due repubbliche sanguinosa guerra, nella quale Venezia corse periculo d'essere distrutta. Ma nel 1381, arbitro il duca di Savoia, fu conchiusa pace, nella quale si convenne che Tenedo dovesse appartenere nè all'una na all'altra repubblica. Non però la riebbe l'imperatore greco. Pare anzi che i Veneziani, a dannero imprestato in Firenze, inducessero i Genovesia a desistere da ogni pretensione, e (1384) conservarono quell'isola (1).

quei sona (1).

A quel tratata l'impero greco non ebbe che parte passiva, polchè eragli imposto di mantenere i privilegi accordati alle due repubbliche. Cali privilegi, almeno per eio che spetta ai Veneziani, erano detti tregue, perchè duraturi ciaque, od al più direit anni. Dopo quelli compressi nel trattati già nominati, mi venne fatto di trovarne altre degli anni 1502, 1510, 1519, 1524, 1552, 1555, 1531, 1530, 1536 (3). Ia minor numero sono quelli ottenuti dia (Canovesi, la loro condizione essendo meno precarie; imperocchè padroni d'una grande città vicine a Costantinopoli, ai cui signori inculevano timore, non avevano bisogno di far rianovare i loro privilegi, ed i nuovi trattati erano sempre con-cessioni assiviante alle procedella e consistenza irrevocabili.

Oltre queste repubbliche, due trattati di commercio coll'impero greco fece il re d'Angana, nel 1990 e nel 1520, a pro de soni sudditi, e particolarmente della città di Barcellona (3); ve n' la tre a vantaggio della città di Narbona, degli anni 1530, 1560 e 1577 (4); ed è a credere ne avessera altre città commercianti della Francia, come le maritime dell'Italia, giacchè il Pegolotti e l'Uz-ano fanno fede che esercitavano commercio in Castantiaopoli.

Dopo, il trattato del 1581 le due repubbliche continuarono nacora farsi concedere altri privilegi, siccome appare da utrattato del 1582 a favore dei Genovesi (3), e uno del 1586 a favore dei Venesiani (6). Nel prima vuolai ricordare che fa convenuto, i Genovesi non essere obbligati a servire l'impere greco, neppure per ricuperar fortezer prese od assediate dai Turchi;

<sup>(1)</sup> Marino t Vt. prg. 218, Pagneri I, II, prg. 215.

<sup>(2)</sup> Marino, I. VI. pag. 452, cuta il Iratiato del 4362; gli altri Irovansi negli Archivii di Vienna.

<sup>(3)</sup> CAPMANT 1. IL pag. 307 e 468.

<sup>(4)</sup> Decames, Familie Byzantine, pag. 237 e 239.

<sup>(5)</sup> SAULI 1. II, pag. 260.

<sup>(6)</sup> Archivii di Vienna.

Nº 1. — IL COMMERCIO AVANTI LA SCOPERTA DELL'AMERICA. 585 quasi i Genovesi mirassero a mantenersi in buona armonia con

que' barbari.

Ma avvicinavasi il tempo, in cui tutti questi trattati dovevano essere senza effetto, e cotesto commerciale egoismo punito in aspromodo, poichè Costantinopoli ed il suo imperatore caddero in un ultimo e glorioso combattimento, il 29 di maggio del 1455.

Venezia e Genova, dall'eccidio del loro concittadini, dal saccheggio dei loro magazzeni, dalla successiva distruzione dei loro stabilimenti, dalle umiliazioni, a prezzo delle quali soltanto puterono ottenere qualche concessione limitata, precaria e quasi vergogosas (1), conobbero la gravezza della perdita, che con maggior previdenza e lealtà avrebbero potuto impedire o ritardare.

L' industria agricola dell'Italia, cresciata già nei seccoli XII et value i XIII, andò amentando. Tutti i prodotti di questa bella parte servizione i sull'atti con tal prosperità, che molto ne sopravanava ai bisogni della popolazione sempre crescente. L'eccedente di questi trasportato fisori procurvas materie prime all'industria manufattrice, e forniza mezzi di utili cambi cordi latti nessi (2).

La fabbrica dei drappi di seta continub a presperare nella Sicilia e nella bassa Italia, che per le prime avevanla ricevuta dalla Grecia. Ma in Venezia, dove già era introdotta fino dal principio del secolo XIII, e dove era continuamente incorraggiata e favorità dalle leggi, ed in Firenze, duve la corporazione di setatoli avera statuti proprii fino dal 1233, il setificio crebbe in maraviglioso undo, quando, caduta Lucca, queste due città diedero ricovero ais etatoli ed altri operai costretti al abbaudonare la seigurzia patria (3). Firenze specialmente ebbe in hreve sorpassato tutti nella fabbricazione si delle seterie semplici, che dei velluti e broccati e de bei drappi ad initazione di quelli di Dausaco, di Bagdad, della Persia e di tutte le migliori fabbriche d'Asia (3).

Andava pure il setificio estendendosi a Pisa, a Genova, a Padova, a Verona, a Vicenza, a Bassano, a Bergamo, a Ferrara, a Bologna e nella Lombarlia (3), a segno che, sebbene si fosse in singolar modo esteso l'allevamento dei bachi da seta e la pianta-

<sup>(1)</sup> Capitalazioni del 1454, presso Da Hausers, Geschiehte des Osman-Reiches, 1. I. pag. 675 e t. II. pag. 541.

<sup>(2)</sup> PERGLETTI PAG. 6. 24. 22; UZZANO CAP. LXXXI; PAGEINI 1. II. p. 105.
(3) SARDI, St. di Venezia, lib. VIII. pag. 891; PAGEINI 1. II. pag. 109.

<sup>(4)</sup> Pagsint I. IL pig. 116 e seg.

<sup>(5)</sup> Satts lib. V. pag, 258; Numo giornale Legustico, pag. 130. .

gione dei gelsi, tuttavia la seta indigena non hastava al consumo delle falibriche, ed era d'uopo andarla a cercar fuori e fino nel Levante (1).

L'Italia continno pure a gareggiare colla Francia e colla Fiandra nella fabbrica dei pantilana, he fotevassi in Venezia e nel possessi di terraferma, in Genova, in Pisa, in Firenze, nello città della Lombardia, del Bolognese ed de Ferrarese, animata dalla proibizione del panni stranieri (3), e dalla favoristi inportazione delle materie prime, indispensabili per supplire alla scarsezza delle lane indigene, ed utili particolarmente pei panni più fini; traendole principalmente d'Inghillerra, Spagna, Portogallo, Francia e Barberia.

L'industria italiana escreltosai eziandio nel dare ai panni fabbricati nella Francia e nella Finarica un'acconsciturar che ne raddoppiava il prezzo. Firenze lungo tempo sola conobbe il segreto di questrare chianata di Calmeda, e tunti la escretiavano, che formavano uno dei sette corpi principali della repubblica. Pare altraci ela fino dal secolo XIII fossero consociuti in Italia i irrappi con fregi d'oro, applicativi col ricamo o coll'impressione (3).

Venezia, Genova e la Lombardia fabbricavano eziandio tele di cotone, divenute d'uso generale (4); ma l'Asia forniva cotonerie d'ogni sorta, superiori a quelle d'Europa.

Le tele di lino e di canape, che fabbricavansi priocipalmente nella Lombardia, in Padova, in Bologna e nel Piemonte (3), dovetter officire vantaggi assai maggiori, polchè non solo dovevanos oddisfare al consumo locale che cresceva ogni di più, ma potevano anche essere portate in Asia come materia di cambio.

La tintura era un accessorio quasi indispensabile per tutte queste fabbricazioni. Da gran tempo vi s'usava con buon successo l'allume portato dall'Asia minore e particolarmente dalle celebri miniere di Focca, lo scavo delle quali apparteneva ai

- (1) Pages 1. II. pag. 415.
- (2) PROGLOTTI pag. 20 e 21; Masiso I. V. pag. 246; Nuovo giornale Ligustico, pag. 391 e 451; Tariffe di Iransito etiste dal Munat. I. II. disseit. 30; Gtora, Biblioteca italiana, I. XLIV. pag. 209.
- (3) Pagenti 1. II. pag. 57. 64. 92 e 98; Nuovo giornale Ligustico, pag. 452.
  - (4) Masino t. V. pag. 250; Uzzano cap. LXXXI.
  - (5) Murat. Antiq. 1. IL. f. 847; Uzzano ibid.

Genovesi; e pare se ne traesse anche dalle vicinanze di Tunisi e dal regno di Napoli (1). L'Italia aveva telto dalla Francia e perfezionato l'uso del chermes e della robbia (2); un Fiorentino nel secolo XIV introdusse in patria la tintura con oricello, ed il nome di lui fu consacrato dalla pubblica riconoscenza (5)..

I varil metodi per tingere furono esposti in un libro, stampato dai primi tempi della tipografia (4); e forse nelle biblioteche d'Italia e specialmente di Firenze, si ricebe di manoscritti riguardanti l'industria del medio evo, trovansi altre opere più antiche interno a quest'argomento.

L'uso della carta diede occasione ad ampliar le cartiere stabilite nel Frinli, a Brescla ed in altre parti della terraferma veneta: e polche parlo di ciò che serviva alla scrittura, non posso passare sotto sllenzio il commercio dei libri, che per quanto dovesse essere ristretto finchè non fu conosciuta la stampa, era nondimeno oggetto rilevantissimo (5).

L'antica industria della cera di Venezia andò crescendo quanto più ne cresceva il consumo nei palazzi dei ricchi e dei grandi, e nelle solennità del culto (6).

L' Italia fabbricava anche sapone, e quello di Venezia, Genova, Pisa, Gaeta e Ancona veniva trasportato in gran quantità nel Levante (7).

Non minore operosità si vedeva nelle raffinerie di zucchero, primieramente introdotte in Italia dai Veneziani. Questa città era pure celebre per la composizione delle droghe medicinali, e specialmente della teriaca, tenuta per panacea universale. Dell'arte di fabbricare il vetro, antica in Venezia, fino dal

XIII secolo erano stati esposti i metodi in un manoscritto del patrizio Manni (8). Nei secoli XIV e XV poi quest'arte crebbe moltissimo; dappertutto Venezia faceva traffico de'snol vetri lavorati, cominciando dai più semplici ornamenti del basso popolo, conosciuti col nome di vetrerie, fino ai pomposi che imitavano lo sfarzo ed l colori delle gemme; dai vasi comuni fino ai ricchi

(2) Pecotorri pag. 40.

(6) Formatrom, St. filosofica della navigazione, t. II. cap. 23.

(7) PRIOLOTTI pag. 15; Uznano cap. 16.

(8) FORMALBORE L. U. cap. 49.

<sup>(1)</sup> Nuovo giornale Ligurtico, pag. 299.

<sup>(3)</sup> Pageiri t. II. pag. 100; Marri, De Florentinis inventis commentarius.

<sup>(4)</sup> Bentmotter, Elémens de l'art de la teinture, 1. 1. pag. 21. (5) Nuovo giornale Ligustico, pag. 395.

cristalli; dai vetri delle modeste abitazioni agli specchi dei sontuosi palagi (1). Era stato proveduto con una legge del 1253 per conservare quest'industria al paese.

Andava pure ampliandosi, lo scavo delle miniere e l'arte di lavarare i metalli. Il commercio del sale, escretiuto di Venezia e da Genova, crebbe in proporzione della pepolazione e dei bisogni dell'agricoltura e dell'ilmidustria. Le miniere dell'Elba, di Pietrasanta (2) e di altre parti della Toscana, producevano in abbondama ferro che trasportavasi greggio o lavorate in Levanie; Venezia trasse quanto partito poteva dalle miniere di efforto di rame del Fritili, della Corintia e del Cadoce; e pare che per lango tempo le fabbriche sue conservasoro il segreto di usare il bonce per agevolare, la fissione, e Rescia lavorava il ferro e l'accisio. Celebri cenan le fabbriche d'armi di Venezia, di Genova e della Lombardii, 30

I metalli preziosi, oltre formanne monete, venivano adoperati per molti oggetti di luso. Da man cronaca di Vocenia rilevati che, all'entrare del secolo XII, il numero degli orefici in quella città era grandissimo (4): cosi elegana pari all'abblità legavansi ivi le gemme e facevansi ornamenti d'ogni maniera. Falibricavasi indire nell'Italia gran copia di filo d'oro e d'argento, per tesere i broccati; nel qual genere d'industria gareggiavano Venezio, Gemora, Lucca e Firenze (3).

Bigioterie, orerie, minuterie, venivano fabbricate in quelle città ed in Genova, Bologna, Parma, Cremona, Mantova, Perugia (6): Milano n'era mercato ed emporio per l'Italia bassa.

Oggetto ritevante d'industria nelle principali di queste eltità fu altresi la preparazione non solo dei cuoi e delle pelli, note sotto il nome di cuoi dorati e di marochini, na anche delle pelliccie che tiravansi greggie dal settentrione (7). Un autleitsismo documento esistente in Genova induce a cre-

<sup>(1)</sup> Sanut lib. VIII. pag. 894; Masino t. III. pag. 222 e t. V. pag. 259. (2) Uzzano cap. 57.

<sup>(3)</sup> Navagero, St. veneziana, ap. Müsar, I. XXIII. f. 1494; S. noi lib. VIII. pag. 897; Uzzaso csp. 12 e 81; Nuovo giornale Legustion, pag. 390. (4) lbid. pag. 294 e 390.

<sup>(5)</sup> PECOLOTTI p. 8; Beoedett. Dei, citato dal Piccorri, St. della Toscana, saggio III. n. 67.

<sup>(6)</sup> Nunvo giornale Ligatico, pag. 391; Proolotti pag. 142 e 142; Uzzano cap. 66 e 80.

<sup>(7)</sup> Pacsurt t. U. pag. 111.

lo ho nominato poche città soltanto, nelle quali queste diverse industrie erano in tauto fiore da fermar l'attenzione; ma non è dubbio che l'esempio, le abitnali relazioni e fin anco le rivoluzioni debbono aver contribuito ad estenderli anche nelle altre città (2).

A malgrado delle guerre e delle civili discordie dei secoli XIV e XV, il lusso cresceva a segno, che suscitava i moralisti a chiamare su di esso la vigilanza dei magistrati (5).

Le comunicazioni commerciali per ispargere le produzioni del-Pagricultura e dell'industria continuarono; le fiere, convegon di tutti i trafficanti, furono frequentate davvantaggio, e le corrispondene divennero sempre più rapide ed attive in ragione delle canse che rendevanle necessarie (½); anzi quasi tutte le guerre furono per difendere od aquistare relazioni di commercio. Il concorso di queste cause portò ad allissimo grado la prosperità dell'Italia, al finir del XV secoli.

Era essa divisa in molte repubbliche e piecoli Stati indipendenti indo qui signoria straniera, che rivaleggiavano d'industria e d'opulenza; le ricchezze poi accumulate con assidua fiatea econ lunga 
es evere acconomia, getternon gli credi di quelle grandi fortune in 
un eccesso opposto a quello che le aveva prodotte, il lusso voglio 
dici e. Le arti che servono al diletto della via e da lina soli disci e con 
dici espricei più frivoli, ricevettero mercedi proporzionate al piaera cere che procurvano. Non è però à toerce che la maggio parte 
ne facevano additissimo uso; sotto i loro auspicii e merce i loro
incorazzimenti, le belle arti riciestarsoni e la letteratura.

Guardiamo ora al commercio esterno, la prima sorgente delle ricchezze. Crebbero moltissimo le relazioni per terra colla Ger-

- (4) Nuovo giornale Ligustico, pag. 395.
- (2) Net quadro del commercio d'Anversa che il Guicciardini fa nella Da-serizione di tutti i Paeri Bassi ecc. leggonsi molti particolari intorno all'industria delle città italune.
- (3) Mussis, Chronicon, ap. Musar R. I. S. I. XIV. col. 579; Nuovo giornale Ligantico, pag. 392.
- (4) Mulat. Ant. med avi, I. II. col. 897; Maliko I. V. lib. 2. esp. 4; Uzano cap. 20; Pecolerti pag. 41, 35, 422, 125, 453, 242, 228 e.e.g.; Uzrano cap. 2: Poscas, Diss. sulla seconda moglie di Manfiedi, append, pag. 71.

mania e h Francia; avendo specialmente la trabazione della sode positicis in Avigone contribuito ad accrescere le comunicazioni con quest'ultima e col paesi che era duppa attraversare. La navigazione nei il principal mezzo, eserciata dalle elsese città che l'aversano ampliata; ma Venezia, Genova, Pisa, Firenze non furono sole. Ancona, forente per industria, scala al comunerio di Firenze cell'Oriente, mandava navigatori proprii a Costantinopoli, a Cipre e sulle coste di Barberia, ed estese le proprie relazioni in molte città dell'Europa e fino nella Findra. La posizione di esas sall'Adriatio l'abbligava su manteneral simie Venezia colta quale non appare che abbia mai avuto gravi dissensioni, e l'aver nondimeno continuato le relazioni con Genova, stabilite con trattata fino dal 1276, mostra ch'essa conobbe di quanto vantaggio le fosse il teneral neutra fra e due rivali.

Altrettanto può dirsi di alcune altre città marittime della costa occidentale dell'Italia, sulle quali Genova esercitava una specie di patronato (1), come Venezia su quelle dell' Adriatico, senza che per altro fosse lor tolto di far trattati in proprio nome.

Il regno di Napoli di questi due secoli, distinto dalla Sicilià 'aveva commercio attivo de alson. La quantità e varietà delle sue produzioni dava luogo ad un' asportazione rilevante che lo meti-teva la relazione con Costantinopoli, col uma r'Aver co con tutti glia altira paesi commerciati, e soprattutto con Marsiglia che obbeditva allora a signori della stessa famiglia d'Anjou. Na queste relazioni dovettero soffrire per le guerre terrestri e marittime di quel paese, si che piecolo numero soffanto delle navi napoletane prendeva parte al commercio. Nel regno trovaransi varil porti importanti, quali Gaeta, Amali, Brindisi, Tranal, Otrana le Za eredere che Gaeta vari continuato il commercio colle coste di Barberia, dave fino dal H135 teneva un console (3). Gli stessi vantaggi pare go-dessero ggi altri porti (3). Trani era un grande emporio delle merci sastiethe (3).

La Sicilia, perchè dalla fine del secolo XIII soggetta ai re d'Aragona, ebbe strette relazioni colla Catalogna e colla Spagna orien-

<sup>(1)</sup> FEDERACI, Lettera su alcune memorie della repubblica Genovese, pag. 32 e seg.

<sup>(2)</sup> PRODUCTTI pag. 6. 33. 35. 411. 461. 185. 492; Uzzano cap. 4. 5. 6 24 e 53; Proznici, St. di Garia, pag. 489.

<sup>(3)</sup> PEROLOTTI pag. 122 e 125.

<sup>(4)</sup> Fonces pag 78.

Corsica e Sardegna, si a lungo disputate fra i Pisani, i Genocoma,
vesi e i re d'Aragona, prendevano parte al commercio, trasporversia
tando i proprii prodotti in paesi stranieri (3); e quando la Sardegna passo all'Aragona, lego colla Catalogna relazioni più strette.

Venezia, la più piotate fra quelle cità, oltre avere un governo meglio capace di prendere risoluzioni ferme e di mandarle ad effetto con costanza, (la la prima che senti la necessiti di far rivivere per mezzo di trattati le relazioni col Levante, du cui la catastrofe del 1291 pareva dovresse escluderli per sempre. Nel 1392 di fatto fu conchiusa (4) col governatore di faffa una specie di trattato temporario, che dava speranza il soldano d'Egitto seconglierebbe le proposizioni che gli si volessero fuel il

Con una risoluzione, di cui il buon successo oltanto può giustificare l'artificza senza renderia giusta, nel 4270, sotto pretesto di rappressglia contro le città di lombardia, Venecia proclamo la sua sovranità sull'Adriatto, ed assoggettò a tributo tutte le navi che lo percorrezno. Questa determinazione avera suscitato un generale malcontento. Il pontefice scelto per arbitro, diede rigione ai Veneziani per un motivo ch'essi medesimi onn averano ancora addotto, e dichiarò che Veneria difendendo l'Adriatico contro i corsari musulmani, avera diritto d'esigere: un'indenizzazione. Siffatta decisione poteva hen far taccer e i sustruir, ma non convincere e ripacificare gli animi; e Venezia dovette armare gràndisisme forza. D'altra parte rea stata costrettu en 14290 a termi

<sup>(1)</sup> PEGGLOTTI pag. 22. 97. 98. 100. 101. 102. 104 e 105.

<sup>(2)</sup> Idem, pag. 24. 402. 403. 422 e 125; Uzzano cap. 3. 54. 58. 78 e 82. (3) Idem, pag. 440. 441. 422 e 425; Uzzano cap. 77; Fanucci L III. pag. 220.

<sup>(4)</sup> Massa I. V. pag. 91.

nare la guerra contro i Genovesi con un trattato umiliante, che per tredici anni le proibiva di navigare con navi armate nel una Nero e alla volta di Costantinopoli (1), si che vedevasi quasi interdetto l'accesso alla capitale dell'impero greco, e le vie del commercio assistico per l'Asia alta e i passi del Canesso.

I vasti poscesi suoi sul continente dell'Italia, nell'Istria, nella Dalazzia; le isole lonie e molto dell'Arcipelago e la Mora; il commercio colla Germania, coll'Ungheria, colla Polonia e fin colla Rissia, le allenaze coi Bulgari e coi popoli presso la foce del Danabio fino alla Tauride; le relazioni in tutta Italia, nella Francia, nella Spagna e fin nolla Fiandra e nell'Inghilterra offrivante mezzi d'un traffico rilevantissimo (2).

Le merci sistitele sempre più dagli Europel desiderate, offrivano il più huersos. Potevano bensi l' enerciain procacciarsele nell'Armenia minore; ma l'avida ed orgogliosa repubblica son volvea travarsi in concorrenza celle altre città trafficanti del Mediterranco, ivi accolte tutte col medesimo favore. Solo con relazioni dirette nell'Egitto e nelle Siria potevasi bilanciare la preponderanza di Genova, a cni gli stabilimenti nel mar Nero avrebbero presto dato il monopolio astatico. Onde il sensito fin sollecito fino dal 1400 (3) di rimovare col soldano un trattato fatto nel 1402 esto ampelia sassi migliori.

Il proprio vantaggio imponeva a quest'ultimo di non essere esigente; ma la severità della Corte di Roma presento datacoli maggiori. Posse esagerazione del sentimento religioso, fosse per lo
scopo politico di tenere il più possibile i Caristina discosti tali
Musulmani e di non distruggere la speranza di move creciate, il
papa avea, sotto pena della scotunuica, rimovato il divieto di portrae ai nemie della fede, tegnani de costruzione, grani ed armi.
Era un rendere impossibile nel fatto qualunque comunercio coll'Egitto, dove queste materie e-ano quasi i soli oggetti di cambi
vantaggiosi, e dove il nuovo trattato ne favoriva-appunto l'importazione.

Il senato di Venezia, in rotta col papa, non potè per qualche tempo far nulla per ottenere qualche modificazione ai divieto; ma ristabilita la pace, l'orgoglio del senato non disdegnò umi-

<sup>(4)</sup> Fenenice, Lettera ecc. pag 34 e 35,

<sup>(2)</sup> Pagolotti pag. 47 e 22; Uzzano cap. 44.

<sup>(3)</sup> Manin I. tV. pag. 273, lo data del 1303, ma il tempo da me indicato è giusta l'opinione del signor De Hammer.

ottenne per cinque anni facoltà di mandare sei galere e qu tro navi a trafficare coi Musulmani nell'Egitto e nella Siria.

Ottenuta questa concessione, Venesia entrò in nuove trattative cota sultano, il qualte far intan più fielle con essa, perchè i pro-speri successi della repubblica in una guerra recente contro i Turchi, la rendevana terribile. Con trattati posteriori i Venesiani ottennero di avere un console in Alessandria e ristabilire i banchi della Siria (1). Stabilirona si latora tra Venezia e di paesi musolunali regolari comunicazioni; partivano periodicamente ube fiote, Pirano detti di Siria, I'altra d'Egitto, le quali, dapoa sere tocato gli Stati edi porti della Grecia che appartenevano ai Veneziani, portavano, per cambiarii colle merci astaliche, i prodetti di quei pacsi e le merci europee che affluivano nei magazzini della re-onbblica.

Tanta prosperitis, che fu per poce tarbata dalla ribellione di Candia, diede al commercio di Venezia si mispulso che desto li gelosia del Genovesi, e questa si accrebbe quando l'imperatore Cantacuzano che be stretto altenna coi loro emuli. Le poche navi veneziahe che solcavano il mar Nero furono predate, e Venezia, dopo ma guerra di setta ania, relia quale fia situtta dai Cattania, temendo si la versatilità del greco imperatore, che era sisto co-stretto a concluidere coi Genovesi una pace avantaggiosa, si le armi dei semini, accetto nel 1568 un trattato più umiliante dei precedenti, dal quale veniva davantaggio insitato il suo commercio nel mar Nero (3). Rivolse quindi le mire ad estendere le proprie relazioni mell'Egitto e nella Siria.

Il re di Cipro di concerto col gran maestro di Redi, sperando por fine allo roberie on de'rano continuamente travagliati dagli por fine allo roberie on de'rano continuamente travagliati dagli emitri di Siria e dal saltano, formò l'ardito disegno di una nuova corcocita per assisire Alessandria; il pontefice vintusesi e Nennisani, che bramavano da una parte compineere al sovrano pontefice, e e speravano dall'altra la buona risuscita dell' impresa, onde il re-speravano dall'altra la buona risuscita dell' impresa, onde il mercia delle unificazioni che doverano ora sonorioramo ora sonorioramo da l'antinationi che doverano ora sonorioramo ora sonorioramo.

Alessandria fu difatto presa nel 1586, e la flotta egizinna incen-

<sup>(1)</sup> Dandolo, Chron. ap. Monat. R. I. S. 1. VII. col. 402; Manis t. Vt. pag. 136; Sact. Chrestomathic arabe, t. II. pag. 47 e 48; Sabot lib. V. pag. 254 e lib. VIII. pag. 892.

<sup>(2)</sup> MARIS I. VI. pag. 129.

diata; ma in capo a quattro giorni i collegati, dito che il sultano diata; ma in capo a quattro giorni i collegati, dito che il sultano si avvicinava con un'armata poderesa, furno e costetti ritiraria; a, per poche ricchezza d'un monento lasciarono iu Egitto feriasimo delic contro il nome cristiano. Quanti cristiani vi si trovavano furnono messi ne'esppi, le mercanazie conficeate, distrutti i banchi(1) e rroppo servi conclube venezia l'impredenza di quell'assalto. Cell'accortraza però di mercatanti e l'oro dispensato a proposito, la repubblica persuase al sutlano non avere avuto parte all'impresa, sì che fu assunta mediatrice d'un trattato fra esco e il re di Cioro.

Venezia era sppena seampata a questo pericolo, quando per la ribellione delle sue colonie, e le guerre mossele in Ilbilia quella specialmente di Chiozza coi Genovesi, fu ridotta a tale, che di-strutta (1379) sua fostre da Luciano Doria, fu in procato di cadere in balia dei nemici. Ma due cittudini salvarono la patria con corraggio e valence, degni deglia natichi tempi. Per la mediazione del conte di Svovia fu (1381) conchiassa una pace svantaggiosa si man ancessaria. Tuttle e classi di cittudini, per ribavera la pubblica fortuna, mostrarono ardore pari a quello ond'era stato respinto l'inimico.

Persuasa ormai che, pei patti soprattutto dell'ultimo trattato, non vi aveya più modo di stabilire commercio nel mar Nero, Venezia ne depose quasi intieramente il pensiero, ristringendolo alla sola Costantinopoli, dove aveva domandato un approdo per sottrarsi alle ostilità dei Genovesi contro le navi della repubblica ed evitare lo risse cogli abitanti di Galata (2). La repubblica, rinnovati i trattati coll' Egitto, ed ottenutone patti più miti, quind' innanzi rivolse ogni pensiero a fornire delle merci asiatiche tutte le coste dell'Europa fino all'Inghilterra ed alla Fiandra, e delusa facilmente la concorrenza dei Catalani, soli emuli che aveva da questa parte, aquistò il monopolio di tutto il commercio europeo. Passaggere procelle, e le devastazioni di Tamerlano sospesero di quando in quando le asportazioni delle merci asiatiche e le resero più rare e costose; ma queste perdite venivano presto riparate, talche lo stesso maresciallo di Boucicault, il qualo più volte a pro dei Genovesi rero gravissimi danni ai magazzini dei Veneziani nella Siria, s'accorda

<sup>(4)</sup> Macrisi, citato dal Sacy, come sopro, pag. 49, nelle note intorno a Khalyl-Dhaheri.

<sup>(2)</sup> Manoscritto presso Fillass, Mem. stortche dei Veneti, 1. V. part II. e. 47.

nº 1. — Il commencio avanti la scopenta dell'anerica. 595: cogli altri storici a dire, che i mari erano coperti dalle navi della repubblica.

Istrutta dall' esperienza del 1566, tutto pesponendo al desiderio del guadagno, Venezia pativa che i suoi sudditi sostenessero nell'Egitto ogni sorta vessazioni e umiliazioni ; nè osò prendere le armi in favore del re di Cipro suo allento che i Musulmani aveano fatto prigioniero, dopo saccheggiatane la capitale. Paga di farsene mediatrice, tratto del riscatto del principe, ne anticipò il prezzo, e si congiliò l'amicizia dei due principi. Padrona dell'Adriatico, si assicuro il commercio dell'alta Italia coll'aquisto del Friuli, della Marca Trevigiana, del Padovano e di altri piccoli principati, e stipulava vantaggiositrattati coi vicini, dove non poteva insieme coll'impero estendere il suo commercio; tali sono fra gli altri i due del 1527 con Como e Brescia (1). Accrebbe essa gli stabilimenti sulle coste della Grecia; aquistò Negroponte; intervenne con vantaggio nelle discordie della famiglia imperiale di Costantinopoli, ed in quelle dell'impero coi Genovesi di Galata, e sebbene non riaquistasse l'antica preponderanza nel mar Nero, tuttavia le sue navi non erano del tutto escluse dal commercio asiatico da questa parte.

Non minori vantaggi traeva dalle relazioni colle coste di Barberia; negli anni 1506, 1517 e 1530 fece trattati con Tunisi; nel 1556 con Tripoli, e Leon attesta che i mercatanti veneziani frequentavano le coste di Fez (2).

Delle manifaturo di Venezia aggiungerò soltanto ciò che riquarda il coumercio dei grani e del sale. Il prima oveva di mira l'approvigionamento della città, a cui il governo aveva proveduto per gli ordinanti blosgali, trattando coi pesa idel continente più fertiti di grano, e promovendo l'agricoltura nelle parti dell'impene, greco apettante alla repubblica, come Candia, In difetto crasi-procacciati ainti straordinarii mediante convenzioni coi re di Sicilia, coi statuno d'Egitto e coi principi di Raberia. Merci di tali provedimenti i Veneziani spesso trovaronsi in grado di fornire di grano altri paesi. Il commercio dei sels non linitavosi al bisogni del paese, o al monopolio del governo nella sua signoria; ma era oggetto di cambio con straineir, e poichò in gran parte

<sup>(1)</sup> Manin I. Vi. pag. 272 e 275.

<sup>(2)</sup> Idem, t. IV. pag. 285 e 287; t. V. pag. 45; t. VI. pag. 289 e 332; Leon fol. 54, c.

traevasi dal mar Nero e dalla Barberia, forniva alimento alla navigazione (1).

Avvegnachè il commercio destinato ad introdurre in Europa i prodotti dell'Asia e dell' Africa, si facesse in generale per mare, Venezia non trasenrò mezzo di farlo per terra coi paesi vicini e con tutti quelli nei quali era questa la sola via praticabile, usandovi e la forza e le trattative. Così con un trattato del 1552 con un principe bulgaro (2), con altro del 1546 con un principe della Bosnia, rinnovato nel 1444 (5), e che ne fanno supporre di più antichi. Venezia volendo riparare alle difficoltà delle relazioni col mar-Nero durante le guerre con Genova, legavasi più strettamente cogli Stati in riva al Danubio, assicurandosi il diritto di traversarli.

All'entrare del XV secolo, venticinquemila marinai, tratti in gran parte dal littorale e dalle isole, montavano più di tremila navi mercantili, senza contare le piccole barche. Gran parte erano costruite in modo da poter si ricevere mercanzie, si sostenere qualunque assalto e pigliar anche l'offensiva (4). Sparse per tutto il Mediterraneo, venivano protette da gran numero di galere armate a spese dello Stato; e talvolta, allorche non erano tutte necessarie per iscortare, far guerra, o guardare le coste, il governo concedeva gratuitamente l'uso di queste galere ai particolari. È a credere eziandio che quando gli armatori non erano dal bisogno chiamati alla difesa della patria, il governo non impediva servissero altri Stati; ed assai probabilmente la marina veneziana, per la rivalità con quella dei Genovesi che servivano il re di Francia, prestò qualche volta aiuto a quello d'Inghilterra (5).

Ogni anno la repubblica spediva squadre, delle quali concedeva il privilegio a qualche compagnia, onde veniva a questa assicurato, finche durava la concessione, il monopolio del paesi ove la squadra era diretta. Il lor numero fu vario, e qualche volta furono fino sette (6).

- (1) MARIN 1. V. pog 24. 42 e seg.
- (2) Idem, t. IV. pag. 474. (3) FILIASI, 1. VI. parle II. pag. 233; MARIN I. IV. pag. 178.
- (4) Idem, t. III. pag. 192 e seg.
- (5) Massy t. VII. pag. 14 e 15.
- (6) Manoscritto del 1433, acceptado da Gazanac, Antologia, agusto 1831, pag. 38; Uzzano cap. 7; Mante t. V. pag. 192 e arg a t. VII pag. 298 e seg.; FRESCORALDE pag. 74; BRETURNBACH, Peregrinatio Hierosolymitana, pag. 222.

Una di otto o dieci galere andava in Romania; la seconda era destinata per la Tana : la terza per Trebisonda : la regolarità e importanza di queste due sovente dovettero dipendere dalle vicende della guerra contro i Genovesi. La quarta andava a Cipro e nell'Armenia : la quinta nella Siria, essendo il mare in questa parte più infesto da pirati, incalzavanti con tanto vigore, che, come dicevano i Musulmani stessi, nou permettevano al corsari di bere l'aqua del mare di Cipro. La sesta per l'Egitto e la Barberia componevasi di sette galere, delle quali altre entravano nel porto d'Alessandria, altre andavano a trafficare sulle coste della Barberia, donde portavano carichi ad Alessandria, e da questa città passavano di nuovo nella Barberia per recarvi le merci comprate pell'Egitto, ricevendone altre in cambio; tutta insieme poi la squadra tornava a Venezia, carica di produzioni orientali. La settima, uscita dallo stretto di Gibilterra, rasente le coste della Spagna e del Portogallo, cercava Inghilterra e Fiandra. Aveva essa divieto di prendere carico per via, e di vendere altre merci che uscite dal porto di Venezia; ma nel ritorno poteva pigliare e vendere dove volesse.

Era da leggi fissato il numero si delle navi, si dello persone; i luoghi dove sbezare; il guence e la quantità delle meri da trasportare nell'andata e nel ritorno. Le importazioni degli eggetti da cambiare con meri sistilche erano esenti da tase, o quando la necessità obbligava a porne qualcuna, era moderatesima. Così t'oneciani sostenevano senza svantaggio la concorrenta coi paesi e he fabbricavano meglio ed a miglior mercato certe softe e specialmente di lano. Padroni quasi esclusivi delle derrate asiatiche, ricevevano pei cambii, dei quali in certo mode cerano arbitri, i panni della Finadra e della Francia migliori dei loro per qualità, e perfezionati colla tintura, portavanti nel Levante per comperari mercanzia (1).

La regubblica aveva posto ostacoli al commercio degli stranieri, prima col sottoporre alla tassa della met del valore le merci del Levante che spedivano da Venezia, ed in appresso col vietarle del tutto, e specialmente col non permettere al Veneziani di fare società con essi. Non potevansi sbarcare altrove che a Venezia le mercanzie del Levante destinate per paesi stranieri, o di questi paesi pel Levante, non eccettuate tampoco

<sup>(1)</sup> PECCECTTI pag. 140 e t. V. pag. 137; Maaix I. VI. pag. 269 e t. VII. pag. 303.

quelle destinate al consumo dei luoghi posti sotto la signoria veneziana.

Da tutti questi regolamenti e da infinite minurie e precanzioni che male si accorderebbero coi presenti principii d'economia politica, traspare sempre il sistema del governe, che voleva assicurare ai Veneziani tutti i suatuggi del commercia curopeo ed alimentare l'industria per mezzo dell'industria (3). Era questo il modo di assicurare ai le fabbriche del puese un'occapazione costante, non lasciando mai manerare le matorie primo. Sifatto sistema al lungo andare potuva cessar di produrre i vantaggi che nello abbilirio si spervano. Perocche il desiderio degli altri popoli di sottrarsi al monopolio, potera suggerire rappresaglie, siccome quelle fatte de Fernando ed Isabella nel 1438 (2), e spingerii a tentare muve vie commerciali. Nondimeno l'incertezza del futuro e la poea probabilità di cio, senbrano giustificar la condotta del senato, mentre non può negarsi che il pesee vi va debiere di grandi guandajo ei ricchezze.

Di questa prosperità fà bellissimo quadro il doge Mocenigo in un discorso al senato nel 1494 (5); ruadro che sebbene forse aduli alquanto, era abbastanza essato. E deli capi degli altri Stati europei dati al commercio, o per celebrare la gloria della loro patria, o per conservare memoria della loro auministrazione, avessero imiato il doge veneziano il a storia del commercio non offirebbe tanto escurità e la guore.

I rovesci erano però inevitabili in mezzo a tante guerre marittime; e supponendo pure esagerato il numero dei fallimenti che nno scrittore fiorentino rinfacciava si Veneziani nel XV secolo (4), è probabile che tali private disavventure frequentassero.

Le relazioni coll'Egitto ricevettero un terribile crollo quando, nel 4492, il soldano, avendo scacciato tutti i mercatanti veneziani, ne confiscò i possessal, nè mitigò il rigore, se non per l'interposizione dei fattori del celebre negoziante francese Giacomo Ceur.

Peggio fu quando Costantinopoli cadde sotto la scimitarra di Maometto II. Avevano essi combattuto in difesa della città. ed

Pegototti cap. 34; Manin t. V. pag. 296; 1. VII. pag. 345 c 347;
 VIII. pag. 443.

<sup>(2)</sup> NAVARETE, Colleccion de las viages, t. 11 doc. 9 e 10

Manin I, VII. pag. 453 e t. VIII. pag. 335.
 Benedetto Dei, Chronic, inedit, ap. Pagnini t. II pag. 236.

8º 1. — IL COMMERCIO AVANTI LA SCOPERTA DELL'AMERICA. 397 il loro ammiraglio Giustiniani era caduto pugnando gloriosamente; ond'ò che con granda dificoltà e a prezzo di dure umiliazioni, la repubblica, con un trattato del 1833, rianovato nel 1878 (1), ottenne parte del favori che il vincitore aveva lasciati ai Genavesi.

Il senato per altro approfittò del timori che l'ambizione di Manometto ispirava al soldano d'Egitto, per ristabilirvi le antiche relazioni con un trattato del 1464 (2). Verso il medesimo tempo il caso offeres ella repubblica un largo compenso alle pertico coll'aquisto di Cipro, che vicina alla Siria, all'Egitto ed all'Armonia le fiu di grandissimo vantaggio.

Ma messun compenso poteva pareggiar il danno che dovera deirvare a la commercio del Mediterranco, dal passaggio al l'upassaggio al l'upassaggio al l'upassaggio al l'upa pel capo di Buona Speranza, effetimato verso quel tempo dei Portoghesie; del nutilli rinscisiono tutti i tendistiri fatti dal semi presso il re di Portogallo per conservare parte dell'antico mononolio.

La storia del commercio di Genova è collegata a quella di <sup>Comm.</sup>
Venezia, di Pisa e della Catalogna, contro le quali, nei secoli grassa
XIV e XV, ella sostenne atroci guerre, sempre con protesto o
a cagione del commercio.

a cagione dei commercio.

La caduta del regno di Gerusalemme, dando a temere che
i porti della Siria e dell'Egitto doressero essere per sempre chiusi
agli Europi, rendes più importanti gli stabilimenti dei Genoveis
nel mar Nero; e la gelosia che ne avevano gli emuli andò tanto
oltre, che uno storico veneziano accusa i Genovei d'aver situlto
il soldano d'Egitto ad impadronirsi di San Giovanni d'Acri (S),
rimprovero che sembra smentito dall'aver la colonia di Cafia
soccorso Tripoli. Checche ne sia, Genova conobbe la nuova e
vantaggiosa posizione in cui gli avvenimenti averanla collocata
pel commercio, e ne alpusò. Senza legittimo motivo ruppe una
tregua con Venezia e ricusò far ragione ai giusti richiami di
questo. La sorto dell'armi, che non è sempre il titonio del di
ritto, le fu favorevole; e le battaglie di Ainzzo e di Curzolo
costrinesero Venezia ad econosenteri (2993) a svantaggioso trattato.

Sotto così fausti auspicii cominciava il secolo XIV pei Genovesi; immenso era il loro potere dal lato del Bosforo e del mar

<sup>(1)</sup> Mans t. VIt. pag. 151 e 283.

<sup>(2)</sup> Sanuto, Vita dei duchi, ap. MURAT. R. I. S. t. XXII. col 1169.

<sup>(3)</sup> thidem, col 578.

Nero ove possedevano vasti e ricchi stabilimenti, e massime Focea, Galta o Pera Caff (1). Nella prina lavorave te miniere del-l'allume, che non cedeva per la qualità a quello di Trebisonda, e l'asportazione di esso per le tinutre nelle fabbiche curoper era di guadagno immenso. E sebbene tale concessione non fosse stata fista allo Stato, ma ad un particolare dal greco imperatore, mediante annuo tributo (2), tuttavia dava lavoro a molti Genoves, ed assicurava grandi guadagni pel trasporto a per la vendia al commercio della repubblica. I capi di questo stabilimento hanno talvolta meritato i ri improvero d'aver, per vita omore di lucro, tradito i loro doveri verso l'impero greco, soccorrendo i Tarchi.

Caffa o Galata erano vere colonie stabilite dalla madre patria per trattati coi sovrani del luogo: riceverano dal governo e novese ordini e leggi, ed erano rette, sebbene in diverso modo secondo la differenza dell'origine e della possicione loro, da mgistrati che il governo stesso nominava e dei quali moderava il notere.

Mentre lo vittorie su Venezia le assicuravano la signoria del Bosforo e del mar Nero, e il commercio quasi esculsivo in quelle parti (3), Genova estendeva il dominio sul Mediterranco, impadronentosi della Corsica, fino a quel tempo posseduta dai Pisani. Ma trovavá nel Catalani emuli e nemiei non meno terribili del Veneziani; e le guerre quasi continue per interessi bili del Veneziani; e le guerre quasi continue per interessi commerciali e pretensioni dell'uno e dell'altro popolo sulla Sardegna, furnon accompagnate da ortibili barbario da ortibili barbario.

No cresceva nel Genoresi la marittima abilità ed il coraggio, loro distinitori (s); reà altra nazione che fores marinai più in-traprendenti; e molti per propria audacia e interesse assumevano apedizioni e conquiste (3); tabra cell' approvazione del governo, tabilira formalimente disapprovati, o alimeno abbandonati alle forze particolari secondo il pubblico interesse o la fazione dominanti.

Il poco che gli storici dicono basta per mostrare di quanto

<sup>(1)</sup> DUCAS, Hist. bysant. cap. XXV; RRAHNUS, De bello Constantinop. pag. 73; STELLA, ad ann. 1304.

<sup>(2)</sup> Pacifimeno, Hist. Mich. Paleolog. t. I. Ith. V. cap. 30; Ducas lib. XXV. pag. 90.

<sup>(3)</sup> Pachineno lib II. cap. 32.

<sup>(4)</sup> FEDERICI pag. 58 e seg.

<sup>(5)</sup> Pacsimeno lib. V. cap. 30.

rilievo fosse il loro commercio. Al tempo della guerra di Chioggia un ammiraglio veneziano, nei paraggi dell'isola di Rodi diede la caccia ad un naviglio genovese carico di mussoline, drapni di seta, d'oro e d'argento, pel valore di millecinquecento ducati. Queste mercanzie erano asiatiche; ma i Genovesi ne portavano in Asia per fare cambii in non minore quantità. Un altro ammiraglio veneziano prese due navi catalane, cariche per conto di Genovesi, delle quali l'una portava per ventimila ducati veneti, l'altra per quarantamila (1). In tempo che il marittimo diritto delle genti non ammetteva che la bandlera guarentisca le mercl, un carico siffatto per conto di Genovesi su navi catalane non può dirsi fosse fatto per evitare che cadesse in mano de'nemici; ma prova che il commercio era si esteso, che le navi nazionali non bastavano; e poichè gran parte di quelle merci erano di fabbricazione francese, mostra attive le relazioni di Genova colla Francia.

Genova non aveva la sovranità assoluta della riviera, e molte città, come Savona, Oneglia, Albenga, Monaco, Ventimiglia, formavano Stati indipendenti con principi proprii. Ond'è che trovansi alcuni trattati di Savona del 1330 e del 1393 (2), ed altri nel XIII secolo. Ma in quelle aque fino a Nizza, Genova esercitava un vero protettorato (3), il che le procurava relazioni abituali con Marsiglia per mare e per terra, e coi porti della Linguadoca. Malgrado qualche passeggero dissapore per interessi commerciali, le relazioni de Genovesi colla Francia erano continue: e le loro navi fino dal secolo XIV approdavano fino a Calais, e da semplici privati armavansi navi in servigio dei re (4).

Nè meno attivo commercio ebbe Genova colla Germania e coll'alta Italia. Parte delle produzioni di questi paesi, destinate ai cambii d'oltremare, che non venivano spedite a Venezia, andavano a Genova per Milano (3). È probabile si pareggiassero con mercanzie asiatiche; ma certo i prodotti dell'industria genovese entravano per considerevole poraione nella bilancia di questo commercio.

I Genovesi tenevano relazioni eziandio coll'Italia centrale e

<sup>(4)</sup> Chinazzo, Cronica della guerra di Chioggia, ap. Muzat. R. I. S. 1. XV. col. 746 e 747.

<sup>(2)</sup> CAPMANY, Memorias, 1. II. pag. 435 e 181.

<sup>(3)</sup> Fantaici pag. 34.

<sup>(4)</sup> Lerèvaz, Hist. de Calais, 1. l. pag. 692.

<sup>(5)</sup> Uzzano cap 81.

meridionale, sebbene di frequente interrotte dalle guerre; quelle colla Sicilia pol dipenderano specialmente tallo stato politico. Conosconsi fra questi paesi due trattati, l'uno del 1276 e l'altro del 1292. In Messina nel secolo XIV Genova aveva una loggia di commercio (1).

Non meno attivo commercio facea culla Spagna a malgrado delle continue guerre cui Galani. Per un trattato del 4278 (2) cssa aveva relazioni col regno di Granata, che nei secoli XIV e XV occupava tuttora parte della Spagna. Da docomenti del 4350 e del 1533 appare che faceava importazioni di mercanice e specialmente di allume nell'Inghiltorra, e che trafficava culla Sozzia (5).

Otre Il traffico Iontano coll'Asia centrale, l'India e la China, continuò a farne sulla costa di Barbera, in forza di trattati del secolo XIII; relazioni per heve turbate dall'ardita impresa d'un Genovese, che s'impadroni di Tripoli, ne sacheggió le ricclezze ed in appresso vendette la conquista (4). Ma il governo chbe la prudenza di disapprovario

Qual che si fosse la potenza di Genora in Costantinopoli e dal bato del mar Noro, si mantenne legata cull'Egillo, in vigore di un trattato del 1990. Nel 1589 vi avea nu console; el 4 soli trattati conosciuti in quest'epoca sono del 1419 e del 1451 (3); l'ullimo prova che l'interesse commerciale ambas inanazi a tutte le considerazioni di umanità e di religione, avendo gl'incaricati della repubblica assentito che il solalano facesse la tratta degli schiavi a Caffa. La Broquière, nel solo vinaggi in Asia, incontrò un Genovese che facese questo traffaco (6); el uno statto, si-curamente anteriore al 1415, lascia vedere che i Genovesi avessero al propria servigio schiavi manomettani.

Facile è giudicare quante ricchezze un commercio così attivn ed esteso dovesse accumulare nella capitale, e quanto venirue fomento al lusso (7). In quel tempo di prosperità, che elevava le fortune dei privati allo splendore di cui fanno tuttora testi-

<sup>(1)</sup> FORGES pag. 6; CAPMANT 1. IV. pag. 14; Pegolotti pag. 100, "

<sup>(2)</sup> Notices des manuser. t. XI. pag. 27.

<sup>(3)</sup> Riners t. H. parte I. pag. 98, e parte II. pag. 24 e 59; parte III. pag. 452.

<sup>(4)</sup> Matteo Villani, ap. Menar, R. I. S. t. XIV. col. 334.

<sup>(5)</sup> Notices des manuscr. t, XI. pag. 34 e 74; Francopaldi pag 37.

<sup>(6)</sup> Mém. de l'Institut, sciences morales, t. V. pag. 510.

<sup>(7)</sup> FARUCCI L. III. pag. 171.

Nº 1. - IL COMMERCIO AVANTI LA SCOPERTA DELL'AMERICA.

monianzi i palazzi di Genova , lo Stato fondo o pinttesto censolido il banco di San Giorgio, una delle più notevoli istituzioni finanziarie dei medio evo, il quale rese servigi grandissimi ali Stato, e fu spesso utile non solo ai mazionali, mas anche agli stenieri; non solo ai privati, ma anche a principi.

Le spesse rivoluzioni però non permisero mai che quella repubblica traesse tutti i vantaggi eche avrebbero dovuto procurarle l'abiliti del suoi ammiragli, l'intrepideza de mariani; le spirito intraprendente e gl'immensi capitali de'commercianti; p

Nel XIII secolo i Pisani per la loro industria manifaturirei e a specialmente per la navigarione di li commercio cranai cièvati di a lottar con gloria e successo contre Venozimi e Generati, inche la funesta battaglia della Meloria nel 1984 ebbe scenato le loro forze ed accresciulo quelle dei Genoresi, Torò mentri implacabili. L'odio tra i due popoli dovette sumentare quanda in perilla della Terassanta obbe distritto le relazioni dei Pisani nella Siria, seura la possibilità di ottenere dal mar Nero vina comocrena, a cui furno construti rinauziare con trattato dei 4399. Il porto che Pisa possedera alla foce del Tunai cadde probabilmente sono inentie, e finalmente fu distruttu dai Tartari. Sinist dalle precedenti guerre marittime, con un territorio che non bastiva alle spedicioni rinnovate e dal lotta per tera contro la maggior parte delle città di Toscana di partito opposito si suo. Pisa camminò al la decadenza.

Nell' ultima guerra contro Genova era stato distrutto II suo parto alla foca dell'Arno, ed il canet Ceglion aveva a pena potuto farvi nel 1283 qualche piccola riparazione. Ondeche ridotta quasi alla sola rada di l'avorno, da cui la separavano marenime difficili, e dove i suoi neuici potevano agevolinente esgionarle gravi danni, fece costruire una torre destinata a difenderla ed a proteggren la navigazione.

A poco a poco furonde tolte le colonie che le fornivano legname da costruzione e materio di cambii pel cominercio stranivero. Col trattato del 1299 era stata costretta cedere a Genova la Corstea ed aleuni porti della Sordegna. Nel 1520 perdette il restante di quest'isola e non guari dipoi la riolatta a non avere altro possesso che le marcume, tuttora abbostanza fertili, e l'issolo d'Elba, importante pel ferro (1).

(4) TRONCI, Annali Pisani, ad ann. 1284. 1285. 1299. 1307; FEDERILS pag. 39; Trattato del 1326, citato dal FANECCS t. III. pag. 159. 201 e 219.

Il commercio di Pisa si ravvivava guando quello di Genova era interrotto da interne discordie o da rovesci, o mercè trattati conchiusi con questa repubblica stessa, quali furono quelli del 4500, del 4318 e del 4319; anzi nel 4540 Pisa fu veduta collegarsi colla sua nimica per reprimere i pirati che infestavano il Mediterraneo. Conchiuse anche trattati che sospendevano le nimicizie colle città di Toscana, specialmente con Firenze che per lungo tempo spedl le proprie nierci per l' Arno a Pisa. In quel tempo di ravvivamento mantenne relazioni colla Sicilia per un trattato del 4516, colla Catalogna per trattati del 4526 e del 1333, coll'isola di Cipro in forza dei privilegi ottenuti nel 1291, con Costantinopoli e colla Turchia, colle città della Francia meridionale e coll' Inghilterra (4). Alcuni documenti degli anni 4514, 4554, 4574, 4597 e 4598, provano ch'essa continuò a fare commercio sulle coste di Barberia di Marocco (2). Non consta che in questo giro di tempo abbia fatto trattati coll'Egitto; il soldano che in siffatte relazioni cogli Europei non guardava se non a ciò che aveva a temere o sperare, non trovò per certo del proprio interesse legarsi di nuovo con una repubblica ogni giorno in calo.

La navigatione di Pias di fatto non era più che un timido calotaggio i a sua marian ailliare ormai annichitata, non po-teva difendere stabilimenti tontani, nè proteggere gli araustori centro i nenici ed i pirati. Unatice valore dei Pisani si vobe al altro. Tutte le città di Toscana seguendo la fazione guelfa, erano tra loro collegate contro di essi, che non avevano mai cessato d'essere deroti ai Chibellini. A capo di quella lega era Firenza, che di antica allesta di Pisa, ne diventò implacebible nemica. A guerre softrunate tenerano dictro paci oggi volta più oucrose; tottavia i tentativi ripettui dei Pisani per isfuggire al pericolo, offendosi a qualanque padrono volossa eccettari, purchè restasse loro una patria, ritardarono qualche tempo la catastrofe ogni di più vicina. Il cosmercio che solo poteva tirare rapitali e bastare alle spese della guerra, non offriza più amiauto ai Pisani per assoldar rurono. mentre l'irence non se mancato

<sup>(1)</sup> Bosoo, Scelli dipl. pisani, pag. 76; Mart, Villani cd. 768; Pissorii I. Ill. pag. 55. 64; Frienici pag. 34; Fancot I. Ill. pag. 491 e 433; Limia I. I. col. 1083; Pissorii pag. 24. 31. 41. 402 e 208; Uzzano cap. 68. 70 e 71; Rimes I. V. pag. 743.

<sup>(2)</sup> Paxecut 1, IV. pag. 22, 64, 65 143, Unite t. 1. col. 1118.

per l'estaso credito. Indice nel 406, contretti dalla fame a ricevere il glogo di nencie, moltismi cittadini ricusarnon giurare, vere il glogo di nencie, moltismi cittadini ricusarnon giurare, fedeltà ai vincitori, e preferendo l'esiglia al disconor, ritiraronsi a Palerano del Italia, accolti con onore. Senza riguardo alle memorie d'uno spiendore, d'un'industria e d'una pertia martifuna, che formarano del moglio pertia martifuna, che formarano pertia martifuna, che formarano molturiera e commercio in grossia qualunque industria manotituriera e commercio in grossia.

Firenze, mercè l'industria e l'economia, cresceva per la ruina Comm. . di quella repubblica; e la prodigiosa operosità degli animi, che Firenze cagionò tanti mali nei politici affari, si mostrava ora del pari nel commercio e nell'industria, come in appresso nella coltura delle lettere e delle arti: e non senza ragione Firenze fu detta l'Atene dell'Italia. Al commercio erano rivolte le cure si del governo che di tutte le classi dei cittadini ; i primi statuti municlpall ei offrono i cittadini divisi in corpi di mestieri, che comprendevano tutti, anche i più ricchi ed illustri per nascita. poichè per ottenere le pubbliche cariche era duopo esserne membro. Un'industria così ampia dovea necessariamente avere relazioni coi paesi stranieri si per riceverne materie per le manifatture, che per ismaltirne le produzioni ; e Fireuze seppe colla perseveranza e coll'avvedutezza vincere gli ostacoli che la sua topografica posizione frapponeva. Già fino dal principio del secolo XIII erasi assicurato il libero passo per la Lombardia e pei territorii di Bologna, di Pistoia, di Modena, di Genova e di tutte le città della Toscana ond'era circondata e nel secolo XIV ottenne gli stessi avantaggi sui territorii di Ravenna e di Faenza (1).

Ma per quanto estesa potesse essere l'asportazione per terra, non potevano i Fiorentiai noa conoscere che la navigazione of-frirebbe il mezzo più economico pel commercio coll'Italia e col-Petropa merdiologale; di il solo praticabile pel commercio col resto dell'Europa e più ancora coll'Africa e coll'Asia. Il perchè l'abbiamo veduti fino dal secolo XIII far trattati con Pisa per far deposito delle sue mercanzie nel porto di quella città, onde pot carizarle salle navi che lo fregneniavano. Poi varii scotlegioli.

<sup>(1)</sup> Amhillato, Interio Fiorentine, t. I. pag. 65, 158, 189, 195 e 281; Mellat.
Antig. ital. medi: arig. 1. Ill. col. 453 454, 865 e 185; Storia di Bidogma,
pag. 605 e 606; Fiolatatt, Storia di Pittaia, cap. XIII. pag. 281; Pacristi I. II. pag. 21 e 178.

fecero che i Fiorentini si accordassero colla repubblica di Siena, onde spedire le loro manifatture pel porto di Telamone, di eui servivansi ogniqualvolta fossero in discordia con Pisa.

In siffatto modo Firenze, sebbene lontana dal mare, ottenne totti i vantaggi desiderabili nella sua posizione, e per quanto gliel permetteva la mancanza d'una marina propria e la necessità di servirsi di quella d'altri popoli; e non vi avea clttà dell'Italia, della Spagna, del Portogallo, della Francia, dell'inghilterra e della Fiandra, nella quale le case di Firenze non avessero stabilito banchi e non mandassero fattori. Al commercio delle lane, dei drappi e delle seterie aggiunsero quello del banco e del cambio, che ebbe più lunga durata. Perocchè i metodi adoperati dai Fiorentini per la fabbricazione e l'apparecchio dei panni e delle sete e per la tintura, non poterono restare a lungo segreti, onde l'industria manifatturiera dei Fiorentini scemò, e tanto più allorchè gli altri popoli, aprendo gli occhi sui loro interessi, diedero incoraggiamenti ad adoperare nel proprio pacse le materie prime di eui difficilmente permisero l'asportazione. Il commercio fiorentino si volse allora alle speculazioni in grande ed ai giri di banca, alimentati dagl'immensi capitali aquistati coll'industria e coll'economia di più secoli; ingenti somme fornirono si al governo proprio, si agli stranieri. La facilità però onde dalla speranza del guadagno laseiavansi indurre a fare sovvenzioni, riusci loro più volte pregindicievole; ed alcuni banchieri fiorentini nel 1545 avendo fallito per non essere stati pagati puntualmente, cagionarono gravissimo danno al commercio generale (1).

Mancauo documenti certi del quando i Fiorentini cominciarono comunerion del tevante; ma gli storici ne raccontato che nel secolo XII e meglio nel XIII, alcuni cittadini presero parte alle erocicate e non arranno trascurato di trovare de asicumarsi il nezzo d'introdurvi le loro manifatture. Non essendo allora Firenze potenza marifitana, il governo non pote, all'essemplo di Venezia, di Geneva cdi Pisa, stabilire banchi e consolati sulle coste dell'Asia de dell'Asia de dell'Asia (vi suppli) pertanto il privato interesse. La cesa Bardi nel secolo XIV avea ottomuto pe' suoi fattori e pel suo conquercio rilevanti privilegi in Cipro e nell'Armenia. Fin dal se-

<sup>(1)</sup> Gio, Villari col. 201 e 202; Provotti I. IV. pag. 454 e seg.; Fanocot I. III. pag. 228 e 260; Ammirato I. I. pag. 434; Pagmiri I. II. pag. 65 e 66.

colo XIII e specialmente nel XIV e XV il commercio di Firenze erasi esteso alle coste della Barberia, nell'Egitto, nella Siria, a Costantinopoli, nell'Asia meridionale e fino uella China, attraverso all'alta Asia

Recatasi Pisa in loro signoria, prima cura fu di chiamarvi con privilegi ed incoraggiamenti le navi straniere; nel 1421 entrarono in trattative per avere dai Genovesi Livorno, che andò sempre cressendo (1).

Schbeen pard Fireaze fosse realmente divenusta potenza marittima per l'aquisto di Piaa ed Livorno, tutturia non percune unia a foranere una marinoria pari alte repubbliche di cui era cuntas, e di sampre costretta a ricorrere a navi staninere. Ma appuato in quel giro di tempo cessarono lo guerre marittime d'essore così frequenti, e avendo la decadenza del commercio genovece obbligato molti armatori a correra servigio presso stranieri, Fireaze fu soflectita di prenderii a stipendio. Il governo fece aliora quanto la sua posizione e l'interesse del commercio permettera, per legare nonve relazioni el avvantaggiare lo antiche, e conchisior tartati con quasi tutti i popoli. Accertasi si stato il primo a proibire in modo efficace il commercio degli sebavie il isonnainistrare municipini di guerra ai Manomettani (2).

Ad escuplo di Venezia, araŭ flotte e fece spelizioni periodiche pel mar Nero, Egitto, la Barberia, la Spagna, la Fiande e l'Inghilterra ; in prima del governo, e dopo il 1850 abban donate alla privata speculazione. Allora Firenze, posta tra le città marittime dell'Itsla, istitui una magistratura conosciuta gia gran tempo prima in Pisa cel nome di consoli di mare (3), ed ebbe cura di stabilire banchi e d'aquistare privilegi dove prima ne vese Pisa. Fino dal 1192 cntrò in trattative col soldano d'Egitto pel commercio d'Alessandria e della Siria, o col signore di Conto in Romania, e conchiuse con loro vantaggiosi trattati; un del pari nel 1923 coll'Inghilterra, che rinnovà en 1890; coll'imperatore greco nel 1453; un col re d'Aragona nol 1480; coll'imperatore greco nel 1450; un col re d'Aragona nol 1480; coll'imperatore greco nel 1453; un col re d'Aragona nol 1480, Nel 1837 e nel 1888 rinnovo le trattative coll'Egitto, per favorire la propria navigazione ad estavoine degli stranici, per favorire la propria navigazione ad estavoine degli stranico del per favorire la propria navigazione ad estavoine degli stranico del per favorire la propria navigazione ad estavoine degli stranico del per favorire la propria navigazione ad estavoine degli stranico del per favorire la propria navigazione ad estavoine degli stranico.

<sup>(1)</sup> Pagelist pag. 24. 28. 30. 53. 56; La Bacquière pag. 490; Pagolotte pag. 24. 40. 42. 45. 122 e 425.

<sup>(2)</sup> GRABERG, Antologia, 1831, agosto, pag 20.

<sup>(3)</sup> MARIN I. VII. pag. 8 e 9; FARCECT I. IV. pag. 201; Pagrini I. II. pag 31.

fece ordinamenti simili a quelli che Venezia seguiva da lungo tempo con prospero successo (1).

Questa n'ebbe grande gelosia che manifestò fino col cercare di aiutar Pisa a scuotere il giogo della signoria di Firenze; e Firenze se ne vendicò col secondare i disegni ostili di Maometto II contro Venezia. Ne venne un manifesto della repubblica di Venezia, a cui rispose uno scrittore fiorentino con uno scritto. che, in mezzo a un gran numero d'ingiurie, contiene un quadro esagerato forse, ma in generale assai vero del commercio della sua patria (2). Sono in esso nominati come principali negozianti di Firenze i Medici, i Pazzi, i Capponi, i Bondelmonte, i Corsini, i Falconieri, i Portinari, che avevano stabilimenti in tutte le parti d'Enropa, e in quelle dell'Asia e dell'Africa aperte alla navigazione europea. Maggior celebrità ancora ha Giovanni de' Medici, il quale, se prestiamo fede agli storici, aveva aquistato ingenti ricchezze vendendo carbone (5); Cosimo suo figlio le aumentò con più fortunati intraprendimenti; ed era riputato il più ricco negoziante d'Europa. Gli autori che ne scrissero la vita o gli elogi, non ci dicono di quale natura fossero le speculazioni sue; ma è probabile aquistasse tante ricchezze col commercio asiatico e coi giri di banco. Ma Lorenzo de' Medici fu presso ad essere rovinato, a malgrado del vasto suo commercio, per le pazze prodigalità de' snoi molti fattori, i quali affettavano il lusso e la magnificenza del loro padrone: se non che egli ebbe l'accortezza di convertire i suoi capitali in possessi stabili (4).

L'industria ed il commercio di Firenze andò sempre aumentando, ne alcun danno risentirono dalla scoperta della nuova via all'India.

Abbiamo altrove veduto quanto florido fosse nel secolo XIII commetil commercio della Catalogua, dell'Aragona e di Maiorca, ora Spanna unite sotto un medesimo scettro, ora governate da diversi rami della medesima famiglia; ora insieme strette, ora disgiunte dai politici interessi. La Catalogna e l'Aragona formavano un territorio continentale, che stendevasi dalla baia di Murcia ai Pirenei

<sup>(4)</sup> Idem, pag 487. 495. 205. 218. 222; Amminato I. It. pag. 481 e 997; LEIBRITZ, Codex juris gent. pag. 163; RTERR t. V. parte IV. pag. 9; Pa-GNINI 1. It. pag. 41 e 230; Liinic, Cod. Ital diplom. 1. Itl. col. 1594.

<sup>(2)</sup> Benedetto Dei, ap. Pagrini 1. It, pag. 240.

<sup>(3)</sup> DENINA lib. XVIII. cap. to

<sup>(4)</sup> AMMIRATO I. III. pag. 185.

Nº 1. - IL COMMERCIO AVASTI LA SCOPERTA DELL'AMERICA. comprendendo quasi tutto il Rossiglione. I porti principali n'erano Barcellona, Tortosa e Valenza.

Barcellona già da tempo celebre per industria e marittimo commercio, quasi libera, sebbene soggetta ai re d'Aragona, erasi segnalata pei soccorsi pecuniarii e pel gran numero di marinai, forniti particolarmente per la conquista della Siclia, Que're nessun mezzo trascurarono per attirarvi mercatanti stranieri. concedendo privilegi, siccome fecero nel 1355 (1). Né era meno rinomata per la savia amministrazione de'suoi magistrati; e pare che il Consolato del mare sia stato fatto, se non per cura di loro, almeno sotto la loro influenza. In Barcellona furono pur compilate, fino dal principio del secolo XV, le prime leggi risguardanti le assicurazioni marittime.

Del commercio di Tortosa non si ha che qualche trattato di cui farò parola in appresso; ma dovette probabilmente andare di pari con Barcellona e Valenza. Quest' ultima fioriva per industria e commercio marittimo (2); al cadere del secolo XIII od all'entrare del XIV era stata compilata pel suo tribunale di commercio una specie di codice di procedura che i re d'Aragona introdussero in appresso in Maiorca nel 4343, in Barcellona nel 4347, in Perpignano nel 4388, e che pare aver servito di regola comune pel modo di trattare le contestazioni, come il Consolato serviva per giudicarle.

Il Rossiglione, legato intimamente colla Francia, senza per altro formarne parte, godeva tutti i vantaggi degli altri paesi dell' Aragona. Perpignano contava molte fabbriche di panni, che quasi sempre venivano commessi da Firenze e che vendevansi in Levante (3). Le spedizioni marittime facevansi per Porto-Vendre e per Collioure che sullo scorcio del XV secolo fu conquistata dalla Francia.

Maiorca era celebre pel commercio non meno che per la fertilità del snolo; da alcuni documenti dei secoli XIV e XV appare che oltre le relazioni colla penisola spagnola, ne aveva altresl colla Francia, ove i navigatori suoi ottennero diversi privilegi, particolarmente nel 1339 colla Sicilia, con Napoli, coll'Inghilterra, colla Fiandra e coll'impero greco (4).

(1) CAPMANY 1. IV. pag. 106. (2) Ussano cap. XV e LII,

(3) CAPMARY 1. I. pag. 88; PEGOLOTTI pag. 49; Uzzano cap. XXV.

(4) Recueil du Louvre, t. II. pag. 135; PEGOLETTI pag. 113. 419 e 420; UZZANO CAO. 28.

Quando gli stabilimenti europei aella Palestina furono colpitidal disastro dei 1291, i Cattalni, cioè i avigatori della Seguai orientale, vi esercitavano un traffeco lacroso. Ulle soperatutto al commercio dei sudditi d'Argona fu la politica di quei re, che si manteanero quasi sempre neutri nelle guerre degli altri Stati eristani coi Maonettani. Questo regao fu il prino che, dopo la perdita della Terrassani, rannodasse relazioni coll'igituri un trattato conchiuso coi soldano nel 1289 fur rimovato nel-1293; consta che nel 1301 esisteva in Alessandria un cossole catalana; e tanto potè queste magistrato, che colla sua mediazione ottenno fossero dal governo egiziano restituite ad un suo compatrioto certe mercanaie che il padre di questo avava deposto nella doguan prima della presa di San Giovanni d'Acri. Nel 1316 il re d'Aragona feco un altro trattato, che rianovò nel 1522 (1).

Queste relazioni coll' Egitto andarono però soggette alle audiciano difficoli e alle medesine variazioni che quello di Venezia, e fit dicope chiederno la permissione al papa, che l'accurciò negli anui 1314, 1321, 1338 e 1353; una in appresso la negò, adducendo che i mercatanti aragonesi, non curandosi delle bolte, nè degli editti del proprio re, forviavno ai nemici della cristantia rani e municioni da geerra. Il re, posto riparo a tale abuso, accordossi di nuovo col pontefie, e di Il commercio ripreso il suo corso, siccomo appare da un documento del 1395, nel qualo vengono assegnati ai magistrati di Barceltona i fondi per pagare il loro console d'Alessandria:

Nel 1575 (2) vediamo che le navi egiziane frequentavano il porto di Barceltona. Il decuencio cle ue fonsice la prova dioce che il soldano per ristabilire le relazioni aveva estato doni assai considerevoli, e che i magistrati di Barceltona ottenence di rima-bursarsene con una tassa sulle navi nazionati. Nel 1579 fu tra i governi conclusiono un altro trattoto, in tempo tatato più propizio pei Catalani, perché, essendo l'ecovossi occupati nella guerra di Chioggia, essi facesavono quasi soli il commercie col-l'Egitto. Il re d'Aragona, avendo di nuovo confermatti ai magistrati di l'arceltona i privilegio di nominare i consoli nell'Egitto.

<sup>(1)</sup> Magazin encyclop, ann. VIII. i. t. pag. 143 e seg ; Carmanx t. IV. pag. 17, 64 e 73.

<sup>(2)</sup> NAVARETE, Acad. de Madrid, 1. V. pag. 181 e 185; CAPHART 1. IV. pag. 79, 96, 407 e 308.

profittò di quel momento di buona concordia e di prosperità commerciale, per radunare nel 1381 i commercianti più esperimentati, affiuche di concerto venissero regolati in modo nin stabile e vantaggioso i diritti dei loro consoli negli Stati del soldano (1).

Non meno rilevante commercio esercitavano i Catalani nella Siria dove mantenevano un console, le cui attribuzioni furono regolate con atto del 1389; ma per le ostilità del maresciallo di Boucicault andò anch'esso soggetto alle medesime avaric che quello dei Veneziani (2). Solo nella guerra coi Genovesi conobbero meglio i Catalani il vantaggio delle amichevoli relazioni coll'Egitto, nei cui porti trovarone un asilo inviolabile. Il sultano nel 1414 e nel 1456 dimostrò loro il suo favore col concedere nuovi privilegi e scemare le tasse.

Ma quasi tutti questi privilegi furono di nuovo tolti ai Catalani, quando nel 1457 avendo il sultano intrapreso d'assalire Cipro, risvegliossi l'antico odio tra musulmani e Eristiani. Si grave ne fu il danno, che il re d'Aragona, per le rimostranze dei magistrati e dei commercianti, s'indusse a tentaro nuove trattative, che ebbero esito felice, poichè da due documenti del 1459 appare che le cose erano ristabilite nello stato di prima (5). I Catalani vantaggiarono vie più quando, sorta discordia fra il soldano ed i Veneziani, furono chiusi a questi i porti d'Egitto.

Maggiore stabilità avevano le relazioni commerciali dei Catalani sulle coste della Barberia e dell' Africa occidentale, dovo senza ostacolo occupato l'isola di Zerbi, presso Tunisi, ne aveano fatto il deposito delle loro mercanzie. I loro banchi crano quasi tante colonie, importanti a segno che poterono talvolta prendere parte attiva alle guerre de' principotti di que' paesi. Un documento del 1315 mostra che il banco catalano di Bugia fece lega col re di quel paese contro quello di Tlemecen. I principali trattati di commercio dei re d'Aragona coi principi barbareschi sono: per Tunisi, quelli del 4503, 4507, 4508, 4512, 4525 e 1559; per Bugia, quelli del 1509, 1515, 1525; per Marocco, quelli del 1309 e del 1525 (4).

<sup>(1)</sup> Caphary I. H. pag. 390 e 156; Navarte I. V. pag. 188. (2) Idem. pag. 174; Siells, sp. Meart. Rev. Incl. bor. L. XVII. col. 1200, (3) Caphary I. II. pag. 210; I. V. pag. 229, 230 e 251; (4) Idem. J. II. pag. 212; I. IV. pag. 33, 35, 89, 42, 50, 51, 55, 67, 56 e 82; I Itatalia del 1312 e del 1339 Trovansi massocritti sella biblioteca reale.

Tra la Catalogna e Genora furono continue nimistà; in occasione delle quali e delle prese cui esse d'avano luogo, furono compitati in Barcellona molti regolamenti relativi alle prese marittime, funte del dritto pubblico dell'Europa intorno a questa in materia (1). Però le relazioni commerciali non venivano interrotte, o ristabilivasai merò le tregue. Un trattato del 4256 faprova delle relazioni commerciali dei Cataloni con Pisa, della prova quale ora erano allesti, ora nemeio. Nella Sicilia i Cataloni va varano grandissimo interesso a far commercio; nel 1899 i loro consoli vi ottemeno privilegi, che furono rinonata nel 1843; co con una tarifà del 4344 furono fissato le tasse che il consolo relationa vi siciera; (2).

La dominazione dei re d'Aragona nella Sardegna e nella Corsica fu di grandissimo vantaggio ai Catalani. Nel 1324 Giacomo II accordò a Barcellona alcuni privilegi in quelle isole: un documento del 1310 prova che esisteva nella Sardegna un console catalano, e "lissa le tasse ch'esso può esigere (5).

Non meno attivo era il commercio degli Aragonesi in Costantinopoli, dove nondimeno le loro mercanzie erano soggettate a masse assai gravose (b). Abbiamo altrove accennato i privilegi che affrancavano dalla confisca le loro navi naufragate.

Conmercio rilevante facevano cosi in Cipro dove il re aveva loro nel 1293 accordato varii privilegi, come nell'Armenia, dove abbiamo veduto quali trattative fecero i re d'Aragona, per agevolare il commercio dei loro sudditi cogli stati soggetti ai Mongoli, coi quali pure avevano conchiuso un trattato nel 1500 (3). A più forte ragione l'Aragona manteneva rapporti commer-

ciali colla Castiglia sua limitrofa.

Barcellona assai presto fece commercio colla Fiandra e coll'Inghillerra; n'ebbe anche con Francoforte e colle città trafficanti delle rive del Reno. I commercianti tedeschi e savoiardi nel 1420 vi ottennero privilegi (6).

- (1) Carust, Ordenansa de las armadas navales.
- (2) PANCCCI 1. III. pag. 219; CAPMANT 1. II. pag. 65 e 122; Manascritto del consolato, fol. 175.
  - (3) CAPMANT t. IV. pag. 71; Manoscritto del consoluto, fol. 174.
  - (4) Peg-Lotte pag. 24. 36 e 274; Carmant 1. 1. pag. 84.
  - (5) Idem, 1. 11. pag. 56; 1. IV. pag. 28.
- (6) Atti delle Cortes di Tauro nel 1386; Cronica de D. Juan II, pubblicata da Sare; Caphart I. II. pag. 164 e 165; t. IV. pag. 215; Rymen t. II, parte IV. pag. 148.

Che non meno rilevante il fesse l'Aragona colla Francia, se ne ha prova nei trattati del 1930 e del 1526 e nei privilegi del 1839 (1) e in altri che i re accordavono ai navigatori di quel regno; la vicianza inoltre dei dea paesi non ne lascia dublitare. L'Aragona sveva in copia produzioni naturali che gli altri popoli desideravano; ma l'industria crescenta di Bareellona forivia ancora maggiori materio per cambii vantaggiosi. Nessun mezzo il governo trascurava per favorire il commercio dei nazionali, riatringendo, ogni qualvolta se gliene offriva l'opportunità, quello degli stranieri. Nel 1401 v'esisteva na banco per agevolare i pagamenti, specialmente delle lane comprate in Ingiliterra (3).

Le coste orientali che non dipendevano dai re di Aragona, erano in parte sottoposte alla signoria dei Maomettani, come il regno di Granata, le cui fabbriche erano assai celebri (5). I Catalani vi esercitavano vivo traffico, a malgrado dell'abituale stato di guerra tra I due popoli. Nel 1500 fu a questo fine conchiuso un trattato fra il re d'Aragooa e quello di Granata (4). Il restante della costa spettava ai re di Castiglia, fino al confine meridionale del Portogallo. Ma l'Industria degli abitanti di questo era assai lontana dall'emulare quella degli Aragonesi. Documenti del 1548 e del 1466 ne accertano che furono introdotti nella Castiglia i montoni d'Inghilterra, alla Spagna nuova fonte di ricco commercio. Da mezzodi i porti di Cadice e di Siviglia asportavano lane e alquante mercaozie o derrate nazionali: vi approdavano navi straniere in assai maggior numero che non ne partissero. Per privilegi del secolo XIII, più volte coofermati nei due seguenti, eraoo ivi state istituite giurisdizioni marittime (5).

La morte d'Enrico VI d'Aragons uni questo Stato alla Castiglia, e preparò le conquiste di Fernando e d'Isabella sui Maomettaol. Il anovo regno travossi nella più spiendida posizione commerciale. I Genovesi erano scaduti fin a metterai agli stipendii stranieri. Pisa era caduta, e Firenze non aveva marina che potesse incutere

<sup>(1)</sup> CAPMANY 1. IV. pag. 21; Laissitt, Codex juris gentium, 1. I. p. 119; Recueil du Louvre, t. II. pag. 135.

<sup>(2)</sup> CAPMANT 1. I. pag. 144 e 213; t. H. pag. 88, 141 e 203.

<sup>(3)</sup> Uszano cap. 73.

<sup>(4)</sup> CAPMANT 1. IV. pag. 25.

<sup>(5)</sup> Macronason I. J. pag. 539 e 680; Gazarro, Anicingia, agosto 1831, pag. 21; Navarete i. V. pag. 189 e seg.

timore: Marsiglia, esanrite le sue forze a pro della casa d'Anjon, occupava un posto affatto secondario; annientata quasi nel 1425 dal conte di Barcellona, rilevavasi a stento dalle sue perdite. Le altre città meridionali della Francia, non avevano marina militare. Venezia era la sola emula che la Spagna potesse teniere; pari per la forza delle squadre, per grandezza delle navi e destrezza dei marinai; ma prudenza consigliò all'una ed all'altra ad appagarsi di signoreggiare in quella parte del Mediterraneo che loro sembrava destinata da natura. La Spagna aveva interesse a non venire a guerra coi Veneziani, padroni di Cipro, e più di lei possenti nell'Egitto e nella Siria; i Veneziani dal loro canto dovevan tenersi amica la Spagua, dove erano porti nei quali le loro squadre destinate per la Fiandra e per l'Inghilterra trovavano riposo e commercio, ed i cui stabilimenti sulla costa di Barberia avrebbero potuto nuoccrli in caso di guerra. Ma il re di Spagna accogliendo le navi di Venezia, diede un ordinamento con cui tolse alla repubblica il monopolio che soleva esercitare; permettendo sl bene a' proprii sudditi di vendere ai Veneziani ogni bisogno, ma vietando a questi di sbarcare mercanzie ne'suoi porti.

Ei seppe accortamente giovarsi delle circostanze per far Barcellona centro el commercio del Mediterranco occidentale coll'Egitto. Ottenne dal soldano che tutte le navi, sebbene straniere aita Spagna, quando portassero bandiera di Barcellona e suo salvocondotto, godessero i privilegi che quelle de suoi stessi sudditi. Di tal privilegio approfistronsi le città maritime dell'Italia e della Francia che non avevano ed avevano perduto qualunque particolare privilegio negli Stati del soldano, onde si ridusse in Barcellona tutto il commercio che non facevasi da Venezia o sotto la bandiera di essa. Barcellona aveva cura di mantenersi amici i soldani, di aver sempre un console in Alessandrin (1), come ne fa prova un documento del 1498.

Le coste occidentali della penisola, dal confine del Portogallo fino alla Guyenne, appartenevano già da lungo tempo alla Castiglia, e continuarono il commercio, siccome nella precedente opoca. In Burgos, città fin d'altora assai ragguardevole, fin nel 1991 sistituto un tribunale di commercio (2): e principalmente

<sup>(4)</sup> CATMARY, Codigo, ecc. t. 11. pag. 57; Memoriar, t. 11. pag. 294 e 303.

<sup>(2)</sup> CAPNAST, Codigo de las costumbres, 1. 11. pag. 153.

Nella storia del secolo XIV nessun indizio lascia supporre che Comercia i Portoghesi si andasero preparando a quella parte imperatula: sina che poi cibbero nella navigazione e nel maritimo commercio. Con littorale poco esteso, debole marina ed industria assia meno avanzata che la Spagna, era tributario degli altri popoli per tutto ciò che il commercio maritimo può foruire ai consumatori. Dagli Italiani e principalmente dai Veneziani riceverano i Portogliesi le mercanzie asiatiche. Nel 1806 il re di Portogalto, per ricambiare i servigi che la repubblica aveva prestato al suo figilo in uu pellegrinaggio in Terrasanta, accordò loro nessoi Stati grandi pristiggi, e però il Portogallo cra una delle stazioni per la squadra veneta che ogni anno passava lo Strette.

Il Portogallo, come appare da un documento del 534a, sven relazioni coll'Aquitania. I narigatori portophesi trasportivano loro derrate in Francia, dove negli anni 1509, 1534, 1535 e 1502 avvano ottenuto varii privilegi. Di simili ne contiene la collezione di Rymer, risguardanii il commercio coll'Inghilterra; v'ha prove di relazioni colla Fiandra (5).

La marina purtoglesse ricevette grande accrescimento sotto Alfonso IV, che costretto a far guerra col re di Castiglia suo genero, ordinò di costruire nouto navi. Ba doveva tuttora ri-correre agli stranieri per avere marina i especialmente piloti sperimentati. Da una rotta toccata in quel primo tentativo, non che restare sceraggiati, raddoppiarono gli sforzi; ma per tutto il secolo XIV non ebbero marina da lottare con quella della Castiglia. Com migliori auspicii combnetò i XIV. Una flotta, al-

105 d.

Recwil dn Louvre, 1. III. pag. 466 e 635; 1. IV. pag. 421; t. VII. pag.
 J. VIII. pag. 485; 1. IX. pag. 406; 1. XVIII. pag. 499.

<sup>(2)</sup> CAPBANT, Codigo ecc. 1. II. pag. 31.
(3) F. L. De CAPBANT, Interia de decaribimento e conquirta de Indias, lib. 1; Sanuto, Vita dei duchi di Venzia, spud Mesax. R. I. S. I. XXII. col. 835; Ryses I. II. parte IV. pag. (53) Recuil du Louvre, I. II. pag. 183, 639 e 571; Myras, Amodes Flondrers, pp. 43; Caronovas I. I fol.

lestita con gran prontetza e segreto da re Giovanai, versa il atl's diresse il corso sopra Cotta, clità della Barberia, posta di 418 diresse il corso sopra Cotta, clità della Barberia, posta nallo stretto di Gibliterra, la tobe ai Mori ed apere ai Portotone di superiori di conquista delle quali il giosi una carriera di conquista delle quali il massione. L'infante delle scoperte si diffuse tantantò ad approfitare. Lo spirito delle scoperte si difuse tantantò ad approfitare con si massione. L'infante don Enrico, eccitato da quantota
undiva raccontare delle scoperte fatte da altri Europei lungo la
Mori, cooperando alla presa di Cetta, e dacceso dalla lettura di
Mori, cooperando alla presa di Cetta, e dacceso dalla lettura di
Mori, cooperando alla presa di Cetta, e dacceso dalla lettura di
Mori, cooperando alla presa di Cetta, e dacceso dalla lettura di
gli avera negata, concepi aperanza di glungere con suore scoperte nell'india; il successo corrispose alle speranze, e il passaggio di Vasco de Gama pel Copo collocò di tratto il Portogallo
tra le orine assioni commerciandi.

Nei secoli XIV e XV, la Francia travagliata da guerre stracoma. niere e de intestine discordie, fu per rimmere annienta se represeix elalmente nella sanguiossa lotta contro l'Inghilterra. Il commercio e l'industria nondimeno vi focero maravigliosi progressi, dovuti alle ercoite; grande avrenimento che modificò la società in maniera insperata, e preparò la nuova direzione degli spiriti.

I signori più o meno potenti, dal sentimento di religione o di gloria tratti a quella impresa, dovettero fare considerevoli spese; chi aveva ricchezzo accumulate le mise in circolazione; chi non ne aveva chises prestiti o vendette parte degl'immensi prossessi; guale bisegno ebbero i beneficiali ecclessastici. Na fallirono degli effetti sperati; poiche, da pochi in fuori ai quali da effunero vittorie farono procecciati efiment domini, gil altri consumarono senza frutto i tesori portati, onde sovente rinnovossi il bisogno di vendere il oro possessi.

Per tal mezzo la proprietà, fiso allora concentrata nelle dine classi superiori, cominciò a difiondersi nella terza, ne più cessò di accumularsi in essa specialmente quando nel seguenti secoli i bisogni della guerra costriasero i re a vendere parte dei loro dominii. I autori proprietarii, a vereza i vila sobria, andarona accumulando le entrate, le impiegarono in operazioni d'industric commerciali, e travaronsi sempre meglio in grado di comperare i beni dei signori, i quali sebbene vedessero scemare le proprie sostane, continuavano tuttavia le grandi spese, nel altro mezzo avevano per bastare ad esse che ricorrere a nuove veadite.

Questa grande rivoluzione nella proprietà rivela altread due fatta compisii nel silentio, e che possono dara spiegatione di certi puuti oscuri nei tenpi anteriori alle crocite. I signori per compiero le lore impresa, (urono obbligati vendera o prendere a prestito da quella classe che fino altara non aveva participato alla proprietà; e che se aveva le somme necessarie, non poteva averle agustate che con un lavro e un'industria a lungo esercitata, uei Comuni particolarmente dov'erasi conservata o ristabilità a libertà. Molto ne profitanoso anche i re, per a poco a poco recuperare varier attribuzioni della sovranità, tolte dal sistema feudale. Da ciò venne grande vantaggio. La divisione della Francia tra molti grandi signori teneva questi in quasi continue guerre, tanto più funesto, perche tra gli abilitati della medesima patria. I re nessuna occasione lasciariono fuggire per imporre la noce ai signori e mettere su siciariono fuggire per imporre la noce ai signori e mettere su siciariono fuggire per imporre la noce ai signori e mettere su siciariono fuggire per imporre la noce ai signori e mettere su siciariono fuggire per imporre la noce ai signori e mettere su siciariono fuggire per imporre la noce ai signori e mettere su siciariono fuggire per imporre la noce ai signori e mettere su considera della media mente per imporre la noce ai signori e mettere su origina generale.

Forse al principio questi non videro la cose di slato a si lontano; una sei rifetta che per lungo tempo non presero parte alle crociate, potrassi credero che spersto n'avessero vantaggio; certo seppero approtitarne. Ricuperando l'autorità che il sistema feudale aveva aminchilata, maggiori mezzi trovarono per proteggere i pupoli e promuovere l'industria e di l'ocamercio esteriore. Per lango tempo non possederono essi altre provincie marrittime che la Picardia e la Norumadia, ad anche qui le guerre coll'inghilterna revano reso la regia autorità debole ed innerett. La lizuguadoca, aggiunta nel XIII secolo, fu una delle provincie marittime nelle quali il potere della corona non incontrò ostacolo. La Provenza non fu aggiunta che al cader del secolo XV; la Bretagan, portata due volte in dote ai re di Francia, diventò in appresso parte integrata del regia.

Sabbene l'auministrazione della Linguadoca fao al 1861 si stata distinta dal resto del regon, i ra però non cesarono di promovarri il commercio marittino che acriva ad introdurre le mercannie asiatiche e specialmente le droghe, delle quali appare dalle tariffe e degli scritti contemporanci che si faceva grandissima consumo (1). Specialmente larghi furuno al porto di Aiz; i privilegi che la avvano accordati san Luigi mel 1816 e suo figlio Filippo nel 1279, furono successivamente confermati negli anni 1530, 1536 e 1356; un'ordinanza del 1370 c ci fa conoscere

<sup>(1)</sup> Recneil du Louere, t. XV. pag. 670; Collezione manoscrista delta di Doat, nella biblioteca regia, t. I.I pag. 150.

che quel porto era in pericolo di restare ostruito dalle sabbie; continuò nondimeno ad avere grande importanza commerciale, pocichè il re nel 1488 ordinò che le merci dell'Asia destinazi al consumo del regno dovessero entrare esclusivamente per di tia (1); si che le navi di Provenza enno costette approdrace vive re vendere le merci che seco recarano dal Levante. Nel quel porto serviva soltanto a questa introduzione ed al trasporto degli oggetti fabbricati di cui la Francia si valeva per fare cambie coi paesi astitici ed africani, ma era altresi di grandissimo vantaggio per fornire il regno nelle carestico che ad ggii tratto si ripetevame, si perchè l'agricolture era tuttora nell'infanzia, si perchè imperfetta era la legislazione sui grani (2).

I re, non paghi di questo mezzo di navigazione, tentarono nel 3509 a Leucate formare un porto; le difficolità incontrate fecero abbandonare il disegno, ripreso poi da Filippo di Valois nel 1877. Il litorale francese unel secolo XV si estese fino al porto di Collioure, che nel 465 ottenne per decreto del re gli stessi privilegi che quello di Aix (5).

Narbona e Montpellier erano nella Linguadora le città-più dedite alle maritime sepatizioni; vi ha qualche tratato di Narbona col conte d'Empurias nel 1897, e con Tortoan nel 1895, de cui appare che mantlencra relazioni cella Spagna; il re di Sciedita le concedette banchi cd un console; ne aveva altresti fa Pisa el in Genova, colle quali aveva fatto varii tratiati. Ho altrore citta quei che aveva coll'impero greco; nel 1831 e nel 1836 ottenne la facoltà di nominare consoli in Rodi, nel 1877 nell'E-gitto. Alcuni documenti del 1892, del 1806 e del 1816 provano con quanta indipendenza provedeva alla sicurezza della propria navigacione (%).

Montpellier era la méta del commercio interno della bassa Linguadoca, del Rouergue, del Gévandan e dell'Alvernia, paesi già si industri, che il legislatore nel 4566 fece alcuni regolamenti interno alla fabbricazione delle tele e dei panni loro (3). Aggiunta

<sup>(1)</sup> Matteo Parior, ad ann. 1240; Decanor, Osservazioni sulla storia di Journelle, pag. 109; Recueil du Louvre, 1. IV. pag. 41; t. V. pag. 628; 1. VII. pag. 454; D. Vaissette 1. V. pag. 63.

<sup>(2)</sup> D. VAISSETTE 1. IV. pag. 143.

<sup>(3)</sup> Ibid. pag. 145 e t. V. pag. 69t; Recueil du Louvre, t. IV. pag. 668. (4) Collect. Doal, 1. Ll. pag. 129. 121. 194. 209 e 416; D. Vaisserra

I. IV. pag. 517; CAPMARY 1. I. cap. IX. pag. 35.
 (5) Recueil du Louvre, 1. IV. pag. 673.

alla corona verso la metà del XIV secolo, continuò anche nel case seguente le relazioni politiche coggi stronieri. Visa nu trattato del 1536 col gran maestro di Rodi, e del 1536 col gran maestro di Rodi, e del 1536 col del 1581 col del 1581 col como Narbona, facoltà di far traffico coll'impero greco, v'una nonadimeno agnomenti per credeche. Rispetto el Rifegito è provato da un documento del 1937 che due cittadini di Montpellier ave-vuo avuto facoltà di stituiri uno o più consoli; Giesomo Cerra, vuo avuto facoltà di stituiri uno o più consoli; Giesomo Cerra, lui, mostrà averlo fatto conforme ai restatti (1). Abbiama si tvove accennato che i mercatanti di Montpellier frequentavano la Siria.

Ouesto commercio fu turbato talvolta dalle pretensioni della repubblica di Genova, il cui doge nel 1540 contrastava alle città della Linguadoca il diritto di navigare senza sua licenza (2). Il nominato Giacomo Cœur (5), dotato di quel fino discernimento che sa apprezzare le persone e gli avvenimenti, di quel pronto e sicuro accorgimento che in un tratto scorge le vicende del commercio in ciascan luogo, di quella forza di volontà che va alla méta senza deviare; accorto nel gindicare il momento si di cominciare che di arrestarsi a proposito nelle imprese e nelle speculazioni, aveva scorto che il commercio di Marsiglia andava decadendo per effetto delle sventurate prove della casa d'Anjou per riaquistare il regno di Napoli. E stimando opportuno il momento per accrescere l'importanza di Montpellier, fissò ivi il centro delle sue imprese, concepite e dirette con tanta prudenza e saviezza, che furono tutte coronate di prospero successo. I primi guadagni lo posero in grado di tentarne di maggiori; in breve potè armare e mantenere dieci o dodici navi che senza interruzione trafficavano coll'Egitto e col Levante. Dicesi che in venti anni fece più affari che i più celebri commercianti italiani. dei quali destò la gelosia. Erasi aquistato nell'Egitto credito immenso, mercè i sagrificii che aveva saputo fare a proposito, come voleva la forma di quel governo, e se ne giovò per fare un trattato di commercio favorevole ai Francesi. La maggior

<sup>(1)</sup> D'AIGEPEULLE, Histoire de Montpellier, pag. 102. 135 e 136; D. VAISSETTE L. IV. pag. 517; PEGOLOTTI pag. 32; Carmany, Memorius, t. IV. pag. 5 e 162. BONANY, Mêm, de l'Aoud, des Inser. I. XX pag. 5 18.

<sup>(2)</sup> D. VAISSETTE t. IV. pag. 517.

<sup>(3)</sup> Marnies de Coussy L. XI. pag 226 e seg, delle Croniche di Monstretet, ediz, di Buchon.

parte de'suoi fattori furono di merito e probità segnalata, e soprattutto a lui fedeli nella sventura, il che prova quanto sapesse canoscere gli nomini.

Confiderio troppo nella serte che sembrava columario di favori, e forse tratto senza prevederne le conseguenta ald idesiderio di giovare alla patria, accettà l'inearice di tesoriere di Carlo VII, cal rese importanti servigi; ma gliene venuero l'odio di cortigiani, le caluna, e una caus eriminale ove pericolò la vita, e perdè quasi tutte le sao ricchesze. Costretto da abbandonare la patria, cominciava a rifaria della sue perdite col trafficare, quando morte lo colse in terra straniera. Alla memoria di lui soltanto fin fatta giustizio.

Nei due secoli, del quali ci occupiamo, lo stato della Provenza e di Marsiglia particolarmente continuò ad essere come estraneo al resto della Francia: nè questa città diventò parte integrante del regno che dopo il 4881.

Quel che ho detto dell'industria di Marsiglia vuolsi pur intendere di Arlea, el Préjus, di Nizza (1 e specialmente di Avigione, che dovette crescere dopo che vi fa trasportata la Carie pontificia. Queste etità averano relazioni con tutte le altre dell'Europa. Ad Avignone specialmente, i mercatanti italiani che portavano in Francia le merci straniere o ne trasportavano le produzioni naturali o industriali, mantenevano fattori e banchi per dirigere le spedizioni; ma conosemedo quanti vantaggi offrisse il porto di Marsiglia, non tardarono a stabilirisisi (3).

Le fabriche della Provenza di lunga mano non bastavano ai baratti, e doversai necessariamente lasciare natrare liberamente le derrate e lo produsioni francesi, come i panni di Linguadeae e le tele di Borgogan. Marsiglia potres sotto quest'apetto, sebbene non ancora unita, rendere rilevanti servigi al regno, se il gorerno avesse aputo saviamente approfituren, em seso poso tasse sulle asportazioni, e per un piccolo tributo, impedira l'usestia delle mercanate; onde Marsiglia obbligata spesso a procesciarae in altri paesi, andava a comperare le lane sulle coste della Barberia e talvolta anche nella Spapara e nella Romania. Certo continuò il commercio coll'Egitto; il viaggiatore Mandeville nel 1837, partito di là vian galera, ando offirei suoi serville nel 1837, partito di là vian galera, ando offirei suoi serville nel 1837, partito di là vian galera, ando offirei suoi serville nel 1837, partito di là vian galera, ando offirei suoi serville nel 1837, partito di là vian galera, ando offirei suoi serville nel 1837, partito di là vian galera, ando offirei suoi serville nel 1837, partito di là vian galera, ando offirei suoi servi

<sup>(1)</sup> PRODUCTTI PAGE 33, 442 e 228, (2) PRODUCTTI PAGE 33, 34 c 244: UZZANO CAP-64; PAROK, H. H. de Provence, I, III. pag. 468.

vigi al soldano (1). Ma la perdita di gran parte degli archivii di Marsiglia, messi a sacco dal conte di Barcellona, quando nel 1423 s'impadroni di quella città, e il disordine di ciò che resta, impediscono ora di conoscere i trattati fattisi in quell'occasione.

Sebbene le lunghe guerre dei conti di Provenza contro i re d'Aragona, abbiano sovente Impacciato il commercio di Marsiglia, si sa per altro che i navigatori di essa sostenevano l'autica fama di coraggio, di destrezza e di lealtà, se vogliasi giudicarne da quanto fece il patrone Giovanni Casse che nel 1578 conduceva alcuni inviati del duca d'Aniou. Dalla storia di questa ambasceria appare altresi che Marsiglia manteneva un console nella Sardegna (2). Un documento del 1409, che trovasi nei registri della Corte di Aix, prova anche, che Luigi II conte di Provenza, le confermò il diritto di nominarne uno a Genova. Le vicende della guerra però, e specialmente l'invasione del conte di Barcellona, rovinarono del tutto il commercio della Provenza: il danaro v'era divenuto sì raro che l'interesse che al cadere del sccolo XIV ascendeva già al venti per cento, nel XV crebbe ancora davvantaggio (3). Renato perciò nel 1472 diede a favore di Marsiglia alcuni provedimenti, che divennero poi la base della franchigia del porto.

I traitati od i prisitegi in ferra de'quali le città della Francia meridionale facetano commercio ed avevano banchi o consoli negli Stati barbareschi, nell'Egito, nella Siria, sulle cosse dell'Asia minore ed in Costantinopoli, erano effetto delle trattative di ciascuma in proprio neme, serza che Tautorità dei re vi avesse parte. Tuttavia i re non stavano indifferenti sputatori del progressi del commercio; o eltre la proteitone che vi prestavano im modo generale, varii decumenti, dei quali i principati sono dei 1605, 1509, 1514, 1515, 1525, prozano che il re di Francia s'interpose per ottenere la resiliuzione di prese fatte sui navigatori di Rarbona da consari di Genova, di Savona e di Maiorca (4), e maggiori prove di simil fatta avrenumo, se il tempo non avesse distrattu modi documenti e incordi storici.

<sup>(1)</sup> Statut, Massil. snn. 1254, lib. IV. cap. 16 e 20; ann. 1287, ined.; De Guicans, Mém. de l'Acut. dis. Imer. 1. XXX II. pag. 517.

<sup>(2)</sup> Notices des manuer, 1, 1. pag. 369.

<sup>(3)</sup> Paron, Hist. de Provence, I. II. pag. 408.

<sup>(4)</sup> Collect. Doat, 1. Ll. pag. 207. 277. 335. 404 e 438; Recueil du Louver, 1. III. pag. 239; t. IV. pag. 89; Lassura, Codex juris gentium, parte l. p.g. 119.

Fino dal 1270 Filippo l'Ardito avera, fatto un trattato a favoro del commercio del Francesi nell'Africa. Un viaggiatore del secolo XIV trovò in Alessandria un console francese, incericato di proteggere gli strancieri di qualinaque nazione non mannenesse viv consoli. È provato che uel 1297 il re di Francia, ad esempio delle repubbliche italiane e dei re d'Araspona, avea ottenuto dal pontefice la facchia pe'suoi sudditi di fare commercio coi Maomettani; nel che incontrò minori estacoli, perchè le leggi di san Luigi, rimovate nel 1312 e sempre osservate, probivano espressamente di portare armi e munizioni ai nemici della fede (1).

Le menti lasciavansi agevolmente sedurro dalle rimembranze di gloria e dalla speranza di fondare colonie colle conquiste. Furono presentati a Filippo il Bello due progetti di crociata, nei quali scorgonsi intenzioni di elevata politica, e specialmente pei grandi vantaggi del commercio (2). L'autore di uno proponeva di servirsi per le spese dei beni dei Templari, essendo giusto rivocare le donazioni, di cui non venivano escguite le condizioni. Filippo il Bello esegul questo preliminare, ma la crociata, per la quale doveansi adoperare quei beni non ebbe luogo, forse perchè necessario essendovi il concorso dei principi d'Europa, l'ambizione, le scarse finanze ed i politici interessi di ciascuno resero impossibile questa unione. È duopo per altro confessare che Filippo il Bello non si appropriò i beni dei Templari, ed è a credere pure che il motivo che provocò l'abolizione di quell'ordine non fu perduto di vista, poichè un atto del 1312 assegna i loro beni all'ordine di san Giovanni di Gerusalemme, consacrato alla difesa dei cristiani contro i musulmani (5).

Filippo di Valois, stimolato per un'ambasciata del re di Armenia, rimise in campo il disegno di una creciata, e aveva cominciato qualche apparecchio in Marsiglia; ma da altre cure ne fu distoratat. Un secolo dipni, trovansi prove di trattative per ordine da nome del re, ond'estendere le guarentigie del comunercio francese nei paesi musulunati; del che debbesi merito a Giovanni Cœur, il quale traelnosisi della su qualità presso.

Sact, Nouselles Mean de l'Acad. 1. XI, pag. 463; Frescrenzo: p. 75;
 Navarite, Acad. de Madrid. 1. V. pag. 486; Recueil du Louvre, 1. 1.
 pag. 505.

<sup>(2)</sup> De Geignes t. XXXVII. pag. 583, 524 e seg.

<sup>(3)</sup> Leissitz parte III. pag. 92.

Carlo VII, diede veste ufficiale alle relazioni che da lungo tempo aveva in Egitto, ed il soldano, sperando ricchi doni, scrisse nel 4447 al re una lettera ove promette protezione ai negozianti francesi, e concede sia mandato un console cui obbligavasi a trattare come quei delle altre nazioni (1).

Per mala sorte i raggiri di Corte od il bisogno di danaro costringevano i re a concedere ad alcuni dei privilegi esclusivi i quali dovevano inceppare il commercio. Vuolsi però aggiungere che di rado esitavano a rivocare siffatti privilegi, se da altri commercianti ne veniva loro mossa querela; n'è prova un documento del 1559. Simili concessioni erano state fatte da Luigi X, ma Carlo VIII, fino dai primi anni del regno, rintegrò la libertà di commercio.

La navigazione ed il commercio continuarono del pari sulle coste occidentali della Francia, le quali mantenevano relazioni continue e assai rilevanti colla meridionale. In alcuni porti della Biscaglia trovavansi marinai arditi e presto celebri per navigazioni lontane, recandosi alla pesca delle balene. Un viaggio nel mare occidentale, di cui fu conservato il racconto da Pietro Martire (4), prova che facevansi escursioni nello scopo che si prefisse più tardi e raggiunse Cristoforo Colombo.

La Guienna fu sotto gl' Inglesi, e le guerre di cui fu teatro fin quando non vi assodò l'autorità dei re di Francia, dovettero recare ostacolo al commercio. Questo per altro continuò quale nei precedenti secoli. La vicinanza di altre provincie appartenenti al regno fece che anche la Guienna prendesse parte al commercio interno, e varii documenti provano che i re nel territorio a loro soggetto, concessero privilegi commerciali agli abitanti delle città che non ne aveano ancora (5). Bordeaux, sebbene non avesse allora sì numerosa popolazione, nè l'estensione e attività commerciale, che più tardi la sollevarono a paro delle prime città dell' Europa, la sua posizione nondimeno la rendeva importante, ed il suo porto era emporlo e scalo in quel littorale al commercio del resto di Francia coi paesi stranieri; di qui spedivansi in gran parte le produzioni del mezzodi e spe-

<sup>(1)</sup> Memoires de Mathieu de Coursy, 1, X. pag. 105, ediz, citata,

<sup>(2)</sup> D. VAISSETTE I. IV. pag. 547.

<sup>(3)</sup> De Geignes L XXXVII. pag. 517; D. VAISSETTE L. V. pag. 69.

<sup>(4)</sup> Pubblicato de Saist-Martin nel 1827, in-8". (5) Recueil du Louvre, t. V. p.g. 192.

cialmente i vini per l'Inghilterra; di qui le lano dell'Inghilterra e la maggior parte delle merci del Settentrione entravano in Francia, e si spargevano mella Linguadora e fin nell'Italia. Le vie di terra supplivano allora alla navigazione, stabilita poi dal genio di Riquet e dalla munifeenza di Luigi XIV.

La Sautongia era campo d'un comunercio non meno attivo, principalmente per mezzo del porto della Roccella, che avera corrispondenza con quasi tutti i paesi trafficanti, e dove le derrate astiatche pagavano lieve imposta. Le cronicche famminghe attestano che nei porti in corrispondenza colla Rocella erano grandissimi depostiti di vini francesi, e leggesi in esse che, nella guerra del 1358, gl'inglesi presero oltre a novemita moggia di vini della Roccella mandati in Fandra. I Fiamminghi godevano in questa città moltissimi privilegi, rinnovati nel 400 (4). Nei documenti della legislazione martitima delle città del Battico trovismo altresi che importante asportazione era il sale predotto nell'Aunis. Non meno rilevante comunercio facca Tiola d'Ojecon, siccome ne fa prova la consentudine locale, compilata nel 1340, che non vuole confionderio cio celebri filor.

Il commercio della Bertagna continuò quale nel secolo XUI.

Nel 1444, r.a il duca di Barrygma siguaro della Fiandra e
quello di Bretagna fu conchiuso un trattato in favore del commercio dei rispativi i loro Solti. Quest' ultimo nel 1430 aveva
accordato agli Spagnoli privilegi come nelle altre parti del
regno. Furnou dati incoraggiamenti agli operai, i dalle guerre
obbligati a spatriare, e nel 1476 il duca Francesco II, giovandosi della crudele ordinana di Luigi XI contra la città di
Arras, ne attirò tutti gli operai nel suoi Stati. Negli anni 1480,
1481 e 1489 firmono rinonaviti coll' Inghilterra ggli antichi tratati. Appre altresi da un documento del 1479 che il duca di
Bretagna ottome p'ausi sudditi la facoltà di trafficare nell'Egitto (2). Ho partato di antiche traditioni che i Bretoni avessero prevenuto i protroghesi sulle coate occidentali dell'Africa.

Il numero delle navi impiegate al commercio marittimo di Normandia era già si grando nei primordii del secolo XIV, che

<sup>(4)</sup> PROMOTTI CEP. 61; Analisi della memoria di Verhopven, pag. 14, nella raccolts dei premii dell'Accademia di Brusselles del 1777; Requeil du Louven. 1. V. pag. 348.

<sup>(2)</sup> D. Monica, Hist. de Bretagne, t. l. pag. 510 e 537; D. Lobineau 1. l pag. 733.

Altrettanto attivo commercio faceasi salle coste della Picardia, dove i porti di Abbeville e Boulogne aveano si gran nnmero di navi, occupate sempre alle commerciali imprese, che formavano una marineria, spesso terribile all'Inghilterra, Congiunte con quelle di Dieppe, nel 1535 e nel 1536 devastarono le coste di questo regno, e continuarono a segnalarsi nelle guerre suscitate da Ednardo III (5). Il nome di Calais è celebre nei fasti della Francia per l'operosità e pel coraggio de'suoi navigatori, non meno che per l'eroismo di Eustachio di Saint-Pierre e de'snoi compagni. Gli armatori di Abbeville incontravano qualche ostacolo per le pretensioni che il signor di Saint-Valery aveva di esiger dalle loro navi un diritto di passaggio. Ouesta città per alcun tempo soggetta al re d'inghilterra come conte di Ponthieu, ottenne da lui una diminuzione delle imposte doganali, qual già prima era stata dal medesimo concessa ai navigatori dell' Aquitania. I mercatanti d'Abbeville mantenevano continue relazioni colle città anseatiche, frequentavano le fiere della Sciampagna, e godevano grandi franchigie per la circolazione delle loro mercanzie nel regno. Rilevante commercio vi facevano Castigliani, Portoghesi, Fiamminghl, Olandesi, Zelandesi. La marineria d'Abbeville fu si potente, da formare, dopo la battaglia di Crecy, una squadra destinata ad approvigionare Calais assalita dal re d'inghilterra; ed in molte occasioni fu veduta armare navi per proteggere le marittime spedizioni contro i corsari ed i nemici. Un'ordinanza del 1599 prova che l'industria di Abbeville in gran parte consisteva nella pesca delle

<sup>(1)</sup> VALSINGRAM pog. 122.

BELLETOND, Relution des costes de l'Afrique; Lazar, Voyage en Gumes.
 I. pag. 269.

<sup>(3)</sup> Valungham pag. 136.

aringlic, nella fabbricazione dei pauni con lane inglesi, e nella tintura delle stoffe (1).

Varii documenti e gli statuti di Amburgo del 1870 e di Lubeka del 1892, attestano che nol secolo XIII i porti settentrionali el occidentali della Francia erano froquentati dai navigatori del Baltico; e le franchigie che questi vi godevano furnon rinnovate più volte dopo il 1592, anche sotto Luigi XI e Carlo VIII. Altrettanto è comprovato rispetto ai navigatori del mare Germanico tato dai documenti medesimi, quanto da altri che riquarlano Brema ed I Paesi Bassi settentrionali e meridionali. Lo relazioni coll'Ingiliterra, a malgrado delle continue guerre fra i due regni, sono comprovate da molti atti della collezione di Rymer.

La navigazione del regno fa per lungo tempo tributaria agli stranieri, lquali davano a nolo o renderano le loro navi agli armatori francesi ed ai ro per le spedizioni guerresche; me documenti del secolo XIV el fanno sapere che anche in Francia si comincio a fabbricarne, e l'articolo 59 d'un ordinanza del 1570 prova ch'erasi introdotto di martellaro nei boschi gli alberi atti a far navi. I re occupronsi eizando di rendere la navigazione sicura contro i pirati; e in un'ordinanza del 1515 (rovinamo adottata come legge generale del regno una costituzione dell'imperatore Federico, del 1220, la quale aboliva il harbaro uso d'impapartoria; degli oggetti nautrigazi (3).

Rivolgendo ora lo squardo a ciò che l'industria dello città poteva offirire pel cambii, troviamo che, a malgrado dei pubblici mali e dell'imperizia del governo, avea fatto notevoli progressi. Non mi tratterrò a parlare dei grani, del sidro, dell'olio, dei vini, della lana, delle campa, delle quali quanto sopravanzava ai bisogni del paese, serviva all'asportazione e al cambio colle produzioni naturali o manafatte degli altri paesi (1). Ricordroi soltanto un tentativo d'introdurre nella Provenza la canna da zucchero, la qual industria arrebbe alla Provenza imporerita recato grande prosperità, poiché una libbra di zucchero vendevasi in quel tempo quarantacinque franchi della presente vendevasi in quel tempo quarantacinque franchi della presente

<sup>(1)</sup> Reoucit du Lou-re, 1. VIII. pag. 334; Taunité, Abrégé des annales du commerce d'Abbiville, pag. 9 e seg.

Santonics, Geschichte des Hauseat. Bund, 1. II. pag. 793.
 Recueil du Louvre, t. I. pag. 120; I. VII. pag. 233.

<sup>(1)</sup> Pasonorra pag. 115; Statut. Massil. ann. 1287 e 1293, ined,

NO I. — IL COMMERCIO AVANTI LA SCOPERTA DELL'AMERICA. 6
moneta (1). La fabbricazione delle tele, rilevante oggetto

asportazione, si mantenne attivissima come al cadere del secolo XIII; auzi alcune ordinanze dei re mirarono ad incorraggiarla de stendenta anche dore non era conocietta. Sullo socroio del secolo XV la famiglia Grain inventò a Caen il modo di rappresentare sulla tela diverse figure, creando così un oggetto di lusso (2).

Nel secolo XIII fabbricavansi in Provenza stoffe di cotone; la quale industria si estese alla Linguadoca, ed un'ordinanza del 1858 prova ch'erasi introdotta in Carcassona. La fabbrica delle stoffe di lana d'ogni specie continuò a prosperare ed esten-

dersi in tutto il regno (3).

Fitipo il Bello nel 1305 per consiglio dei deputati delle città più manofatturiere della Linguadoca probil di portar foori del regno nato le ianc che gli stranieri venivano a comperare per lavorarle, quanto le materie prime da itapere; probibicione resa legge generale del regno dall'articolo quinto dell'ordinanza del 1399, che regolava le fore della Sciempagna. I attute le nominate città l'arte di tingere col chermes era un'industria accessoria alla fabbricazione delle stafie (l'articolo delle stafie).

Le comunicazioni coll'Italia e l'emigrazione di molte famiglie delle repubbliche, ove conoseevasi il setificio, trasportaruno quest'industria in Francia. Se ne foce qualche tentativo nella Provensa, dove per altro peco crebbe nei secoli XIV e XV. Avignone si segnalò in questa specie di lavoro (3); nel secolo XIV anche la Sciampagna, e foruno mandate alcune stoffe dal re di Francia a Baizaet, insieme cel riscatto di alcuni signori francesi, fatti prigionieri a Nicopoli nel 1366 (6). In quel tempo

<sup>(1)</sup> FAURIS DR SAIRT-VISCRET, Annales encyclopédiques, 1818, 1. VI. pag. 235. 236 e 238.

<sup>(2)</sup> PROCECTE PRG. 49 e 415; UZZARO CAP. 61; MARLOT, Hist. Rementis, I. II. pag. 658; Recueit du Louvre, t. II. pag. 330; De La Rue, Essuis historiques sur Caen, t. II. pag. 345.

<sup>(3)</sup> Recueit du Louvre, t. II. pag. 114; t. V. pag. 105; t. VI. pag. 196. 364 e 472, t. I.X. pag. 662; t. X. pag. 231; Massevales, Rist. de Normandie, t. II. pag. 192; Dz ta Rcz, t. II. pag. 323; Recueil du Louvre, t. VI. pag. 683; t. VII. pag. 98; t. IX. pag. 271; t. XI. pag. 356.

<sup>(4)</sup> D. VAINSETTE t. IV. pag. (6) e 163; Reouell du Louvre, t. II. p. 309; Statut. Massil. ann. 1287, 1293, iued.; Paron t. II. pag. 356.

<sup>(5)</sup> FANDCCI I. III. pag. 180; PAPON, Hist. de Provence, t. II. pag. 409; D. VARSETTE I. X. pag. 519; FACAIS DE SAIST-VINCEST, pag. 239. (6) MALLOT I. II. pag. 684.

probabilmente fece Lione i primi saggi del setificio. I re estesero questa industria anche nelle città centrali della Francia, e specialmente in Tours ed in Vitré. Lo stoffe di seta costavano ben 3à franchi della presente moneta al braccio, e la seta, come i metalli preziosi, entrava nei presenti del principi (1).

La preparazione de cuoi fioriva in Marsiglia (2), e le pelli di aguello e le pelliccie erano oggetto di commercio cogli straieri. Dal re Reano tirono introdute nella Provenza le fabbriche del vetro (3). Nel secolo XV furono scoperte miniere d'argento, di rame, di pionbo e di ferro nel Nivernese, nella Borgogna, nel Maconese, nel Lionese, nel Forez, nel Couzerans e nella Normandia (4). Caen avea nome per la fabbricazione di coltelli e di anni d'ogni specie, nel cedevano ad cssa l'oliters, Tolosa e Rouen. Anche Parigi avera fabbriche di armi che pretendevansi migliori di quello di Germania (3).

Molte città erano nominate per saper hen filare l'oro, lavorare e cesellare l'argento, arte autichissima in Francia, che audò perfezionandosi e stendendosi; e molti regolamenti la risquardano (6).

Mano mano che il commercio si estendeva, sentivasi in necessità di foramez delle compagnie. Il governo dovvice altrest conoscore il bisogno di concedere privileri per alcune imprese; e n'offer l'esempio un'ordinanza del 1530, che ne confernava un'altra di san Luigi del 1229, la qual puresi riferiva ad atti anteriori dei conti di Artois. Pu riconosciuto eziandio che la solidarietà fra tutti i socii era un mezzo di aquitar credito, ond'è che l'articolo primo d'un'ordinanza del 1564 suppone questo diritto in pieno vigore.

L'articolo 54 dell'ordinanza del 4550 prova che non era allora generale il pregiudizio che allontana i nobili dal commercio;

<sup>(4)</sup> D. LOBISEAU 1. I. pag. 731; CATHALA COTURE, Hist. polit. ecol. et litt. du Quercy, t. I. pag. 325.

<sup>(2)</sup> FAURIS DE SAINT-VIRCENT, come sopra; Uzzano pag. 16.

<sup>(3)</sup> VILLEMEUVE, Hist. du roi Réné, t. III pag. 32; Fausis de Saint-Vin-Cent, pag. 262.

<sup>(4)</sup> Recuril du Louvre, 1. X. pag. 141.

<sup>(5)</sup> Idem, t. VII. pag. 744; t. IX. pag. 305 e t. X. pag. 44; Da La Rue, t. II. pag. 313. 324 e 328.

<sup>(6)</sup> Peconorri pag. 48. La Raccolta del Louvre ne contiene multissimi, ed il Ducange ne citò d'inediti, alla voce Perlα.

nº 1. — Il COMMERCIO AVANTI LA SCOPERTA DELL'AMERICA. 627

ma dalle ordinanze del 1530 e del 1536 era vietato a quelli che
amministravano la giustizia in nome del re.

Da terra la Francia aveva continue relazioni coi vicini; e se interrotte per le guerre, rispetto specialmente al Brabante ed alla Findra, non troviamo che le stesse difficoli incontrassero i mercatanti dei diversi paesi della Germania, posti lungo il confine della Francia; auzi ottennero grandi privilegi dalle ordinanze del 1997 e del 1499 (1), he mai cessarono di approfittarne.

La necessità di avvicinar i trafficani e I cambii, e di offrire luoghi di depotito ove biognava cambiare i merzi di trasporto, o ripostre, fece che s'instituiseero move fiere o si estendessero e o ripostre, fece che s'instituiseero move fiere o si estendessero ticolari dello città e delle provincie trovansi molti atti che servono da regolare le fiere già esistenti o da sittituro di unove. Lungo sarebbe citarne le date; per la storia del commercio e della legistatione basterà ricordare, che coll'articolo 19 d'ana legge dell' 8 margio 1572, il re dichiarà a lui solo spettare il diritto d'stituiri fiere e d'accordare le franchigie. Le più rilessuali erano galetti della Sciampogna (3), i cal regolamenti salgono al secolo XIV e XV, ma l'stituzione n'è di molto anteriore.

Non dobbismo dissimulare che questo commercio fu fino a Luigi XI esercitato da stranieri. La maggior parte dei porti francesi ricoveano navi assai più che non ne spedissero, e ad eccezione di pochi, que porti più che al commercio dei nazionali servivana di deposito aggli stranieri.

G'Italiani, da prima semplici avventarieri, non erano stati altro che mercialoli, ed avenao soppiantato gli Ebrei nel fire prestiti. In appresso, sotto il generico nome di Lombardi, poi dei diversi paesi e cui apparteserano, formanono cerporazioni che s'impossessarono del commercio mercè gl'immensi capitali, e le relazioni colle città più trafficani. I re avenao ni special modo favoreggiato gli stabilimensi degl' Italiani in Nimes. Ebbere essi facolià di frequentare le ficer della Sciampagna, di stabilimen elle città più trafficanti dell'interno, nei porti dell'Oceano, e d'avere dovunque lore torasse suite dei sensai nominati dal lore della composito por la considera della città più trafficanti dell'interno, nei porti dell'Oceano, e d'avere dovunque lore torasse suite dei sensai nominati dal lore.

<sup>(4)</sup> Raccolta del Lappenberg, pag. 187 e 226.

<sup>(2)</sup> Productit pag. 237 eag.; Recueil de Lower, L. L. pag. 326, 584 650 e 795; L. II. pag. 202 e 231; L. IV. pag. 140 e 668; L. V. pag. 239 e 480; V. VI. pag. 335, 477 e 558; L. VII. pag. 213; L. VII. pag. 213; L. V. pag. 335, 477 e 558; L. VIII. pag. 213; L. V. pag. 131, 131 e 445.

console che risedea in Nimes. Mercè le corrispondenze con tutte le parti del regno e colla loro patria, avevano di fatto il monopolio del commercio fraucese.

Le cose mutarono alcun poco all'entrare del secolo XV, nè dopo quel tempo trovas jiuè verun atto del governo in favore degl'inliani; mentre al contrario moltiplicaronsi le concessioni in favore dei Castigliani e di altri mercanti della pensiola spagnola, che stabili; onsi con grandi franchigie nella Santongia, alla Rocella, a Harfeur, a Rouen, a Cene, a Montrilliera, a Tolosa, a Carcassona, Besucaire, nella Borgogna, nel Quercy, nell'Agenois, nel Bigorre (1).

S'avvidero finalmente i Francesi che conveniva non lasciare a stranieri i guadagni d'un commercio, del quale essi erano in certo modo strumenti passivi. Questo grande cambiamento manifestosia particolaraente al tempo di Luigi XI, cui è dovata l'istitazione delle poste. Egli fece o perfezionò i regolamenti per la navigazione della Loira, che mettera una parte del regono in comunicazione coll'Oceano (3). Con non minore cura attese a promovere il commercio interno; al qual fine nel 1473 en el 1475 conchiuse trattato di ore d'Inghiltera; negli anni 4404, 1475 e 1485 rinnovò le antiche relazioni della Francia colle città anessetche; nel 1487 accordo franciège agli Aragonesi, e nel 1477 conchiuse trattato di commercio con Venezia (3); nulla trascurava per essere informato di quanto potesse migliorar e ampliar il commercio, e tracciò a' suoi successorì la via che molti batterono prosperamente.

Per la navigazione settentrionale ed occidentale il regno riceves tutte le produzioni auturali e manufatte dell'aghiltera, delle città del Baltico e di tutta l'Europa settentrionale, dei Paesi Bassi, e per questa via quelle dei pessi tedeschi con essi comunicanti per mezzo del Reno od in altro modo. Per la stessa marittina via entravano in Francia i prodotti della Spagna, del Portogallo e gran parte delle merci italiane od orientali, recate da Genovesi e più ancora da Veneziani. La Loira e la Seuna servivano principalmente ai introdurie nel centro, ed i loro

<sup>(1)</sup> Recueil du Louvr e, t. IX. pag. 106; t. XIII. pag. 209. (2) Garsier, Hist. de Fronce di Vely, t. XVIII. pag. 437 e 1. XIX.

pag. 21.
(3) Recueil du Louwre, t. XVI. pag. 197; t. XVII. pag. 555; 1. XVIII. pag. 160, 173 c. 325.

nº 1. — IL COMMERCIO AVANTI LA SCOPERTA DELL'AMERICA. 629 confluenti le spargevano nella Picardia, nella Sciampagna e nelle provincie orientali.

Pel Mediterraneo la Provenza e la Linguadoca riceveano le produzioni si della Signan orientale e dell'Italia, che dell'Arien, dell'Egitto e dell'Oriente. Il Rodano principalmente, quindi la Sonna e le vie di terra le spargevano nell'interno. È super lino aggiungere che le stesse vie servivano ad asportar i prodotti dell'Agricoltura e dell'industria.

Poche fabbriche e lavori grossolani per uso soltanto degli abi-tegali. tanti, consumavao in Ingbilterra piecola porzione delle materia tanti, consumavao in Ingbilterra piecola porzione delle materia prime: quantità maggiore ne asportavano gli stranieri, invece delle merci del loro paese o di altre parti d'Europa ed asiati-che. Le navi dell'Ingbilterra, occupata e coreggiare o da combattere nelle guerre quasi continue colla Francia e colla Fiandra, di rado erano adocerate nel commercio.

Grandissimo osiacolo ai progressi di questo furono i privilegi concesi agli stranieri. Nel 1505 una charte marchande ne concedette di estesissimi ai navigatori della Francia settentrionule ed occidentale, dell'Aquitania, della Linguadora, dela Protogallo, della Lombardia, della Toscana, dei Paesi Bassi, della Germania ecc. (1), Questi mercatanti perstanto, e certo anchei t Veneziani e Genovesi, ammessi in lugbillerra fino dal secolo XIII, avevano in realtà in una otto il commercio inglese, seblene in proporzioni diverse ed in ragione della maggiore o minor importanza della navigazione e dell'industria loro.

La carla or ora accemanta accordava loro varie franchigie, la regia proteione e particularmente il diritto di fir giudicare le liti tra loro da giudici della propria nazione, e quelle con forestieri, da giudici scelli a parti uguali fra quelli della nazione di ciascun Ittigante. Vero è che, da poche eccezioni in fuori, era loro vietato vendere a minuto gli oggetti protti; ma quasi sempre o elductavani di divieto o ne ottenevano dispensa per privilegi speciali. Questa carta fin rianovata più volte, particolarmente negli anni 1539, 1539, 1535, 1578 e la 157 (3); ma la necessità di queste rianovazioni, le revoche o le sospensioni che le averano precedute, provano quanto il governo fosse vatiliante.

Di ciò molte cause, e prima le guerre che non solo interrom-

<sup>(1)</sup> Parsue, Animadversions on the institutes of Coke, pag. 31.

<sup>(2)</sup> RYMER 1. II. parle tit. pvg. 4 e 76; 1. tV. parle tt. pvg. 54.

pevano ogni commercio coi paesi nemici, ma davano eziandio motivo a rivocare l'ospitalità ed i privilegi concessi ai mercatanti di que' paesi medesimi. Nè a ciò limitavansi i re d'inghilterra, ma spesso imponevano ai neutrali, se volevano conservare i proprii privilegi, di troncare ogni commercio col popolo ch'era in guerra col paese. Talvolta anche ingiungeasi come condizione di pace (1).

Non meno forte cagione era il contrasto dell'industria e del commercio nascente contro gli stranieri, i quali glà innanzi nel perfezionamento dei metodi e nell'economia della mano d'opera, estendendo il commercio a molti paesi e moltiplicando i mezzi di guadagno, potevano dare a miglior mercato che non i manufattori inglesi. I re, i signori e quanti possedevano ricchezze territoriali favorivano questi stranieri. I re ciò facevano per proprio vantaggio, poiché le maggiori entrate della corona erano i prodotti delle gabelle, e gli stranieri di buon grado vi si sottomettevano, potendo rifarsene largamente sul prezzo; e di fatto erano sempre in grado di fare anticipazioni, e di fornire, in caso di guerra, l'aiuto delle loro navi ; il che l'Inghilterra fece ordinariamente, durante specialmente il secolo XIV. I signori poi ed i proprietarii volontieri accoglievano uomini che comperavano ad alto prezzo le produzioni agricole e recavano loro oggetti di lusso. Soltanto nelle città gli stranieri erano esposti alla gelosia ed all'odio dei fabbricatori, degli operai e dei mercatanti ai quali, insieme coi mezzi di mettere in opera le materie prime, venivano tolli i vantaggi del commercio.

Principale asportazione dall'Inghilterra erano le lane, le quali più fine di tutte le altre d'Europa e a basso prezzo, erano assai ricercate. L'Inghilterra produceva altresi stagno che il commercio spargeva per tutta Europa e fin nell'Asia (2); piombo, ferro e carbon fossile, di cui i paesi vicini venivano a provedersi (5); ma i cavalli facevansi venire da aitri paesi (4).

Tra gran namero di documenti spesso oscuri e contraddittorii, che riferisconsi inoltre a costumanze antiche, non è agevole

<sup>(4)</sup> Rymen t. i. parte IV. pag. 33 e 39; 1, II. parte III. pag. 164, (2) Camades, Britannia, pag. 134.

<sup>(3)</sup> BRAND, History of Newcastle, t. 11. pag. 254.

<sup>(4)</sup> RYMER 1. I. parte IV. pag. 435; 1. 11. parte I. pag. 32 e parte IV. pag. 72. 94 e 132.

chiarire le norme che riguardavino l'asportaziono delle materie primo dell'Inghilterra; pare tuttavia venissero raccolle tutte in certe città, donde non potevano essere levale se non pagata una gabella. Forse questi usagazzini, o aimeno quelli dell'interno servivano ad una specie di monopolio, picche il parlamento nel 1328 e nel 1334 abregò, come contrarie alla ilibertà del commercio, le ordinane dalle quali erano stati sittuiti; nondimenn nel 1535 si mutò opinione, e furono con leggo fissate le città che doveano sevire di depositi (1).

A malgrado però dell'avvilimento, in cui la poea accorteza del governo e la concorrenza degli stannieri tieneva l'industria inglese, le fabbriche dei panni nell'Inghilterra andarono perferionandei, specialmente dopo che vomero a stabilirerisi gli operati di Lavanio, di Bruges e della Zelanda. Da documenti del 1388, 1855 e 1375 apprare che dall'Indulerra asportavansi stoffe di lana: ma nulla prora che vi l'abbricassero tele, g'll'ugici continuano a riceverie dalla Francia, dalla Bretagna e dalla Francia (3). Maggiori progressi pare vi facessero allar industria; tra cui il settificio (3). Non si sa in qual tempo venisse portato nell'Inghilterra; probabilimente però di sitiani; ecto il parlamento nel 4835 e 1482 probib lo seterio straniero per istanza del senioli del paese. Lo stesso divicto fa fatto nel 1465, nel 1482 e nel 1485, riguardo ai cappelli e ad altri oggetti, fino allora ferniti degli transieri.

L'asportazione delle laue e dello statue fu sottoposta a norme più fisse e meglio conformi ai bisogni. Non fu più permesso levare lane fiste e panni non follati. Gli stranieri non poterono più portar via il prezzo delle merci che avevano recate, se non comorenado altrettanto di prodotti lanciesi (4).

Alcuni navigatori inglesi, il eni commercio in paese stranicro cra lungo tempo consistito in pochi stabilimenti nella Fiandra, ne formarono alcuni sul Baltico, e specialmente in Danzica, dove recavano vini. Nel 4588 domandarono ivi, e dopo lunghi contrasti oftenene di stabiliri un banco e d'avere un capo di loro

<sup>(4)</sup> MACTHERSON 1, I. pag. 497, 509 e 546,

<sup>(2)</sup> RYMFR I. H. parie H. prg. 68, 457 e 467 e t. IV. perie H. pag. 455; Dixonos, Rerum Lovan, pag. 447; Macripisson I. I. pag. 613 e 614.

<sup>(3)</sup> Idem, t. III. parte IV. pag. 86 e 473; 1. IV. parte I. pag. 194 e parte II. pag. 19 e 88, parte IV. pag. 196; Valsingham pag. 323; Массицавов 1. I. pag. 614.

<sup>(4)</sup> Macriferson t. I pag. 613 e 614.

nazione. Varii atti degli anni 4591, 1598, 1599, 1401, 1404, 1426, 1457, mentre fanno prova della nomina dei capi di banchi, e delle difficoltà o dei dissapori nati a cagione del commercio, mostrano abbastanza di quanto momento si reputasse il conservarlo (4).

Ho altrove parlato delle relazioni dell'Inghilterra colla Norvegia e con altre parti della Scandinavia; altre prove ne abbiamo al principio del secolo XIV; ma i navigatori del Baltico pervennero ad escludere gl'inglesi dal commercio dei tre regni del Settentrione. Soltanto nel secolo XV, quando già manifestavasi la decadenza della lega, gl'inglesi allettati dalle franchigie offerte per eccitarli a lottare contro quelli della lega Anseatica . rannodarono le interrotte relazioni, e le andarono poi sempre estendendo (2).

L'interesse della navigazione, fino dal secolo XIII, suggerl il pensiero che diventò poi base del famoso atto al quale dicesi l'Inghilterra debitrice di parte della sua marittima potenza. Nel 4581 e nel 4590 furono fatte leggi che vietavano agl'Inglesi di asportare le mercanzie con altre navi che le nazionali, e prescriveano agli armatori di essere paghi d'un nolo moderato (5).

Non deve far maraviglia che, essenda stato il commercio inglese si lungo tempo in mano degli stranieri, trovinsi tra le loro leggi degli atti favorevoli a questi. Molti di fatto ne contengono le raccolte ufficiali , la maggior parte del secolo XV, relativi alla Francia, alla Bretagna, ai Paesi Bassi, alla Spagna, al Portogallo, Venezia, Genova, Pisa, Firenze.

La lega Anseatica godette per lungo tempo nell'Inghilterra grande favore, certo perchè il commercio di essa era meno di quello degli altri stranieri pregiudizievole all'industria locale. Agli Anseatici tornava di vantaggio l'asportare e mettere in pregio i prodotti dell'industria inglese, perchè consistendo gran parte del loro commercio col Settentrione nel recarvi panni, la concorrenza di quelli che fabbricavansi nell'Inghilterra offriva loro il mezzo di sottrarsi al monopolio delle fabbriche della Fiandra (4).

<sup>(4)</sup> Ruman I. III. parte II. pag. 194; pirte UI. pag. 201; pirte IV. pag. 66 \* 173; 1. IV. parte I. pag. 7. 22. 23. 26. 30. 67. (59 e 161; parte IV. p. 119; Schürz. Cronich. pag. 114.

<sup>(2)</sup> Rymen t. IV. parte I. pag. 125; t. V. parte II. pag. 23 e 26; parte IV. pag. t e 6.
(3) Macrisenson 1. I, pag. 592 e 602.

<sup>(4)</sup> Santonius, Urkundliche Geschichte ecc. ppg. 292.

Man mano che l'industria locale entrava in concorrenza cegli stranieri per la consumazione delle lane, e che d'altra parte l'aumentarsi delle fabbriche dei panni in tutta Europa rendeva muggiore il bisogno di questa materia prima, gli abilitati della campagna davan maggior cura ed attività all'aducazione delle greggie. In un atto del 1489 troviamo che il governo fu obbligato victare che i terreni artorii venissero cambiati in pascoli (1), ed anche il celebre Tommaso Moor che scrisse nel secolo XVI, parla contro quest'esus (2).

Il commercio interno aumento colla popolatione e la civiltà; seno policio di corporazione, lo inceppassero. La gelosia dei mencatanti nazionali, che volevano impedire lo spaccio delle merci aggii stranieri, levò spesso quercio e diele merci aggii stranieri, levò spesso quercio e diele ancio occasione da titi di volenza (3), si che davette intervenire il parlamento oli governo, sia per mantener l'ordine, si aper regolare l'istituzione e la celebrazione delle fiere (4). Pare che anche nel secolo XIV si formassero già nell'inglitterra la maggior parte degli oggetti che fabbricavansi nelle varie parti d'Europa, o che il commercio trarest dall'Asia e dall'Africa (3).

Poche notizie si hanno intorno al commercio della Secuia nei secoli XIV e XV, avendo dovulo le relazioni reciproche fra essa e l'Inghilterra essere turbate dalle guerre quasi continue (6). Quando le relazioni vennero tollerate o ristabilite, lu principal mira fa di regolare l'importazione e l'asportazione reciproca del produtti dell' agricoltura e dell' industria dei due paesi (7). Sulle coste della Socia pescavansi perle di qualità inferiore a quelle dell'Oriente, polchè era agdi orriccii probibite di mischiarle con queste, eccettuato nei lavori per le chiese (8). I porti di Socia remo frequentati diai mercatati non solo del l'

<sup>(4)</sup> MACPHESSON t. 1, pag. 712.

<sup>(2)</sup> Utopia, lib. l. (3) Valsingham pag. 233 e 537.

<sup>(4)</sup> Macranuson t. I. pag. 505 e 616.

<sup>(5)</sup> RYMER 1. III. parie II. pag. 494. parte III. pag. 438 e 439, parte IV. pag. 22, 26 e 473.

<sup>(6)</sup> Idem, t. II. parle III. pag. 129 e seg.

<sup>(7)</sup> Idem, t. III. parte I. pag. 477; parte III. pag. 449; Srow, Annales, pag. 549.

<sup>(8)</sup> Decarge, voc. Perlar; Macrierson 1. L. pag. 475 e 673; Rymen t. II. parle I. pag. 442 e parle III, pag. 99; Scotish Chron. t. II. pag. 450.

Baltico e dei Paesi Bassi, tratti dalla vicinanza, ma anche da

Nell'Irlanda le case continuarono come nel secolo XIII. Uno satuto di Amburgo del 1270 attesta che mercanti del Baltico vi andavano a procacciar lane. Continuavano s lavorarsi le stoffe cercatissime col nome di saic e anche tele, portate in Inghilterra (1).

L'industria el il comunercio, giù nel secolo AIII forenti nella parte meridionale de Pessi Bassi, aumentareno nei due sene parte meridionale de Pessi Bassi, aumentareno nei due sele parte meridionale de l'amentaren la comunitaren la comunitaren la comunitaren la comunitaren la comunitaren la comunitaren la comunitaria del distribuciona prospersano, protette dal principi e da franchigie municipi el chambigo munitaren la comunitaria del man specre d'indipendenza comunate, tanto che più d'una volta ne maguero somonose, d'a en l'indistria el il commercio non furono pegiudicato, ne rallentata l'attività. L'immenso credio dei mercatanti in breve riparava le poetile e apriva muove vie di gundagno, quando le guerre o le interne turbolenze ne chiudevano qualcuna.

I Finmminghi si segnalarono specialmente nella fabbrica dei pannilani, arte presso loro autichissima; le comunicazioni però coll'Oriente appresero loro nuovi metodi fino allora sconosciuti, specialmente il fare tappeti, in che non tardarono a paregiare e fors'anche a superare gli Asiatici. Nei secoli XIV e XV aggiunsero ambe stoffe e velluti di seth.

Molte città gareggiavano per raggiungene la perfezione e l'economia della mano d'opera. Per tutta Europa ne evuivano diffusi i lavori, e servivano con vantaggio ai cambii coll' Asia e coll'Africa (5). Bruges fabbricava i panni e velluti chen el Nettentrione erano oggetti di lasso (1); colà veolò trovata l'arte di lavorare il diamante (3). Gand contò fia quarantamia telai, c forniva saie, stofie d'ogui maniera e tappetti. Courtray contava seimila tessitori di panni, e Ipri quattromita, i quali ne falbiricavano di scarlatti (6). Unest' ultima città godiva fano.

- (1) Macrozason t I. pag. 652 e t, IV, parte I. pag. 474.
- (2) Glovil, De proprietatibus resum, citato dal Resprenseno, pag. 12.
- (3) PEGOLOTTI prg. 20, 100, 244 e seg.
- (4) Schnoenen, Observat. de luxu aulæ mogni Smek, regis Suceiæ et Norvegiæ (inter Nova acia soc. scient, Upsal.) 1. VIII. pag. 325.
  - (5) Retrestera pag. 38.
  - (6) Santa, Fluidria illustrata, 1 III. pag. 9, Guirciannini pag. 22 e 348;

655

Le fabbriche famminghe provedevansi di lane specialmente nell'Inghilterra; onde l'attività o la stagnazione dei lavori dipendeva dalla stato di paco o di guerra fra i due paesi. Gran parte avevano pure nel commercio le tele, i merletti, i cuoi, le armi ed altri strumenti di ferro e di rame.

La posizione di questo paese, intermedia e in certo modo stazione obbligata per la navigazione del Settentrione verso il mezzodi dell'Europa, in tempo d'arte nautica imperfetta, cecitò gli attivi mercatanti del Baltico a fondarvi dei banchi. Ottennero a questo fine varii pivilegi (6), e lungo tempo go-

SAEZ, Cronieg de D. Juan, 1. II spp. pag. 407; CAPMANY, Memorias, 1 III. cap: II pag. 444.

(4) BLASU, Stadt van Nederlandt, 1. IV, Staveren.

(2) MARCHART pag. 46; Divocos, Rerum Lovan, pag. 416; Annales, pag. 44; Grammars, Mechlin, pag. 42.

(3) Recueil du Louvre, 1 VI. pag. 174.

(4) Mayen fol. 43; Bezenin, Gallo-Flandria, prg. 513.

(5) RYMER I. III. pag. 482; DUCLINGE, VOC. Camelinum; GUIGHARDINI pag. 242; Recuel du Lonove, I. IX. pag. 536.

(6) Vedi la già citata raccolta del Lappenberg.

dettero giudici proprii. Anche gl'Italiani non tardarono a dirigere colà le loro navi. Si suole fissare verso il 1518 la prima comparsa di navi veneziane in Fiandra (1); ma alcunc tariffe più antiche non lasciano dubitare che le produzioni meridionali vi erano recate prima; pare certo che i Veneziani vi godevano speciali favori, e nel 1547 avevano un console a Bruges (2) che per quasi tutti i secoli XIV e XV, fu in certo modo unico centro del commercio straniero; un celebre annalista assicura che nel 1581 era frequentata da Inglesi, Scozzesi, Anseatici od Osterlingi, da Francesi, Navarresi, Biscagtini, Castigliani, Portoghesi, Aragonesi, Catalani, Genovesi, Fiorentini, Lucchesi, Milanesi, Veneziani e da più lontani ancora, i quali vi avevano banchi o residenza (3). Vuolsi pure che fino dal 4540 il conte di Fiandra vi avesse istituito una camera presso la quale i mercatanti potevano far assicurare le proprie mercanzie, pagando pochi danari per cento (4); ma fintanto che migliori indagini, sulle legislazioni nel medio evo abbiano dimostrato questo fatto, è permesso dubitare d'un'asserzione fatta nel secolo XVII, senza appoggio contemporaneo (5).

Bruges essendo tontana dal mare servivasi della città di Damme; e le tanffe di quel lempo provano quanti varii oggetti ri giun-gevano per questo mezzo. Gli storici notano che vi si erano forratai vasti depositi pei vini francesi, che l' Flamminghi andavano a proesceiare alla llocella, oltre che i navigatori delle coste occidentali della Francia ven en portavano in forza di privilegi, di cui l'uno era del 1531, che concederano loro di tenere magazzino e di spacciarli (6). Questo commercio essieva fino dal secolo XIII, come provano gli saltuti marittini di Amburgo del 1270, e di Lubeka del 1299, i quali dovevano servire di norma eni banchi che quello città avevano nella Fiandra.

<sup>(1)</sup> MARIN t. VII. pag. 48.

<sup>(2</sup> Metra pag. 67; RTMER t. III. parte I. pag. 9.

<sup>(3)</sup> METER pag. 48:

<sup>(4)</sup> Chronik van Flandren, cap. XL. pag. 462.

<sup>(3)</sup> In une carta di Guglielmo III, conir d'Olanda, del 1326 (Mieris I. II. pag. 393), leggiono beant de speter principe dell'àgravai di paper agil armatori le navi che prendeva a nols, nel caso che veniscre prece; ma in cio nu inscriptione che une conversione conocistira al dell'inte manno. Di creta, fill. AXN, III. 2 Locati sembara, fir. 18.3, 5, 6, ed arche Ill. XVIII, per con consistente del consistente del una fecciona con consistente del una fecciona con consistente emperimentali il contentale d'assistentation di una fecciona con resolutione prompiramentali il contentale d'assistentation.

<sup>(6)</sup> Chron. van Flandren, t 1. psg 510.

Ma nel secolo XV questo commercio decadde notabilimente e passó ad Anversa, ove fino dal secolo XIV cutranto, gl'in-glesi avevano magazino. La posizione di questa città quasi nel menzo delle dicinssette provincio che formano i Paesi Bassi, el ab bellezza del sao porto la rendevano opportunissima al conumercio. Da ciò ebbero origine tra le due città vante guerre, nello quali Anversa ebbe la superiorità. Una delle principali cagioni dell'anuento del consimercio marcitimo d'Anversa fu l'istiluzione dei mercatanti della confrateraita, che nel 186à abbandonareno Middelburgo Par Anversa. Un'ordinanza del 1898 fie fede dello stato fiorido di questa città, in favore della quale il duca Massimiliano fece un tratatto coll' loghilitera. In pochi sani fan-versa diventò centro del commercio de meridionali col Settentrione.

Tali spedizioni furono sovento turbate da corsari inglesi; ma nel 4560 le città di Gand, lpri e Bruges ottennero da Eduardo III d'Inghilterra, salvocondotto per le navi mercantili della Catalogna, della Castiglia e di Maiorea. Tuttavia pochi anni dipoi, due navi di merci perelose, spedite dai mercatanti di Barcellona e di Valenza nella Fiandra, furono prese da corsari baionesi, o condotte in un porto dell'Inghilterra.

Il marittimo commercio di queste città limitavasi generalmento alle relazioni nel Baltico e nell'Oceano, ne pare che in questi due secoli siansi dirette verso il Medierraneo; tuttavia le croniche nominano un certo Fiorenzo Berthaut, mercatante di Malines, arricebito con vaste specciaioni marittime, e che avea corrispondenza con Alessandria, col Cairio e con Damasco (2).

I Paesi Bassi settentrionali poca parte ebbero al commercio marittimo nei secoli XII e XIII; il paese mal popolato, forniva agli abitanti il bisognevole; ed il poco commercio che potevano avere coi Fiamminghi e coi Frisoni, incoraggiato da

Santto, Secreta fid, crucis, lib. II. parle IV. cap. 8.
 Analisi della memoria di Verhavva, pag. 12, nelle Memorie premiste dall'Accad. di Bruzelles nel 1777.

qualche privilegio dei principi (1), facevasi per fiumi : il loro stesso carattere pareva renderli poco atti al commercio marittimo. Nei primi anni del secolo XIV esisteva tra essi e l'Inghilterra (2) appena qualche relazione di lieve momento, e quasi solo relativa alla pesca. Ma le città marittime del Baltico legate colle provincie meridionali, non dovettero tardare ad accorgersi di quanto vantaggio potovano essere le relazioni colla parte settentrionale. Il più antico documento n'è il privilegio concesso nel 4527 alla città di Lubeka dal conte d'Olanda. Da tre trattati conchiusi nel 1357 appare che a puco a poco si andarono formando relazioni coll' Inghilterra. Allorchè il mare si fu aperto il passo del Marsdiep, e le grandi navi poterono risalire fino ad Amsterdam, il commercio di questa città che aveva cominciato ad essere favorito nel 1513 dal conte Guglielmo, prese grandissimo aumento. Furono moltiplicati i privilegi per attirarvi e favorire gli stranieri (5): e poichè le varie provincie che formarono in appresso la confederazione repubblicana, avevano allora signori diversi, vediamo perciò accordati dei privilegi nella contea d'Olanda a città possedute da principi vicini, come quelle dell'Over-Yssel, della Frisia orientale, ecc.

Anche i mercanti olandesi ottonero in ricambio privilegi in loro favore negi noni 1507, 1608, 1509, 1515. Negli anni 1537, 1608, 1509, 1515. Negli anni 1537, 1608, 1509, 1515. Negli anni 1539, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509, 1509,

L'unione delle città marittime dei Pacsi Bassi settentrionali colla lega anscatica fu nel secolo XV cagione d'una rilevante rivoluzione nel loro commercio. Non paglie dei vantaggi che

<sup>. (1)</sup> Missis, Groot Charterbock, I. I. pag 384.

<sup>(2)</sup> Breen t. H. pag 57 e parte HI. pag. 70.

<sup>(3)</sup> Mirris 1. II. pag. 442; RYMER t. II. parte III. pag. 468, 469 e 179.

<sup>(4)</sup> RYMER t. I. parle IV. pag. 95, 120, 140 e 145 e 1. II. parte t. pag. 57; Mirras 1, III. pag. 227 a 232.

<sup>(5)</sup> Hattan, book III. cap. 9.

loro procurava l'associazione col farle partecipi del privilegi che la lega godeva nella Norvegia, nella Svezia, nella Danimarca. e fin nella Livonia e nella Russia, ove però trafficavano soltanto col mezzo delle città del Baltico, le città più ragguardevoli dell'Olanda, della Frisia e della Zelanda, bramarono fare il commercio di prima mano. Messi quindi in non cale gli statuti della lega, giurati in una grave guerra che le città del Baltico ebbero contro Erico successore della grande Margherita nei tre regni del Settentrione, cessarono dal fare cansa conune con esse; e quel principe ne le ricompensò con grandi privilegi, dai quali fu moltissimo avvantaggiato il commercio e la navigazione loro. Divenute emule, anzi nemiche irreconcillabili delle altre città marittime della lega da cui eransi staccate, fecero in proprio nome molti trattati di commercio colla Danimarca, colla Svezia, colla Prussia e colla Livonia, poi anche colle stesse città del Baltico, gnando il reciproco Interesse obbligavale a sospendere gli odii (1). Anche l'Inghilterra, che mirava a soppiantare le città anseatiche nel commercio del Settentrione. si congiunse più strettamente colle olandesi, le quali ottennero varii privilegi in quel regno donde si estesero nella Scozia.

Che l'Olanda in quel tempo facesse commercio assai rilevanto nella Francia, un'ordinanza del 4861 ne fornisce la prova (2). Troviamo altresi in un atto del 4812 che gli Otandesi fino dal principio del secolo XV avevano relazioni commerciali con Spagna e Portogallo.

Le guerre di cui la l'aindra fu sorente teatre concorsero ad accrescere l'importanta del commercio dell'Olanda, la quale conservi sempre una prudente nentralità. Nel 1882, al tempo della lunga lotta dei Framminghi contro Massimiliano d'Austria, gil Olandeis seguinono la parte di questo principe, e per questo mezzo il loro commercio crebbe, mentre era interrotto quello dell'Écluse.

L'industria esercitavasi su varil oggetti, meno però che nei Paesi Bassi meridionali. Fino dal secolo XIII gli Olandesi venivano nell'Inghilterra a procacciar le lane, delle quali parte servivano pel Belgio, ma più ne veniva lavorata in Amsterdan;

Mierts I, IV. pag. 370; Denous t. III. parle I. pag. 486; Normerata, Privilegien van Amsterdam, pag. 53 e 54; Vanderlandschen hist.
 III. pag. 249; Kunt pag. 12.

<sup>(2)</sup> Recueil du Louvre, 1. XV. pag. 318.

la Zelanda forniva pannilani; Harlem tele fine e velluti, ricercati dagl'Italiani e dagli Spagnoli; ogni anno da dieci a dodicimila pezze di panno (1).

Le città della Svevia e principalmente Augusta ottennero nel

corner. 1320 il passeggio pel Tirolo, e nel 1529 per la Baviera. Un doromani cumento del 1388 attesta che i mercatanti passemo per Fusien
bene l'appueto, che divento imporio rilevante (2). Luoghi principali delle degane erano la Chiusa e Bolzano, celebre per le
sue fiere, frequentate dai mercatanti di Germania e d'Italia.
Una compagnia di Fiorentini aveva comperato dal signore di essa
il diritto esculsivo di tenerui un banco (3). Di là il commuercio si
diresse sopra Trento, per entrare nella Lombardia e giungere
quindi a Veneria.

Ma altre vie più dirette servivano al commercio dell'alta Italia coi paesi del Reno (4); una attraverso al lago Maggiore, l'altra a quello di Como. La prima cominciando a Locarno, dirigevasi verso il San Gotardo, la valle d'Ursera, il ponte del Diavolo, la valle della Reuss, il cantone d'Uri, di Altorf, il lago dei Quattrocantoni, l' Argovia fiuo al confluente dell'Aar, della Reuss e del Limmat; ove la strada si congiungeva ad un ramo di quella che veniva da Como. Questa dall'estremità settentrionale del lago volgeva verso Chiavenna, a poca distanza dalla quale giungeva una strada del Tirolo che metteva a questa parte della Svizzera in comunicazione con Bolzano, passando per Glurn, di cui i mercatanti della Lombardia frequentavano i mercati passando per l'Oberinn e per la valle dell'alta e della bassa Engadina. Da Chiavenna la strada recavasi a Coira, ove dividevasi in due: il ramo orientale seguiva il corso del Reno fino al lago di Costanza, e per la valle del fiume giungeva a Basilea: il ramo occidentale conduceva al lago di Wallenstadt, donde

attraversando la Linta, l'Obersee, il lago di Zurigo ed il Limmat andava a raggiuugere la stradà che partiva dal lago Mag-

giore, la quale pure conduceva a Basilea. Qui propriamente cominciava la navigazione del Reno, a cui nuova importanza (1) La già cittata memoria di Verbaven, e quella di Reiffenderg, coronata dall'accodemia di Bruxelles nel 1922 (finno molte curiose particolarità.

<sup>(2)</sup> STETTES, Geschichte der Reichstadt Angeburg, t. L. pag. 96. 97 e 100; HORMATES, Geschichte von Tyrol, t. II. pag. 279 e 280.

<sup>(3)</sup> Idem, Urkundenbuch, pag. 120 a 122. 382 e 383.

<sup>(4)</sup> Ho tolto la più parte delle indicazioni delle strade commerciali nell'interno della Germania, dall'opera di Hüllmann.

Nº 1. - IL COMMERCIO AVANTI LA SCOPERTA DELL'AMERICA. 644

aegiangeva la ricchezza agricola dei paesi che percorreva, Questa navigazione mondineano meletrar in oppositione due grandi interesà la cui lotta più non cessò: il primo cera quello del signori del haego i quell, avendo dominio su territorii assai divisti, nè potendo concepire i 'dea di un comune vantaggio, impocesno quasi arbitaraismente od ottenevano agevoluente dal capo dell'impero tasse di anvigazione, di magazzione, di rasporto e di condulta exclusiva delle uncreanzie, ed altri privilegi onerosì pie trafficanti; il secondo quello di questi ultimi che occavano tutti i mezzi di farli rivocare o modificare, e di etuderii (1).

Il conso del Reno superiore attraversava l'Alsazia, dovo Strasburgo era uno dei principali pundi internació del commercio colla Francia, le cui frontiere verso oriente altora poco si avanzavano. Strasburgo non essendo fabbricata veramente sul Reno, son godeva del diritto di magazino, si vantaggioso alle città che l'avevano; per altro i barcaioli, che v'abitavano avevano il il privilegio di traghettare le mercanzio che passavano pel suo territorio. Spira, che divenen ein appresso città commercianti di somma importanza, era luogo di emporio; e pare che gl'imperatori facessoro vi pagare divitto di trassisto (2).

La Mosella ch'entra nel Reno, conduceva ai paesi di Treveri, del Luxemburg, della Lorena, dei Tre Vescovadi e della Francia.

Francoforte poco distante dalla foce del Meno nel Reno, era centro del commercio di questa parte della Germania. Qualche scrittore del secolo XV per dare un'idea della prosperità di questa città e dell'affluenza dei mercanti, la chiama compendio del mondo (5). Nel 1350 fu accresciuto il numero delle sue tiere; concessioni non meno favorevoli le vennero fatte nel 1576, nel 1579, e nel 1429 vi si istitui un banco di cambio (1). Magonza, sebbeme posta sul Reno cel al confluente del Meno, era però eclissata da Francoforte. Al di sotto di Magonza era Colonia, il cui nome ci si fa inamoni in tutti i documenti relativi.

41

Schiur, Vol. V.

<sup>(1)</sup> Fischen, Geschichte des teutschen Handelt, t. L. pag. 475; Raumer, Geschichte der Hohenstaufen, t. V. cap. IV. sen. 7; Schwiz, Geschichte der Handelsschaft von Zurich, pag. 77.

<sup>(2)</sup> Privileg. aun. 1369, ap Dunont. Corps diplomat. t. II. parte I. pag. 70.
(3) Leures, Disquesitio de stapula Sexonesa, nº 501.

<sup>(4)</sup> Lunio, Reichs-Archiv, part. spec. cont. IV. pag. 556 e 618.

al commercio di quassi tutte le città della Germania, della Francia, del Paesi Bassi, dell'Inghilterra o del Stettentione. Questa città aveva diritto di magazzion, che divento fonte di grandi ricchezzo locali, mercè il successivi netremento del commercio cel il numero sempre crescente di speclizioni destinate a trasportare i prodotti della Germania ed a reservi in ricambio quelli del Paesi Bassi. Nesson carico poteva passare per Colonia senza che venisse pessato col pesi della città non el si generali divennero in Europa I pesi el e misure di Colonia. I mercanti stranieri non potevano fernarrità più di els estitumas, el la merci destinate a passar oltre dovevano essere trasportate dalle barche e dal barcalio della città.

Di là il commercio estendevasi per l'occidente ad Aquisgrana, a Maestrieht, a Liegi, a Dinan ed a tutte le città del Brabante, della Fiandra e dell'Artois.

Nei circoli di Svevia e di Bavicra molte città, tra le altre Norimberga ed Angusta, furono dall'Industria e dal commercio esterno sollevate ad altissimo grado.

Norimberga era stata alcun teupo sopravanata da Vurzburço; ma quando molte raguardevoli case di questa vi sàndarona a stabilire, aquistò superiorità (1). Nel secolo XV era quasi l'unice unporto di quanto la Germania ricevera o spediva, tanto che nno serittore di quel tempo la chiamb centro dell'Europa. Posta più a settentrione che nno Augusta, fio più tarda a stringere relazioni coll'italia, e probabilmente ebbero queste principio dal frequentare il grande mercato di zafferanio I Aquila. I mercanti di essa non tardarono ad essere ammessi in Venezia, dalta quel dicesi stabila tolto la legistasione (2).

Dal mezzodi il commercio s'avanzava verso grandi mercati della Lunbardia e dell'alta Italia: e l'imperatore Sigismondo avendo, come re d'Ungheria, guerra con Venezia, proibi al Tedeschi di frequentare altri mercati d'Italia, fuor Genova e Milano. Nella direzione tra mezcato le ponente imercatanti recavansi nel Virtemberghese, nel Badese, inoltravassi fino a Bastiles, a Solura, Berna, Neufchâtel, e valicando il Giura, frequentavano le fiore di Llonc, dove Norimberga godeva alcune

<sup>(1)</sup> Rorn, Geschichte von Nüremberg, 1. I. pag. 50.

<sup>(2)</sup> REGIONONT. Epist. ann. 1471; ROTH L. I. pag. 43; SCHOT, Comment. in Taciti annul. pag. 113. nota 9.

franchigie ed aveva un banco. Nella direzione di ponente il commercio passava per Rothenburgo sul Tauber, per Mosbach e per Heilbron sul Necker, quindi per Worms ed Haguenun giungeva a Strasburgo, e di là per Saarbruck a Metz ed a Verdun (1).

Tra ponente e settentriose i mercatonti recavansi a Francoforte sul Meno, parte per terra, porte sui funui, e per Magonza e Colonia batteva la via del commercio renano; il quale, probabilmente più antico che non quello del mezcodi, era di si grando rilievo e pei Tedeschi e pei paesi che lo facevano, che i magitarti di Norimberga avvaso nel Brabanto ettenuto franchigia do ogni gabella, in ricompensa di che mandavano ogni anno al governalore di Bruselles una spade (3).

Verso setteutrione il commercia facevasi per Bamberga, Cohurg ed Erfurt, per dove passavano tutte le mercanzie che da questa parte dovevano andare nella bassa Germania; da Erfurt continuava a Brunswick, a Brema, ad Amburgo ed a Lubeka (5).

Tra settentrione e l'evante i mercatanti passando per tind recavansi a Plusen e Chemnitt (A), e specialmente alle fiere della Sassonia, le quali tenevansi prima a Zeitz, e dopo grandi conteue con Halla farono trasportate a Lipsia (5). Non trascurati i suezzi di consusicazione che il Elba potera fornire colle coste marittine, inoltravanal verso la Prussia, passando per Golfitz e per Glogau, dove la navigazione dell'Otter offitto lo tesso varataggio, e passando per Posen giungevano nella parte occidentale della Polonia fino alla Vistola.

Verso levante i mercatanti della Svevia e della Franconia avevano frequentissime relazioni colla Boemia, colla Moravia.

Tra levanie e mezzodi il commercio collegavasi naturalmente con quello delle città sul lamubio, tra le quali Ratisbona e Vienna occupavano il primo posto. Queste sebbene in posizione di ricovere direttamento dall'Italia le merci asiatche, sonodimeno un documento del secolo XVI prova che di frequente ne riccvevano da Norimberga. Già abbiano reduto altrove che questa parte della Germania orientale aveva relazioni sassi vive colla

<sup>(</sup>i) Rorn t. I. pag. 109; Fiscuss t. II. pag. 494 e 505; Rorn t. I. p. 110; Hüllmann, t. I. pag. 338.

<sup>(2)</sup> Lüsus, Cod. germ. diplom. t. II. col. 1575.

<sup>(3)</sup> Dalazzo, Beitrage zur Geschichte der Herforter Hawdlung, pag. 4.

<sup>(4)</sup> ROTH 1. I. pag. 162.

<sup>(5)</sup> Heidenseien, Leipzigsche eronicke, pag. 65.

liuca commerciale del Reno. Varii documenti del secolo XIV fanno felle che queste continuarono, come altresi che I mercatanti delle città del Reno, della Mose e della Mosella frequentavano i nerrati dell'Austria, attraversata la quale spingevansi fino nell'Ungleria (1).

Verso mezzodi i trafficanti del Danubio recavansi a Venezia passando per Willack e Pettau, delle quali la prima già ricca per questo transito, diventò assai più dopo che nelle sue vicinanze si cominciò a lavorare una miniera. Ma questi mercatanti trovavansi in concorrenza con quelli di Norimberga e d'Augusta. Ratisbona pretendeva anzi ed ottenne per decreto del doge la preminenza sopra Norimberga. Nella parte d'oriente le città del Danubio, e Vienna (2) particolarmente, estesero il commercio nell'Ungheria, nè probabilmente abbandonarono del tutto le antiche relazioni coll'impero greco. L'Ungheria era in relazione con Venezia e serviva alle relazioni di questa col mar Nero per la via di terra. Ratisbona però era per questa parte del commercio orientale in meno fortunata posizione che Vienna, anzi pei provedimenti dei signori di questa città (5), Incontrò molti ostacoli. Dalla parte del settentrione le città del Danubio esercitavano commercio assai vivo nella Boemia e nella Slesia, dove vogliono essere particolarmente notate Praga e Breslavia, Abbiamo già veduto che Praga aveva relazione con quelle città . e forse per agevolare questo commercio Carlo IV aveva disegnato congiungere con un canale il Danubio colla Moldava . che attraversa Praga e gettasi nell'Elba, Breslavia aveva relazioni vivissime con Praga, per dove faceva passare le merci che spediva oltre, a Norimberga cioè ed a Francoforte sul Meno, poichè nn diploma di Carlo IV le accordava privilegio che le casse e balle spedite di là attraversassero Praga senza essere visitate (4). Altri documenti fanno fede altresl che i mercatanti di Breslavia recavansi verso il Danubio, e di là, seguendo la stessa via che quelli di Ratisbona e di Vienna, andavano a trafficare a Venezia. Pare perciò che gli abitanti di Vienna e dell'Austria

<sup>(1)</sup> Archiv für Geschichte, Statistik, aprile 1827; Rauch, Script. rernm Austriac, 1, III. pag. 20, 23 e 26; Hüllmann 1, 1, pag. 341,

<sup>(2)</sup> Chronia Presbit. Andrew, ap. Pax, Analesta, 1, tll. pag. 606; D.-c., ann. 1350, ap. Rauch pag. 24 e 26.

<sup>(3)</sup> Doc. ann. 1291 e 1356, ap. Gemeinra t. l. pag. 432 e 1, II. pag. 156; Doc. ann 1351, ap. Raton 1. III. pag. 23 e 74.

<sup>(4)</sup> Lüsse, Reichs Archiv, pag. 243.

nº 1. — IL COMMERCIO AVARTI LA SCOPERTA DELL'AMERICA. 643 în generale usassero ogni via, anche di fatto per impedire queste comunicazioni (4).

È probabile che Breslavia, se non immediatamente, almeno mediatamente facesse qualche commercio con Costantinopoli, al quale serviva d'internedio la città altre volte assai considerevole di Wissemburgo.

La vicinanza dell'Italia dovette presto introdurre nelle città di Germania qualche manufattura; e furono tratti colà molti lavoratori in seta di Lucca. In Augusta si fabbricavano panni e nel secolo XV trovavansi settemila tessitori. Questa città aveva nome per le sue gemme, per vetro e ner qii sneechi.

Ma celebrità maggiore e più universale aquistò Norimbega, per lavori d'orciberia, strumetto utensii d'ogni maniera, arnesi di legno e di metallo, fusione di campane e fabbrica il carta (3). L'industria destata dall'esempio dei Paesi Bassi meridionali si sviluppò assai sul Basso Reno, nella Vestfalia e nella Slesia. Crescevano pure i prodotti dell'agricoltura quanto più aumentavasi la popolazione incorraggiata dall'attivià delle manufatture. Con assai maggiore operosità e buon successo che non nei precedenti secoli si cavarono le miniere di metalli preziosi, cci quali, soltanto in molte occasioni potavansi procacciare le merei straniere (3).

All'incremento dell'industria o dell'agricoltura molto contribui l'accessione della maggior parte delle città per approfittare si delle guarentigie che la confederazione procurava a'suoi membri, si della mediazione delle città marittime per l'asportazione delle nercanzie, e si dei privilegi accordati come a città ansestiche.

Dovunque era possibile, come nella Sasonia e nella Vestfalia, furnos atabilite comunicazion il per aqua, non solo per congiungere i fumi tra loro con canali, ma anche per mettere in comunicazione il Baltico coll'Oceano. Lunchurgo congiunse l'Illmenau coll'Elba; questa nella Pomerania fu unita coll'oce; e lo Stecknitz nel Meclemburghees servi ad unita collo Trava. Nel secolo XV TOCker, l'Aller e il Weser furnon messi in comunicazione per mezzo di canali, e procurarono al Brunswick la navigazione fino a Brema ed all'Oceano (4).

<sup>(1)</sup> Docum. ann. 4367, ap. Koeckribz, cilato da Ilünnann t. I. pag. 364; Docum ann. 4387, ap. Lüne pag. 254 e seg.

<sup>(2)</sup> Cochtorus, Comment. ad Pompon. Melam, pag. 33.

<sup>(3)</sup> Fisches I. II. pag. 414.

<sup>(4)</sup> Santorius, Geschichte, t. 11. pog. 699.

Altrettanto nell'alta Germania, nell'Ungheria e nella Boemia. Essendo stato qualche volta interrotto da questa parte il commercio dalle turbolenne della Flandra o dalle discordie che alla fine del secolo XV naquero nella lega ansesties, per relazioni coll'Italia e la necessità di procurare le merel asiatiche da questa via, furnon altra cagione di crescer le interno comunicazioni nella Germania, e Norimberga diventò ancora meglio il centro del commercio (1).

La Polonia aveva grand'estensione, ma il commercio non cominciò a fiorirri se non verso il cadere del secolo XV, quando le più ragguardevoli città dell'ordine teutonico si posero sotto o la dicendenza. o la protezione del re di Polonia.

Nei peesi soggetti all'ordine teutonko che non erano in panizione da darsi alla navigazione, grandissimi progressi fece l'agricoltura incoraggiata dai principi (2). Per ciò che spetta alle città marittime, il loro commercio si confonde con quello della lega anesatica, di cui formavano parte.

I grani, la birra diventarono rilevante oggetto d'asportazione (5). È noto che l'ambra è sostanza propria di que 'paesi. L'ordine pertanto diede opera a farne fiorire il commercio, e le dispute insorte tra le città che potevano far questo commercio provano di quanto rilevo fosse diventato (1s).

La Visiola fia senza dubbio nella Polonia mezzo di comunicazione assai vantaggiaso, ma la rapidità sua, mentre impeditu di risalirlo agevolmenie, non permettera di valerseue se non per trasportare a Danziera i grani e le altre produzioni agricole. Stabilisal pertatos un commercio terrestre che per la corrispondenza colla Germania partiva da Banziera e giungera a Trenschin seguendo il corso del Wage, a Japendor varcando le gole della Jablonska, quindi a Breslavia, a Posen, a Gnesen, e s'arrestava a Thorn, che godera privilegio d'emportivilegio.

Anche le città del Danubie avanzavansi fino a Cracovia, abbandonando a Trenschia la via sopra detta e piegando tra settentrione e levante, recavansi di là a Lemberg, quindi a Kiof. Breslavia poi comunicava con Cracovia per due strade, delle quali l'una passava per Kalise. Idata per Opuelne e Tost; ma cra presso

<sup>(4)</sup> Frecuen t. II. pag. 432; Huenen, Essais sur les croisades, pag. 385.

<sup>(2)</sup> Idem, pag. 456; Ilezars pag. 491.

<sup>(3)</sup> RTMER 1. I. parte IV. pag. 170.

<sup>(4)</sup> Piscuen t. II. pag. 454.

forza abbandonare quest'ultima via, resa poco sicura dalle nimistà tra Breslavia e Cracovia, le quali ambedino facevano il commercio passando per Lemberg, e le ostilità che ne conseguivano furono cagione che Carlo IV desse con decreto facoltà a quelli di Breslavia di far rappresaglia contrio I Polaccii (d). In questo modo la Gernanaia manteneva l'antico commercio con Kiof, e per mezzo di questa città coi paesi occupati dai Tartari.

Al principio di quest'epoca la celebre lega Anseatica non era Lega suancora costituita quale nella seconda metà del secolo XIV e durante il XV. I mercatanti delle marittime città del Baltico, ciascuno serane di per sè, poi molti in società, e finalmente con trattati o per concessioni a pro delle loro città, avevano ottenuto molte franchigie nella Prussia, nella Polonia, sulle coste occidentali del Baltico, nella Norvegia, nella Svezia e nella Danimarca, Essi aveano cominciato dal chiedere per tolleranza di stabilire magazzini per le merci che recavano in ricambio delle produzioni locall, o per quelle che ricevevano, di lasciarvi qualche agente per custodirle, e di potersi fermare colle navi quando i ghiacci sospendevano la navigazione. Per glustizia o numnità chiesero anche di poter raccogliere gli avanzi delle loro navi naufragate. Non andò poi guari che fecero valere tali concessioni come diritti : e trassero a sè tutto il commercio del paesi dove erano stati ammessi. Nè incontrarono molta resistenza, anzi neppur bisogno ebbero d'usare scaltrimenti per evitare la diffidenza nei luoghi posseduti dai cavalieri Teutonici. Questi, guerrieri di professione, costretti a lottare contro i sudditi tuttora mezzo barbari e reluttanti all'introduzione del cristianesimo e della civiltà, avevano bisogno dei navigatori tedeschi sl per rendere sienre le proprie comunicazioni, si per procurare a se stessi i piaceri del lusso, e si per dare coll'asportazione qualche valore all'agricoltura che cercavano di promovere.

Lo stato più avanzato della civilità e della navigazione nei tre regni di Norregia, Svezia e Danimarca obbligava i Tedeschi ad usar ivi maggior prudenza. Essi adoperando, per farsi ivi padroni del commorcio, tutti i mezzi che può suggerire una pazienza capace di superare qualsiasi ostacolo, congiunta ad una destrezza che cludeva qualunque previdenza, ottennero quel successo che

<sup>(1)</sup> Lüxio, Reicht-Archiv, parte II, spec. cont. IV. 1, II. divis II. pag. 313 e 314.

presto o tardi premia la perseveranza sostenuta dall'amore del guadagno.

La Norvegia, nella vasta estensione delle sue coste da mezzodi a settentrione, offriva loro foreste immense, coniosa pesca, pelliccie, metalli, e presentava mezzi ili comunicazione colle Orcadi, colle isole Feroe e coll'Islanda, ad essa soggette. I porti di questo regno erano loro già da gran tempo aperti, e reciprocamente i Norvegi frequentavano quelli della bassa Sassonia, come fa fede un documento del 1188. Chiesero essi ed ottennero di ricuperare direttamente e senza ostacoli le loro navi naufragate, di fermarsi l'inverno a Bergheu e di avere ivi qualche magazzino di deposito. Questa città pel suo ottimo porto, nel quale potevano penetrare le più grosse navi fino alle mura, e per la sua posizione sulla costa occidentale della Norvegia, ad una distanza quasi uguale dalle due estremità del regno, già da gran tempo era divenuta assai popolata, la più commerciante ed uno dei maggiori mercati del Settentrione. Essi ottennero altresl affrancamento da molte gabelle che aggravavano gli abitanti (1). L'allettamento di una sicura e facile percezione delle tasse doganali, delle quali quegli accorti stranieri sapevano assai bene compensarsi con usure a spese del paese, induceva i re a concedere tutto che essi bramavano. I Tedeschi mirando ad un solo scopo, mentre l'attenzione dei re era distratta da moltiplici affari che non permetteva di prevedere l'inevitabile conseguenza delle loro concessioni, pervennero ad escludere dal commercio della Norvegia gl'Inglesi e gli Scozzesi, che da antico ne frequentavano i porti, ed a rovinare successivamente quello dei nazionali.

Anche la Svezia, sebbene offrisse minori vantaggi, poiché la Scania, si rinomata per la pesca, allora erane distaccata, possedeva foreste, metalli, e porti importantissimi (2).

Maggiori vantaggi offriva la Danimarca, alla quale varie fortunate e gloriose imprese avevano fornito il mezzo di estendere la signoria sull'Estouia, su parte della Curlandia, della Prussia e della Polonia, sull'istola di Rugen, sul Mekclemburghese e su altri paesi posti a mezzodi del Baltico. Ad essa era songetta la

<sup>(1)</sup> Torkelin, Diplom. Arna Magn. 1. It. pag. 114. Intorno a questo argomento possono vedersi molti atti curiosi raccolti dal Lappenberg, sulla fede di varii autori o tratti dagli archivi delle città anseatiche.

<sup>(2)</sup> GETER, Geschichte Schwedens, t. I. pag. 289.

Scania. Inngo le coste della quale facevansi grandi pesche, sorgente di ricchezze per la loro abbondanza, e di forza per la mottitudine dei marinai cui danno vita ed alimento. La Dauimarca, padrona del Sund e del Belt, sole vie di comunicazione tra l'Oceano ed il Baltico, poteva aprirli o chinderli, e porre con ciò ostacolo insuperabile all'ingrandimento del commercio delle città tedesche. Ma queste avevano ivi ottenuto, nello stesso tempo che nella Svezia e nella Norvegia, maggiori privilegi (1), che continuamente cercavano estendere coll'interpretazione delle vaghe clausole, destramente inserite nella compilazione di essi.

Ma non paglie d'avere con taut'arte e perseveranza aperto la fonte delle più ricche produzioni, vollero ancora le città anseatiche assicurarsene un'altra non meuo vantaggiosa, recando ai popoli mancanti d'industria tutto che potesse soddisfare ai loro bisogni, e destare in essi l'amore del lusso e dei prodotti degli altri paesi, ed avere ad un tempo l'esclusivo diritto di fornirneli. I Paesi Bassi offrivano alle città del Baltico i mezzi di raggiungere questo scopo. La parte settentrionale di quel paose, suettante all'impero germanico e che aveva conservato i costumi, le usanze, la lingua della bassa Sassonia, presentava pochi ostacoli; ma non trovavansi colà gli oggetti che più tornava conto a' que' navigatori introdurre nel Settentrione, nè v'erano mercati, dove vendere con maggior vantaggio quanto asportavano di là : condizioni riunite solo nei pacsi a mezzodi della Mosa e della Schelda, nelle provincie Vallone, nel Brabante e nella Fiandra. Quivi pertanto fino dal secolo XIII Amburgo e Lubeka avevano ottenuto privilegi e stabilito banchi con giurisdizione (2).

La posizione dell'Inghilterra, vicina ai Paesi Bassi ed alla Francia, le produzioni sue e specialmente quello della lana e dello stagno, il consumo ch'ivi facevasi di molte produzioni del Settentrione, che dai navigatori del Baltico soltanto vi potevano essere recate, dovevano eccitar questi a formarvi stabilimenti. Vi aveva inoltre tra essi e gli Inglesi legame d'origine e di lingua, poichè i primi conquistatori dell' Inghilterra crano usciti dalla Bassa Sassonia e dai paesi vicini. Abbiamo altrovo veduto che fino dal secolo XII alcani mercatanti, sotto nome di Teutonici o Tedeschi avevano ottenuto nell'Inghilterra varii privi-

<sup>(4)</sup> LAPPENBERG pag. 51, 52, 78, 91, 92, 96, 104, 108, 109 e 110.

<sup>(2)</sup> Vedi i cod ci di queste città nella Collection des lois maritimes, t. III.

legi (4); nel secolo XIII essi li fecero rinnovare, aggiunta la facoltà di formar corpo.

In Francia venivano a procacciar sale e vini, approdando al porto della Rocella, come prova uno statuto di Anburgo del 1270. Filippo II Bello, con privilegi del 1295 e del 1293 concedeva libero commercio agli abitanti delle città di Lubèta, di Amburgo, di Wishy e di Wismar, coi solo carico delle solite gabello (3); ma non v'avevano banchi come in Inghilterra e in Finadra.

Non pare che i navigatori del Baltico frequentassero i porti della Spagna e del Portogallo; ma non è dubbio che se ne procaeciassero le merci nei grandi mercati della Flandra.

Della prosperità delle prime città che in tal guisa s'imposessatono del commercio settentionale, e mostrarona glà ai potenti da conservare le proprie usurpazioni, facendole conferuare colla foraz delle arni, non che dall'amore e dalla speranza del guadagno fu destata una generale emulazione la tutte le città anche assai lontane dal Baltico, le quali incessantemente adoperavano ad affrancera il loro commercio dal doppio peso del feudalismo e dell'anarchia. Chiesero d'essere associate a quelle che averano cominicato con si felici asspicil, e glà all'entrare del secolo XIV era hell'e formata pel fatto una lega potente, dalla Schedda fin nella Livonia, quando un avenimento importantissimo offerse ad essa l'occasione di rivelare all'Europa l'esistenza d'una potenza di nuovo genere.

Man mano che gli abitanti della Norvegia e della Danimarca prendevano amore alle produzioni degli altri passe, doleransi di essere costretti a comperarle da venditori che non avevano concorrenti, e perciò soli arbitri del prezzo; di non poter procaccirarele da se atessi colla navigazione; di non poter mettere a profilio le copiose pesche che natura loro offriva, ne asportare con navi proprie le materie prime di cui gli altri pessi avevano bisogno. I popoli non solo ne facevano immentanza, ma tulvolta venivano ache ad alti di violenza. I narigatori decedini

<sup>(1)</sup> Il Lappeoberg, pag. 211, ha suscitato dubbii intorno al tempo del solo documento del secolo XII che accorda privilegi alle cuttà delle bassa Sassonia; ma ve n'ha altiri incontestabili del medesimo secolo, relativi ai privilegi coocessi agli abilanti di Colonis dai re d'Inglillerra.

<sup>(2)</sup> Questl documenti, che trovansi nella raccolta del Louvre, furono pubblicati dal Lappenberg pag. 468 e 474.

ninacciavano allora interrompere le relazioni, il che sarebbe stato rimedio peggiore del male, per lo stato delle cose. Il credito e le ricchezza lora facevano il resto; essendo sempre pronti ad offirire ai re, bisognosi di danaro, poco economi e spesso contraristi dai loro sudditi, anticipazioni delle gabelle imposte alloro navi; ed it re, pago del vantaggio presente e precario, faceva ggil pure causa comuno con essi contro l'inferesse delle città del regno; segrete liberalità procaeciavansi il volo del grandi, dei consiglieri dei principi, del deputati degli Stati; si che ogni tenativo di resistenza offiris loro occasione di nuovi vantaggi. Nel 1928 dopo uno di questi fatti i antigitari tederschi non limitaronsi soltanto a domandare conferma ed ampliamento dei loro privilegi nella Norregia, ma esigettero compensi, onde fu duopo rimettere la quistione all'arbitrio del re di Svezia (1).

Allorche tali mezzi non sortivano effetto, ed i re, aprendo gli occhi sulle funeste consequenze d'n monopolo esercitato nei loro Stati da stranieri che non dissimulavano la propria ambizione ed avidità, volerano abrogare le precedenti concessioni, coasiderandole come favori rivocabili da usurpazioni, o quando anche soltanto limitavansi a ricusarne di nuove, 1 redeschi ricervevano alle minaccie. Alla loro marineria era impossibile resisere, divenuta formidabile per l'estensione del boro commercio, mentre quella del paese era scenata nella stessa proporzione. Ernasi esfa fatti soprattuto terribili per la scaltra politico node averano preso parte alle frequenti discordie suscitate dai varii pretendenti diritti al trono.

Fino dal secolo XIII Lubeta, e pochi anni dipoi moto citti unite averano sostenuto guerre coutro la Norvegia e la Sersia, che contrastavano i privilegi ai quali vantavano diritto (3). Questi prosperi successi sobbene dessero coraggio ai Tedeschi, non seemavano però il malcoutento dei re ne del popoli; ma era facile prevedere che cosa potrebbero fare in appresso gli sforzi combinati d'una lega fra tutte le città alle quali tornava vanteggioso il conservare ed estendere un monopolio già radicato, allorchè animate tutte da un medesimo spirito, incoraggiate dallo precedenza fortunate, perferiosano continuamento

<sup>(1)</sup> LAPPERSERG pag. 126, 141, 153 e seg.

<sup>(2)</sup> Santontes, Geschichte, ecc. 1. 1, p.g. 139 a 141; Id. m, Uskundliche, ecc. pag. 55 e seg.

l'interna organizzazione coll'imitare reciprocamente le nue le buone istituzioni delle altre, unirebbero insieme tutte le proprie forze contro nemici divisi.

La Danimarca tentò per la prima abbattere la potenza commerciale si florida nel secolo XIV. Riunita alla propria corona la Scania, che nei primi anni del reguo aveva avuto la debolezza di vendere alla Svezia, cominciò dal restringere quanto più potè i privilegi che i Tedeschi godevano in quella provincia; ne ando guari che si offerse l'occasione di dare un colpo decisivo. Il re di Svezia aveva per la severità del suo governo destato del malcontento nell'isola di Gotland, e in breve Wisby dicde il segno della rivolta, della quale non crano forse senza colpa i Tedeschi che formavano ivi gran parte della popolazione. Il re non avendo un'armata pronta o abbastanza fedele per correre al riparo, invocò l'aiuto di Valdemaro suo alleato. Uno storico farebbe anzi credere che un trattato segreto fra i due re avesse promesso l'isola di Gotland a Valdemaro e che la rivolta fosse pretesto per dargliene il possesso (4). Egli presentossi con un esercito; la città dopo ostinata difesa fu nresa ed abbaudonata al saccheggio, nè i Tedeschi furono risparmiati più che i naturali. Le città colpite da questa disavventura, e Lubeka specialmente, risolvettero trarne vendetta, non solo per ottenere riparazione al danno, ma più ancora per isbigottire il re e chi fosse attentato d'imitarlo. Dichiararono pertanto a Valdemaro guerra, nella quale ebbero da principio la meglio; battuti in appresso, se ne vendicarono contro il generale, il cui delitto era di non essere stato fortunato, e furono costretti a chiedere nel 4362 la pace. Ma tra breve tornarono alle armi, indotti non solo dalla speranza di essere compensati dei danni del saccheggio di Wisby, ma anche da un nuovo avvenimento politico che minacciava il loro monopolio. Valdemaro dava l'unica figlia Margherita ad Aquino erede delle corone di Svezia e Norvegia, e le tre corone del Settentrione raccolte sul medesimo capo facevano travedere in un avvenire poco loutano, tutte le forze del Settentrione rivolte contra di loro, il mar Baltico quasi intieramente compreso entro i limiti d'una sola monarchia, ed essi privati del saldo appoggio che avevano fino allora trovato nella divisione di quegli Stati. Le città anseatiche pertanto si volsero ad autivenire il pericolo,

<sup>(1)</sup> Matter, Hist, de Danemor k, 1, 11, pag. 241,

e risolvettero for perire il principe. A questo fine eccitarono a ribellarsi i popoli della Svezia, cacciare dal trono il loro re per darlo ad Alberto di Meklemburgo. La fortuna abbandono Valdemaro, il quale tradito dai signori del regno fu costretto abbandonarlo per cercare alleati e soccorsi. Dai reggenti della Danimarca fu conchiusa una tregua favorevole alle città confederate, ed il re al ritorno dovette confermaria: ma quindi a poce l'alleanza sua col deposto re di Svezia forni pretesto alle città di tornare alle armi ; sebbene minacciate con decreti dell'iuipero, seguirono con audacia il loro disegno, ed in quell'occasione, in un'adunanza generale dei loro deputati in Colonia, compilato un atto di confederazione (1), che fu poi sempre considerato come base della anseatica, sessantasette città ad un tempo dichiararono guerra a Valdemaro. Le più deboli e lontane contribuirono sussidii; quelle che possedevano porti sul Baltico, sul mare del Nord e sul Zuidersee mandarono loro flotte contro la Danimarca. Gli Anseatici operarono con tauto accordo e misero in campo tante forze, che fecero conoscere al Settentrione maravigliato, che una nuova potenza sconosciuta fino allora era per trarne a sè la signoria, far tremare i re e disporre delle corone. Indarno Valdemaro scorgendo il pericolo, cercò venire a patti con alcune di esse; per la giurata

confederazione le offerie ne furono rigettate. Collegati coi duchi di Meklemburgo, coi conti di Holstein e coi nobili ribelli della Dantinarca, gli Anseatici miravano a spartire la moanchia danese tra sun ennici. Non chifederano aver parte alla conquista, ma franchigie si ampie, che il loro commercio avrebbe avuto tutti i vantuggi della guerra. Le flotte anseatiche devastarono la Zelauda, saccheggiarvono Copenaghen, il nigilor porto della Dantinarca, s'impadronirono d'Elencur e del lunghi pi di importanti. Ne umon terribili sosrero nelle coste della Norvegia (2), il cui re minacciato nella propria capitate, altro scampo non ebbe, che riconoscere per e di Svezia l'usurpatore d'un trono a cui egli stesso era chiamato dalla nascita, e confernare o destendere gli ampii privilegi degli Anseatici (5).

<sup>(4)</sup> Il Lappeuberg dimostrò che quest'atto fu sottoscritto il 47 novembre 1367; per errore dunque nel tomo Il della Collection des lois maritimes, pag. 437, è detto che fu compilato nel 1356.

<sup>(2)</sup> Docum. ap. Larranges pag. 695.

<sup>(3)</sup> Toures, Hist. Acres, parie IV. pag. 130 e 497; Larressess p. 699.

I reggenti della Danimarca, donde il re era stato costretto fregire un'altra volta, furono ridotti a chiedur pace, cui ottennero (1) col dare alla lega le fortezze della Scania ed i distretti che ne dipendevano, e col promettere di tener ivi gil Anesatici sicari da qualunque straniero assalto, e soprattuto di nona lasciar rientrare Valdemaro, se prima non avesse ruisi-cato queste conditioni; caso che questo re avesa obbicato non dovevano eleggere se non chi fosse di aggradimento alla lega, e ratificasse prima quanto era stato promesso.

Valdemaro necettó queste umiliasti condizioni; ampliò anu gil anichi privilegi che la Lega godera nei varii porti derrano; al che le fu sasicurato l'impero del mare del Nord e del Saltico. Ne era meno rispettata sul continente, dove le cità che ne formavano parte, mediatamente o immediatamente, erano-scupes ciure della sua efficace protezione per conservare la propria indipendenza ed il commerclo; dappertutto era essa accelta con concessioni e privilegia (2).

Così quella vasta Scandinavia che aveva altre volte fatto tremar l'Europa era conquista d'una lega di mercatanti stranieri: gli abitanti istavano alla conditione d'una colonia verno la metropoli. In Norvegia pare gli Ansestatici abbiano usato anche minori riguardi, tutto adoprando per mandar vuote lo speculzaioni e rovinare la fortuna di chiunque volesse gareggiare con essi. Gli abitanti soccombendo i una lotta diseguale, erano costretti prendere a prestito, ed a forza di prestiti divennero interamente dipendenti da essi, ne più navigavano se non per conto e con permissione di loro. Agli Ansestati ormai sodo maneava di diventare padroni in Berghen del quartieri più opportunal al commerche, e la miseria ognora erescente degli abitani indebitati ver loro, ne forni il mezzo.

Col nome di banco fondarono ivi una specie di città fortifcata ed indipendente dal re, che trasse a sè tutto il commercio della Norvegia, fin alla Lapponia ed alle isolo che dipendevano dal regno e lungo tutta la costa estesissima appena vi aveva un porto, una rada, dove i naturali potossero fare un commercio '

<sup>(1)</sup> Lastestrato pag. 783.
(2) Fin qui ho arguito per guida Sastontos, Urbanditehe Geschichte dei Ursprauge, stampato dopo la sua snorte per cura e con note ed aggiunte di Luprenberg. Continuerò ora a arguite lo stesso autore nell'opera intitolata Geschichte dei Hunstatischen Beudes.

imunciiato, il quale non torrassee vantaggioso al banco. Il commorcio del mar Baltico e delle coste settentrionali della Russia è il solo che gli Anseatei non trassero a se' direttamente, e che lasciarono esercitare dai Norvegi; ma parte del guadagni anche di questo tornara a loro pro, poiche gli oggetti che di la recavansi, se non fosser assorbiti dal consumo locale, venivano comperati dagli Anseatei e formavano parte delle asportazioni di cui eransi assicurato il monopolio. E nan mano che esso cresceva, conducerano a Berghen maggior numero d'impiegati, esercito sempre pronto a violenza contro gli abitanti ed i magistrati.

Gii Anseatici non istimarono prudente o necessario stabilire anche nella Seveia: un banco della stessa natura, perché re Alberto, che da loro avera riceruto il trono, era tutto a loro dedito; oltre a ciò eransi assicurato colà un particolare privilegio d'aquistare possessi in tutte le città; delle quali quasi le più importanti avevano lacicato occuprare metà e più dei possi del loro senato. In parecchie eransi formate delle comunità di Svedesi e di Tedeschi, sull'esempio di quella di Wisby, e per questo la Lega avera autorità preponderante dovunque le tornava utile, e per conseguenza disponera si della navigazione che del commercio nella Sveziei, ano meno che nella Novegia.

In Danimarca soli Anseatici aveano facoltà di comperare le produzioni del paese, e vendere si la di grosso che a minuto quanto colà recavano; essi soli potevano alzare sulle coste della Scania, trabacche e botteghe per la pesca e la vendita del pesce, ed impiegaryi quanti operai della propria pazione avessero bisogno. La loro pesca non era soggetta a gabella; per le altre non nagavano più tasse che i nazionali: non poteva loro essere impedita la navigazione del Sund e del Baltico, e senza ostacolo percorrevano le isole della Danimarca e la penisola del Giutland; nessun'altra nazione partecipava ai loro privilegi; per essi soli la dogana del Sund aveva delle escezioni. Per tal modo padroni assoluti del commercio si nella Norvegia che nella Svezia, in tempo che l'Europa tutta cattolica osservava rigorosamente le astinenze prescritte dalla Chiesa, è agevole immaginare quante ricchezze dovesse a loro apportare la sola pesca della Scania.

Le produzioni dei tre regni erano presso a poco della stessa natura, sebbene per certo in diversa proporzione; e consistevano in cnoi, pelli, pelliceie d'ugui sorta, burro, sego, olio di piece, aringlie, balene, zalío, estrame, resina, leguame da costratione, specialmente per la marina, cavalii, bestie coronato, eraros salata, ferro, ramo, ecc. che gli abitanti delle parti più extentrionati o quelli del poseo recavano ai mercati. In ricambio davasi sale, indispensabile a popolo cui principate nutrimento era il posee; grano, birra, vino, Idomonele, che, panni, stofie di seta, dreghe ed altre orientali, mobili, abiti, utensili d'ogni maniera.

Era duopo trovar modo di vendore gli oggetti che di là asportavansi, giacchè gli Anseatici non avevano fatto tanti sforzi pel loro consumo; e procacciarsi oggetti di cambio, poiche ne l'agricoltura nè l'industria degli Anseatici ne forniva a sufficienza. In generale le città marittime non rivolsero a quella parte le occupazioni dei loro abitanti, maggior vantaggio trovando nella navigazione. Appena alcune, appartenenti all'ordine teutonico ed alla Polonia, circondate da paesi agricoli, potevano asportare grani e le altre produzioni naturali del paese. Le città interne della Germania che formavano parte della Lega, fornivano bensi al commercio del Settentrione varie manifatture che venivano dai pavigatori del Baltico trasportate, ricevevano in ricambio le materie di cui avevano bisogno; ma non formava questo il grande movimento commerciale; l'Inghilterra ed i Paesi Bassi offrivano più vasto campo. Gli Anseatici non tardarono a scorgere di quanto vantaggio sarebbe il recarvi soli le produzioni del Settentrione, e asportarne quello di che il Settentrione aveva bisogno, per poterne fissar i prezzi. A ciò pertanto tennero rivolte le mire, e per quanto le circostanze lo permettevano, il conseguirono. In Inghilterra nessuna occasione lasciarono d'ampliare gli stabilimenti che i Tedeschi vi avevano già prima della formazione della grap Lega, e che erano diventati comuni a tutta la confederazione. Da ció frequenti contese tra essi e gli Inglesi, i quali pure miravano sempre a quel commercio attivo, di cui l'esempio della Lega faceva loro conoscere i vantaggi. Di mal grado sopportavano cho da stranieri fossero estorte franchigie a principi avidi o non curanti e poco accorti; lamentavansi che gli Anseatici con ogni modo cercassero eludere le gabelle, specialmente coll'aumentare astutamente poco a poco la capacità delle botti, e col pretendere ili pagare le tasse giusta il valore nominale della tariffa del 1505, a malgrado della grande variazione delle monete; che finalmente per estendere i privilegi usassero l'inganno di presentare come Ansentici, altri stranicti l'effettivo numero dei loro membri.

Nei contrasti che di frequente nascevano tra il re ed il popolo, la posizione degli Anseatici era assal scabrosa. Se il re era loro favorevole, il podestà, il Comune di Londra, le città trafficanti, il parlamento stesso sovente erano a loro contrarii; ponevansi in dubbio i loro privilegi; chiudevansi loro i porti; cambiavansi arbitrariamente i luoghi di magazzino; ingannavansi intorno alla qualità ed alla misura dei panni, che erano l'aggetto più importante delle loro asportazioni : negavasi loro d'introdurre nell'Inghilterra altre merci che di loro produzione, si che venivano ridotti quasi a venire colle navi cariche di nulla più che zavorra : tassavasi arbitrariamente il valore di ciò che recavano: erano tenuti mallevadori tutti di qualunque contravvenzione di uno solo fra essi; all'ispezione dei loro magazzini deputavansi Inglesi, ch'è quanto dire emuli o nemici. Ma nè gli atti del governo, nè le violenze del popolo li scoraggiavano, tanto ancora trovavano a guadagnare. Se altro mezzo non restasse, cedevano, aspettando più favorevole occasione per compensarsene. Spesso per punire gli Inglesi o costringerli ai trattati usavano ostilità contro le navi inglesi che trovavansi nei porti della Lega o degli alleati di essa; per alcnn tempo sospendevano le compere, si che i proprietarii trovandosi sopraccarichi di materie prime, ed i fabbricatori non potendo vendere i loro lavori, sollecitavano collo stesso ardore che la Lega il ristabilimento della concordia.

Più esigenti diventavano all Anseatici allorche vedevano che l'Inghilterra, avvolta in guerre civili o straniere, aveva bisogno di anticipazioni. Giunsero essi a farsi confermare il diritto d'avere in Londra un banco, retto da essi medesimi, e poco diverso per l'organizzazione da quello di Berghen. Furono anzi quasi in procinto di rinnovare nell' Inghilterra quanto avevano fatto in Danimarca al tempo dl Valdemaro III, poichè, non avendo il governo potnto o voluto reprimere le frequenti piraterie degli Inglesi contro gli Anseatici, questi ricorsero a severe rappresaglie; gl'Inglesi per vendicarsene distrussero il banco, ed in quel tumulto perirono molti Anseatici. La Lega allora interruppe ogni commercio coll'Inghilterra, chiuse il Baltico alle navi di essa; s'impossessò delle proprietà inglesi ove ne trovò; fece varii sbarchi devastando le città marittime, e costrinse l'Inghilterra

Schiar, Vol. V.

a chiedere, nel 1475, la pace per interposizione del dues di Borogona. Il mediatore accordò agl' Inglesi vari vantaggi che gli Anaestici sonta difficottà acconsentirono, scuri di compensarsene fra breve; ma dal loro canto ottenareo la conferna dei privilegi, la facottà di farti pubblicare e rendere esceutori in quanti porti volessero, la prolibizione ai giudici di attentarei, l'affencamento della giuristizione dell'ammirgiatio, la concessione di erigere case in molto città, l'accessione delle città di Londra a tali patti, l'inviobalità e l'indipendenza del loro banchi; la libera spedizione delle loro mercanzio, la facottà di spacciarle e la soppressione dei diffitti di matriagi.

Di tal fatta si mantenne il commercio della Lega nell'Ingbilterra quasi tutto il secolo XV; ma gl'Inglesi cominciavano ad asportare su navi proprie le produzioni naturali ed industriali.

I Paesi Bassi offrivano alla Lega vantaggi maggiori, ivi trovando si nei prodotti dell'industria fiamminga, si nei vasti magazzini cho le città d'Italia manteuevano sempre ben forniti, tutto ciò che bramavano i paesi del Settentrione, c ad un tempo un sicuro e facile spaccio delle produzioni di questi, e specialmente dell'occorrente alla marineria. Il loro banco di Bruges fu qualche tempo il più vantaggioso de'molti stabilimenti, ch'erano come tanti canali sempre aperti per versare in seno alla Lega le ricchezze dell' Europa. I conti di Fiandra avevano in certo modo colmato gli Anseatici di favori, e pari deferenza usarono con essi i duchi di Borgogna, quando padroni di que'paesi. Ma non sempre durò la concordia tra gli abitanti di Bruges e gli Anscatiei: le ricchezze avevano operato sugli uni e sugli altri il solito effetto, rendendoli altieri, sospettosi, irritabili. Prù volte nelle sedizioni si frequenti nella Fiandra, gli Anseatici dovettero patire ingiurie e danni, perché i loro privilegi emanavano da un principe contro il quale il paese ribellavasi; più volte anche gli Anseatici diedero motivo a risse e violenze, col cercare il mouopolio. La Lega offesa minacciava trasportare altrove il banco, e talvolta anche compl le minacce: sospendeva del tutto il commercio colla Fiandra, bloccava i porti, non comperava più panni, e questo produceva lo stesso effetto che nell'inghilterra; cioè rinnovazione ed accrescimento anche di privilegi.

Pure non valse mai tanto da escludere dai porti dell'Inghilterra e della Fiandra quelli che non appartenevano alla Lega, nè da arrogare a' suoi membri il diritto di comperare soli le merci asportare dal paese.

Valdemaro III aveva lasciato il trono alla celebre Margherita, che colla prudenza e coll'accortezza pervenne a riunire le tre corone della Scandinavia. A ragione dovevano gli Anseatici mal soffirire quest'unione, temendo che il capo della triplice monarchia, scorgendo le fuentet conseguenze del monopolio anseatico, opponesse ostacoli assai maggiori che tre re divisi; spesso nemici e gelosi gli uni degli altri. Essi pertanto non lascirono mezzo intentabo per sturbaro i disegni di Margherita.

Molte marittime città del Baltico unirono le loro flotte contre la regian, che assodiava Stocolum; e cieche per avidità e per odio, invitarono tatti i pirati ad assalire le navi di esas, incoraggiando i coll' offrire protezione ed asilo. Quel ladroni, divenuti, la appresso celebri col nome di Fittaliani, si sparsero per tatto il Baltico, portandovi la desolazione e talmente turbando la navigazione, che gli Ansentici medesimi furono costetti a chieder pace. Essa fe conchiusa di fatto nel 1595, e la Svezia congiunta agli altri due regni. Margherita li governò con prudenza; circondata da nemici e con amici mal sicuri, non fece agli Ansentici tatto quel male, per timore del quale avevano preso le armi; trattolli con riguardo, confermó i loro antichi privilegi, el unissi a loro per distruggere del tutto i pirati.

Erico succedutole senza ereditarne la prudenza, irritavasi dei raggiri incessanti degli Anseatici , e bramava affrancare il suo popolo da un giogo odioso: ma i provedimenti suoi furono mal consigliati e poco circospetti, onde inevitabile divenne la guerra.

La Lega non era più quale al tompo di Vaidemaro III; gli interessi non più così uniti; tra i collegati erano nate gelosie e nimistà; le città produttrici o date al commercio di terra avevano bensi trovato vantaggioso il servirisi delle marittimo per trasportare le loro mercanzie; ma que navigatori, al pari di tutti quelli che esercitano monopolio, vendevano caro i loro servigi, e quelli che dovevano valersem non vedevano dima occhio sorgere concorrenti che lasciassero sperare diminuiti i prezzi. Nella Lega alcune città godevano privilegi; alcune maritime non potevano andar oltre un punto fissato, e citò era eagione di malcontento; altre, e quelle dell'Olanda specialmento, aveano non lontana sperazaz di ottenere nei ter regni del Sett.

tentrione, speciali privilegi più vantaggiosi che non come membri della Lega; poiche le città del Baltico avevano per sè riservato i più rilevanti.

La maggior parte delle confederate che non avevano interesse directo ed immedita a conservare la navigazione esclusiva air porti del tre regni, laschrono le altre senza soccorso; e quasi la conservazione del privilegi di queste fosse per loro indifierente, le une ricusarono i sustidii dagli statuti della Lega imposti nel più espresso modo, le altre il fecero lungo tempo sapettare e il fornirono soltanto in parte: le città del Baltico insomma farono trattate con indifferenza e mala volonti da quelle che le avevano chiamate alleste e sorelle, finche il loro vantiggio lo richiese.

Erico fomentava queste dissensioni con scaltrezza, mentre impediva la pesca de' suoi avversarii sulle coste della Scania e nei porti a sè soggetti; mentre crigendo una fortezza diventava padrone del Sund con promesse e concessioni, incoraggiava gli Inglesi, che cominciavano a conoscere l'importanza del commercio marittimo; istigava le città dei Paesi Bassi a staccarsi dalle altre, e per questo mezzo suscitava a'suoi nemici concorrenti tanto più formidabili, dacchè la scissura tra i membri della Lega non solo distruggeva il prestigio unito a quel neme ed alle memorie del secolo XIV, ma suscitava cziandio inestinguibili odii, imprantati del carattere delle civili guerre, Preparayasi l'emancipazione del Settentrione col fargli conoscere che il monopolio era distrutto, che nuovi concorrenti offrirchbero un avvenire più propizio ai produttori ed ai consumatori, che tra non guari i nazionali potrebbero prender parte al commercio esterno.

Per buona ventura di Lubeka e de' snoi alleuti, Frico era poe annato da' suditi, e quais sempre in agerra cogranti vassili. bal loro canto le città confederate fomentavano questi gerni di discordia, e comunque abbandonate dalle alleate, poterono terminare con onore la guerra. Minaceiato d' una ribellione nella Sezaia, Frico nel 1435 piegossi a concoder loro gli antichi privilegi nella Danimarca e la pesca della Senaia; e per questa fiata ancora le città sfuggirono il perisolo, ma dovettero tollerare la concorrenza delle città del Passi Bassi, stacettesi dalla Lega e dagl'inglesi, si quali Erico non volle obbligarsi a chiudere i porti nà rivocare i privilegi.

I timori della Lega rinnovavansi quando per l'abdicazione di

Erico il trono di Danimarca fu dato a Cristoforo di Baviera, il quale pervenne a farsi pur riconoscere nella Svezia e nella Norvegia. Questi fin dal principio del regno lascio scorgere disposizioni poco favorevoli agli Anseatici; più volte anzi assali apertamente Lubeka, ch'era come la capitale della Lega, e quando mori, stava facendo nuovi apparecchi per avere soddisfazione dagli Auseatici (1). Nè paro che Cristiano I suo successore avesse abbandonato quel disegno, sebbene nei primi nove anni abbia lasciato alla Leca il commercio nella Danimarca con tutti i privilegi: e mentr'egli lottava contro Carlo Canutson, pretendente alla corona si della Svezia che della Norvegia, gli Anseatici abbracciando la parte ora dell'uno ora dell'altro, erano accarezzati da ambedue, e ricuperarono tutti i loro vantaggi nella Norvegia, fin ad escludere Inglesi e Olandesi. La gelosia dei re del Settentrione contro la Lega cra sibbene tenuta a freno dal timore di suscitarsi un nnovo nemico, ma non spenta, nascendo da cagione troppo giusta. Limitavansi a porre, ogniqualvolta polessero, impedimenti al commercio anseatico, aumentare le gabelle sulle importazioni, favorire in segreto gl' Inglesi e gli Olandesi, che nulla risparmiavano per soppiantare i loro competitori nella navigazione del marc del Nord e del Baltico. Tutto dunque presagiva la decadenza della Lega, che poi si compi nel seguente secolo.

La Russia, durante il secolo XIV e gran parte del XV, fu sotto senia il giogo dei Tartari: ma essi avavano lasciato la parte settentrionale del pases agli antichi signori, che ne divennero como vassalli. Novogorod continuò un rilevante commercio, e per lungo tempo ritrasse dalla Scandinavia le pellicce ed i prodotti della pesca. Anche per terra procacciavasi pellicce dalla Lapponia: erasi pure diretto all'Oriente verso il Volga ed i pessi tra questo fiume ed il monte t'ral fino al mar Bianco, stabilendovi banchi, escreticandovi una specie di dominio, e ritrenedone gran quantità di naturali produzioni, che servivano in parte a far cambiti oi trafficanti del Baltico.

In forza di trattati del secolo XIII e forse più antichi, i navigatori gottandesi e tedeschi stabiliti ia Wisby avevano ia Nowogorod un hanco: Verano stati a non dubitarne preceduti dai navigatori della Norvegia, della Svetia e della Danimarca; ma altorche essi cibero abbattuto o piuttosto reçato in propria

<sup>(1)</sup> CRASTZ, Davica, lib. VIII cop. 25.

mano II commercio di questo regno, non incontrarono più nella Rassia alcun concernetto. Di la asportavano gran, cera, niele, pelli, cuoi, pellicee, canape, legname da costrucioni, con copiosissimi guadagni, si per l'eccelleute qualità, si pel vilissimo prezzo, essendo scarso il consumo locale. In ricambio vi portavano ponni della Finadra e dell'inghilterra, e altri oggetti di lusso dai mercati dell' Oriente, e nulla risparmiavano per ispirarne ai Rassi il gusto ed assicurare a sè esclusivamente quel commercio. Non erano pagati sollanto colle materie prime sopra dette, ma arche con metalli, poiché da antichissimo scavavansi nella Russia mulicre di rame, d'oro e d'argento (1). Questo commercio crebbe assai più quando la Lega ebbe aquistato una specie di sovranità sul Baltico.

Stabilimento della stessa natura ebbero gli Anseatici a Plescof sulla Velika e fors'anche a Mosca, ma il più ragguardevole fu quello di Nowogorod, dove sotto l'autorità e la vigilanza dei magistrati nominati dalla Lega, trovavansi molti mercatanti, navigatori, commessi ed operai. Essa aveva giudicato necessario un governo severo per contenere uomini, la più parte avventurieri, turbolenti, avidi, in mezzo a popolo di costumi, di religione e di lingua assai diverso dai Tedeschi, il quale si per ispirito d'indipendenza, si per le proprie ricchezze era peco disposto a ricevere, almeno in modo diretto e per forza un giogo simile a quello che pesava sulla Norvegia, sulla Svezia e sulla Danimarca. A malgrado però di tutte le cautele, spesso la coacordia veniva turbata. Se gli Anscatiei accrescevano il prezzo delle loro mercanzie, o se fossero di cattiva qualità, il popolo passava dalle querele alle minaccie ed ai fatti : saccheggiava i banchi, ne maltrattava e talvolta uccideva i capi. Pochi mezzi gli Anseatici avevano di vendicarsene colla forza; minacciavano ritirarsi; se ne allontanavano anche per qualche tempo, e poco appresso dall'una parte i bisogni dei consumo e del lusso, dall'altra l'amore del guadagno ravvicinava gli animi, e ristabilivansi colla concordia le relazioni.

La navigazione fu il mezzo più consueto per questo commerclo; ma talvolta si fece anche per terra. È vero che un regolamento del banco di Nowogorod, compilato nel 4570, prota

<sup>(4)</sup> M. Poco lib. Itt. cap. 45; Herberstein, apud Rerum Moscoviticarum auctores varii, pag. 42 e seg.

che era proibito agli Ansentici servirsi delle vie terrestri (1), ma quest'era un atto di monopolio; onde essendo nate contese tra motte città della Prossia ed Ambrayo e Lubeka, che pretenderano esclusivo diritto di portar in Russia le merci dell'Occidente colle loro navi, tè città pressiano vi trasportavano i panni d'inguiliterra attraverso alla Polosia (2).

Il commercio degli Anscatici con Nowogorod durò con queste alternative di pacc e di contese sin quando Giovanni Wasllovitz, salito sul trono moscovita nel 4462, quasi intieramente riscosso il suo impero dal giogo dei Tartari, e preparatone la futura grandezza coll'abolire il costume di dividero la eredità del trono, volle anche renderlo florido per commercio e arti. Come gli altri principi del Settentrione vedeva con gelosia la preponderanza ed il monopolio che la Lega esercitava ne' suoi Stati, e temeva che Nowogorod, ordinata presso a poco come le città libere della Germania, colle quali aveva antiche e intime relazioni, non mirasse a farsi indipendente. Simili intenzioni lasciava travedere Plescof, salita pure ad un grado di opulenza e di civiltà che l'ignoranza dei Russi riputava prodigiosa. Lo ezar pertanto seppe destramente approfittare delle fazioni che dividevano Nowogorod per farsene padrone e cacciarne molti nobili, borghesi e negozianti potenti. Nel 1494, dubble voci sopra di una ribellione suscitata dagli Anseatici, li fece arrestar tutti, s'impossessò dei loro beni, ne rovinò il banco, e diede l'ultimo crollo al loro monopolio nella Russia.

Le coste del nar Nero, si celebri pel commercio delle repubbiche lialiane, e specialmente per gli stabilimenti de Genovci, non formavano ancora parte della Russia, nondimeno anche le province poste più verso estettorine partecipavano a quel commercio. Rubruquis attesta che alla metà del seolo XIII alcuni macretantul russi venivano a Soldaia a recarvi ermellino de altre pellicec preziose, e per certo anche varie produzioni agricole del loro paese, da cambiar con tele di cotone, drappi di seta o droghe; il fore evidentemente continuarono nei secoli XIV e XV. Kiof doveva essere il centro di questo commercio marittimo per mezo del Diuleper, sicome era del terrestre che i Tedeschi facevano colla Russia, nelle direzioni che abbiamo veduto nell'opoca precedente. Le relazioni di queste città con Now-

<sup>(1)</sup> LAPPENSERS pag. 279.

<sup>(2)</sup> Fiscate 1. 11. pag. 459.

gorod spiegano come le pellicce del Settentrione arrivavano fino al mar Nero, e le merci asiatiche fino al Baltico.

Ma il commercio della Russia scendeva al mar Nero anche pel Don e pei paesi attigui; e sebbene lo scopo degli Europei che la frequentavano fosse soltanto di recarsi ai mercati della Bukaria, e di là nella China, non avranno per certo trascurato di procacciarsi le produzioni della Russia settentrionale. Risalendo il Don fin dove esso più s'avvicina al Volga, trasportavano le barche fino a questo fiume, e potevano arrivare a Bolgar, come aveva fatto il padre di Marco Polo (4), per comunicare con Kasan e con Mosca, coi paesi cioè che ricchi già per se stessi di pellicce, altre ne ricevevano pel commercio dei Norvegi sulle coste del mar Bianco e nella Permia.

Uguali comodità offriva il Volga ai commercianti delle vicinanze del Caspio. Alcune iscrizioni dei secoli XIII e XIV, trovate fra le rovine di Bolgar, fanno fede che gli Arabi, cioè i Maomettani della Persia e dei paesi vicini, e gli Armeni vi avcvano stabilimenti (2).

La repubblica di Nowogorod aveva conosciuto l'importanza delle comunicazioni di questa parte della Russia coi paesi più trafficanti dell'Asia, e per questa via probabilmente ricevette le produzioni asiatiche, dopochè Cafa devastata dai Tartari alla fine del secole XIII, e le invasioni di questi conquistatori nel paesi più vicini al mar Nero, non le permisero più di mantenere relazioni commerciali da quella parte.

È nondimeno assai probabile che durante i secoli XIV e XV le asportazioni delle merci asiatiche pel Baltico, passando per Nowogorod, non fossero maggiori che nei precedenti secoli. In quel tempo il commercio dell'Europa meridionale colla Fiandra crebbe, e si stabili con regolarità, onde gli Anseatici poterono venirvi a prendere merci asiatiche pci paesi settentrionali, trovandone in maggior quantità e miglior mercato che a Nowogorod. Vuolsi ricordare di fatto che nè le leggi della confederazione, nè la corrispondenza delle varie città ond'era formata, nè i trattati di commercio, nè i documenti riguardanti le perdite o le catture di mercanzie anseatiche, parlano delle produzioni dell'Asia ve-

<sup>(1)</sup> Unerario d'Usudimare, presso GRABERC, Annali di geografia, 1. U. pag. 289; Vedi anche Notices des manuscrits, 1. XI. parte II. pag. 353; Milione lib. I cap. I.

<sup>(2)</sup> FORSTER, Voyage au Nord, t. I. pag. 67; RASMUSSEN pag. 8.

nute per Nowogord e la Russia; anti lasclano credere gji Anseatici non altro facessero, che protacciare le produzioni del passe, che formavano un oggetto di gran rillevo. Si potrebhero aggiungere prove più recenti. Nel 1935 tre delle città confederate mandarono nella Svezia per chiedere usa disimizuono delle gabelle, ond'erano aggravate le merennzie che portavano nella Russia. La loro domanda, della quale esiste copia negli archivi di Luhcka, enumera gli oggetti tassati; usa niun cenno di merci assistiche, en hell'ditto di Ciristina, che fece ragione alla loro domanda, sebbeno scenda a molte particolarità intorno alle diverse produzioni saportate dalla Russia (1).

In un'opera intorno al commercio di Arcangel, pubblicas il 1685; tutta a favore della Russia, si legge che quel porto ri-ceveva mercanzie orientali, e si cerca persuadera si principi della Pussia, corta lor votti el Iprocacciar-sele per la via della Russia, il che proverebbe che non lo fa-cevano prima. Ni si scorge inoltre che anche in quel tempo il commercio della Russia colla Persia, colla Turchia e colla China vaniva spesso interrotto; il che spiega perchè molti documenti attestino che gli Anseattio portavano nella Russia, anzi che ri-trarne stoffe saiatiche. Secondo un documento manoscritto del 460 i messi della Lega offirmo aromi al un principe russo, e secondo un altro del 1645, gli dichero broccati d'oro e diamanti: nella skraa di Novogorod leggiamo che gli Anseatti possono portare stoffe di seta soltanto in di grosso, lasciandone lo sancoi soli dibitanti del nesso.

Non è perciò a concludere che l'importazione delle merci astiche nella Russia, per la via del Caspio de la mar Nero, abbia cessato. Nel secolo XV, la Russia, liberata dal giogo dei Tartari, fece notevoli progressi nella civiltà; i principi adoperatazione delle produzioni naturali; aumentaronsi le ricebezze, ed in un paese, che la vicinanza dell'Asta dovven incliane al lusso, non si può dubitare sissi continuato ad introdurvi le merci orientali, non più per essere asportate per mezzo del Baltico, come quando la Prussia quasi barbara non sapera gustare i pia-ceri del lusso, ma per essere consumato nel paese. Ond'è che i

<sup>(1)</sup> Sartorius, nei Novi commenti soc. Gotting. t. Vt. parle tl. pag. 213 e seg.

viaggiatori del secolo XV ed alcuni scrittori del XVI (1) attestano che la Russia faceva commercio attivissimo pel Volga e il Caspio.

Le regioni ad oriente degli Ural, che ora appartengono alla Russia, erano allora conociute sotto il nome di Tratrais, incella, ma non straniera al commercio. Battevansi due strado, l'una merdionalo partiva dalla Bukaria (il altra fra oriente o mezadi, veniva dalla China. Alcuni mercatanti di diversi poesi, e specialmente Indiani, partiti dalla Bukaria attraversavano le steppe della Tartaria ed i monti Altai per recarsi ad un lago chiamnto Kitay da cui esco l'Oby; cioò que di Telestayo y Altein. Questi stranieri recavano varle specie di mercannie, tra cui perle e pietre presiose, che seambiavano con pellice. Alcuni abitanti di quel paese e della Russia recavansi invece a Samarkanda per venere cuoi o pellice (2).

Le regioni settentrionali, vicine a quelle ove recayansi le carvvane della Biakria, furnon di fatto semper rinomate per ricche pellicce; al tempo di Marco Polo non solo andavansi a cercare verso l'Oby superiore, ma percorrevasi anche il paese che le produceva; ed alle relazioni appunto formate da questo commercio andiano debitori di quanto ha detto questo viaggilator intorno al paese delle tenebre, dove la neve ed il gibiccio dobligavano a viaggilare sui traini, e dove le notti duravano sel mesi (3).

D'altra parte le tradizioni chinesi ci informano che fino di secolo IV i Chinesi avevano essos le loro relazioni fino al lego Baykal, all'Oby ed alle spiagge dell'Oceano (4). Nessuno igeora che le relazioni commerciali una volta stabilite, non cessano se grandi rivolgimenti non le rendano impossibili. Egil è dunge a credere che la conquista fatta dai Mongoli, sti di questo pase che della China, contribuisso a mantenere queste relazioni, rese più necessarie, al dire di Marco Polo, per l'enorme quantità di pellicce che consumavansi in Pekin.

<sup>(1)</sup> Barnaso, Viaggio alla Tana, cap. XII; Paolo Giovio, ap. Script. rer. Moscovit. pag. 419.

<sup>(2)</sup> M. Poto lib. III. cap. 43; Guagnin de Verrone, ap. Ramusio i. Il supp. pag. 66; Henneateun pag. 60; Claviso, pag. 494.

<sup>(3)</sup> M. Polo lib. Itl. cap. 44.

<sup>(4)</sup> ABELE RÉMUSAT, Nouv. Mêm. de l'Acad. des Inser. t. VIII. pag. 108; KLAFROTH, Tubleau de l'Asic, pag. 128.

llo terminato il quadro del commercio nei secoli XII e XIII Istituz. coll'esporre gli ostacoli al suo ampliarsi in Europa, ed i mezzi danti il per superarli; poche riflessioni mi restano riguardo ai secoli durante XIV e XV.

Parecchie delle difficoltà e degli ostacoli prodotti dall'imper-xivexy fezione della civiltà scomparvero man mano che i popoli, più illuminati che i governi intorno al loro meglio, comprendevano i vantaggi dell' industria e del commercio, e le ricchezze diffondevansi in tutte le classi della società. Ma siffatti miglioramenti furono lenti ed imperfetti. La circolazione e le relazioni erano tuttora impacciate da molti ordinamenti e gabelle operose; per tutto i mercatanti incontravano ancora dogane, pedaggi, magazzini, privilegi esclusivi di località; e ponevano opera ad elnderli coll'astuzia, ad affrancarsene con trattative, a chiedere ai governi che surrogassero leggi fisse alle arbitrarie. Sotto questo aspetto chi negherà che grandi vantaggi producessero nel Settentrione la grande confederazione Anscatica, e nella restante Europa le compagnie meno celebri e meno conosciute dei mercatanti italiani?

Altro grandissimo vantaggio recarono quelle compagnie in un tempo nel quale assai limitati crano i mezzi di comunicazione; poichè il comune vincolo, forniva modo d'istruirsi reciprocamente dello stato dell'Industria e del commercio in ciascun paese. Vero è che di clò valevansi il più sovente, a pro del loro monopolio, ma di più non era possibile ottenere quando non erano ancora conosciute le poste e la stampa, mercè delle quali nulla resta lungo tempo segreto.

All'ampliamento dell'industria contribuirono altre cause, le quali ebbero origine nell'Italia, dove il commercio erasi esteso da antichissimo. Tra i gravi mali onde le civili discordie affliggevano le repubbliche italiane, qualche non lieve compenso fu offerto alla civiltà. Vinta una fazione e cacciata dalla città, mentre i capi di essa portavano in terra straniera più acerbo l'odio contro gli avversarii, i loro compagni d'esilio vi recavano l'industria, unico bene di cui non si fosse potnto privarli. In siffatto modo nel secolo XIV Francia, Germania, Inghilterra divennero ricche accogliendo le famiglie proscritte di Lucca; più tardi un Medici, caeciato di Firenze, trasportò in Venezia parte delle sue ricchezze e molti de' suoi partigiani. Così le turbolenze della Fiandra, e gli esigli che ne vennero, concorsero ad introdurre l'industria fiamminga in altri paesi, e specialmente in Inghilterra.

L'estensione del commercio rendendo necessario moltiplicare gli siuti, dappertutto mandavanis fidtori, procecciavansi corrispondenti, formavansi compagnie. I giri di cambio e di banca s'andarono moltiplicando, e ricevettere grande miglioramento, quando si fin introdutto l'uso delle accettazioni (Ale, estoti i nome di ricambio o retrocambio, un mezro al portatore d'essere compensato seg di renisse rifutatio il pagamento (23).

Scorgendosi quanto fosse utile che i negozianti potessero facilmente unirsi e trattare insieme, fino dal 4504 in Francia eransi stabilite borse; come pure sensali ed agenti che servissero ad

avvicinare i compratori ai venditori (5).

Contro la pirateria abbiamo veduto quali provedimenti prendesero gli Stati. Altretanto fa fatte rispetto al diritto di coro; el cattura di mercanzie nemiche su navi amiche o neutrali, e quindi il diritto di vistia, cominuarono a formane il comune diritto; ma fu meglio delizio ciò ch'era interdetto al neutrali ; e rispetto alle rappressgile o rizosse furono peste norme che sono seguite auche al presente. Le legislazioni o le convaenioni almene di privilegi, abbitrono quell'avanzo di barbarie che ricusava ai naufrashi il diritto di raccollieri u loro avanzi.

Finalmente tutte le perdite alle quali i navigatori andavane esposit trovarono generale ripara nei contratti d'assicurazione. E poco probabile che si usassero in Finandra fino dal 1310, certo orano usa d'Italia alla fine del socolo XIV; ne fa fede un autore fiorentino che scriveva nel 1400 (d). Uno statuto di Genava, 2-meno del 1414, supono l'esistenza di usi intorno alle assicurazioni, affatto consimili alle leggi stabilite poco appresso in altre città, specialmente in Barcellona, dove fano dal 1435 fu fatta sa quest'i argomento un'ordinanza molto estesa. Verso il medesime tempo trovinne pure un'altra specie di assicurazione nel patto col quale il mandattria o commesso che avera fatto

<sup>(1)</sup> Documento del 1394, ap. Carmany, Memorias, t. It. pag. 282.

<sup>(2)</sup> Ordinanza del 1462, Recueil du Louvre, t. XV. pag. 614.

<sup>(3)</sup> Ibid. t. I. pag. 426; Charta ann. 4194, ap. Ricursovec, Contumier général de France, t. III. parte II. pag. 4003; Du Carez, voc. Corratoii, Seruales.

<sup>(4)</sup> Uzzano pag. 119; Registro di mercante, manoscr. della bibliot. Barberini, nº 848,

un contratto per conto d'nn altro ponevasi mallevadore dei rischii dell'ulteriore inviolabilità della persona colla quale aveva

trattato (1).

Nel corio dei secoll XIV e XV andarono pure perfezionandosi le legialazioni, e moltipilenadosi i tribunali speciali, si per le contestazioni commerciali in generale, si per quelle che riguardavano soltanto il diritto marititimo; furno disseste norme rebative alla visità delle navi dei ai mezzi d'impodire di caricarle di soverebia, ed in generale fu proveduto al buon ordine ed alla sicurezza della mavigazione.

La più notevole Istituzione è quella dei lazzaretti. Abbiano nell'epoca precedente vedato un antichissimo esempio di pre-cauzioni prese contro la diffissione della peste; le creciate dovettero dar luogo ad accrescercie. La terribile norte nera che desolò l'Europa nel 4538 fece viemeglio conoscere la necessità dei regolamenti santaria! (2); tuttivai a più antichi stabilimenti conosciuti sono quelli fatti in Milano mel 4574, 4385 e 4589; e rispetto al commercio unarittimo ed ai provedimenti contro la peste detta l'orientale, il lazzaretto più antico fu stabilito in Venezia nel 1484 (5).

PASTORET.

Nº 11. pag. 20.

Viaggio d'Ibn Batuta.

Comechè le opere tramandated da'goografi arabi sieno spegite dell'interesse che mace da presonali racconti, qualeuna ne ri-mane però degna d'attentione, non fost'altre pel modo di pensere e di vedere i soggetti medesimi, diversissimo fra essi e gli Europel. Principali per questo conto sono i viaggi di secieo lin Batta, i quali abbracciano tutte le contrade in paricobra modo appartenenti alla goografia arabe; adduenos singolarissimi esempi dell'ampia diffusione degli Arabi in Oriente, e portano il mortico nationale; sicchè lin Battata prò essere noverato fra juò

<sup>(4)</sup> Registro di mercante, manoscr. della bibliot. Barberini, nº 848.

<sup>(2)</sup> FANUCCI t. III, pag. 286.

<sup>(3)</sup> BECKMANN, Beytrage zur Geschichte der Erfindungen, t. V. pag. 351.

notabili viaggiatori. Sventuratamente l'unico ragguaglio delle sue molte peregrinazioni che si abbla, non è che l'estratto di an compendio; ond'è giustizia il supporre che l'originale doppiamente compendiate abbla perduto assai del suo pregio. Rapido o superficiali note sui luoghi più importanti, aridi cataloghi, enumerazione di tombe, occupano troppo spazio nel volume, e tuttavia questi viaggi sono di molta importanza, sia criticamente, sia sotto aspetto generale.

Abu Abd Mohammed ibn Abd Allah el-Lawati, noto sotto il nome di Ibn Batuta, lasciò Tanger sua patria per complere il pellegrinaggio nel 725 dell'egira (1524-5 d. C.). Viaggiando per pie intenzioni, sembra in particolar modo ansioso di scoprire chi era in conto di santo, vivo o morto che si fosse. Uno de' maggiori santi di Alessandria, al suo giungere colà, era il dotto e pio imam Boran Oddin el-Aarag, che aveva la facoltà di far miracoli. Quando Ibn Batuta andò un giorno a fargli visita, l'imam gli disse: « Veggo che ardete dal desiderio di visitare · paesi lontani: andrete a vedere mio fratello Farid Oddin nel-« l'India, e mio fratello Roko Oddin Ibn Zakaria nella Sindia, · ed anche mio fratello Barau Oddin nella China, presentate loro « i miei saluti ». Il nostro pellegrino rimase attonito a queste parole, e deliberò visitare quelle contrade; nè desistè dal proponimento chè non ebbe vedute le tre persone indicate e presentato loro i saluti dell'imam.

Percorso per alcun tempo le città del Delta, Ibn Batuta giunse al Cairo. Approposito del Nilo, egli fa una breve digressione che prova le sue cognizioni geografiche. « Il Nilo che scorre per questo paese, vince di gran lunga gli altri fiumi per dolcezza di aque, lunghezza di corso e utilità: è uno dei cinque gran fiumi del mondo, di cui gli altri sono l'Eufrate, il Tigri, il Siun, e il Gion. Avvene altri cinque che possono a questi essere paragonati, cioè il Sindia (l'Indo) chiamato il Pengiab o cinque fiumi: il Gange, cui gl'Indiani vanno in pellegrinaggio, e nel quale gettano le ceneri dei morti quando sono arsi, e dicono che scende dal paradiso: il fiume Jun (o Jumna), il fiume Athil (il Volga) nei deserti del Kiosciak, e il fiume Saro nella Tartaria, sulla cui sponda è la città di Khan Balikh (Pechino), e scorre da quel luogo a el-Kansa, c quindi alle città di Zaitun nella China. Il corso del Nilo è diretto da mezzogiorno a settentrione, al contrario di tutti gli altri fiumi. »

Dal Gáro ibn Batuta procedette attractero l'Egitto tino alle frontiere della Nubia, mi en turbolenze di quel passe non la sciandogli continuare verso mezogiorno, tornà già pai dicabbe andò a Gaza dose via le i special d'Abramo, Base de Nico de delle loro mogli. Tutte la persone dotte che incontro tenero per certo che quei patriarche i ce le noro mogli coli foso romo polte, no, dice il viaggiatore, v'ha che gl'infecial cui venga in posisor di contrardidere a notiait examesseri diggi anticisi e cou universalmente ricevute - Da Tiro, che trovò maravigiosamente forte e circondato da tre parti dall'aque, s'affetto dall'avalta d'interità di avolta di Tiberiade, che bramava particolarmente vedere; ma non vi trovò che sorgenti d'aque calde e vaste rovine.

Quelle sono più langamente descritte da cl-Haravi: «I bagni di Tiberiade » dice questo scrittore «merriglie del mondo, non sono giù quelli presso le porte della città dalla parte del lago, chè di simili a questi se ne possono vedere altrove; ma i maravigliosi sono in una valle all'oriente della città nominate el Isosaniya. La costruzione che gli abbraccia è di grande antichità e diessi opera di Salomone: consiste in un grand'edifini dalla cui facciata esce l'aqua. Questa scaturiva anticamente da dolicil loughi, losacuno dei quali era destinato alla cara di qual-che malattia; onde chiunque ne era affetto vi si lavava e guariva. Quest'aqua è assai calda, c purissima e dolicisima al guesto e all'odorato. Le sorgenti versano in un largo e bel serbatolo, in cui la gente va a bagarari. L'utilità di questi bagni è evidente, nè ci è avvenuto di vedere altrove sleuna cosa che sia lovo da paragonarsi, acho le Terme viche di Costantiponoli.

Il nostro viaggialore rivolse quindi al monte Libano, passando per lo fortezza dei Fodavia, o Ismailiah, Assassini. Il Libano è la montigna più fruttifera del mondo; abbonda di varie specie frutte, sorgenti d'aqua e ombrosì recessi, ed è coperta di celle di rozali. Da questo andò per Bablek a Damasco: sgrazita-mente il suo abbreviatore ci ha privati di un ragguaglio di quelle rinonante città: tuttavia gli aneddoti religiosi sono scrupolosamente conservati, tra cui il seguente è singolare. « Fuori di Damasco, sulla via del pellegrinaggio, havvi la Mosche ad priode tenuta in gran venerazione, e ove si conserva una pietra che porta l'imprenta del piede di Mose. In quella mosches si fano, preghiere in tempi di calamità. Jos stesso era presente nel 756 (1335), allorchi ès gente radunata pregnav d'escre libertà dalle (1335), allorchi ès gente radunata pregnav d'escre libertà dalle

peste, e la peste cessó quel medesimo giorno. Ventimila morivano ogni giorno in Damasco; mo presente ne erano morti giornalmente ventiquattromila: tuttavia dopo le preghiere la pete cessó. La mortalità qui accennata è meno credibilo che il miracolo: ma la pietra coll'impronta del piede merita qualche considerazione. Si suppone generalmente che i monumenti di questa sorta siano avanti di buddismo; ma è possibile, siano da attribuir a più remota antichità. L'impronta di un piede veduta da Erodoto presso il fiume Tira, era ascritta ad Ercole. Una simie nel Sellan o fra i Birmani, prendeva nome da Budda; in Damasco si credeva il piede di Mosè. La gran distanza fra le contrade nelle quali questa singolare specie di monamenti vena trovata, e la sua esistenza a Damasco, tendono ugualmente a provarne la grande antichità.

Lasciando Dausseo, Ibn Batuta pellegrino alla tomba del prefeta a Medina, e passò per la città di Meshed All, arricchita dello offerte dei pellegrini. «11 47 di rajab» dice il viaggiatore «arrivavano storpi dai pasci di Fars, Rum, Korasna e Irak, e si ragunavano in brigate da venti a trenta uomini ciascuma: tosto dopo il tramonto del Sole vengono posti sulla tomba di Ali; e parte pregando, parte recitando il corano, parte prostrati, aspettano la guariejono. »

Pare il nostro viaggiatore abbandonasse per questa volta il pensiero di visitare Medina. Andatosene a Bassora, fece il giro dell'Irak, trattato con onore, ricevendo dal principe danaro per le spese di viaggio per sè e compagni. L'instancabile musulmano « avendo in dicei giorni finito il giro dei distretti appartenenti al re d'Irak entrò in quelli d'Ispaan. Nè su questa città nè intorno a Sciraz che visitò le prime, non lasciò alcun particolare: confessa bensi che a visitar l'ultima null'altro il trasse se non la brama di vedere lo sceico Magd Oddin modello dei santi e taumaturgo. Era pure in Sciraz la tomba dell'imam Abu Abd Allah, il quale, secondo l'autore osserva, ha insegnata la strada dall'India alla montagna di Serendib, ed errò fra le montagne nell'isola di Seilan. Dal che dobbiamo forse inferire fosse il primo a mettere in credito quel pellegrinaggio fra i Maomettani. Mentre l'imam errava fra le montagne di Seilan, in compagnia forse di trenta fachiri, i suoi, tormentati dalla fame, si arrischiarono contro il suo consiglio ad uccidere un elefante e cibarsene. Quando tutti s'erano posti a dormire, gli elefanti vennero în frotla e, nunsatono uno, lo misoro a morte; s'acevatarono poscia allo secio, e odoratolo andriesso, ona gli fecero alrun male: nati uno di cesi, textolo di torra colla probocide, lo porti al alcune case dave pianamente lo depose e se al'andò. Questo fo che lo secico fosse grandemente onorato dagli ablimati di Seilan. Ibu Batuta passò quindi a Bagdad, la quale, sebbeno avesse poco prima pattili molti danni, era aucora di gruddissima importanza. Di là visitò Tchrix, viaggiò fra i Curdi, e poi diresse il corso verso Medina e la Mecca, dore soggierno fer anni.

Dalla Merca quell'ardito viaggiatore si pose in cammino col mercatanti che andavano all'Iemen; dove visitate le città principali, passo da Aden a Zaila porto dell'Abissinia: Città dei Berberi, popolo del Sudan, della setta Safia. Il loro paese è un deserto di due mesi di cammino. La prima parte si chiama Zaila, l'altra Makdashu, . Onesta è la Magadocia dei Portoghesi, Il. popolo cibasi di carne di camello e di pesci: onde il paese è insopportabile pel fetore del pesce e del sangue del camelli scannati nelle strade. A Magadocia, a quindici giorni di navigazione da Zaila, pare fosse abbondanza di cibi delicati; però il nostro autore parla con compiacenza d'Eikushan o fricassea, delle piantaggini bollite nel latte fresco, del cedro confettato, dei baccelli di penc e del zenzevero verde : ghiottornie che non si toccavano tinché non si crano moderati col riso gli stiunoli della fame. « Gli abitanti di Makdashu sono assai corputenti e gran mangiatori; uno di essi logora quanto basterebbe ad una brigata. .

Da Makdashu proceleva per mare al paece degli Zonug (Zingi, o abitanti del Zanguelar), e di ib all'isola di Mombosa, o abitanti del Zanguelar), e di ib all'isola di Mombosa, o Mombas, donde toranndo a Kufere sulla costa del Zanug, fece evela per Zafer, e ultima città dell'Itemen, situata sulla spiaggia del mare indiano e che trevò smilcia sebbene assali frequentata, e el plena di mosche per la gran quantità di pesce e di datteri esposti in sul mercato. Qui si pascono pure il bestiamo e le gregge col pesce, usanza dall'astore in nessun altro luogo riscontrata. Da Zafar si s-sportavano cavalli per l'India, e can un buon vento si faceva il tragitto in un mese: cosa che oggidi richiederebbe appena dieci giorni. Mezza giornata di là di Zafar trovò la città di el-kafa nelle cui viciname renno magnifici giardini in tutta la pumpa della vegetazione indiana, e si vedeva il bette avvinicchiara intenso al trono dell'abbro del

cocco. Procedendo lungo la costa arabica verso Ammàn o Onana, vido per la prima volta a Hasik Palbero dell'incenso, dalla cui cortercia scarificata geue un umore simile al latte, che in breve indurisce e prende il nome di lobim o incenso. Le case eran costrutte con ossi di pesci e coperte con pelli di camelli. Nelle città dell'Oman mangiavasi dell'asino domestico e vendevasi nelle strade come cibo permosso.

Lasciando l' Arabia, il nostro viaggiatore passò a Ormus, città sulla spiaggia del mare, «rimpetto a cui v'ha la nuova Hormuz, Isola la cul capitale vien chiamata Harauna ». Quindi appare che l'isola chiamata Organa dagli antichi ricevette una colonia da Ormas o Armozeia e venne per gradi a cambiar nome. Qui Ibn Batuta vide la più strana cosa che mai : la tesla dl un pesce e che poteva paragonarsi ad una collina; gli occhi come due porte, sicche la gente avrebbe potuto entrare dall'uno e uscire dall'altro ». Esagerazione appena da paragonarsi con quella dei Greci guidati da Nearco, i quali, verso il finire della loro navigazione nel golfo Persico, ebbero l'opportunità di misurare una balena rimasta sul lido presso Mesambria, forse sulle subbie alla punta di Robilla. Aveva cinquanta cubiti di lunghezza, la pelle grossa d'un cubito, piena di conchiglie e di alghe, ed era attorniata da delfini più grossi di quelli che si vedono nel Mediterraneo. Dalle relazioni degli antichi scrittori parrebbe che la balena altre volte visitasse frequentemente il golfo Persico.

Parteudo da Ormus, his Batuta passò qualche tempo nella previonica persiano di Fars, e vide pescar le perle; quinti da Sinfi, uno dei Pincipati porti mercantili del golfo Persico, andò a Babreim, doba e case sono spesso schiacciate talla subbia del deserto; e disso a todori, dove i datteri così abbundano da ersere il principal nutrimento del besiatane. Poco dopo intraprese il secondo suo pellegrinaggio alla Mecca o vi giunse nel 755 dell'egira (1525), tre anni dopo la prima visita.

Compiuo il pellegrinaggio, Iba Batuta si pose nuovamente in cammino per Judda, coll'Intenzione di passare per maro dal l'Ieunea all'India; ma i venti contrarii lo respinsero ad un porte chiamato Rea Ducari; e siccome sembra che per lui fosse indifferente l'andare da una parte o dall'altra, si uni ad alcuni. Arabii Beduini, e passato un deserto pieno di struzzi e di ga-zelle, giusuen rell'alta De Etito, e successivamente al Cairo. Bijo-

satosi alcuni giorni, si avviò verso la Siria, Gerusalemme, Tripoli, poi ner mare al paese di Rum e al distretto della Natolia.

Fra i Turcomanni nella Natolia sembra esistesse una forma di antica ospitalità che il viaggiator moro non comprese; poichè un'usanza qual è la seguente non è verosimile che nascesse in Oriente da un'associazione volontaria. « In tutto le città turcomanne » egli narra « esiste una confraternità di giovani, uno dei quali è particolarmente chiamato mio fratello. Non v'ha gente che più di loro sia cortese verso gli stranieri, con maggior sollecitudine li sovvenga di alimenti e delle altre cose necessarie, e sia più nemica de'soprusi. La persona chiamata il fratello è presidente, attorno al quale si raccolgono individui che hanno una medesima occupazione, od anche stranieri privi di amici. Costui, tosto eletto, fabbrica una cella e vi mette un cavallo, una sella e tutto il bisognevole; è scrvizievole verso i cumpagni, e la sera si radunano tutti, portando quanto hanno potnto raccogliere ad uso della cella. Se sopraggiunga uno straniero, di buona voglia lo mantengono finchè non lasci il paese. I soci chiamansi i giovani, e il presidente, frutello ». Ibn Batuta in Natolia provò la cortesia di questa società. Un uomo gli si presentò per invitare lui e i suoi compagni ad un banchetto: ed egli si maravigliò che uno il quale pareva si povero, pensasse a convitare tanta gente; ma venne informato che costui era della confraternità di dugento mercatanti da seta, i quali avevano una cella loro propria; ond'egli consentl, e fu testimonio della rara loro amorevolezza e liberalità. A simili banchetti egli intervenne poi frequente fra i Turcomanni. Una volta entrando in mua città si trovò improvisamente attorniato da molte persone che diedero di piglio alle redini del suo cavallo, con non poco suo spayento; ma uno di loro che sapeva di arabo, fattosegli danpresso, gli disse com'essi appartenevano alla Società dei Giovani, e contendevano fra loro nel comune desiderio di convitarlo. Allora conobbesi in mani amiche: i giovani gettarono le sorti, e Ibn Batuta co'suoi compagni avviossi alla cella dei vincitori.

Visitando tutte le principali città della Natolia o Asia minore, pervanne a Ezzerum. Quivi il re gli domandò se avesse mai veduto alcuna pietra caduta dal ciclo; e rispondendo egli di no, il re soggiunse esservene cadota una nelle vicinanze della città, ed ordinò fosse arrecata. Era di una sostanza nera, lucente e durissima, resistente al martello, e del peso di piò d'un ta-

lento. Ne questa è la sola menzione di peroliti che s'incontri negli scrittori arabi. Essi parlano di nua pioggia di sassi nell'Africa propria, la quale uccise tutti coloro che ne furono colpiti : e che un giorno fu recato al califfo Motawekkel un sasso caduto dall'aria nel Tabaristan, del peso di 810 rott (620 libbre da 16 once). Il rumore che fece cadendo fu udito tutto intorno alla distanza di quattro parasanghe, e il sasso penetrò nel terreno sino alla profondità di cinque cubiti. Citano altri casi di simile natura, e le osservazioni moderne non lasciano dubitare dell'esattezza delle loro relazioni. Ma Jahed cita un fenomeno meteorica molto plù straordinario. A Aïdag tra Ispaan e Kuzistan videsi una densa e nera navola così vicina a terra che quasi sarebbesi toccata col capo, dalla quale uscivano suoni simili a quelli de'eamelli maschi: squarciossi, e versò una si terribile pioggia che parve la terra fosse per essere inondata da un secondo diluvio: dopo ció mandò fuori rane e certi pesci detti Shabbut di straordinaria grossezza, dei quali gli uni furono mangiati dal popolo, e gli altri messi in serbo. È incontrastabile che i vulcani delle Cordigliere vomitano quantità di pesci : e sebbene una pioggia di pesci non possa facilmente spiegarsi senza l'azione di un vulcano, tuttavia la natura è cost niena di portenti che, anche nel presente stato della scienza, sarebbe presuntuoso il negare affatto questo fenomeno.

Pare che Ibh Batula visitasse Itutel e citia principali e i principi turchi della Natolia: ma per mala sorte e ih a soltano insciato un Irreve cenno di uno dei più valenti e fortunati della
famiglia ottomana che ne'suo! tempi andava crescendo rapidamente. « Andai » diec egli » a Brusa, vasia terra governata da
likiyar Oldin Urhan Beg. figilolo di Omana Jah, uno de più
grandi e ricchi re turcomanni, non meno per estensione di
paese che pel poderono esercilo cui comsudo. Egli ha per costumed i visitare continnamente le sue fortezze e la varie pari dello
Stato e di esaminarne la conditione. Dicesi che non dimorò mai
un mese nel medesimo luogo ».

Da Castenuni Batuta andó a Crim pel mar Nero. Descrivci il deserto di Kipsciak siccome verleggiante de obsertose, ma serum alberi o montagan, collina o bosco di sorta. Vi si viaggiava in una specie di carro delto Ariba, e volcansi sei mesì a traversarlo. Batuta noleggià una di codetti carri per recarsi alla citti di el-Kafa suggetta a Nohammed Labek kan, il quale era silvar accanusto col suo serguiti in un luevo dello Bise Tuvo.

cinque montegue, dote il viagiziotore giunuse il primo di del ramadan e rimase attonito dallo spettocolo di una cettà movibile, qual gli si offeriva il campo colle sue moschee e le cucine, il funno delle quali lasciava dietro una sviriccia mentre quelle si avanzarano. Il sultano lo accobe grazioso e gli unando una pecora, un cavallo ed un sacchetto di pelle pieno di kumis o latte di giunonta, bevanda predietta dei Tartari.

Batuta bramava andeatemente visitar la città di Bulgar per avere opportunità di vedere sino a qual punto cità che si narrava del rigore del clima e dell'ineguaglianza dei giorni e delle notti fosse vero o falso. Giocara a dieci giorni dal campo tartaro. Accompagnato da una quida datagli dal sultano, si pose in viaggio, e là giunto, trovò che le relazioni dei viaggiatore reano in ogni parte esatte. Era la state quando visib regliaro e reano noi berevi che, prima di sure figita la quella della sera che era contretto a reclitare frettolesamente; poi la pregibera della mezzanotte e quella detta cl-Witr; ma prima che figisse si vedeva sornese dall'aurora.

In Bulgar udi della terra delle tenebre ed ebbe gran desiderio di andarvi. « Richiedevansi quaranta giorni di cammino, ed io fui distolto da quest'impresa tanto pel gran pericolo che si correva, quauto pel poco vantaggio che si poteva ricavare. Mi fu detto non vi si viaggiava che su piccole slitte tratte da grossi cani, e in tutto il viaggio le strade sono coperte di ghiaccio sul quale në piede d'uomo në zampa d'animale può stampar orma : ma cotesti cani bauno unghie per cui camminano sul ghiaccio di passo fermo ed agevole. Niuno entra in quella contrada tranne mercatanti facoltosi, ciascuno dei quali ha forse cento di tali slitte cariche di provigioni, bevaude e legna, poichè nou vi s'incontrano ne alberi, ne pietre, ne case. Prendesi per guida in quel paese il cane che abbia fatto più volte il viaggia, e il suo prezzo può ascendere a mille dinari. Gli si allaccia al collo la slitta e gli si aggiungono altri tre cani de'quali egli è guida. Seguono gli altri con le slitte, e quando quello si ferma fermansi anch'essi. Il padrone non lo percuote nè sgrida; e quando vuol mangiare, i primi a nutrirsi sono i cani; perciocchè altrimenti si stizzirebbero, e forse dandosi a fuggire lasccrebbero che il padrone perisse. Compiute le quaranta giornate o stazioni per quel deserto, i viaggiatori arrivano alla terra delle tenebre, e ciascuno lasciando ció che ha nortato seco, torna indierro al lango stabilito. Il mattino seguente vanna a vodere le loro merzi, or vi trovano l'uvere pelli di zibellino, di ermellino e di singlab. Se il murotanto è contento di cibi cho trava, se lo prende; in esso contrario lo lascia, e vi si suol fare qualche aggiunta. Avviene tuttavia che tatvolta gli abitanti si ripigliano le merci loro e lasciano quello dei increatanti. In questo modo si compre a si vande, e i mercanti non sanno sa abbiano a fare cun uomini o demoni, non vodendasi anima vivente durante siffatte permute. È proprietà di coteste pellicecrie il una andar soggette alla terrarie.

Fatto questo giro, Batuta tornò al campo del sultano che accompagnio ad Astrakan sull'Atil o Volga, uno de'più gran fiunti del mondo. Quivi il sultano dimorava nel rigore dell'inverna; o quando il Volga e i vicini fiumi erano gelati, i Tartari spandevano sul ghiaccio alcume migliaia di fastelli' di fieno e sopr'essopassavano.

Una delle mogit del kan tartaro era figliola dell'imperatore di Costantianopii. Questa principessa arendo ettenuto di visitar suo padre, fu concesso a Bainta di accompagnarla. La regina, che colà chiamasi Bailun, era convogitata nel viaggio da cinquenilia soldati del kan, fra i quali cirva cinquecento evalieri. Ad una giornata da cl-Sarai di doi Pattore sono lo mostagon dei Russi, brutta e perfida gente, con capelli rossi ed occhi cilestri, che professa la religione cristiana. Ilmano miniere d'argonto, e dal loro paseo vengono i Surcam o verghe d'argento, ognuna delle quali pesa Soncia del sur consuma del conquia pesa con con conquia dello quali pesa Soncia proguno.

Quando la cavaleita giunse alla forterza di Matuli sulle frontiere dell'impero (clea quanto appare stendevasi intora a vactidue giornate di camunino verso settentrione), l'imperatore, seguito dalle dame di sua Gorte, si pose in viaggio con numeroso escretto per incontrare la principesa. Ella tracva seco nas maschea che nella princa parte del viaggio, faceva mettere in ordine ad ogni stazione; ma la lasciù a Matuli, o cessato l'ufficio del muezzin, comunicià a ber vino e unagiare carne di prorezinsonnan tosto che pose piede nei dominil di suo padre, tornà allo sua antiche usanze. Tuttavia raccomando calulamente agi uffiziali che vennero a viceverla di trattare con ogni riguardo il nostro Batuto.

Allorchè la principessa si trovò presso Costantinopoli, la maggior parte degli abitanti, nomini, donne e fanciulli vestiti da festa vennero fuori n piedi o a cavallu, suonando tamburi e mandando grida di gioia. Allo scontrarsi delle comitire, si fitta era la calca che il nostro viaggiatore dichiara non aven potuto, se non a rischio della vita, vedere in parte l'incontro della principessa co parenti. Entrarono in Costantinopoli verso il tramonto, ed era tanto lo scampano « che a quel fragore lo stesso orizzonte tremarsa.

Poce dopo l'arrivo della principessa a Costantinopoli, Ibn Batuta, che già godeva riputazione di gran viaggiatore, fu introdotto a Corte. . Al quarto giorno dopo il nostro arrivo » dic'egli · fui presentato al sultano Takfur figliolo di Giorgio re di Costantinopoli. Suo padre Glorgio viveva tuttavia, ma si era ritirato dal mondo, e fattosi monaço, aveva ceduto il regno al figliolo. Quando giunsi alla quinta porta del palazzo che era custodita da soldati, mi frugarono, temendo non celassi qualche arma; la qual cosa si fa tanto al cittadino quanto allo straniero che brama essere presentato al re. Lo stesso si pratica presso gl'imperatori dell'India. Introdotto, resi il dovuto omaggio. L'imperatore sedeva in trono con la regina e con la figliola nostra signora; i fratelli di lei sedevano appiè del trono. Fui graziosamente accolto e interrogato dello coso mic e del mio arrivo, come pure intorno a Gerusalemme, al tempio della risurrezione, alla culla di Gesù, Betlemme e la città di Abramo (o Ebron); quindi di Damasco, dell'Egitto, dell'Irak e del Rum; alle quali cose tutte diedi convenienti risposte. Un ebreo faceva da interprete. Il re fu maravigliato al mio racconto, e disse ai figlioli: - Trattisi onorevolmente quest'nomo, e gli si dieno lettere di salvocondotto. -Quindi mi posc în desso una veste d'onore, e comando mi si desse un cavallo bardato con una delle sue proprie ombrelle; la qual cosa è fra essi segno di protezione. Io lo pregai allora di deputare qualcuno che meco cavaleasse pei diversi quartieri della città, ond'io li potessi vedere. Egli esaudi la mia domanda, ed io anilai cavalcando per alcuni giorni coll'inffiziale datomi, esaminando le maraviglie del luogo. Di tutte le sue chiese la più vasta è santa Sofia, di cui vidi soltanto l'esterno. Internamente no, perchè all'entrata trovasi una croce che tutti sono obbligati adorare. Dicesi fondata da Asaf figlio di Barachia o nipote di Salomone. Le chiese, i monasteri e gli altri luoghi destinati al culto nella città sono innumerevoli ».

Non è facile il dar ragione del nome di Takfur che il nostro viaggiatore dà all'imperatore Andronieo II, il quale in quel tempo regnava a Costantinopoli. La sua asserzione che il padre di quel principe virense tuttavia ritirato dat numoto discorda puer uta altre marzillec. Che gli storici bisantini pusassero sotto si tenzio quelle unilianti altenne fra la caso imperiale e i principi stratari non è a marzigliarene, ma si se che Andonico il maggiore nel 1502 offeriro sun figita in ispose al gron kan dei Mongotti, e negli antichi vizzigiatori si trovano multi indizi di relazioni assai più intime fra le Corti di Costantinopoli e quello dell'Oriente, che non risulti dalla storia.

I Turchi divenendo padroni di Castantinopoli tolsero dai Greci molte delle boro nasza e ceremonio, e fin la foggia del vostire. La jounpa della Corte ottonana fa in gran parte initiazione di quetta degl'imperatori greci, el èccurioso sostrare che l'odisso costone di fragare le persone ammesse alla pressura imperiale (costime che ancore esiste in parte persona l'orte, anche trattandost di ambisciatori) appaia essere uno di quelli che i Turchi copiarono dai Greci. È pure sinuodare che nel XIV secolo le copiarono dai Greci. È pure sinuodare che nel XIV secolo e trempio principale ad Asta finjore di Salomone.

Siccome il cenno che fon Batuta ne da si timita alta sna parte esterna, non sarà forse discaro al lettore udire la relazione che ne fa un attro scrittore arabo, el-Harawi che visitò Costantinopoli nel XIII secolo. « In questa città sono statue di bronzo e di marmo, colonne, portentosi talismani, ed altri monumenti senza eguali al mondo. Qui pure è Agia Sofia che è il maggior templo che abbiano. Iakut thu Abn Allah mi disse esservi stato dentro, e averla trovata appunto quale io la descrivo. Nell'interno v'ha 360 porte, e dicono che un angelo vi dimora. Intorno al tuogo ch'egli abita si sono costrutti cancelli d'oro; c stranissima è la storia che di tui si racconta». El-Harawi promette parlare in attro luogo « detta particulare disposizione di questa chiesa, delta sua ampiezza, attezza, porte e colonne che vi sono; come pure delle maraviglie della città, dell'ordine che vi regna, del pesce che vi si trova, della porta d'oro, delle torri marmoree, degli elefanti di bronzo e di tutti i suoi monumenti e cose mirabiti ».

Dimorato un mese e sei giorni in Costantinopoli, liba Batuta tornava ad Astrakan, dore si fermò alcun tempo. Lasciando poi la Tartaria, continuò il suo viaggio al Khawareani o Corream, per un deserto scarso d'erbe e d'aqua. Ma in questa parte del suo racconto vi e un tal difetto di particolari, sia per la fretta del viaggiatore stesso, sia per celpa del suo abbreviatore, che niente invita a seguire le sue tracer, e non si prava altro interesse se no quello che destati i suo instancibile anore di viaggine. Gaream era città popolosa, e gli parve la più vasta che possedessero i Turchi; la gente vi era cortese ed ospitale. Prevaleva tuttavia fra loro una usanza singulare: coloro che mancavano alle pubbliche preghiere venivano frustati dal sacerdote in presenza della congregazione, ed erano di più condannati in cinque dinari. In agni moschea vedevasì appesa una frusta pei negligenti. Quest'insanza è ancora in vigore a Bokara, dove la gente è radunata alla pregliera per unezo del frustino. La setta sestantiac, o di coloro che negavano la predestinazione, era la più numerosa a Coaresa; ma non si curavano di propagaze la loro eresio.

Di Coaresm Batuta passò a Bokara, dove trovò ancora molti lunticii della desolazione chi chie a patire da Gengi-kan. Poscia venne a Samarcanda, ricca e vaga città santificata agli occhi del divolo viaggiatore dalle tombe di molti santi. Traversato il Gion, entrò nel Coaresm, e viaggiando un giorno ed una notte per un deserto privo dogni abitazione, arrivò a Bali, grande città un tempo ma allora in ruine. Gengis-kan l'aveva si fattamente distruta, che sebbene il sido della città manifestamente si riconsesses, era impossibile formarsi idea dell'ordine de'suoi edificii. Adferna il Mononttano che la mosches era delle più gradi dei unondo, e le sue colonne erano impareggiabili, nu queste farono distrutte dal barbaro conquistatore, indotto dalla popolare credenza che sott'esse fosse sepolto un gran testoro, destinato alla restaurazione dell'edificii.

Lasciando Balt, il viaggio durava sette giorni per le montagne del Kubitan, pasee montusos tutto popolato di villaggi. In Batuta passò quindi a Herat città la più grande del Korason dopo le devastazioni di Gengis-kan. Di la capità a Barwan « sulla cui strada s'incontru un'alto montagna coperto di neve, detta landò Cash « vale a dire, secondo la funtasica tradusione dell'auctore, « i' uccione degli Indiù, perebè la maggior parte degli schivi trasportativi dall' India vi moniono pel rigore del fred-do». Nella montagna detta Bashai v'era una cella abitata da un vecchi chiamato nata Evila, soicò di padar dei mani. Disessi viesse trecencinquant'anni; quantunque a Batuta non sembrasso averne più di ciaquanta. Egli narrava di sè che ogni ceratinni gli s'innovavano i capelli e i denti, e che fa già il raia Aba Itain Ratta dell'India, stato sperilo a Multan nella vuorincia di Signato dell'andia.

dia. Le quali fole e strane fantasie trovarono poca fede nel superstizioso Musulmano, il quale si dimostrò questa volta alquanto secttico, mancandogli l'arditezza della eredulità indiana.

Il Candara e il Cabul erane entrambi desolati quando lhe Btuta li visitava; quest' nitturo die e è abiato da genete venute dalla Peria che porta il nome di Afgani». La sua testimonianza intorno alla derivatione di questa popolo è di qualche vilievo. Gli Afgani stessi pretendono essere discesi dagli Ebrei; o o sebbene tuto ci che è noto in Europa del loro linguaggio; sanontinea quest'asserzione, tuttavia dotti orientalisti si attengono all'autorità delle notre afgane. Ma queste sono intrinsecamento di così poco valore e così molerne, che l'asservenza di un'istrativa ivagiatore orientale del NIV secolo riesso di qualche peso. Battua cei descrive come genie violenta e poderosa, e vivente da masonalicri.

L'instancabilo visggiatore qui s'imbarcava sul Sind cho chiama il più gran fiume del mondo, e scendova a Laiari (fore Larry Bunder) alla sua fore. A poche miglia da questa si vederano le raine di un'altra città, in cui trovarani infinito pletre, socipite in figura d'uomini e bestie. Era opiniene generale fra quei popoli che qui sorgesso una gran città, ma che si sui ablianti divennero così empii e scellerati, che Dio trasformolli con gli animali e le erbe in tanti sassi. Rocavasi quiniali a Moltan capitate della Sindia, dove vide come presso gl'Indiani si levino i solulati.

Nel giorno della leva o rivista, l'emir avera dinanzi varii archi di diverse dimensioni, c quando aleuno presentavasi per essero arruolato come arciere, doveva tirarae non di forza, da quello dipendendo il grado che ggi veniva poscia assegnato. Parimenti coloro che si offerivano per cavalieri dovevano correre a briglia sciolo verso un tamburo sospeso a modo di berseglio, et dottenovano posti corrispondenti ai culpi che in quello Iascia-vano le luro l'autre.

Deservivo Deli siccome la città più grando dell'islam nell'Oriente, e di bellezza pari alla forza: composta di quattro città, che allargandosi erano venute a formarne una sola. Tuttavia osserva che la più gran città del mondo aveva più scarso numero di abitani che le altro; gli abitanti avendola abbandonata peri sfonggire dalla cruedetà dell'imperatore, nè valevano a ripopolarla gl'incoraggiamenti dati a chi venisse a dimorarvi. Questo terribile sovrano cera l'imperatore Mohammed ficiolo di Giat Oddin Toglik, disceso dai Turchi che si erano stabiliti nelle montagne della Sindia, « Quest'jimperatore » secondo l'autor nostro « era uno dei più generosi e munifici, dove fosse di quest'umore; in altri casi era de'più impetnosi e iuesorabili, e ben di rado accadeva che alla sua collera seguitasse il perdono », Era pericoloso accostarsi a un tal nomo; sua il dotto Ibu Batuta fu ricevuto con singular favore, raccolse i frutti della generosità dell'imperatore, e fu abbastanza avventurato per non incorrere l'ira sua. Allorchè fu chiamato alla presenza imperiale, ed ebbe reso i dovuti omaggi il visir gli disse: « Il signore del mondo · vi nomina all'ufficio di giudice in Deli, donandovi nello stesso · tempo una veste d'onore con un cavallo bardato e dodicimila « dinari nel vostro immediato sostentamento; di più l'annuo « stipendio di altri dodicimila dinari, ed una porzione di terreni « nei villaggi che produrranno annualmente una tal somma ». Il vinggiatore a questa inaspettata nomina rese omaggio secondo l'uso e si ritirò. Ma qui non si limitò la munificenza dello imperatore. Il nuovo giudice di Deli ricevette un altro dono di dodicimila dinari, ed una casa fornita del bisognevole fu messa a sua disposizione. Tuttavia si grandi furono le spese cui dovette soccombere per seguire la corte nelle spedizioni dello imperatore, che in breve si trovò il debito di ciuquantacinquentila dinari. Da questo imbarazzo pensò modo di uscire con un artifizio orientale. « Composi in arabo un panegirico in tode dell'imperatore e glielo lessi. Egli stesso se lo tradusse e se ne compiaque grandemente; perocchè gl'Indiani sono amanti della poesia araba e godono moltissimo di esservi rammentati. Allora lo informaj del debito che avevo, ed egli ordinò fosse pagato del suo, dicendoni: « Badate in avvenire di non eccedere i limiti delle vostre entrate ».

Non ando guari che il vioggiatore e giudice fere esperienza dell'ansietà in cui vive chi dipende da un esperiecioso tiranano. Per non so qual ezgione uno seciso, che era stato onorato della confidenza dell'imperatore so n'era attirato il risentinento. Fat-testi indagitai rintorno alle persone che usavano coll'inviso personagio, il giudice tho Butta fu tra gli accusati. Per quattro giorni questi stettero alla porta della reggia mentre un consigliori e anticato per deliberare sulla ioro sorte. La situazione cra doloresta pel nottore giudice il quala acces veduta le vittimo dei sospetti dell'imperatore lanciate in acia da halista, e calpestate da elefanti coi picili arunati di coltelli. Peratno egli ebbe ri picili arunati di coltelli. Peratno egli ebbe ri picili arunati di coltelli.

corso ad un continuo digiuno e non assaggiava altro che aqua. Nel primo giorno ripetè trentatrenila volte il motto - Dio è nostro sostegno e protettore eccellentissimo - e dopo il quarto fu salve; una lo sceico e tutti gli altri che lo avevano visitato furono messi a morte.

Atterrito da questo crudele despotismo, lha Batuta rinunciò alla carica di guuliere, diede quanto possedera ni fachitri e indossando l'abito di quell'ordine, passò pe' varii gradi di mistico
noviriato, finchè potè reggere a un digiuno continuato di cinque giorni. Altora fece colazione con un po di riso.

Dopo ciò mandato a chiamare dall'imperatore e recatosi allireggia con la rozza tunica, fu ricevuto con più favore che mai. Mohammed gli disse: « Bramo inviarvi in ambasciata all'imperatore della Cian, perebè so a voi piace viaggiare in paesi stranieri « Consectiva egli di buona voglia e immediatamente gii erano date vesti di onore, cavalli, dauari ed ogni cosa necessaria pel viaggio.

L'imperatore della Cina aveva a quel tempo mandato presenti di gran valuta al Sultano, chiedendo gli permettesse di riedificare un tempio di idoli nel paese vicino alla montagna di Kora, sulle alture inaccessibili della quale dicevano allungarsi una pianura di tre mesi di camunino. « Oni » dice l'autore « disnora» vano molti re indiani infedeli. Gli estremi confini di quelle parti si stendono sino alle montagne del Tibet dove si trovano le gazelle dal muschio. Avvi pure miniere d'oro su quelle montague e un'erba velenosa, che quando le pioggie vi cadono sopra, e scorrono a torrenti nei fiumi vicini, njuno è che osi bere di quell'aqua finche i fiumi sono gonfi; che se alcuno ne bevesse, sarebbe côlto da morte improvisa. Il tempio degli idoli chiamavasi Bur Khana (Budda Khana); esso stava al piede della montagna, ed era stato distrutto dai Maomettani, quando si erano impadroniti della pianura. Ma siccome i montanari nou potevano procurarsi il vitto senza possedere il piano, erano ricorsi all'imperatore della Cina perchè intercedesse in loro favore presso il re dell'India. Oltre a ciò i Cinesi erano avvezzi a far pellegrinaggi a questo tempio degl'idoli che era posto in un luogo detto Sembal. . È facile il comprendere che quel tempio o Budkana, di cui si fa qui menzione, era situato sulle frontiere del Budtan, la cui aria pestifera, effetto della troppo rigogliosa e soprabhondante sua vegetazione, ha potuto dar origine alla storia dei fiumi avvelenati.

A questa dumanda l'imperatore di Deli rispondeva che nessun tempio poleva esistere in un penes soggetto a Moomettani, se don dove si pagava un tributo; a questa sola condizione poterest riedificare il tempio. Un Batula era uominato ambasciatore per portare questa dura risposta; nello stesso tempo cransi tore preparati presenti di gran valore afficiati a due favorti dell'impetore. Mille cavalieri scortavano l'ambasciata sino al luogo dell'imbarco.

La spedizione nel procedere verso la costa passò per un paese tutto scorvolto da turboleza; qui trovarono una banda d'insor-genti che misero pienamente in rotta, perdendo però nel conflitto uno degli uffiziali cui erano affidati presenti. Pechi igoria dopo si sparse l'altrane che gl'Indiani assalivano un villaggio manentano nello vicinanze; e 1 bin Battu co-sooi a accorsero alla difesa dei Musulmani. Al primo attacco gl' Indiani fortono in fuga: ma come videro il nostro malarristo anulasciadore rimaner indiero cons voli cinque cumpagni, tornarono alla carica e riuscirono a tagliargil ia ritirata. Fuggiva egi di tutta lena, ma ridottosi in una valle tuttà ingombra da folti macchioni, e da cui non era modo di scampare, secso di cavallo e si rese prigioniero.

I masnadieri, de'quali non capiva il linguaggio, spogliatolo di ogni cosa e legato lo condussero seco per due giorni con intenzione di ucciderlo: finalmente lasciaronlo andare, ed egli si mise in cammino non sapendo per dove. Temendo poscia non cambiassero pensiero e tornassero a levargli la vita, si nascose in una foresta foltissima, e colà rimase alcun tempo cautamente celato. Ogniqualvolta si avventurava sulle straile, gli pareva lo guidassero o nei villaggi degl'Indiani o ad altre ruine; quindi gli era forza tornare indietro; e in tal modo passò sette giorni in agonia. Erano suo cibo i frutti e le foglie degli alberi della montagna. Al settimo giorno finalmente gli venne veduto un Negro che portava una brocca d'aqua ed aveva un bastone colla punta di ferro. Salutatisi a vicenda, il Negro gli domandò il suo nome. Rispos'egli Mohammed; e il Negro similmente interrogato disse chiamarsi el-Kalb el-Karih (cuore ferito); diede all'infelice viaggiatore pochi legumi e aqua da bere e il richiese d'accompagnarlo, Ibn Batuta si provò a camminare, ma non potè muoversi e cadde a terra. Allora il Negro se lo tolse sulle spalle, e mentre camminava, il suo estenuato compagno si addormento. Sul far del seguente mattino svegliatosi, si trovò alla porta del palazzo imperiale.

Un corriere avera già recato a Deli novella dell'accadato. L'imperatore, riparando con animo beniguo alle aventure del suo ambasciatore, giò diede dodicimila dianari, nominò un altro uffiziale che avesse cara dei presenti in luogo del morto, e poco dopo la spedizione al puse di navori a viaggio. Passarmon per Kall, dove prima averano incontrato tanti accidenti, e proseguirono per Canogo, Merna e Gualfor fortezza dell'India notevole, di cui il nostro autore dà una curiosa descrizione; indi capitarpone a Burun, piccola città abitata de Musulmatia.

Nelle sue vicinanze trovavansi distretti d'infedeli, infestati da fiere che frequentemente entravano nella citità e noncevano agli abituni. Narravasi tutavia non essere vere belve ma bensi maghi detti loghi, che lanno il potere di prendere qual forma loro pince. Iln Battua ripete la storia marrata da Clesia dicissistete secoli prima, quando afferma che gli loghi possono astenesi affatto di mangiare per molti mesi. « Molti di cesi « dice Battua « si seavano case sotterra, ed è lecito a chiechessia di fabbrierrai supra, purarde si lasci uno spiraglio safficiente pel pessaggio dell'aria. In queste case gl'ileghi riuanagnot talora mesi interi senza mangiare o bere. Ed io ho ndito d'uno che vi stette ma intero anno. Essi lanno il plotret di predie il futuro ».

Tra le altre qualità miracolose attribuite dall'autore a cotesti loghi havvi quella di poter necidere un nomo eol solo sguardo. Onesta proprietà era tottavia più frequentemente posseduta dalle donne, che in tal caso chiamavansi Goftare. Le crudeltà praticate nell'India sopra quelle infelici che per mala sorte diventavano oggetto di superstiziose paure, erano precisamente simili alle adoperate contro le streghe in Europa, Mentre Batuta era giudice a Deli, una pretesa Goftara gli fu condotta, acensata di aver ucciso un ragazzo collo sguardo. Il giudice la mandò al visir, il quale ordinò fosse gettata nel fiume Giumna con quattro grandi orci appesi al eorpo. Essa galleggiò tuttavia, e il visir la fece ardere. Il popolo si divise le sue ceneri, credendo preservasser tutto l'anno dalle malie delle Gostare. Waab e Abuzaid viaggiatori arabi del IX secolo, osservarono pure che nel settentrione dell'India si praticava la prova del fuoco come in Europa. L'accusato portava una spranga di ferro rovente ad nna data distanza; indi gli si fasciava la mano e il magistrato ne sigillava la fasciatura. Se dopo alcuni giorni i segni del fuoco erano scomparsi, l'accusato era dichiarato inuocente; in caso contrario tenevasi il delitto ner provato.

L'ambseciatore avviavasi quindi pel Malabar. Tutta la via per terra era ombreggiata da alberri, e ad ogni mezzo miglio una casa di loguo con camere da alloggiar I viandanti. Nella città di di Mengiarun contavansi quattronilia mercanti unusulmani, del contrario in Pattan, abitata da Bramini, non v'era un solo maomettano.

Giunto a Calicut, gran porto frequentato da ricchi mercatanti d'ogni nazione, Batuta vi si fermaya tre mesi per aspettare la stagione favorevole a far vela per la China. La sua descrizione delle grandi navi cinesi dette giunche è accurata. . Le vele di questi bastimenti sono fatte di capne, intrecciate insieme a foggia di stuoia, e quando entrano in porto le lasciano spiegate al vento. In alcune di queste navi contansi persino mille uomini, seicento dei quali sono marinari e gli altri soldati. Ciascuna delle navimaggiori è seguitata da tre altre di minor dimensione. Bastimenti di questa fatta non si costruiscono se non ne'più loutani porti della China. Adoperano remi smisurati, paragonabili a grossi alberi da nave, e ad alcuni di essi sono destinati venticinque uomini che vogano stando in piedi. Il comandante di ciascuna nave è un grande emir. Nel bastimenti maggiori seminano ortaggi e zenzevero, che coltivano in cisterne disposte lungo i fianchi. lu questi v'ha pure camere di legno nelle quali gli uffiziali superiori dimorano con le loro mogli; perlocchè ogni vascello sembra una città. Uomini privati nella China talvolta possedono buon numero di navi di questa sorta, poichè i Chinesi sono il più ricco popolo del mondo. »

Dope questa sventura non osando più tornare alla Corte di

bei, ho Batuta soliecità ed ottenne la protezione del re d'Hinaur col quale rimase breve tempo passando poscia alle isolo Maldive, che, dic'egli, sono circa duemià, e formano um delle maraviglia del mando. La geate, secondo egli in descrive, n'è oltremodo pulita, ma debole e delicata della persona; e una donna reggera, le isolo principali; oscerazione fatta ezionito chi viaggatori rarbi del 1% secolo. Il loro traffico primario consistera in una specie di filo tentto dalle fibre del noce di escero, macerato nell'aqua e si batte poi con un maglio fiuchè divicue mole; quindi si filano le fibre e si torcono in fina; Queste vergono adoperate a cucire insieme i legnami delle navi dell'Ireuco e dell'India.

the Battus venne in gran riputazione nell'isola di Noll, dal cui nome suppone che tutte le siole del gruppo siano state chia-mate Maldire (1). Accettorvi la carica di giudice, spool tre donne e andava a cavallo; onore comune cui solo visir. Ma questo gran personaggio che era pure morito della regina, ingelosi della crescente indioneana di Batta; omi egli, igli sianco fore di rimanere lungamente nello stesso lucgo, situiò prudente il riti-raris; fatto divorzio con due mogli, fece vela per Masbar, nome che gli Arabii dianno alla parte meridionale della costa del Carnatico e del Coromando e de commando: e del commando e del commando e del Coromando e del commando e del Carnatico e del Coromando e del commando e del Carnatico e del Coromando e del commando e del Carnatico e del Coromando e del commando e del Carnatico e de

Dal bel principio della navigazione il veuto imperversò e portò la nave vera Scilan. Afferna l'autore che la gram moutagua di Serendib era visibile alla distanza di nove giorni di navigazione, come una colonna di fumo altorinata da unhi alle falde. Alionchè la nave entrò nel porto, con difficoltà si concesse ai Manmettani di seendere a terra; una Batuta dicendosì pareute del re di Maabar, fu trattato con rispetto. Ammesso alla presenta dei re, dichiarò essere venuto nell'isola » per visitare la sacra pedata del nostro comun padre Adamo». Il re accoussentiva a questo pellegrimaggio, deputava loghi e Braninii ad accompagnare il Maomettano con servi che portassero provisigno. Vassi alla montagna di Serendib o Picco d'Adamo per due strade; l'una detta degli abbanti ei ad Bibalo, o Adamo; l'altra ei ad il Maand, a Eva. La seconda era più agevole, ma il merito del pellegrimaggio ersesvera in proporzione dell'aspreza cad el cammino:

<sup>(1)</sup> È più probabile la conghiettura di coloro che suppongono quel nome come quello delle Laccadave, significare le mille isole. Mal nei disletti e Lacca in assissito significano entrambi mille, e Dib • Dipa isola.

quindi la via di Baba fu preferita. Il precipizio che è immediatamente al di sotto della vetta, si ascende per mezzo di catone di ferro assicurate a caviglie piantate nella rôcca. Di queste catena ve u'ha dieci l'una sopra dell'altra; l'ultima delle quali si chiama la catena del testimonio perchè coloro che vi giungono, guardando in giù sono côlti da gran paura di dover cadere. Alla decima catena sta la spaziosa caverna di Kizr. nella quale i pellegrini lasciano le loro provigioni, onde ascendere poi per circa due miglia sulla cima della montagna alla rupe ov'è l'impronta detta piede di Budda dagl'Indiani, o piede di Adamo dai Maomettani. . La lunghezza dell'impronta, dice Batuta, è di undici palmi. I Chinesi ci vennero un tempo e tagliarono da questo sasso la parte occupata dal pollice e la posero in un tempio nella città di Zaitun; ove si va in pellegrinaggio dalle più remote parti della China. Nella rupe che contiene l'impronta si scarpellarono nove piccole buche, ove i pellegrini pongono oro, rubini ed altri gioielli; quindi i fachiri, che giungono alla caverna di Kizr, corron a gara per dar di piglio a ciò che contengono. » La descrizione che Ibn Batuta fa del piede di Adamo, differisce essenzialmente da quella fatta nel IX secolo da Waab, il quale non aveva compito egli stesso il pellegrinaggio, ma forse ne udi soltanto la descrizione dagli abitanti : e dice che l'impronta non è di undici palmi ma di settanta cubiti di lunghezza; ed aggiunge questa curiosa circostanza, che mentre Adamo poneva l'un piede sulla montagna, coll'altro stava nel mare.

Nei boschi intorno alle falde del Picco d'Adamo vide quantità di scimied i colore scuro e con barbe somiglianti a uomini. Siscome i Greci dell'autichità, pare fosse indotto a credere questi anniali una varelate della specie unana. Lo secico Oltman e suo figliolo, persone pie e fededegne, lo assicurarono che le scimie luano un capo che trattauo da re; porta un trabanta fatto di foglie di alberi: quattro scimie con una verga in mano, costantemente lo servono e gli provedono la tavola di noci, limoni e altri frutti della montagna. Colà fu pure mostrato al nostro viaggiatore un elefante biance posseduto dal re.

L'irrequieto Maomettano scioglieva da Seilan per la costa del Coromandel. A mezzo il viaggio sopravvenuta violenta burrasca, poco mancò che il legno non analesse perduto. Dal Coromandel passò per terra al Malabar; e poco poi s'imbarcò a Cutan per

Schutz, Vol. V.

tornare a llinaur. Nuove calamità lo attendevano. La nave fu peresa dai pirati; e tolto quanto possecteva, venen lasciato peresochà nudo sulla spiaggia. In tale stato giunse a Calicut dove andò a a rifinggirai in una moschea, finchò alcuni mercatanti conosciuti a Deli, vennero in suo soccorso. Visitate di bel nuovo le Maldive, passò al Bengal che gli parve il passe più fertile che avesse mai vedato e in cui si potesse vivere a miglior mercato. Il principale oggetto di questo suo viaggio era di visitare un gran santonelle montagne di Kamru adiacenti a quelle del Tibet o frequentate dalle gazelle del muschio. Lo secieo Gialal Oddin, come chianavasi il santo, trattò il nostro pellegrino cortesemente, e alla sua partenza gli pose indosso la bella veste di pelo di capra che nortava edi sisson.

Tornato al marc, Batuta trovò una giunea in procinto di far vela per Sumatra. Non sapendo resistere alla tentazione di far quel viaggio, s'imbarcò, e dopo cinquanta giorni di navigazione appredio al paese di Biarnaskar (veresimilmente una delle isole Nicobar) dove gli uomini hanno bocche da cani, e case di canne lungo il ildo. In quindici giorni arrivò a Sumatra, che avexa altora per re un principe generoso affecionatissimo ai maomettani. Per la qual cosa lha Batuta fa maroveclumente accelto alla sua Corter ma non vi rimsse più di quindici giorni; e il re gli diclei provigioni, frutti e danor pel suo viaggio nella China. Dopo una navigazione di trentaquattro giorni trovossi nel così detto mare tranquillo di color rosso, senza ne vento, nel flutti, nù movimento. Però giungendo in quelle aque le giunche chinesi debhono essere rimorchiate da più piecoli legal.

Avendo navigato per trentasette giorni in quelle tranquille aque, che in parte sonigliano a quella porzione dell'Atlantice detta Baia della Vladoma (Lady's Bay) il viaggiatore giunse ad un paese che da Inome del suo re chianavasi Tavalisi, e della cii posizione è impossibile il formare congettura. Quel re, dice egli, era abbastanza potente per tener testa all'imperatore della China: la gente vi era idolatra, hella d'aspetto, e sonigliante ai Turchi; di colore rossastre di rame, e di gran forza è valore. Le donne cavalexano, erano deire nel haciera giavellotti, combattevano al pari degli nomini. Kailuka, una delle città principali, porto in eni era entrata in avae, era governata dalla figliola del re. Essa mundato pel vizegiatore, lo salutò cortesconeti ni lingua turchesca, e fattosi recare cara e inchiostro

serisse in sua presenza il bismillah. Partendo di quivi, Batuta giunso in sette giorni alla prima provincia della China, di cui descrive con parole di alta ammirazione l'industria, l'opnlenza, la coltura ed il buon ordine.

Osserva pure che i contratti dei Chinesi si finno per mezzo di carta. «Essi non comprano ne vendono col dirbem o danne; ma sa alema di queste moneto capitasse loro nelle mani la fonderebbero immediatamente. Quanto alla carta, ogni pezzo è circa della larghezza della mano, ed è improntato col hollo del re. Altorchè queste carte sono lacere o logore, si portano ad una casa, che ten luogo delle noster zerche, e il re ne fa dare delle nuove in cambio. Ciò si fa senzi interesse, contentandosi it re del vantaggio che proviene dalla loro circolazione. »

Nell'opinione sua i Clinicsi erano i più valenti artefici del mondo. Nella pittura nou avevano chi i prenggiasse; ci prova di ciù si fa a merare un grazioso aneddoto. Entrai un giorno in ma loro citti solo un isalnet: e dopo aleun tempo avendo occasione di tornarvi, quale non fu il mio stupre nel vedere me e i mice compagni effigati ssi unuri e sopra fogli di carta affisia nelle viel: Questo si sool fare di tatti coloro che passano per le loro città; e se uno straniero commettesse cosa per cui gli fosse forza fuggire, mandando essi il suo ritratto in tutte le provincie verrebbero necessariomente a scoprido.

La prima città in cui poucse il piede nella China chiama egli el-Zaitun (1). Il porto gli parve dei più belli del mondo. Eranvi circa cento giunche dello più larghe; piecoli legui innumerevoli: mercatanti maomettani in buon numero e facoltosi; e quando alcuno di loro religione vi capitava, tratavanlo con tanta liberalità che in breve lo facevano ricco quanto essi me-

Da Zaituu, Ibn Batuta, navigando per ventisette giorni, venne a sin-kitan, una delle principali città della China. Qui pure trovò una moschea du nguidico manentano; come in oggi gran città della China v'erano mereatanti maomettani, con un giudice ed uno secioco el-islam per comporre le loro liti. Ivi ebbe nolizia elbe di là di el-Zaitun non v'era città di rilievo. «Tre assa e l'imper-

<sup>(1)</sup> Questa città, eredata da molti essere Conton, è la Thiaum-chere-fu dei Chinesi, ed è situata a pitti di erentoventi leghe al mord-est di quella città ed un poco a tramontana di Nankin. Chiamassai anticamente Tase-thong, da rui gli Arabi ferero Zuton e Masco Polo Zutoni (Kiastoro, Journ. Aust. vel V. pg. 4).

dinento di Gog e Magog havvi, a quanto mi fin detto, sessanta ciornate, la gente che v'abita mangia tutti celoro cui può mettere le mani addosso; quimil nessuno frequenta quelle parti. « Per questo impedimento di Gog e Magog talimi hanno supposto si debba intendere la gran margila; ma siconne Batuta la cura d'informarci che nè egli stesso l'aveva veduta, nè aveva lavellato con alcuno che di la venise, è verossimie che egli dubitase di questa parte del suo racconto. A Fangianfur trovò un natio di Ceuto che aveva canoscituto i gioventi, ed aveva pure avuto una carica nella reggia di Deli, venuto poi nella China vi avera accumulate grandi ricchezze. Qualche tempo dopo, Batuta incontrando il fratello della medesima persona nel Sudan, eschama « Che distanza fra questi due fratelli: » Ma si tempi d'Ibn Batuta i inercatanti maonentani frequentemente stendevano il horo traffico dalla China sill'Altantico.

Dieci giorni di navigazione sul fiume conducevano il viaggiatore a el-Kansa (forse Chensi) che descrive come la città più vasta della terra. Siccome ogni casa vi è circondata da un giardino. la lunghezza della città è di tre giorni di strada, divisa in sei città, ciascuna attorniata da un muro. Nella prima stavano dodicimila guardic. Nella seconda, che era la più bella, dimoravano gli ebrei, i cristiani, i turchi e gli adoratori del Sole. I cristiani qui accennati crano probabilmente nestoriani penetrati nella China dalla Persia, o cristiani di san Tommaso del Malabar. La terza divisione era principalmente occupata dagli uffiziali del governo. La quarta era il quartiere dei ricchi. Nella quinta che era la più vasta, abitava la gente minuta. Fra le rare manifatture che Batuta vi vide, fa particular menzione di piattelli formati di canne incollate insieme e dipinti con colori vivaci e durevoli. La popolazione della sesta città era composta di marinari, pescatori, maestri da calafato e da legnami. Insorsero in questo tempo dissensioni fra i membri della famiglia regnante che menarono a una guerra civile ed alla morte del kan. Il defunto monarca fu sepellito con gran pompa, secondo l'asanza dei Tartari; si scavo una gran fossa nella quale si distese un bel letto, su cui fu deposto colle sue armi e i ricchi abbigliamenti: il vasellame d'oro e d'argento della sua casa, quattro schiave e sei prediletti mamelucchi, furopo con lui sepolti: quindi vi si ammonticchiò terra all'altezza di un monticello, e sul colmo s' impalarono quattro cavalli. Per queste turbolenze Batuta affrettossi a lasciare il paese. Da el-Zaitun navigò a Sumatra e quindi a Calicut e a Ormus,

or or minor parison commune c quintra content c a crimus,

Fatto poscia il giro della Persia e della Siria, compiè per la terra volta il pellegrinaggio della Meca nell'anno 739 (1588). Ilse-guente anno tornò a Tanger, e visitò il paèse natio: ma l'amore del viaggiare non etra anova spento in lul. Poro pol parti per la Spagna, e corsa la parti emerdionale di quel paese, tornò a Marocco andando al Sudan o contrada del Niger. Laschaudo Segelmiessa, in venticinque giorni giunus a Tagari «villaggio in cui non vha nulla di buono, perchè le sue case e le sue mosches sono fabbricate di pietre di sale e coperte di pelli di camelli ». Gli abitanti del Sudan comperavano questo sale tagliato in pezzi recolari, e se en valevano in luoco di danore.

Avendo traversato il Gran Deserto venne ad Abu Latin, primo distretto del Sudan, i cui sibiliani erano principplimente dai al comunercio, traevano i loro abiti dall'Egitto. Le donne poi parvor al nostro viaggiatore. Assi leggiatore. Avenano qui pigita il nome dal padre, ma si bene dallo zio materno. Il figliolo della socrella succede sempre nell'erecitià a preferenzi del figlio; usanza che non ho veduta altrove, salvo fra gl' tudiani infedeli del Malabar.

Da Alu Latin a Mail, trovò le strado ombreggiate da alberi così enormi, che una carovana avrebbe potton netteria a co-perto sotto uno di essi; e passando vicino ad uno di quelli vide un tessifore layorare al suo telaio nel vuoto del tronco. Mentre erra a Mali, avenendogli un giorno d'incontrare il re ad un hau-chetto, si l'evò in piedi e disse: « Ilo percorso tutto il mondo ed lo veduto i suò re; el dora son quattro mest che abito ne t'uni dominiti, ne ho ricevuto da te presente o provigione alcuna; che cosa dovrò i ofter di te quando asvò interrogato su questo pre-posito? « A tale rimostranza il sultano gli destinò una casa con nutto l'occorrente.

Viaggiando lungo il Niger, ch'egli chiama Nilo, Bauta vide gran numero d'ippopolami sulle sponde di un gran golfo o lago chi si fosse. Qui fu informato che in alcune parti del Sudan gli infedelli mangiano carne unuana, ma solo di Negri, stimando la carne del bianchi malasan per non eserce abbastana matura. Dopo alcuni giorni giunse a Tombucto, intorno alla quale non entra in alcun particolare.

La città di Kakau, più oltre, era stimata la più bella del Sudan. Passò quindi a Bardama, e poscia a Nakda, città di vago aspetto, fabbricata di pietra rossa, nelle cui vicinanze erano ricche miniere di rame. Da questo luogo tornò a Fez dove fissò sua dimora Isamo 73/ (1533), ventott'anni dacehè si era pesto per la prima volta in viaggio. Intanto aveva adempinte tutte le obbligazioni cho si era imposto nel cerso delle suo peregrinazioni; visitato i tre fratelli dello secio Boran Obblia e-l'Azraj, che dimoravano uno in Persia, l'altro nell'India e il terza nella China; ed al fratello dello secies Kawam Obblia incontrato fra i Chinesi, portò novelle del suo parente sino nel cuore del Sudue.

W. Desenrough Cooley.

## Nº III. pag. 25.

## L'America scoperta dagli Scandinavi.

La società degli Antiquarii del Nord, stabilità a Copenaçion, si occupio principalmente di accertare ai Normanni in scoperta dell'America settentrionale; e che Colombo non si risolice al sou viaggio se non dopo visitata l'Islanda nel 1977, e nditori le scoperte degli scandianvi. Il volume da essi pubblicato cel titolo di Antiquilates Americane sice Scriptoras septentrionales rerum ante-columbiamento in America (see 856 pag. In-19 con 8 fac-simile, 4 carte e 6 altre ineisioni) contiene questi principali conitoli.

 Relazioni sal paese detto Vinhaud, scritte l'XI secolo da Adamo di Brema, che le aveva udite da Sveno Estridoare ed Danimarca e da altri Danesi; stampate più corretto che nelle chizioni precedenti, giusta un codice della biblioteca imperiale di Vienna.

 Relazione del Vinland, scritta da Are Frode, nello stesso secolo o nel seguente.

III. Relazione dello stesso sopra Are Marson, famoso capo di Islanda e parente suo, che verso il 985 fin spinto sulle coste d'un paese d'America presso il Viuland, nominate livitramannaland, o grande Irlanda; quegli abitanti, d'origine irlandese, preso a volergli bene, nol lasciarono ripartire.

IV. Antichi ragguagli sopra Biörn Asbrandson, che nel 999 toccò il litturale americano, ove pur dagli indigeni rattenuto, si fe capo del pacse, e visse colà quasi trent'anni.

V. Ragguagli sopra Gudfeif Gudfögson navigatore islandese, che nel 4027 fu spinto sulla costa medesima, e campato dal suo compatrioto Biorn Asbrandson. VI. Varii passi concernenti l'Auerica negli annuli d'Istanda del medio evo, come raggangli sertiti da contemporanei sul viaggio del vescoro Erik nel Vinhad nel 1121; sulla scoperta d'altri passi enfloceano occidentale, fatta da Istandesi nel 1835; su viaggi di comunercio intrapress dall'antica colonia del Groenland al passe di Markland in America nel 1837.

VII. Antiche informationi sui paesi settentrionali del Groenland o dell'America, visitati principulmente da abitanti del Nord per la caccia o la pesca; fra l'altre una curiosa descrizione d'un viaggio di scopperte fatte da alcuni perti del vesevos di Gardan nel Groenland nel 1266, traverso gli stretti di Lancester e di Barrow, fin a paesi che non si conoblero se non in questi ul tiui auni, Un'osservazione astronomica fatta da questi antichi viaggistori di la treccio del loro cemmipo.

VIII. Estratti d'antichi trattati geografici islandesi, con uno schizzo che rappresenta la terra divisa in quattro parti abitate. IX. Antico poema delle isole Feroe, dov'è menzionato il Violand.

I molti lavori furono epilogati da Carlo Cristiano Rafn, segretario di essa società in una memoria inserita negli Atti di quella, e che qui riproduciamo.

La storia antecolombiana dell'America trasse in quest' ultimi tempi l'attenzione pubblica: furono tolti da diverse fonti futi che spandono lure inattesa s'un periodo che riquardavasi come notte profonda. A tale questione siamo stati alteltati dapprima da piu d'un seggo, anzi osiami dire da più d'una prova incontextabile, e in fine abbiamo intraprese con condidenza le rierrche che mettono in chiaro un fatto oscuro del passato.

La scoperta dell'America nel secolo X può riguardarsi cone uno degli avvenimenti più notevoli nella storia del mondo, e la posterità non poi negarne agti Scandinavi l'onore. Speriamo dimostrare uno dopo l'altro i fatti sui quali appoggiasi la nostra asseriance i attanto ofiramo ai lattori un prospetto sommario dell'antica storia d'America, e notirie di geografia, d'idrografia e di storia naturale, contounte nell'opera che pubblicommo col nome di Antiquitates Americane. La Groenlandia fu già abitata da una considerabilissima popolazione europea, e formò una diocesi speciale. Ma învece d'occuparci del contenuto del nunerosi doramenti che risguardano questo pases, ricorderemo soltanto che la scoperta dell'Islanda sulla metà del secolo (X), e l'occupa-

zione di quest'isola nell'574, fatta da Ingollo e nello spazio di un secolo di una colonia di ricche e potenti finniglio del Nordi, precelettero la scoperta dell'America. I navigatori dopo solcato in tutte le direzioni il mare che circonda l'Islanda, non doverano riturdare a riconoscere la Groenlandia. Se diano un'occhiata alla storia primitiva dell'Islanda, alla colonizzazione di quest'isola, agli avrenimenti che vi succedettero, la scoperta dell'America ci sembera un seguito naturale delle corse avventurose, degli avrenimenti di quest'epoca.

#### SUNTO DEL VIAGGI DI SCOPERTA

DEGLI ANTICHI SCANDINAVI NELL'AMERICA DEL NORD.

Viaggio di Biarne Heriulfson nel 986.

Nel 986 in primavera, Erico il Rosso, esigliato dall'Islanda, andò in Groenlandia, e fissò sua dimora a Brattalid nell' Eriesfiord. Aveva molti compagni in questo viaggio, e fra gli altri Eriulfo figliolo di Bard, che era parente d'Ingolfo, primo colono d'Islanda. Eriulfo si stabili ad Heriulfsnes nella parte meridionale della Groenlandia. Suo figlio Biarne faceva allora una corsa in Norvegia: e tornato in Islanda e intesa la partenza di suo padre, risolse, secondo il suo costume, di passar l'inverno con lui. Sebbene nè egli nè i suoi compagni non avessero mai navigato il mar di Groenlandia, pure spiegarono le vele e partirono colla bruma e col vento del nord, e dopo molti giorni di navigazione non sapevano dove fossero arrivati. Quando il cielo si rischiarò, videro una terra coperta di boschi, senza montagne, svariata solo da qualche collina: e poichè non corrispondeva alla descrizione che avevano avuta della Groenlandia, la lasciarono da parte, e navigarono ancora per due giorni; finchè ne videro un'altra piana e coperta di boschi. Di là navigarono in pieno mare per tre giorni con vento di sud-ovest, e scoprirono una terza terra elevata, montagnosa e coperta di ghiacciaie. Dopo averla costeggiata, la riconobbero isola: ma invece di prender terra, perchè a Biarne non parve bastevolmente lusinghiera, rivolsero la poppa verso la terra e presero del largo collo stesso vento, e dopo quattro giorni di navigare con un vento burrascoso ma favorevole, approdarono ad Heriulfsnes nella Groenlandia.

Scoperte di Leif Erieson e primo stabilimento in Vinland,

Qualche tempo dopo questo viaggio, e probabilmente nel 994, Biarne fece una visita a Erico, jarl di Norvegia, al quale raccontò il suo viaggio e le terre sconosciute da lui visitate. Erico lo biasimò di non aver esaminato con più attenzione questi differenti paesi, e al suo ritorno in Groenlandia si parlò d'intraprendere un viaggio di scoperta. Leif, figlio di Erico il Rosso, comperò il vascello di Biarne, e v'imbarcò trentacinque uomini: fra quali un tedesco, chiamato Tyrker, che era stato lungamente presso il padre di lui, e che aveva voluto gran bene a Leif nella sua infanzia. Nel 1000 tutti questi nomini cominciarono il loro viaggio, e arrivarono dapprima nell'ultimo paese che Biarne aveva veduto. Vi gettarono l'ancora, misero il battello in mare, e si portarono a riva. Non vi si scorgeva un fil d'erba, ma ghiacciaie per tutto l'interno, e dal mare fino a queste era come un altopiano sassoloso (hella). Questa terra, che parve loro spoglia d'ogni attrattiva, chiamarono Helluland, Salpato, pigliando del largo, arrivarono a un'altra terra piana, selvosa, dove una costa a picco e banchi di sabbia bianca, che chiamarono Markland (terra di bisco). Fecero vela di nuovo con un vento di nord-est, e a capo di due giorni scopersero un'isola situata ad oriente della terra. Entrati in uno stretto che si trovava fra questa ed una penisola che s'avanzava nel mare all'est e al nord, si diressero verso occidente. Vi crano in tempo di marea molti bassi fondi. Acoostandosi alla riva, giunsero dove un fiume uscito da un lago cadeva nel mare. In questo fiume condussero la loro nave, poi nel lago, e gittarono l'ancora. Ivi eressero alcune capanne di legno; ma presa poi la risoluzione di passarvi l'inverno, vi fondarono case ampie, dette più tardi Leifsbudir (case di Leif). Terminate queste costruzioni, Leif divise i suoi compagni in due partite, che a vicenda dovevano restare in casa e fare scorrerie nelle vicinanze. Raccomando ai suoi uomini di non andar troppo lontano, di ritornar ogni sera, e di non disgiungersi gli uni dagli altri: anch'esso dal canto suo andò con loro a proseguire le sue esplorazioni. Accadde un giorno che il tedesco Tyrker scomparve. Leif, tolti sceo una dozzina d'uomini, audò in traccia di lui : ma appena usciti se lo videro venir incontro. E avendogli domandato Leif la cagione della sua assenza, rispose in tedesco senz'essere capito; allora rispose in liagua del nord: « Non fui molto lontano, eppure lu una scoperta a parteiepravi: trovai del viguette e grape una s. E a conferma soggiunes che epli era nato in un paese vitifero. Gli uomini di Lef si diedero allora a procurarsi delta legua di costrucione per carierare in uavigito e cogliere grappoli di cui empirono la srialuppa. Leff chiamò questa terra Vinland, paese del vino. A primavera parti per la Groenlandi).

## Spedizione di Thorwald Erieson verso paesi più meridionali.

Il viaggio di Leif divenne frequente tema di conversazioni, e suo fratello Thorwald pensò ehe questa regione fosse troppo poco esplorata. Si fece quindi dare da Leif e la nave e consigli e nomini, e cominciò il suo viaggio con trenta uomini nel 1002. Giunti nel Vinland a Leifsbudir, vi svernarono, vivendo di pesca; alla primavera del 1905 Thorwald mandò nella scialuppa parte de' suoi nomini a far un estivo viaggio di esplorazione al sud. E vi trovarono un bel paese selvoso; solo un piccolo spazio era fra i boschi, il mare e banchi di sabbia bianca; molte isole e bassi fondi; non traccia d'uomo, nulla che indicasse come questa terra fosse stata visitata per lo innauzi, tranne una specie di capanna costruita in legno che scopersero in un'isola ad ovest. Non tornarono a Leifsbudir se non in autunno. L'estate successivo 1004, Thorwald colla nave andò all'est, poi al nord, al di là d'un capo ragguardevole che copriva una baia, e che egli chiamò Kialarnes, cioè capo di chiglia. Secondando la costa orientale del naese, passò per l'imboccatura delle baie più vicine, e arrivò presso un promontorio che s'avanzava in mare, tutto coperto d'alberi. Ivi sbarcò con tutti i suoi compagni, c girando lo sguardo grido: « Ecco un bel paese, qui fisserò la mia dimora ». Al momento d'imbarcarsi, videro a piedi del promontorio sulla sabbia, tre canotti, occupati ciascuno da tre Skrellings, cioè Eschimali. Otto ne uccisero, ma il nono sfuggi col suo eanotto. Un momento dopo una quantità d'Eschimali uscirono dalla baia dirigendosi contro di loro, che cercarono ripararsi cingendo d'una palizzata le navi. Gli Eschimali li bersagliarono per qualche momento, poi se ne allontanarono. Thorwald ferito in un braccio per una freccia, avvistosi che la ferita era mortale disse ai compagni: « l'artite il più presto che potete, ma mi porterete sul promontorio dove mi parca che sarchbe stato bene il dimorare. Quella mia era una parola profetica, e forse bisogna rimanervi qualche tempo. Là mi sepellirete; pianterete delle croci sulla min tomba, di sopra alla mia testa e a mici piedi, e d'or innarari chiameretic questa lungo Krossanes ». Detto, mori: i sou 
ordini furono eseguiti; e gli altri tornarono ai loro compagni a 
Letisbudir, e vi passarono l'inverno, ma la primavera successiva 1005 partirono per la Groenlandia, con un'importante relazione da fare a Leif.

## Sgruziata impresa di Thorstein Ericson.

Thorstein terzo fajilo risolse andar fino in Vinland per cercarvi il corpo di suo fratello. Equipaggiato dunque lo stesso naviglio, seelse venticinque nomini forti e abili, e seco conlusce la propria moglie Gudrida. Errati tutta l'estate in nare, senza saper dove si torsassen, alla fine della prima settimana d'inverno approdarono a Lysufiord, nello stabilimento all'avest della Groenlandia. Ivi Thorstein mori nell'inverno, e,a primavera sua moglie ritornò a Exircisford.

### Stabilimento di Thorfinn a l'inland.

L'estate successiva, 1006, due vascelli d'Islanda arrivarono in Groenlaudia, comandati uno da Thorfina, soprannominato Karlsefne, cioè destinato a diventar grand' nomo : era un ricco e potente d'illustre famiglia, che fra i suoi antenati vantava Danesi, Norvegi, Svedesi, Islandesi, Scozzesi; alcuni de' quali erano stati re o discendenti di re. Era accompagnato da Sporre Thorbrandson, esso pure di distinta famiglia. L'altra nave era comandata da Biarne Grimolfson di Breidefiord e Thorhall Gamlason d'Austfirdir. Celebrarono la festa di natale a Brattalid. Thorfmu s'innamorò di Gudrida, e domandatala a Leif, la sposò in inverno. Il viaggio di Vinland era allora, come per lo avanti, un tema ordinario di conversazioni, e Thorfina cedette alle istanze di sua moglie e de' suoi amici che lo stimolavano ad intraprenderio. Nella primavera del 1007 Karlsefne e Snorre allestirono una nave: Biarne e Thorhall la propria: una terza (quella che Thorbioru padre di Gudrida aveva condotto in Groenlandia) era comandata da Thorward, marito di Freydisa figliola naturale di Erico il Rosso. A bordo di questa trovavasi pure un nomo chiamato Thorball, che aveva per molto tempo servito Erico come carriatore in estate, come maggiordomo in inverno, e conosceva benissimo la parte inabitata della Groenlandia, Ouesta spedizione componevasi di censessanta persone, oltre bestiame di ogni specie, per l'intenzione che avevano di fondarvi, potendo, una colonia. Arrivarono danprima a Westerbydge, poi a Biarnev (Disco). Di là si diressero al sud verso llelluland dove trovarono molte volpi; indi proseguendo al sud, giunsero in due giorni nel Markland, paese pieno di boschi e di animali. Di là navigarono a sud-ovest, e arrivarono a Kialarnes, dove videro deserti senza traccia, e lunghi e stretti fiumi, e dune che chiamarono Furdustrandir. Dono averli superati, la terra cominció ad essere intercetta da baie. Avevano con sè due scozzesi. Hake e Hekia, dati a Leif da Olaf Tryggyason, re di Norvegia, e bravi corridori. Messi a terra colla raccomandazione d'andarsene a sud-ovest e d'esplorare il paese, tornati a capo di tre giorni, portarono grappoli e spiche selvatiche di quel paese. I navigatori continuarono la corsa fin dove il mare formava una baia profonda. Fuori di là v'era un'isola dove le correnti erano ranide, come pure nella baia. Stavano in quest'isola tanti adori, che era impossibile far un passo senza schiacciar le loro uova. A quest'isola diedero il nome di Straumei (paese delle correnti) e alla baia quello di Straumfiordr (baia delle correnti). Discesero a terra, e disposero i loro preparativi per passarvi l'inverno. Estremamente bello era il paese, onde non s'occuparono che adesplorarlo. Thorhall voleva andar poi al nord per cercarvi il Vinland, ma Karlsefne al contrario voleva andar a sud-ovest. Thorhall con otto uomini separatosi, superò Furdustrandir e Kialarnes, ma fu cacciato da un vento vigoroso di ovest sulla costa d'Irlanda, e secondo il racconto di alcuni mercanti, fu con tutti i suoi uomini preso e obbligato a servir 'come schiavo. Karlsefne, Snorre, Biarne e il resto della spedizione (cencinquantun nomo) navigarono verso l'ovest e arrivarono dove esce da un lago un fiume e si scarica nel mare. Presso l'imboccatura di questo era un gruppo di grandi isole; essi entrarono nel lago e il paese chiamarono Hop. Al piano trovarono campi di frumento selvaggio, e sulla collina grappoli d'uva. Una mattina videro quantità di canotti, e con segni d'amicizia indussero i naturali ad avvicinarsi, come feccro guardandoli con meraviglia. Erano neri e brutti, scarmigliati, grand'occhi, faccia piatta. Contemplato per pochi istanti i nuovivenuti, partirono coi remi a sud-ovest oltre il capo. Karlsefne e i suoi compagni avevano costrutto la loro abitazione all'alto della baia; ed ivi passarono

l'inverno. Non cadde neve, e il bestiame potè pascolare in piena campagna. Sul principiare del 1008 videro una mattina molti altri canotti venir da sud-ovest. Karlsefne fece segno di pace con uno scudo bianco levato in aria, ed essi subito s'accostarono e cominciarono la permuta. Mostravano evidente preferenza pei panni di color rosso, e davano in cambio pelli e pellicce grigie. Avrebbero voluto comperare altresi spade e lancie. ma Karlsefne e Snorre ne proibirono la vendita. Invece d'una pelle affatto grigia, questi Skrellings ricevettero un brandello di panno rosso, largo un palmo, che si ravvolsero intorno alla testa. Il commercio continuò qualche tempo in tal modo: ma gli Scandinavi, vedendo che il loro panno cominciava a diminuire, lo tagliarono a listerelle larghe un dito, e gli Skrellings comperarono questi limbelli al medesimo prezzo ed anche a maggiore che le altre. Karlsefne diede ordine alle donne di portare nane e latte, e gli Skrellings ne presero un tal gusto, che comperarono latte a preferenza di tutte le altre cose; e abbandonarono le mercanzie pel piacere di soddisfare al loro appetito. In mezzo a questo traffico avvenne che un toro, condotto da Karlsefne. usci dalla foresta orribilmente muggendo. Udendolo gli Skreilings furono così spaventati, che si gettarono ne' loro canotti, e vogarono verso il sud. Di questo tempo Gudrida, moglie di Karlsefne, mise al mondo un bambino che ricevette il nome di Snorre. Al cominciar dell'inverno seguente gli Skrellings ritornarono in maggior numero, con intenzioni ostili, mandando enormi gridi. Karlsefne fece alzare lo scudo rosso : le due truppe s'avanzarono, e la battaglia incominciò. Cade allora una pioggia di freccie; gli Skrellings adoperavano altresì una specie di fionda; al sommo d'una pertica alzavano un globo pesante, somigliante al ventre d'un montone e di colore azzurro; e lo slanciavano contro gli nomini di Karlsefne, facendo nel cadere gran fracasso. Terrore prese gli Scandinavi, che si ritirarono lungo il fiume. Freydisa usci, e vedendoli fuggire gridò loro : « Come ? nomini di coraggio come voi , potete fuggire davanti un pugno di miserabili che potreste uccidere come mandrie? Sc avessi armi io, ben combatterei meglio di voi! . Non ascoltata, cercò inseguirli, ma la sua gravidanza la ritardò; nulladimanco pervenne a raggiungerli nel bosco, dove trovò un cadavere, ed era quello di Thorbrand Snorrason con una pietra piatta colpito nella testa, e colla spada nuda accanto. Lo prese, e ponendosi in posizione di difendersi, nuda il petto,

brandi la suada contro i nemici. La vista di questa donna armata gli atterri, onde tornati ai loro canotti, furono pronti a fuggire. Karlsefuc e i suoi compagni appressatisi a lei, ne vantarono il coraggio, ma conoscendo che se continuavano a rimanere in quel paese sarebbero esposti agli assalti degli abitanti, risolsero ritornare alle loro terre. Navigando all'est, e arrivati a Straumfiord, Karlsefne andò con una nave in cerca di Thorhall, Procedendo al nord di Kialarnes, si diresse a nord-ovest lasciando la terra a babordo. D'ogni parte vedeva foreste, e non uno spazio sgombro, non formando le alture di llop e quelle che erano allora in vista, se non una lunga catena. l navigatori passarono l'inverno a Stranmford: allora Snorre, tigliolo di Karlsefne, aveva tre anni. Quando partirono da Vinland avevano il vento di sud; giunti a Markland, e trovati cinque Skrellings, presero due fanciulli maschi, e condottili seco, insegnarono loro la lingua del nord, e li battezzarono. Onesti due fanciulli dissero che la loro madre chiamavasi Wethilldi, il loro nadre Uvæge; ehe gli Skrellings erano governati da re, uno dei quali era nominato Avaldamon, l'altro Valdidida; che non v'erano case nel loro puese, ma dimoravasi in caverne. Biarne Grimolfson fu sviato dal suo cammino fino al mar d'Irlanda, e arrivò in un luogo così infestato da vermi, che il suo vascello fa rovinato: alcuni soltanto camparono sur un battello intonacato di catrame d'olio di can marino, mezzo di sicurezza contro i vermi. Karlsefne continuò il viaggio verso la Groculandia, ed arrivo a Ericsford.

## Viaggio di Freydisa, Elge e Finnboge. Stabilimento di Thorfinn in Islanda.

La medesima estate del 1011 arrivó in Groenlandia un vavecilo di Norvejc, comandoto du ertatelli siatosie d'Austifreit, Elge e Finnloge, che pesserono il verno seguente in Groenlanda. Freyisto softerse lovo di fore un viaggio a Vinland, cella condizione che dimezzassero con lei i proventi del viaggio. V-acconsentirono. Era stabilità sulle prine che ciacama delle due parti si comporrebbe di trenta uomini vigorosi, oltre le donne; ma Freydisa tolse con sè cinque uomini di più, che tenne nascosti. Nel 1012 arrivati a Leifabudir, vi passarono l'inverno. La condutta di Freydisa cagionà discordia fra i capi dell'impresa, e colle sub tripida esdiase il manto ad uccidere.

i due fratelli e i loro compagni. Dopo questo vergognoso assassinio essa tornò in Groenlandia, dove Thorfinn non attendeva che un buon vento per recarsi in Norvegia. Era così arricchito il suo vascello, che correva voce non esser partito da Groenlandia nn più dovizioso carico. Appena fu il vento favorevole, Thorfinn fece vela, e giunto in Norvegia, vi passò l'inverno, vendendo le sue mercanzie. L'anno seguente nel punto che stava per imbarcarsi per l'Islanda, v'arrivò un tedesco di Brema che voleva comperare un pezzo del legno di Vinland detto mausur, e glielo pagò un mezzo marco d'oro. Karlsefne recatosi in Islanda l'anno appresso (1013), vi comperò a Skagefiord, nel distretto del nord, la terra di Glaumboe, e vi passò il resto della vita. Dopo lui fu abitata da suo figlio Sporre, nato in America, Quando Sporre si sposò, sua madre fece un pellegrinaggio a Roma, e ritornò nella casa di suo figlio a Glanmboe, dove avea fatta erigere una chiesa, Colà visse lungamente da monaca. Dal figlio di Karlsefne discese una numerosa e illustro linea, della quale citeremo Thorlak Runolfson, vescovo di Scalholt, nato nel 4085 da Alfrida figliola di Snorre. A lui è dovuto il più antico codice ecclesiastico d'Islanda, pubblicato nel 1123. È probabile che da lui pure siano state raccolte le particolarità intorno ai viaggi di cui parliamo.

# Geografia e Idrografia.

Fortunatamente travammo in queste antiche relazioni di viaggi non solamente notioni georgiche, ma anche antiche e astronomiche, per determinare la posizione del luoghi. I fatti nautici hanno importanza affatto particulare, quantunque nessun viabiba ludato finora, vale a dire l'indicazione del costo delle navi e delle distanze pazziali, giorno per giorno. Dai rapporti contenuti nel Londonamo e in qualche altr'opera geografica d'islanda, si può calcolare che la usigizazione d'un giorno era valutata da 27 a 28 miglia geografiche, dansei o tedenche di 3a girado. Dal'isola d'Eltaland, detta più tardi Litta Eluland (piecolo Elluland) Barne arrivà a Heruilasse (kiggit) in forcenlandis con un vento di sud-ovest in quattro giorni. La distanza fra questo capo e Terra Nonva è di circa 130 miglia, le quali corrisponderebbero assai bene alla distanza superata da Biarne, se pensiamo alla violenza del vento e lo racciò.

Nelle moderne descrizioni quest'isola è rappresentata come

una terra composta in parte di roccie unde e appiattite, più o meno estese, senza un albero, senza uno sterpo, e che per questo vengan dette Barreus. Tale denominazione s'accorda con quella di hellur, con cui gli antichi Scandinavi nominarono il paese.

Markland era situato a sud-ovest d'Elluland a una distanza di tre giorai di navigazione (80 a 90 miglia). È la Novas Socia la cui recente descrizione s'accorda con quello che gli Scaudinavi fecero del Markland. Il paese è generalmente basso, la costa maritiuma piana e bassa. Sulla riva si vedono delle roccie bianche. Il paese è basso con roccie di sabbia bianca, che si distinguona sassi bene dal mare - dice J. W. Norrie nel Aves American Pilot; e un'altr'opera di marina americana dice: Sulla costa vè qualche banchi di sabbia bianchissima. La Nuova Socia, il Nuovo Brunswick e il Basso Canadà, postopia addentro nel paese e che può riguandarsi come appartenente all'antico Markland, sono quasi dappertutto coperti d'insmense forsete.

Il Vinland era posto due glorai di navigazione (da 3º a 60 miglia) al sade-cet di Markiand. La distanza dal capo Sabibia al capo Cod è marcata nelle opere nautiche come (W by S), di 70 leagues (32 miglia) all'incirca. La descrizione di queste coste combina con quella di Biarne, e nell'isola situata all'est, che colla praisola stessa all'est e al nord formava il passaggio entre cui naviga Lelf, rionosciamo Nantucket. Gli Scandinavi vi trovarono molti bassi fondi. I navigatori dei nostri giorni fecero la stessa osservazione, parlando di molti banchi di sabibia e d'altri bassi fondi che vi si trovano, e dicono che lo stretto presenta l'aperto d'una terra sommersa.

Il nome di Kialarnes è composto da Kiofr chiglia, e da nes capo; e questa parola, secondo tutte le probabiti, deriva dalla somiglianza che presenta la configurazione di questo capo con una chiglia di nave e sisgolarmente con quelle delle lunghe navi usate dagli Scandinavi. Questo dovera essere il capo Cod, il Nauset degli Indiani, che giusta alcuni geografi moderni, somiglia a un corno, giusta altria un ficulte. Gli Scandinavi vi travarono de' descrii senza orma, e lunghe e strette rive e dune di spetto particolare, alle quali diedero il none di Furdustrandir, spiaggie meravigliose (parola che deriva da furde, prodigio omeraviglia, e da strond fascia o riva.) Paragoniamo la descrizione di questo capo con quella che ne fu fatta da Illichecot, autore moderno del Report un the Geology of Musschusstis. Le

dune o colline di sabbia che in gran parte, o affatto sono spoglie di vegetazione, attirano gli sguardi nel loro particolare carattere (forcibly attract the attention on account of their peculiarity). Quando ci accostavamo all'estremità del capo, la sabbia e la sterilità del suolo aumentava, e in più luoghi non mancava al viaggiatore che di trovare sulla sua via un'orda di Beduini per fargli credere si trovasse nel fondo d'un deserto d'Arabia e di Libia ». Un singolare fenomeno che osservasi in questo cano è forse la prima causa del nome che gli venne dato. Lo stesso autore così lo descrive: « Attraversando i deserti del capo, notai un singolare effetto di miragio o d'illusione. A Orleans, per esempio, mi pareva che montassimo per un angolo di tre o quattro gradi, nè del mio errore fui convinto, se non quando rivolgendomi vidi che una simile ascensione appariva sul tratto di via già percorso ». Non farò prova di spicgare questa illusione d'ottica, noterò solamente essere forse un fenomeno della stessa natura di quello da cui fu colpito Humboldt nei Pampas di Venezuela. « Intorno a noi » dice egli « tutti i piani parevano montare verso il cielo ». Pertanto il nome che gli Scandinavi diedero a quei tre fiumi Nauset Beach, Chatham Beach e Monomoy Beach, è benissimo immaginato.

Quel che chiamano gran Gulfstream, che esce dal golfo del Messico e passa per la Florida, Cuba e le isole di Blaman, va poi al nord in direzione parallela a quella della costa d'est del-l'America del nord, questo fiume il cui letto era, dicono, giù più vicino alla costa, diranassi in molte correnti precisamente al luogo, dove la penisola di Barnatble lo rompe quando viene dal sud. Lo Straumford degli natichi Scandinavi è probabilmente la hai di Buzzard e Straumey Martha's Vineyard, quantunque la meuzione della gran quantità di uova che vi si trovara convega meglio all'isola situata all'ingereso dello stretto di Vineyard, chianato oggi per la slessa ragione Egg island (isola delle ova).

Krossanes è probabilmente la punta di Gurnet. Era senza dubbio un po al nord di quel paese cui Karlsefine s'avvicinò, quando vide la linea di moutagne che pretese essere la medesima che si stende fino al paese in cui noi ritroviamo il luogo chiamato Hop (i Hope).

La voce Hop in islandese significa piccola baia formata da un fiume che vien dall'interno, ed un seno del mare, o la medesima terra che cinge questa baia. A questo fatto corrisponde la

Schiar. Vol. V.

baiz del Mount-Hope o del Mont-Haup, come lo chiamano gli Indiani, altraverso al quale passa il fiume di Taunton, che si riunisce collo aque affuenti dal mare nello stretto di Seazonnet pel fiune stretto ma navigabile di Pocasset. Ad Hop era situato Leifabudir. Più in su nel passe, e probabilimente sulla bella clevazione chiamata dagl'Indiani Mount-Haup, Thorfinn Karlsefne costrusci le use abilizzioni.

#### Clima e suolo.

Gli antichi scritti ci danno qualche nozione assai caratteristica sul clima, sulle qualità del suolo e per conseguenza sulle sue produzioni. Il clima era così dolce che pareva loro non bisognasse pel bestiame provedersi fieno pel verno, poichè non succedendovi mai gelo, le crbe appena si appassivano. Le stesse espressioni adopera Warden per dipingere questo paese: . La temperatura e dice e ne è si dolce, che la vegetazione soffre di rado il freddo o la siccità. Vien detto il paradiso dell'America, perchè supera tutti gli altri paesi per situazione, suolo e clima .. Andando da Taunton a Newport pel fiume di Taunton e per la baia di Mont-Hope, il viaggiatore, dice Hitchcock « vede grandi scene, bei punti di vista, e il ridente aspetto del paese : le memorie storiche che vi si attaccano attirano l'attenzione e seducono lo spirito ». Questa osservazione è applicabile a tempi più autichi elie non siano quelli ai quali Hitchcock pensava quando scrisse quel passo.

Un paese di tale natura può ben essere detto un buon paese, come gli antichi Scandinavi lo chiamavano (It goda). Vi trovarono produzioni a cui attaccavano gran valore, e delle quali il loro freddo paese era quasi affatto sproveduto.

## Produzioni. Istoria naturale.

La rigua vi cresceva naturalmente, fatto (quod cite ili sponte inascentur) attestato da Adamo di Becua, che viveva nello stesso secolo XI. Questo autore straniero racconta come ha inteso, non già per conglietture, ma dal racconto autentico del Danesi; cità come autorità il re danese Seviem Estrisbon, nipote di Canuto il Grande. È noto che oggi la vite è comunissima in quel paese.

Il frumento vi cresceva da sò. Quando gli Europei arrivarono in quel paseo vi trovarono del maix, detto nel pesee grano d'india (Indiano cora), che gli l'indiani raccoglierano senza averlo seminato e lo conservavano in cave sotterranee. Era uno del loro principali alimenti. Sull'erba dell'isola situata in faccia a Kialarnes si trovava del mielat; e ancora ve n'è oggli del mielat; e ancora ve n'è oggli del mielat; e ancora ve n'è oggli.

Il mausur è un legno di bellezza non comune, probabilmente una specie di acer rubrum, o di acer saccharinum, che ivi cresce, e che vi è delto occhio d'uccello (bird's eye) o acero arricciato

(curled mable). Se ne traeva legno di costruzione.

Era acila foresta gran numero d'animolí di tutte le specie, e gl'Indiani prescelere questo pesea a motivo delle caccie che vi facevano: ora le foreste sono in gran parte abbattute, e la selvaggina si ritirò in attre parti. Gli Scandinavi si procurano per cambio dai naturali del paese pelli di zibellino (agfed), e oggi specie di pelliccie, che fanno ancora un articolo importantissimo di commercio.

Le isole vicine erano ricche d'uccelli, soprattutto di adori (eidor) come anche oggidi ve ne vedi. Per questo le più di quelle isole ricevettero il nome di Egg Island (isole dalle ova).

Ogni finme era abbondaute di pesci, e soprattutto d'eccellente salmone (daz.) Quantità di pesci si trovava sulla costa; si scara valla costa; si scara valla costa più alto quanti di pesci si trovava valla diera più alto; e quando l'agua si ritirava, trovavavai della soglie (hedgir faker). Sulla costa pigliavano balene, fra le altre la reide (balenua physalus). Le moderne descrizioni di questo passo riferiscono pure come tutti i fiumi abbondano di pesci, e che nel mare intorno alle coste è ricchezza di pesce quasi d'ogni specie. Si citano fra gii altri dei salmoni nel fiumi e dello soglie sulte coste. Nan è gran tempo che a pesca della balena era principale industria, soprattuto per le siole vicine. È probabile che l'hale Rock (scoglio della balena), nome di uno scoglio presso alla costo, derivi di questa circostanaz.

#### Astronomia.

Oltre i documenti geografici e nautici conservatici negli antichi scritti, troviamo altresi in uno di questi manoscritti un indice astronomico. Vi è detto che il giorno e la notte vi sono d'un'eguaglianza ancor maggiore che alla Grocolandia o in Islanda, che nel di più corto i Sole si alzava a sette ore emezze e tramontava a quattro e mezzo, di modo che il giorna era di novo cro. Queel osservazione pone il paese di cui vi si tratta al 14 1º 3º 10º di latitudino. Seaconnet Point e il capo merdionale di Conanicui tilandi sono di 14º 3º di latitudine; e Point Judidita al 1º 3º. Questi tre capi limitano l'entrata della baia detta oggi Mount-lope-Bay, e degli antichi Hopszato. Così questa sostitia astronomica indica la medesina regione, del pari che tutto ciò che abbiamo precedentemente riferio.

### Scoperte di paesi più meridionali.

La spedizione mandata da Thorwald Ericson nel 1005 da Leifshudir, por esplorare le costo del sud, vide probabilmente le coste di Connecticut e di New-York, come quelle di New-Jersey, Delaware e Maryland. La descrizione che gli antichi fecero di queste coste s'accorda con quella dei viaggiatori moderno.

#### Soggiorno d'Are Marson nella Grand Irlanda.

Gli Eschimali d'una volta ahitavano una regione molto più meridionale che oggi, come risulta da antichi documenti, ed è confermato da antichi schelctri trovati al sud. Questa particolarità merita d'essere esaminata più attentamente. In faccia al paese abitato dagli Eschimali in vicinanza a Vinland cra un altro paese, dove, secondo il loro racconto, si trovava un popolo che vestiva abiti hianchi, portava delle pertiche, in sommo delle quali erano attaccati pezzi di panno, e che schiamazzava, L'antico autore è d'avviso che qui si tratti della Hvitramannaland (terra degli uomini hianchi) detta altrimenti Irland it mikla, la Grande Irlanda. Probabilmente questa parte dell'America del nord è quella che si stende al sud della baia di Chesapeak e contiene la Carolina del nord e del sud, la Georgia, la Florida. Tra gl'Indiani Savanesi (Shawannos) che emigrarono quasi un secolo fa dalla Florida, e che oggi sono stabiliti nello Stato dell'Ohio, fu trovata un'importantissima tradizione : cioè che la Florida era già abitata da un popolo bianco, il quale faccya uso di strumenti di ferro. A giudicare da antichi documenti, dovevano essere una colonia di cristiani Irlandesi stabiliti colà prima del 1000. Are Marson, capo potente di Reykianes in Islanda, fu gittato su quella terra nel 983 da una tempesta, e vi fu battezzato. Il primo che racconta questo fatto è Rafa contemporance d'Are sopranominato navigatore di Liucrik, città nota in Irlanda, dove avera languamente dimorato. Are Frode, illustro dotto islandese, l'autore più antico del Landusma, discendente in quarto grado da Are Marson, racconta tech are era conosciuto in Hvitramannaland, che non gli si permettera d'allontanarsene, mac he per lui si avera gran rispetto. Questo fatto aven utito da suo zio Thorkel Gellerson (la cui testimonianza, dico eggi, merita ogni confidenno) elle l'avera utito da seuni sibandesi a cui Thorfinn Sigurdson, jarl delle Orcadi, l'aveva raccontato, Questo racconsia mostera che a quel tempi vi erano relazioni fra le terre occidentali (le Orcadi o l'Irlanda) e questa parte dell'America.

Viaggio di Bioern Asbrandson e Gudleif Gudlaugson.

Senza dubbio Bioern Asbrandson, soprannominato Breidvikingakappe, passò l'ultima parte della sua vita in quegli stessi paesi. Era stato ammesso nella celebre banda di guerrieri di Jomsbourg, comandata da Palnatoke, e aveva combattuto cogli Jomsvikings alla battaglia di Fyrisval in Isvezia. Le sue relazioni con Thurida di Frodo, sorella di Snorre Gode, gli aquistarono la famigliarità di quest'uomo potente, e l'obbligarono ad abbandonare per sempre il paese. Nel 999 parti da Hraunhoefen, nello Sniofelsnes, col vento di nord-est. Gudleif Gudlaugson, fratello di Thorfinn, antenato del celebre storico Snorre Sturlason, aveva fatto un viaggio di commercio a Dublino; ma quando parti da questa città coll'idea di recarsi in Islanda, navigando all'ovest intorno a questa fu sorpreso da venti continui di nord-est. clic in pieno mare lo spinsero a sud-ovest, e in estate assai innoltrata arrivò in un paese estesissimo ma a lui sconosciuto. Al momento del suo sbarco più centinala di naturali gli si fecero incontro, l'assalirono, e coi suoi uomini il presero e legarono. Non conoscevano alcuno fra quegl'indigeni, ma parve loro avessero una lingua simile a quella degl'Islandesi. Radunatisi dunque per deliberare sulla sorte degli stranieri, si interrogavano se farli morire o venderli schiavi. In mezzo alle discussioni apparve una turba d'uomini, preceduta da una bandiera, e seguita da un uomo di onorevole apparenza, vecchio e canuto. La deliberazione fu interrotta, e stabilito di riportarsi alla sua autorità. Era Bioern Asbrandson, Chiamò a sè Gudleif. e direttagli la perola în lingua del Nord, gli domando donde venisse. E avendo l'altro risposto d'essere islandese, Bioern gli domando di persone con cui aveva avuto relazione in Islanda, e principalmente della sua diletta Thurida di Frodo, e di Kiarton figlio di lei, il quale era riguardato come suo proprio figlio, e che era allora proprietario di Frodo. Impazientiti i naturali domandavano una decisione, e Bioern scelse dodici de' suoi compagni per consiglieri, e ragionato con loro, s'accostò a Gudleif dicendo che gli abitanti avevano rimessa a lui la cura di terminare la cosa : rese la libertà a lui e a'suoi compagni, ma lo indusse a partir subito, quantunque la stagione fosse già avanzata, dicendo che gli abitatori, cattivi e gelosi, avrebbero potuto credersi intaccati nel loro diritti. Diede a Gudleif un anello d'oro per Thurida, una spada per Kiarton, e lo pregò di raccomandare a' suoi amici non venissero più a veder questo paese, poichè vecchio com'era, egli non potra vivere a lungo; il paese era vasto e con pochi porti, e i naviganti correvano rischio d'essere trattati come nemici dagli abitanti. Gudleif partito, ritornò a Dublino, e passatovi l'inverno andò l'anno segnente in Islanda; consegnò i presenti che gli erano stati confidati, e nessuno dubitò che quell'uomo non fosse realmente Bioern Asbrandson.

## l'iaggio del vescoro Erico nel l'inland.

Si può riguardare come certo che le relazioni fra l'Islanda e il Vilanda sussistessero molto tempo dopo questo periodo, sebbene gli autichi manoscritti, dor' è parlato della Groenlandia, non ne diano alcuna notiria precisa. È nuto che il vescovo Erico di Groenlandia, tratto dal desiderio di convertire i coloni o di farli perseverare nella religione cristiana, arrivò a Vinland nel 11911. Non abbimo notirie sull'esilo di questo viaggio, na dall'espressione adoperata nel racconto, vediamo che arrivò a Vinland, dove può credersi abbia stabilità dimora. Il suo viaggio è una prova di più che i due paesi continuavano le lore relazioni.

# Scoperte nelle regioni artiche dell'America.

Il primo avvenimento, secondo l'ordine cronologico, sul quale gli antichi scritti ci danno qualche nozione è un viaggio di scoperta nelle regioni settentrionali dell'America, fatto nel 1266

sotto gli auspicii d'alcuni ecclesiastici della diocesi di Gardar in Groenlandia, Questa notizia sta in una lettera d'un prete chiamato Halldor a un altro chiamato Arnald, stabilito dapprima in Groenlandia, poi divenuto cappellano di Magno Lagabæter re norvegio. Iu quel tempo tutti i Groenlandesi di qualche momento aveano navi costruite appositamente per andare al nord alla caccia o alla pesca. Le regioni settentrionali da loro visitate erano dette Nordrsetur, le principali stazioni erano Greipar e Kroksfiardarheidi. La prima di queste stazioni doveva essere posta al sud di Disco; ma una pietra runica trovata nel 4824 nell'isola di Kingiktorsoak, al 72° 53' di latitudine borcale, mostra che i Groenlandesi s'innoltravano ancor niù innanzi verso il nord. L'ultima stazione da noi citata era al nord della prima. I suddetti ecclesiastici avevano per iscopo di visitare le regioni più nordiche, e per conseguenza più lontane che Kroksfiardarheidi, dove i Groenlandesi tenevano i quarticri estivi, e dove erano soliti recarsi. Partiti poi da Kroksfiardarheidi, furono sorpresi dal vento di sud e da una tale oscurità, che furono costretti lasciarsi in balia dei flutti; ma quando si rischiaro, videro poco lontano una quantità d'isole, di foche, d'orsi e di balene. Penetrati nel golfo dalla parte del sud, videro lontano quanto l'occhio poteva giungere, delle ghiacciaie. E riconobbero per alcuni vestigi che gli Skrellings avevano abitato già questo paese; ma gli orsi impedirono loro d'avvicinarsi. Retrocessero quindi in tre giorni, e scopersero di nuovo vestigia di Skrellings su alcune isole situate al sud d'una montagna chiamata Snioffell (montagna di neve). Il di di san Giacomo andarono al sud, costeggiando Kroksfiardarheidi, vogando tutto il di; la notte vi gelava, ma il Sole era costantemente sull'orizzonte giorno e notte; cd a mezzodi era così poco elevato, che quando un uomo fosse coricato attraverso in un battello a sei remi, steso verso la sponda piatta. l'ombra della sponda verso il Sole gli cadeva sul volto. Ma a mezzanotte era elevato come presso loro nella colonia groenlandese, quando si trova nella sua maggior elevazione a nordovest. Ritornarono quindi a Gardar.

Kroksflardarheidi era stato, come abbiamo detto, regolarmente vicinto da Grontlandesi. Questo nome indica che il golfo era cinto da brulle alture, e giusta le descrizioni di viaggio, bisogna supporre che questo golfo fosse molto esteso e molti giorni facessero duopo per attraversarlo. È noto che i navigatori da questo golfo o stretto passarono in un altro mare e in un golfo interno, o che tennero alcuni giorni a ritornare. Quanto alle due osservazioni fatte li giorno di san Glacomo, nan non di vertua sierro risultamento: giacebik, non potendo noi determinare la profonditi del battello, o per meglio dire della posizione occupata dall'inomo e l'elevatezza del piattobordo, non possiamo determinare l'angolo formato dalla parte superiore del hattello col volto dell'unomo. Il qual angolo darebbe la misura dell'altezza del Sole Il ventielinque luglio giorno di san Giacomo, a mezzodi. Se aumettiamo, cosa probabilismia, che questo angolo fosse di circa 55%, il lungo di eni qui si parta deve essere situato al 73º di lattitudin settuntrionale. Non si può supporre che l'angolo fosse più largo e per couseguenza non indica un paese più meridionale.

La seconda osservazione offre risultamenti più soddisfacenti. Al XIII secolo il venticinque luglio

la declinazione del Sole era = + 47° 34'
l'obliquità dell'eclittica = 25° 52'.

## Terra-Nuova scoperta giù dagl'Islandesi.

Questa scoperta fu fatta da Adalbrand e Thorwald Helgason, ceclesiastici d'Islanda assai conosciuti nella storia del loro paese per la parte che presero nei liùgi fra Erico Prastchader (na-mico dei preti) re di Norvegia, e il elero, e che furnon sastenuti singolarmente in Islanda dal governatore Rafa Oddoso e Arne Thorlakson, veseovo di Scallioli. I rarcenti dei contemporatei riportano solamente in poche parole, che en 11283 i

preti qui sopra nominati scoprirono ad ovest dell'Islanda una terra nuova. Alcuni anni dopo, per ordine d'Erico, Landa Rolf si recò di Norvegia in Islanda per intraprendere un viagglo in quel passe, che è senza diubbio quello stesso che noi chipmiamo Newfoundland o Terra Nuova.

### Viaggio in Markland nel 1347.

L'ultimo documento sull'America che esiste ne'manueritti, risquarda un viaggio da Groendandia in Markhani, intrapreso nel 1847 da diciassette nomini riuniti s'uno stesso bastimento. Questi viaggiatori aveznao intenzione senza dubbio di riportare nel iror paesi legname di costrutione e altre derrate di cui abbisognavano. Ritornando, il vascello fu traviato da una burracea, e perse le ancoro giunse al golfo di Straumford, all'est dell'alianda. Dal brevissimo racconto che fu fatto di questo viaggio nove mesi dopo intrapreso, appare evidentissimo che le relazioni fra l'America e il Groenland sussistevano ancora in quel tempo, escendori delto spressamente che il vascello era andato in Markland, menzionato come paese conosciuto in quei tempi e spesse volte visitato.

Dopo aver cost percorsi i documenti autentici, ciasemo riconoscera come fatto storico, he en X. e XI secolo gii auticiti Scandinari isosperisco e visitarono gran parte delle coste orientati della non-t'America, e che fra i due passi susistettero relazioni noi secoli seguenti. Il fatto essenziale è certo ed incontestabile. Ma di questi documenti avviene come di tutti i ametanicihi; vi si roveramo passi oscuri che potramo essere ri schiarati mediante un moro esame e more interpretazioni. A quest'effetto importa che i documenti originali siano pubblicati nella loro antica litgua, affinchè ciascuno possa sonsilatril, e apprezara da se stesso la maniera con cui sono stati interpretati.

Quanto alle vestigia scoperte nello Stato di Massachusetts e di Rhode-Island, e attribuiti al soggiorno ed allo stabilimento degli Scandinavi in quei paesi, che erano scopo delle prime spedizioni americane, ci limitiamo per ora a riportarci alle nozioni contenute nelle Anliquidates Americanac.

## Nº IV. pag. 27.

## l'iaggio di Clavijo,

Fra i viaggiatori istruiti e veridici del XV secolo, il più distinto è lo spagnolo Muy-Gonzales de Clavijo. La fama delle conquiste di Timar, commemente detto Tamerlano, essendosi sparsa in ogni parte d'Europa, Arrigo III di Casiglia volle mandare ambascalazira la han per rendergli omaggio nel cuoro tiesso de'suoi dominii. Vero oggetto dell'ambasciata era tuttavia di esplorare i costumi e la forza delle nazioni nell'interno dell'Asia, osservare la condizione dei vinti e il carattere del conquistatore. In conseguenza di questa determinazione, due gentilomini della Corte, Pelsgio do Sotomayor e Fernando de Palazuelas, partirono nel 1393 pel Levante, giumero al campo di Tameriano prima della su vituria su Baiazette, e furono testimonii della totale seonifitta dell'escericia turco. Il conquisitatore congede gli Sagnodi carcichi di presenti, e mandò con essi m'ambasciata per onorare maggiormente il re di Castiglia.

Il buon esito di questo primo passo diretto a stabilir relazioni con Tameriano, incorpegió Arrigo a una seconda amhaselata nel 105, alla testa della quale si trovò Clavijo, elle tornato in Ispagna nel 1406, serisse una relazione dell'accoglimento aruto a Samarenda, e di tutto ciò che aveva osservato nelle varie coutrade percorse.

Egii soggiornò qualche tempo a Costantinopoli che descrive come vasta di uto miglia di circonferenza, henchè non popolista in proporzione, e conteneva, dic'egli, tremila chiese, tutte ricche che mar Nero, giunse nel 1401 a Trebisonda, dove Genovesi e Veneraziani occupavano ciscuno un forte o castello. L'ambasceria traversò l'Armentà, il settentrione della Persia e il Norsan; spesso passava le notti in mezro dei deserti, o stotte letande di un'orda passava le notti in mezro dei deserti, o stotte letande di un'orda. Traubasciata tra accolta coi maggiori onori; e festegguata per parecchi giorni, fin proveduta di ogni cosa necessaria a terminare il suo viaggio, Procedendo verso voriente, passarono il fiune Corras; e ad una distanza di sette od otto leghe dal monte Arrart, giunsero a Communi critti grando e fortificata, e he si fece eredree.

agli ambacichdori spagnoli essere stata la prima dopo il diluvio.

A Hoy o Choi sui confini della Persis e dell'Armenia, Castijo
incontrò l'ambasciatore del sultano di Bagdad, diretto anch'esso
alla corte di Tamerlano, e portatore di molti presenti, non meno
progevoli che rari. Fra questi un animale che riempi gli Spagnoli di ammirazione: avera il corpo di cavallo e la testa di cervo;
ma era principalmente notevole per la straordinaria lungheza
delle ganube antierori e del collo, di sedici patuli di altezza; dimoloche quando portava la testa alta, era un vero prodigio,
postendo con faciliti assocrai delle feglie dei pià alti alberi. Sipostendo con faciliti assocrai delle feglie dei pià alti alberi. Si-

vijo chiama quest'animale jornufa, ed è chiaramente la giraffa o camellopardalo che abita l'Africa centrale, ed è per conseguenza oggetto raro nel centro dell'Asia.

Tauris o Tebriz viene descritta da Clavijo come gran città di commercio, contenente ducentomila case, quantunque fosse in decadenza: aveva molti superhi edifizii, e poco prima ch'egli vi giungesse, potea vantarsi di possedere uno dei più splendidi palagi dell'Oriente, che diceasi avere contennto ventimila appartanienti, ed era allora ridotto in rovine. Tamerlano aveva affidato il governo di questa parte della Persia al suo primogenito Miassa Miraxa, principe debole e caparbio, che non sapeva segnalarsi se non col distruggere ciò che era stato ambizione di altri d'innalzare; atterrava tutti gli splendidi palagi che si trovavano nelle contrade soggette alla sua autorità, ed aveva appunto compiuto la sua distruzione in Tebriz, riducendo a rovine il vasto edifizio succennato, quando gli fu annunziato che Tamerlano veniva per metterlo a morte. Sapendo impossibile il fuggire, si affrettò incontro al padre irritato per implorar perdono; e ad intercessiono degli amici ebbe salva la vita, ma Tamerlano lo privò d'ogni grado ed autorità, e lo costrinse a vivere da privato.

lo Tauris i Genovesi godevano di gran privilegi per riguardo al coumercio; o'vrano stabiliti quasi colonia coumerciale che dirigeva il traffico fra l'Europa e le Indie, con tatti i vantaggi d'una positione intermedia. Appare ottenessero già di costruirvi un castello, ma il ro tosto si peuti di questa concessione, e fece loro sentire che non sistinava conveniente alla qualità di mercanti lo innalzare fortificazione o assumere in qualunque modo un'attitudine militare. Altorchè vide che le sue parole non producevano effetto, dichiarò, se persistevano nel tentativo, farebbe saltar loro le teste; argomento incalzanto per cui abbandonarono immediatamente l'impersa.

Da Tauris Clavijo passò a Sultania, la quale sebbene inferiore in grandezza e in popolazione, faceva tuttavia traffico più attivo. Ogni anno fra i mesi di giugno e di agosto vi giungevano carovane dall'India; altre venivano da Yezd e da Serpi; e stoffe di cotone di ogni colore vi erano portate dal Korasan. Le perle e le pietre preziose ci venivano per un cammino di sessanta giorni da Ormus, dove, secondo Clavijo, i mercatanti del Catai recavano bei rubini e gioie di varie specie. Le caroyane vegnenti dall'India erano cariche di preziosi aromi, di garofani, macis e noce moscada, pei quali il miglior mercato era Sultania. Clavijo è il primo o forse il solo scrittore, che indichi questa linea di comunicazione fra l'India e l'Europa. Forse non fu seguitata se non dopo distrutto Bagdad dai Mongoli; e non pare che Sultania continuasse ad essere sede di questo florido commercio molto dopo i tempi di Clavijo; perciocchè i viaggiatori che vi nassarono verso il finire del XV secolo, non vi osservarono altro che le torrette di una moschea costrutte di metallo, e lavorate con rara delicatezza.

Pel settentrione della Persia, l'ambasceria giunse finalmente a Drasogon o Domphann, allora capitale militare del regno, Quidi ebbero a vedere un monumento di una natura muova e terribile; la piazza del mercato era oranta di quattro gran torri, ciascuna delle quali era alta quanto si può trarre con mano, e formata initeramente di teschi unami uniti con fago. Per inalizarle, Tameriano aveva messo a morte sessantamila Turronanni, o Tartari bianchi siccome chimanvansi, i quali viati in battoglia, furono crudelmente quali fere inseguiti e sterminati dallo spietato vincilore. Lascisto questo luogo, gli ambasciadori provarono i venti cocenti del deserto; e giungendo ad una città chimata Fascalo non fu loro concesso un sol momento per ristoraris, ma furono obbligati a continuare immediatamente il loro viaggio; tale sesendo la velondo del terribilo Tameriano.

Alquanto più oltre, ad un loego detto Jagoro, ebbero opportunità di osservare il sistema delle potes stabilio da Tamenhao. Ad una giornata l'uno dall'altro si erano eretti caravanserragli abbastansa ampi per cento a dugento exvalli; colà i cordici al se servizio dell'imperatore ricambiavano i cavalli; ed erano invesiti della facoltà di valersi dei cavalli di tutti coloro che inicontravano, e d'impiegare qualunque forza per affrettare le lore corse.

Giunto finalmente a Samarcanda, Clavilo, dopo qualche ritardo

di ceremonia, fu anusesso alla presenza dell'imperatore. Lo trovo seduto sopre questini di stet ricanata, coi gondii apopegigiti a guanciali, e con un zampillo d'aqua dinanzi. Fu introdotto da gentiluomini della Corte, i quali lo istratirono come piegare il ginocchio e fare lo altre riverenze. Ad ogni genuncia del dessione si avvicione al l'imperatore, il quale vodo del clavigione e i suoi compagni gli si facessero in questo modo assai vicioni per soddifacre la sua curiositi e saminando da presso gli Spagnoli, polethè gli occhi suoi erano oramai quasi chiusi, e le lappole ne erane cadute per la vecchiaia.

L'ambasciata fu ben accolta, Clavijo ebbe l'opportunità di vedere la rozza magnificenza dell'ospitalità tartara; e descrive con un'ammirazione spesso noiosamente prolissa, le feste celebrate per cagion sua alla corte imperiale. Gli ospiti furono in quelle occasioni suntuosamente trattati con carne di cavallo a lesso ed arrosto, con riso e castrato allestiti in molte guise. Pecore e cavalli erano trasportati a dosso di camelli dalle cucine agli scalchi: la carne lessata era chiusa in grandissimi otri di cuoio che a gran fatica si strascinavano nelle sale del banchetto, colà squarciavansi, e le vivande erano tosto ridotte a pezzi dalle persone di servizio. Tutto ciò che si apponeva apparteneva ai convitati, i servi dei quali potevano portar via gli avanzi; e gli apparecchi erano così straordinariamente copiosi, che se i servi di Claviio avessero voluto valersi del privilegio, avrebbero dai soli avanzi di un festino raccolto vivande per mezz'anno. Non vino se non in rare occasioni e con espressa permissione dell'imperatore; allora era somministrato in gran copia, e pare si considerasse qual prova di divozione non meno che di civiltà il berne con quella larghezza con cui era servito. V'erano servi a null'altro destinati che a riempiere le tazze; e coloro che intendevano bere alla salute dell'imperatore dovevano vuotarle di un fiato. Clavijo fu presente a banchetti dati da due principesse, la moglie principale e la nuora dell'imperatore; e in queste occasioni si versava il vino con insolita abbondanza, le donne stesse dando esempio di baccanale allegria e più volte vuotando le loro tazze in onore dei convitati. Colui che più d'ogni altro beveva a questi festini era onorato del titolo di Bahidar.

Tamerlano cambiò frequentemente di residenza mentre l'ambaseeria stava alla sua Corte; ed ogni nuovo palazzo visitato da Clavijo vinceva il precedento in magnificenza. Ma lo sfoggio più imponente della grandezza imperiale segui all'orda ossia campo, allorquando Tameriano e i suoi nobili spiegarono ventiunita tende in una vasta pianura. Alcune di esse erano di esta e di tessuti d'oro a perle, rabini e pietre preziose. In quelle dell'imperatore vedevansi tavole d'oro, e tutti gli utensili erano d'oro, d'argento o della più fina porcellana.

Samarcanda parve a Clavijo non più vasta di Siviglia, ma infinitamente più popolosa. I suoi sobborghi, che racchiudevano molti giardini e ampie vigne, si stendevano in ogni direzione a gran distanza. Tamerlano vi aveva trasportato per forza cencinquantamila anime dai paesi conquistati, scegliendo sempre i più ingegnosi artigiani di ogni specie. Inoltre aveva dato ordine ai suoi ufficiali di raccogliere tutte le persone indigenti e senz'asilo. e mandarle alla sua capitale di cui intendeva di far la maggior città dell'Oriente. Le case di Samarcanda erano così insufficienti ad alloggiare l'immensa popolazione raccolta con questo mezzo dispotico, che molti dei più poveri erano costretti ricoverarsi in grotte o in capanne temporarie nei sobborghi. Ma siccome gli sciagurati, che il tiranno aveva in tal modo costretti ad abbandonare i loro luoghi natii per a Samarcanda, tentavano continuamente fuggire, tutti i passi del fiume Glhon ossia Oxo erano gelosamente custoditi, e senza permissione dell'imperatore nessuno varcava il gran ponte di barche.

A malgrado delle guerre e delle rivoluzioni che averano desolate le circostanze, Samarenado Reeva ancora gran traffico. Tartari e Russi vi portavano pelli, pellicercie e panni, dalla China venirano drappi di este, muschio, perle, pietre preziose e nabarbaro. Da Somarenado a Cambalo e Pekino tenensi sei mesi, dei quali due interi solamente nel traversare i deserti. Vi giungevano pure carovane dall'India cogli aromi fini, cioè garofani, nuncis e noce moscada; e Clavijo ripete qui uni osservazione giù da lui fatta a Sultania, che spezie di questa qualità non si trovavano ssi mercati di Alessandire.

Dopo parcechi mesi passati in feste a Samarcanda, finalmente fin da Tamerlane fissatu un giorno nel quale gli ambasciaturi duvevano ricevere risposta e la permissione di partire. Venuto il giorno, (urono informati che l'imperatore era mulato e non potena riceveril; in una seconda visita si diede loro una simile risposta, e quando fecero un terzo tentivo per ottenere udienza, gli uficiali della Corte dissero loro che il tempo della parteuza era venuto e i preparativi del loro viaggio compinit. Ma Clavijo era determinato di non la sciare Samarcanda secon prendere con-

gedu con le solite formatità; në benché fosse assicurate che l'imperatore era in punto di morte, si pote indurre il putaglicios spagnolo a cambiare di risoluzione, finché i principali uffiziali non gli comunicarone un ordine di partire in termini così perentorii da non dar più losgo a esilanza. Pertatto egli partire, e al suo arrivo a Tebriz apprendeva che Tameriano era morto, e che i figiciò i e inipoi di lui si contenderano la possessione dell'impero. Egli stesso provò quivi i tristi effetti di quelle turbolenze, essendo spogitato di ogni sar roba, e tento alcani mesi rigorosamente prigione. Finalmente Omar Miraz nipote di Tameriano rimato al governo della Persia, diede libertà ggli ambacidori, e ogni cosa stata loro rapita, e mercè i suoi passaporti poterono giungere sani e salvi in Europa.

W. DESBOROUGH COOLEY.

Nº V. pag. 82.

Cagioni ehe mossero Colombo a credere di poter discoprir le Indie.

Il suo figlio stesso così ce le espone:

= Veuendo a dire le cagioni, che mossero l'ammiraglio allo scoprimento dell'Indie dico, che furono tre: cioè fondamenti naturali, autorità di scrittori, et indicii di naviganti. Et, quanto al primo, che è ragion naturale, dico, che egli considerò che tutta l'aqua, et la terra dell'universo constituiuano et formauano una sfera, che poteua esser da oriente in occidente circondata, caminando gli huomini per quella fin che venissero à star piedi contra piedi gli uni con gli altri in qual si voglia parte, che in opposito si trouasse. Secondariamente presuppose, et per autorità d'approuati auttori conobbe che gran parte di questa sfera era stata già nauigata, et che non rimaneua hoggimai, per essere tutto scoperta et manifesta, salvo quello spatio, che v'era dal fine orientale dell'India, di cui Tolomeo et Marino bebbero cognitione, fin che, segnendo la uia dell'oriente, tornassero per lo nostro occidente, all' isole de gli Astori, et di capo Verde, che era la più occidental terra che all' hora era scoperta. Terzo considerana, che questo detto snatio, che era tra il fine orientale, conosciuto da Marino, et le dette isole di capo Verde, non poteua essere più della terza parte del cerchio maggior della

sfera; poi che già il detto Marino era arriuato verso l'oriente per quindici hore, o parti di ventiquattro cho sono nella rotondità dell'universo, et per giungere alle dette isole di capo Verde mancauano intorno ad otto: percioche nè anco il detto Marino cominciò il suo scoprimento si di verso ponente, quanto fece conto, che, se, hauendo Marino scritto in detta sua Cosmografia per quindici hore, o parti della sfera verso l'oriente, non era ancor giunto al fine della terra orientale; di ragion bisognaua, che cotal fine fosse molto più innanzi; et per conseguente, quanto più vicino a dette isole di capo Verde per lo nostro occidente; et che, se tale spatio fosso mare, facilmente si potesse in pochi di navigare; et se terra, che più tosto per lo medesimo occidente si scoprirebbe, percioche verrebbe ad esser più vicina a dette isole. Alla qual ragion s'aggiugne quel, che dice Strabone nel 45 libro della sua Cosmografia, niuno essere giunto con esercito al fine orientale dell'India, il quale Ctesia scriue, essere tanto grande, quanto tutta l'altra parte dell'Asia; et Onesicrito afferma esser la terza parte della sfera; et Nearco haucr quattro mesi di cammino per pianura; senza che Plinio nel XVII capitolo del 45 libro racconta, l'India esser la terza parte della terra. Di modo che argomentaua, cotal grandezza essere cagione che noi fossimo più vicini alla nostra Spagna per l'occidente. La guinta consideratione, che facea più credere, che quello spatio fosse picciolo, era l'opinione d'Alfragano, et de' seguaci suoi, che mette questa rotondità della sfera assai minore, che tutti gli altri autori et cosmografi, non attribuendo ad ogni grado di sfera più di cinquantasei miglia, et duo terzi, per la quale opinione voleua egli inferire, che, essendo picciola tutta la sfera, per forza doueua essere picciolo quello spatio della terza parte, che Marino lasciava per isconosciuto. Et però sarcbbo in manco tempo nauigata di quel che medesimamente inferiua : che, poi che ancora non era stato scoperto il fine orientale dell'India, cotal fine quello sarebbe, che giace appresso di noi per l'occidente; et che per tal cagione giustamente si potrebbono chiamare Indie le terre ehe egli scoprisse. Perchè si vede chiaramente quanto à torto un maestro Rodrigo, archidiacono che fu di Reina in Siniglia, et alcuni seguaci suoi, riprendano l'ammiraglio, dicendo, ch'egli non douea chiamarle Indic, percioche non sono l'Indie: conciosia che l'ammiraglio non le chiamò Indic, perchè elle fossero state viste, nè scoperte da altri, ma perché erano la parte orientale dell'India oltra il Gange, alla qual niun cosmografo assegnò ternine, à confige con altra terra, è premincia per l'oriente, saluo
con l'Octano: et per essere queste terre l'oriente, siun
con l'Octano: et per essere queste terre l'oriente, gli diede il
mome del più vicino paese, chianandole Indie orcidentali: e
tanto maggiormente, pereioche egli sapra, essere a tutti noto,
quanto ricca, et fanosa fasse l'india, volle inuitar con quel nome
i re catolici, diabbiosi della sua impresa, dicendo loro che audaua à scoprir le Indie per la via dell'ocidente. Et questo lo
mosea a desiderare il partito de're di Castiglia più tosto, che
quelli di alcun altro principe.

La seconda causa che mosse l'ammiraglio à scoprire le Indie.

Il secondo foudamento che diede animo all'ammiraglio per detta impresa, e per cui ragioneulmente polé chiamare India le terre, che egli scoprise, fu le molte autorità di persone dotte, che della Spagna pateshe manigarais per l'occidente al fine orientate dell'India, e che non era gran mare quello, che in mezzo ginerena, secondo che afferma Arastetle nel fine del secondo libro del Giolo del del Monda; one diec, che dalle Indie si poò pasare à Caliz in pochi dil. La qual 1000 ano Amerroe preua sopra quel longo, et Seneca nel primo libro de Naturali, sti-unando nulla ció, che in queste mondo può sapersi, rispetto à quel, che nell'altra visa si aquissato, diec che dalle ultime parti di Spagna fino à gl'Indiani in pechi giorni di aleun vento un maniglio potrebbe passare. Et, se come alcanir vegliono, questo Seneca fece le tragedie, potremmo dire, che à questo proposito exil disse nel coro della tragedia di Medea:

..... Venient annis Secula seris, quibus Oceanus Vincula rerum laxet, et ingens Pateat teilus, Tiphysque nouos Detegat orbes, nec sit terris Ultima Thule.

Che vuol dire: Ne gli ultimi anni verranno secoli, ne'quali 'Oceano allenterà le legature et i vincoli delle cone, et aice prirà un gran paese; et un altro, came Tifi, scoprirà nuovi mondi et non sarà Tile l'ultima delle terre. Il che hora si ha per molto certo, che si sia adempituo mella persona dell'ammirzajto. Et

Schoor Vol V.

Strabone nel primo libro della sua cosmografia dicc. che l'Oceano circonda tutta la terra: et che all'oriente bagna l'India. e nell'occidente la Spagna et la Mauritania; et che se la grandezza dell'Atlantico non impedisse, si potrebbe nauigar dall'uno all'altro luogo per uno stesso parallelo. Et il medesimo torna a dire nel secondo libro. Et Plinio nel secondo libro della naturale historia a capitolo III ancora dice, che l'Oceano circonda tutta la terra, et che la sua lunghezza dall'oriente fino al ponente è dall'India fino a Caliz. Il medesimo al capitolo XXXI del 6 libro, et Solino nel LXVIII capitolo delle cose memorabili del mondo dicono, che dall'isole Gorgonee, le quali si crede essere le isole di capo Verde, v' è la nauigatione di quaranta di per lo mare Atlantico fino all'isole Esperide, le quali l'ammiraglio hebbe per certo che fossero queste dell'India. Et Marco Polo uinitiano, et Gioan di Mandaullla ne'suoi itinerarii dicono, che passarono molto più adentro nell'oriente di quel che Tolomeo et Marino scrissero: i quali avvenga che non parlino del mare occidentale, per quel nondimeno, che descriuono dell'oriente, puossi argomentare, che sia uicina detta India all'Africa et alla Spagna. Et Pietro d'Aliaco nel trattato De imagine mundi, al capitolo VIII De quantitate terræ habitabilis, et Giulio Capitolino De locis habitabilibus, et in molti altri trattati dicono, che l'India e la Spagna sopo vicine per l'occidente, che si distende tra il fine della Spagna, et dell'Africa occidentali, et fra il principlo dell' India uerso uriente, non è molto largo intervallo; et si ha per molto certo che vi si possa in pechi di nauigare con vento prospero. Et però il principio dell'India per l'oriente non può distar molto dal fin dell'Africa per l'occidente. La quale autorità, et altre simili di questo autore furono quelle, che più l'Ammiraglio mossero à crederc, che fosse vera la sua imaginazione : come che un maestro Paolo, fisico di maestro Domenico fiorentino, contemporaneo dell'istesso ammiraglio, fosse cagione in gran parte, ch'egli con più animo imprendesse questo viaggio. Percioche, essendo detto maestro Paolo amico d'un Fernandez Martinez, canonico di Lisbona, et scriuendosi lettere l'uno all'altro sopra la nauigatione, che al paese di Guinea si facena in tempo del re don Alfonso di Portogallo, et sopra quella, che si potea fare nelle parti dell'occidente, venne ciò a notitia dell'ammiraglio, curiosissimo di queste cose: et tosto col mezo d'un Lorenzo Girardi fiorentino, che era in Lisbona, scrisse sopra ciò al detto macstro Paolo, et gli mandò una piccola sfera, scoprendogli il suo intento. A cni muestro Paolo mandò la risposta in latiuo, la quale tradotta in volgare diceva così:

## Le lettere di Paolo fisico fiorentino all'ammiraglio sopra lo scoprimento delle Indie.

A Christofro Colombo, Paolo fisico salute. Io veggo il achile et gran desiderio tud il voter passer là done nascono le specierie, onde per risposta d'una tua lettera ti mando la copia di una diaziona della copia di una alta cattera, che alquanti giorni fa lo sersiois al un mio nanico, domestico del serenissimo re di Portogallo, suanti le guerre di Castiglia, in risposta d'un'ultra, che per cominissione di Sua Altezza egli mi scrisse sopra detto caso; et ti mando un' altra carta nualigatoria, simile a quella che lo mandai a lut, per la njuale resteranno soddisfate le tue dimande. La copia di quella nia lettera è questa.

A Fernando Martinez Canonico di Lisbona, Paolo fisico salute. Molto mi piague intendere la domestichezza, che tu hai col tuo serenissimo et magnificentissimo re, et quantunque molte altre volte io habbia ragionato del brenissimo camino, che è di qua all'Indie, doue nascono le specierie, per la via del mare il quale io tengo più breve di quel, che voi fate per Guinea, tu mi dici, che Sua Altezza vorrebbe hora da me alcuna dichiaratione, o dimostratione, accioche s'intenda, et si possa prendere detto camino. La onde, come ch'io sappia di poter ciò mostrarle con la sfera in mano, et farle neder, come sta il mondo : nondimeno ho deliberato per più facilità et per maggior intelligenza dimostrar detto camino per una carta, simile a quelle, che si fanno per navigare, et così la mando a Sua Maesta, fatta et disegnata di mia mano: 'nella quale è dipinto tutto il fine del ponente, pigliando dall'Irlanda all'Austro infino al fin di Guinea con tutte le isole, che in tutto questo camino giaciono; per fronte alle quali dritto per ponente giace dipinto il principio dell'Indie con le isole et luoghi doue potete andare et quanto dal polo Artico vi potete discostare per la linea equinottiale, et per quanto spatio; cioè in quante leghe potete giungere a quei luoghi fertilissimi d'ogni sorte di specieria, et di gemme, et pietre pretiose. Et non habbiate a marauiglia, se io chianio Ponente il paese, ove nasce la specieria, la qual communemente dicesi che nasco in leuante: percioche coloro che navigheranno al popente, sempre troueranno detti luoghi in ponente; et quelli che anderanno per terra a levante, sempre troueranno detti luoghi in levante. Le linee dritte che giacciono al lungo in detta carta, dimostrano la distanza, che è dal ponente al levante: le altre, che sono per obliquo, dimostrano la distanza, che è dalla tramontana al mezzogiorno. Ancora io dipinsi in detta carta molti luogbi nelle parti dell'India, doue si potrebbe andare, aunenendo alcun caso di fortuna, o di venti contrari, ò qualunque altro caso, che non si aspettasse, che douesse avvenire. Et appresso, per darui piena informatione di tutti quei luoghi, i quali desiderate molto conoscere, sappiate, che in tutte quelle isole non habitano nè pratticano altri che mercatanti: aunertendovi, quiui essere così gran quantità di naui e di marinari con mercatantie, come in ogni altra parte del mondo, specialmente in un porto nobilissimo, chiamato Zaiton, doue caricano et discaricano ogni anno cento naui grosse di pepe, oltre alle molte altre naui, che caricano altre specierie. Questo paese è popolatissimo, et sono molte provincie, et molti regni, et città senza numero sotto il dominio di un principe, chiamato il gran cane, il quale nome vuol dire re de're, la residenza del quale la maggior parte del tempo è nella propincia del Catajo, I suoi antecessori desiderarono molto haner pratica et amicitia con christiani, et già dugento anni mandarono ambasciadori al sommo pontefice, supplicandolo che gli mandasse molti sauji et dottori, che gl'insegnassero la nustra fede, ma per gl'impedimenti, ch'ebbero detti ambasciadori, tornarono a dietro senza arriuare a Roma. Et ancora a papa Eugenio IV venne uno ambasciatore, il quale gli raccontò la grande amicitia, che quei principi et i loro popoli hanno co' christiani et io parlai lungamente con lui di molte cose, e delle grandezze delle fabbriche regali, et delle grossezze de'fiumi in larghezza, et in lunghezza, et el mi disse molte cose maranigliose della moltitudine delle città et luoghi, che son fondati nelle rive loro: et che solamente in un fiume si trouano dugento città edificate con ponti di pietre di marino, molto larghi e longhi, adornati di molte colonne. Questo poese è degno tanto quanto ogni altro che si habbia trouato, et non solamente vi si può trouar grandissmo guadagno et molte cose ricche, ma aucora oro et argento et pietre pretiose, e di ogni sorta di specieria in grande quantità, della quale mai non si porta in queste nostre parti. Et è il vero, che molti huomini dotti, filosofi, et astrologi, et altri grandi sauji in tutte le arti, et di grande ingegno gouernano quella grap prouincia, et ordinano le battaglie. Dalla città di Lisbona per dritto verso ponente sono in detta carta ventisei spatii, ciaseno de'quali contien dugento et cinquanta miglia, fino alla nobilissima et gran città di Quinsai, la quale gira cento miglia, che sono trentacinque leghe; ove sono dieci ponti di pietra di marmoro. Il nome di questa città significa città del cielo, della qual si parrano cose marauigliose intorno alla grandezza degl'ingegni, et fabriche, et rendite. Questo spatio è quasi la terza parte della sfera. Giace questa città nella prouincia di Mango, vicina alla prouincia del Cataio, nella quale sta la maggior parte del tempo il re. Et dall'isola di Antilia, che voi chiamate di sette città, della quale bavete notitia, fino alla nobilissima isola di Cipango sono dieci spacii, che fanno duemila et einquecento miglia, cioè dugento et venticinque leghe: la quale isola è fertilissima d'oro, di perle, e di pietre pretiose. Et sappiate, che con piastre d'oro fino coprono i tempii et le case regali. Di modo che, per non esser conosciuto il camino, tutte queste cose si ritruovano nascoste e coperte; et ad essa si può andar sicuramente. Molte altre cose si potrebbono dire; ma, come io vi ho già detto a bocca, et voi sete prudente et di buon giudicio, mi rendo certo che non vi resta cosa alcuna da intendere : et però non sarò più lungo. Et questo sia per soddisfattione delle vostre richieste, quanto la breuità del tenupo et le mie occupationi mi hanno concesso. Et così io resto prontissimo a soddisfare et seruir sua altezza compiutamente in tutto quello, che mi comanderà. Da Firenze à 25 Giugno del l'anno 1474.

Et dopo questa lettera tornò un'altra volta à scrivere all'ammiraglio nella forma seguente.

A Christoforo Colombo, Paolo fisico salute, lo ho ricevuto le tne lettere con le cose, che mi mandasti, le quali io hebbi per gran fauore: et estimai il tno desiderio nobile et grande, bramando tu di nauigar dal leuante al ponente, come per la carta ch'io ti mandai, si dimostra; la quale si dimostrerà meglio in forma di sfera rotonda. Mi piace molto che ella sia bene intesa, et che detto viaggio non sol sia possibile, ma vero, et certo, et di honore, et guadagno inestimabile, et di grandissima fama appresso tutti i christiani. Voi non lo potete conoscere perfettamente se non con la esperientia, ò con la pratica, come io l'ho hauuta copiosissimamente, et con buona et vera informatione di hnomini illustri et di gran sapere, che son venuti di detti luoghi la questa corte di Roma, et di altri mercatanti, che hanno traficato lungo tempo in quelle parti, persone di grande autorità. Di modo che, quando si farà detto viaggio, sarà in regni potenti, et la città et provincie nobilissime, ricchissime, et di ogui sorte di cose a noi molto necessarie, abondanti cioè di ogni qualità di specierie in gran somma, et di giole in gran copia. Ciò sarà caro etiandio a quei re, et principi, che sono desiderosissimi di trafficare et contrattar con Christiani di questi nostri paesi, si per esser parte di loro Christiani, et si ancora per hauer lingua et pratica con gli huomini sanii et d'ingegno di questi luoghi, così nella religione, come in tutte le altre scientie, per la gran fama degl'imperii et reggimenti, che banno di queste parti. Per lo quali cose et molte et molte altre, che si potrebbono dire, non mi meraniglio, che tu che sei di gran cuore, et tutta la natione portoghese, la quale ha banuto sempre huomini segnalati in tutte le imprese, sii col cnore acceso, et in gran desiderio di eseguir detto viaggio. ==

Questa lettera, come io ho detto, infammò assai più l'ammiragio al sao scoprimento, quantuque chi glie la mandò fosse in errore, credendio, che le prime terre, che si troussero dovessero essere il Catalo, e l'imperio del gran Can, con le altre cose, che egli racconta: poliche, si come la esperientai el ha dimostrato, è molto maggiore distanza dalla nestra India fin là di quella che è di qua à quel paesi.

## La terza cagione et indicio, che in alcuna maniera incitò l'ammiraglio a scoprir l'Indie.

La terra et ultima cagione, che mosse l'ammiraglio allo scoprimento dell' Indic, fu la speranza, che egli hauena di poter troura, prima che arriuasse a quelle, aleuna Isola, è terra di grade utilità, 'dalla quale potesse poi segaire il suo principale intento. Confermana cotal sua speranza l'autorità di molti huemini sanii et filosofi, i quali hauenno per cosa certa, la maggior parto di questa siera di aqua et di terra esser secca; ciod esser maggior lo spatio et la superficie della terra, che dell'aqua. Il che essendo così, argomentana che dali fine della Spagna Insino a'termini dell' India, all'hor conocciuti, ci fossero molte altre isole o terre, come pol la esperientia ne ha dimostrato. A che prestaua più facilmente credenza apiato da molte fauto et nouelle, che's sentia aararara è diuerse persone, et marinari, i quali traficauano l'isole et 1 mari occidentali de gli Astori et della Madera. I quali indicii percioche faceuano alguanto a suo proposito non lasciana egli di metterlisi in memoria. Però io non lascerò di riferirli, per soddisfare a coloro che si dilettano di somiglianti curiosità. La onde fa mestier, che si sappia, che un piloto del re di Portogallo, chiamato Martin Vincenzo, gli disse che, ritrouandosi egli una volta quattrocento et cinquanta leghe uerso ponente dal capo di San Vincenzo, trouò, et pigliò in mare un pezzo di legname, ingegnosamente lavorato, ma non con ferro : dalla qual cosa, et dall'hauer per molti di soffiato venti da ponente, conobbe che detto leguo veniva da alcune isole, ch'ivi verso l'occidente fossero. Et appresso un Pietro Corea maritato con una sorella della moglie dello stesso ammiraglio, gli disse, nell'isola di Porto Santo hauer veduto un altro legno, venutoui con gli stessi venti, ben lauorato come il sopradetto: et che medesimamente v'erano recate canne così grosse, che dall'un nodo all'altro contenevano noue caraffe di vino. Il che dice che affermana etiandio lo stesso re di Portogallo, ragionando con lui di queste cose; et che gli furono mostrate: et, non essendo luoghi nelle nostre parti, doue pascono cotai canne, hauer per certo, che i venti le haueuano portate da alcune isole vicine, ò almeno dall'India, percioche Tolomeo nel primo libro della sua cosmografia al capitolo 47 dice, che nelle parti orientali delle Indie sono di queste canne: et medesimamente alcuni delle isole degli Astori gli diceuano, che soffiando molto tempo i ponenti, il mar gittaua alcuni pini in quelle isole, specialmente nella Gratiosa et nel Fagial, oue si sa che non sono, nè in tutte quelle parti, di così fatti arbori: et che altresì nell'isola de'Fiori, la quale è una delle isole de gli Astori, il mare gittò al lito due corpi d'uomini morti, di faccia molto larga, et di aspetto diuerso da'christiani: et nel capo della Verga, et per quel paese dicesi che furono vedute una volta alcune almadie, o barche con capanne, le quali credesi che, trauersando elle da un'isola all'altra, fossero dalla forza dei tempi distolte dal loro camino. Nè solamente all'hora vi erano così fatti indicii, i quali appareano ragioneuoli in alcun modo; ma non mancaua appresso chi gli dicesse, hauer vedute alcune isole, tra' quali fu uno Antonio Leme, maritato nell'isola della Madera, il qual gli disse, che, hauendo una fiata corso con una sua carauella buona pezza verso ponente, haueua veduto tre isole. A costoro egli non daua fede, percioche dalle sue parole et rela-

tioni conoscena, che non haueano ancor nanigato per cento leghe verso poneute, et che erano stati lugannati da certi scogli, credendo, che fossero isole; ò che per annentura erano di quelle, che van sopra l'aqua, dette da' marinari aquede, delle quali anche Plinio fa mentione al capitolo XCVII dell'44 libro della naturale sua historia, dicendo, che nelle parti setteutrionali il mare scopriua alcune terre, nelle quali sono arbori di molto grosse radici, le qual terre son portate insieme co' tronconi quasi come zattere, ò isole sopra l'aqua. Delle quali isole così fatte volendo Seneca render la ragione naturale, dire uel terzo libro de naturali, esserci proprietà di pietre tanto spungose et leggiere, che le isole che di quelle nell'India si fanno, vanno sopra l'aqua nuotando. Di modo, che, quantunque fosse vero, che detto Antonio Leme bauesse veduto alcuna isola, parcua all'ammiraglio, che non poteua essere altra, che alcuna delle sonradette; come si presume che fossero quelle, che si dicono di San Brandan : doue si racconta essere state vedute molte marauiglie. Fassi mentione aucora di altre, che giacciono molto sotto al settentrione. Ci sono parimenti altre isole per quei contorni che sempre ardono. Et Juuentio Fortunato narra farsi mentione di duc altre isole, volte all'occidente, et più australi che le isole di capo Verde, le quali vanno sopra l'aqua nuotando. Per queste, et per altre simili potrebbe esser che molta gente delle isole del Ferro, et della Comera, et degli Astori si mouesse ad affermare che ogni anno vedeuano alcune isole dalla parte verso ponente. Il che haucuano per cosa certissima, et molte persone honorate ginrauano, ciò essere il vero. Diec etiandio che l'anno 1484 venue in Portogallo un dell'isola della Madera a chiedere al re una carauella per andare a scoprir certo paese, il qual giuraua che uedeua ogni auno, et sempre nello stesso modo, conformandosi con gli altri, che diceuano, hauerlo veduto dalle isole de gli Astori. Per li quali indicii nelle carte e mappamondi che anticamente si facenano, mettenano alcune isole per quelli contorni, et specialmente perchè Aristotele nel libro delle cose naturali marauigliose afferma, che si diceua, alcuni mercatanti cartaginesi hauer nanigato per lo mare Atlantico in un'isola fertilissima : come più oltre diremo più copiosamente, la quale isola alcuni Portoghesi metteuano nelle loro carte col nome di Antiglia: benchè non si conformasse nel sito con Aristotele, niun però la metteua più di dugento leghe in circa verso occidente dirimpetto alle Canarie, et all' isola de gli

Astori, la quale han per cosa certa che sia l'isola delle sette città, populata da Portoghesi nel tempo, che al re don Roderico la Suagna fu tolta dai Mori, cioè l'anno 744 dal nascimento di Christo. Nel qual tempo dicono che s'imbarcarono sette vesconi. et con la lor gente et nauigli andarono a quest'isola, dove ciascuno di loro fabbricò una città; et aceioche i suoi non pensassero più al ritorno di Spagna, abbruciarono i nauigli, et tutte le sarte, et le altre cose al nauigar necessarie. Ragionando poi certi Portoghesi intorno a quest'isola, y' bauea chi affermana essere andati ad essa molti Portoghesi, li quali mai non seppero tornare indietro, Specialmente dicono, che viuendo l'infante don Eurico di Portogallo, sorse in quest'isola Antiglia un nauiglio dal porto di Portogallo per fortuna; et dismontata la gente in terra, furono da quei dell' isola menati al tempio, per veder s'erano christiani, et se ossernauano le cerimonie romane. Et veduto, che le osseruauano, li pregarono a non partire, fin che venisse il lor signore, che era fuori, il quale gli hauerebbe molto accarezzati, et fatti loro di molti doni: a cui tosto ciò farebbono intendere. Ma il padrone et i marinari temerono d'esser ritenuti, dubitando, che quella gente non volesse esser conosciuta, et perciò gli abbruciasse il nauiglio. Et così partirono alta volta di Portogallo, con speranza d'esser premiati per ciò dall' infante. tì quale li riprese seueramente, et gli comandò, che tosto vi ritornassero. Ma il padrone per paura se ne fuggi col nauiglio et con la gente fuori di Portogallo. Et dicesi che mentre nella detta isola i marinari erano in chiesa, i fanti del nauiglio raccolsero dell'arena per la cucina, il terzo della quale trouarono essere tutt'oro fino. Andò ancora a cercar quest'isola un certo Diego da Tiene, il cui piloto, chiamato Pietro di Vasco, natiuo di Palos di Mogher in Portogallo, disse all'ammiraglio in Santa Maria della Rabida, ch'essi partirono dal Fagial, et nanigarono più di cento et cinquanta leghe per libecchio, et nel tornare indietro scoprirono l'isola de Fiori, alla quale furono guidati da molti uccelli, che vedeuano andare à quella volta, perchè essendo tali uccelli terrestri, et non marini, fu da lor giudicato, che non potcuano andare a riposarsi, se non ad alcuna terra, et poi caminarono tanto per nord' este, che presero il cano di Chiara, in Irlanda per l'ueste; nel qual paraggio trouarono grandissimi venti ponenti, et il mar non turbarsi. Il che stimauano potere auuenire per alcuna terra, che si aprisse di verso occidente. Ma percioche era già entrato il mese di agosto, non volsero tornarsi all'isola per paura del verno. Ciò fu più di quaranta anni auanti, che si scoprissero le nostre Indie. Ciò gli cra confermato dalla relatione fattagli da un marinero guercio nel porto di Santa Maria, il quale dissegli, che in un suo viaggio, fatto in Irlanda, vide detta terra, che all'hor pensaua essere parte della Tartaria, che volgena per l'occidente, la qual doueua essere quella, c'hor chiamiamo terra di Bacalaos, et che per li cattini temporali accostar non vi si poterono. Con la qual cosa dice che si conformaua un Pietro di Velasco Galego, il quale gli affermò nella città di Murcia in Castiglia, che facendo egli quel camino d'Irlanda, s'auuiciparono tanto al nordeste, che videro terra di verso l'occidente d'Irlanda; la qual terra egli crede esser quella, che un Zemaldolmos tentò di scoprir nel modo, che qui narrerò fedelmente, si come ho trovato negli scritti del padre mio; accioche si sappia come da picciol cosa vengono alcuni a far fondamento d'un' altra maggiore. Consalno adunque di Quiedo racconta nella sua historia delle Indie, che l'ammiraglio ebbe una lettera, nella quale tronò descritte le Indie da uno, che le haueua prima scoperte. Il che non fu nè auuenne se non nel modo seguente. Un Portoghese chiamato Vincenzo Dias, cittadino di Tauira, venendo di Guinea alla sopradetta isola Terza, hauendo già passato l'isola della Madera, la quale lasció à lenante, vide, ò s'immaginò di vedere un' isola, la quale hebbe per certo che veramente fosse terra. Giunto poi alla detta isola Terza, disse ciò à uno mercatante Genouese, chiamato Luca di Cazzana, che era molto ricco et suo amico, persuadendolo à volere armare qualche muiglio per la conquista di quella. Il che egli si contentò di fare, et ottenne dal re di Portogallo di poterlo fare. Serisse dunque à Francesco di Cazzana suo fratello, il quale habitaua in Sitiglia, che con ogni prestezza armasse una naue al sopradetto piloto. Ma facendosi beffa il detto Francesco di cotale impresa, Luca di Cazzana armò in detta isola Terza; et quel piloto andò tre ò quattro volte à cercar la detta isola, allontanandosi per cento et uenti fino à cento et trenta leghe, ma faticò indarno, percioche mai non trouò terra. Ne perciò egli, ne il suo compagno cessarono dall' impresa fino alla morte, hauendo sempre speranza di ritrouarla. Et mi fu detto et affermato dal fratel suo sopradetto, hauer conosciuti due figlinoli del capitano, il qual discopri la detta isola Terza, chiamati Michele e Gasparo Cortereale, i quali in diuersi tempi andarono per iscoprir quella terra, et finalmente l'anno 4502 perirono nell'impresa, l'uno dopo l'altro senza che si sapesse douo nè come: et esser ciè cosa nota à molti.

Historie del signor don Fernando Colombo, Milano 1614.

Nº Vl. pag. 91.

Cristoforo Colombo.

Duraw l'inverno del 491, e la popolosa metropoli dell'Andalusia, che olto mesi prima avven offerto comino spettacolo di balli e tornet, e luminare, di tratto sospese i grid di vittorie e i canti di allogezzaz : d'opa parte nuove milisie accorreano; i cacatieri di conquitata lasciuvano gli sfarnosi abiliti da festa, arme e umunitoni da guerra ammucchiavansi sul bancoci; Siviglia in somma l'avresti detta un campo di guerra, poi che Fernando ed sisabella s'accinigano a partire per l'ultimo assedio di Granata.

Un uomo oscuro, noto a ben pochi, seguitava în que 'tempi la Corte, il quale misto alla folla degli importuni chiedenti, in un canto dell'anticamera, pascolava l'immaginazione sua col pomposo disegno di scoprir un mondo. Tristo e concentrato framuezzo alla pubblica esultanza, guardava con indifferenza e quasi con disprezzo il compinenzo d'una conquista, he tutti gli altri cuori colnava di speranza (4). Il chiamavano in loro lingua Cristona Colon, diceva esser noto in Genova (3), ove il vecchio suo padre vivea di cardasara lana, in istato quasi d'indigenza, a malgrado de tunui soccursi che tratto tratto gli faceano arrivera i suoi tre figlioli Bartolomeo, Diego e principalmente il maggiore Cristoforo.

Era comparso in Ispagua la prima volta sullo scorcio del i 481. Pedone, accompagnato da un giovinetto, fermossi un giorno alla porta del convento di Santa Maria de la Rabida, meza lega presso al piecolo porto di Palos Moguer nell'Andalusia, e chiese un tozzo di pane e un hever d'auqua plasuo figilolo (3). Il guardiano l'invitò a riposare, del Il priore Giovanni Perez de la Mar-

<sup>(</sup>f) MARIANNA.

<sup>(2)</sup> Siendo to nacido in Genoa, testamento di Colombo scritto di suo pugno. Noi scriveremo in corsivo le parole tolte dagli scritti proprii di Cristoforo.

<sup>(3)</sup> El qual (Colon) demandò à la porteria que le diesen para a quel nimios, que era nino, pan y aqua que bibiere. Deposizione del medico Garcia Fernandez.

chena, tocco dall'aria dignitosa, che contrastava cul yestir dimesso dello sconosciuto, entrò in discorso con lui, e lo pregò a possar la notte al convento. Quest'omno e quel giovinetto erano t'ristoforo Colombo e Diego, unico nstegli da dona Felipa Morico de Palestrello, figlia d'uno de più segnalati navigatori del regno d'Enzico di Portogallo.

Benebè edurato in un chiostro, il priore era uomo che ne sapera : versato nella cosmografia di papa Pio, aveva accolle le prime edizioni di Tolumeo e Strabone, che la stumpa comiciava a diflonder pel mondo : e la vicinanza del porto di Palos, nominato in quel tempo per interpedi marinai, gli aveva isprina gusto per la navigazione. Colombo ricambiò quelle oneste accoglienze narrandogli is use avventure.

· Giovanissimo aneora (egli cominciò), io lasciai l'università di Pavia, ove una secreta inspirazione della Providenza mi guidò verso lo studio della geografia, dell'astrologia e della navigazione: rapidi progressi avea fatto nell'aritmetica, nella geometria, nella scrittura e nel disegno (4); e di quattordici anni servii come mozzo sopra un vascello genovese, che incrociava nell'Adriatico. Fei parte della spedizione tentata nel 1459, da Giovanni d'Anjou duca di Calabria contro il regno di Napoli, con un'armata di galeotte genovesi (2). Compiva i ventisei, quando m'accadde d'essere spedito a Tunisi dal re Renato conte di Provenza, che il Signor Iddio abbia in gloria; per far prigioniera la galera Ferdinandina. Ginnto all'isola San Pietro in Sardegna, seppi che colla galera c'erano due vascelli ed una caracca, la quale cosa mise taluiente sossopra i miei uomini, che pretendevano non dar più un colpo innanzi, ma tornar a Marsiglia a cercare un altro vascello e maggiori truppe. Non avendo io altro mezzo di frenarli, finsi arrendermi alla voglia loro, voltai la rosa della bussola, e feci forza di vele. Era la sera ; all'alba seguente eravamo all'altura di Cartagena, mentre tutti erano persuasi intimamente che veleggiassimo verso Marsiglia (5).

 Al duca d'Anjou andò fallito il colpo: ed io da guerriero divenuto mercante, scorsi le isole della Grecia, della Ionia, del-

<sup>(1)</sup> Las Casas,

<sup>(2)</sup> MURATORI.

<sup>(3)</sup> Questa storia, da alcuni negata, noi la riferiamo aulta fede di Fernando Colombo figlio di esso; il quale nella Historia dell' Almirante dichiara di non raccontar se non quello, onde fu egli medesimo 1estimonio o che trovò nelle carte di suo padre.

l'Asia minore. I idi Scio, così celebre pel suo mastice, e appresi come vi si raccoglie quella gomma preziosa (1). Alfine ripresi le armi col famoso corsaro Colombo, e l'ultima incrociata che feci con esso lui, decise del destino di mia vita. Noi navigavamo di conserva con sette navi lungo la costa del Portogallo, quando avemmo spia che quattro galere veneziane cariche a dovizia tornavano di Fiandra; onde noi le appostammo li tra Lisbona e cano San Vincenzo. Voi conoscete certamente gli statuti della repubblica di Venezia, per cui i capitani di due galere si obbligano a non ricusar mai la battaglia. La mischia fu delle serie; si venne all'arembaggio; e dalla punta del giorno fin alla sera si combatte da leoni, con gran perdita d'ambe le parti. Il hastimento da me comandato era alle prese con una enorme galea veneziana: e le granate e la polvere vi misero il fuoco. senza che i legni uncinati con catene e rampini potessero separarsi, talchè l'incendio gli involse entrambi. I marinari spaventati si gettarono all'aqua; io presi un remo, e buon notatore come sono, guadagnai la riva, benchè lontana due leghe. Dio, che mi serhava ad altre prove, mi diede vigore per resister alla violenza delle onde. Pesto e lacero ancora dagli scogli fra cui andai travolto, mi condussi a Lisbona, ove trovaj molti miej compatrioti. Lisbona è il convegno di tutti i geografi e periti navigatori, e i bravi uomini di mare vi sono in credito: ond'io presi stanza colà. Regnava allora il principe Enrico, che nelle sue spedizioni contro i Mori aveva avute preziose notizie intorno all'Africa; e gli avevano letto la relazione d'Eudossio di Cizico, che fece il giro dell'Africa con un vascello fenicio nartito dal mar Rosso: «Anch'io» diss'egli « voglio andar alle Indie ner mare, voglio tor di mano ai Veneziani il commercio delle »pezierie ». Invano gli citarono il gran maestro di geografia Tolomeo, che prolunga le terre africane sino al polo australe; invano gli opposero quella pretesa barriera di fuoco, che la zona torrida alzava tra le due temperature; formò un' accolta di geografi di grido, e spedi alla scoperta. Il Cielo arrise a'suoi tentativi : il terribile capo Bogiador fu voltato, stracciato il velo de tropici: i suoi sbarcarono alle isole di capo Verde: forse sarebbe ito fino al Catai, se morte intempestiva non l'avesse rapito nel 1475 (2).

I. ettera di Colombo ai principi cattolici. Hist. dell'Almirante.
 Innerarium Portugatlense, 1508. — Viseggio d'Aloisio Cadassosto, Hist. de Portugal, etc.

· Amore mi teneva incatenate a Lisbona. In mezzo d'una ceremonia religiosa. Dio m'avea nel suo tempio rivelata la compagna di mia vita, Felipa de Palestrello, madre di questo mio Diego, dal padre della quale, quando mort, io ereditai tutte le carte, le mappe, l giornall de'snoi viaggi. Benchè la guerra colla Spagna raffreddasse l'ardore delle scoperte sotto il reuno di Alfonso, io sentiva ogni giorno parlar delle meraviglie della costa d'Africa, nuovo alimento alla passione mia per la geografia. Scope d'ogni mio vete era d'andar alle Indie per via di mare ; studiai , meditai gli scrittl de' filosofi e geografi antichi, paragonandoli con quelli de'gran savii e de'navigatori d'oggidi. O padre, lo Spirito Santo mi rischiarò, e parlomni per bocca dei profeti; e mi fece concepir l'idea d'andar alle Iudie dalla banda d'occidente, per chiamar alla vera religione i popoli idolatri che abitano l'estremo dell'Asia. lo era in corrispondenza col celebre geografo di Firenze Paolo Toscanelli; al quale avendo partecipato questa ispirazione, v'applaudi e mi mandò una carta del mondo, eve le Indie sono situate rimpetto alla Spagna con Cipango e le iunumerevoli Isole che obbediscono al gran kan. Quest'idea talmente mi prese, che si riproduceva nelle mapne ch'io disegnava per guadagnar il vivere alla mia famiglia (1). Ne' miei langhi viaggi sulle coste della Guinea e alle Azorre, quand'io stava a meditar solitario lunghesso il mare, la voce dell'ende accordavasi alla secreta voce dell'anima mia per parlarmi di questa nuova terra. Nel febbraio 1477 navigai cento leghe oltre Tule, la cui punta meridionale è 73 gradi lontano dall'equatore, e all'ovest dell'occidente di Tolomeo. Questo viaggio, che fece tentennare la mia fiducia ne geografi antichi, e le voci che circolavano d'una terra sconosciuta all'occidente, confermaropo la mia idea.

• Ma come avventurară în mezzo a questo oceano, ove di-cono che l'aria non sia respirabile? come romper le tenebre della natura senza poter ad ogui istante determinar la sua posizione del globo? Allora non avvenno ancora se non la bussola per guidarei. Dio toeccò il cuore del re di Portogallo Giovanni II, e gl'apirò la volostà di porta la gleria del suo sonto nome ra g'infelelle: e la fanosa consulta di dotti, preseduta da Rodrigo e dall'ebreo Giuseppe, medici del re, ci valse l'applica-tione dell'astroabio alla navigazione. Si, recrendo padre: oggi;

<sup>(1)</sup> Las Casas.

coll'aiuto delle tavole di declinazione del Sole per ciascun giorno, possiamo determinar immediatamente, in mezzo al piauo liquido, quante siam distanti dall'equatore.

« Era giunta l'ora fissata dalla Providenza per la manifestazione del mio disegno. Sollecitata ed ottenuta udienza dal ro Giovanni, gli chiesi vascelli per solcar dritto all'occidente ed arrivar nelle Indie, gli parlai delle sterminate ricchezze dell'isola di Cipango, dei palazzi d'oro del regno di Mangi, delle innumerevoli genti, cui farebbe splender la luce del Vangelo, e che un di lo conoscerebbero per salvatore e monarca. Egli mi diede attento ascolto, ma non osò prender partito, e rimise l'esame del mio disegno ad una commissione di abilissimi cosmografi. Credereste? quei gran savii trattarono le mle idee di stravaganti e chimeriche: se non che il re, infiammato da amor di gloria, s'appellò ad un'altra consulta di tutte le persone meglio istrutte nel suo regno. Io mi pasceva di speranza buona, ma le passioni d'alcuni pochi la vinsero sopra la carità cristlana; e fu sagrificata la salute di tante migliaia d'anime a sordidi calcoli delle spese che cagionerebbe. I cortigiani avvelenarono la mia esistenza, passai per un impostore, un avventuriero; fin la perfidia e la viltà s'aggiunsero a queste nequizie; tanto che il re, troppo credulo a' perversi suoi consiglieri, mi fece domandar le mie mappe ed i miei piani, ed un altro fu mandato in mia vece per riscontrar la verità rivelatami da Dio. Ma il Signore non permise che il demonio aprisse così la via all'opera del suo santo Vangelo, e scateno i venti ed l marosi contro il messo infedele, che tornò a Lisbona versando le beffe sopra

«Se quest'atroce condotta mi stomaco), pensetelo. Dio aveva chiamato a 8 mia moglie, ond'i o rimaneva solo soleto in lerra col mio Diego. Invano il re volle rattecar meco; poichò esscerhato da quella bassa speculazione sul mio segreto e sulla gioria mia, secosi la polvere de miel piedi sulla soglit di sua reggia, ed uscente il 1488 abbandonal segretamente Lisbona. Genova mia patria, troppo povera per tanta spedicione, rifictio come onerose le mie prime proposizioni: ond'io risolal volgermi alla Corte di Spagan. Que' monarchi sono calti della gloria di Dio, e Dio li compenserà dando loro tesori e popoli interi da avalra al ciclo ».

Nel tratto del viaggiatore spirava tale una nobiltà, un decoro tale, tanta convinzione dalle parole di lui, che il buon priore,

initatio di colpo a questi sublimi conceptimenti, credette vader un fuoco divino hampeggiar delgi occhi dell'ospite son cal mentre venia sviluppando i suoi conceptimenti e narrando le suo sventure. Ebba a sel l'amico suo Garcia Fernander, medico di Pales, che al par del frate parve svegliato a vita nuova: inè contento Perez d'una fredada el impotente approvazione, volte contento Perez d'una fredada el impotente approvazione volte concerner con ogni poter suo alla vasta impresa: cude uffri a Colombo di procurargii favorevole secoglicima alla Corte, dandegli a til uopo una lettera di vivissima raccomandazione per Peranando el Talavera, confessor della regina ed intimo sato.

Colombo s' indugió alcun tempo al convento, e bentosto fu legata tra lui e di priore una colda amieria, di cei soventes i chiamava onorato, anche dopo che la fortuna l'ebbe collocato al sommo della grandezza. Il piccol Diego rimasea alla Rabida sotto la directione di Giovanni Perza, mentre il padre suo, munito di benedizioni e di lettere da quel buen frate, piene il corre de sono grandiosi destiti, andió, il primo mese del 1866, a Cordova, in l'ora appunto che Fernando ed Isabella vi s'allestivano adi invader il regno di Granata.

Il momento era poco approposito davvero per proporre scoperte, non si respirando che guerra: e Talavera appena degnossi di accoglier Colombo, e non che dare snalla alle sue proposizioni presso i sovrani, lo guardò come un sognatore. Come avrebbo mai potuto fermar l'attenzione quest'nomo, straniero, semplice nel vestire, senz'altra raccomandazione che d'un frate francescano? Non gli credevano, anzi ne tampoco velevano ascoltarlo (1): ma ributtato, seppe nell'anima sua trovar un mondo intero; e col lavoro e col vender le sue mappe guadagnossi il vitto. Anche qualche amico si fece : poiche chiunque imbattevasi nella sfera d'attività di quest'uomo sovrano, ne rimaneva preso; e ben tosto aquisto potenti protettori. Buon per lui : giacchè l'inquisizione, stabilita di fresco in Ispagna, potea fargli pagar coll'ultimo supplizio la sublime ispirazione del genio suo. Alonzo di Quintanilla, registratore delle finanze, Luigi di Sant' Angelo, ricevitore ecclesiastico nell'Aragona, il nunzio del papa, ed un fratel suo precettore degli infanti di Spagna, infine Il gran cardinale del regno Gonzales de Mendoza. applaudirono a' suoi disegni, e gli ottennero un' udienza reale. Fernando raccolse a Salamanca un consiglio d'astronomi e cos-

<sup>(1)</sup> Oxicalo, testimonio oculare.

mografi per esaminar la mova dottrias; il qual consiglie si teane in un convepto di domesciani, ove Colombo fi generozamente sapitato. Se non che nel più bello delle conferenze, la primavera del 1487 ravvivò la guerra, s'aperse la campana di Malaga, e tutte le commissioni nominate per esaminar la proposta fureno strascinate dal vortice delle armi. Ancor gli sipiriti non erano matri a segno de comprenderlo: e d'altra parte la recente ed acerba memoria di Lisbona faceagli temere che altri non tentasse anocra rapirgii la gloria, onde nello sviluppar le sue proposizioni le velava ad arte: sicchè al fine il consiglio pronumaio contro di lui (1).

Da quell'ora egli visse continuo alla Corte : le sue spese di trasporto erano sovente pagate dal regio; ma gli anni passavano tanto pieni di strepitosi avvenimenti politici, che non s'avea campo di far mano alle sue proposizioni; e la presa di Malaga, la peste di Cordova, l'ordinamento delle nuove conquiste, occuparono la Spagna negli anni dell'87 e dell'88. In quest'ultimo il re di Portogallo tentò ancor una volta rappatumarsi con Colombo, e per lettera l'incalzò vivamente a tornar alla sua Corte: ma l'anima dell'illustre avventuriero era ulcerata, e ricusò. Sul dabbio che le sue proposte potessero o no venir tolte ancora in considerazione, aveva egli spedito in Inghilterra suo fratello Bartolomeo per tentar il re Enrico VII, e n'ebbe buone parole il 1489 (2). In questo mezzo combatteva cgli tra le file degli Spagnoli contro i Mori di Granata, dando prove del valor segnalato che accoppiava alla dottrina ed alla vasta intelligenza (3).

Arrivo il verno del 1491, quando i re Cattolici accozzavano tutte le forze loro per ferir d'un ultimo colpo l'impero di Gra-

Terrarum quieumque cupis feliciter oras Noscere, cuncta decens docta pictura docebit, etc. (3) Outro.

Schuer, Vol. V.

47

d

<sup>(1)</sup> at cosmografi (dice Ferrando Colombo nella storia di son padre) non lo capiuno come sarribe atato bisago, a l'aminingilo temendo no carabto atto bisago, a l'aminingilo temendo no carabto avero di rubargli la gioria sua, come il Portegallo, priegvasia con riserbo. Del Hercra nelle no Pocadi : . . . E don Octistara I non sulloppara interno aiser no. . . lo perche la relazion della Giunta fa diversa da quel ch'egil spersora.

<sup>(2)</sup> In Hackbuyt si trova vestigio della dimora di Bartolomeo in Inghilterra. Egli regalò ad Arrigo VII una carta, e lo atorico riferiace de' versi che servivano di dedica:

nata. Colombo dovea darsi attorno assai, raddoppiando le sollecitazioni, se voleva che il progetto suo fosse adottato dalla Corte di Spagna prima che la nuova stagione riaprisse la campagna, e le cure della guerra lo facessero rimettere chi sa fin a quando. Allora Talavera ebbe ordine d'adunar i giudici, e toglierlo in esame, poi presentare ai regnanti la decisione del nuovo consiglio. In una delle sale dell'antico palazzo del re Mori sedettero tutte le alte dignità della Chiesa, e quanto nel clero regolare o secolare v'avea di insigne nelle seienze sacre e nelle profane, coll'incarico di pronunziare sulla più bella scoperta dello spirito umano. In mezzo a questo venerabile consesso apparve Colombo. Nulla manifestava in lui la commozione della paura; passo franco, portamento pobile e disinvolto; negli occhi la scintilla del genio : l'accenta convincente di sua voce cattivò gli uditori, quando, salutati profondamente i giudici, e raccoltosi un istante per invocare la protezione del Cielo, cominciò in questo tenore (1):

« Illustri signori e reverendissimi padri! In nome della santissima Trinità, le maestà loro m'imposero di sottomettere alla vostra sapienza un progetto Ispiratomi dallo stesso Spirito Santo. Dio, per bocca del suo profeta dichiarò che tutte le nazioni conosceranno il vangelo di Gesù Cristo, e che la voce sna potentissima risuonerà agli ultimi confini della terra, Et in fine orbis terræ verba eorum (Salmo 18). Purc una vasta regione dell'India confinante col mar Atlantico siede ancora nelle tenebre dell'idolatria, per quanto ce n'assicurano molti viaggiatori moderni, e sovrattutti Marco Polo veneziano, che dimorò a lungo in Corte del gran kan. I tempi sono vicini alla loro pienezza. Il profeta Isnia fa intender chiaramente che dalla Spagna dese partir la luce che splenderà sorra questi popoli, e condurrà al trono dell'Altissimo nazioni fin allora sconosciute (2). Le isole del mare aspettano il Signore, e tocca ai vascelli della Spagna a presentar innanzi agli altari suoi i figli delle terre australi, e l'oro e l'argeuto di lor miniere. Me enim insulæ spectant et naves maris in principio: et adducam filios tuos de longe, argentum et aurum corum cum eis. Da molti anni i re di Portogallo fanno generosi sforzi per penetrare in quelle lontane contrade: e guidati da un'antica tra-

<sup>(1)</sup> Las Casas.

<sup>(2)</sup> Lettera di Colombo ai re cattolici. Terzo viaggio,

disione del Penici, maniano flotte a tentar per via di mare il giro dell'Africa, e di giungere speditamente nelle Indie. Oggi che il Iusso è giunto al colmo, sicché fin le donne de'semplici artigiani vestono abiti di seta guerniti ad oro e pietre fine (1), vogliono disputar ai Veneziani il monopolio di quel rieco commercio, trasportar Ormus a Lisbona (2), e render questa città l'emporio di tutti i frutti d'Oriente. Dio non ha cromato ancora le loro Imprese, perchè non sono ispirate dalla gioria del santo suo nome.

- Nobili signori! son quarant anni ch'io score i mari frequentati dagli unonia: oggi aprendomi una unova strala, mi propongo di scandaglia! I misteri dell'Oceano. Gernacienme e il monte di Sion debono esere rifabbricate di unan d'un cristiano: l'imperatore del Catalo domando chi lo istruisse nella fele cristiana: chi si offirià per questa missione? io uni offro a trasportaredi uni e salvi (3).
- lo chieggo alla Spagna navigli per andar nelle tudie dalla banda d'occidente
   . . .

Fin a questo punto l'aveano ascoltato in silenzio, ma non appena fuerono promonaziate la ultime parole, generale morancio levossi nell'assemblea: un inquisitore aggrottò il sopracciglio come all'aspetto d'un eretico: i feologi gil diedero sulla voce, astronomi e cosmografi si guardarono con istupore, dicendo: « Possibile! » Pure alcuni domenicani di Salamanca, fra' quali Calombo aveva ricevuto l'ospisilità, e principilmente biego della Daza (4), professor di teologia e precettore del principe don Giovanni, risoctono a rinatter la calma, siche Golombo fosse ancora ascoltato. Nè egli rimase avvilito di questo primo novimento, avvezzo com'era a vecler le sue dottirne ributtate; pure senti che bisognava metter facori tutti gli argomenti; sicché fladoto senti che bisognava metter facori tutti gli argomenti; sicché fladoto

<sup>(1)</sup> Sol finire del AV secolo, il lusso del venire in Spigna e Portogollo posson aggin inivar, effetto dell'expalsion dei Alvai. L'abso di ilutte de done, fin delle bottegnie, le facea confiond-r colle dame di più alta fila: vesi foderate di pellicete, puaramenti d'avon piètere e invano le Contes di Palenzucla tentarono porre un limite a questo lusso, che rovicesa le famiglier.

<sup>(2)</sup> Ormus nel golfo Persico, era il deposito di tutte le ricchezze d'Oriente. Vedi Marco Polo e Bubruquia.

<sup>(3)</sup> Lettera di Colombo ai principi Cattolici. Le idee di essa son le medesime di Marco Polo e di Toscanelli.

<sup>(4)</sup> In una lettera Colombo dice che Diego de la Dieza fu la causa che le Altexte Loro possedessro le Indie.

nella robustezza di questi, svolse le mappe, prese un globo, e continuò con franchezza:

Reverendi padri, io considero la terra come un globo terraqueo : opinione tennta fin da Aristotele, che la crede antichissima, e la fonda sopra di ciò, che il cielo non mostra a tutti l paesi le medesime stelle, osservazione che io medesimo verificai sulle coste della Guinea e sotto il clima polare dell'ultima Tule. Nella guisa stessa che i Portoghesi la girarono dal nord al sud. spingendo le loro scoperte lungo la costa d'Africa oltre quanto conosceva il nostro maestro Tolomeo, io dico che si pnò girarla da oriente a occidente, e da Cadice andar per mare alle rive del Catal. Aristotele inclinava a credere che l'India non sia gran fatto distante dalle colonne d'Ercole : dallo stretto di Cadice si possa arrivarvi prontamente; Anneo Seneca parlando della terra, dice : Qual distanza separa le coste dell'Iberia dalle plaghe indiane? Lo spazio che in pochi giorni può traversar una nave spinta da vento favorevole (4). L'arabo Alfargan mostravasi pure convinto di tal verità, poichè sostiene che la terra e l'aqua formano un globo (2).

« Con Tolomeo io divido l'equatore in 560 gradi : ma le relazioni di Ctesia e di Marco Polo ci obbligano a spinger indietro la situazione del suo oriente; e le Azore da lul ignorate, eltrepassano all'occidente il meridiano delle isole Fortunate. L'opera di Strabone, la cosmografia degli Arabi, le relazioni dei moderni viaggiatori ci obbligano a diminuire la primitiva estensione dei gradi : la mappa del mio amico Toscanelli di Firenze colloca appena mille leghe in là da Lisbona la provincia di Mangi con tutti i suoi palagi d'oro, e le rive seminate di perle ed altre meraviglie. Andando al Catai, troverei per istrada la celebrata isola di Cipango (3), e fors'anche l'Antilia o l'Atlantide di Platone. Mille incerte voci circolano fra' naviganti sull'esistenza d'una vasta terra all'occidente: gli abitanti delle Canarie pretendono riconoscerla nella famosa isola di San Brandano, che l'immaginazione loro fa ad essi vedere nelle nubi. È il sordo romore, che sempre nel mondo precede un grande avvenimento, e che Dio sembra gettare per annunziario. Quest'avvenimento

<sup>(1)</sup> Natur. Quast. Averroe dice lo stesso.

<sup>(2)</sup> Istoria dell'Astronomia,

<sup>(3)</sup> É l'isola di Nyfon nell'impero del Giappone, di cui Marco Polo avea parlato in termini vaghi nel suo Milione.

è la predicazione del cristianesimo fra gi'indinai, e il commercio diretto di quel paese colla Sogana. Gli stassi flatti dell'Attantico, che fiagellano la costa occidentale d'Europa, hagnano pure
i lidi dell'India. Un piloto del re di Portogallo, Martina Vincessat,
trovò, a 450 leghe ad occidenta del capo San Vincessao, nu
tronce d'albero scolpido con una piera tagliente, e spinto a quella
volta da un faito occidentale. Sinto cognato vide a Porto Santo
(Azore) un altro pezno di legno eguale; gli abitanti delle Azore
mostrarono a me stesso canne sterminate, reunte dall'occidente,
e quali Plinio dico nascono nell'India; infine io ho veduto, tra
le conchiglie dell'isola di Flores, occumulate dal vento medesimo
di panente, enormi pini, ed i cadaveri di due uomini, con limementa ifalto diversi dia consociuti

E seguitava a sviluppar il suo sistema, se non che l'ignoranza e il fanatismo copersero la sua voce: ed uno de' più fervorosi teologanti prese la parola per esprimer l'opinione de'suoi confratelli:

« E che? ad un'assemblea di prelati alcuno ardisce proporre d'applaudir un disegno, che lede la dottrina della Chiesa Cattolica? Dio disse: lo posat il cielo siccome una volta, io l'ho disteso come una tenda ed inclinato sorra la terra. Osar in questa augusta assemblea proclamare l'esistenza degli antipodi? Mentre sant'Agostino, fiaccola della fede nostra, decide che l'esistenza degli antipodi è antipatica colla nostra credenza, poichè il pretender che v'abbiano terre abitate sull'altra faccia del globo. sarebbe un dire che v'ha nazioni non discendenti da Adamo, giacche sarebbe impossibile che avessero passato l'Oceano franposto. Sarehbe danque un impugnar la Bibhia, la quale dichiara espressamente che tutti gli uomini discendono dal padre stesso. Avvi egli cosa più assurda, grida Firmiano Lattanzio, che il creder che v'ahhia gente coi piedi opposti ai piedi nostri? gente che va colle piote in aria e la testa in giù? che v'abhia una parte del mondo ove ogni cosa è al rovescio, ove gli alberi spingono i rami dall'alto al basso, mentre piove, nevica, tempesta dal hasso in alto? L'idea della rotondità della terra fu il germe di questa favola degli antipodi, perchè una volta che i filosofi siensi traviati, vanno d'assurdo in assurdo, e per difenderne uno ne inventan un nuovo. Il santo cosmografo d'Alessandria, Cosma monaco, appoggiato al testo proprio della Scrittura, dimostra che la terra è quadrata come l'arca del testamento, che in mezzo all'Oceano Dio sollevò una muraglia immensa d'adamante, dietro la quale il Solo, dopo aver percorsa la volta de'cieli, teruina la sua carriera all'occidente, e fa il giro del polo per ripigitar al domani la sua corsa all'oriente. Un po prima di questu maragita v ha una terra ma inaccessibile, ne piede umano può siamparti orna oggidi. E nei vorremuo tentar Dio col provarci di riconoscerla? La proposizione che ci fu sottomessa non può ri-guardarsi sen o come creticiale.

A questa parola Colombo senti gelarsi il sangue, onde signò, protestò la cieca sommissione sua si dogni della feteua invano cercò appoggio in un ragionamento stringato; piòche l'utima argomento di sant'Agostivo interdieva ogni discusione: Major est scripture auctoritas quam omnis humant ingeni compatins.

Per fortuna, alcuni versati nelle scienze ammetteano la sferica forma della terra. Questi gli obbiettarono con Cicerone, che quando noi parliamo della zona temperata australe e de'suoi abitanti, e di quelli che si chiamano antipodi, bisogna sempre intendere che noi non ne abbiamo veruna conoscenza nè relazione, e che ignoriamo se sia abitata o no: la linea che pereorre il Sole fra i due tropici è la sola che ci faccia credere alla sua esistenza. Gli antipodi sono per noi come non esistessero (1). Perocché, dice Plinio, di cinque zone, le due polari non producono che ghiacci, e v'abitano perpetue le nebbie e le tenebre, e solo il riflesso delle nevi vi produce un chiaror bianeastro: la zona di mezzo è senza riposo infocata dal Sole: fi passaggio dunque da una zona temperata all'altra è impraticabile in grazia dell'incendio che regna nel cielo costellato, da un estremo all'altro dell'equatore. Perciò quando i Portoghesi, regnante Enrico, ebbero passato il fiume del Senegal, con grande spavento videro la specie umana presentarsi loro sotto forma novella; gli uomini aveano la pelle nera come ebano, capelli corti e cresni, labbra arrovesciate, naso simo: colà il calore deforma la natura umana, più lungi la consuma; onde questi arditi navigatori diedero la volta indietro. Che se voi, non facendo che veleggiare a ponente, non discendete in queste regioni cocenti, la circonferenza della terra è ampia a segno, che non vi basteranno tre anni a girarla; oltrecchè ad una certa distanza

<sup>(1)</sup> La torcica delle zone è dovuta a Parmenide: le scoperte fatte tra i Iropiri costriosero a restringer, gradi a gradi, l'estensione della zona torrida: Pasidonio le da 24 gradi, Eratostene soli 16.

la figura convessa della terra vi permetterebbe hene di discendere, ma non più mai di risalire. E poi, chi vi guarentisce che l'Oceano non abbia confini, e che non troviate gli abissi suoi popolati da mostri?

A sentir tali obbiezioni tratte dalla natura delle cose, Colombo respirò e sorridendo rispose:

Le ultime scoperte del Portoghesi hanno abhatuta questa vecchia teorica del e none i o stesso ol trepssasi l'equatore, e solto la zona occeante trovai una fertite terra, i cui abitanti raccoligono oro a dovizia, gomme, a vorio, altre produzioni d'un clima gradvole, beneché caldo, Alcuni anni fa (1886) Bartolomeo Diaz s'avanos sino a 35 gradi oltre la linea e riconobhe l'estremo dell'Africa, quel formidabil capo Tempestoso, che re Giovanni, confidente nell'avvenire i, nititol di Buona Spernaz. E poi-ché, malgrado la rotondità della terra, si può traversar lo spassio immenso, che separa Tule dal capo Nero; ce he la potenza stessa, la quale fa passeggiar sulla faccia del globo i Britanni e i Negri d'Africa, dà pure agli Indiani l'uso de loro piedi, io nutro fiducia che traversando il mare che ne separa dall'India, Dio non avrà caprovolte le leggi da lui imposte alla natara .

Ma colla vigoria di questo argomento Colombo offendera l'orgoglio de' dottori che lo giudicarano, e henché molti, colpiti dalle nouve seintille ch' egli gettara nel loro spirito, sostenessero alla fine la teorica di lni, pure l'assemblea conchiuse: Che i due emisferi erano separati per sempre; che era un eccesso di presunzione in u unono il supporre di possedere egli solo cognisioni superiori a quelle di tutto il genere umaso; né, se le terre che Colombo proponessi discoprire esistessero veramente, non sarieno rimaste si a Juugo ignorate. Un piluto semza nome, un Genovese, potrebh'egli rivelar un mondo per sessanta secoli ignorato.

Fernando di Talavera trasmise ai sovrani tal decisione della giunta: ma i funtori che Colonnho avera alla Corte, e principalmente il degno frate Diego Doza parlarono vivanente in favor di lui, affinche quella nan fosse riguardata come irrovecabile: onde Fernando ed Jasbella s'accontentarono di rispondere che la guerra non permetteva di dar corso alla sua proposizione, ma che verrebbe poi presa in considerazione dopo firmata la pace.

Per quindici anni Colombo avea sognato una gloria gigautesca, e credeva afferrarla al momento che presentossi finalmente all'assembles per si gran tempo da lui con ardenti voti implorata: ed eco che i sarii della nazione dichiarano che il suo pensiero, il più vasto che umana mente concepisse nai, non è che una chimera, e lo espongono si ridicolo e da i sarcasmi dell'igueranza. Luperocche la decisione di que sapienti eresi divulgita fra i cortigiani; fra il popolo stesso la malignità lo indicara col none dell'aveneturiero genevose; e per quanto castio orservatore foss'egli del doveri e delle pratiche della religione, i fantici lo evitavano cone un erectico destinato a dun outo de, fi sionelli toccavansi la testa quand'e' passava per le strade, di-cendo, El loro, el loro, cick, il natto, il matto: talebé Colombe seoil un istante manearsi il terreno sotto i passi, e cadde in amara disperazione.

Se non che quegli esseri privilegiati, la cul esistenza è tutta dominata dal cuore e dall'immaginazione, trovano al foudo dell'anima una forza divina: basta un sorriso della loro amata per ritemprarne la vigoria, rassicurarli contro i dispetti del mondo intero; ed il loro genio annebbiato per un istante, ripiglia il volo, coprendo di dispregio gli sciocchi e gl'ignoranti. Colombo a Cordova aveva un'innamorata. Era egli alto di statura e ben formato: contegno nobile ed elevato: naso aquilino, viso lungo, e la tinta sua vivace pareva indicar l'ardore del suo cervello (4): i capelli, di color chiaro in gioventii, s'erano incaputiti prima del tempo fra le inquietudini d'un'ambizione troppo spesso delusa (2). Ma il suo sguardo pien di passione, il favellare che agitava tutte le fibre del cuore, aveano colpito una nobil doma cordovana, la signora Beatrice Enriquez, e sebbene il matrimonio non avesse sanzionato la loro unione (5), ne aveva un secondo figliolo da lui chiamato Fernando. Questo doppio legame dell'amore e della tenerezza paterna lo riteneva la Ispagna nel momento, che nauseato dalle umiliazioni onde l'avcano satollo, preparavasi ad abbandonaria. Quell'anima ardente abbracciava ogni sorta d'amore : fervido cristiano, trovò consolazione a piè degli altari, e prima di recar ad un'altra Corte la parola dello Spirito Saato, risolse di tentar tutte le vic che potessero ancora dargli speranza di riuscita.

<sup>(1)</sup> Itinerarium Portugallense. Las-Casas.

<sup>(2)</sup> Las-Casas. Colombo stesso in una fettera se pe famenta.

<sup>(3)</sup> Risulta da una disposizione particolare del suo testamento.

Nelle tenebre della feudalità, in cni la Spagna era allora sepolta, il diritto d'associazione de' privati riguardavasi come un'eresia degna del rogo. Colombo se ne difende a spada tratta in una delle sue lettere « Mi credono dunque tanto stupido, da non sapere che, quand'anche le Indie fossero mie, non potrei sostenermi senza l'assistenza d'un principe? » (1) Si volse dunque ad un potente feudatario della coroua di Castiglia, il nobile e ricco duca di Medina Sidonia, che abbagliato sulle prime dallo splendor dell'impresa, dappoi la respinse come la frenesla d'un italiano visionario. Andò quindi ad esibirsi al duca Medina-Cœli, la cui benevola ospitalità aveagli dato rifugio ne'giorni di sue angustie, e il duca trovò quel progetto troppo vasto per un suddito, ma gli promise dargli spalla alla Corte d'Isabella, e mantenne la parola. Colombo s'indispetti di andar così da ripulsa in ripulsa; e deciso di compier la missione da Dio rivelatagli sulla terra, impose silenzio alle debolezze del cuor suo. e prese il partito di passar in Francia per regalare a re Carlo un mondo, che i sovrani di Spagna rifintavano. Giovanni Perez lo rivide allora al convento della Rabida, ove veniva a ridomandargli il figliol suo Diego, e ringraziarlo con uno sfogo del cuor suo, unica ricompensa eh'ei potesse dargli della nobile e generosa amicizia. Il buon priore ne pianse, e lo pregò di non affrettarsi a rapir alla Spagna la più bella conquista: ed avendo ottenulo na udienza dalla regina, di cui era stato confessore, montò sulla sua mula, comparve alla Corte, e sostenne la causa dell'amico suo con tale ardore e tanta unzione evangelica, che Isabella, mossa da santo zelo, fece di tratto richiamar Colombo, e colla delicatezza d'attenzioni tanto abituale nelle donne, gli fece in secreto consegnar ventimila maravedi affinche potesse comparir decentemente alla Corte.

Così tornò. L'ultimo dei re mori deponeva allora la corona ai piedi di Fernando e d'isabella: Granata apriva le porta agii Spagoali vittoriosi: i colori di Castiglia e d'Aragona sventola-vano accoppiati sull'alto delle torri d'Alhambra. Sempre dignitoso a maigrado delle sventuro, egli foce coll'elevaterza sus uneravigliare il consiglio, che era stato chiamato a giudicar in utimo appello ie sue proposizioni sotto la presideza dello stesso Talavera. Vili cortigiani potenno bensì speculare sul genio audace d'un ucom volgare; una in premio d'un sublime conce-

<sup>(1)</sup> Lettera alla balia del principe Giovanni: Navanera-

pimento, d'un inualio servigio consentir che lo Stato lo sollevasse sopra di toro (avvegnaché questo miscrabili voturirera ponera per prima condizione d'essere nominato ammiraglio e vicerò di tutti i pasei che scoprirebbe) era cosa, a cui non potè mai abbassarsi il toro orgoglio irritato, lavano Golombo respinse il non insulti cal properre di stolopporsi ad un ottovo delle spese: Talavera dichiarò alla regina che il conceder siffatti onori ad un pationiero genorese sarchhe un'onta per le loro maesti. L'unon grande non volse piegar dinanzi ai captici d'una donna, la qual uno tra che l'eco del suo confissore, dellor halfo agli anici suoi, parti per Francia al cominciar del febbraio 1892.

Spesso si vede con sommo rammarico perduta una cosa, che riguandravai con indiferenza allorchè la si possedera. A quest'estrema risoluzione di Colombo, tutti i suoi amici si vregliarono, zelanti divennero i più tiepidi: Luigi di Sant'Angole corse alla regina, e l'entuniasmo, ond'egli era stato preso, zoose isabella; la marchesa di Moja favorita sun ne esaliò l'immaginazione collo struzicaren la gelosia. Se re Carlo accetta, tutta potenza, tanta gloria, tutti i tesori dell'India, l'onor immortale d'aver dato al cristianessimo tanti popoli idolatri, tutto dunque sarà della Francia? – Fernando restava impassibile, ma Isabella vi si decie. — « lo assumo l'impresa per la mia corona di Castiglia, e porrò le mie gioie in pegno per aver i denari necessarii». «)

Sant'Angelo la confermò coll'esibirsi di far egli le prime spese (3), e tosto tosto un carriero paril per richiamare Colombo. Questi era già due leghe lontan di Granata, colmo l'anima di annarezza; taichè, quando il corriere l'ebbe raggiunto, appeta dicele ascolto al som enessagio, timiente l'aveano sbalordito le sventure, e seguitò sua strada. Ma quando il messaggere meravigliato comincio à dipingerali l'impaziente andore d'Isabelta, poichè solto la passione paria alle anime passionate, Colombo tornò a Granato.

Quel desso, che dianzi fin i camerieri svillaneggiavano, ricomparve alla Corte, ma cercato, ma onorato; popoli e cortigiani, razza imbecille e perversa, erano stati tramutati dal favor

<sup>(1)</sup> Gli storici stessi.

<sup>(2)</sup> Fernando ebbe premura in appresso di farsi restituire a soldi e quattrini la tenne somma anticipatagli dal suo tesoriere.

del principe. Quale strana cosa è la pubblica opinionel Ammesso mell'intimità de sorvani, spesso infasmamili al fonce di sun immaginazione, trasportandoli a traverso i mari, aggirandoli in mezzo alle città dalle mura d'oro e dalle bastite d'argento, di cui Marco Polo semina il regno di Mangi; ora attizzando il fervore della lor fede, proponeva d'usar le ricchezze delle Indie a liberar Terrasanta (1). Finalmente, il 17 applie 4393, il secretario di Stato presentò da firmare alle maestà loro il trattato seguente:

- Colombo avrà per sè e successori suoi il grado d'ammiraglio in tutte le terre che scoprirà nell'Oceano, cogli onori e le prerogative di grand'ammiraglio di Castiglia.
  - 2. Sarà vicerè delle terre suddette.
- Avrà diritto ad un decimo di tutte le perle, pietre fine, ori, ecc. trovati, comprati, barattati, ecc.
- Egli od il suo Inogotenente sarà unico giudice delle contestazioni in fatto di commercio.
- Gli sarà permesso, in questo o in altro tempo, d'anticipar un ottavo delle spese, compensandolo con un ottavo de vantaggi.
- 6. Egli ed i suoi eredi sono autorizzati a portar il titolo di don.

Per l'armamento e la partenza della spedizione fu destinato il porto di Palos; i cui abitanti, per castigo d'una sommossa, erano stati condannati a fornir per un anno alla corona due caravelle armate. Fernando profittò di questo accidente, e Colombo lasciò la Corte il 12 maggio. Che gioia nel convento della Rabida quando il videro tornare! Per Giovanni Perez che colmo di consolazione! Forse Colombo dovette l'esecuzione degli ordini regii all'inalterabil amicizia di quest'eccellente uomo. Appena fu conosciuto a Palos lo scopo della spedizione, i soldati di mare, gente permalosa e brontolona, cominciarono a nicchiare, e poichè in una popolazione marittima le donne esercitano molto potere, queste sollevano i marinari, gettano sassate agli operai che allestivano le caravelle: • Come! per saziare un'odiosa vendetta, il re pretende gettar i mariti ed i fratelli nostri per pascolo ai mostri dell'Oceano? E che pretende cotesto straniero? La vita de nostri cari che monta a lui , purchè s'aquisti un nome? .

(1) Lettera di Colombo ai re cattolici.

Invano ogni di il governo mandava nuovi ordini alle antorità della provincia: I mercanti riessavano i viveri e le manisioni, legasioli e calafati scapavano se si pretendeva costriagerii a larovar in queste mavi, destinate ed un'orrithia perdizione. Ni il santo carattere del priore mitigo i furibondi; determinò un ricco ed interpido navigante Martin Alonzo Pinzon a gittarsi ricco ed necessi e della della della della della della della proportata concerti con Columbo, forni il terro legno. Questarmamento, ottenuto a si gran pena, costò solo 500,000 franchi, e il 13 agosto 1931 a piecola Botto sarpò.

Ogni cosa fa meraviglia in quest'uomo straordinario, e l'elevatezza de' suoi concepimenti, e l'audacia onde li manda a fine. Oggi che la navigazione toccò sì alto grado di perfezione, chi di noi s'avventurerehhe, su debol barca, a quel viaggio? Di tre caravelle ch'egli aveva a' suoi ordini, una sola aveva il ponte, mal attrezzata, mal calafatata; tutto per essi era aquilone e tempesta; e la rahbia che cospirava contro l'esito di questa spedizione, pareva sollevar ostaculi insormontabili. Fra i novanta uomini che componeano gli equipaggi, forse solo dieci servivano di buon grado, il resto della ciurma non ohbediva che per timore, e credeva andar a certa morte. Ah! ben era rohusta l'anima di questo Italiano, che a viva forza trionfò della diffidenza, dell'invidia, della superstizione onde tutti i suoi passi erano inviluppati : che conducendo uomini in paesi, ove l'immaginazione fin allora non era penetrata che con isgomento, seppe rannodar i loro spiriti smarriti con una fede cieca nelle ispirazioni celesti!

to non slomberò colla parafrasi il racconto del più famoso tra i naviganti, ma vi esporrò il giornale del suo primo viaggio, tal quale ce l'ha trasmesso Las Casas, omettendo solo le lungagne, le ripetizioni, e ciò che nulla serve a far conoscere Colombo.

## QUESTO È IL PRIMO VIAGGIO DI CRISTOPORO COLOMBO (1).

In nomine Domini Nostri Jesu Christi.

«Cristianissimi, altissimi, eccellentissimi e notentissimi principi, re e regina delle Spagne e delle isole del mare, nostri sovrani. Nel presente anno 1492 dopo aver messo fine alla guerra contro i Mori i quali signoreggiavano ancora l'Europa, e sì gloriosamente condotta a termine nella grande città di Granata, dove il 2 gennaio di questo anno medesimo, io vidi le bandiere reali delle vostre altezze innalberate per forza d'armi sulle torri d'Alhambra, che è la fortezza di cotesta città, e il re moro uscir dalle porte, e baciar le reali mani delle altezze vostre e di monsignore principe; di subito in questo istesso mese, in conseguenza de' ragguagli forniti alle vostre altezze sullo terre dell'India e sopra d'un principe chiamato il gran Kan, che in nostra favella vuol dire re dei re, e come molte volte esso e i suoi predecessori avessero spedito a Roma per dimandar maestri di nostra santa fede, i quali potessero istruirli nelle verità del vangelo, e che il santo Padre non aveva a ciò proveduto, e tanti popoli stavano sommersi nell'idolatria, e professavano dottrine di perdizione : poichè, dico, le vostre altezze, come principi catto-

(4) Da questa lettera un nostro italiano Giuliano de' Dati lua tratto soggetto per un poema, intitolato: Isole trovate movamente per et re di Spagna. L'ultima oltora dice:

Queata ha composto de Dati Giuliano A preghiera del magno cavaliera Messer Giovan Filippo Giciliano, Che fu di Sixto quaeto suo acudiera Et commissirio suo et capitano A quelle cose che fur di mestiere. A laude del Signor si canta e dice Che ci conduca al suo regno felice.

Eno libro chiudesi con queste protes. Fialate la arrica da la immition dalla more inde di Cararia industra trasta da non pitodo di Cicinifacto Colondo, es par meser Galliano Dati tradesta di latino in versi volgori a lande della Crientida con Control and consolicione della crientiana religione, ca pareghira ed da nongrifico nouclare meser Con. Filippo di Liguanniac, familiare della filiazione del consolicione della crientiana religione, da pregiori al more del dispogni destinatania con di attava detabele 1905 Filoratiae, volus sono peggiori, i versi o la pross? Certo nel gli uni al Faltra Imogliano a disotterra quel libro.

lici, propagatori di nostra santa fede, e nemici della setta di Maometto, hanno deciso inviar me, Cristoforo Colombo, nelle contrade dell'India per vedere i suddetti principi, il paese e gli abitanti, ed esaminare la natura e il carattere di tutti, e trovar mezzi per convertirli alla nostra santa religione; ed hanno ordinato che io non andassi per terra in Oriente, come è l'uso, ma per mare volgendomi dritto all'occidente, strada che, sino ad ora, non sappiamo certo se alcuno abbia seguita; poichè le altezze vostre, dono aver eacciati tutti i Giudei dai loro regni e territorii. mi hanno comandato, nello stesso mese di gennaio, di trasferirmi con un convenevole armamento nelle suddette parti dell'India, e m'hanno a tale effetto conferiti grandi favori, nobilitandomi, si che per l'avvenire io possa chiamarmi don; nominandomi grand'ammiraglio dell'Oceano, vicerè e governatore di tutte le isole e continenti che io scoprirei, e che in seguito potessero venir scoperti nell'Oceano, volendo che il mio figlio maggiore a me succedesse e così di generazione in generazione, în perpetuo: îo partii în conseguenza dalla città di Granata, il sabbato 12 maggio del medesimo anno 1192, per trasferirmi a Palos, dove armai tre navi capaci per questo uffizio, e il venerdl 5 agosto anno suddetto, mezz'ora innanzi il sorger del Sole, levai l'ancora, avendo a bordo dei viveri in abbondanza, e buon numero di marinai, e mi diressi verso le isole delle vostre altezze, nominate le Canarie, per navigare di là all'occidente finchè giunga all'Indie, e possa riferir l'ambasciata di vostre altezze a' principi di quelle contrade, e complire secondo mi avete imposto. A tale effetto, jo mi propongo scrivere esattissimamente, durante il tragitto, giorno per giorno, tutto quanto potrò fare, vedere e provare, siccome verrà detto qui appresso : e indipendentemente dalla relazione che fo ai miei principi sovrani, seriverò in ciascuna notte di quello che sarà accaduto fra il giorno, e ciascun giorno della navigazione fra notte; mi propongo fare una carta, ove noterò le aque e le terre del grande Oceano, nelle loro posizioni esatte e relative: e aggiungervi una descrizione in iscritto, segnando la latitudine equinoziale, e la longitudine occidentale. Pertanto sarà necessario ch'io dimentichi il dormire, e ch'io stia tutt'attento alla navigazione, per compier ciò che al certo esigerà sforzi grandiosi (1).

<sup>(1)</sup> E' tenne la parola, e vedremo a che gran costo.

Venerdi 3 agosto 1492. Alle otto di mattina uscimmo dal bauco di Saltes, e voltamino al sud.

- 6 agosto. Il timone della caravella Pinta si ruppe: temono che sia fatto apposta da Gomez Ruscon per suggestione del proprietario della caravella (1). Prima di partire furono veduti insieme a mulinare. I marinai ne traggono caltico presagio e mormorano.
- 9 agosto. Fermata a Gomera per riparar le navi. La vampa e il funo del vulcano delle Teneriffe spaventano l'equipaggio: Colombo l'informa del fenomeno. Molti Spagnoli dell'isola del Ferro lo assicurano che ogni anno essi discernono una terra all'occidente, di che la ciurma piglia coraggio.
  - 6 settembre, Partenza da Gomera,
- 9 settembre. L'Almirante si decide a dire minor tratto di cammino del vero, affinchè i suoi uomini non si sgomentino troppo prontamente (2).
- 45 settembre. Egli s'accorge, con un vago sentimento di timore che l'ago devia all'ovest, tiene in sè questo terribile secreto, e raddoppia d'attenzione (5).
- 46 settembre. Al vedere delle alghe onde son coperti i mari de' tropici, la ciurana crede vicina la terra: ma catcolo secondo le mie carte che la terraferma è più lontana (4).
- 17 settembre. Quas' oggi vogommo spora un mare tutto coperto d'arbe, e l'ogua mis purere si denare, the credetti fosse bassa, e tenei che i bastimenti dessero in secco (5). Al medesimo tempo i piloti impalilairono di spavento accorgendosi della devizatione della bussala, agucchi l'ago incliava 12 gradi ad occidente (6). L'equipaggio cadde in cupo abbattimento, credendo ad ora ad era vedere realizzata le spaventose favole, ond'erano stati minac-
  - (t) Ricordatevi che que' bastimenti furon tolti per forza ai proprietarii.
- (2) Uno strategemma quasi eguale aveva ussto nella spedizione di Tunisi: così adoprò sempre ne'viaggi successivi, per conservar egli solo il segreto della sua strada. Piccola debolezza da perdonargli.
- (3) Han quistionato Ianto sul quando fu scoperta la declinazione dell'ago magnetico, ed eccolo risolto dal giornale di Colombo.
- (4) Egli ormeggiava sulla carta di Toscanelli.
- (5) Questa frase non trovasi che nel terzo viaggio; ed io l'ho rimessa al suo posto per non interromper il racconto.
- (6) Colombo non combhe la causa della deviazione dell'ago, e solo verificò ilfatte. Vedremo poi qual bi zasera ragione ne desse. Del resto esso credeva che la stella polare descrivesse un circolo molto piu considerabile che non faccia in realtà.

ciati. Ma l'incontro d'un branco di porci marini (1) ravvivò l'eguinaggio.

22 settembre. Vento d'ovest. Il vento contrario mi fu opportunissimo, perchè la mia gente era tutta sossopra; mormoruvano della lunghezza del viaggio, pensando che in questi mari non soffiassero mai venti per tornare nella Spagna (2).

25 settembre. L'equipaggio torna sui lamenti, teme mancar di vento pel ritorno, ma tutt'a un tratto il mare ingrossa senza che tiri aria, e i lamenti s'aquetano. Così il mer grosso mi fiu di grand'aiuto, cosa non mai più avenuta dai Giudei in poi.

23 settembre. L'ammiraglio ragiona con Alonzo Pinaon a proposito della carta di Toscanelli, che situava la terra, a un bel circa, al sito ov'eglino si trovavano; poi Pinzon saltio sulla gabbia, gridat: Terra! terra! Un urlo di gioia risuonò. Colombo gettossi ginocchione a ringarziar Dio; ma un raggio di Solo dissipò questa terra fantastica, disegnata dalla nebbia all'orizzonte.

d ottobre. Il piloto dell'ammiraglio fa gelar i marinai col raccontare che erano 578 leghe lontan dallo Canario. Qual sarebbe stata la loro disperazione se avessero saputo la vera distanza di 707 leghe?

Avendo la regina promesso ventimila maravedi di rendita a chi primo scoprisse terra, lascio pensar a voi se strnggevansi di guadagnaril, e per più giorni gli occhi furono fissi sull'orizzonte, e sempre invano.

40 ottobre. I marinai scorzagiati rifutuvano di tirar inanazi. L'ammiragilo gli anima come può meglio, piagendo loro lo immense ricchezae che gli aspettavano. Del resto (aggiungera egil) i rostri lamenti ne fanno ne flano. Io mi sono mosso per audarnelle India, e intendo toccar innanzi finchè, coll'aiuto del Signore, non le abbita trosate (5).

11 ottobre. Tutto annunzia l'avvicinar della terra, un giunco verde, una canna, un bastone lavorato, un'assicella. Alle dieci

(4) Almeoo credo che voglia significar questi il nome di tsonina usato da Colombo; che soche più abbasso dice che somigliano ad un porco.

(2) Bisagna proprio ammirar il fortuosto accidente che lo determino a far viaggio dapprima al sud, che così profittò de' venti periodici; altrimenti forse. Il spedizione gli andava vuota.

(3) Robertson appoggiandosi ad Oviedo dice «ch'e promise si marinai di far quel ch'essi vorrebbero, purchè obbedissero ancora per tre giorni». Questo racconto è in assoluta opposizione colle parole stesse di Colombo. di sera l'ammiraglio essendo sul essero, vide un chiaro un po ditionto dell'orizonte, ma traverso un tal buio, che nou osò uffernare fosse terra. Distinse poi molte altre volte come una candela che s'atasse ed abbassase colle onde. A mezanotte, quando i marinai si radunarono per cantar la Saler Regriar, a l'ammiraglio, personas d'essere vicino a terra, raccemando loro che tenesero ben d'occhi, promettendo una ginbba di seta a colt prima diesse: Ecosa la f. Tiravano a ponente i la Pinta prete cedera secondo il solito: alle due di mattina Rodrigo di Triana narvella alla piccola squadra: onde misero in penna aspettando il ciorno.

Il 12 ottobre 1492, ai primi raggi dell'alba, quando svilappandosi dal velo azzuro sotto cui dornigliarva, la givonae America presentò le verdi sue piagge agli occhi degli Spagnoli, Colombo in ginocchio, rapito come in essasi, salatò con un cantico sacro il autovo mondo, fatto germogliare dal suo genio.

La sua divina missione era compila: che importa al mondo il resto di sua vita Foss'anche morto allor allora, i compogni suof, ritessendo la strada da lui aperta, avrebbero annunrista al mondo antico la grand'opera della sua fede. Ormai esso più non è che nomo come gli altri, forse dotato di tutto il vigore, che dà all'anima la senola della sventura. Io lascio alla storica curiosità gli utilini quattordici anni di sua carriera; forse vi si troveranno lezioni contro le traversie della via e l'ingratitudine degli uomini: ma i destini dell'America più non hanno a far con lui: egli si grande, si generoso, non appare, tra la rivoluzione de secoli, agli indigeni del nuovo mondo, se non come il genio tenebroso, che schiude la scena della loro disstruzione.

Qui collocherò alcune riflessioni, che spiegano la condotta posteriore di Colombo e le bizzare idee, che fa meraviglia di trovar in nomo di quella fatta. Qualunque sia l'altezza che il gento toccò, sempre vi sono i pregindizi che il secolo gl'impene, e da cui non può liberarsi. Le crociate avcano messo per principi che gl'imperi possedui dagl'infedeli appartenezao al primo eristiano che se ne potesse insignorire. Quando alla febre di quelle guerresche speditioni successe l'ardor delle secoperte, questo principio ricevette una nova estensione, si volle che il solo fatto d'aver posto il piede sopra una spieggia fine che il solo fatto d'aver posto il piede sopra una spieggia fine.

allora ignorata, equivalesse al prender il possesso di tatto il passes : il elero fece intercatire l'autorità papple nella concessione di questa supremaria, ed i sovrani v'acconsentirono, perché tale formalità dava alle loro invasioni un'apparenza di legitituità (1). Nessuno ignora il fameso meridiano, ced quale il papa avea partino il giobo fra Porteghesi e Spagnoll. Colombo avea forma fede nell'autorità dei re. Null'ostante educato nel traffico o nel negoni, considerando il commercio siccome la riccheza delle nationi, non intendeva egli già trasportar nelle Indie la tirannia della spada, sibbene un poter protettore, che assicarasse al privati qualunque trasassione. Ma fue tuo tostoprigitato dalla gioventin nobile, che precipitossi sul nuovo mondo come sopra una preda.

La faisza e la geografia non sono già scienza di rivelazione, ma insegnate dall'esperienza; e di noiabile come alla felice com-binazione di due errori, cicè l'eccessiva estensione ad oriente delle rive indiane, cu un computo troppo moderno dei gradi di longitudine, siam debitori della scoperta dell'America. L'ammirazione però sipriata da Colombo non sarà diminuta, perchè egli si credesse in mezo alle innumerevoli isole del mar delle India allorchè barcava a sana Salvatore (Gunna bani).

San Salvatore infatti, quel gran banco di Balama, era l'isola basse e verdeggiante (3) or egli inalberava lo stendardo di Castiglia, e pronunziava solennemente la formola saeramentale che, secondo lui, ne guarentiva il possesso alla corona di Spagna. È gi'l Indiani nudi e senza difesa, danavano e saltelavano attorno a questi stranieri, ch'essi prendevano per figil degli del. Sventurati e nepur dubilavano et questi uomini di ferro cancellerabbero a poco andare la razza loro di sotto il Sole. Allorchè i vocchi stessi, in tripudio di giois chiamavano ad alte grida i lor compatrioti, dicendo, Fentte a vedere uomini diocesi dal cicole portate luro de amanigare e da beret il più illustre, il più umano fra questi figii del Sole firmava il loro decreto di morte, e serieva si asso sovarani: Se le altezze votra ordinasero di

<sup>(4)</sup> Storia di Portogollo. - Opere di Les Casas.

<sup>(2)</sup> Col raddrizzare sulla carta marion gli swarii che l'ignoranza dell'inclinazione magnetica poté far commettere a Colombo, io trovo che Colombo sbarcò veramente a San Salvador come vugliono i pin. Il siguor di Navare ie lo fa approdure alle isole Turche. Il viaggio di lui fu calcolato essittamente da Washingon Irving.

prenderli tutti e tenerli prigionieri nella loro isola stessa, nulla surebbe più agevole (12 e 14 ottobre 1492).

Ma conveniva arrivar alla regione dell'oro, oggetto di tutti i voti. Nacipando a mezzodi is treverò ua pense, il cui re possiede gran vasi d'oro: vo' un po redere questo principe, il quale, secundo la testimonianza de' mei i ladiani, porta vesti carinde d'oro, e tieme sotto il suo dominio tutte la isole vicina. A Cipango approdre's poi, e dopo che avri bronto i siti dove v'ebbla oro e apazic in quantità, colà di m'arresterò. Spiccatosi da Sua Salvatore, lanclasi traverso le migliala d'isolo codi è seninato il gran hamco di Bahama. Colà dimentica per un istante i suoi sogni di oro, e s'inchbria delle bellezza della natura: I non so donde m'abica o cossinciar il mio giro: gli occhi miei non si accimo de' nuori alderi. I fori della spinggia ne trumandano un octezo cost giocando e soare, che nulla potrebbe meglio deliziare l'offito (17 c 19 ottobre).

Poi avvisate l'uom di mare sperimentato. Essendo pericoloso il dur fondo presso queste isole, se non sia giorno alto, talchè si veda chiaro ove si getta l'ancora, perehè il fondo è ineguale, e presta or subbia or scogli, io tengo in penna tutta la notte (20 ottobre).

31 c 26 ottobre. Prima d'andar alla città di Quinssy mila terraferma per consegnare al gran kan le lettere della altezze vostre, io vado alla grandi isola di Cuba, oce i misi Indiani dicono che il fa commercio sterminato, che v'ha in abbondanza ora, perte, spezie, grandi narie mercauli. Cone si mercoiglico le contano di Gipango, e sulle sfere da me vedute ella è situata appunto in questi contarni.

28 ottobre. Io non ho risto mui is magnifiche cose come a Culer: Le rice def fume sou un paradio, ch'in nom sen es opicaren. Vive giote dovette sicuramente provare in mezzo a quelle isole. Gli Indiani gli pariarono di Cube-com, che volera dire mu gente dell'interno; ma egli, pieno il capo di Marco Polo, confonde questa tribi con Cublay--kan. Certo quest' è la terrafrema, eli o sono divanti a Tayto e Quinsay, boutano circa cento tegle dell'una o dall'altra di queste metropoli. Las Casas, poco pratico della geografia di Marco Polo, riferendo questa frase, soggiunse: « lo non capisco acca di questo gergo ».

2 novembre. Manda uomini pratici per consegnar le sue credenziali a questo re immaginario: ma i messaggeri tornando, riferiscono non aver nulla incontrato che somigliasse alla capitale d'un vasto impero. Avevauo trovato molti abitanti, che tutti portavan delle erbe secche chiuse in una foglia pur secca, che accendevano da un dei capi, mentre la succhiavano dall'altra, e l'aspiravano, bevendone il fumo, e che le chiamavano tabaccos. Erano i sigari.

Io spero, la Dio grazia, che le vostre allezze si risolerranuo presto a mandarvi persone devote o religiose per riunir alla Clucas si vaste popolazioni, e che le convertirenno alla felte ul modo stesso onde distrussero quelli che non volevano il Pudre, il Figlio e lo Spirito Suito.

Lo strano è che nissuna cosa valse a disingannar Colombo, il quale fino alla morte s'ostinò a creder d'esser nell'Indie.

21 novembre. Era opinione de fisici che i paesi più caldi generassero i metalli più preziosi, onde dal vivo calore provato alla punta meridionale dell'isola di Cuba conchiude che debba avervi l'oro a pale nel paese da lui percorso. Questo giorno Martin Pinzon lo lasciò colla Pinta. cosa che di sionane al cuore.

20 novembre — 14 dicembre. Gli Indiani faceano mostruori racconti intorno ai canibali. - 6 o dice o ripoto che Caniba altro non è che il popolo del gran kan, i cui Stati devono essere vicinissimi di qui. Esso monarca la seuse fallo vascelli, in cui i sudditi vi vanno in corso per catturar gl'Indiani delle itole, e perchè non tornano, i lor comparitoti s'immogiano che gli dibbian unanjati.

Formato nella politica de Portoghesi, ecco qual consiglio dava alla Spagua. Le vostre altezze non devono permettre a nescon straniero di melter piede nel poses. Scopre Ispaniolo (llaiti). Finalmente nostro Sigurer mi accosta al sito cor nasce Poro acuni Indiani ne conoscono la cava; è a Cipang, ch'essi nominano Cibao.

23 dicembre. Il naviglio costeggiava col più bel tempo; le undici erano soccetta appena, quando l'ammirglio, che da due
giorni e una notte non aveva velato occhio, andò a riposarsi.
Il piloto protito dell'assenza del espo per addormentarsi, e ad
onta dell'espresso divicto, affidò il timone ad un novizio. Tatto
taceva sul legno, quando a mezamotte la carvavelta s'impaccio
fra gli scogli. Destato dall'urto, ordinò il movimento, che unico
poteva salvario; mise claeni barezioli nella estulpapo per andara
gettar un'ancora al largo: nua la scialuppa salvassi a bordo
della Nira, e il bastamento si devinesi. Figurate che fatiche dovette sostenere! Na eggii non vedeva in questa disgrazia se non
il dio di Dio, che conaduce tutto per lo meglio. Un enssivo di
il disto di Dio, che conaduce tutto per lo meglio. Un enssivo di

Ispaniola, Guacanagari, gli aveva mostrato una tenera amicizia, che questo dissistro non feece che aumentare. Costretto a rimaner a terra, gli Spagnoli barattarono moll'oro, e Colombo consenti che qualento de' unoi vi poneses attanza fina al suo prossimo ritorno dalla Spagna, auzi fabbricò toro un forte. Gli monini ch'io luzcio qui, possederanno a timo ritorno una tonnellata d'oro guadagnato per via di candi, ed arvanno scoperio la miniera e le droghe. Il re e la regina potranno prime di tre anni allestir la conquista di Teranunta, poiche i ho polessiva final elletzer vostre il desiderio di veder i frutti della mia impresa impiegati a conquistar Gerusalemne. Le altezere vostre ne risero, e diserro che ciò endura loro a grado, e che anche senza questo n'avenno gran vogita. Ultimo ribesso dello spritto religioso signizato dalle ereciate.

Bidotto ad na solo legno, Colombo si dispose a tornar in Spagua. A 16 gennao fe raeggiunto dalla Pinta, ma l'insubordinazione regnava sui navigli. Quanto mi tarda, die egli, di separarmi dai farfanti, in cui mezzo mi troro. Anche questa volta fu ben ispirato, poiche piegò al nord, dove i venti variabili lo spinsero verso Europa. Si direbbe ch'egli avesse allora avuto un arcano presentinento delle leggi fisiche del globa.

43 febbraio. Eccolo ora in imminente periglio. Erano a ponente delle Azorre, quando dei lampi apparvero tre volte dalla parte di greco-tramontana. È il segno d'una gran tempesta che dee venir da questa banda e dall'opposta. Il mare divenne stranameote furioso; alla notte i fiotti si fanno spaventosi, talchè perde d'occhio la Pinta. Il mare e i venti si scatenago con tanta furia, che tutti sono spauriti: il legno impedito tra i solchi de' cavalloni, non potea fuggir dinanzi alla procella, e montagne d'aqua venivano a spezzarsi contro i suoi fiauchi. Alla sera fece trar a sorte il voto d'un pellegrinaggio, ove si dovesse portar un cero di cinque libbre, e la sorte cade su lui; ma poichè la violenza della bnfera non cessava, ne fece tirar successivamente tre. Si faccano spacciati. Ma l'idea che gli venne di riempir d'aqua salata le sue botti vuote, torno più opportuna al legno. che tutti i voti onde l'equipaggio stancava il ciclo. Quinci un pensier religioso lo sosteneva: Possibil mai che nostro Signore permetta che le grandi nuove ch'io reco periscano con me? Ma d'altra parte il vivo desiderio, ch'egli aveva di provar al mondo, che quanto avea promesso s'era adempiuto, gl'ispirava nn sommo timore di non arrivare. Ogni moscherino che mi passa daranti basta per importunarmi e sturbarmi: debolezza cagionata dalla mia poca fede nella Providenza divina. Eppnre i favori, che Dio m'ha comportiti m'affidano che il supremo signore mi salverà per coronare l'opera da me cominciata.

L'avenir de' suoi figli l'attossicava. O'foni di padre di madre, in terra stroniera, che dicerranuo? Il re e la regina ignorano quai servigi rese il padre loro. Pieno di tal pensiero, prese una pergamena e vi sersisse tutto quel che potò delle sue scoperte, poi involgendo quella lettera in un brano di tela cerata, pose l'inavolto in un bariotto, e lo gettò in marc. I marimai credettero fosse un atto di devozione: e ra la fede di nascita del nuovo mondo, che Cristoforo Colombo affidava ai fiotti perchè la portassero al mondo vecchio.

Alfine Tira del cielo s'attuti, e Colombo approdò alle Azorre. Nuori perijit ve l'attendean, perceche il governatore Catagueda tentò pigliarlo, e rapir alla Spagna l'onor di sue scoperte. Colombo scampò, ma la tempesta lo perseguitò, sicchè fu costretto dar fondo nel Tago, ove il re di Portegalo gli fece onorevoli accoglienze. Di là fece vela per l'Andalusia, e il 43 marzo 4495 calò l'ancora nel piccolo porto di Palos (1).

Il popolo è sempre lo stesso, cieco nell'ira, cieco nell'amore; la rupe Tarpea ed il Campidoglio son la storia di tutti i suoi eroi. Colombo che otto mesi prima era insultato e coperto di fango, si vede portato in trionfo; accalcavansi sul suo passaggio, e le campane suonando a doppio, chiamavano la folla ad incontrarlo. Bagnò anche le labbra alla tazza inebbriata dai re, poichè Fernando ed Isabella gli scrissero una lettera tutta elogi ed aumirazione, con questa soprascritta: A don Cristoforo Colombo, nostro ammiraglio sul mare Oceano, vicerè e governator delle isole scoperte nelle Indie. E a veder con che termini lusinghieri a lui si volgevano! . Voi sapeste dell'arte vostra più che altri abbia mai immaginato, più che alcun vivente giungesse a saperne ». Ed alla Corte qual accoglienza! Ilidalgos, cortigiani, gli fecero un pomposo corteo quando fu ammesso alla prima udieuza reale; i sovrani lo fecero sedere dinanzi a loro, onore quasi inaudito allora: i musici della cappella reale intuo-

<sup>(4)</sup> Il giorno stesso Alonto Pinzon cenne a dar fondo a Paloa, de po che Il tempesta l'avea spinto nel golfo di Guacogna, ove trovato ricovero, e credendo C-lombo annegato, scrisse al re ed alla regina una lettera, ove altribuiva a se l'onore tutto della spedicione, ed ingiuriava l'ammiraglio D'onta e di disperzione moni poco dolla.

narono un Te Deum, ripetuto a coro dall'assemblea con lunglie acclamazioni: ebbe libero accesso al palagio, e le armi reali figurarono nel suo stemma con questo motto

## Por Castilla y por Leon Nuevo mundo hallo Colon.

Quali-onori poteansi negar ad un uomo che diceva: Il mio primo viaggio non fu che una specie di corsa: ma prometto alle altezze loro di dar ad esse tutto l'oro che avranno bisogno, per deboli soccorsi che mi prestino; e droghe, e cotone, e gomma, che non s'è finora trovata che nell'isola di Chio, e che il Gran Sianore vende per quel che vuole; ed aloe, e schiavi, tanti quanti potranno addomandarne. Quanto a lui, benchè sedotto un istante dall'alta sua fortuna, trionfò modestamente, e l'unica vendetta che prese di coloro che più lo avevano umiliato, fu di proclamar altamente la verità delle sue idee : Benedetto sia Dio, che dà vittoria e buon esito a coloro che seguono le sue strade! Esso l'ha meravigliosamente provato coi miracoli che esso fece in favor mio. Io tental il viaggio in opposizione e contro l'assiso di tante persone ragguardevoli, tutti levavansi contro di me, traltando il mio progetto di fantasticheria, e l'impresa mia di chimera. Confido nel Signore che l'esito di essa farà grand'onore alla cristianità (1).... Quanto ai mostri onde mi minacciavano, nulla io ne ho reduto. Frammezzo agli splendori, il cui improviso lampo venne repente ad abbagliarlo, egli recossi ad onore di mostrarsi amico del prior della Rabida, e professossi obbligato a fra Diego de la Doza che fu poi vescovo di Palencia.

Ben testo l'Europa fu piena del nome di lui: in Italia, in Prancia, in Inghiltera non si partan d'altuc che della sua spedizione: gl'ignoranti gridavano al miracolo: fra i dotti operava una grande rivoluzione (3). Le quistioni sulla sfericità della terra, sall'esistenza degli antipodi eran dunque risolte: l'autorità dei Padri in materia di scienza cadeva: la scoperta di Colombo era il preduto del sistema che Copernico gli meditava (3).

<sup>(1)</sup> Ultime parole di Colombo nella relazione del primo viaggio.

<sup>(2)</sup> Pietro Martire scrisse al suo amico Pomponio Leto: Præ lætilia prosiluisse te, vizque a lacrimis præ gaudio temperasse quondo literas adspeztuti meas, quibus de antipodum orbe, latents hactenus, te certiorem feci, mi suavistime Pompon, instinuasti, etc.

<sup>(3)</sup> Nicola Copernico, prussiano, nato a Torn nel 1473, meditava il suo sistema in Italia quando Colombo scoperse l'America, e non lu pubblicò se non depo 20 anni di riflessione. Morì nel 1543.

Era l'uomo necessario allora. I popoli hanno bisogno di seguitar una chimera: vuolsi un alimento agli spiriti ardenti ed inquieti che agitano la folla. L'espulsion dei Mori lasciava senza occupazione tutta quella parte della popolazione che non vive se non di agitazioni, quando la scoperta del nuovo mondo cascò siccome un lampo in mezzo agli Hidalgos poveri e prodi, onde rigurgitava la Spagna. L'immaginazione va a volo: cavalieri, frati, speculatori sorsero ai brillanti racconti di Colombo, gli uni per conquistar regni colle armi, gli altri per rinnovar la santa missione degli Apostoli fra gll idolatri, tutti infine per pigliar quest'oro, che i selvaggi non degnavansi di raccorre. Nessuna spedizione mai fu più popolare del secondo viagglo che si preparava: recavansi ad onore l'entrarne a parte: diciassette vascelli di varia grandezza furono pronti in un batter d'occhio a spiegar la vela nella rada di Cadice; più di milleottocento uomini s'erano stivati fra le bestie e le piante, che credeansi indispensabili alla cologia. Gl'Impiegati del governo aveano ordine di non negare a Colombo cosa ch'egli ricbiedesse: ma nell'ardore ond'egli era infiammato, ebbe a cozzar più voite col monaco Fonscca, il cui odio ebbe una fatale influenza sul restante di sua

Qui comincia la carriera auministrativa di Colombo. Il maneggio de pubblici affari è la soggio dei dotti e degli segnalati in qualche cosa speciale. Quanto mi resta a tracciar della vivia di Colombo è un lungo tessito di errori: l'Ardente sua immaginazione lo fe trascendere; ma pure sarà uu curioso spettezolo il veder per quali strade un intelletto a vasto traviò, lo non ne fo l'elogio, ma procuro di pingerio tale, qual la grando ombra sua compare in mezzo alle cià.

Era in fatto una ricca e fertile contrada l'isola verso cni egli conducera gli signomi: i fiumi scorrena sopra una sabbia di oro, le montagne chiudevano preziose vene di questo metallo; ma cobb, come in ogn'altro luogo, la terra non dovera aprir i souo lesori che alla fatica. Avido di nuove scoperte, erasi egli disviato dalla sua strada per riconoscere l'arcipelago dei Carsibi, e gli avventurieri che l'accompagnavano ebbero hen tosto raffreddato il loro entusiamo per le fatiche e le privazioni d'una lunga navigazione. La speranza di tuffarsi pur una volta nelle della iche della lepanios, gli reggesta uttora, quando arrivando al porto della Datività, trovano i loro compagni tracichati, i vestimenti a pezzi sparsi sulta riva, perocche gli cultinai dell'interno averano sterra, prescrede gli unidani dell'interno averano sterra.

minati questi insolenti stranieri, che volenao rapir loro i beni e le donne. Prima di correce alla ricerca d'evo, devettero dunque pensare a conquistar il terreno, fabbricarsi una città, e cingerà di mura. Che crudele inganno: questo terra promesso non offria loro che un'inospitale riva, un clima divorante e massano, che diradava le loro filo, popolatoni irritate, che ogni istante minacciavano ridurti alla fame; le provigioni venivano meno, e dovano aspettare che la messe maturasse. L'orgogio della nobilità rivoltossi allorchè si vide costretta a maneggiare i vili stromenti del lavoro; tutti i couri fremettero d'indigazazione contro l'intrigante Italiano, che gli aveva così ingannati; i moribondi lo maledicerano, i campati inon ambivano che il ritorno in patria, e per quasche tempo la nascente città d'isabella presentò un quadro strasiante di disordini e di patimenti.

Sempre assorto nelle brillanti sue illusioni. Colombo non sentiva il nembo delle passioni che ruggiva sotto i saci passi, credeva che le istitunioni umane avessero il lor punto d'appoggio nel cielo; l'autorità avuta dal suo re gli parve incontestabilie, e pensò ad ordinare il suo governo giusta i principiti d'una società da gran pezzo stabilità. La memoria ch'egli diresse ai sovrani quando riusando la sua flotta in Spogna, indica certamente grande estensione di vedute, e vasta intelligenza d'economia sociale, come che contaminato alquanto di fanatismo: ma rivela da per tutto il mercatante, che fonda le sue operazioni sovra un potere riconocciulo e sacro, senza riflettere al carattere degli unomità de seso impigesti.

Direts alle altezze loro ch'io desidererei spedire maggior quantità d'oro, ma che la più parte de miei uomini cuddero malati...

Direct loro cle per il bene delle anime de' Canibali el anche di questi indigni, ci è vennto in possiero, che quonto più lostano il mandereno, e meglio sarà. l'edendo quanto qui s'ha bisopno di ermenti ed bestia da sona pel natiriarento pe il losori delle prosno che qui deblono abitare, il cloro alteze potrebero outorizzare un nauero conveniente di cararolle a vaviri qui ogni anno per trasportari i detti armenti, affise di popolari campi, e trur partito dal terreno. Quasti armenti surebbre vendati a prezi: molerati, esì polivibero pogure con schiari presi fra i Canibali, nomini feroci e buoni a tutto.

Egli era in precisa contraddizione colla folla che esso conduceva; poiché egli veniva per fondare, essi per distruggere. Iuflessibile nelle sue credenze, volle che la giustizia fondata su quelli ell'esso chiamava diritti dell'unno, incivitisse il nuovo mondo; idea che non essendo nei costumi ni nelle opinioni del suo secolo, egli non poteva da selo farla trionfare. Ben tosto i maleontenti congiurarono; gl'indiani maechinarono anchessi lo sterminio de barbari, che devastavano il loro pesse: le sue vie di dolecza e di severiti parvero egualmento dione; aggiungete un mordo crudele ed inudito che venne a puntre gli Sapagoli de' loro eccessi, talchè la sventurata colonia parve destinata ad ma vicina distruzione.

Tian calina apparente successe a tonti molli, ma non era che lo spossamento dei delirio. Colombo riprese i suoi disegni di scoperta, e lacciando il governo dell'isola da una giunta presiendata da suo fratello, parti il 23 aprile 1394 con tre caravelle per riconoscere l'estremità dell'asta, quell'auror Chesonoso, di cui egli riteneva che Cuba facesse parte. Costeggiò la parte meridionale di quell'isola ed approdo alla Glaunira. Na questo visgegio che fu per lui un continuo passere da finiglie fantasie a penosi distigganni, fu pesuoi compagni una dura prova di fatiche e di nivizzioni.

Alfine stava già per voltare il capo Sant'Antonio de cntrare nel golfo del Messico: Coho non sarchbe più stata per lui il continente: force sarchbe approdato al vado impero del Messico, allorchè si vide costretto a ritornare sul proprii passi; giacebè le navi rose dai vermi, faceano aqua d'ogni parte, e i masrina erano spossati dalle fatiche. Tatto inteso all'ingrandimento del finturo suo regon, egli fece constare autenticamente con alto schenne firmato da tutto l'equipaggio, che Cuba era il continente (1). Torno, ma appena fu alla visa di Spaniola, Pesalizzione di spirito che l'avea sia allora sostenuto, cessò, le forze l'abbandonarono, e cadde in su lungo letargo.

Fu ben fortunato, al rivenire, di Irovarsi fra le braccia di suo fratelle Bratolomeo, como d'anian robstato, pieno d'Intelligenza e d'ardire. Il facco Diego erasi isseiato essear di mano l'astorità condidatgdi: Pedro Margarita, e, apo militare, eras roso indipendente dalla Giunta, e d'accordo con un monaco che facca parte del governo provisorio, erasi abbandonato agli eccessi più tremenuli, scorreulo l'isola come capo di banda, e irritando g'il fudiani colle sue infantie. Per isfuggire alla puritando g'il fudiani colle sue infantie. Per isfuggire alla puri

<sup>(1)</sup> I supienti d'allera, sulla fede di questo ridicolo documento, credettero che Cuba fosse l'estremità dell'impero del gran Kan. (Muratori, Robert-ori).

nizione, di cui li minacciava il ritorno dell'Almirante, s'impadronirono a viva forza delle caravelle che stavano nel porto, e seguiti dai colperoli e da ogni sorta malcontenti, torrarrono in Spagna, sperando colla cultumia trovare scusa alla Corte. Il monaco Fonesce, allora in auge, diè loro di spalla ed avrebbero ottenuto il pieno loro intento, senza l'inaspettato arrivo di Diego, che recava la notizia dell'altimo viaggio di suo fratello, i cui meravigilosi racconti ridestarono l'entusiasmo; e si credette che finaliaente eggi avesse raggianto le magiche città della costa d'Asia; onde Fernando s'accontentò di inviare un commissario per esminare lo stato della colonia.

Ad Ispaniola le cose faceansi sempre più serie : la rivolta muggiva d'ogni banda: gl'Indiani irritati dagli oltraggi, onde venlvano ricolmi, eransi collegati ; la veudetta mise a fuoco l'isola tutta, e convenic venire a battaglia. Colombo erasi riavuto e con tutte le sue forze marciò incontro all'inimico. Dugento Spagnoli misero in rotta un esercito di centomila uomini; avendo il vantaggio delle armadure di ferro, delle spade taglienti, dell'arme da fuoco, de'cavalli scalpitanti, la cui sola vista spaventava i selvaggi, e di mastini feroci (1) educati a divorar questi nomini, che non avevano altra difesa se non di canne; oltre che l'opinione che fossero discesi dal cielo, li circondava d'una potenza misteriosa. In quel momento sciolsero il freno alle loro crudeltà, e gl'Indiani attorniati come fiere, si diedero vinti, e gridarono merce. Allora arrivò il commissario di Castiglia: onde Colombo accortosi che l'autorità gli sfuggiva, risolse di tornare nella Spagna per difendere egli stesso la propria cansa alla Corte, Lasciando adunque la direzione dell'isola a suo fratello Bartolomeo, cui conferì il titolo di Adelantado, s'imbarco con tutti gli Spagnoli che nou crano necessarii al servizio della colonia.

Laugo e penoso fu il tragitto; polché invece di rimontare a settentrione, una funesta curiosità la determinò a viaggiare da oriente; e per due mesi ebbe a lottare contro i venir regolari, che lo respingevano dalle coste d'Europa. A tale estremità crano ridotti, che l'equipaçaio valle gettar in mare tutti gl'indiani. Alfine arrivò l'II giugno 1996; ma non era il Colombo portate dalla pubblica ammirazione in trimfo; l'entivissione erasi affectione.

Questi animali erano si abili alla caccia degl'Indiani, che a vedere e non vedere s'erano sbranato un selvaggio. (Les Casas).

dato; e come avevano divinizzato il suo genio, così esagorarono i suoi errori.

Gli storici sono poco dissimili dalla folla; e vogliono che gli uojuini chiamati dalla fortuna a figurare sulla scena politica sieno esseri sopranuaturali. Colpiti dall'importanza che aquistò l'America sotto Carlo V, fecero un delitto a Fernando di non avere sinunta la Spagua per sostenere Colombo. Ma che importava a un re di Spagna la gloria d'un Italiano! Dell'oro voleva egli: nella speranza d'ottenerne presto, avea concesso tanti onori ad uno straniero sconosciuto: le guerre d'Europa lo rovinarouo; e questo nuovo mondo, al modo onde l'usava l'ammiraglio, tornavagli più di peso che di profitto. Come tutti gli uomini di progetti, Cotombo, ardente e passionato, sagrificava i vantaggi presenti allo splendor futuro di sua impresa: Fernando, freddo e positivo. guidato dal sicuro istinto dell'interesse, non abbandonavasi che a misura. Il contratto stretto con Colombo era a tutto vantaggio di questo; la corona faceva le spese, egli ne traeva la gloria, e voleva assicurarsi il vicereame di tutte le Indie, poichè per un accordo posteriore, egli trovavasi assolto dall'ottavo delle spese, che prima aveano dovuto gravitare sopra di lui. Eppure quando lo spirito pubblico alienossi da esso, egli trovò un appoggio alla Corte. Malgrado le calunnie appostegli, i sovrani gli fecero ouorcyoli accoglienze, e gli concessero nuovi favori; la regina gli esibl un marchesato, ch' egli rirusò per timore d'eccitar nuove invidie; il decreto che permetteva a chi che fosse di tentar viaggi e scoperte fu cassato come lesivo dei privilegi di lui. . Nostra intenzione » dicevano que'regnanti « non fu mai d'affendere menomamente i diritti di don Cristoforo Colombo.

Il linguaggio di questo però era ben diverso da quello tenuto al primo suo ritorno, ed appellavasi all'avvenire ed alla generosità de' principi. È su pezzo che i re di Purtogollo comincierono la conquista delle Guinee, ma è puco che il paese dà frutto. E iu mezzo a guerre continue, a viluppi di move alleanze, essi poterono amoora destinare una regguardevole somma per una terza spedizione. Se Colomba trovò numerosi ostocoli, se interminabili intrighi l'impacciarono sovente, bisognava accusarne il maltalente di qualche subalterno. Aggiungiamo per l'ionne della Castiglia, che la regina Isabella gli prestò senpre generoso appoggio. Sentite con'e gli stesso dipiage la sua posizione riguardo alla Spagna. Consinciarono a parlar con termini di spregio dell'impresa, prerbè i non a erce mandato quenci carchi d'ora, senza considerarono a parlar con termini di spregio dell'impresa, prerbè i non a erce mandato quenci carchi d'ora, senza considerarono.

rare la scarseza del tempo. lo risolsi di venire in persona a più delte altezze vostre, feci conoscer loro gli obblighi cui gli abitanti dell'isola Spagnola erano dispossi a sottoporsi: portai loro molti saggi di oro, di specie, di legni tintorii. Giò non valse presso certe persone che non consideravano come facessero bisono e spece beraccia.

Mancando gente per compire i suoi equipaggi, fece arruolare dei malatrori, cui, ad istanza sua, fu comuntato il pati a bolo nella deportazione: funesto spediente, di cui colse troppo amari frutti. Finalmente i sei legni a lui destinati furno a di ordine. Ma prima di delineare la estastrofe che termino la sua accarriera amministrativa, sari fones importante il dar a conoscera carriera amministrativa, sari fones importante il dar a conoscera le sue idee sulla fisica e sulla geografia, giudicandolo sovra le le sue idee sulla fisica e valla geografia, giudicandolo sovra le propries sua parole. Questo terzo viaggio che obbe principalmente principalmente di un carattere scientifico, gli diede occasione di esporre una nuova dottrina.

Io partii, iu nome della Santissima Trinità, il 50 maggio 1498, da San Lucar. Alcuni racconti incerti d'una terra situata a mezzodi l'indussero ad accostarsi all'equatore. Dopo avviati tre dei suoi navigli verso Ispaniola, cadde nelle regioni delle calme all'incontro de'due venti alisei. Colà io provai un calor si opprimente, e tanto infocati sferzavano i raggi del Sole, che credetti morirne. Spinto ad occidente sino alle bocche dell'Orenoco, scoprì il littorale del Para, e per tutto il viaggio sostenne crudcli pene, e frequenti accessi di gotta lo portarono a fil di morte. Benchè nel precedente viaggio, in cui scoprii terruferma, io avessi durato trentatre giorni senza chiuder palpebra, gli occhi non m'erano mai doluti si vivamente. Costretto da questi mali a rientrare in se stesso, riuni tutte le sue memorie, e cercò l'interpretazione de' fenomeni che l'avevano colpito. Nel canale che separa l'isola detta della Trinità dal continente io trovai che l'aqua movea da levante a ponente con tanta impetuosità, quanto il Guadalquivir allorchè trabocca. Io credetti non dovere più poter tornare indietro in grazia delle correnti, nè andar avanti in grazia de'bassi fondi. A tarda notte stando a bordo, sentii un terribile fragore venire da mezzogiorno verso di me, e posto mente, vidi che il mare s'alzava da ponente a levante, formando come una collina, alta quanto il vascello, e che poco a poco s'avvicinava. Sovresso questa elevazione del mare era una corrente, che moveasi con gran fracasso, e con quello spaventoso rumor dei fiotti quando frangono agli scogli. Oggi ancora mi risento del senso di paura onde fui preso,

allorche s'accostò al mio legno. Pure passò via e raggiunse l'imboccutura del canale, oce gran tempo s'arrestò.

Eccovi ora la spiegazione cliegli dà di questo fenoueno, che gillutiani chiamarano Poronoco. De complitturai che te corretti e que maechi d'aqua che usciano ed eutravano nei cauali con si terribile fragore, procesisero dal cazzo dell'oqua dolce contro la sostata, e che questa s'opponese el liscolta di qualla. Perocchi, tro-cuadoni sopra una liquida collina, averetti che l'aqua dell'interno era dolce, e che qualta della purie esterna soltat.

Oggi che quel fenomeno è benissimo conosciuto, nessun'altra miglior ragione ne possiamo assegnare (1).

· Poi continua: Io dico che il mondo non è tanto grande, quanto il volgo pretende. Un grado dell'equotore non è che di quattordici leghe (2). Io osservai benissimo al ponente delle Azorre un gran cambiamento nel cielo e nelle stelle, nella temperatura e nelle agne del mare. Cento leghe di là di dette isole trovai che la bussola declinava a maestro una quarta di vento intera (12 gradi): il mare v'eru denso e tutto coperto d'erbe, e quantunque i venti spirino con violenza, non per questo lo sollevano. Nell' interno di questo raggio, mite è la temperatura e costante. Infine al parollelo di Sierra-Leona, la stella polare descrivera un circolo di conque gradi di diametro (3). lo considero ciò come cosa nuova. Ha letto costantemente che il mondo era sferico, lo che si prova coali eclissi della luna. Ne' miei viaggi notai tale irregolarità, che mi son fatto della terra un'idea differente, e trovai che non è altrimenti rotonda come scrivono, ma la la forma d'una pera; cioè rotonda d'ogni banda, eccetto là dore è posta la coda più vicina al cielo, situata sotto la linea ed in quest'Oceano, all'estremità dell'oriente, là dove si trovano tutte le terre e le isole.

Possando all'occidente delle s'eurre, i novigli i vijemo l'entanente verso il cido, e dobte temperatura vi si gode. Fago, in grazia si ind lensperie, cangia posto d'una quarta di vento, e più si provede, più si va in alto, e più l'ago inclina al mort-ovest. L'apisiane mia è dimonstrata al evidenza, perteis sulla costa della Gainrea luo vedato nazioni negre ed nua terra calcianta, mentre antto la stessa latituthes, dopo passato il rugojo oni l'o parto, alla Trinità la terra.

LA CORDAMINE, Mem. dell'accademia delle scienze. — Mautternus.
 Gouseguenza del credersi erroncomente nelle Indie.

<sup>(3)</sup> Altro errore. La rifrazione e considerevolissima presso l'orizzonte, ed egli non la sapeva valutare.

peratura è giocouda, gli alberi terrleggianti, gli obilatori di bella statura. Ciò provinen dall' essere quello il paese più elevato del mondo, e dal non essere sferica la terra. D' altra parte la ssarra Scrittura attesta, che dal paradiso terrestre scatarisse una fontana d'onde procosoporo i quattro funi principali. Amentelo che il parudiso è situato in sommo alla gobba della pera, e che la massa d'agna dobce du su incontrato sub ben procesire di li.

Lascio ai lettori assennati il far le debite riflessioni su questo passo.

Tornò di nuovo all'Ispaniola, ma spossto e quasi morrhondo, ed in vece di trovarvi il riposo tanto a lai necessario fa costretto di lottar vigorosamente contro nuovi disastri. L'isola era sottosopra; il delitto e la ribellione dominavano; tutti i malviventi, schimme di galera che la Spagna avea rigedati per compire la sua spedizione, non volcano riconoscere veruna logittima autorità; ma ordinattisi in baude, seguivano un capo sello da loro, ribellavano gl'Indiani, e commettevano dappertutto orribili guasti.

Ma quando ogni cosa congiurava per opprimerlo, gli servl d'appoguio la sua viva fede nella Providenza. Già in procinto d'abbandonare la mia vita, il Signore mi consolò miracolosamente e mi disse: fa coraggio, non abbandonarti alla tristezza ed al timore: io provederò a tutto. Si vide costretto venire a patti coi sollevati. a riconoscere poteri creati dalla ribellione, rimise all'avvenire la cura di far trionfare la giustizia, e fece conto sopra la saviezza del re di Spagna per castigare i rivoltosi. Ma Fernando era assediato dalle calunuie, ed i richiausi di Colombo restavano soffocati prima d'arrivare ad esso: mille clamori alzaronsi per soffocarne l'ammirazione; tutti gli intriganti, la cui rapacità non era rimasta satolla, l'accusarono di barbarie, di dilapidazione: gran numero di questi sciagurati vennero fino sotto alle mura del palagio a colmar di loro imprecazioni I figli dell'ammiraglio, annoverati dalla regina fra suoi paggi. « Ve' ve', gridavano costoro, i figli di quel villan traditore, che scoprì la terra di disinganno e di vanità, perchè divenga sepolero di tutta la Castiglia.»

La malevolenza avvelena tutto. Il vescovo l'onseca irritò il diffidente l'eruando con perfide insinuazioni, e Colombo stesso alienò da sò l'anima sensitiva d'Isabella, col far pesaro sovra i suo Indiani le miserie d'un crudele servaggio. Con che dirittu l'ammiragdio dispone de mise vassalli 'a diss' ella cou dolore: e firmò la rovina dell'uomo, che le avea destato l'entusiasmo più vivo.

Bobadilla fu mandato per esaminare lo stato della colonia. coll'incarico di punire i rei, e destituir l'ammiraglio stesso qualora il trovasse colpevole. A Bobadilla importava troppo di trovare in Colombo un gran reo; e tal lo vide. Prevennto da alcuni intriganti, che, non appena arrivò, se gli attaccarono all'orecchio, pronunzió scaduti l'ammiraglio ed i suoi fratelli; e senza vederli e senza degnar ascoltarli, li fece caricar di catene e gettare in prigione. Il nuovo comandante, scrisse Cristoforo alla nutrice del principe Giovanni, si collocò nella casa mia, se l'appropriò, tal qual era, con tutto ciò che v'era dentro, nè alcun pirato trattò mai con tanta durezza. Tutta la canaglia, onde San Domingo rigurgitava, accorse a far baccano sotto la finestra di sua prigione, ed egli ne potè sentire le atroci imprecazioni : e gli indegni trattamenti che gli faceano sopportare, lo persuadevano d'esser destinato ad una morte ignominiosa. Pertanto, allorchè Alonzo de Villezo, capitano del legno che dovca rimenarlo in Ispagna, entrò nella sua prigione, egli credette venisse per menarlo al patibolo. « Villezo » gli domandò mestamente « ove volcte condurmi?

Al vascello sul quale dobbiamo far vela, monsignore »
rispose quel bravo uffiziale.

Far vela! » ripete vivamente l'ammiraglio. « Villezo, dite

da senno?

— Del miglior senno, ve lo giuro monsignore ».

A queste parole l'ammiraglio respirò. Villezo lo trattò sempre col rispetto dovuto alle grandi traversie, volte togliergil i ceppi, ma il grand'uono, «No disse ele loro maestia m'hanno scritto d'assoggettarmi a tutto quel che Bobadilla m'ordinasse in nome loro; in nome loro m'ha messo i ferri, ed lo li porterò fin che essi diano l'ordine di levaruneli, e da poi li considererò come un monumento della ricompeusa concessa a'mici sertizi. »

E cosl fece; e, dice suo figlio Fernando, io le ho vedute sospese nel suo gabinetto, ed ordinò che alla sua morte fossero con lui chiuse nel suo cataletto.

Per una bizzarra concatenazione di sventure, quando tutte le passioni malevole accordavansi per privarlo delle ricchezze e degli onori si penosamente aquistati, un mercatante fiorentino gli rubava anche il suo maggior titolo di gloria agli occlii della posterità: Americo Vespucci, piloto d'Alonzo d'Ojeda, Improntava il suo nome alla scoperta delle Indie occidentali.

Il popolo si guida più per sentimento che per riflessione, e lo spettacolo d'un'alta sventura lo commove profondamente, Quando si sparse di città in città che Cristoforo Colombo tornava in Ispagna, carico di catene da quegli stessi cui aveva regalato un mondo, la folla mormorò contro l'ingratitudine dei re : gli amici dell'uom grande accorsero, e Fernando ed Isabella trascinati dalla pubblica opinione, disapprovarono l'operato di Bobadilla, fecero onorevoli accoglicaze all'illustre prigioniero e mandarono subito una persona di confidenza per gindicare le turbolenze della colonia. Che poteva far di niù la riconoscenza d'un sovrano? Iddio non ha già concesso ai re un lume sovrannaturale per giudicare del merito degli nomini, e ła menzogna avviluppa i loro passi. Colombo aveva promesso tesori, e ognuna delle sue imprese cra un nuovo carico alla corona. Per due anni fu tenuto a bada con magnifiche promesse. ma non fu rintegrato più ne'snoi onori. Mille altri avventurieri che slanciavansi sull'orme sue, procuravano allo Stato immense dovizie. - Deb qual peso può avere la giustizia, messa in bilancia coll'oro?

Wha ceril uomini che rimangono sempre fuor dalla realità della vias. Columbo, vedendo ucirsi di mano il viceregno delle Indie, meditò la liberatione del santo sepolero. Lo spirito che aveva animato le creciate mandava ancora qualche scintilia nella Signapa. Passionato nella lettura del profeti, l'immaginazione di lai scaldossi nel meditaril; credette che lo spirito Santo lo chiamasse a rislarera il monte di Son, e compose un volume di possio sacre nell'intento d'infervorare lo zelo religioso dei ro cuttolic. Nel frammenti che con e restano, io non trovo nulla che dipinga il carattere particolare di lui, ma sono una parafrasi degli autori sacri, verseggiata da uno spirito devoto.

Allors si divulgò nella Spagua che Vasco de Gama avera pur ma volta trovato la via delle Indic pel capo di Buoua Speranza, ne altro si paràva che delle ricchezze onde tale scoperta avechbe colmato Lisbona; talché Fernando ne divenne geloso. Questo accidente resa do sprito di Columbo la sua prima direzione, croclette che stesso nell'onor suo il prevenir i Portoghesi in queste Indie, oggetto degli ardenti voli della Corte: e propose un nuovo

Schur, Vol. V.

viaggio, in cui s'aprirebbe, traverso le isole ed i continenti già scoperti, una strada per rendersi a Calcuta sulla riva del Gange. Oui nuova lotta colle prevenzioni di Fernando; ed Isabella ancora tolse di mezzo tutte le difficoltà. L'11 maggio 1502 parti da Cadice con quattro caravelle. « Questa volta io farò il giro del mondo! » esclamò egli abbandonando la quarta volta i lidi di Spagna. Ma la fortuna serbava questa gloria a Magellano: ed il destino che di tante amarezze aveva sparso la sua vita, volea, prima di spingere il glorioso vecchio nella tomba, percuoterlo d'aspri colpi ancora. L'ultimo suo viaggio non è che una serie ili spietati disastri; mali fisici e cordogli si unirono per logorarlo; ma egli pareva rinfrescarsi nella sventura, nè mai lo troviamo tanto grande, come allorquando lotta corpo a corpo coll'avversità. La relazione ch'egli stesso ne diresse ai re cattolici è sublime squarcio di commovente malinconia e di nobile rassegnazione: direbbesi ch'egli abbia voluto deporvi tutti i dolori ond'era inondata l'anima sua.

Da Cadice tirai alte Canarie, poi alla Domenica. Quando giunzi iunazzi ad Ispaniola, feci dimandar per grotia na lespen agondolo a contanti, perché uno di quelli ch'io conduceva più non era in grado di navigure. Mi vistarono di sendere a terra. Quella notte, spacestosa durò la procella. Chi mai, da Cioble in fuori, non seria morto di dispersiva el vedere che, sebbena si tratuse della salute una, di uno figlio, di vioi fratello, de mici amici, mi interdicevano la terra e i porti seoperti a prezzo del susuyem solo la terra e i porti seoperti a prezzo del susuyem solo.

Narigai erro la terreferma: per essantia giorni la tempatac contitudo, e torrenti dequa, e romale, e folgori paramo comunitarie il a fin dei mondo. Tutti qui del mio equipaggio erano al colmo dall'affilicione, e più votte e'arono confessati il un con l'estro. Jo era caduto inferino, e m'era avvienuto alle porte del sepolero. Me afortunato, se in venti anni di servicio, tro mecro a fatiche e tenti tanto pericolosi, non m'onancia nulla, talché in Castiglia neppure un tequo possiolo; e se voglio manquiero e riposare, deve andere alla locanda, e le più volte non pouo neppure questo, perchè non ho damor da pagera la settio.

Sulla costa di Veragues. La mia piaga si aprì, e per nore giorni disperarano. Nos sè mai visto un mar coi grosso, così spacen-toso, così spumeggiante. Il cento mi tenca in questo mare che parea di songue, e boltiva come una caldaia a gran fiaco. Il ciedo una si offerza mai più tremendo; un giorno ed una notte restò infocato di primo del ma notte restò infocato

come una fornace, e loncione ruggi così inflammati, così furious cacavano i falmini, che tatti credevano dovestero mandirer a pieco i i causelli. Ei impossibile dipingere più feeldmente un temporale sotto i tropici. Gli abitanti di questa costa sono grandi incantatori e questi turbini che ci perseguono avenno a molti dei unatri suggeriul assurval idea che uni fossimo streguti, e lo credono onnora.

Su questa riva, ch'egli prendeva pel Chersoneso Aureo, avea messo uno stabilimento per tontare le ricche miniere elie vi sono: ma gl'Indiani infuriati lo avevano distrutto, bruciato e miste alle ceneri sue le ceneri di molti Spagnoli strozzati. Orde innumerevoli seagliavangli incontro grida di morte; bisognava fuggire, e intanto il mare urtava la riva con montagne spuniose, e il vento tuonava tempestoso. Ogni speranza di scompo era fuggita: onde a man fatica mi trassi al punto più elevato, chiamando in lamenterole voce i quattro venti a mio soccorso, ma invono. Io vedera i capitoni delle vostre altezze piangere attorno a me. Oppresso dalle fatiche mi addormentoi, ed intesi una voce compossionerole che mi diceva: . Insensato, di poca fede nel credere e servire il tuo Dio, Dio di tutti gli nomini. Che non fece per te il tuo Creatore? Or mostra le ricompense delle fatiehe e de' pericoli che affrontasti servendo auti altri. Non temer nullo, prendi confidenza: tutte queste tribolazioni sono scritte aul marmo, e non senza una ragione ».

lo so che l'interesse ispirato dalla passione dell'illustre sventurato precuegno fortemente lo spirito moi: ma questo brano, scritto nello stile del Grisostomo, mi pare superioro a quanto me santi Padri vila di più anusitose. Qui stal l'illustre sut ati Colombo, qui ancora il secreto di totta la sua gloria: quando mai voce più diopunente riudombo il di recechio dei re per accusario d'ingrafitudine? Quell'anima ardente non poteva esalare i suoi dolori che in sospiri poetici.

Abbandona alline quello custa funesta per loruarsi in Eurepa. In partii in noune della Suttissian Trinità, in soute di pasqua, con due legni soli, deteriorati, fracidi, tortuit, e più bucherati che nu favo di micle, enura provisioni, per traserarea denunila luphe di mare, o morire tra via con mio figlio, mio fratello e lanta brava queta. Coloro che costumano di canuarare, fe un'impreveri, stiano or a ciunciare laggii ad agio loro, e dire: Perchè non for così e così? Arrei voloto che fusero in quar viangijo.

Poi gettando uno sguardo profetico sul paese da lui scoperto; soggiunse: Il cassico di l'eragnas possedera molt'oro: io non credetti oppartuno il rubarglielo. Fo più caso del commercio di questa scala e delle miniere di questo paese, che non di tutto quel che fui quatto nelle Indie; ma un tal figlio non convien affidarlo ad una matrigna. Io non penso mai senza lacrime all'isola Ispaniola e a Para. . . . Sebben uon moiano, sono agonizzanti, e la malattia è incurabile.

Poi opiloga i lor servigi e la lor ricompensa. Le terre che obbediscono alle diteze vostre son più estere e più riche di quelle di tulta inicime la cristianità: e dopo che per la volontà divina io le aveva somense alla vostra dominazione, quandio aspettan nani per accorrere al vostro cospetto e di anunciarri delle conquiste, tui arrestato e caccialo prijone con da uni fratelli, carcio di catene, pogliato, maltrattato, senza ch'io fossi non che conointo, ma neppure chiannto in quantifica.

A poco andare, i bastimenti non poterono più galleggiare, onde dovette premiere terra alla Giannica, d'onde scrisse que-sta lettera commovente, di cui principalmente le parole finali staziano il cuore. Jo compira i dicietti anai quando tenni a servizio delle altezte contre, el orna non la bianco. Sono malaticino, los speso quanto mi rateno, e mi hanno tolto e renduto, a me come a mini fratelli, tutto fino alla giubda: onde sono coi all'accitto, che non ni restende, una lira de dar per Dio. Isodato ne mici patientiti, chiero mi estretebe una lira de dar per Dio. Isodato ne mici patienenti, infermo, aspettando di per di la morte, cinto da un milito di sisvaggi pieni di cruddici a nonti, cintimune ha vicere di carità, chiunque ama il vero e la qiasticia pianga oppra di me!

L'eroica amictiai d'uno dévano compagni, Diego Mendez, s'incaricó di fia arrivare questa lettera in Sagnas, Mendez, che in tutto questo viaggio più fiate avera salvato gli Spagnoli con atti di coraggio inaudito, tentò di traversare, sopra una piroga di sclvaggio, mo stretto di quaranta leglie, malgrado i venti e le correnti contrarie (1), ed arrivò ad Ispaniola dopo aver visto morir di fame e di stenti molti fra gl'Indini ci le Taccompagnavano. Senza questo sublime sacrifizio forse l'Europa avrebbe ignorato gli ultimi essi di Colombo.

Ma il calice dell'umana ingratitudine non l'avera egli anonza vuotato. Quel pugno di Spagnoli, perduti al confine del mondo, abbandonati alla discrezione di popoli selvaggi che poteano colla fame distruggeril, non dovea la salate se non all'influenza divina, che sui natii esercitava il suo capo: solo la unione potea

<sup>(1)</sup> Fra la Giamaica e Cuba, i venti s ffiano per lo piu da levante-

proteggerii, eppure una frenesia di rivulta spargesi tra le lorvoriosi difici alcuni firriosi vogliono scannar quel vecchio, obbligto al letto dall'ansietà e dagli insunani patimenti; nè scampa dagli alcuni conggiosi aeridori. Reu assassini so no per la fedeltà vid alcuni conggiosi aeridori. Reu didini riritati dalle atrocità che commetteno, riessorno i viveri; tatchè gli Spagnoli più non poteno che pochi giorni ancora so-pravivere. In late estremo, chombo convoca tutti cassichi del l'isolo, e domanda gli diano dei viveri. Ma essi prormpono in rimoroveri.

 Che viveri? in qual modo ci compensate della generosa nostra ospitalità? » e molti mostrano le membra mutilate, i pugni recisi dai feroci suoi compagni.

« Or bene » esclama Colombo « il Dio ch'io servo penserà a vendicarmi : e cominciando da sta sera la luna vi negherà la luce ».

Sapera egli che quel giorno appunto doves succedere un ceisis. Ma a l'evel quest'ombra, che lenta henta sanzasvasi sopra il disco dell'astro notturno, gl'indiani sgomentati corrono in follo ai bastimenti, pregno, scongiurano l'ammiragilo a fir placare ad essi il suo Dio. Egli mostra aquetarsi alle loro preghiere, si chiudo per poco nella sua camera, equando vide che la luna stava per uscire dal cono d'ombra proiettuto dalla terra, ricomparve e gli assicardi di sver calnata la divinità.

Questo artificio rese l'abbondanza agli Spagnoli rimastigli fe deli: ma i ribellati, riduti all'ettemo, presentansi armatu nano, risoluti d'uccider Colombo e suo fratello Bartolomo, per piglior le munizioni rimaste sui vascelli. Si dovette venire alle mani; gii Indiani videro con isgomento il cezzo tremendo e sanquinoso di questi bianchi che credevano discesi dal cielo: la fortuna, fedele ancora al grandomo, gli diede la vittoria, talebi pose in catene i ribelli più ostinati, riservando il loro castigo alla giustiria del re (1).

Per l'onore della specie umana vorrei poter tacere l'infance condotta del governo d'Ispaniola, che, saputo da Mendez la desolante situazione de suoi compatrioti, il lasciò per nove mella più crudele estremità, ne si decise a soccorrerii sen on quando fu assicurato che la crudeltà sua non bastava per uccidere il grand'omno.

(1) Historia dell'Almirante, scritta da suo figlio Fernando che l'accompa-

La Spagna lo rivide aucora, povero ed oppresso di malori: violenti accessi di gotta e l'oftalmia erano i soli frutti ch' egli avesse côlti dal suo zelo per la gloria del re. Presentossi alla Corte per rivendicar i suoi onori, ma la morte d'Isabella il lasciò senza appoggio alla riconoscenza di Fernando: il quale non trovando più che profitto trarre da questo vecchione logorato nel suo servigio, non degnò di fargli rendere giustizia; i vili che lo aveano tradito trionfarono; e lo sventurato, lottando insieme contro la miseria e la morte, durò un anno intero a reclamare indarno il premio di sue nobili fatiche. Altro bene non gli restava che le lettere di suo figlio Diego, il quale vivendo allora alla Corte, ingegnavasi di far valere i diritti di suo padre, Curo figlio, esso gli scrive, io vorrei vedere tue lettere ad ogni ora del giorno: la ragione deve dirti, che a me più nessun altro macere ormai rimane. Ed ogni volta che gli scrive, gli rammenta le sue angustie: Sparagna bene nelle spese; è di necessità, Ben tosto non gli rimase più speranza che in Dio. Sua Maestà; scrive egli dal letto di morte a Diego de la Doza, non giudica a proposito di mantener le promesse, da lei e dalla regina fattemi sotto la loro parola e il loro sigillo. Per me ho fatto tutto quel che dorero: lascio il resto a Dio, che mi fu propizio sempre (1).

E mori a Valladolid II 20 maggio 1806, tra i sesanatoto e i sessanatove anno. Il tratto distinitor di questo grand'umo è la fede vira, ardente, onaipossente. Credette alla rivelazione di-vina, alla dominazione universale del cattolicismo coll'andar dei secoli: correndo a scoprire il nuovo mondo, fantasticava la liberatione di Gerusalemue; credette al diritto divino dei regnanti i quali pure noi ricambiarono che di spregi: credette alla gloria, all'avvenire, e la posterità diede al nuovo mondo il nome d'un oscuro avventuriere. Queste credenza di tutta la sua vita egil le consacrò nel suo testamento (2). Dio, i re, la gloria, ecco il compendio di Cristoforo Colombo.

Da Trocene Page.

<sup>(1)</sup> Collezione delle lettere di Colombo fatta da M. De Navarete,
(2) Navanere, Pare ch'egli attaccasse un significato missico alle lettere che

<sup>(2)</sup> NAVARTE. Pare cit egh altracasse un significato mistico alle lettere che precedono il suo nome, ed alla relativa loro disposizione. Clausolas de testamento de Christowal Colon.

### Nº VII. pag. 108.

#### Lettera rarissima di Colombo.

Con questo titolo fu net 4810 pubblicata dal Morelli una traducione italiana, fatta il 1805, del ragguaglio for Colombo dalla Giannica serive del suo quarto viaggio ai re. Luigi Bossi la voltò in francese da questa versione; ma sovente è scambiato il senso, talora interpolate frasi. Humboldt, l'uomo che più studiò e meglio frec conoscere Colombo, dice che a vulta è più commovente e più patetico della tristezza che governa questa lettera: raccomando in ispecial modo a coloro che vogliono internaria: nel carattere di quest'omo straordinario il racconto della vision notturna. In fatto qui presentasi Cristoforo con tutte le debolezze e i delirii d'un grande soffrente; vaneggia più che mai dietro metalische fattasis, presenta insoman quel che alcuno chianò spettacolo degno degli Dei, l'uomo forte in lotta colla sventura.

Noi la offriamo tradotta sopra il testo fornito dal Navarete.

— Serenissimi, altissimi e potentissimi principi, re e regina
nostri signori.

Da Cadice arrivai in quattro giorni alle Canarie, e in sedici di là alle Indie, donde vi serivo. Era mia intenzione di accelerare il viaggio, essende provisto di opportuni navigit, buni equipaggi e sufficienti munizioni, e perchè era stato deciso ch'io mi dirigessi alla Giamaica. Tanto ho scritto dall'isola della Domenica.

Fino a quel punto godetti tempo buonissimo; ma la notte che approdal alla Domenica si fece tempestoco, e tale si è man-tenuto sempre. Pervenuto presso alla Spaniola, invisi il pacco della lettere, e feci dimandare per grazia un naviglio, pagandolo del mio, perché uno di quelli che meco conduceva non era più in istato di navigare e non poteva più far uso delle vele. Gifsolani presero le lettere, e solo essi sano se v'han resa la risposta; quanto a me, erami stato prolibio di senedere a terra, ed anche d'approdarvi; della qual cosa, quando s'accorresero coloro che mi accompagnavano, perdettero coraggio, temendo il conducessi in lontane regioni; e diecvano, che se sopraggiangesso qualche pericolo non sarebbe alcuno che li soccorresse, ma troverebbes piutosto chi gli assissise: altri agentica della contra della contra della contra contra della contra cont

giungevano, che il commendatore doveva pigliare il governo anche delle terre che sarci per scoprire.

Durante questa notte la tempesta fin talmente orribite che dissrmò i mie inavigil, e fece che al capriccio dei venti un qua un là vagasse sulle onde, senz'altro sperar che la morte: ciascuno tenera per certo che gli altri fossero pentuli. Gli mia, non eccetuato lo stesso Giobbe, non saria morto di disperazione in vedere, che sebbene si trattase della salvezza di me, del mio figlio, di mio fratello e degli altri mici amici, ni s'in-terdiera' l'accesso a quella terre, il ricovero in quei porti, che io, per volontà di Dio e a prezzo del mio sangue, avera guadagnati alta Spagnara?

Ma tornando ai navigli, dai quali la tempesta mi aveva separato lasciandomi selo, il nostro Signore me li foce ritvenirera quando buono gli seppe. Il bastinento del quale pia temevasi, avez guadaganto l'alto, onde condursi in salvo fino all'isola della Gallega; egli perde la secialuppa e gran parte delle provisioni del suo equipagio. Nostro Signore salvò quello in cui troravami lo, il quale sebbene stranamente percosso, non fu permodo alcuno danneggiato. Moi fratello era su quello che più degli altri pericolava, e fn egli, dopo Dio, che lo condusse a salvamento.

Incalato sempre dalla tempesta, guadagnai alla meglio la Giamaiaci; allora il mare si rabbonacció, e stracinato dalla correute, io fui portato fin al Giardino della regina sena vedere terra. Da quel luogo, allorché fu possibile, navigai vena la terraferma, ad onta del vento e di una fornitàbile corrente che spingevani dalla parte opposta; lottai col mare per sessanta giorni, in cui non feci che sessanta leghe.

In tutte questo tempo non entrai in nessun porto, nè polci tampoco appressami; la tempeta contimo, e le correnti, le trombe ed i lampi parevano annunziar la fine del mondo. Pervenni al capo di Grezias a Diss, ed al partire da esso, che fin a 12 settembre, il Signore accordonmi buon vento e favorevoit correnti. Per ottanotto giorni to fui continuo assaltio da rotta tempesta, nè mal scoirsi il Sole, nè le stelle; i navigli facevano aqua da tutte parti, rotte le vele, perduto fino le ancore e giu arredil, le gouene con le scialuppe, e gran parte delle provisioni. Inici erano nolto malati ed ognuno di no inella estrema offizione; diversi mici compagni avevano fatto voto di farsi frate, e non era alcano che non avese promesso a Dio qualche ped-

legrinaggio: c più volte si erano gli uni cogli altri vicendevolumente confessidi. Averano provate molte altri tetapeste, ma niuna così spaventevole nè di si lunga durata; lanodo molti de miei che avvena nome d'intrepoli, perdettere afatto il coraggio. Ma ciò che mortalmente mi travagliava l'anima, era il dolore del figlio, che con me visggiava, specialmente quando consideravo, che in età così tenera, non oltrepassando egli i tredici anni, era esposto a fatiche tanto gravi e lunghe. Ma Iddio si gnor nostro gli diè tale coraggio, che fatto superiore a se stesso, rianimara gli altri; e quando trattavasi di por mano all'oprati il facera come se da ottanta sani mavigasse, ed era lui che consolavami. Io era caduto ammandato e spesso fini alte porte del sepolero. Da una camerette che avevo fatto costruire sul ponte, dirigevo il emmino.

Moltissimo m'affliggera il «rarsi mio fratello sul bastimento peggiore e più sepoto, tanto più che ilo la vere condotto meco contro usa voglia. Ma tale è la mia felicità, che venti anni di servizio in fatiche e travagli tanto pericolesi, nom an ibano profitato il menomo vantaggio, a seguo che non posseggo presentemento in Castiglia negopuro una tegola, e se vegito mangiare o coricarui, nol posso che all'ablergo ed alla bettola: ed il più delle volte neppur questo, per non aver di che pagare lo scotto. Una l'atra pean mi svelleva il cuore, ed era la rimembranza di mio figlio Diego, che avero lasciato in Spagna orfano e spogliato de mici nonri e delle mie sostanes, esbebae lo fossi ben ecrto, che colà principi giusti e riconoscenti gli restituirebbero il tutto e lo ricompenserbebre con surve.

Giunai alto terra di Cariay, ove approdai per raddobbare i navigli, rinnovare le provigioni, cha preodere fisto agli quipaggi, la smità dei quali pericolava. Io, che sovente era stato a fi di morte, come bo detto, ottenni in quel luogo alcuni indizii direa le miniere dell'oro della provincia di Ciamba, che cereavo. Due Indiani mi conduserso a Caraubaru, ci ui abiliati van nudi e portano al collo una piastra d'oro; ma essi non vollero nè venderia, nè barstatari. Mi additrono unditi luoghi sul idio del mare, chiamandoli per noue, ove dicevano esistre miniere e oro: Utilimo di questi luoghi era Veraguo, distante veuticinqua legho da dove eravamo. Partii coll'intenzione di visitari tutti, di arrivato a mezza strada, seppi che, a due giornate di cammino, eranvi miniere. Presi la risoluzione d'inviero a visitarle la vigili di san Siuone e Giuda, giorno fissato per la nostra partenza; ma quella stessa notte si avventó una tempesta cost violenta, che fummo costretti lasciarci strascinare in balla del vento: l'Indiano che guidavaci alla volta delle minicre rimase sempre con me.

Dovunque io ero andato, riconobbi verd tutto ciò che avevo inteso dire; la qual cosa mi certificò non fosse altrimenti della provincia di Ciquare, che secondo i naturali, trovasi situata a ponente, a nove giornate di cammino per terra. Dicono che cola siavi molt'oro; che gli abitanti s'adornano la testa con pezzi di corallo, e portano così ai piedi come alle braccia aurei pesantissimi anelli: e che guarniscono e ricuontono d'oro le sedie. gli stipi e le tavole: raccontavano pure che le donne di essa provincia portano collane pendenti dalla testa sulle spalle. Gl'Indiani di questi differenti luoghi erano tutti dello stesso sentimente su quanto io narro, e tante e tali cose mi diceano, che pur beato sarei se fosse vera la decima parte: tutti ugualmente conoscevano il pimento. Nel Ciquare, per quello che mi racconta quella gente, costumano di negoziare nelle fiere e nel mercati, e mi mostrarono il modo e la forma da loro usata nei baratti. Altri mi dicono, che ivi i navigli portano delle macchine da guerra. archi e freccie, soade e corazze; che gli abitanti sono vestiti; che nel loro paese si trovano eziandio dei cavalli, del quali si servono nelle battaglie; che portano ricche divise; e che hanno comode abitazioni. Dicono ancora che il Ciquare è circondato dal mare, e che a dieci giornate da quel luogo, trovavasi il fiume del Gange. - Sembra che queste terre sieno, rispetto a Veragua, come Tortosa rispetto a Foutarabia, o come Pisa relativamente a Venezia.

Quando partii de Carambaru, e arrivai si luoghi di cui parlo, trovai che gli abianti avvano le medesime usanee, ed eccezione degli specchi d'oro; qualunque ne possedeva, davane uno per tre sonagliurai, sebbene passasse il valore di dicci a quindici ducati. Ne' costumi son simili agli abitanti dell'isola Spaniola. Raccolgono foro i modo affatto differente dai Cristiani. Ho narrato quanto intesi dire. Quello che io so si è, che l'anno 91, in nove ore, asvigia a ventiquattor gradi a ponente, e in questo non posso aver errato, perchè vi fu un eclisse; il Sole era in libbra e la lona in ariete.

Ciò che appresi dai racconti di questi popoli, lo sapevo a diffuso dai libri. Tolomeo credeva aver ben corretta l'opera di Marino, ma ciò non ostante quest'ultimo è più conforme al vero. Tolouso pone Catigora a dodici leghe dal suo occidente, che fissa si due gradi e un terzo di sopra al capo San Vincenza in Portogallo. Marino chiude la terra dei suoi limiti in quindici linee; di il medestimo descrisso l'Indo in Etiopa, a più di ventiquattro gradi dalla linea equinoziale, e adesso che i Portoghesi vi navigano, lo trovano esatto. Tolomeo dice, che la terra più sustrale è il primo termino, e che egli non discende più di quindici gradi e un terzo.

Il imodo è ben piecola cosa; dividendolo in sette parti, sei sono di terra, l'altra soltanto è coperta dalle aque. L'esperienza ce lo ha già dimostrato; ed io l'ho scritto citando la sacra Sertitura de l'altra 
Ho già detto che la vigilia di san Simone e Giuda, io vagati in balla del vento, senza potergli resistere; mi rifugii in un porto, ove rimasi dieci giorni, polebà il mare ed Il cielo parevano congiurati contro di me; là risolvetti di non retrocedere verso le miniere, perché già consideravale come aquistate.

Partito colla pioggia, proseguendo il viaggio, pervenni al porto di Bastimentos, ove contro voglia entrai, perchè la tempesta ed una grande corrente mi ci spinsero, e per quattordici giorni vi fui ritenuto; ne partii poscia, ma il tempo era sempre cattivo. Appena fatto con incredibile fatica quindici leghe, il vento e la corrente mi spinsero furiosamente indietro: ritornando al porto dal quale io era partito, ne scórsi per via un altro nominato il Retrete ove mi rifugii, con pericolo e displacere: i miei navieli erano in pessimo stato, e gli equipaggi stanchi quanto me stesso. Colà fui trattenuto quindici giorni, sendo sempre il tempo in burrasca; e quand'io ml lusingava di veder la fine dei miei tormenti, ml fu duopo ricominciarli. In quel luogo cambiai pensiero rispetto al ritornar alle miniere, e progettai fare qualche cosa fino a che non mi arridesse un buon tempo per continuare il mio viaggio e solcare le onde senza periglio. Avevo già fatto quattro leghe quando cominció novamente la tempesta, e mi ridusse a tale, che non sapevo assolutamente a qual partito attenermi; la mia piaga si riapri, e per nove giorni fu pers ogni speranza di conservarmi la vita; giammai non fu veduto il mare tanto alto, tanto orribile, tanto spamante; il vento non permetteva di procedere e neppure di guadagnare qualche capo, ma ritenevami in questo mare che sembrava essere di sanguc e bolliva come una caldaia a gran fuoco: non mai fu visto il cielo di aspetto così spaventevole, giorno e notte divampante come accesa fornace e folgoreggiante in modo, che ad ogni minuto io guardava se gli alberi e le vele della mia nave erano stati portati via. Queste folgori cadevano con furia così spaventevole, che ognuno di noi credeva che i vascelli ne sarebbono stati subissati. Durante tutto questo tempo l'aqua del cielo non cessò mai; nè si potea dire che piovesse, poichè era piuttosto un secondo diluvio; gli equipággi erano ridotti a segno che desideravano la morte per essere liberati da tanti mali. I navigli avevano già due volte perduto le scialuppe, le ancore, le funi, ed erano sdruciti e senza vele.

Quando piaque a nostro Signore, io ritornai a Puerto Gordo, ove alla meglio mi riparia. Illi trasferii per la seconda volta sino a Veragua per proseguire il mio viaggio, sebbene tal non fosse la mia intenzione. Il vento e le correati proseguivano contrarie; arrivai quasi nel sito da dove era venuto, e là il vento e le correnti avendoci ancora impedito di poter avanzare, tornai novamente al porto, non osando aspettare l'opposizione di Saturno su mari cois agitati e sur una costa così terribile; perche quasi sempre questo fenomeno adduce tempesta o oragani: l'opposizione accade di ziorno del tastle, circa l'ora della messa.

Ritornai un'altra volta, dopo tante fatiche, là donde io era partito, e fatto il capo d'anno, un'iposi all'oppra; una sebbene avesal buon tempo per mettermi in viaggio, i navigli non erano in istato di navigare, e le niu genti aggravatissime dal male. Il giorno dell'epifania giunsi a Veragua, affatto spossato; ove nostro Signore feccnii trovare un funne ed un ottimo porto, seb-bene alla bocca non avesse più di dieci palui di fondo; a stento vi penetrai, e il di di seguente riconincich la tempesta: se mi fossi trovato fuori, non sarei potuto entrare a causa della secca. Fino al 14 febbrai non spiovev mai, e non ebbni nessuna occasione di penetrare nell'interno delle terre, nè di ripararmi in alcun luogo. Io credeva di osser al sicuro, quando add 21 segennaio, il funne tutto ad un tratto gonfio a considerevolissima altezza; la piena ruppe le mie gomene e gil attecagni, e fa sol

punto di portar via anche i navigli: certamente non gli ho giammai veduti in più imminente pericolo; ma Iddio nostro Signore vi rimediò, come sempre lo ha fatto.

Non so se altri abbia provato maggiori tormenti.

Il 6 (ebbraio, ad onta della pieggia, iaviai settanta uomini mell'interno delle tunisiere; della terre: a cinque tepta tevaraono della misiere; ggl'Indiani che seco procedevano, li condussero s'ana elevatissima unontagna, e da quel punto montarraono ad esti tutta le terre che l'occhin poteva seorgere, dicendo che trevavasi oro pertutto, e l'occhin poteva seorgere, dicendo che trevavasi oro pertutto, e che le misiere s'estendevano fino a venti giornate alla volta di ponenete, e nominarono le città ed i villaggi presso i quali, ore più ove meno, trovavaseno. Seppi in appresso, che il Quibbiani, il quale ci aveva dati questi Indiani, avera loro comandato che ne additassero le miniere inniane apparenenti ad non de' sanoi nemici; mentre nel suo territorio un uono poteva, quando volvera, raccogliere in dicet giornate una misura d'oro. Adduco meco degl'Indiani suoi servi che sono stati testimonii di tutto ciò.

Le barche arrivano fino al luogo ove sono situate le abitazioni della borgata. Mio fratello ritornò colle sue genti, e lucon dell'oro, raccolto nelle quattro ore che erano stati colà. La con unitiora deve essere ricca, polché niuno di quell' esploratori ana vavera mai veduto mine, e alla maggior parte di essi marinari incserti e novitii era isznoto estandio l'oro.

Avendo io gran copia di materiali per falbiricare, e viveri in abbondana; edificia ideli case e feci molti reggli il Quibiari così chiamavano il signore della terra. Ben prevedeva che la buona armonia non arcebbe di molta durata, perchè i paesani erano di naturale rozzissimo e gli Spagnoli estremamente importuni, e finalmente perchè io la facera da padrone sur una terra che apparteneva a questo Quibian. Allorchè egil vide fatto el ordinate le case, e che il traffico nostro molto stendevasi, risolvette abbruciare le nostre sibiazioni e trucdiarei tutti: ma il suo disegno non consegul l'intento; fu fatto prigioniero insieme con le concubine, i figli e i servitori; ma la sua cattività fu di poca durata. Il Quibian fuggi dalle mani di un galantuono a cui era stato dato in custoda, ed i suoi figlioli scapparono da un anxiglio ov'erano tenuti sotto la guardia del mastro tell'equipaggio.

In gennaio l'imboccatura del fiume si chiuse; in aprile i navigli erano bucherati dai vermi, sicche non potevano sostenersi sull'onde. Scaricatili, ue trassi a gran faitea tre per ue canale che la corrente avera aperto; le barche vi rieutarrono per proveder sale el aquo, ma il mare fatte grosso e torribite, onn le lasció uscire; gl'ituliani adunatisi in gran museros, le combatterono, e ne trucidarono gli equipaggi. Mio fratello e la rimanente nostra gente crano tutti in un mavigio che sorgera noncea dentre il fiume, e di o sole di famei, ser una costa conspericolosa, assalite in mezzo a tante fatiche da pogliardissima febibe. Ungi apperana di salute era sparita; guadagni in tale situazione, con gran fattes, il punto più elevato, chisurando con lamentarole voce i quattre vente onde mi soccorressero; ma fivano: lo vedeva attorno di use piangere a calde lacrime tutti i captioni delle vostre altezze.

Oppresso dalla fatica, m'addormentai gemendo, e intesi una voce molto compassionevole, che diceva: Insensato! lento a credere ed a servire il tuo Dio, il Dio di tutti i popoli; che fece culi di più per Mosè e per David suo servo? Fino dalla tua nascila egli ebbe sempre eura di le; quando ti vide all'età che avea decretata ne' suoi disegni, fece ecchaquiare il tuo nome per tutta la terra. E ti die le Indie che sono si ricca narte del mondo: tu le donasti a chi ti piaque, ed egli ti concesse di farlo; tu riceresti da lui le chiavi delle barriere del mare Oceano, chiuse fino allora da forti eatene; ognuno obbedi a' tnoi ordini in contrade immense, ed aquistasti gloria immortale fra i Cristiani. Che fece eali di più pel popolo d'Israele, quando trasselo dull'Egitto? e per Divid stesso, che innalzò da semplice pastore al trono di Giuda? Ritorna al tuo Dio; riconasci finalmente il tuo errore: la sua misericordia è infinita; la tua vecehiaia non l'impedirà di far grandi cuse; egli tiene nelle sue mani molti e magnifici retaggi. Abramo nan overa egli più di cento anni quando generò Isacco, e Sara era forse più giocane? Ta incochi un incerto soccorso: rispondi, chi ti ha tanto e cost ili socente afflitto, Dio o il mondo? Dio mantiene sempre i privilegi di cui fu cortese, e non mai viola le futte promesse: una volta che a lui sia reso servigio, e' non cavilla che non fu seguita la sua intenzione, e che intendeva altrimenti; non mai egli fa soffrire il martirio per mascherare la forzu; ma opera esattamente siecome parla: tutto quel che promette mantiene, ed anche di più; tale è suo costune. Ecco quanto il tuo ereatore ha fatto per te, e quello che fa per tutti. Mostra adesso la ricompensa delle futiche e dei perigli che hai sofferti servendo gli altri.

In udir ciò venni quasi manco: uon poteva trovare risposta a

parole cost vere, ed altro non facevo che piangere i miei errori. Colui che parlavani, qualunque fosse, terminò dicendo: Nontemers, abbi fiducia: tutte le tue tribolazioni sono scritte sul marno, nè mesto è senza perchè.

Tosto che mel permisero le forze m'altal, ed alla fine di nove giorni il tempo si rimise bello, non però a stificienza per far susciro i navigli dal finme. Adunai gli uomini che erano a terra, e tutto ciò che potel, perchè non me ne restavano bostonza da lasciarne una parte in terra e conservare l'altra per manovrare i navigli. Io sareti rimasto con tutti i mici per difendere le abitationi che avevo fondate, se le vestre altezen es vessero conosciuta l'esistenza; ma fui costretto partire per timore che non mai nel logo in cui trovavanii approdasse nessun vascello; oltrechè rifiettei, che quando alcuno venisse quivi a recare socporsi, notrebbonia illora ristabilire le cose.

Partii, in nome della santissima Trinità, la notte di pasqua, coi navigli fracidi, rosi dui vermi e tutti forati: ne lasciai uno a Beltem, con molte cose; feci altrettanto a Belpuerto; siccibé me ne rimasero soli due nel medesimo stato degli altri, esanza horche, senza provigioni per traversare settemila miglia di mare o per morire per strada col figliolo, col fratello e con tatte altre porsone di gran valore. Colore i quali sono dritti al biasimare e far rimproveri, rispondano adesso, dicendo di laggid con tutto lero comedo: · Perchè nel tal caso non faceste voi coal e coli 7 i lo arrei branato che pur essi fossere a parte di questo viaggio; ma credo che una giornata di ben altra specie li attende: a nostro parcer questo è nulla.

Il 15 maggio arrivai nella provincia di Mago, che cenfina con quella di Catryo, e di là partii per la Spaniola. Navigai due giorni con buon vento, una poscia divenne contrario. La via ch'io teneva era tale da evitare le isole che in gran namero songono in questi mari, per non perdermi nelle secche che la tatoriania. L'Impeto del mare costrinensi ad ammainare le vele o retrocciere; detti fondo presso un'isola ove sulle prime pentetti tre hancore, e dreza in mezzo della notte, con un tempo tale che pareva doresse subissare il mondo, rottesi le gomene dell'altro anvigilo, questo un'et si violentemente il mio, che uno so per qual meraviglia amendue non si sfracellassero: dopo Dio signo nostro, id dovet la mia salvezza lala sola âncora che restavanil. Passati sel giorni, Joragano cal-unossi, ed io ripresi il cammino. Aveya omal perduto tutti i

miel attrezzi, i navigli erano pertugiati dai vermi come un favo di pecchie, e l'equipaggio totalmente scoraggiato. Di poco oltrepassai il punto in cui io era pervenuto alcuni giorni innanzi, e là attesi che la fortuna cessasse di contrariarmi : presi sosta nel miglior porto della medesima isola e dopo otto giorni mi rinosi in cammino. Giunsi alla Giamaica alla fine di giugno. sempre col vento a prua, e coi navigli nel peggiore stato; con tre pompe, dei tini, del secchioni e delle caldaie, non riuscivasi a estrar l'agna che entrava nel bastimento, ne era altro rimedio che questo per riparare ai guasti dei vermi. Diressi il cammino in modo da appressarmi il più presto possibile all'isola Spaniola, dalla quale eravamo discosti ventotto leghe : ma me ne pentii, poichè l'altro vascello, mezzo sommerso, fu costretto di correre in cerca d'un porto. Io, ad onta della burrasca, m'ostinai a tenere il marc, ed il mio naviglio era sul punto di affondare, quando Iddio signor nostro miracolosamente ni condusse a salvamento in terra.

Chi potrà credere a quanto ho qui scritto? Certifico però non avere in questa lettera riferita la ccutaenia parte delle mie avventure; e coloro che sono stati meco lo potranno attestare. Se pince alle vostre ellezze farmi la grazia di spedirari un navigilo di più di sessantaquattro, con dugento quintali di biscotto ed alquanti altri viveri; ciò sarà bastante per trasportar me ed i miei equipaggi, dall'isola Spaniola in Castiglia. Ho già detto, che dalla Giamaica alla Spaniola non sono neppure ventotto leghe; pur tuttavia non vi sarei andato, quando anche i navigli me l'avescro permesso, essendoni stato imposto dalle altezzo vostre di non approdare a quest'ultima isola. Dio sa se quest'ordine è stato ultima.

Inyio questa lettera per mezzo e mano degl'Indiani; sarà veramente un miracolo s'ella vi giunge.

Eco quanto io dico del mio vinggio. — Le persone che vennero meco sacendevano a cencinquanta, fra le quali molte atte a divenire piloti e buoni marinari; nituno però fra costoro può dire dovio percenni nel da qual si to vengo, e la ragione è sempiciasima. Partii da na punto di sopra al porto del Bersile. Alla Spaniola la tempesta non ni permise di seguire la direzione che desiderava, fui forzato di andare alla discrezione del vento. Quel giorno caddi unalsto; nessuno avera per lo avunti mavigato in questi mari; dopo alcuni giorni il vento ed il mare si calmarono, ce alla tampesta saccedeltero la bouaccio a rapido correnti. Ap-

prodai ad un'isola che chiamasi delle Bocche, e quindi alla terraferma. Nessuno può presentare un conto esatto e veridico di tutto ciò, per mancanza di sufficienti notizie, atteso che in fui strascinato dalla corrente senza vedere per molti giorni la terra. Costeggiai la terraferma; questa fu disegnata per mezzo della bussola e dell'arte. Niuno può dire sotto qual parte di cielo noi ci trovammo, nè a qual tempo io abbandonai la costa per venire all'isola Spaniola. I piloti credevano giungere a quella di San Giovanni, ed invece approdavano alla terra di Mango, quattrocento leghe più a ponente che non supponessero. Faccian essi conoscere, se la sanno, la situazione di Veragua; sostengo che non nonno dare altri riscontri, nè altri ragguagli fuorchè questo: « Noi siamo andati a paesi ov'è molt'oro ». E ciò possono certificare : ma ignorano la via per ritornarvi : e saria necessario di scoprirli come la prima volta. V'è una maniera di computare, tratta dall'astronomia, che chi la intende ne rimane soddisfatto. Ciò somiglia ad una visione profetica. Se i bastimenti delle Indie non navigano che col vento in poppa, ciò non è per essere eglino inal costrutti e pesanti; le grandi correnti che esistono in questi mari e il vento, rendono impossibile la navigazione a orza, perchè perderebbero un giorno quello che avessero guadagnato in sette. Laonde non adoprerò mai più caravelle, fossero pure latine portoghesi, perchè non navigano che con bnon vento e regolare, per aspettare il quale bisogna rimanere alcune volte sei ed otto mesi in un porto: la qual cosa non dee recare gran meraviglia, poichė spessissimo accade in Spagna.

La nazione di cui parla papa Piò è omai trovata; ma non cosi rispetto ai cavalii, alla selle, a jettorali a freni d'oro; nè meraviglia di cià, poiché quelle terre littorali son ponno essere abitate che da pescatori d'altra parte son mi fermai, impedito dalle circostanze. Nel Cariay e nelle terre del suo distretto vi ha grandi maghi poricolassismi, che avrebbero dato il mondo perchè io non mi fossi fermato colà neppure un'ora. Allorchè vi giunsi, mi farono tosto inviate due zitelle volutuosamento vesitte, la maggiore delle quali potea avere undici anni, e l'altra sette; ambeduo estentavano tale sironattezza, he di più non se ne saria trovata presso femmine divulgate; portavano ascosa della polvere affaturata. Giunte sulla nave, le feci ornare di alcuni oggetti che con noi tenevamo, e le rinviai a terra. Coli io vidi sulla montagna una tomba scoplita, grande quanto una exas.

dentro a cui era un cadavere nudo e posto boccone: parlommisi eziandio d'altri lavori euregiamente eseguiti.

Vi sono dei piccoli e grandi animali molto differenti dai nostri. Ebbi in regalo due porci, che furono lo spavento di un cane irlandese che avevo meco. Un cacciatore ferl un animale simile ad nna scimia caudata, ma molto più grande ed aveva la faccia come d'un uomo; una freccia avealo trapassato dal petto sino alla coda, per il che era divenuto così furente che fummo obbligati di tagliargli un braccio ed una gamba. Il porco scorgendolo inferocissi anch' egli e prese la fuga; ciò vedendo, ordinai che fosse mandato dictro il begare (questo nome gli abitanti del paese ov'io trovavami davano all'animale ferito): il quale ragginngendolo, sebbene fosse quasi moribondo e la freccia gli stesse fitta sempre nel corpo, avvolse la sua coda al grifo del porco, che strettamente tenne, quindi colla zampa che restavagli, qual nemico, afferrollo per la nuca. Tale avventura parvemi tanto straordinaria e nuova, che ho creduto non doverla passare sotto silenzio. Sono qui molti animali di differenti specie, ma tutti muoiono di barra : vidi pure delle galline grossissime, la cui piuma sembra lana; e lioni, caprioli e necelli.

Navigando in quei marl, con tanta fatica, molti miei compagni erano caduti nell' assurda idea che fossimo ammaliati, e tuttora lo credono. Rinvenni popoli che mangiavano carne umana e la deformità dei loro volti era di quell'uso abbominevole cvidente prova. Dicesi che in questo paese sieno ricche miniere di rame; gli abitanti ne fanno ascie ed altri arnesi cesellati, fusi o saldati, ed banno fucine con tutto l'arredo degli orefici e crogioli.

Questi popoli vanno vestiti, ed ho veduto grandi coperte di cotone maestramente lavorate, ed altre con somma delicatezza dipinte a pennello in diversi colori: dicesi che nell'interno, verso il Catayo, ve ne abbia delle tessute d'oro. Per mancanza di interprete non sappiamo che poche cose circa queste terre e di quanto racchiudono. Sebbene il paese sia popolatissimo e gli abitanti vicinissimi gli uni agli altri, pur tuttavia differiscono talmente nel linguaggio, che fra essi non s'intendono più di quello che noi cogli Arabi. Credo per altro che quanto dico non sia applicabile che ai selvaggi abitanti i lidi del mare, non ai popoli dell'interno.

Quando scoprii le Indie, proclamai questa la più ricca signoria del monde; paria dell'oro, delle perte, delle pietre perziose, degli aromati e del loro commercio; e perchie ciù non apparse evidente in sull'istante, fui villipeso: questo castigo fa che al presente non dica altro che quello che ho Inteso dal naturati del paces: ma una cosa che non tomo riferire, perchie gran numero di persono ne sono stati testimonii, si e d'aver veduto in questa terra di Veragua più tracce d'oro nei primi due giorni, che non ne vedessi in quatto anni nell'isola Spaniola; che i terreni circonvicini non potrebhono desiderarsi ne più fertili nè neglio collivati; ed essere impossibile di rivarente abitanti più timidi, un porto migliore ed un fiume più bello e suscettibile di esser meetlo difeso.

Tutto ció spero sarà sufficiente per assicurare la tranquillità dei cristiani e la certeza d'impiantari dionini, con grande sperazan della gloria e dell'incremento della nostra santa religione. Il caminio per recarvisi sard corto quanto per andare alla Spaniola, perchè non fassi questo viaggio che coll'aiuto del vento. Le vottre alteza sono pudrone di questo pease come di Xeres o di Toledo, e qualunque dei vostri navigli vi si trasferirà, sarà come nella Spagna medeisma, e ne riterari oro in copis; in altre terre non potremo ottenere ciò che qui trovasi, foorchè involando, ovvero torarecno indictro colle mani vuote; in questa contrada hasta che gli Spagnol affidino le loro persone ad un selvaggio.

Se pricirisco altre cose che avrei a dire, ne ho fatto conoscere il motivo: londo non dirè, nè ch'o conferno il triplo di tutto ciò che ho fin qui detto, o scritto, nè ch' io sono alla sorgente. Genoscie, Veneziani, e tutte le nazioni che hanno perle, pietre preziose da litri oggetti di valore, vanno a portarii alle estemità del mondo per barattarii cell'oro. L'oro è cosa eccellente; con l'oro formansi tesori, e chi lo possicide consegue ogni suo intento nel mondo, e avaccia le animue al paradiso. Assicurasi, che nel distretto di Veragua, alla morte dei signori delle terre, vi è uso di sepellire coi loro corpi tutto l'oro che in vita essi possedevano. In una sola volta furon portati a Salomone scientonessantassie qiuntili d'oro, oltre quello che recarono i mercatanti del i marinari, e quello che fu pagato in Arabia. Furon fatte di quest'oro ducento lance e trecento sodi;

fu pure ornato di questo metallo e smaltata di pietre preziose la soffitta (del tempio), e ne furuno fatte molte altre cose. ed

una infinità di grandi vasi tempestata di pletre preziose. Giuseppe ne parla nella sua cronaca De autiquitatibus. Parlasene pure nei Paralipomeni e nel Libro dei Re. Giuseppe è di parere, che quell'oro provenisse dall'Aurea; e se così è, sostengo che le miniere dell'Aurea sono assolutamente quelle di Veragua, le quali, come di sopra bo narrato, s'estendono a ponente per più di venti giornate, ad egual distanza dal polo e dalla linea. Tntte quelle cose, oro, argento e pietre preziose. Salomone le comprò: ma in questo luogo non devesi far altro, se vuolsi l'oro. che mandar a cercare. David nel suo testamento lasciò a Salomone tremila quintali d'oro dell' Indie, per aiutarlo ad edificare il tempio; e secondo Giuseppe proveniva da queste medesime terre. Gerusalemme e la montagna di Sion denno essere riedificate dalla mano di un cristiano, e Dio, per bocca del profeta, l'ha detto nel quattordicesimo salmo. L'abate Gioachino afferma, che quel cristiano deve venire dalla Spagna; san Girolamo additò alla santa sposa il cammino per riuscirvi. L'imperatore del Catayo chiese, tempo fa, dei sapienti che lo ammaestrassero circa la fede del Cristo. Chi offrirassi per questa missione? Se il Signore mi concede di ritornare in Spagna, mi obbligo in nome di Dio di condurcelo sano e salvo.

Gli uomini venuti meco han sofferto delle fittche e sono stati esposta i rischi ineredibili; essendo essi di povera condizione, supplico le vostre altezze di pagarli il più presto possibile e daccordare loro grazie secondo la qualità di ciascuno, polichè a mio parere, posso affermare, che niun altro non ha giammai recato in Spagna migliori nuove.

Sebbene il Quibian di Veragua, e gli altri capi delle vicinanze, secondò i risconti fornitini, posseggano moli'oro, io però non ho creduto bene nè convenevole al servizio delle vostre altezze impadronirialene come per furto; il buon ordine, mentre farà vitare lo scandalo e la mala reputazione, produrrà immancabilmento che tutto venga nell'erario, senza eccettuarne un granello.

Con un mese di buon tempo lo avref initio il mio viaggio; mancando di navigli non mi volli ostinare da sepetarlo per ripigliare il cammino; nulladimeno, per ciò che concerne il servizio delle vostre altezze, io ho fede in colui che m' ha creato, e spero ezizadio che la mia stalute si ristabiliria. Credo che le vostre altezze si rammenteramo, che lo avevo intenzione di far costruire dei marigli di nuova forma; la stretezza del tempo nol permise: ma io aveva certamente indovinato quanto era duono farc.

Fo più conto del commercio di questo scalo e delle miniere di questa terra, che di tutto quello che è stato fatto nell'Indie: ma questo non è un figliolo da dar a educare a un macstro. Ogni qual volta tornanmi a memoria e l'isola Spaniola e Paria e le altre terre, cademi dagli occhi il pianto. Credeva che quanto in questi luoghi era accaduto saria stato di esempio agli altri: ma è successo tutto al contrario; sebbenc elle non periscano, pur tuttavia sono agonizzanti: la malattia è incurabile o sarà lunghissima. Colui che le ha poste in questo stato venga adesso col rimedio, s'ei lo conosce, o se può amministrarlo: ognuno è buono per rovesciare. Fu sempre uso di accordar grazie e promozioni a chi s'espose a rischi; non è giusto che quello il quale contrariò questo affare ne tragga profitto, nè per sè, nè per i suoi eredi. Coloro che si ritrasscro dall'Indie, fuggendo la fatica e sparlando di questi paesi e di me, sono ritornati con impieghi; e questo sistema praticherassi eziandio a Veragna: tristo esempio, e senza vantaggio per la cosa in sè, non che per la ginstizia del mondo. Questo timore, ed altre cose che chiaramente prevedevo, m'indussero a supplicare le vostre altezze, pria di recarmi alla scoperta di queste isole e della terraferma, mi concedessero di governarle nel loro real nome. Gradirono la mia proposizione, ed ottenni un privilegio ed un trattato munito del real suggello, e fui con esteso potere investito del titolo di vicerè, d'ammiraglio e governatore generale di questi paesi o di tutti quelli che sarei per scoprire, onde i limiti furono fissati a cento leghe dalle isole Azorro e da quelle del capo Verde per una linea che passa da un polo all'altro, come consta niù estesamente da tutto ciò che è scritto.

Un altro affare importantissimo esige pronta ed incessante attenzione: fin qui ninuo vi ha neppure pensato. lo bo passati sette anni alla vostra Corte, ove tutti quelli ai quali parlavo di questa impresa unanimemente dicevano che era una folia; adesso non v\u00e3 nessuno, neppure i sarti che non richieggano di fare delle scoperie; è evidente ch'essi non vanno che per depredare e nultadimeno acconsentesi alle loro dimande con gran pregiudicio del mio onore e con danno eziandio dell'affare in se stesso. È ottima cosa dare a Dio quanto gli spetta, e a voi quello che v'appartiene: questa è una sentenza piena della rettitudine dell'uono giatso.

Le terre che qui alle altezze vostre appartengono, sono più vaste e ricche di tutte quelle dei cristiani insieme. Dopo che per volere di Dio, le ho sottomesse all'alta e reale dominazione delle vostre altezze, e ridotte al punto di produrre imprevedutamente una grandissima rendita : allorché aspettava navigli per trasferirmi pieno di fiducia e di allegrezza al vostro cospetto, ed annunziarvi le mie vittorie ed apportarvi i riscontri rispetto all'oro che era stato trovato, fui fatto prigione e coi miei due fratelli gettato in un naviglio, carco di ferri, spogliato di tutto ed oppresso d'infami trattamenti, senza che io sia stato convinto, nè tampoco chiamato in giudizio. Chi potrà mai credere, che un povero straniero abbia pensato a ribellarsi in cotal luogo contro le vostre altezze senza motivi. senz'essere sostenuto da un altro principe, trovandosi solo attorniato dai vostri vassalli e dai naturali di questi paesi, ed avendo tutti i suoi figli nella vostra Corte? Io avevo ventotto anni quando venni al vostro servizio (1), e adesso non lio neppure un capello sulla mia testa che non sia incanutito; sono infermo, ho speso tutto quanto restavami, e m'è stato tolto e venduto (come pure ai miei fratelli) ogni cosa, fino alla casacca, e ciò con mio sommo disdoro, senza che io non sia stato nè visto, nè ascoltato. Voglio credere, che tutto questo non sia stato fatto per vostro real comando. La restituzione dell'onor mio, la riparazione delle mie perdite, e il castigo di coloro che m'han cagionato il danno, faranno eccheggiare la reale magnanimità delle altezze vostre; operando così, mostreranno una virtù veramente grandissima, e lasceranno alla Spagna un bello esempio e una gloriosa memoria di principi giusti e riconoscenti. Le buone intenzioni che ho sempre avute pel bene del servizio delle altezze vostre, e l'affronto così opposto che m'è stato fatto, non ha permesso alla mia anima piagata di tenere il silenzio com'io m'era imposto : laonde supplico le vostre altezze a nerdonarmi.

Credetelo, lo sono infelicissimo: fino ad ora ho pianto su gii altri; il Cielo siani adesso miscricoriloso e la terra pianga su me. lo non posseggo pei bisogni temporali neppare una lira; trapetto poi allo spirio, io son giunto qui nell'indie al pianto che ho annunciato. Isolato nella mia pena, infermo, aspettando ciascun giorno la morte, circondato da un milione di setvaggii

<sup>(1)</sup> Così il testo, ma evidentemente dee dire 18.

crindeli e nostri nemici, e lontano da' sacramenti della santa Chiesa, la mia anima, se si separa in questo luogo dal corpo, anderà in perdizione.

Qualunque abbia carità ed ami il vero e la giustinia, pianga su me. Io non lo impresq questo i viaggio per nonto i nichezera, questo è certo, poichè omai n'era sparita ogni speranza quando partii. Son venuto alle vostre alterze con huone intenzioni o grande zelo, ma per questo io non intendo comandare; le supplico unilimente, caso che piacesse a Dio di farmi uscire da questi luoghi, di permettere che io vada a Roma, e che intraprenda attir pellegrinaggi.

La Santissima Trinità conservi la loro salute, conceda loro molti anni di vita, ed aumenti il loro potere.

Fatto nelle Indie, all'isola della Giamaica, addi 7 luglio 1503.

# Nº VIII. pag. 114.

## Scritti di Cristoforo Colombo.

Pongo qui l'elenco di tutti gli scritti di Cristoforo Colembo, scoperti fin ora, distinguendo le Memorie e le Relazioni staupate dai manoscritti, che sappiamo esistere o per intiero o in semplici frammenti.

1º STAMPATI. Il trattato di Colombo più antico che abbiamo a stampe è indubitatamente la Declaracion de la Tabla navegatoria, unita a un trattato del dottor Grajales Del uso de la carta de navegar. Ha ragione Navarete di notare, che i primi a far conoscere l'ammiraglio come scrittore non furono Morelli e Bossi, poichè la Tabla navegatoria è già citata nella Bibliotheca oriental y occidental del licenciado Antonio Leon Pinelo (Madrid 1629) p. 144, quel Pinelo medesimo che compose delle topografie storiche di Lima e del Potosi, di cui vidi copie manoscritte nell'America spagnola. Delle varie relazioni che Colombo scrisse intorno al proprio viaggio, due sole esistono, stampate lui vivente, e sono: La lettera al tesoriere Rafaele Sanchez, data dal porto di Lisbona 14 marzo 1493, e non 1492, come scrisse il Morelli, giacche l'ammiraglio non tornò dal suo primo viaggio di scoperta se non alla primavera del 1495. E la relazione del quarto e ultimo viaggio di Colombo, compreso nella lettera indirizzata ai sovrani data dalla Giamaica, il 7 luglio

4305. Sorsero dubbii sulla data del tempo preciso della lettera al tesoriere Sanchez, perche è confusissimo nell'originale spagnolo l'anno scritto in cifre romane. Non potrebbe essere del 4 marzo (De este puerto de Lisboa, hoy) e quasi del giorno stesso che la lettera indirizzata a don Luigi di Santangel, il cui traduttore avrà confuso pridie nonas con pridie idus martias? Del 14 marzo non ponno essere certamente queste due lettere, perchè, secondo il giornale dell'ammiraglio copiato da Las Casas, la caravella arrivò il 4 a Lisbona. Il 9 Colombo fu ammesso all'udienza del re, il quale gli disse che si compiaceva tanto più della sua conquista, perchè tutto quanto aveva scoperto apparteneva di buon diritto al Portogallo. L'44 fece visita alla regina nel monastero di Sant'Antonio, presso Villafranca. Dopo aver dormito a Llandra non giunse a bordo della sua caravella, se non nella notte del 12, per mettere alla vela il 13 marzo, alle otto del mattino. Il 44 trovavasi in vista del capo San Vincenzo. e il 45 entrò nella rada di Saltes. Nè io rilievai questo sbaglio poco significante di data (perchè l'ammiraglio avrebbe potuto scrivere al tesoriere nella notte dal 42 al 15) se non per ricordare quanti errori di cifra si trovano nelle date delle lettere di quel tempo, provenienti in parte dall'uso delle cifre arabiche mal configurate e mischiate colle romane. La prima parte della lettera di Colombo a Luigi di Santangel, ministro delle finanze per la corona d'Aragona, porta la data del 15 febbraio 4495, dall'isola Canaria; eppure sappiamo dal giornale dell'ammiraglio che il 45 febbraio trovavasi in vista di Santa Maria delle Azorre. In questa medesima lettera sono sbagliate del pari le due cifre che indicano la durata del viaggio a San Salvador e il ritorno, giacché in luogo di 93 e 78 giorni, vuolsi leggere 71 e 48. La lettera indiritta al tesoriere Sanchez porta il titolo notevole « Descrizione delle isole de l'India recentemente scoperte presso del Gange (sobre el Gange) ». Non fu possibile di trovar l'originale spagnolo, ma l'amico intimo di Colombo, il curato della Villa de los Palacios, Andrea Bernaldez, ce ne conservò de'frammenti nella sua storia manoscritta de los Reyes Catholicos. Vi si osserva con interesse il movimento, che impresse al suo secolo la scoperta di Colombo, già fino dal suo primo ritorno a Palos. Cinque giorni dopo questo ritorno (il 19 marzo 1495), il duca di Medina Cœli scrisse al gran cardinal de España (don Pedro Gonzales de Mendoza), dal suo castello di Cogolludo, per impegnarlo a domandare alla regina Isabella la permissione di speilire a suo profitto alcune caravelle alle terre nuove, avendo avuto il merito d'aver nutrito per due anni in sua casa l'ammiraglio, le cui offerte erano state respinte dal duca di Medina Sidonia, e d'avergli impedito di trasferirsi dal Portogallo in Francia. « Questo Cristoval Colomo ( cosi lo chiama il duca di Medina Cœli) è partito da otto mesi in cerca delle Indie; ed ora torna a Lisbona dopo trovato tutto quel che cercava. Mi affretto dunque di far pervenire questa buona nuova a sua altezza la regina, e giusta la speranza che Alonzo de Quintanilla (allora ministro delle finanze per gli affari di Castiglia) mi aveva data, d'aver qualche parte in questa spedizione, prego vostra eccellenza (el reverendissimo señor Cardenal), d'aintarmi in quest'occasione, giacchè ho contribuito alla scoperta d'una così gran cosa ». Il duca di Medina Cœli ignorava senza dubbio che una bella gentildonna di Cordova, dona Beatrice Enriquez (madre del letterato Hernando Colomb), aveva fino dal 4488 ben maggior parte che lui alla prolungazione del soggiorno di Colombo in Ispagna e alla scoperta d'una così gran cosa a prolitto de'Castigliani (NAV. t. II. Cod. dipl. pag. 2. nº xiv; t. III. pag. 598 c 601). L'ammiraglio non ebbe la sua famosa udienza pubblica a Barcellona, alla quale assisteva lo storico Oviedo come paggio in cta quasi ancora infantile (page muchacho), che sulla fine d'aprile, quando il suo compagno di fortuna e il suo rivale Martino Alonzo Pinzon era già morto di crepacuore per aver domandato invano, da Baiona (in Galizia), di recarsi presso de' monarchi prima dell'arrivo di Colombo (Vedi in prova di questo fatto, Nav. t. I. pag. LXXVI; t. III. pag. 612). Nulladimeno a questo tempo cosl vicino al ritorno di Colombo a Palos, Leandro di Cozco aveva già terminato (il 23 aprile 4495) la sua traduzione della lettera al tesoriere Sanchez, che fu impressa la prima volta a Roma per cura d'Eucario Argenteo o Argyrios (nativo di Wurzburg, della famiglia dei Silber). La traduzione di Cozco in latino assai rozzo, e più volte ristampata nel secolo XVI (Nav. t. I. pag. 476) porta il titolo di Epistola Christophori Colom, cui atas nostra multum debet de insulis India super Gangem (queste due ultime parole sono soppresse nella ristampa che si conserva nella biblioteca di Milano) nuper incentis, ad quas perquirendas octavo antea mense, auspiciis et ære invictissimorum Ferdinandi et Elisabeth Hispaniarum regum missus fuerat; ad magnificum don Raphaelem Sanxis, corundem seren. regum thesaurarium missa, quam gener. et litteratus vir Leander de Cosco ab hispano idiomate in latinum convertit, tertio kal. maji 1493, Pont. Alex. VI. anno primo (Impressit Rome Euchar, Argent, 1495), Credo poter affermare ehe queste poehe pagine siano la sola eosa stampata, che, vivente Colombo, sia comparsa sulla storia della sua prima scoperta; perchè il conte di Fendilla non fece stampare la prima Decade oceanica dell'Anghiera che nel 1511 a Siviglia. Così pure nessuna relazione di viaggio e nessuna lettera autografa di questo grand'uomo, risguardanti la sna seconda e terza spedizione, non fu stampata nel XV e XVI secolo, e solamente del quarto viaggio possediamo di mano di Colombo una descrizione circostanziata nella lettera che scrisse al re e alla regina il 7 luglio 1505 dalla Giamaica, che egli confidò al valoroso Diego Mendez di Segura escrivano mayor de la flota, perchè la recasse in un piceolo canotto ad llaiti (Hen-RERA, Dec. I. lib. VI. eap. 10). Questa lettera, la più importante di tutte quelle che ci restano dell'ammiraglio, piena di candore, di forza e d'un'estrema franchezza di lingua, comparve a Venezia l'anno 1505, in una traduzione italiana fatta da Costanzo Bainera bresciano. La trovo già citata da Ferdinando Colombo che nella Vita del Almirante (c. 94) dice : « Il lettore vedrà da questa medesima lettera (della quale Mendez fu jucaricato, e che si trova stampata) quel abbiamo sofferto durante il corso di questo (quarto) viaggio, e come il destino si piace di perseguitar quelli che han diritto alla prosperità ». (Confrontate anche Antonio Leon, Epit, de la Bibl. or, v occ. pag. 61; Bossi, Illustr. nº 28; Nav. t. l. pag. 296-515); Da questo rapido cenno vediamo che fino alla morte di Colombo (maggio 1506) non vi era a stampe che un imperfettissimo racconto del suo primo viaggio nella lettera a Sanchez, e il racconto del guarto viaggio nella lettera ai sovrani di cui feci menzione, e che diventò celebre sotto la denominazione di Lettera rarissima, datagli dall'abate Morelli bibliotecario di Venezia, nella ristampa italiana. La deserizione de'tre primi viaggi di Colombo si trova riunita al terzo viaggio di Vespucci (terminato nel settembre 4502) nel libro raro di Fracanzano di Montalboddo (Mondo novo e paesi nuovamente retrovati da Alberico Fespuzio florentino), pubblicato originalmente a Vicenza nel 1507 e tradotto in latino a Milano nel 1508. (Canus, Mém. sur les Coll. des voyages de Bry et Thévenot, pag. 5. 342. 547; NAV. t. Itf. pag. 487). Da questa stessa collezione di viaggi del 4507 (base principale di quella di Simone Grinco) un ebreo d'Avi-

gnone, Abrasso Peritsol, tolse le notizie su Cristoforo Colombo che sono inserite nella sua geografia ebraica, tradotta e per la prima volta pubblicata dal dotto Tommaso Hyde (Itinera mundi, auctore Abr. Peritsol, ex codd. Bibl. Bodlei. Oxon. 1691). Intanto che Fracanzano di Montalboddo non metteva in Ince che tre viaggi di Vespucci, un'opera che merita qualche celebrità per altri motivi, la cosmografia di Martino Ilylacomylus, o llacomylus, stampata in Lorena, riuniva già i quattro viaggi del navigator fiorentino, collo stesso ordine cronologico con cui preteudeva d'averli fatti (Ilacom. Cosmographiæ introductio; insuper quatuor Americi V'espucci pavigationes, press, in urbe Sancti Deodati, 1507). Tale era l'esito letterario del Vespucci già cinque anni prima della sua morte. La mancanza di antografi di Colombo, e l'estremo calore con cui gli amici di Vespucci diffusero le relazioni dei suoi viaggi (tutte composte da lui) hanno contribuito ad innalzar Vespucci a grado superiore al suo merito reale.

III MANOSCRITTI CONSERVATI INTERI O A FRANMENTI. Per provare la loro importanza bisogna ricordarci aucor una volta che delle notizie relative ai viaggi di Colombo non esisteva di stampato, sino al chiudere del secolo XVIII, che la lettera a Sanchez (1493) e quella ai principi cattolici nel 1503. Manoscritti sono pel primo viaggio il giornale dell'ammiraglio in un estratto di mano dell'arcivescovo Bartoloineo Las Casas, conservato negli archivi del duca d'Infantado, e la lettera dell'ammiraglio scritta in parte il 13 febbraio da las islas Terceras, in parte dal porto di Lisbona, il 4 marzo 1495 a l'escrivano di razon de los Sres Reyes Catholicos (don Luigi di Santangel), lettera conservata negli archivi di Simaneas; pel secondo viaggio niente più che un Memoriale confidato nella Villa de Isabella il 50 gennaio 1494, a Antonio de Torres, per domandare ai principi la loro decisione su molti affari spettanti il governo dell'isola di Haiti; pel terzo viaggio una lunga lettera, ai sovrani scritta desde la Isla Española, senza data, ma (essendo arrivate in Ispagna verso natale le prime notizie della scoperta di Paria) probabilmente sul principio d'ottobre 1498; ed un'altra piena d'amare lagnange diretta nel 1500 (forse sul fin di novembre) alla nutrice dell'infante don Juan (ama del principe), dona Juana de la Torre (1).

<sup>(1)</sup> Sorella del sunnominato Antonio de Torres, che accompagnò Colombo nel secondo viaggio. Il titolo d'ansa d'un infante, indicava propriamente sul finire del XV secolo, una governante (quella del principe don Juan su donna

Pel quarto viaggio nulla esiste (1), perchè la Lettera rarissima ripubblicata a Bassano nel 1810 dal Morelli, era già stata impressa a Venezia nel 4505. Delle cose rimaste manoscritte prima della pubblicazione di Navarete, la più notevole è senza dubbio il secondo giornale scritto di per di sul mare da Colombo medesimo al tempo del primo viaggio; ma sgraziatamente Las Casas, in luogo di copiarlo, non ce lo dà che ad estratti, aggiungendo sovente la frase dice el almirante. Non vi è che l'introduzione, e la relazione dei giorni dall' 14 al 23 ottobre, del 6 c 27 novembre, del 5. 16. 18. 21. 24 e 26 dicembre 4492, del è gennaio, 14 febbraio e 45 marzo 1495, rimaste quali l'ammiraglio le aveva scritte nel giornale. Las Casas aggiunge in questo caso « sono le precise parole dell'ammiraglio : ma subito abbiamo il disgusto di vederlo parlare dell'ammiraglio in terza persona. Quanto spiace singolarmente che non abbiamo la copia del giornale del 42 ottobre che conterrebbe, senza dabbio, l'espressione dei sentimenti di Colombo alla vista della prima terra d'America! Pare che Las Casas non comprendesse il valore di ciò, che rapiva alla posterità, sostituendo alle parole di quel gran navigatore, sempre piene di vita e di candore, il suo freddo e laconico compendio. Possiamo aver un'idea delle perdite che abbiamo fatte ricordandoci che l'ammiraglio, due mesi prima del suo quarto viaggio, in febbraio 4502, scrisse al papa, nel supplicarlo che gli spedisse de' religiosi mendicanti (mendicantes) per predicare il vangelo nelle Indie: « Mi duole vivamente di non potermi recar personalmente a Roma per presentare a Vostra Santità uno seritto, dove raccontai le mic gesta alla maniera dei Commentarii di Cesare (mi escriptura, la qual tengo para ello que es en la forma de los Co-

Maria de Guarman); ma Colombo dă il medeaimo tiolo alla motice (awa onderios) di infonte (Nav. 1. lag. 265). Pel ascondo viggio noi asremmo ridotti alle tradizioni racente dall'Anghiera, se non dovesimo allo arlo infa-tiobli di Navarette i pubbliciassimo elelta littera di medio Clonos, indiritabile di Navarette i pubbliciassimo elelta littera di medio Clonos, indiritatissi al cabildo (4lli municipaltra) di Sivigiio, Chreez era como istrattiva. Per del proposito de la armanda de Colon con dispuscio del 23 moggio (193).

(1) Un fatto assai curisos per la storia delle acoperte d'America, è d'aver trovata la relazione circostanziata del quarto e ultimo viaggio di Colombo in un testamento, quello di Diego Mendez, fatto a Siviglia nel 1336 (N.v. L. I. pag. 34-329). In fatto Fernando Colombo (Wist. dell' Almir. cap. 94) aveva già letto ul i vaggio di Veraguo descrutto di Mendez u.

mentarios e uso de Cesar (4)) e che continuai dal primo giorno fino al presente, in cui sto per intraprendere un nuovo viaggio in nome della santa Trinità » (NAV. t. II. Docum. diplom. pag. 281). Dunque ogni viaggio aveva il suo diario (2), situile senza dubbio a quell'unico, di cui Las Casas ci diede l'estratto, e dall'introduzione di questo veniamo a sapere che il navigatore · scriveva tutte le notti quanto avveniva nel giorno, e di giorno il viaggio fatto la notte » (Nav. t. I. pag. 3). Colombo inoltre si propone di delineare una carta marina nella quale collocherà « tutte le terre del mar Oceano nel loro proprio sito (debajo su viento) la quale carta (pintura) sarà accompagnata da un libro che offrirà le latitudini (distanze) dalla linea equinoziale, e le longitudini occidentali, lavoro per eseguir il quale, egli dovrà dimenticarsi del sonno ». L'esistenza di questo quadro delle posizioni, e di questa carta de marcar di mano di Colombo è attestata altresi da due documenti preziosi, trovati negli archivii del duca di Veragnas. Da una lettera privata del re, in data di Barcollona il 5 settembre 4495, sappiamo che il « libro delle posizioni » non potè essere rimandato che tardissimo a Colombo. quando cioè nel porto di Santa Maria preparava la sua seconda spedizione « perchè abbisognava un' occasione ben sicura , affinchè il segreto sia custodito davanti quelli del Portogallo, che si trovano alla Corte». La regina domanda con istanza « la carta de marear, se essa è terminata ». In una seconda carta mensagera, scritta il di stesso in nome de'due monarchi è detto « Siccome parrebbe che, oltre il capo di Buona Speranza, nel cammino della Miniera d'oro della Guinea, vi debbano essere verso est (a la parte del Sol) isole sommamente rieche, e l'ammiraglio è di ciò persuaso più che d'altra cosa mai; così desideriamo sapere se non vi fosse qualche cosa da rettificare (emendar) nella bolla del papa. Noi soli abbiamo

<sup>(1)</sup> Posisimo credere che, ad imitazione di Cessre, Cristoforo Colombo shivasse (nello serivere il giornale del primo vioggio, di cui non fu trovato l'originale) di parlare di se stesso in prima persono, e che Las Casas non shibi fatta subire verun'hilerazione al testo: ma i passi, dove Las Casas giunge le parole, diec el dimicunte, provano il contrario.

<sup>(2)</sup> e f. l'ammira, lio, nel primo viaggio ebbe cura di scrivere di giorno ua giorno quanto avveniva in viaggio, i venti che sofiavano, le correnti che provava, gli uccelli e i pesci che aveva occasione d'osservare. Pece lo steuro in tatti quattro i viaggi che sosteneva successiomente, parsando dalla Cantgha del Indice Vida dell'Alminate, csp. 41).

veduto il libro che ci avete lasciato (senza dubbio in ocrasione della prima udienza solenne alla fine d'aprile 1495). Quanto più l'abbiamo letto e ponderato, tanto più abbiamo riconosciuta la grandezza della vostra impresa (cuan gran cosa ha seido esto negocio vestro) e come voi ne avete saputo più assai di quanto avesse mai pensato alcun mortale (ninquno de los nacidos) e di quanto potesse mai sapere. Possiate proseguire questa via come l'avete cominciata; ma per meglio intendere il vostro libro, desidereremmo sapere i gradi in cui sono collocate le isole o la terra che avete trovate, e i gradi del cammino per cui siete passato. Voi ci manderete altresi, prima della vostra partenza, la carta (marina) ma ben terminata, e con tutti i nomi, dicendoci se convenga non mostrarla ad altri . Siccome il diario contiene gran quantità di indicazioni di latitudine (Navan. t. I. pag. 22, 44, 47 ecc.) cosl fa meraviglia la dimenticanza delle posizioni di cui sentono desiderio i due principi parlando della relazione di Colombo e della non comunicazione della carta marina. L'ammiraglio l'avrebbe forse ritenuto per estrema circospezione, e ardirei dir quasi per la naturale diffidenza del suo carattere? o voleva perfezionare il suo lavoro prima di offrirlo alla regina? Sappiamo inoltre, dal processo del fiscale contro don Diego Colombo, che suo padre aveva l'abitudine di dirigere egli stesso la carta delle sne scoperte (4). Ho già citato più in su « una carta marina sopra la quale ne furono fatte molte altre » vale a dire la pintura de la tierra, o la figura delle prime scoperte nel golfo di Paria, pittura delle coste, che fu tanto utile ad Alonzo di Hojeda nel suo viaggio del 1499 (Nav. t. 111. Doc. dipl. pag. 587). La perdita dei libri ai quali l'ammiraglio confidava una relazione più ampia delle sue corse e d'altre osservazioni sparse, è tanto più grave, perchè vediamo da un passo della vita di Colombo, scritta da suo figlio (cap. 60) che i costumi e le credenze degli indigeni vi erano rappresentate con ispirito, e qualche volta non senza malizia. A quest'occasione ricorderò l'aneddoto dei santi o degli dèi lari (cemis) dietro i quali stavano celati i sacerdoti per dar

<sup>(1)</sup> Vi eza già mu bira de escriturat che Colombo confidò all'istonte delta mu partenza pel quarto xiaggio, a Francesco de Rivarolo, e della quale ai parla in una lettera a Nivolio Oderigo, in plata di Sixiglia, il 24 marzo 1302. Questo libro partebbe che non contenense che copie di privilegi da deporsi a Genuva (Storouso, Cottic el plomat. Colombo-damerican, pag. 322).

gli oracoli. L'inganno fu scoperto dagli Spagnoli, ma i cassichi d'Haiti instettero pregando che non si divulgasse il loro segreto « temendo di perdere un mezzo così prezioso per assicurarsi il pagamento delle imposte (tributos), e per tenere il popolo nell'ubbidienza, perchè i principi non grano i soli ingannati da quest'astuzia ». Queste parole sono forse tolte dal libro del secondo viaggio (Vida, cap. 4) che finora non fu ritrovato in Ispagna. Fernando Colombo possedeva inoltre, di mano di suo padre, due memorie, una « che provava coll'esperienza della navigazione che le cinque zone sono abitabili »; l'altra « Sugli indizii di terra in occidente . La prima parrebbe scritta dopo il viaggio di Colombo a Tule; la seconda si trovava fra i libros de memorias del Almirante, citato da Las Casas nella sua storia manoscritta (NAV. 1. 1. pag. XLVII). Quanto al Libro de Profecias (Liber sive manipulus de auctoritatibus, dictis ac sententiis et prophetiis circa materiam recuperandæ sauctæ civitatis et montis Dei Sion, et inventionis et conversionis insularum India) è un chirografo di settanta pagine, scritto in parte di mano dell'ammiraglio ,che Muñoz tirò dalla biblioteca Colombina (quella di don Feruando Colombo) a Siviglia, bizzarro miscuglio di teologia, di citazioni d'autori classici e d'osservazioni astronomiche. Passo in silenzio le lettere familiari scritte dall'ammiraglio (delle quali ventidue furono conservate), e in una di esse (quella diretta al commendatore Ovando, nel marzo 1504) si dipinge con franchezza: Yo no soy lisonjero en fabla, antes soy tenido por aspero (1).

HUMBOLDT.

(1) Il pala Clasifo Clemente (Tablas chamologiese de la describinierator, Valencia 1689, dec. 1) riferince altresi una preghiera che pretendono composta da Colombo il momento del nos alarco a Gurnshami. Termina ensa con queste parole a Ut assuma nomen Dei copusaciore et praedictore in hea altres mundi parte no Corte, Ballosa e Pizzarso no ne nes vinco originialmente d'originialmente del colo no sortani prendendo possessione delle mone terre; um l'expressame dell'adron mondo parti comprovance tha 1 prepitare non e dell'anno 1891.

## Nº 1X. pag. 142.

## Las Casas e gl'Indiani.

Ilo sott'occhio un faselo di scritture pubblicate in quel tempo a favore degli Americani, e principalmente da fra Bartolomeo Las Casas vescovo di Chiapa. La principale è h Istoria, o travissima refazione della distruzione delle Indie occidentali, over pares per pares designa le crudeltà usate da quegli assassimi che chiamaronsi conquistatori. Come accade in tall assumi, egli esagera per certo si la bonth de'natti, sila spiciateza degli Spagnoli; ma anche facendori grandissima deduzione, resta quanto basti e treppo per mostarrare lo strazio che se ne fece. Da quella lunga monotonia di atrocità noi seeglieremo soltanto alecuse.

Descrittà la mansuelissima natura degl' Indiani e la smania loru d'imparar le cose della fede, soggliunge: - Fra queste pocorelle deiste delle sopraddette qualità dal loro Fattore e Creatore, entrarono gli Spagnoli subite che le conobbero, come lupit, tigri e leoni, da molti giorni affamati. E non hanno fatto altro da quaranta sani in qua, nè altro fano al giorno presente, che lacerarle, ammazzarle, affliggerle, tormentarle, distruggerle, con straue, nuove, e diverse, e no mai più viste, nè intese, nè lette, maniere di crudelti : delle quali alemne poche si diranno: in tanto estreno, che essendori nell'isola Spaniola più di tremilioni d'anime, e noi le vedemno, oggi non vi sono, dei naturali di ess. quento persone.

L'isola di Caba tira quasi como da Vagitadolid a Roma: ora è quasi del tuto descru. L'isola di San filosvami e quella di Giamaica, molto grandi, felici e graziose, ambedue sono desolate. L'isole Luezie, vicine alla Spaniola e a Caba dal settentrone, le quali sono più di sessanta, con quello che chiamavano del Giganti, e altre grandi e piccole, la peggior delle quali è più fertile e graziosa che il giardino del re di Siviglia, e la più sana terra del moudo, nelle quali vi avea più di cin-quecentomila anime, oggi non hanno pur una creatura. Tuttu le necisero nel condarle o per condurle all'isola Spaniola, da poiché videro, che andavano nancando i untartuli di essa.

Andando un navilio tre anni a spigolar per esse la gente che

vi cra rimasa dopo vendemmiato, essendosi mosso per pietà un buon cristiano onde convertire e guadagnare a Cristo quelli, che rimanessero, non si ritrovarono se non undici persone, le quali io vidi.

Più di trenta altre isole, nel contorno di San Giovanni, per la medesima causa sono distrutte e spopolate; e tutte faranno più di duemila leghe di terra, affatto vuote e deserte.

Delta gran Terraferma siamo certi, che i nostri Spagnoli, con le loro crudeltà e nefande operazioni, hanno spopolati e desoliti, e resi deserti, benchè già pieni di gente, più di dieci regni, maggiori di tutta Spagna, non contando Aragona e Portogallo; più paese due volto che non è da Siviglia a Gerusalemme, che sono più di duemila leghe.

Daremo per conto certo e reale, che, nei detti quarani'anni, per le tirannie e operazioni infernali dei cristiani, sono morti ingitastamente e tirannicamente più di dodici milioni di persone, uomini, donne e fanciulli: ed lo credo in verità, nè penso inganarmi, che passino i quindici milioni.

Dell'isola Spaniola (nella quale prima entrarono cristiani, dando principio alle immense stragi e distruzioni di queste genti, le quali primamente distrussero e disertarono) cominciarono i cristiani a levar le mogli e i figli agli Indiani per usar male di essi, e mangiar li frutti dei sudori e delle fatiche loro, non contentandosi di quello che gl'Indiani davano spontaneamente, conforme alla facoltà di ciascuno, la quale è sempre poca; perchè non sogliono tenere più del bisogno ordinario, e che accumulano con poca fatica; e quello che basta per un mese a tre case, di dieci persone l'una, un cristiano se lo mangia e distrugge in un giorno. Cominciarono gli Indiani ad accorgersi, che quegli nomini non doveano essere venuti dal cielo. Ed alcuni ascondevano i viveri; altri le mogli e i figlioli, altri fuggivano ai monti, per allontanarsi da gente di così dura e terribile vicinanza. I cristiani davano loro guanciate , pugni, bastonate, mettendo le mani fino nei signori delle terre: e arrivarono a tanta temerità e sfacciataggine, che un capitan cristiano violò per forza la moglie al maggior re e signore di tutta l'isola.

Da questo fatto si mossero gl'Indiani a cercar di cacciare i cristiani. Diedero di piglio alle armi, le quali sono assai deboli,

Schiar, Vol. V.

poco atte ad offendere, e manco a difendere: perlochè tutte le guerre loro sono poco più cho giuochi di canne e di fanciulli.

I cristiani con cavalit a spade e hancie cominciano a far uccisioni e strane crudettà in quelli. Entravano nelle terre, ni laccivano fanciulli, ne vecchi, ni donne gravide, nè di parto, che non le sventrassero e lacerassero, come se assalassero taut agnelletti nelle horo mandre (1). Facevano scommesse a chi con una coltellata fendeva un uouno in due, o gli tagliava la testa d'un colpe: o gli discopriva le viseren. Pigliavano le creature dalle poppe delle madri per li piedi, e le sfracellavano con la testa nelle rupi. Altri le giutavano per la spalle nel fiuni; ridendosi e buriando; e mentre cadevano nell'aquo dicevano selli spada, innieme con le madri e con tutti quelli, cho si trovavano innanzi.

Facevano alcune forche così basse, che arrivassero quasi a terra coi piedi, e di tredici in tredici, a onore e riverenza del nostro redentore e dei dedici apostoli, mettendovi sotto legne e fuoco gli abbruciavano vivi.

Ad altri circondavano tutto il corpe di paglia secca, legandovcii dentro e attaccandovi il fuoco; e cosi gli abbruciavano. Ad altri, de trano tutti quelli che volevano pigliar vivi, tagliavano ambedue le mani; e gliele facevano portar attaccate, e dicevano: « Andate a portar le nuove a quelle genti, che sono fuggite nei monti».

I signori e la nobilià uccidevano per ordinario in questo modo. Paccvano graticole di legos osotenute da forchette, e ve il agrano sopra, e sotto mettevano fucco lento: onde pero a peco, dando strida disperate in quel tormenti, mandavano fuori Panime. I ovidi una volta, che avendo sopra le graticole ad abbreciarsi quattro o cinque principali (ed anche penso vi lesero due o tre paía di graticole dove abbreciavano attri) preché strillavano forte e davano fastidio o impedivano il sonno al capitano, comando il strangolassero: ed il bargello, che gil abbruciava, il quale era peggio che un boia, e so come si chiamava e conobbi anche i soni parenti in Svigila, non volsei fogarii: anai colle sue mani pose loro shavagli in bocca, perchi no si facessero sentire, e attizo il fucco finche si arrossiroso pian piano, com'egli voleva. lo vidi tutte le cose sopraddette el attre infinite.

<sup>(1)</sup> Il governatore della terraferma era Pedrarias.

E pecché tatta la gente che poteva fuggire, si serrava nelle montagne e ascendera nelle rupi, fuggendo da uomini tanto spogli d'unanità, così empi e feroci bestie, estirpatori e capitali, enenciei di tutto il guenere unano, avvezzatono ed ammestra-rono alcuni cani da porci ferocissimi, che vedendo un Indiano, in un credo la fecevana in pezzi: e più volentieri l'assaltavano e se lo mangiavano, che se fosse stato un porco. Questi canti fecero stranie e beccario grandi.

E perchè alcune volte, se ben rare e poche, gl'indiani ammazzavano alcuni cristiani con giusta ragione, fecero legge fra loro, che, per un cristiano che gl'indiani ammazzassero, i cristiani dovessero ammazzar cento Indiani.

Vi erano nella Spaniola cinque regai principali molto grandi, e cinque re potentissimi, ai quali obbedivano quasi tutti gilaltri signori, che erano innumerabili se ben alcuni signori di certe provincie separate non riconsocerano alcuno di qualiti per saperiore. Unu regno si chiamava Maguà, con l'utilma sillaba acuta, che vodi dire il regno della pianara; è una delle più segnalate e meravigliore cose del mondo; perchè continua ottutale leghe dal mare d'ostro a quello di tramontana. È largo cinque leghe, e fino otte e dieci: ed ha montagne altissime dall'una e dall'altra parte.

Entrano in esso più di trentamila fiumi e rivoli, fra li quali ve ne sono dodici cosi grandi cosu l'Ebro; il Duro e Guadal-chevir. E tutti i fiumi che vengono da quella montagna, ch' è posta al ponente, che sono veriti o venticinquenila, sono ricchissimi d'oro. Nella qual montagna o montagne sì contiene la provincia di Cibno, donde si denominano le miniere di Cibno, dalle quali esce quell'oro segualato e superior di caratti, che di qua è in gran famsa.

Il re e signor di questo regno si chiamava Guariones; e aveva per vassalli signori cosi grandi, che un solo d'essi metteva in-sieme sedicimila uomini da guerra per servir a Guariones; e io ne conobbi lacinai, Questo Guariones era molto docile e virtuoso, e naturalmente pacifico e devoto ai re di Castiglia. E la sua gente per ordine di liuj, idiede alquanti anni, per cisacuma persona che aveva casa, un sonaglio pieno d'oro; e dipoi, non potendo empirlo, ho tagliarono per mezo, e diede piena quella medi: perchè gl'Indianl avevano poca o nissuna industria di raccoglier o cavar l'oro delle minicre.

Diceva, e si offriva questo principe di servir al re di Castiglia, col fargii coltivar tanto opese, che arrivarse da di Stabella,
che fu la prima ablazione di cristiani, fino alla città di San
Domingo, che sono buone cinquanta leghe: acciocche non gii
dimandassero oro; perche diceva, e con verità, che i cuo di usassili
non lo saperano raecogliere. La coltura chiegli cieva di rassili
io so che poteva faria, o ben allegramente; che al re varierbe cisscun mano più milioni di sendi, cel anco sarebbe statu
causa questa coltura, che in quest'isola vi sariano al presente
mi di cinoquanta città, crandi como Siviglia.

Il pagamento che diedero a questo re e signore così buson e grande, fu il disonorario, un capitan mal cristiano violandogli la moglie. Egli che poteva aspettar tempo, o metter insimen la sua gente per vendicarsi, determino partirsi solo con la sua persona, o nascondersi, o morir esule dal suo regno, e dal suo Stato, in una provincia, che si chiamava dei Ciguay, dove era un gran signore suo vassallo.

Dappoichò i cristiani s'aecorsero ch'egli mancava, non poble egli nascondersi da loro. Vanno, e fanno guerra a quel signoro che lo teneva; dove fecero grandi ammazzamenti, fin tanto che lo trovarono e presero; e preso lo misero in una navo con catene e coppi, per condurio in Castiglia; la quales i spredette pracre, e insieme con esso annegorno molti cristiani e gran quantità d'oro; e fra il resto si perdè il grano grande come una focaccia e pesava tremilisacicento seudi, perchè volse iddio far vendetta di cost eradi inivistitie.

L'altro regno si chiamava del Marien, dove ora è il porto. Reale, a capo della pianura verso settentrione, più grande che il Portogallo, o certamente molto più felice e degno d'essere popolate; e che ha molte e grandi montagne e miniere ricche d'oro e di rame; il regno del quale si chiamava Gancanagari, con l'ultima lettera acuta: sotto di cui vi erano molti e molto grandi sianori. delli quali in or vidi e conobbi molti.

Al costui paese andò prima a fermansi l'almirante vecchio (1) che discoperso l'Indie: il quale, quando discopri l'isola, fu accolto la prima volta dal detto Guacanagari con tanta umanità e carità, insieme con tutti i cristiani che andavano con lui, cd ebbe così soave e grazioso ricevimento e soccorso e indirizzo, essendosi ivi perduta anche la navo nella quale andava l'almi-

<sup>(1)</sup> A distinzione di don Diego Colombo, figlio di Cristoforo.

rante, che nella sua stessa patria e da suoi medessini padri non avrebbe pottud riceveròn migliore. Questo i so per relazione e parole del medesimo almirante. Mori questo re fuggendo dalle uccisioni e crudellà dei cristani, distrutto e privo del soo Stato, ramingo per le montagne. Tutti gli altri signori suoi sudditi moririono nella tirrannia e servità, che di stoto si dirà.

Il terzo regno e dominio fu la Magunaa, paese parimente maratylicso, sanissimo e fertilissimo; dove ora si fi li miglior aucchero di quell'isola. Il suo re si chiamò Caonabò, che in forze o estato e gravità e ceremonie trapassò tutti gii altri. Presero questo re con grand'accorlezza e malizia, standosene egli sicuro in casa; lo misero in un naviglio per condurlo in Casiglia; e stando nel porto sei navi per partirsi, volse mostrar Iddio, che quella, insieme con l'altre, era una grande iniquità ed ingiustizia; e mando quella notte tal fortuna di mare, che affondo tutti vascelli; ed affogò tutti cristiani che erano in essi; dove morl il detto Caonabò carico di estene e di cepoi.

Avea questo signore tre o quattro fratelli molto valoresi e forti come lui: i quali, veduta la prigionia coli ngigusta del loro fratello e signore, e le distruzioni ed uccisioni, che i cristiani facevano negli altri regni, particolarmente dipoi che seppero che il re fratello e morto, si misero i narni per assaliar i cristiani e vendicarsi. Vanno i cristiani contra di loro con alcuni a cavallo, ch'è la più perniciosa arma che possa essere fra g'Indiani; e fanno tante stragi ed uccisioni, che desolano e spopolano la metà di tutto quel regno.

Il quarto regno si chiamò di Xaragua, ed era come il midollo o la come la Corte di uttat quell'isola. Eccedera tutti gli altri nella favella più ornata, nella politerza e creanza meglio ordinata e ben composta, nella moltitudine e generosità della nobilità; perchè vi crano molti signori e nobili in gran numero; e nella attiliatura e bellezza di tutta ja gente.

Il re e signore d'esso si chiamava Behechio, e aveva una sorella che si cluiamava Anaconoa. Questi due fratelli fecero di grandi servigi ai re di Castiglia ed immensi beneficii ai cristiani, liberandoli da molti pericoli di morte: e morto Behechio, restò signora del regno Anacona.

Quivi arrivò una volta il governatore dell'isola con sessanta soldati a cavallo e più di trecento fanti: chè solamente quelli a cavallo erano bastanti per distruggere tutta l'isola e la terraferma; e s'adunarono più di trecento signori, chiamati ed assicurati da lui: dei quali egli con inganno fece mettere i principali in una casa di paglia, e dar fuoco, dove abbruciarono vivi.

Tutti gli altri insieme con infinita gente misero a fi di spada ea punta di lancia. E per nonera la signora Anacona, l'impiccarono. E accadera, che alcuni cristiani o per pictà o per avariza pigliavano alcuni fanciali per e salvarii, poemodoli i groppa de'cavalli, e veniva un altro Spagnolo per di dietro, e li trapassava con la Inacia: un altro, se il fanciallo er ani terra, gli tagliava le gambe con la spada. Alcuni che poterono fuggire da così imumana carnifician, passavono ad una piccola isola lontana di là otto leghe nel mare; e il detto governatore ti condannò tutti ad essere schiavi, perchè erano fuggiri dal mocali da essere schiavi, perchè erano fuggiri dal mocali da essere schiavi, perchè erano fuggiri dal maccio di sono di condannò tutti ad essere schiavi, perchè erano fuggiri dal maccio.

Il quinto regno si chianava lliquei; e lo signoreggiava una regina vecchia, che si chiamò Higuanama. Costei impiccarono, ed io vidi abbruciar vive, lacerare e torturare con diverse e nuove maniere di tormenti, infinite persone, e tutti quelli che presero vivi.

E perchè sono tanti i particolari, che in questi ammazzamenti e distruzioni di quelle genti sono avvenuti, che non potrebbero capire in langa scrittura, e per molto ch'io ne dicessi, non ne potrei esprimere di mille parti una, io voglio solo circa le guerre predette concludere, col dire e affermare avanti Iddio e in mia coscienas, che gl'indiani non diciero più causa; ne obbero più colpa, perchè fossero loro fatte tutte le ingiustizie e le malvagità dette e l'altre che tralascio e potrei dire, di quello potrebbe dare o avere un coavento di buoni e ben regolati religiosi, perchè dovessero essere rubati e uceis; q quello che sopravanzassero alla morte, esser posti in perpetua cattività e serviti da schiavi.

E di più attesto, che per tutto lo spazio del tempo, che le moltitudni del popoli di quell'isola furcou occise e distrutte, per quanto io possa credere e congetturare, non commisero contra i reristiani pur un solo peccato mortale, che dagli uomini meritasse essere essigato. E quelli che a Dio solo sono riservati, come desiderii di vendetta, l'odio e il rancore che potevano avere contra tanto capitali memici, come furono a loro i cristiani, questi cred io cadessero in ben poche persone degl' indiani. Ed erano poco più impetuosi e rigorosi, per la nudta esperienza che ho di loro, che fanciulli o giovanetti da dieci o dedici anni.

E so di certa ed infallibile scienza, che gl'Indiani ebbero scm-

pro giustissima guerra contra i cristiani; e i cristiani mai non ne ebbero alcuna che fosse giusta contra gli Indiani; anzi furono tutte diaboliche ed ingiustissime, e molto più di quello che dir si possa d'alcun tiranno del mondo; e l'istesse affermo di quante n'hanno fatto in tutte le Indie.

Finite le guerre e con esse le uccisioni, divisero fra loro tutti gii nomini, restando per ordinario i gioavanti, le donne ed i faneinili, dandone ad uno trento, ad un altro quaranta, ad un altro conto e ducento; secondo che ciascano era in grazia al tiranno maggiore, che chiamarano governatore. E così compartiti, il davano a ciascun cristiano sotto pretesto che dovesse ammaestrarli nella fede cattolica: ondo cotesti, commenente ilidoi e uomini crudeli, avarissimi e viziosi, eccoveli fatti parocchiani dell'amini comparati.

La cura e pensiero che n'ebbero fu il mandar gli uonsiti alle miniere a carar oro, ch'è una fatica intollerable; e le donne nello stanze, cioè capanne per cavar e coltivare il terreno; fatica da nomini molto forti e robusti. Non davano da unaggiare agli uni n'e all'altre, se non erbe, e cose senza sostanza. Si seccava il latte nelle manumelle alle donne di parto; e così morieroni in poco tempo tutte le creature.

E perché i mariti stavano separati senza vedere mai le mogli, mancò fra loro la generazione; essi morirono nelle miniere di fatica e di fame; esse nelle stanze o capanne per la medesima causa. Ed a questo modo si distrusse tanta e tale moltitudina di popolo di quell'isola, e così potrebbero essersi distrutte tutte quelle del mondo.

È impossibile riferire le some onde li caricavano, di tro e quattro arrobe, facendoli camninare cento e ducento leghe. E i medesimi cristinni si facevano portare dagli Indiani in hamacas, che sono come reli; perché sempre si servinono di loro come di bestie da soma. Avevano piagho nelle spalle e nella staffiliate, le bastonate, le guaneitae, i pugni, le maledizioni e staffiliate, le bastonate, le guaneitae, i pugni, le maledizioni cavano, in verità non si potrebbe in molto tempo, nè in molta cavano, in verità non si potrebbe in molto tempo, nè in molta carta; e sarebbe cosa da fai tsupire gil nomini.

E si noti che quest'isole e terre si cominciarono a sperperare da che vi si seppe morta la regina Isabella, che fu l'anno 4304; perché fino a quel tempo erano state distrutte solamente alcune provincie con ingiuste guerre, ma non del tutto; e queste per lo più e quasi tutte si tenuero occulte alla regina; perchè la regina, che Dio abbia in gloria, avera grandissimo pensiero e maraviglioso zelo della salute e prosperità di quelle genti; come sappiamo noi, che abbiamo visto con gli occhi nostri, e toccato con le nostre mani gli esempi-di ciò.

Si ha da notare în questo un'altra regola; che în tutte le porti dell'îndic, dove sono andat e passati i cristiani, sempre mai fecero contra gli Indiani tutte le uccisioni sopradette, o usarono trianule e oppressioni abbominerolli contra quei popoli innocenti : e aggiungevano molte più e maggiori e più nuove unaniere di torneanti : e sempre mai furnono più crudeli: perchi liddio il lasciava cader più di lancio, e precipitarsi in reprobosenso.

Questa è la storia di tutte le altre isole, che il ridirla è una monotonia di strazii. Per esempio a Cuba, un prencipe e signore molto principale che aveva nome llatuev, il quale era passato dall'isola Spaniola a quella di Cuba con molta della sua gente per fuggire dalle calamità e dalle inumane azioni dei cristiani, avendo avuto intesa da alcuni Indiani, che i cristiani passavano ad essa, raccolse molta gente e le disse; « Già sapete come si ragiona che i cristiani ne vengono qua; e avete espe-· rienza come banno trattato i signori tale, tale, tale, e quelle « genti di Havti: l'istesso vengono a far qui. Sapete perchè lo « fanno ? » Risposero di no , se non perchè sono per natura crudeli e cattivi. « Non lo fanno » diss'egli « solo per questo ; « ma perchè banno un Dio, il quale adorano e amano molto, e per averlo da noi e adorarlo, studiano di soggiogarci, e ci · levano di vita ·. Egli aveva appresso di sè una cestella piena d'oro con gioie, e disse : « Vedete qui il Dio dei cristiani : fac-· ciamogli, se vi piace, greytos (cioè balli e danze); e forse « gli verremo in grazia : ed esso comanderà loro non ci face ciano male ».

Dissero tutti ad alla voce: «Sta bene, sta bene: ¡gli ballarono avanti, finche stanchi: poi dice il signor Hatupe; vol. « dete: sia come si voglia, se nol lo conserviamo, finalmente « ci banno da ammazzare per togliereclo: gettiamolo in que con « fiume». Tutti diedero voto che si facesse; e così lo gittarono in un erran fume ch'ivi era.

Questo principe e signore se n'andò sempre fuggendo dai cristiani da che arrivarono all'isola di Cuba, come quegli che li conosceva: e quando gli incontrava si difendeva: pur finalmente il presero; e solo perchè fuggiva da gente così iniqua e crudele, e si difendeva da quelli che lo volevano ammazzare ed opprimere con tutta la sua gente e generazione fino alla morte, l'abbruciarono vivo.

Essendo legato al palo, un frate francescano, santo nomo che era ivi, gli diesva alcune cose di Die o della nostra fede ch'egti mai più non avera udite, quanto potera bastare in quel poco di tempo che i carnefici gli concedevano; e che s'egti voleva credere ciò che gli dicera, se n'andrebbe al paradiso, dove gloria e riposo eterno: se no, egli sarebbe ito all'inferno, a perpettui tormenti e pene. Egli pensato un poco, dimandò al religioso se al ciclo andavano cristiani: il frate rispose di si; ma quelli ch'erano busni. Dise subbio il principe, senza più pensari, ch'egli non voleva andar ià, ma all'inferno, per non star doro fossero essi, e per non vedere gente così crudele. Questa è la fama e l'nonre che ha squistato iddio e la nostra fede, coi mezzo del cristiani che sono andati nell'indic.—

D'altri paesi vien raccontando somiglianti rovine: i governatori o tiranni non nomina, ma il consiglio delle Indie li conosceva senza fallo. E prosegue:

- In tre o quattro mesi, me presente, morirono di fame, per essere stati condotti alle miniere i loro padri e le madri, più di settemila fanciulli. Altre cose io vidi snaventevoli.

Quei ladroni, che da lui erano mandati, quando determinavano d'andra a svaligira eluma terra, della quale avevano notifia che avesse oro, standoene gli Indiani nelle terre e case loro sicuri, andavano i tristi Spagnoli assasini in tempo di notte lontano mezza lega dalla terra, ed ivi a mezzanotte fra loro pobblicavano e leggerano la detta intimazione (1), diemodi - Principi, e indiani del luogo di que-sta terraferma, vi facciano sapere che vi è un Dio, un papa e- un re di Castiglia, che è signore di questi paesi: venite subito a dargli obbedienza, altrimenti sappiate, che vi fareno e querra, uccideremo e metteremo in ischiavità, ecc. e Eveno l'alba, standosene gli innocenti a dornire, con le loro mogii e figiloii, assaltavano la terra, mettendo fioco alle case, che comunemente erand di paglia; e abbruciavano vivi i fancultii e donne e moti altri, prima che si svegliassero; ammazzavano quelli.

<sup>(1)</sup> Quella che noi riferimmo nel Racconto Vol. XIII. pag. 417.

che volevano; e quelli che pigliavano vivi, gli ammazzavano poi con tormenti, perchè scoprissero altre terre che avessero oro più di quello che ivi trovavano; gli altri che restavano i imettevano in ferri per ischiavi. Poi, estinto ch'era o aquetato il fuoco, se n'andavano a cercar l'oro ch'era nelle case.

Egli mandava alcuni Spagnoli a for entrute in altre provincie, che è un andare ad assassinar gli Indiani; e lasciava che gli assassini coducessero via quanti indiani volvenno dalle terre pacifiche che loro servivano; il mettevano in catene, acciocchè non lasciassero le some di tre arrobe, che mettevano loro addosso. E occorse alcuna volta fra molte che ciò fere, che di quattromila Indiani son ne ritornarono vivi sei alle case loro, perchè il iasciavano morti per le strade.

E quando alcuni si stancavano e si rompovano i piedi pei gran pesi, e s'ammalavano per fame, fatica e debolezza, per non sciegierii dalle catene tagliavano loro il capo per il collare, e così cadeva la testa da una parte ed il tronco dall'altra. Si consideri che sentimento era degli altri!

Una volta, perché volte far una nova ripartitione degli Indiani perché gliene venne voglia, e ance dicono le facesse per toglier gli Indiani a quelli, a 'quali nou voleva bene e darii a chi gli piaceva, fu causa che gli Indiani Isaciassero di far una semina: e perché non vi lu pane, i cristiani lolsero agli Indiani quanto mai avevano per mantener sè e i figlioli; per la qual cosa morirono dalla fame più di venti o trentamili anime: e occorse che tal donna ammazzò il proprio figliolo per mangiarselo per fame.

Nella Naova Spagna fra l'altre uccisioni fecero questa in una città di più di trentanalia abitania chiamasa Sciolula; che nesendo tutti i signori della terra e del suo contorno, e prima tutti i sacerdoti, con il ascerdoti maggiore incontro ai cristiani processionalmente, e con gran sommissione e riverenza, e conducandoli in mezzo di irone ad alloggiar nella città, alle case di alloggio del principe o dei signori principali d'essa; determianzono gli Spagnoli di far ivi un macello, o come essi dicono, un castigo, per seminar il terrore e la bravara loro in tutti gil angoli di quei paesi; perchè in tutte le terre ove gli Spagnoli sono entrati, questo è stato sempre il loro proposito; cicò di far una crudele e segnalata carsificina, per farsi spaventosi a quelle peccorle mansuete.

Onde per quesio effetto prima mandarono a chiamare tutti i signori ed i nobili della città, ed itutti i luoghi ad essi soggotti, insieme con il signore principale, e quando essi venivano ed entravano a parlar al capitano degli Spagnoli, subito erano presi, senza che alcuno se ne accorgesso, il quale poiesse portarne le nuove.

Averano dimandato cinque o sei mila Indiani per far portare loro some: vennero tutti inmediciac; el essi gii mettono nel cortile delle case. Il veder questi Indiani, quando s'apparecchiano per portar le some degli Spagnoti, è cosa di compassione, percibè veagono con le carni ignude, coporti solamente, le vergogne e con a lecune reticelle su le spalle col loro povero mangiare; si mettono tutti a sedere su le calcagna, come tanti ageelli manseculismini.

Essendo tutti ridotti e adunati insieme nel cortile, con altri che ivi si trovavano, si mettono alle porte del cortile alcuni Spagnoli armati a custodirii, e tutti gli altri cacciano a mani le spade, e con spade e lancie trucidano tutte quelle pecorelle, che nepomer non se ne poté salvare.

Di la a due o tre giorni uscivano molti Indiani vivi, pieni di sangue, i quali si erano mascesti, e salvati sotto i corpi morti (tanti essi erano) e andavano piangendo incontro agli Spagnoli, dimandando per misericordia non gli uccidessero: dei quali non ebbero misericordia nel compassione aleuna; anzi man mano ebo uscivano gli tagliavano a pezzi.

Tntti i signori che tenevano legati, i quali erano più di cento, comandò il capitano fossero abbruciati ed impalati vivi e fitti i pali in terra.

Perchè il regno di lucatan non ha ora, che se ne avesse gli avrebbe consusuali nelle miniere per casavio, percò per dar avrebbe consusuali nelle miniere per casavio, percò per dar oro del corpi, e dell'anime di quelli per li quali Gesà Cristo in mort, face schiavi indifferentemente tutti quelli chegli non ammazzav; e spediva molti vascelli, che venivano alla fama degli di persono vendute per vino, olta persono vendute per vino, olta persono vendute per vino, olta fina degli colta persono vendute per vino, olta di care di care di silvatione o per colta di ci avratio e parre loro.

Dava una donzella ad elezione fra cinquanta o cento, la più bella dell'altre; a ciascuno quella che scegifesse, per una arroba di vino o d'olio o d'aceto, o per un porco; e per altrettanto un fanciullo ben disposto, scelto fra ducento o trecento. E fu dato talora un fanciullo, che pareva figliolo di principe per un formaggio: e cento persone per un cavallo.

Andavano i tristi Spagoli con cara feroci ecrende e dando la excela aglifidani danne e uomini; una Indina informa vedendo non poleva fuggire che i coni non la shranasvero, come obstranavano gli altri, lobe una corda e s'attaccò du un piede una suo fanciullino d'un anno, e s'impico àd un trave; una non de coal presta, che non arrivassero i cani, e anombrassero il fanciullo; se ben prima che finisse di morire un frate lo batezzò.

Quando uscivano gli Spagnoli di quel regno, uno di loro disse ad un figliolo d'un signore di certa terra provincia, che se se nadasse con lui; rispose il fanciallo, che non voleva lusciare il suo paese; replicò lo Spagnolo: viventene meco, altrimenti oli taglierò le orecchie». Risponde il putto che non voleva. Quegli caccia mano ad un pagnale, e gli spica un orecchia e pol l'altra; e dicendo il putto che non voleva lasciari il suo paese, gli taglia le nazieri ridendo, como se gli desse solo un pizziotto. Questo uomo perduto si lodò e vantò senza vergogna avanti un venerabile religioso, dicendo che s'affaticava quanto poteva per ingravidar molte Indiane; perchè vendendole gravide per ischiave, gliede pagassero meglischiave, gliede pagassero meglischia pagassero megliede pagassero meglischia pagassero meglischia pagassero megliede pagassero meglischia pagassero megliede pagasero megliede pagassero megliede pagassero megliede pagassero megl

In questo regue, o fosse una provincia della Nuora Spagna, andando uno Spagnolo co' suoi cani a caccia di selvaggine o di conigli, non trovando un giorno da cacciare, gli parve che i cani a resesero fame: ed egli toglie un findicilletto a sua madre, e con un pugnian gli Inglia a pezzi le breccia e le gambe, dando a ciascun cane la sua parte; e dopo ch' ebbero mangisti quei pezzi, getta in terra a tutti insiemen il corpicello:

Questa è verità certa, che mai non conducono vascello carico d'Indiani rabati ed assassinati, che non ne gettino morti in mare la terza parte di quelli che imbarcano, oltre quelli che ammazzano nelle loro terre nel volerli prendere.

La causa è, perchè avendo bisogno di molta gente per conseguire il loro fine di cavar più danaro per più schiavi, e non portando vettovaglia nè aqua, se non poca, per non svantaggiar i liranni ches i chiamaron armadori, non ne hanno abbastanza che per pochi più che per gli Spagnoli, che vanno nel vascollo per depredare; e così manca per quei miseri, onde se ne moiono di fame e sate, e il riendo è gettarit in marce. E in verità un di loro ml disse, che dall' isola delle Lucaic, dove furono fatte grandissime stragi di questa sorte, fino alla Spaniola, che vi sono essenato o settanta leghe, vi sarebbe andato un vascello senza bussola e senza carta da navigare, reggendosi solamente per la traccia degli Indiani che restavauo nel mare, gettati morti dai vascelli.

Quando poi li sbarcano nell'isola dove li conducono a vendere, è cosa da spezzar il cnore di chiunque abbia in sò scintilla di pietà, il vedere ignudi e famelici fanciulli, vecchi, uomini, donne, che cadono svenendo per fame.

Poscia come tanti agrelli li separano, i podri dai figlioli, le mogli dai marti, ficendo branchi di loro di dicei e veni persone, e gettano la sorte sopra di essi acciacchi abbiano le loro parti gli sciagnrati armadori, che sono quelli che mettono una quota di danaro per far l'armata di due o tre vascedii, e i ti-ranni assassini, che vanno a prenderii e depredarii nelle loro case. E quando cade la sorte sopra un branco dove sia qualche vecchio o infermo, il tiranno a cui tocca dice: : Data questo vecchio al diavolo; a che me lo date? perche io lo sepelii- sca? quasto infermo a che vorrei io condurlo? per medicarlo? · Vedasi qui che conto fanno gli Spognoli degl'indiani; ce sadempiano al precetto divino dell'amor del prossimo, dal quale pende la legge e i profesi.

La tirannia che esercitano gli Spagnoli contro gl'Indiani per cavare o pescar le perle, è una delle cose crudeli e reprovate che siano nel mondo. Non vi é sopra la terra vita così infernale e disperata che se le possa comparare, benché quella del cavar l'oro nelle miniere sia gravissima e pessima.

Li mettono nel mare, tre, quattro o cinque braccia al fondo, dalla mattina fino al tramonto. Stamo sempre nuottando a cercare l'ostriche, dove si generano le perle. Vengono di sopra con alcune reticelle piene d'esse a respirare, dove vi è un boia spagnolo in una barchetta, e se badano per riposarsi, ii percuole coi pugni: e pigliandoli pei capelli, li butta nell'aqua, perchè tornino a pescare.

Il mangiar lore è di pesce e del pesce che hanno le perle, e pan cazabi e qualche poco di mais, che sono le sorti di pane di quel paese, l'uno di ben poca sostanza, l'altro molto difficile a farsi, dei quali non si saziano mai. I letti per la notte, è mettetti in un ceppo sopra la terra, acciocchè nou fuggano. Molte volte si gettano in mare alla loro pescagione o esercizio delle perle e mai più non tornano sopra, perchè li tiburrioni e i marassi, hestie marine crudelissime che inghiottiscono un uomo intiero; gli ammazzano e se li mangiano . . . . .

In questa insopportabile faties, o per dir megilo escerciao dell'inferano, finiziono di distruggere tatti g'l'Indiani delle Lazcia, che vi erano al tempo che gli Spagnoli si diedero a questi guadagni; e cisacono valera cinquanta e cento sendi e il vendevano pubblicamente, benché fosse stato prolibito dai magistrati medesimi, per essere i Lucai gran auotatori. Hanno fatto morire ancora ivi molti altri senza numero d'altre provincio e d'altre porti.

Aggiungerò un'altra cosa, che dal principio fino al presento ggi Spagnoli non hanno avuto più pensiero di procurare che la fode di Gesà Cristo fosse predicata a quelle geati, che se fossero cani o altre bestie; anni hanno impedito con principal propesito i religiolo con molte affizioni e persecucioni, che non la predicassero, perchè pareva loro d'impedimento all'aquisto del-l'oro e delle ricchezar che lo toro inporte vogite si prometteno.

Ed oggidi in tutte le Indie non vi è più notizia di Dio, és si ad li ogno o di cielo o di terra, di quelco che era gia conta nani addietro fra quelle genti; eccetto nella Nuora Spagna, dove sono andati religiosi, che è un cantoncino molto piccolo delle Indie. E così tutti sono periti e periscono senza fede e senza sacramenti.

Nel Supplice schiero indiano che lo stesso Las Casas compose per commissione del R. Consiglio delle Indie, fra altre cose dice: Altri, dopo aver fatto le cradelle i ngiaste guerre o ripartitutti i luoghi degl'Indiani fra loro (ch'è quello di che sempre si arrabbiano), la prima delle tirannia ed iniquità che esercitavano era questa. Dievano alli cossichi e signori del luoghi: «M'avete da dare per tributo tante pisatrelle o marche d'oro, ogni sessionata o settanta o ottanta giorni e ciò, o fosse terra da oro, o no. Rispondevano i cassichi: «Vi daremo quello che avremo e portavano tutto quello che dal popolo poteano estrarre. Diecevano gli Spagnoli: «Siete tanti cani, e na avete da dare l'oro che dimandiamo, se no vi abbracieremo». Rispondevano gli sfortunati: «Non ne abbiamo piò, perchè non si coglie oro in «questa terra». Per questo di davano diecento basionate.

Pacendo inoltre grandi minaccie, instignololi incostro i fieri cani, o protestando di abbrociari, li costrigogeno a dar, ogni sessanta, settanta o ottanta giorni, cinquanta o sessanta schiavi. Ritoranva il cassico al lungo o lunghi, s'era signore di molti, tutto spurrito, e da chi aveva due figli ne pigliava mo, da chi tre figlie, due, e tutti quelli chi erano orfani, ne à verano chi facesse per loro; e compito il numero, ne già del più brutti od indisposti, ma del più seelli come comandavano, di tale statura, como lo Spagnolo avea dato per misura una bacchetta, gileli consognava diendo: » Ecco Il tributo degli schiavi .

Chi potrà raccontare o descrivere le grida e i pianti dei miseri padri e madri per il luogo, vedendosi condur via i proprii figli, e dove sapevano ch'erano per vivere poco l' Comandava lo Spagnolo al cassico, dicossa ggl'Indiani che, quando gli menssero ad esaminare per bollarti, confossassero ch'erano schiavi e figli di schlavi, e che in tante fiere o mercati erano stati venduti e comprati; se altrimenti avessero, fatto, gli avrebbero abbruciati.

Il cassico per paura aveva cura di questo, e gl'Indiani d'ubbidiris, ancorche ĝi avessero da getarer in pezi, e nel giungere che facevan gl'Indiani, avvicinandosi per un tiro di pietra al luogo dove gli avevano di vasaniaror, cominicavano ad alarla voce dicendo: « lo sono schiavo, figlio di schiavo, e in tanti « mercati sono stato vendulo e comprato per ischiavo ». Dimandavagli l'uomo scellerato dell'esaminatore (perche rubava anche egli, e sapeva la malignisi con che questi innocenti erano così condotti e stragatini » Di dove sei tur » Rispondeva l'Indiano: « lo sono schiavo, figlio di schiavo ed in tanti mercati venduto « comprato per ischiavo ». Consideri votra il altera come erano stati ben istratti. Finalmente ceal scrivera il notaro, e con quest'esame e giustizia, con il ferro del rei biolavatisi, con il ferro del rei biolavatisi, con il

Vedevano gli officiali e governatori di sua maestà e sapevano tutte queste cautele infernali e frodi e n'erano loro medesimi i primi inventori, come quelli che v'avevano parte, e che più iniqua e crudelmente operavano ne l'uoghi che a se medesimi aplicavano, avendo autorità e licenza maggiore e manco cura dell'anime proprie.

E vi fu un governatore che in un colpo solo si giocò cinquecento Indiani, da doversi eleggero nel luogo ch'egli additava prendendoli per ischiavi; e questo si deve tenere per evitache fra gl'indiani v'erano (dato che ne fossero alcuni) pochissiuni schiavi. Un altro governatore, o per dir meglio distruttore tiranno di uomini, stando nel Messico duccato leghe lontano dal sao governo, si giocava ducento, trecento, quattrocento schiavi, e mandando a comundare al tiranno che teneva colà per suo luogotenente, gli facera fretta acciò gli mandasse tante centinia di schiavi, perché n'aveva necessità, dovendo pagar denari che gli erano stati imprestati.

Questo medesimo seguendo nel suo dominio (perchè nè anche il re riconoceva, e state test'anni che mai fece intendere agl' Indiani che vi fosse altro re e signore del mondo se non lui, sin tanto che alcuni frati che vennero a quella provincia ne diedero notizia) radanava tre, quattro, cinquecento fanciulli e fanciulle presi dalle terre, i più disposti che in quelle trovava, e diceva ai marinari e mercanti che giungevano a quel porto dov'gil stava, e che reniano per questo traffico: « Secgliele « di queste donzelle e di questi putti; mirate come sono belli »; e il dava in iscambio di hoccali f'olio o di vino, o di porco d'altre cose di poco valore: e farono molti i vascelli che di questi agnelli caricavano: e accadde di darsi per una cavalla ottanta anime ragionevoli e cento per uno assai sciagurato cavallo. —

## Nº X. pag. 185.

## Le Piramidi messicane.

Fra quegli sciami di popoli che dal VII al XII secolo dell'éra nostra cumparrero successivamente sul terron messicano, se ne contano cinque, i Toltechi, I Sisimechi, gil Acolhui, i Tiascaltechi gil Attechi, i quali, a malgrado delle loro divisioni politiche, parlavano una stessa lingua, seguivano uno stesso culto, e costruivano edicicii piramidali, che risguardavano come altrettanti teccaliti, cioè case de' loro dèti. Questi edifizii, sebbene di diferentissime dimensioni, avvano tutti la medesima forma; piramidi a diversi ripinai, colle coste collocato nell'esatta directione del merdiano e del parallelo del sito. Il tecculii sorgera in mezzo ad un vasto ricinto quadrato, che può paragonari al aragbados de' Greci, chiudendo anche esso giardini, fontane, abitazioni sacerdosti, qualche volta anche arsenali d'armi, giocchò egoi casa di un dio messicano, come l'and'armi, giocchò egoi casa di un dio messicano, come l'an-

tico templo di Isal Herith, abbruciato da Abimilech, era un piazza forte. Un'ampia scalas conduce alla ciuna della piramide mozza, sulta cui piattaforma trovi una o due cappelle a guissi di tore, che rinchiudnon gli idoli colssali della divinità alla quale il teocalli era dedicato. Questa parte dell'edificio devu riguardarsi came la più essenziale; è il 1225, o pluttosto il exase del templi greci. Ivi i sacerdoti unantenevano il fuoco sacro; per la costruzione dell'edificio che noi abbiamo indicata, il sacrificatore poèva essere veduto da gran popolo nello stesso tempo. Da lontano scorgeri la processione dei teopizqui, che salvira odiscendeva la secal della piramide; l'interno dell'edificio serviva alla sepoltura dei re e dei principali messicani. È impossibile leggere le descrizioni che Erodoto e Diodoro Siculo ci lasciarono del tempio di Giore Belo, senza stupirel della somigilanza coi teocali di Anabane.

Quando i Messicani o Aztechi, una delle sette tribù degli Anahuatlaci (popolo della costa) giunsero nel 1190 nel paese equinoziale della Nuova Spagna vi trovarono già i monumenti piramidali di Teotihuacan, di Sciolula o Sciolollan e di Papantla, e li attribuirono ai Toltechi, nazione colta e potente, che abitava il Messico einquecento anni prima, usava la scrittura geroglifica, aveva un anno e una cronologia più esatta della più parte de' popoli dell' antico continente. Gli Aztechi non sapevano con certezza se altre tribù avessero abitato il paese d'Anahuac prima dei Toltechi; ma considerando queste case di dio di Teotihuacan e di Sciolollan come l'opera di quest'ultimo popolo, assegnavano ad esse la più remota antichità, di cui potessero aver idea; non sarebbe nulladimeno impossibile che fossero costruite prima dell'invasione de' Toltechi, vale a dire avanti il 648 dell'éra volgare. Nou meravigliamoci, se la storia di niun popolo americano comincia prima del VII secolo, e quella de' Toltechi sia incerta quanto quella de' Pelasghi e degli Ausonii. Il dottissimo signor Schlözer provò ad evidenza, che la storia del settentrione dell' Enropa non risale più in là che il X secolo; tempo, nel quale il pianoro messicano presentava già una coltura molto più avanzata che la Danimarca, la Svezia e la Russia.

Il teocalli del Messico era dedicato a Tezcatlipoca, prima divinità azteca dopo Teotl, che è l'essere supremo ed invisibile; e a Huitzilopochtii, dio della guerra; fu costruito dagli Aztechi

School Vol. V.

sopra il modello delle piramidi di Teotibuacan, solamente sei anni prima della venuta di Cristoforo Colombo.

Questa piramide mozza, chiamata da Cortes il tempio principule, avera alla base novantassette metri di larghezza, e prasso a chequantaquattro d'altezza. Non è moraviglia che un edificio di tali dimensioni potesse essere distrutto pechi nani dopo l'assecito di Messico, se anche in Egitto resta appena qualche vestigio delle enormi piramidi che est alavarano di nezzo alte aque del lago di Meride, e che Erodoto dice ornate di statue colossili; come spurvero in Etruria le piramidi di Porsena, la cui descrizione sa di favoloso, e delle quali quattro, giusta Varrone, averano più d'Ottattam metri d'altezza (1).

Ma se i conquistatori europei abbatterono i tecculti degli Aztechi, non riuscirono egualmente a distruggere i monumenti più antichi, che si attribuiscono alla nazione tolteca. Noi darcmo una succinta descrizione di questi monumenti, notevoli per forma e grandezza.

Il gruppo delle piramidi di Teotihuacan si trova nella valle di Messico, otto leghe al nord-est dalla capitale, in un piano che reca il nome di Micoatl, o di Strada dei Morti. Vi si osservano ancora due grandi piramidi (2) dedicate al Sale. (Tonathiuh) e alla luna (Meztli) e circondati da più centinaia di piccole piramidi, che formano delle strade esattamente dirette dal nord al sud , e dall'est all'ovest. Dei due grandi teocalli, uno ha cinquantacinque, l'altro quarantaquattro metri d'altezza perpendicolare; la base del primo ha duecentotto metri di lunghezza, donde risulta che il Tonatiuh Yztaqual, giusta le misure del signor Oteyza, fatte nel 1803, è più alto che il Micerino, cioè la terza delle tre grandi piramidi di Gize in Egitto, e che la lunghezza della sua base è presso a poco quella del Cefren, Le piccole piramidi che circondano le grandi case della luna e del Sole, di appena nove metri d'altezza, secondo la tradizione degli indigeni, servivano alla sepoltura dei capi delle tribii. Nei dintorni del Ceope e del Micerino in Egitto si distinguono altresi otto piccole piramidi, collocate con simmetria, parallelamente alle faccie delle grandi. I due teocalli di Teotihuacan avevano quattro principali piauerotti, ognun dei

<sup>(1)</sup> PLIN. XXVI. 19.

<sup>(2)</sup> Estaircissemens de M. Langues au voyage de Norden.

quali suddiviso in piecoli gradini, di cui si ravvisano tuttora gli sigipii. Il noro nuclo è di argilla, mista a piecole pietre, rivestita d'un muro compatto di tezontiti, o amigdaloide porsona. La quale contrusione ricorda una delle pinantiti egiziane di Sakara, che ha sei strati e che, secondo Pococke (1), è un anunasso di ciotoli e di snanto gallo, coperto fuori di pietre rozze. In ciona dei grandi fesculti messicani si trovavano due statue colossati del Sole e della luna, di pietra, ricoperte di lamine d'oro, le quali furnon portate via dal siodata di Cortes. Altorquando il vescovo Zumaraya, frate francescano, si pose a distruggere quanto avera relazione col culto, colo storia e colla antichità degli indigeni d'America, fece abbruciare altrest gli idoi del piano di Miscatt. E ancora vi si scoprono gli avanzi di una scala, costrutta di grandi pietre tagliate, la quale conduceva anticamente alla pintaforma del tecculli.

All'est del gruppo delle piramidi di Teotihuacan, discendendo dalle Cordigliere verso il golfo del Messico, in una densa foresta chiamata Tajin, s'innalza la piramide di Papantia, scoperta per caso treut'anni sono (2) da cacciatori spagnoli; poichè gl'Indiani amano tener nascosti ai bianchi tutto ciò che è oggetto di antica venerazione. Onesto teocalli, che cbbe sei e forse sette piani, ha forma più slanciata che tutti gli altri monumenti di tal natura: l'altezza di forse diciotto metri, mentre la lunghezza della base non è che di venticinque; per conseguenza quasi di metà più bassa che la piramide di Caio Cestio a Roma, la quale ha trentatrè metri di altezza. Questo piccolo edificio è tutto in pietre tagliate, di grandezza straordinaria e di taglio bellissimo e regolarissimo; tre scale conducono alla sua cima; il rivestimento di questi strati è ornato di scolture geroglifiche, e di piccole nicchie disposte con molta simuetria; il numero dello quali parrebbe alludere ai trecento diciotto segui semplici o composti dei giorni del Cempohualilhuiti o calendario civile dei Toltechi.

Il più grande, più antico e celebre di tutti i monumenti piramidali d'Anahuac è il teocalli di Sciolula, che oggi chuaussi La montagna manufuta (monte hecho a mano). Chi lo vote da lontano sarebbe infatti teutato di crederlo uua collina naturale coperta di vegetazione.

Il vasto piano della Puebla è separato dalla valle del Messico

<sup>(1)</sup> Voyage de Poocke, edit. di Neufshatel 1751, 1. I. pag. 147.

<sup>(2)</sup> Quest'opera e scritta nel 1813.

per mezzo della catena di montagne vulcaniche che si prolungano da Popocatepell verso filo Frio e il pieco di Telapon. Questa pianura fertile, ma senz'alberi, è ricea di memorie che interessano la storia americana, e comprende i capoluoghi delle tro repubbliche di Tlascala, di Hucvocingo e di Sciolula, che a malgrado delle loro discordie continue, resistevano al dispotismo ed allo spirito d'usurpasione dei re azterione dei rela-

La piccola città di Sciolula, che Cortes nelle sue lettree all'imperatore Carlo V, paragona alle più vaste e popolose della Spagna, conta oggi appena sedicimila abitanti. La piramide sta all'est della città sulla strada che conduce di là alla Puebla, ed è benissimo conservata dalla parte d'occidente. La pianura di Sciolula presenta quel carattere di noultid, che è propria di piant elevati duemila ducecato metri sopra l'Oceano; sul primo piano soorgi qualche piede d'agave e dei dragonicri; in lontananza soopri la cima necosa del vulcano di Orizaba, montagna colossiel di ciaquemila ducecnto quarantacipque metri d'elevaziono assoluta.

Il teocalli di Sciolula ha quattro piani; tutti d'una medesima altezza, e pare essere stato esattamente orizzontato secondo i quattro punti cardinali; ma come gli spigoli dei ripiani non sono abbastanza distinti, così è difficile riconoscere la primitiva direzione. Questo monumento piramidale ha base più estesa di tutti gli edificii dello stesso genere trovati nell'antico continente. Misurandolo accuratamente, io mi sono assicurato che la sua altezza perpendicolare è di cinquantaquattro metri, ma che ogni lato della sua base ha quattrocentonove metri di lunghezza. Torquemada assegnagli ottantasette, Betancourt sessantacinque, Clavigero settantun metri d'altezza. Bernal Diaz del Castillo, semplice soldato nella spedizione di Cortes, divertendosi a contare i gradini delle scale che conducono alla piattaforma dei teocalli, centoquattordici ne trovò nel grau tempio di Tenochtitlan; centodiciassette in quello di Tezcuco, e centoventi in quello di Sciolula. La base della piramide di Sciolula è due volte più grande che quella di Ceope, ma la sua altezza di pochissimo passa quella di Micerino. Confrontando le dimensioni della casa del Sole a Teotihuacan con quelle della piramide di Sciolula, si vede che il popolo, che costrusse questi monumenti ragguardevoli aveva intenzione di darvi la medesima altezza, ma con basi la cui lunghezza stesse come uno a due. Quanto alla proporzione fra la base e l'altezza, si trova differentissima nei diversi monumenti.

Nelle tre grandi piramidi di Gize, le altezne stanno alle basi come i a  $l_{i,j}$ i nella piramide di Papantia, carica di geroglifici, questa relazione è conse i a  $l_{i,j}$ i nella grande piramide di Teotchuacan, come i a 5,  $l_{i,j}$ ; nella grande piramide di Teotchuacan, come i a 5,  $l_{i,j}$ ; e in quella di Sciolula come i a 7,  $l_{i,j}$ , quell'ultimo monumento è di nantoni crudi (zamidil), alternati con istrati d'a rgilla. Certi Indiani di Sciolula m'assicurarono che l'interno della piramide è vuoto, ce che, al tempo del soggiorno di Cortes nella loro città, i loro antenati vi avevano nascosto gran numero di guerrieri per assalire inopinatenente gli Spagnoli; posinione reas poclisimo probabile dai materiali di cui il teocalii è costrutto e dal silenzio degli storici di quel tempo (1).

È impossibile però dubitare, che nell'interno di questa piramide, come in altri teocalli, non si trovino cavità considerevoli che servivano alla sepoltura degli indigeni, e che furono scoperte per una particolare circostanza. Da sette a otto anni fa venne cangiata la strada da Puebla a Messico: passava già al nord della piramide, ma per raddrizzarla fu traforato il primo ripiano, di modo che un ottavo restò isolato come una catasta di mattoni. Nel fare questo taglio fu trovata nell'interno della piramide una casa quadrata, costruita di pietre e sostenuta da travi di cipresso calvo (cupressus disticha), e dentrovi due cadaveri, idoli di basalte, e gran numero di vasi verniciati e artificiosamente dipinti. Non si ebbe cura di conservare questi oggetti, ma accertano di aver verificato diligentemente che questa casa, coperta di mattoni e di strati di argilla, non aveva veruna uscita. Supponendo che la piramide fosse costruita, non dai Toltechi primi abitatori di Sciolula, ma dai prigionieri che i Sciolulani avevano fatto sui popoli vicini, si potrebbe credere che questi cadaveri fossero d'alcuni sgraziati schiavi, fatti perire a bella posta nell'interno del teocalli. Noi abbiamo riconosciuto gli avanzi di questa casa sotterranea, ed abbiamo osservato una disposizione particolare dei mattoni, tendente a diminuire la pressione che il tetto dovrebbe provare. Poichè gl'indigeni non sapendo far le vôlte, collocavano mattoni larghissimi orizzontalmente, in modo che quei di sopra sporgessero dagli inferiori; dal che derivava un rialzo a gradini, che suppliva in qualche maniera alla centina gotica, e del quale furono pur trovate vestigia in molti edifizii egiziani. Sarebbe cosa interessante scavare una galleria a

<sup>(1)</sup> Cartas de Hernan Entez, Mexico 1770, pag. 69.

traverso del tocaliti di Sciolula, per casminarne l'interna costrurione, e fa merariglia che la smania di trovar teori nascosti non abbia già fatto questo tentativo. Durante il mio vlaggio al Pera, visitando le vaste ruine della città di Scimiò presso a Nanisco, entria nell'interno della famost l'ancea di Totedo, tomba d'un principe pernviano, nelle quale Garzia Gutierez di Toledo scoperse, nel traforare una galleria nel 1576, per più di cinque milioni di franchi in ore massiccio, come è provato da libri di conto conservati alla prefettora di Travillo.

Il gran teocalli di Sciolula, chiamato la montagna di mattoni non cotti (Ttalchihualtepee), aveva alla cima un altare dedicato a Quetzalcoatl, dio dell'aria. Questo dio (il cui nome significa serpente ricoperto di penne verdi, da coatl, serpente, e quetzalli, penna verde) è l'essere più misterieso della mitologia messicana; bianco e barbuto come il Bochica dei Muyscas; gran socerdote a Tula (Tollan), legislatore, capo d'una setta religiosa, che, come i Sonyasis e i Buddisti dell' India, s'imponeva le penitenze più erudeli : Introdusse il costume di tranungersi le labbra e le orecchie e di martoriarsi il resto del corpo colle spine di agave, o di cacto, introducendo delle canne nelle piaghe perchè il sangue ne sgorgasse in maggiore abbondanza. In un disegno messicano conservato nella Vaticana (1), vidi una figura che rappresenta Quetzalcoati, che cotta sua penitenza placa l'ira degli del, atlorchè, tremita e sessant'anni dopo la creazione del mondo (seguo la cronologia incertissima riferita dal padre Rios) infierì una gran carestia nella provincia di Culan: il santo si era ritirato presso di Tlazapuchicalco sul vulcano Catcitepeti (montagno che parla), dove a piè nudi camminò su foglie d'agave armate di punte. Ti parrebbe di vedere uno di quei Risci, eremiti del Gauge, di cui i Purana celebrano la pia austerità (2).

Il regno di Quetaleosil cra l'età d'oro dei popoli di Ambuac: tutti gli ainaini, gli uomini siessi vivvano in pace, la terra produceva senza cultura ricche messi: l'aris era ripiena d'una motitudine duccelli, che si aumiravano gel toro canto è per la bellezza delle loro penne; ma questo regno, somigliante a quello di Stutron, e la felicità del mondo, non ebbero lunga durata, polichè il grande spirito Tencatilpoca, Brana dei popoli d'Anahuse, offères a Quetzalosal una bevanda, che, rendem-

<sup>(1)</sup> Codex anonymus, nº 3738, f-l. 8,

<sup>(2)</sup> Senerces, Ueber Sprache und Weisheit der Indier, pag. 132.

solo immortale, gli inspirò il gusto dei viaggi, e soprattuto un decisierio irresibilite di visitare un pacse lontano, che la tradicione chiama Tiapallau (1). L'analogia di questo nome con quello di Huchnetiapallan, patria del Toltechi, non parrelba essere accidentale: ma come concepiro che quell'ouco bianco, saccrotto di Tula, siasi diretto, come vedremo fra poco, al sud-est verso il pino di Sciolula, e di ha alle coste orientali del Messico per giungere a questo pacse setlentrionale donde i suoi antenati erane usciti nel 396 della nostr'era ?

Quetazieati, attraversando il territorio di Sololub, cedette talle istanze degli dibitori, che gli offerero il gioreno: rimave vent'ami fra loro, insegnando a fondere i metalli, ordino i gran digimi di ciotanta giorai, e regolo le intercalizzioni dell'amo tolteco, ecortò gli uomini alla pace; non volle si facessero altre offeret alla divistifa facerbi le primizie delle biode. Da Sciolula Quetazioni dell'amo spare dopo fatto annuaiza esi Sciolulari (Choldiceatife) che ri tornerebbe fra qualche tempo per governarii di nuovo e rinnovare il loro be ue sesere.

I discendenti di questo santo lo sgraziato Monteznma credette ravvisare nei compagni d'armi di Cortes. «Soppiamo dai no-« stri libri » dice egli nel suo primo abboccamento col generale spagnolo « che io e tutti quelli che abitano questo paese non « siamo indigeni, ma venuti da lontano; sappiamo pure che il e capo che condusse i nostri antenati ritornò per qualche tempo « nella patria primitiva, e che ritornò qui per cercare quelli che « vi si erano stabiliti: li trovò congiunti con donne di guesta « terra e con una figliolanza numerosa e vivente in città costruite « da essi : i nostri non vollero ubbidire al loro antico signore « ed egli se ne parti solo. Credemmo sempre che i suoi discen-« denti ritornerebbero un giorno a prendere possesso di questo a paese. Siccome voi venite da quella parte ove nasce il Sole, e · mi assicurate che ci conoscete già da lungo tempo, io non · posso dubitare che il re che vi spedisce non sia nostro naturale « signore. » (2)

Dura anche oggi fra gli Indiani di Sciolula un'altra notevolissima tradizione, secondo la quale la gran piramide non sarebbe stata destinata in origine al culto di Ouetzalcoatl. Dopo

<sup>(1)</sup> CLANIERRO, Storia di Messien, 1. II. pag. 12.

<sup>· (2)</sup> Prima lețtera di Cortes S. XXI e XXIX.

il mio ritorne in Europa, esaminando a Roma i manoscritti messicani della biblioteca del Vaticano, vidi che la medesima tradizione trovasi in un manoscritto di Pedro de los Rios domenieano, che nel 4566 copiò sul sito quante pitture geroglifiche potè procurarsi. « Prima della grande inondazione (apachihuiliztli) avvenuta 4008 anni dopo la creazione del mondo, il paese di « Anahuac era abitato da giganti (Tzocuillixeque) e quelli che a non perirono, furono trasformati in pesci, ad eccezione di « sette che si salvarono in caverne. Scomparse le aque, uno di « questi giganti, Xelhua, soprannominato l'architetto, andò a · Sciolollan, dove in memoria della montagna Tlaloc, che aveva servito d'asilo a lui e a sette suoi fratelli, costrusse una col-· lina artificiale in forma di piramide, facendo fabbricare i mat-« toni nella provincia di Tlamanalco al piede della Sierra di · Cocotl, e per trasportarli a Sciolula dispose una fila d'uomini « che se li passavano di mano in mano. Gli dĉi gnardando con « dispetto quest' edifizio, la cui cima doveva toccar le nuvole, · irritati scagliarono fuoco sulla piramide, che colpendo molti · lavoratori . impedi che la costruzione fosse proseguita, e fu in · appresso consacrata a Quetzalcoatl dio dell'aria. »

Quest'istoria ricorda antiche tradizioni dell'Oriente, che gli Elnei raccolsero nei loro libri santi. Al tempo di Cortes, i Sciolulani conservarano una pietra, che ravvotta in un globo di fuoce ora caduta dalle aubi sulla cina della piramide, il quale aerolito avven la forma d'un rospo. Il padre Rios, per comprovare l'antichità di questa favola di Xellua, osserva che era compressi nua cantica che gli Sicolulati intuouvano nelle loro feste, danzando intorno al teocalli, e che cominciava colle parole Tulanion hululaez, le quali non sono di nessuna lingua oggi parlata nel Miessico. In tutte le parti del globo, sul giogo delle Cordigliere come all'isola di Samotracia nell'Egeo, nei riti religiosi si sono conservati frammenti di lingue primitivi si

La piatzforma della piramide di Sciolula, la quattronila duecenton metri quadrati: vi si gode un ungaifico prospetto del Popocatepett, l'Iztaccihuatl, il pieco di Orizaba, c la sierra di Tiascala, celebre pei temporali che si formano intorno alla sua ciuna: si vedono ad un tempo tre montagne più alte che il monte Bianco, due delle quali sono vulcani ancora accesi. Un tabernacoletto cinto da cipressi e dedicato a Nostra Donna del soccesso (de los Remedios) subentrò al tempio del dio dell'aria, o dell'Indra



messicano; e un ecclesiastico di stirpe indiana celebra giornalmente la messa sulla cima di questo antico monumento.

Ai tempi di Cartes, Sciolula era considerata come città sonta; na àltrova si contava maggior numero di teccalli, di preti, di ordini religiosi, maggiore magnificenza nel culto, maggiore austerità nel digiuni e nelle penitenze. Dopo l'introduzione del cristianesimo fra gli Indiani i simboli d'un nuovo culto non hanno cancellata del tutto la ricordanza dell'antica religione; potiche il popolo si reca in folla e da lontanismo sulla cina della piranide per celebrarvi la festa della Vergine; e un timor sogreto, e un britido religiono sassignon l'indigeno alla vista di quest'immensa congerie di mattoni, coperti d'arbusti e di una zolla verdeggiante.

Più sopra indicammo la grande analogia di costruzione fra i teocalli messicani e il tempio di Belo a Babilonia, la quale fu già notata da Zocga, sebbene egli non avesse potuto procurarsi che imperfettissime descrizioni del gruppo delle piramidi di Teotihuacan (1). Secondo Erodoto che visitò Babilonia e vide il tempio di Belo, questo monumento piramidale aveva otto piani coll'altezza di uno stadio, e largo alla base quanto la sua altezza; il muro che formava il ricinto esteriore, il περιβολος, aveva due stadii in quadrato (uno stadio comune olimpico corrisponde a centottantatre metri, e l'egiziano a soli novantotto (2); la piramide era costruita di mattoni e d'asfalto, con un tempio in cima, 2005, e un altro presso la base; il prime, secondo Erodoto, era senza statue, nè altro avea che una tavola d'oro e un letto su cui riposava una donna scelta dal dio Belo (5). Diodoro Siculo all'opposto assicura che questo tempio auneriore conteneva un altare e tre statue, alle quali, secondo le idee tolte dal culto greco, dà il nome di Giove, Giunone e Rea (4): ma në le statue në il monumento intero esistevano più al tempo di Diodoro e di Strabone. Nei teocalli messicani era distinto, come nel tempio di Belo, il maos inferiore da quello che stava sulla piattaforma della piramide, distinzione evidentemente indicata nelle lettere di Cortes e nell'istoria della conquista scritta da Bernal Diaz, che molti mesi rimase nel pa-

<sup>(1)</sup> Zozca, De origine abeliscorum, pag. 380.

<sup>(2)</sup> VINCENT, Viaggio di Nearco, pag. 56.

<sup>(3)</sup> Enonoro lib I cap. 481-483.

<sup>(4)</sup> Dion. Sic ed. Westelingio, t I. lib It. pig. 123.

lazzo del re Avaiacatl, e per conseguenza di fronte al teocalli di Huitzilopochili.

Nessuno degli scrittori antichi nè Erodoto, nè Strabone (1), nè Diodoro, nè Pansania, nè Arriano, nè Quinto Curzio non indicano il tempio di Belo fosse collocato giusta i quattro punti cardinali, come le piramidi egizie e messicane. Plinio osserva unicamente che Belo era considerato come l'inventore dell'astronomia Inventor hie fuit sideralis scientiæ (2). Diodoro riferisce che il tempio babilonese serviva d'osservatorio ai Caldei. · E convenuto · dice egll « che questo edificlo era di altezza « straordinaria, e che i Caldei vi facevano le loro osservazioni · degli astri, il cui nascere e tramontare poteva essere esatta-« mente veduto a motivo dell' elevatezza del monumento ». I preti messicani (teopizqui) osservavano pure la posizione degli astri dall'alto dei teocalli, e al popolo annunziavano, col suono del corno, le ore della notte (5), Questi teocalli vennero costruiti nell'intervallo fra Maometto e Fernando e Isabella, e fa meraviglia che edifizii americani la cui forma è quasi identica con quella d'uno de' più antichi monumenti delle rive dell' Eufrate, appartengano a tempi così a noi vicini.

Considerando solto lo steso punto di vista i monumenti piramialial dell'Egitto, dell'asia e del nouvo continente, appare, a matgrado dell'anulogia della loro forma, una differentissima deto; in a piramide trangolare di Zarina, regina degli Sciti, alta uno stalio, e larga tre, e ornata d'una figura colossale (d); le quattordie) pramidi etraspelare rinchiuse nel labrima del re Porsena a Clusio, doverano servire di sepoltura a illustra persogi, maggi. Nulla è più naturale per l'unomo quanto distingueri Ilusogo dove riposano gli avanzal di coloro di cui rispettano la memoria. Sono sulle prime uncelni di terra, poi tenuati di prodigiosa altezza; quelli del Chinesi e Tibetani non hanno che qualche me-tro d'altezza (3); più all'oves le dimensioni vanno erescendo;

<sup>(4)</sup> STRAB, lib XVI, cap, 211.

<sup>(2)</sup> Hist. nat. lib. VI. 30.

<sup>(3)</sup> Gama, Descripcion econologica de la piedra calcuderia, Mexico 1792, pag. 15

<sup>(4)</sup> Dion. Sic. lib.tl cap 34.

<sup>(5)</sup> DUBANDE, Description de la Chille, 1. Il prg. 426; Asialie Resonrches, vol. Il pag. 314.

il tamalo del re Alistic padre di Creso, In Lidia, aveva sel sasadi; quello di Nino, più di dicel in diametro (1); il nord stadii; altra sasadi; quello di Nino, più di dicel in diametro (1); il nord dell'Buropa offre le sepolture di Gormas re scandinavo e della reggian Daneboda, coperi di uncechi di terra, che hano treèc cento metri di larghezza e più di trenta d'altezza. Tunudi siffatti si trovano nei duo emisferi, nella Virginia e al Canadà, come al Perù, dove numerose gallerie in piera e tra loro comunicanti per mezza di cunicoli, irempiono l'interno degli finacas o colline artificiali. Il tusso asiatlos seppe decorare questi russici monumenti conservandone la forma primitiva; le tombe di Pergamo sono coni di terra clevati sur , un muro circolare, che pare esserve stato ricoperi oli marmo (2).

I teocalli o piramidi messicane servivano e di templo e di sepolero. Più sopra abbiamo osservato, che il piano su cui si elevano le case del Sole e della luna di Teotibuacan, è chiamato cammino de' morti; ma la parte essenziale e principale d'un teocalli era la cappella, il ngos alla cima dell'edifizio. Al principio dell'incivilimento, gli nomini sceglievano moghi elevati per sagrificare agli dei; onde i primi altari, i primi templi furono erelti su montagne; alle quali, se erano isolate, si davano forme regolari tagliandole in tanti piani, e praticandovi degli scalini per montare più facilmente alla sommità. I due continenti offrono numerosi esempi di cosifatte colline divise in più terrapieni, e rivestite di muri di mattoni e di pietre. I teocalil altro non mi paiono che colline artificiali, elevate in mezzo d'una pianura e destinate per base agli altari. E qual cosa più imponente d'un sagrificio che può essere vedato nello stesso tempo da un'intera nazione? Le pagode dell'Indostan nulla hanno di comune coi templi messicani; quella di Tangore, della quale ci diede superbi disegni l'illustre Daniell (5), è una torre a diversi niani, ma senza l'altare sulla cima.

La piramide di Belo era e tempio e tomba di questo dio, e Strabone non ne parla come d'un tempio, ma lo nomina semplicemente la tomba di Belo. In Arcadia il tennulo (χωμα) che rinchindeva le ceneri di Calisto, portava nella clina un tempio di Diana. e Pausania lo descrive come un cono fatto da mano

<sup>(1)</sup> Esonoro lib. 1, cap. 93: Ctesia presso Dion, Sic. lib. II, cap. 7.

<sup>(2)</sup> Choiseut-Gourries, Voyage pittoresque de la Grèce, t. 11, pag. 27-31.

<sup>(3)</sup> Oriental Scenery, Pl. XVit

d'nomo e coperto d'autica vegetazione (1). Ed ecco un ragguardevolissimo monumento in cui il tempio non è che un ornamento accidentale, che serve per così dire di passaggio fra le piramidi di Sakara e i teocalli messicani (2).

Nº XI, pag. 264.

Il concilio di Lima.

- Questo concilio dichiarò che, attesa l'inettitudine degl'Indiani,
   dovean essere esclusi dal sacramento dell'eucaristia, henchè
- · Paolo IV, colla famosa sua bolla del 1557, gli avesse dichia-
- · rati creature ragionevoli, e aventi diritto a tutti i privilegi del
- · cristianesimo. Pure per due secoli dacchè sono membri della
- · Chicsa, sl scarso progresso fecero, che a stento se ne troverebbe
- · alcuno, che avesse intelligenza sufficiente per esser considerato
- degno di partecipar all'eucaristia. Anche la loro fede, dopo
  l'istruzione più perfetta, è pur sempre debole e vacillante.
- Benchè alcuni imparino le lingue dotte, e percorrano gli studii
- · aceademici con qualche buon esito, sl poco conto se ne fa,
- « che nessun indiano è ordinato prete, nè ricevuto in alcun or-
- Son parole del Robertson Storia d'America lib. VIII, nelle quali riflette Clavigero trovarsi almeno quattro errori.
- I. L'assemblea di Lima, che non fu altrimenti un concilio, volle che l'eucaristia non si amministrassa circitaini, se non dopo perfettamente istruiti e convinti delle verità della fede, debole credendone l'intendiamento; ciò appare dalla decisione del primo concilio provinciale, ordinariamente chiamato secondo, tenuto il 4867 a Lima, ove è ordinato ai preti di amministrare l'eucaristia agl'Indiani che se ne reputassero degni. Eccone le profee: Quanquam omnes christiani adulti utriusque sexus teneantur sanctissimum eucharistia secramentum accipero singuis annis, saltem in paschate, hujus tamen provinciza antistites, cum animadverterent genem hane Indorum et recentem esse et infantilem in fide, atque di illorum saluti expedire judicarent, staterunt ut, usque altre provincia saluti expedire judicarent, staterunt ut, usque

<sup>(1)</sup> PAUSAN, lib. VIII. cap. 35.

<sup>(2)</sup> Vedete il mio Saggio politico sul regno della Nuova Spagna, vol. II. pag. 116, 156, 269 e 345 della ediz. in 8°.

dum filem perfecte tenerent, hoc divino sacramento, quod est perfectorum cibus, non communicarentur, excepto si quis el percipiendo satis idoneus videretur.... Placuit huic sancte synoda monere, pront serio monet, omnes Indorum parcellos, ut quos, audita jam confessione, perspectria bune ceisetm cilium a reliquo corporati discernere, atque euundem devote cupere et poscere, quoniam sine causa neuinem divino alimento privare possumus, quo tempore ceteris christianis solent, Indis omnibus administrarent i

A malgrado di quest'ordine, il secondo concilio di Lima del 4585, cui presiedette s. Toribio Mogrobeio, pensò riparare all'abuso coi decreti seguenti:

· Cæleste viaticum, quod nulli ex bac vita migranti negat mater Ecclesia, multis abhine annis Indis atque Æthiopibus, cæterisque personis miserabilibus præberi debere, concilium limense constituit. Sed tamen sacerdotum plurium vel negligentia, vel zelo quodam præpostero atque intempestivo, illis nihilo magis hodie præbetur. Quo fit, ut imbecilles animæ tanto bono, tamque necessario priventur. Volens igitur saucta synodus ad executionem perducere, que, Christo duce, ad salutem Indorum ordinata sunt, severe præcipit omnibus parochis, ut extreme laborantibus Indis atque Æthiopibus viaticum ministrare non prætermittant, dummodo in eis debitam dispositionem agnoscant, nempe fidem in Christum, et pænitentiam in Deum suo modo..... Porro parochos, qui a prima hujus decreti promulgatione negligentes fucrint, noverint se, præter divinæ ultionis judicium, etiam pænas arbitrio ordinariorum, in quo conscientize onerantur, daturos: atque la visitationibus in illos de hujus statuti observatione specialiter inanirendum.

 In paschate sallem encharistiam ministrare parochus non przetermittat iis, quos et satis instructos, et correctione vitæ idoneos judicaverit: ne et ipse alioqui ecclesiastici præcepti violati reus sit ».

Da qui vedete che per le stesse ragioni è tolta l'eucaristia agli Indiani e ai Negri; cioè per la negligenza, traeuragino e zò indiscreto e mai inteso degli ecclesiastici. Eppure tali decreti non furono puntualmente eseguiti, e Il sinodo diocessano di Lima, della Phata, ella Paza, ecc. ne precrisse di nuovo l'esecuzione; il che prova l'ostinazione degli ecclesiastici, non la scarsa intellipenza degl' indiani.

II. È falso che Paolo III dichiarasse uomini gl'Indiani; bensi

riconosceva in loro tutti i diritti dell' unanità, per condannar i loro oppressori; Garces, terzo vescovo di Tlascala; nel 1556 seri-veva ad esso papa che, nelle lunghe sue relazioni con que popoli non poteva che lodarli; anzi li pone per intelletto superiori ai suoi comparitoti.

« Quis tam impudenti animo ae perfrieata fronte incapaces fidei asserere audet, quos mechanicarum artium capacissimos intuemur, ac quos etiam ad ministerium nostrum redactos bonæ indolis, fidelis, et solertes experimur? Et si quaudo, beatissime pater, tua sanctitas aliquem religiosum virum in hanc declinare sententiam audierit, et si eximia integritate vitæ, vel diguitate fulgere videatur is, non ideo quicquam illi bac in re præstet auctoritatis, sed euudem parum ant nihil insudasse in illorum conversione certo certius arbitretur, ac in corum addiscenda lingua, aut investigandis ingeniis parum studuisse perpendat: nam qui in his caritate christiana laborarunt, non frustra in eos jactare retia caritatis affirmant: illi vero qui, solitudini dediti, aut ignavia præpediti, neminem ad Christi cultum sua industria reduxerent. ne inculpari possint quod inutlles fuerint, quod propria uegligentiæ vitium est, id infideljum imbecillitati adseribunt, verasuque suam desidiam falsæ incapacitatis impositione defendunt, ac non minorem culpam in excusatione committunt, quam crat illa a qua liberari conantur. Lædit namque summe istud hominum genus talia affereutium hanc Indorum miserrimam turbam : nam aliquos religiosos viros retrahunt, ne ad eosdem in fide instruendos proficiscantur: quamobrem nonnulli Hispanorum qui ad illos debellandos accedunt, horum freti judicio illos negligere, perdere, ac mactare opinari solent nou esse flagitium.

• Unice vero de horum sigilialim hominum ingenio, quos vidimus ab hico decennio, que ego in patria conversates, corum prutip perspiere mores ac ingenia perserutori, testificaus ceram te, betatismie pater qui Christi in terris viearium agis, qued vidi, qued audivi et nanus nostra contrectaverunt de his progenitis, ab ecclesia per qualecumque uniaisterium aunum in verbo vita qued singula singulis referendo, id est paribus paria, rationis optime compotes sunt et integri sensus ac capitis, sad insuper nostratibus pueri istorum et vigore spiritus et sensuum virscitate dexteriores, in ounai agibiti et intelligibili prastantiores reperinture v.

Sperando che il rispetto verso il papa potesse procaeciar agli indigeni quell'alleviamento che non otteneano dalle leggi di Spagna, ricorse esso vescovo al papa; e questi pubblico la famosa bolla, non per dichiarar uomini gli Americani, ma per difendere i naturali luro diritti contro gli oppressori. Eccola.

· Paulus papa III, universis Christi fidelibus præsentes litteras inspecturis salutem et apostolicam benedictionem. Veritas ipsa, quæ nec falli nec fallere potest, cum prædicatores fidei ad officium prædicationis destinaret, dixisse dignoscitur: euntes docete omnes gentes. Omnes dixit, absque omni delectu, cum omnes fidei disciplina capaces existant. Quod videns et invidens ipsius humani geperis æmulus, qui bonis operibus, ut pereant, semper adversatur, modum excogitavit hactenus inauditum, quo impediret, ne verbum Dei gentibus, ut salvæ fierent, prædicaretur; et quosdam suos satellites commovit, qui suam cupiditatem adimplere cupientes, occidentales et meridionales Indos, et alias gentes, quæ temporibus istis ad nostram notitiam pervenerunt, sub prætextu quod fidei catholicæ expertes existant, uti bruta animalia, ad nostra obsequia redigendos esse, passim asserere præsumant, et eos in servitutem redigunt, tantis afflictionibus illos urgentes, quantis vix bruta animalia illis servientia urgeant. Nos igitur, qui ejusdem Domini nostri vices, licet indigni, gerimus in terris, et oves gregis sui nobis commissas quæ extra eius ovile sunt, ad ipsum ovile toto nixu exquirimus, attendentes indos ipsos, utpote veros homines, non solum christianæ fidei capaces existere, sed, ut nobis inuotuit, ad fidem ipsam promptissime currere, ac volentes super his congruis remediis providere, prædictos Indos et omnes alias gentes ad notitiam christianorum inposterum deventuras, licet extra fidem Christi existant, sua libertate et dominio hujus--modi uti, et potiri, et gaudere libere et lecite posse, nec in servitutem redigi debere, ac quicquid secus fieri contigerit, irritum et inane, ipsosque ludos et alias gentes verbi Dei prædicatione, et exemple bonze vitze ad dictani fidem Christi invitandos fore, auctoritate apostolica per præsentes litteras decernimus, et declaramus, non obstantibus præmissis, cæterisque contrariis quibuscumque. Datum Romæ 1557 IV Non. jun. pontificatus nostri anno III.

 Già prima d'allora, riflette Clavigero, missionarii francesi aveano battezzato al Messico più d'un milione di questi Satiri, e nel 1354 erasi a Tlatelolio fondato il seminario di s. Croce per educazione di queste Scimie, che v'imparavano latino, retorica, filosofia, mediciua.

- III. È positivo che, iu tutta la Nova Spagna, gl'Indiani al par degli Spagnoli erano obbligati alla comunione pasquale, eccettuandone solo quei che abitavano in regioni troppo remote. IV. Quanto al nou esser abili al sacerdosio, Clavigero rispoude, che sebbeno il prine concilio provinciale, tenuto a Messico nel 4355, avesse victato d'ordinar gl'Indiani, non per l'incapaciti, ma per la lassezza di lor conditione che avrelle potato recers scredito allo stato ecclesistico, pure il terzo concilio provinciale del 3583, il più famoso di tutti, e le cui decisioni ancora han vigore, permise riceressero il presbiterato, purché colla debita circospezione. E rifiettasi che quelle risere sono applicabili del pari si mulatti, nati da padre curopeo e madre negra o vieverena, e della cui especità ad imparare nessono debita. Torquemado scrire che dapprincipio non s'accettavano preti gl'Indiani per la violenta loro passione del bere; ma che al tempo suo molti preti di quella gente v'aves sobri el cesmplari. Dupo d'allora si chbero sempre centinai di preti americani.

## Nº XII. pag. 292.

#### Diamante.

È la più dura delle gemme, eppure si trava formato di explosio puro, seral'atro i aprediente, talebè bruciando coll'ossi-gene e idrogene conthinati, svanisce senta lasciare verun residuo. È noto che il dinamate è il corpo che rifrange più luce: sfregato sviluppa l'elettricità, di fosforescenza, ed ha il peto specifico di 5-3, a 5,53. Newton fa il prime o classificarò in è combustilini. Averani pel prime tentò la combustione del dinamate per istruiscine del principe Gian Gastone di Toscana, e nel 1694 mostrò iai fisici come al fuece d'uno specchio svanisse, mentre il rubino non faceva che rammolliri. A rago e Bio inclinaziono a ercetere contenesse dell'drogene; e llumphry Davy che potesse esservi dell'ossignen, ma all'esperimento non si trovba mi che extrabio.

Una composizione tanto semplice ha fatto che molti procurassero trotar il modo di fissare o cristallizzare quel gas; e la mania dei secoli passati di cercare la pietra filosofale che convertisse i metalli inferiori in oro, fue dè rivolta a questo nuovo intento, rimasto fin ora senza risultamenti, benchè già sia costato ingenti somme.

Più grossolanamente altri s'industriarono di fondere diamanti piccoli per formarne un grosso; è tra gli altri, Francesco I imperatore di Germania spese tesori in queste prove; poi una volta pose nel crogiuolo per 6000 facrini di diamanti e rabini; e gli espose per 23 ore a fueco di riverbero, dopo di che trovò intatti l'rubini, e i diamanti spartit. Questi risultamenti rimasero poco noti fin quando Darret, nel 1768, gli espose all'Accademia di Francia, variando gli esperimenti e provando che consume qualmente al finoco o all'aria libera, e in crogioli di porcellana chinis crenticiamente.

Dove e come lo formi la man della natura, è mistero. Dai più antichi non trovasi nominato, giaechè sotto il nome d'adamante intendevano l'acciaio. Plinio dice ch'era rimasto lungamente ignorato. Dannoi si pretese che da molti luoghi si trovassero diamanti, ma forse non cran se non i luoghi donde venivano i venditori. Oggi nell'Indie orientali e nel Brasile sl raccolgono diamanti. Nelle prime le cave trovansi nei regni di Golconda, di Visapour e nel Bengala; ma non paiono più antiche di quattro secoli. Un pastore pascolando per erme rupi, trovò una pictra lucentissima, e la vendette per poco riso ad un altro che non no conosceva il pregio; e d'una in altra mano venne al fine ad un negoziante che ne fe gran profitto. Allora tutti si posero a cercare in quegli aridi luoghi, e così venne scoperta la miniera di Golconda, or fa un secolo e mezzo. Dicesi che, prima dell'occupazione inglese, 50,000 operai fossero occupati intorno a quel lavoro, e che il re si serhasse quelli maggiori di 40 carati. A Golconda e Visapour se ne trovano tanti da fornir tutto il mondo; se non che il sovrano del Coromandel, per sostenerli in prezzo, non permetto di cercarli che in certi luoghi. Trovansi per lo più presso montagne scoscese: e quella di Ouolura fu la prima miniera che se n'aprisse. In un terreno giallastro e pieno di pietre molli, son disseminati i diamanti a tre braccia di profondità. Le miniere di Malabar, Pattepallan e Cedawillikal son in una terra rossastra, e un quattro braccia sotterra si trovano. La più famosa cava di Golconda è quella di Currura, dove se ne trovarono fin di nove once. Poco lontano son le miniere di Lattawar e di Ganjeconto, la qual ultima era riservata al gran Mogol. Quelle di Vazergerre e Manuemurg scavansi fin alla profondità di 40 o 50 tese. Gl'ignoranti minatori paesani fan nel terreno una huca profonda un sei piedi, finchè incontran la crosta minerale somigliante a miniera di ferro; la riempion di legna, e fattovi un fuoco violento per tre o quattro giorni. lo spengono di subito con aqua, immaginandosi rammollir così il

Schiar, Vol. V.

terreno. Scavano allora, e rinovano l'operazione secondo s'alternano gli strati di terra e di minerale, finchè trovano i diamanti. Se incontrano aqua, non han macchine per vuotarla, onde cessano. Nel Visapor lavoransi quindici o venti cave, che danno pezzi emuli di quei di Golconda.

Nella grande isola di Borneo, il paese di Landack è rinomato pei diamanti, tra i quali si conta quello del sultano di Matan, pesante 567 carati.

Net 1728 poi i Portoghesi scopersero al Brasile terreni diamantiferi, ed curioso udir dai viaggiatori la descrisione di quel prezisos terreno. Il distretto dei diamanti (Demorcapto Dismontino) è una specie di santuario a cui difficilmente uno può aver accesso: difeso da un cordone militare di dragoni, in drappelli posti a cinque miglia gii uni dagli altri; non perusettono che alcuno s'introduca, nel esca, seuza particolare liceusa dell'intendente generale della provincia, il quale risiede a Tejuco. Chiunque esca dal distretto, forastiero o terrazzano, e asseggettato alla più rigida visita, frugandogli le valigie, gli abiti, la persona, i cavalli o i multi: es si sospetta che i viaggiatori vogliano sottrarre diamanti coll'averli inginiti, sono per ventiquatti con tertatuni e invigilati.

Allocché Spix e Martius giussero a Villa do Priacipe che dista un cinque miglia dalle frontiere del distretto dei diamanti, sedirono un corriere del governo a Tejuco per chiedere dall'intendente generale i passaporti necessarii, appoggiando la loru istanza colla presentazione del regio consenso, ottenuto a Rio Bio Janeiro. Linpetrata la domanda, ripresero il viaggio, e In poche ore pervenere olla méta.

La città di S. Antonio do Tejuco, in una delle più ubertose e placeroli situazioni del Brasile, è capoluogo del distretto dei dismanti, e residenza dell'intendente generale e della Giussi dismantino, costituita del procuratore fiscale (Corregidor fiscal), di due cassieri (Caizsa), di un ispettore generale e di un registratore (Escrivola des diamantes). La popolazione della città ammonta a seimila anione.

Tejuco deve la sua prosperità allo scavo delle miniere dei diamanti. Solo al principio del secolo XVIII cominciossi a scoprire in questo distretto alcune gemme, sulle prime credute di tenue valore. Un impiegato del governo che aveva scorto a Cos dei dismanti greggi, fui i primo a riconoscere l'identità delle gemuse di Tejuco con quelli : traendo profitto dal suo scoprimento, ne raccolse un buon dato, e comunicato il segreto ad un amico. ritornò col suo tesoro in Portogallo. L'amico dello scopritore riferì la cosa a Geraes governatore di Minas, che ne fe rapporto al governo, e per regio ordine furono nel 1750 imposte agli scavatori dei diamanti di Tejuco le stesse tasse già prescritte nelle miniere d'oro. Le riscossioni rinvennero insuperabili ostacoll, e vi fu sostituito un testatico di venti o trentamila reis (cenventi a centottanta franchi) ripartito su ciascun schiavo, incaricato da un intraprenditore a raccogliere diamanti. Dieci anni dipoi vennero in modo più positivo segnati i confini del distretto dei diamanti, e fu concesso a Fernando de Oliveira e Francesco da Silva l'appalto per quattro anni di quella miniera col patto di non impiegare che seicento schiavi negri, e di retribuire dugento trentamila reis (mille cinquecento franchi circa) per ciascun schiavo. Questo modo di contratto fu parecchie volte ripetuto, e il prezzo d'appalto venne recato gradi a gradi sino a 450 mila crusados (L. 1,550,000). Gli appaltatori si rifecero di siffatto aumento di prezzo coll'accrescere, oltre le condizioni del contratto, il numero de'Negri lavoratori, e per andarne impuni corruppero i pubblici amministratori. Nel 4772 il sovrano determinò che lo scavo dei diamanti venisse fatto per conto del governo. D'allora formò, per così dire, un picciolo Stato entro lo Stato stesso, diretto da nn'amministrazione regia incaricata esclusivamente di procedere al ricolto dei diamanti, da cui furono esclusi tutti i privati. Il marchese di Pombal ebbe la sorveglianza suprema di questo grandioso stabilimento, e nominò tre direttori sedenti in Lisbona, tre amministratori dimoranti nel Brasile, e un intendente generale del distretto del Diamanti, tutti con estesi poteri. All'intendente poi fu attribuita la direzione di tutti i lavori occorrenti allo scavo de' diamanti, l'aniministrazione della giustizia e del buon governo, il potere di cacciare qualsiasi abitante sospetto e confiscarne anche i beni, se trovato avesse presso il medesimo un solo diamante: l'intendente assistito dalla Giunta diamantina da lui dipendente, portava sentenza inappellabile sia in civile, che in criminale.

In sifiatto ordinamento, si fece il computo numerico degli abitanti del distretto: ogni individuo che non sapeva giustificare la sua provenienza, venne sloggiato, e se avesse teniato ritornarvi furtivamente, la prima volta era punito con una multa e sei messi di carecre, se recidivo veniva deportato sulla costa d'Angola per sei anni. Gli schiavi stessi farono noverati e sottoposti a severa vigitanza: per qualunque schiavo no notato, tocavano al padrone tre anni di deportazione, e sei nel caso di recidiva: la stessa pena a que padroni un cui schiavo avesse tentato di cercar diamanti. Queste disciplime che avevano per iscopo di assicurare l'esclasiva raccolta de' diamanti per conto regio, vigevano ancora quando Spice Martius visitarono Tejuco.

I diamenti si trovano fra le ghiaie de'fiumi e dei torrenti: gli schiavi de privati di Tejuro sono settimanalmente pagati dal governo al prezzo di due in quattro franchi, affinchè si occupino nel ricercarti. Spesse volte i lavori sono assai lontani dagli abitati, e si inualzane casolari di giunco pei lavoratori, e la Giunta diamantina vi manda ogni settimana i viveri necessarii. Il numero degli schiavi nel 4775 ascendeva a cinquemila, poscia diminul in guisa che nel 1848 non passava il migliaio. Affine d'incoraggiare i Negri, si fan loro de'regali qualvolta scoprano un diamante alquanto grosso: chi ne raccogliesse uno di 47 carati e mezzo, viene a spese dell'amministrazione riscattato e messo in libertà: se il valore del diamante è miuore, è obbligato a lavorare ancora per l'amministrazione sino a che siasi guadagnato tanto da ottenere l'assoluta emancipazione: se per lo contrario il valore del diamante supera il prezzo del riscatto, aggiugnesi al dono della libertà una somma che può bastargli a far casa da sè.

Gli schiavi sono vigilati da ispettori (fritores). la maggior parte bianchi, cui ministero è di custodire i lavoratori perchè non frodino alcun diamante. Altri ispettori superiori invigilano le operazioni dei fritores, e ricevono i diamanti che pongono nella cintura onde circondani il corpo, e li recano posto a Tejuco.

Malgrado tante precausioni si fa un contrabbando considerevolo a segipti del fisco. Cercatori di diamanti che sone chimati
grinapiros, frugano celatamente per entro alle sabbie delle correnti
lontane dai regii seavi: alconi apingono persino i'audacia a rubare i diamanti greggi annuncchiati nei regii lavorli (erreguo).
Quasi sempre cossifiatti contrabbandieri sono Negri, stamiati furtivamente tra roccie e unechie inaccessibili. Gli schiavi adoperati
dall'amministrazione non lasciano sleuna sorat diarritidii per involare diamanti, e sanno, sotto la vigilanza stossa degli ispettori,
introdure fa le disi de picili, nelle oreccibie, nella bocca, fra
capegli, qualche volta pur anche se li tranguigiano. I Negri stessi
hauno cura di asportare dal distretto i diamanti rubali, e tro-

vano tosto compratori che li celano negli involti di cotone o d'altre merci, e li spediscono a corrispondenti a Rio Janeiro od a Bahia.

La lavatura de diamanti si fa nel modo segmente, Raccolta dal letto di un torrente uma certa quantità di area a e ghiaia, si sexuy un fossatello di due piedi e vi s'introduce aqua. 1 Negri incari-cati di esminare quella ghiaia detta cazello, si dispongeno ser duti sopra un hance collocato nel picciolo fossato; ognuno d'essi dui sopra un bance collocato nel picciolo fossato; ognuno d'essi dupone un po di arena. Mondata questa d'agrossi coltoli, tuffa il vase nell'aqua, lo scoote replicatamente sino a che non resti il vase nell'aqua, lo scoote replicatamente sino a che non resti biurza scorge aleum che di brillante, depone il vase sopra una panchetta situata innanzi al sedite dell' ispettore. Frugata quella nanal per far mostra di non aver nulla celato, poetia tofona a riempiere di vaso.

Alla fine d'ogni giornata, i feitores consegnano i diamanti agli amministratori. Una volta la settimana poi gli amministratori recano il prodotto dolla lavatura de'diamanti a Tejuco, ove la Giunta degli scavi (Juncla da Extraçao) li esamina, pesa, registra.

Si banno, dice Saint-Hisire, dodici crivelli con buchi, la cui grandeza va scenando dal primo sino all'ultimo, e per quelli si passano successivamente tutti i diamanti. I maggiori riusangono sul cribro di buchi più langhi, e cest via sino al più piccoli, che riusangono sul cribro più fino. In questo modo si hanno dodici sotta di diamanti, che invulgono di carta, poi si mettono nei secchi, che depongonsi in una cassa, sulla quale l'intendente, il Sesche el il primo teoserre mettono il loro sigilio. La cassa parte secompagnata da un impiegato scello dall'intendente, da dus dodati del reggimento di cavalterio della provincia, cha quastro nomini a piedi (prefertre). Giunto a Villa Rice, vieno presentata al generale, che sonas aprirals vi appone anche gili il suo sigillo, ed adempiuto a questa formalità, il convoglio si rimetto in camunico per la capitale.

Il tesoro ha tre chiavi, che una rimane all'intendente, l'altre due ad impiegati superiori. Annualmente non si spedisce a Rio Janeiro cho il raccolto dell'anno precedente.

Dai documenti uffiziali comunicati ai signori Spix e Martius aveasi, che il peso de'diamanti raccolti a Tejuco dall'anno 1772 fino al 1818 ammontava a un milione, ducennovautottomila e settantarè carati: ma per quanto un tale prodotto sembri considerevole, non eguagliò le spese d'amministrazione; sicchè il governo brasiliano dopo la visita de'due mentovati viaggiatori rinunciò agli seavi per proprio conto, ed appaltolli di nuovo a privati intraprenditori.

Il raia di Matan a Borneo possiede, come dicemmo. un dianiante di 567 carati, pel quale dicono che un governatore di Batavia offrisse invano 430,000 piastre, due brich armati e assai munizioni, Il gran Mogol n'ha uno di carati 279, stimato L. 11,725,000: Tavernier lo vide ancora informe, e lo trovò del peso di 795 carati. Lo scià di Persia ne possiede uno lavorato la forma di rosa, col nome di Ince del mondo, come oceano di luce chiamasi un altro grossissimo. L'imperatore d'Austria ne ha uno già appartenente alla Toscana, di carati 439 412, d'aqua però alquanto pagliarina, e stimato L. 2,600,000. Quando Carlo il Temerarlo fu ucciso in battaglia dagli Svizzeri. un villano trovò un diamante, e lo vendette per uno scudo ad un curato, il quale ad altri, poi al duca di Toscana e al re di Portogallo, il quale per 70,000 franchi lo vendette a Nicola Harlay di Sancy. Troyandosi questi ambasciatore in Svizzera di Enrico IV quando questo re pativa maggior bisogno di danaro, ne cercò a prestito da un ebreo, proponendo dargli in pegno quel diamante. E polchè l'aveva lasciato a Parigi, mandò un fedele cameriere per esso, raccomandandogli quanto più seppe di non lasciarlo rapire. Il servo rispose assicurandolo che non potrebbero toglierio che colla vita. Ma la vita appunto gli tolsero i ladri; se non che Sancy, dalla risposta del cameriere, argomentò ch'e' l'avesse inchiottito: onde cércone il cadavere e apertolo, vi trovò la preziosa gemma. Questa fu poi pagata L. 600.000 quando ancor tutto non se ne conosceva il pregio, ed ora più non si sa chi lo possieda, Grossissimo diamante trovossi sotto Maometto II a Costantinopoli da un fanciullo, appartenuto forse alla corona degli antichi Imperatori, Un altro di 84 carati e di bellissima aqua che ora sta in fondo alla penna d'Airone del sultano, fu trovato da un povero fra la spazzatura di porta Agrikapu: ceduto per tre cucchiai, il compratore lo vendette per dieci aspri a un orefice, e questo al suo capo per una borsa d'oro, finchè un atiscerifo lo destinò al tesoro inneriale.

Un lavorante alle miniere di diamanti del Mogol (racconta il duca di Saint Simon) inghiotti un diamante grossissimo, e così sottrattolo alla vigilanza, il recò in Europa, e lo mostrò a varii priucipi, che lo ammirarono, ma ne trovavano il valore eccedente le loro finanze. Al duca d'Orleans, reggente di Francia, faceva gran gola d'aquistarlo per la corona, ma non osava in tanto scarso delle finanze d'allora. Pure il finanziere Law l'incoraggiò, e indusse il possessore a diminuirne il prezzo, che fu ridotto a 2,230,000 lire, oltre la restituzione di tutti i frammenti che resterebbero dal lavorarlo. Dopo tale operazione, trovossi pesare 500 carati, ed è il più bello d'Europa. Se Federico II narra il vero, Federico I di Prussia volea dar in pegno i suoi dominii nel principato di Halberstadt agli Olandesi per comprar questo brillante. Fu dato in pegno al tempo della rivoluzione, poi ricuperato sotto il consolato. Un Armeno ne possedeva uno irregolarissimo di 493 carati; e ricusò l'offerta fattagli da Caterina di Russia di 2,300,000 lire, e una rendita vitalizia di 25,000. Ma poichè nessun compratore si presentava, dovette tenersi fortunato che Orloff gli esibisse dipoi la somma stessa, senza la rendita a vita: e Caterina l'accettò in dono dall'amante. Credesi formasse un degli occhi di Brama a Sceringam, e che un granatiere francese o un cipais indiano ne lo rubasse.

La compagnia inglese delle Indie orientali n'aquistò un altro col nome di nossuk, tolto fra le spoglie del re de'Maratti, che pesa carati 89 4/2, d'aqua nettissima: fu spedito or fa poc'anni a Londra.

Questi tutti provengono dall'India; dal Brasile il più grosso è posseduto dal Portogallo, pesante carati 93 514, e fu trovato nel 1800 in un ruscello presso Tejuco, ma quella corona ha la più ricca raccolta di diamanti, valutata 72 milioni.

Da qualche anello pare che negli ultimi tempi di Romasi sapesse tagiar i diamanti, se pur non venivano dall'India, ove si vuole antichisismamente conociuta quest'arte. Ne'tempi nuovi fu ritrovata da Luigi di Berquen, osservando come due diamanti, sfregati tra et, s'intuccassero. Da tal operazione ottenne una polvere, che applicata a certe ruote pur da lui inventate, gli servi per tagiaro i diamanti nel modo che redeva, a levigarli e faccutari.

Ciò fu del 4576; e allora se ne conobbe tutta la bellezza. Claudio Birago milanese inventò il modo d'incidere il diamante.

Pinio avea delto trovarsi diamanti misti all'oro fra Tangeh e Meroe in Africa; ma non essendosi mai trovato oro nè diamanti in tali paesi, reputavasi favoloso. Recentemente diamanti furno raccolti negli Stati d'Algeri, fra le sabbie dell'Ued el-Ranti futme di sabbia, e trovansi nelle collezioni parigine. I primi diamanti in Europa furono scoperti da M. Schmidt e dal conte di Polier, che per ordine d'Alessandro I facevan il viaggio nella Russia asiatica con Alessandro Humboldt, sul pendio occidentale degli Ural.

Testè il signor Claussen comunicò all'accademia di Bruxelles d'avere trovato la giacitura del diamante nella roccia, fri il gres posamitico di S. Antonio de Grammagoa ; sicche molti consero a spezzare il fragile minerale per cavarno dismanti. In esso gres pesamitico sono semplicemente incastonati; nel gres litecolumite son rinvolti in fogliette di mica, come i granati nel micascisto; questi ultimi hanno gi sipigoli sunussati, mentre nel gres psammittos sono perfettamente cristallizzati.

# Nº XIII. pag. 302.

#### Il capitano Gioranni Smith.

Il capitano Giovanni Smith naque nel 1879 a Willonghly nolla conte di lincolo. Bull'indiani, per tenerario ardire, faceva meraviglia a'giovani condiscepoli e allo stesso maestro. Di tredici anal gli prese telento di vedere il mære; e vonduti libri, halocchi e tutto per mettere insieme un gruzzolo di danaro, si disponeva a parire, quando gli mori il pader. Cadde allora a totela di persone posste, alle quali il genio romanzesco del giovane parve lagrimente lo filia, tal cle presero a vegliario in modo benevolo bensi, ma troppo più severo di quel che potesse sopportare un aniuo indipendenie. A quindici anni, perché cassos senno, l'allogarono nel banco d'un negoziante, che non gli risparmiò nel prediche nel tavoro.

Era uno dei principali di Lynn, faceva gran traffico per marce, ed il giovine Sanith avea sperato l'arrebbe fatto viagrigare, e viaggiar sul marc; ma noa sentendo parola d'inharcarsi, si stancò, e con dicci scellini in tasca abbandonò negoziante e negozii, senza dir nè a Dio nè a diavolo. La sua huona stella il fece imbattere in un giovine lord, che con unmersos seguito andava anch' esco a fare il giro dell'Europa. Smith si acconciò ai servigi di lui, ma non vi durò a lungo; e passati pochi mesi se ne disgustà, ed andò ad arrundarsi nell'esercito dondese. Vi restò per tre o quattro auni; poi sopra le olferte di un gentituomo seozzece, che gli promettera valide raccumandazioni alla Corte del re Giocomo, ripassò il marc, e audò

in Isocais. Deluso nella sua aspettazione, si porti dalla Corte, e ritorno nella citità natale: una in breve abbrerado il freducalerolare de'suoi compatrioti, andò a viver solo in mezzo ai boschi, con libri di tattica e di storia militare, un cavallo ed nona lancia. Cost passava il tempo tra lo studio della guerra e l'esercizio delle armi, ne vedeva altra faccia che d'uno scudiero italiano del conde di Lincola.

lutanto venne egli al possesso d'una portione dei beni di suo padre; il deo direndogliene il nuzzo, gli ridestò anche la vogita di andar girellone. Ecco dunque lo Smith di nuovo a correro ventura. Giungo in Fiandra; lassiciato ivi dernhare da quattro furfanti francesi, gl'insegue, ne raggiunge uno, combatte seco, lo ferisce, gli fa confessera il delitto, e si rimette in viaggio con un po di quattrioi regalatigli da un vecchio amico della sua famiglia. Socreri il littorale della Francia, da Dunkerque a Marsiglia, visitando arsenali e fortificazioni, e s'imbarca per l'Itatia.

Per suo malanno trovavasi egli solo, inglese ed eretico, in mezzo du una truppa di pellegriai che per divosione recavana alla Nalonana di Loreto ed a Roma. Il vaccello è sorpreso dalla burrasca; i pellegriai la pigliano contro il misercelente, e nuovo Giona, lo gettano in mare. Per buona sorte arrivato nuotando all'isola Santa Maria, presso Nizza, vi si ferana quanto napunta el vivole per salire in un'altra nave che siava sulla vela verso Alessandria, e che in alto venata a contesa con un bastimento veneziano carico di ricchezze, lo sassle, no viene all'arrembaggio e lo spoglia. Smith colla sua parte di bottino si fa sharcare ad Antiblo, passa in Italia, attraversa il golfo di Venezia, gingno nella Stiria, ed entra volontario al servizio dell'imperatore, al-lora in guerra co'i Turchi.

Lo Smith, non solumente valoroso ed intraprendente, ma altreal ricca a dovirá di spellienti, trova modo di costringere i Turchi a levare l'assedio di Olympach, e si guadagna così il grado di capitano nel reggimento del conte di Mederitio, gentionono transilvano. Dopo molte prodezze, trovandosì all'assedio di Regal in Transilvania, e andando in lungo, un giorno si presenciu un artullo al campo del Cristiani, annunziodo che Turbashav, turco celebre pel suo valore, siddava il più valente di lora a singolare conduttimento, per divertire le dane, diceva, e per passar mattana. Tirata la sorte fra tutti i gneriori cristiani, toco dallo Smith rispondere alla sidia del Turco. Ul contained to the contai

Ma la fortuna delle armi è giornaliera. Non ando guari che i Cristiani farono sconfiti, e Smith lasciato per morte sul campo di battaglia. La ricchezza della sua armatura arendolo plesato ai Turchi per un personaggio regguerderole, fi trattato como uno da cui trarre un grosso riscatto. Appena guartio, fu condotto al mercato di schiavi di Assiopoli; ed iri comprato da un bascia, che lo mando in dono atla donna de' suoi pensieri in Costantianopoli, dicendo il miserabile militantatore esser quegli un signore bosmo, da lui preso in guerra. Poco giovò al bascia questa rodomonista; Charatza Tragabigzanda, così chimavasi la donna, sapera d'ilaliano, e lo pariavi anche Smith. Le raccondò eggi dunque le avventure, la gloria e gl'infortunii suoi: Tragabigzanda cube a selgono la ciurmenia del bascià; seni compassione per le sventure di Smith; nuova Desdemona, come dece un biografo del expisino.

Piaque egli a lei per le sventure sue,

Piaque ella a lui per la pietà che n'ebbe.

Sperava Smith un po di riposo e di bene, quando la donna, sia per isventare i sospetti di sun madre, sia per far imparare il torco a Smith, lo mandò a suo fratello Timur bascià, sulle sponde del mare di Azof. Tragabigarada lo recomandò con molto calore, non dissimulando al fratello i sentimenti suoi per lo sebiavo; ma il bascià si siegnò che un cane di Gristiano avesse tocco il cuore di sua sorella. Smith, che si sapettava cordale accoglienza, due ore dopo che si trovava in casa di Timur, era già stato battuto, apogliato e raso: gii fru messo un collare di ferro, coperdo d'una palandrana di borracene e mandato a lavorare la terra insieme cogli attri schiari cristiani del bascià. Ogni giorno il crudelo padroce andava a vedere il lavoro del suo prigioniere, ed il caricava d'ingiurie e di percosse. Una volts Smith trovatosi solo con lui, e sgridato dal padrone intorno al tuodo

ende battera il grano, l'aumazzò con un colpo del coreggiato, e e nascostolo sotto la paglia e salatos sul cavallo arbo dell'Ottomano. fuggl a tutta briglia. Arrivato che fu nel deserto, si orientò rome meglio optè, e dopo sedecii gorni di cannine giunea di Espoli sul Don, dove trovò una posta russa. Una sigunordi cunor tenero e caritatevole, la principesa o baronessa Palamata, mostrò vivissimo interesse per lo Smith. Egli rimesso in forze, si pose in cammino per la Transitivania, dove i suoi amici pinaerco di giolo nel trioedrot, e gli rignararimon la hora. Di la ripassò in Inghilterra toccando Germania, Francia, Suguna ed il remo di Marocco.

Arrivó în patria nel momento che ne partiva una spedizione un utilitare per fondare una colonia in America. Ecclisto a prenderri parte, accetto; finendo altora ventott'anni. La spedizione uscita lal Tamigi il 19 dicembre 1600, e intro nella haia di Chesappake il 26 aprile 1607; il 13 maggio aborcarono in una peniola, nella quale fiu fondata la colonia di mane-Town. Il viaggiatore che adesso risale Jamez-River in battello a vapore, evede fuggir dictor se di neulla perioria.

1 compagni di Smith erano uomini mediocri, dal quali egli non seppe farsi perdonare la sua superiorità. Uscito appena dal Tamigi, l'accusarono che cospirasse di farsi re della colonia, o sotto questo assurdo pretesto fu tenuto prigione durante il tragitto. Sbarcati, aperte le istruzioni date sigillate a quei della spedizione, vi trovarono che il governo della colonia era affidato ad un consiglio di sette persone, tra le quali Smith. I suoi colleghi tuttavia l'esclusero dal consiglio per le pretese trame; e sebbene dimandasse di essere giudicato, non potè ottenerlo. Usò dunque pazienza, ed andò a scoperte nei diutorni di James-Town, risalendo i fiumi, facendo conoscenza colle tribù indigene, e visitando il re Powhattan, che era il più potente dei principi selvaggi. La colonia intanto era male amministrata : nessuua previdenza: non fabbriche pel vicino inverno; seminagioni punto o poche; nessuna precauzione militare contro i selvaggi, che con qualche piccola ostilità aveano dimostrato cattive intenzioni. La colonia fu un giorno assalita improviso dal soldati di Powhattan, ucciso un nomo, feriti diciassette. Scoppiò allora il malcontento contro il Consiglio, e specialmente contro Wingfield il presidente; e avendo Smith approfittato di quell'occasione per douandare di essere giudicato, non osavono negargilelo: fu assolto, e Wingfield condannato a pagargii ducento lire sterime per danni e spece, cui egli generosamente lasciò a vantaggi della colonia. Dopo questo giudizio vi ebbe una riconciliazione non troppo sincera; tutti i coloni si comunicarono il giorno medesimo in segno d'obbito del passato: ed il capitano Newport che gli avera condutti dell'Ingliiterra, tornò indietro colla sua piccola flotta, lasciando la colonia composta di cinquecento persone.

Ma sopraggiunse la carestia e con essa le malattie, poi la discordia ch'è peggio assai della peste. Cinquanta coloni perirono miseramente. In mezzo alla generale disperazione, il presidente Wingfield, di concerto con alcuni de' suoi colleghi, risolvette impadronirsi segretamente della sola nave che la colonia possedeva, e fuggirsene in Inghilterra. La trama fu scoperta; Wingfield deposto; eletto un altro presidente in vece sua, che ebbe tanto senno da lasciarsi dirigere da Smith, pel quale era giunto il momento favorevole. Smith fissò i lavori da farsi, assegnando a ciascuno nu cómpito, e fu obbedito, Si alzarono case, la città venue fortificata e custodita; dava egli stesso l'esempio ai lavoratori, faticando più di essi. Non bastando aver abitazioni per l'inverno ed abbisoguando provigioni, si diede a radunar viveri e specialmente maiz, che gl' Indiani coltivavano. In una scorreria essendosi scontrato con una tribù numerosa, le tolse il suo idolo, e pel riscatto del dio si fece dare non so quante moggie di maiz insieme con selvaggina, e ritornò tosto a James-Town. Vi arrivò a tempo, poichè Wingfield era tornato a'suoi progetti di fuga, e questa volta fu forza battersi per ridurre i cospiratori al dovere. Finalmente l'autorità fu interamente affidata allo Smith.

Vi avera appear sitabilito l'ordine, ch'egii si abbandonò alle ispirazioni della sua immaginazione avventuriera, più che non convenisse ad unone, dal quale dipendeva il hen della colonia. Parte un giorni per esplarare il fiume Scick-homini; ristalitolo più in su che potò, lascia il bastimento col più della sua gente ricoverato in una cala, al sicuro d'ogni pericolo; e s'inoltra solo in una zatta con due Bianchi e due Indiain. Quelli d'i el lasciò dietro sè, per loro sventura ne trascurarono gli ordini, appena l'ebbrer perdato di vista; a vendo voluto sbarcare, furono asstitii da una truppa d'Indiani; guidoti de Opesciancamogh, fratello di Povaltatan, il quale tenera d'ecchò smith. Long

di loro fu preso e costretto a dire dovo il capitano fosse andato; gli altri poterono riguadagnare la barca e salvarsi.

Saith intanto era giunto alle paludi presso la sorgente del fume: Opecianeanyth il sorprende nottetempo, uccide i due Inglesi, e Smith trovasi circondato da dugento armati, e resta ferito d'una freccia in mas coscia. Egli-si difende colla oractartezzo del arpente e colla forza del leopardo; uccide tre neurile es if as sendo di uno ded due Indiani, avendoselo legato al braccio o' suoi legaccioli. I neuici attoniti gli stamo lontaniti qui s'avanza e raggiunge il suo schifo; ma nel camanino s'impigita in un pantuno imparticabile, e vi si affonda fion alla cintera in un call'Indiano. Tanto tercare avera ispirato ai schraggi, che anche in questo stato, nessuno osò avvicinarsegli, finche non ebbe gettate le armi: allora trattolo dalla palude unezzo morto dal freddo, il portarono presso il finco, e gli ficero fregggioni, finchè bbe ricaperato l'uso delle membra.

Smith davasi perduto, vedendosi a fianco i cadaveri de'snoi compagni, con pellata la testa (4), Pensò trarsi di tasca una bussola per mostrarla a Opésciancanugh; il selvaggio non poteva finire di fare le meraviglie che quel ago contionasse a muoversi; e più ancora, non avendo la nozione della trasparenza, di non potere colle dita prendere l'ago, sebbeoe il vedesse benissimo di sotto al vetro. Smith per accrescere l'ammirazione del sachem e de'suoi soldati, prese a raccontare loro del movimento dei corpi celesti, della grandezza e figura della terra e doi mari, del Sole e della luoa, tutto che sapeva insomma di astronomia. Gli uditori erano stupefatti, ma l'istinto selvaggio la vinse; e quando egli ebbe finito di parlare, lo legarono ad uu albero, e disposti in cerchio attorno a lui colle frecce ne prendevano la mira. Smith dayasi per morto, quando invece di dare il segno, pel quale tutte le freccie dovevano scoccare contro il petto di lui, Opesciancanugh comanda che sia salvo, Voleva egli menare in trionfo il prigioniero alla Corte dei principi vicioi e specialmente di Powhattan, che di tutti era sovrano; poichè i sachem formavano una confederazione del James-River, come trent'annifa i principi germani formavano la confederazione del Reno: e Powhattan n'era il Napoleone protettore.

(1) Gl'Indiani costumarono sempre tagliare la capellatura ai nemici rimasti uccisi, e portarla in trionfo. Servonsi a ciò d'un collello, col quale in un batter d'occhio fanno un cerchio intorno alla tosta.

Il coraggio, la forza fisica e la fecondità dello spirito di Smith il faccya riguardare dagl'Indiani come un essere straordinario, come qualcosa di sovrumano. La sua cattura fu celebrata con ceremonie assai lunghe, nelle quali gli furono prodigate tutte le dipostrazioni di riverenza che da selvaggi potevansi Immaginare, Gli fornivano cibi freschi con tanta premura, ch'egli credette dapprima volessero ingrassarlo per poi mangiarlo: fu esoreizzato dai giullari ; si consultò lo Spirito Supremo per iscoprire i pensieri del capitano; l'owhattan per riceverlo fece mostra di gran lusso; e quando Smith giunse innanzi al gran cano, una regina gli versò l'aqua alle mani, un'altra gli presentò una manata di penne per salvietta. Il condussero di tribù in tribù, e gli proposero in fine di farsi selvaggio e dirigere l'assedio di James-Town: a questa condizione avrebbe donne e terre quante ne voleva. Essendosi egli rifiutato, il consiglio dei sachem e dei re decise che Smith fosse ucciso e immantiuenti esegulta la sentenza. Questa volta egli era spacciato; si recano due pietre ai piedi del re, e sopra vi si stende Smith. Stangli intorno i capi; dietro loro il popolo in profondo silenzio; vuol immolarlo Powhattan stesso; gli si avvicina colla clava, già l'alza per vibrare il coloo; non v'ha più speranza! Tutto ad un tratto una donna (danpertutto le donne erano per lo Smith angeli tutelari) rompo la folla; mette la sua testa tra quella di Smith e la clava di Powhattan : è la figlia maggiore del re, la sua prediletta, la bella Pocahonta, che tendendo le braccia verso il padre, lo supplica piangendo di risparmiare il prigioniero. Mostrasi il re sulle prime sdegnato: ma egli ama troppo Pocahonta per non essere commosso dalle lagrime di lei; girà gli occhi su'snoi soldati e cerca nei loro sguardi la risoluzione ch'egli non sa prendere; li vede tocchi da compassione, e « Ch'ei viva » dice. Il dl seguente Smith trovavasi sulla strada di Jaures-Town con due guide; in pegno di pace doveva mandare a Powhattan due fucili ed una macine.

Smith liberato si occupio degli affari della colonis; ordinato bene il tutto, ricominciò le scorrerie. Risalli il Potomac, o tra mille pericoli, esplorò le rive di quasi tutti i confinenti della Cliesapeake. Il suo coraggio, il religioso terrore che ispirava ai setvaggi, e pecialmente la generosa assistenza di Pocahouta, salvarono sempre lui e la colonia quasi per miracolo. A Pocabonta, nunacò solo di trovare un Chateaubriand per avere la celebrità di Atala. Giovane e bella quanto ia donzella Muscogulya, ebbe

più eroismo, e salvò non un uomo selo. Debole com'era (aveva allora da dodici a tredici anni) arrivò a far più volte, sola, di notte, lunghi viaggi traverso boschi e paludi, in mezzo agli uragani, terribili nella Virginia, per avvertire Smith ed i coloni dei disegni dei selvaggi. Tal altra, quand'essi eran presso a morir di fame, appariva Pocahonta, come una fata benefica, seguita da servi carichi di viveri, e spariva tosto saziata la loro fame. Nessnna colonia fin allora avea potuto stabilirsi sul continente americano, al nord del golfo del Messico: la providenza si valse di questa vergine misteriosa per piantarvene una. La Grecia le avrebbe innalzato altari, facendola una dea tra Diana, signora delle selve, e la saggia e previdente Minerva. I coloni s'appigliarono ad un altro partito. Quando non vi fu più lo Smith, rapirono Pocahonta, per avere un ostaggio contro il padre di lei Powhattau: . poco appresso, avendola sempre trattata con ogni riguardo, pensarono maritarla, coll'assenso di lei e di Powhattan, ad uno tli loro, il signor Rolfe, che la condusse in Inghilterra. Così la bella, la modesta, l'eroica Pocahonta divenne la signora Rolfe, cittadina di Londra o di Brentford, e mori assai prosaicamente nell'età di ventidne anni, nel momento che dovea imbarcarsi per l'America (1). Se la sua fine fosse stata più tragica, sarebbe forse divenuta l'eroina di venti poemi.

I fatti gloriosi del capitiano Giovanni Smith sono numerosi e sorpremenenti quanto quelli di Eccole; e secondo ciò ch'egib honariamente narra (chè come Cespre scrisse le sue memorie) di una festa che gli diedero le dame alla Corte di Powhattan, sarammo indotti a credere che uttue chbe le avventure del figlio di Giove, perfino quelle che spettano alla cronaca segreta. Una volta eggli fece più che Ercole con Anteo, poiche solo legò uno dei capi, di statura gigantesca, il re dei Pashypay, che gli aveva teso insidie, e lo portò sulle spatile a James-Town. Un'altra volta, avendolo Opeccincanugh fatto circondare da settecento uomini, Smith tutto ad un tratto piglia pe' capelli il sechre, lo strascina tremante ed umiliato in mezzo agl' Indiani situpiditi, efa loro deporre le armi. Ebbe a superare difficoltà innumerevoli: carestia e peste; le astucie e le freccie de' selvaggi; lo spirito irrequisto di parte dei coloni; le querele e le de-

<sup>(1)</sup> Lasciò un figlio che più tardi andò a stabilirsi alla Virginia. Molte ragguardevoli famiglie virginiane discendono da lei per mezzo di questo figlio.

glianze degli altri che sospiravann le cipolle d'Egitto; la poltraneria e l'ignoranza degli avventurieri che concorrevano nella colonia per cercarvi oro; il tradimento di alcuni Tedeschi e Svizzeri, passati dalla parte di Powhattan, perchè vi si faceva miglior vita; contro di sè ebbe tutto; gli si ribellaronn financo e tentarono assassinarlo col ferro e col velenn: si vide ridotto ai niù duri estremi : un giorno i suoi compagni , vedendolo già agonizzante, gli scavarono la fossa. La sua perseveranza ed il sno coraggio di tutto trimifarono: e sua mercè la colonia fu-definitivamente stabilita, fondate molte città. Dimorato due anni alla Virginia, ferito gravemente per lo scopplo di un barile di polvere, abbandono James-Town per non più ritornarvi. In Inghilterra stette qualche anno; riprese poi le sue corse; esplorò il littorale della Nuova-Inghilterra, e le diede il nome che ancora conserva. In uno de' suoi viaggi, preso da un bastimento francese, fu per un po tenuto prigione a Bordeaux ed alla Rochelle. Vi travò molta simpatia per sè, specialmente da parte delle donne; e nelle sue memorie si loda moltissimo della « buona signora Chanoves ». Partito lui , la colonia ebbe ancora molto a patire; ma aveva messo le radici, nè tardò a prosperare.

Questa è l'origine della Virginia. Era lo Stato più potente al tempo che scoppiò la guerra dell'indipendenza. Essa sarebbe ancora al grado di prima senza l'istituzione della schiavità, che la ritarda come ceppi ai piedi. Diede essa alla rivoluzione americana Washington, Jefferson, Madison, Monroe e molti altri celebri nomini di Stato. I tratti generosi e cavallereschi che distinguono il carattere virginiano provengono in parte dalle ricordanze che l'esempio e le lezioni di Smith lasciarono nel cuore de'suoi compagni di avventure.

MICHEL CHEVALIER.

# Nº XIV. pag. 332.

### Scritture americane.

Le pitture messicane, che in piecol numero pervennero fino a noi, ispirano duplice interesse e per la luce che spandono sulla mitologia e storia dei prischi abitatori dell'America, e per le relazioni che si credette trovarvi colla scrittura geroglifica di alcuni popoli dell'antico contineute. Per riunire quanto poò illuminarci sulle comunicazioni, che, nei tempi più remoti, sembran aver avuto luogo fra le uname tribà esparate da steppe, da montagne o da mari, porremo qui i risultanenti delle nostre investigazioni sulle pitture geroglifiche degli Americani.

In Etiopia trovi caratteri che hanno stupenda somiglianza con quelli dell'antico sanscrito, e specialmente colle iscrizioni dei sotterranei di Canarah; la eni costruzione risale oltre tutti i periodi conosciuti della storia indiana (1). A quanto pare le arti fiorirono a Meroe e ad Axum, una delle più antiche città d'Etiopia, prima che l'Egitto fosse uscito dalla barbarie. Sir William Jones (2), versatissimo nella storia dell'India, credette ravvisare una sola nazione negli Etiopi di Meroe, nei primi Egiziani, e negli Indi, D'altra parte è quasi certo che gli Abissini, che non bisogna confondere cogli Etiopi autoctoni, costituivano una delle tribù arabe, e secondo l'osservazione di Langlés, gli stessi caratteri imiariti che vengono scoperti nell' Africa orientale, ornavano ancora, nel XIV secolo dell'éra volgare, le porte della città di Samarcanda, Relazioni esistettero dunque indubitatamente fra l'Abesch o l'antica Etiopia, e il piano dell'Asia centrale.

Una lotta prolungata fra le due sette religiose de Bramini e de Buddisti terminà colla emigrazione degli Sciamani al Tibet, nella Mogolia, in China e al Giappone. Se tribà di razza turtrar, passarono sulla costa nord-ovest dell'America, e di la la sud e all'est, verso le rive di Gila, e verso quelle di Missuri, come pare indicato da etimologiche ricerche, bisogna farsi meno meraviglià nel trovare, fra i popoli semilorbari del nuovo continente,

<sup>(1)</sup> Notes de M. Langlés pour le voyage de Norden, t. 111. pag. 299-349. (2) Asiat. Researches, vol. 111. pag. 5.

idoli e monumenti d'architettura, una scrittura geroglifica, una piena cognizione della durata dell'anno, delle tradizioni sulla prima condizione del mondo, cose tutte che ricordano le cognizioni, le arti e le opinioni religiose dei popoli dell'Asia (4).

Lo studio del genere umano somiglia a quella immensità di lingue che troviamo sparse sulla superficie della terra; ma si perderebbe in un labirinto di conghietturo chi volesse assegnare una origine comune a tante razze e a tante lingue diverse. Le radici del sanscrito trovate nella lingua persiana, il gran numero di radici del persiano e anche del pelvi, che si scoprono nelle lingue d'origine germanica (2), non ci danno diritto di riguardare il sanscrito, il pelvi o antica lingua dei Medi, il persiano e il tedesco come provenienti da unica fonte. Sarebbe assurdità il supporre colonie egiziane dovunque si vedono monumenti piramidali e simboliche pitture; ma come non provar meraviglia dai tratti di rassomiglianza che offre il vasto quadro de' costumi, delle arti, delle lingue e delle tradizioni, che si ravvisano oggi fra popoli i più disgiunti fra loro? Come non indicare, dovunque si presentano, le analogie di struttura nelle lingue, di stile nei monumenti, di finzione nelle cosmogonie, per quanto talvolta sia impossibile assegnare le cause segrete di queste somiglianze, e trovar alcun fatto storico, che risalga all'epoca delle comunicazioni che esistettero fra gli abitatori de' diversi climi?

Esaminando i mezzi grafici, che i popoli adoperarono ad esprimere le loro idee, troviamo veri gereglifici, or ciriologici, ora tropici, come quelli il cui uso pare essere passato dall'Esiopia nell'Egitto; cifre simboliche, costitute di molte chiavi, destinate a parlare piutusto agli occhi che alle orecchie, ed esprimenti intero parole, come i caratteri chinesi; sillabarie come quelle dei Tartari Manciari, presso cui le vocali fanno un sol corpo colle consonanti, ma che si possono anche risolvere in lettere semplici; infine, veri alfabeti, che offrono il più alto grado di perfezione nell'analisi de'suoni, e di cui taluni, il coreano per escupio, giusta l'ineggnosa osservazione di Langles (3), sembrano indicare altresi il passaggio dai geroglifici alla scrittura alfabetica.

<sup>(1)</sup> VATER, Ueber Amerika's Bevölkerung, pag. 155-169.

<sup>(2)</sup> ADRUCEC'S, Mithridates, 1. sth. 277; Schurger, Ueber Sprache und Weisheit der Inder, s. 7.

<sup>(3)</sup> Voyage de Norden, édit. de Langlés, 1. III pag. 296.

Il movo continente nella sua immensa estensione presenta nazioni giunte a un certo grado di coltura, le quali hanno forma di governo e istituzioni, che non ponno essere se non effetto di una longa lotta fra il principe e i popoli, fra il sacerdozio e la magistratura; lanno lingou, a lenne delle quali come il green-landese, il cora, il tamanaco, il totonaco, il chiscina (i), offenou nar ricchezza di forme grammaticali, che nell'antico cottinente non si osserva altrove, fuorchè nel Congo e tra i Baschi, reliqui degli antichi chamber; ma, in mezzo a queste vestigia di coltura e a questo perfezionamento delle lingue, è da notare, che nessun popolo indigeno dell'America non si era innalzato a quell'analisi dei suoni, che conduce alla scoperta più mirabile, alla più meravigliosa di tutte, quella cell'affabeto.

L'uso delle pitture geroglifiche era comune ai Toltechi, ai Tisscaltechi, agil Antechi e a molte altre tribà, che, dopo il VII secolo dell'era nostra, compaiono successivamente sul rislto d'Annhuac, e da lon no redervi in nessun sito caratteri alfabetic, al potrebbe credere che il perfezionamento dei segni simboliti, e la facilità colla quale si dipingevano gli oggetti, avessero impedita l'introduzione delle lettere. In sostegno di tale opinione si potrebbe ciriare l'esempio del Chinesi, che da migliai d'anni si accontentano di ottantamila cifre, composte di ducenquattordic citavia o geroglifici radiculi; ma non vediamo noi presso gli Egiziani l'uso siunitaneo d'un alfabeto e della scrittura geroglifica come provano indubitabilmente i preziosi papiri trovati negl'inviluppi di nnolte mummie, e rappresentati nell'atlante pittoresco di Denon 1 (29)

Kalm, nel suo viaggio in America, riferisce che il signor di Verandier avea scoperto nel 1746 nelle savane del Canadà, novecento legho all'ovest di Monreale, una tavoletta di pietra assicurata ad un pilastro scolpito, e sulla quale erano de'eggal da farla parrer uniscerizione tartara. Molti Gesuli a Quebec assicurarono il viaggiatore svedese d'aver avuta nelle mani questa tavoletta, che il evavilere di Benharnosi, silaro governatore del Canadà, avea spedita al signor di Maurepas in Francia (3). Peccato che non s'abbiano ulteriori notize au d'un monumento così interessante per la storia dell'uomo! Ma a Quebec vi pottamo interessante per la storia dell'uomo! Ma a Quebec vi pottamo

<sup>(1)</sup> Archiv für Ethnographie, lib. I. pag. 345; VATER pag. 206.

<sup>(2)</sup> Denon, Voyage en Egypte, Pl. 136 c 137.

<sup>(3)</sup> KALM's Reise, lib. Ill. pag. 416.

essere persone capaci di giudicar del carattere d'un alfabeto? e se questa pretesa iscrizione fu in Francia veramente, riconosciuta per tartara, come un ministro amico delle arti, e dotto anch'egli, non l'avrebbe fatta pubblicare?

Gli antiquarij anglo-americani fecero conoscere un' iscrizione supposta fenicia, e che è scolpita sulle roccie di Dighton nella baia di Narangaset, presso le rive del fiume di Taunton, dodici leghe al sud di Boston. Dalla fine del secolo XVII fino a'di nostri, Danforth, Mather, Greenwood e Sewells ne diedero successivamente dei disegni, che è difficile creder tratti dal medesimo originale. Gli indigeni che abitavano quei paesi al tempo dei primi stabilimenti europei, conservavano un'antica tradizione, secondo la quale alcuni stranieri, navigando in case di legno, avevano risalito il fiume di Taunton, già chiamato Assoonet; e vinti gli uomini rossi, avevano scolpiti de'segni nello scoglio, che oggi è sepolto sotto le aque del fiume. Court di Gebelin non dubita, coll'erudito dottor Stiles, di ravvisare in questi segni un' iscrizione cartaginese , dicendo , con quell'enfasi che gli è naturale e che è nocevolissima in discussioni di questa fatta, che « questa iscrizione giunge appositamente dal nuovo mondo per confermare le sue idee sull'origine de' popoli, e che vi si scorge evidentemente, un monumento fenicio, un quadro che nel davanti Indica un'alleanza fra i popoli americani e la nazione straniera, venuta, con venti favorevoli, da un paese ricco e industrioso »

Per me ho esaminato diligentemente i quattro disegni della famosa pietra di Tanuton River, pubblicati dal signor Lort (1) a Londra nelle Memorie della società degli Antiquarii; ma non che ravvisari una disposizione simmetrica di lettere semplici o di caratteri sillabici, vi trovo a pena uno abozzo di disegno, analogo a quelli trovati sui cepto della Norvegia (2) e in quasi tutti i paesi abitati da popoli scandinavi. Distingui, alla forma delle teste, cinque figure uname dinatrona du un animale collo delle teste, cinque figure uname dinatrona du un animale collo prosteriore.

Nella navigazione che il signor Bompland e io abbiamo fatto per confermare la comunicazione fra l'Orenoco e il fiume delle

<sup>(1)</sup> Account of an ancient inscription by Mr. Lour, Archeologia, vol. VIII. pag. 290.

<sup>(2)</sup> Sunn, Samlinger til ten Danske Historie, lib II pag. 215.

Amazoni, venimmo pure in cognizione d'un'iscrizione, la quale ci assicuravano trovata nella catena delle montagne granitiche, che, sotto i sette gradi di latitudine, si stende dal villaggio indiano di Uruana o Urbana sino alle rive occidentali del Caura. Il missionario Ramon Bueno, frate francescano, essendosi per caso ricoverato in una caverna formata dalla separazione di alcuni banchi di roccia, vide in mezzo a questa caverna un grosso ceppo di granito sul quale gli parve riconoscere caratteri riuniti in molti gruppi e disposti sulla stessa linea. Non avendoci sgraziatamente le circostanze disastrose, in cui eravamo al ritorno da Rio Negro a San Tommaso della Guiana, permesso di verificare in persona quest' osservazione, il missionario mi comunicò parte di quel caratteri, in cni si potrebbe riconoscere qualche rassomiglianza coll'alfabeto fenicio; ma dubito assai che il buon religioso, il quale pareva dar poco valore a questa pretesa iscrizione, non l'abbia copiata con noca accuratezza.

È notevolissimo che quello stesso paces selvaggio e deserto in cui il padre Buson erdette vedere lettere incavate nel granito, prescuta gran numero di roccie, che ad altezze straordinarie sono coperte di figure d'animali, di rappresentazioni del Sole, della luna e degli astri e d'altri segni forse geroglifici. Gli indigeni racconitano, che i loro antenati, al tempo della inondazione, perrennero in cantoto sino alla sommità di quelle 'unontagno, e che allora le pietre erano ancora di tale molteza, che gli uomini poterono solcarri que segni colle loro dita. Questa tradicione annanzia una tribà d'una coltura assai differente da quella del popolo che Tha preceduta, e che mostra un'assoluta ignoranza dell'uso dello scalpello, o d'ogui altro arnese metallico.

Da tutti questi fatti deriva, che non v'è aleuna prova cerra della cognizione d'un alfabeto tra gili Americani. In ricerche di questa natura non si va mai cauti quanto basta per non confoniere ciù che è semplicemente dovuto al caso ce a passatempi, con lettere o caratteri siliabici. Il signor Truter (t) riferisce, che all'estremità meridionale dell'Africa, presso Beljanans, qu'ono voduti de ragazzetti occupati a segnare su d'una roccia, con una guto, de 'caratteri che avvenno la più perfetta somiglianza cel P e col M dell'alfabeto romano: eppure que'rozzi sono lontanissimi dal conoscere la scrittura.

<sup>(1)</sup> BERTUCH, Geogr. Ephem. lib. XII. pag. 67.

Questa maneanza di lettere osservata nel nuovo continente al momento della sua seconda scoperta fatta da Cristoforo Colombo. conduce all'idea che le tribù di razza tartara o mongola, che vi si ponno supporre venute dall'Asia orientale, non possedessero neppur esse la scrittura alfabetica, o, ciò che è meno probabile, che essendo ricadute nella barbarie, sotto l'influenza d'un clima poco favorevole allo sviluppo dello spirito, avessero perduta quest'arte meravigliosa, conosciuta da piccolissimo numero. Non è qui a ventilare la questione se l'alfabeto devanagari risalga a molta antichità sulle rive dell'Indo e del Gange, o se, come dice Strabone (4) sull'autorità di Megastenc, ignorarono gl'Indiani la serittura prima delle conquiste d'Alessandro. Più all'est e al nord, nella regione delle lingue monosillabiche, del pari che in quella delle lingue tartare, samojedi, ostiache e kamsciadale, l'usu delle lettere ove trovasi oggidi, non fu introdotto che tardissimo. Pare altresi probabilissimo che il eristianesimo nestoriano (2) abbia dato l'alfabeto stranghelo agli Uiguri e ai Tartari-Mansciui; alfabeto che nelle regioni settentrionali dell'Asia è ancor più recente che i caratteri runici nel nord dell'Europa. Non fa duopo pertanto supporre che le comunicazioni fra l'Asia orientale e l'America risalgano ad antichità remotissima per comprendere come quest'ultima parte del mondo non potè ricevere un'arte per lunga serie di secoli non conosciuta che in Egitto (3), nelle colonie fenicie e greche, e nel piccolo spazio di terreno fra il Mediterraneo, l'Oxo e il golfo Persico.

Percorrendo la storia del popoli che (gnorano l'uso delle lettere, si vede che quasi dappertuto nei due emisferi gli uomini si provarono a dipiugere gli oggetti che colpiscono la loro immaginazione, a rappresentar le cose, indicando una parte pel tutto, comporre del qualari riunedo figure o le parti che le ricordino e di perpetuare così la memoria di aleuni fatti notevoli. L'indiano Delaware nel percorrere i obschi fa de' segni nella scorra degli alberi, per indicare il numero degli nomini e delle donne che ha necisì all'ininico; o vei il segno convenzionale che indica la pelle sveta dal capo di una donna non differisce che per un tenue segno da quello che caratteriza la capellatura

<sup>(1)</sup> STRAR, lib. XV, pag. 1035-1014.

<sup>(2)</sup> Languis, Dictionnaire turtare-mantchou, pag. 18; Rechirches atiatiques, 1. II. pag. 612, n. d.

<sup>(3)</sup> Zozca, De origine obeliscorum, pag. 551.

dell' uoun. Se voglia chianarsi geroglifico ogni espressione di tidea col mezzo delle cose, non v\u00e9, come osserva benisimo Zoegs, angolo delta terra dove non si trovi scrittura geroglifica; na questo tesso crudito che fece studio prodnodo sulle pitture messicane (1), osserva sitresi che non bisogna confondere la serittura geroglifica colle rappresentazioni di una avvenimento, n\u00e9c collegativa dell' appresentazioni di una avvenimento, n\u00e9c collegativa di collegativa di collegativa di collegativa di uni cogli sitri.

I primi religiosi che visitarono l'America, Valadès e Acosta (2), definirono già le pitture azteche « una scrittura somigliante a quella degli Egiziani ». E se poi Kircher, Warburton, e altri dotti hanno censurata questa espressione, fu perchè non banno distinto le pitture d'un genere misto, nelle quali vi sono veri geroglifici, ora ciriologici, ora tropici, aggiunti alla rappresentazione naturale d'un'azione; e la scrittura geroglifica semplice quale si trova non sul pyramidion, ma sulle grandi faccie degli obelischi. La famosa iscrizione di Tebe, citata da Plutarco e da Clemente d'Alessandria (3), unica di cui sia giunta la spiegazione fino a noi, esprimeva nei geroglifici d'un fanciullo, d'un vecchio, d'un avoltojo, d'un pesce e d'un ipponotamo la sentenzà seguente: « Voi che nascete e che dovete morire, sappiate che l'Eterno detesta l'impudenza ». Per esprimere la stessa idea un Messicano avrebbe rappresentato il grande spirito Teoti che castiga un colpevole : bastando alcuni caratteri posti al di sopra delle due teste per indicare l'età del fanciallo e quella del vecchio, individuando così l'azione; ma lo stile di queste pitture geroglifiche non gli avrebbe forniti i mezzi per esprimere in generale il sentimento d'odio e di vendetta.

Secondo le idee che gli antichi ei hanno trasmesse delle iscrizioni gerogliche degli Egiziati, è probabile le possano essere lette come si leggono i libri chinesi. Le raccolte che così impropriamente chiamiamo manocuriti messicani; contengono gran numero di pitture, che possono essere interpretate o spicgate cocome i rilieri della colonna trainan, ana non vi serogi se uno pachi earatteri da potersi leggere. I pepoli actethi sverano goroglidis semplici per indicare l'aqua, la terra, l'ara; il vatori, il

<sup>(1)</sup> Pag. 525-534.

<sup>(2)</sup> Rhetorica Christiana, auctore Didaco Valades, Rome 4579, p. II. cap. 27. pag. 93; Acosta lib. VI. cop. 7.

<sup>(3)</sup> PLUT. De Iside, ed. Usr. 1624, 1. U. pag. 363 P. — CLYM. ALRMANON. Stromat. lib. V. cap. 7, ed. Potter, Oxon 1715 1. U. pag. 670 lin. 30.

giorno, la notte, la mezzanotte, la parola, il movimento: ne avevano per indicare i numeri, i giorni, i mesi dell'anno solare; e questi segni, uniti alla pittura d'un avvenimento, indicavano in maniera assai ingegnosa se l'azione succedeva di giorno o di notte, l'età delle persone; se avessero parlato, e quale fra di loro avesse parlato di più. Presso i Messicani trovansi altresi vestigia di geroglifici fonetici, che indicano le relazioni, non colle cose, ma colla parola. Presso i popoli semibarbari i nomi degli individui e quelli delle città e delle montagne, fanno generalmente allusione ad oggetti che colpiscono i sensi, come per esempio la forma delle piante e degli animali, il fuoco, l'aria o la terra. E questa circostanza forni ai popoli aztechi i mezzi di poter scrivere i nomi delle città e quei dei loro sovrani. La traduzione verbale d'Axajacatt è viso d'aqua, quello d'Ilhuicamina, freccia che fiede il cielo; or bene per rappresentare i re Montezuma Ilhuicamina e Axajacatl il pittore riuniva i geroglifici dell'aqua e del cielo alla figura d'una testa e d'una freccia. I nomi delle città di Macuilxochitl. Quauhtinchan e Tehuilojoccan significano cinque fiori, casa dell'aquila e luogo degli specchi: per indicare dunque queste tre città, si dipingeva un fiore collocato su cinque punti e una casa dalla quale usciva la testa d'un'aquila e uno specchio di ossidana. In questa maniera la riunione di diversi geroglifici semplici indicava i nomi composti mediante segni, che parlavano nello stesso tempo agli occhi ed all'orecchio; spesse volte i caratteri che indicavano le città e le provincie erauo tolti parimenti dal suolo o dall' industria degli abitanti.

Da tutte queste riecrebe deriva che le pitture messicane pervenute fina a noi offrono grande somiglianza, non cella scrittura geroglifica degli Egiziani, na hensi coi rotoli di papiro trovati nell'invoglio dello nuumine, e che debbansi pure considerare come pitture di genere misto, potche cravatteri simbolite i siolati vi sono uniti alla rappresentana d'un'azione; pei quali papiri sono rappresentate iniziazioni, sucrificii, allusioni allo stato dell'asima dopo la morte, ai tributi papati al vincitore, agii effetti benefici delle inondazioni del Nito e si lavori dell'agricoltura; fra gran numero di figure in azione, o in relazione le une colle altre, vedi alcuni veri geroglifici di que caratteri isolati che appartenezavo alla scrittura. Ne submente sui appiri e sugli involucri delle munmine, ma anche sugli obelischi ravvisi le troccie di quel genere misto, che riunisce la pittura alla scrittura. geroglifica: la parte inferiore e la punta degli obelischi egiziani presentano d'ordinario un gruppo di due figure, in relaziono l'una coll'altra e che non van confusi coi caratteri isolati della scrittura simbolica (4).

Paragonando le pitture messicane coi geroglifici che ornavano i templi, gli obelischi e fors'anche le piramidi d'Egitto; riflettendo sul cammino progressivo che lo spirito umano pare aver seguito nell'invenzione de' mezzi grafici proprii ad esprimere idee, vediamo che i popoli dell'America erano lontanissimi dalla perfezione raggiunta dagli Egiziani: in fatto gli Aztechi non conoscevano che pochissimi geroglifici semplici, alcuni per indicare gli elementi, altri i rapporti del tempo e de' luoghi: ora, col mezzo nnicamente d'un gran numero di questi caratteri suscettibili d'essere impiegati isolatamente, la vittura delle idee diventa di facile uso e s'avvicina alla scrittura. Troviamo presso gli Aztechi il germe de'caratteri fonetici, sapendo essi scrivere nomi col riunire alcuni segni che richiamavano de'suoni : il qual artificio avrebbe potuto condurli alla bella scoperta d'un sillabario e ad alfabetizzare i loro geroglifici semplici; ma quanti secoli avrebbero dovuto passare prima che quelle tribù montane, attaccate alle loro abitudini con quella caparbietà che caratterizza i Chinesi, i Giapponesi, e gli Indiani, si fossero innalzati alla decomposizione delle parole, all'analisi dei suoni, all'invenzione d'un alfabeta!

A majgrado dell'imperfizione della scrittura geroglifica dei Messicani, l'iso delle loro piture suppira benissione alla maccanza di libri, di manoscritti e di carsteri alfabetici. A'tempi di Montezuma, migliain di persone erano occupate a dipingere o cumponendo da se o copiando pitture già esistenti. La facilità con cui si fabbricava la carta con foglie di agave, contribuvia senza dubblo a rendere frequente l'uso della pittura. La canna di papiro non cresce, nell'antico continente, se non in alcuni luoghi unidi e temperati: mentre l'agave cresce equalmente uei piani che sulle montagne più clevate, vegeta nello regioni più caldo della terra, come sulle alture dove il termometero s'abbassa fino a zero. I manoscritti messicani (codices mezicani) che furono conservati, sono dipinti gli uni su pelli di cervo, gli altri su tele di colone o su carta d'agave. È probablissimo che anche presso gli Americani, come presso i

<sup>(1)</sup> Zorca pag 478.

Greci e gli altri popoli dell'antico continente, l'uso della pelle conciata e preparata abbia preceduto quello della carta: o almeno pare che i Toltechi avessero già impiegata la pittura geroglifica a que' tempi remoti nei quali abitavano provincie astteutrionali, il cui clima è contrario alla coltura dell'agave.

Fra i popoli del Messico le figure e i caratteri simbolici non erano indicati su fogli separati. Qualunque fosse la materia usata pei manoscritti, di rarissimo erano destinati a fare dei rotoli, invece si piegavano sempre in zigzag, a un bel presso come i nostri ventagli, e alle estremità erano incollate due tavolette di legno leggiero, una sopra, l'altra sotto: di guisa che la pittura, prima d'essere spiegata offre la più perfetta somiglianza coi nostri libri legati. Da siffatta disposizione deriva, che aprendo un manoscritto messicano come si apre un nostro volume, non si può vedere che una metà dei caratteri per volta, quelli cioè che sono dipinti dalla stessa parte della pelle o della foglia d'agave; e per esaminare tutte le pagine (se pur si ponno chiamar pagine le diverse piegature d'una fascia che ha sovente da dodici a quiudici metri di lunghezza) bisogna stendere il manoscritto intiero una volta da sinistra a destra, e un'altra da destra a sinistra, offrendo le pitture messicane sotto questo rignardo la più grande analogia coi manoscritti siamesi conservati nella biblioteca imperiale di Parigi.

I volumi che i primi missionarii della Nuova Spagna chiamavano impropriamente libri messicani, contenevano nozioni su oggetti svariatissimi; vale a dire annali storici dell'impero messicano, rituali indicanti il mese e il giorno in cui si deve sagrificare a questa o a quella divinità; rappresentazioni cosmografiche e astrologiche brani di processo; documenti relativi al catasto o alla divisione delle proprietà in un Comune; elenchi di tributi pagabili in questo o in quel tempo; tavole genealogiche, a seconda delle quali si regolavano le eredità o l'ordine di successione; calendarii dimostranti le intercalazioni dell'anno civile e del rellgioso; finalmente pitture che ricordano le pene con cui i giudici dovevano punire i delitti. I miei viaggi nelle diverse parti dell'America e dell'Europa mi procurarouo il vantaggio d'esaminare più manoscritti messicani, che non poterono Zoega, Clavigero, Gama, l'abate llervas, il conte Rinaldo Carli, autore ingegnoso delle Lettere americane, e altri dotti, che dopo Boturini scrissero su quei monumenti dell'antica coltura dell'America. Nella preziosa collezione conservata nel palazzo vicercale al Messico, vidi

frammenti di pittura relativi a ciascuno degli oggetti che abbiamo enumerati. Desta stupore l'affinità fra i manoscritti messicani conservati a Velletri, a Roma, a Bologna, a Vienna e al Messico, di modo che a primo sguardo si terrebbero per copia l'uno dell'altro. Ciascuno mostra un'estrema correzione nei contorni, accuratezza minuziosa nelle parti, vivacità grande pei colori, disposti in guisa da formare marcati contrasti; le figure hanno generalmente il corpo tozzo come quelle dei rilicvi etruschi; quanto alla aggiustatezza del disegno, cedono alle più meschine pitture degl'Indiani, Tibetani, Chinesi e Giapponesi. Fra le pitture messicane distingni teste di enorme grandezza, corpieccessivamente corti, e piedi che per la lunghezza delle dita rassomigliano ad artigli d'uccelli: teste costantemente disegnate di profilo, quantunque l'occhio sia collocato come se la figura fosse veduta di prospetto. Tutto ciò dimostra l'infanzia dell'arte, ma non bisogna dimenticare che popoli i quali esprimono le loro idee con pitture, e forzati dal loro stato sociale di far uso frequente della scrittura geroglifica mista, attaccano così poco interesse a dipingere correttamente, quanto i dotti d'Europa ad impiegare una bella scrittura.

Non sarebbe possibile negare che i popoli montani del Messico appartengano al una specie d'uomiai, che simili a molte orde tartare e mongole, si compiacciono di initare le forme degli oggetti. Nella Nouva Spagna, come a Quito e nel Pera, vi alper totto degl'Indiani, che sapendo dipingere e scolpire, copiano servimente tutto ciè che si presenta al loro cochi. Dopo l'arrivo degli Europel, costoro impararono a dare maggior correzione al loro contorni, ma nulla mostra che siano compresi da quel sentimento del bello, senza del quale la pittura e la scultura non ponno elevarsi di sopra delle arti meccaniele. Sotto questo riguardo e sotto altri ancora, gli abitatori del nuovo mondo somigliano a tutti i, popoli dell'alsa orientale.

Appare altreal come l'uso frequente della pittura geroplifica mista debba concerrea guastare il gasto d'una nazione, avvezzandola a veder le figure più schife, le forme più lontane dall'aggiustatezza delle proporzioni. Per indicare un re che, nel tale o tal altro anno vinse una nazione vicina, l'Egizismo nella perfezione della sua scrittura collocava sulla medesima lines un piecol numero di geroplifici isolati, che esprimevon tutta la serie delle idee che si volevano rappresentare, e questi caratteri consistevano gran parte in figure di oggetti inainusti: il Macrossistevano gran parte in figure di oggetti inainusti: il Macrossistevano gran parte in figure di oggetti inainusti: il Macrossistevano gran parte in figure di oggetti inainusti: il Macrossistevano gran parte in figure di oggetti inainusti: il Macrossistevano gran parte in figure di oggetti inainusti: il Macrossistevano gran parte in figure di oggetti inainusti: il Macrossistevano gran parte in figure di oggetti inainusti: il Macrossistevano gran parte in figure di oggetti inainusti: il Macrossistevano gran parte in figure di oggetti inainusti: il Macrossistevano gran parte in figure di oggetti inainusti: il Macrossistevano gran parte in figure di oggetti inainusti: il Macrossistevano gran parte in figure di oggetti inainusti: il Macrossistevano gran parte in figure di oggetti inainusti: il Macrossistevano gran parte in figure di oggetti inainusti: il Macrossistevano gran parte in figure di oggetti inainusti il Macrossistevano gran parte in figure di oggetti inainusti il Macrossistevano gran parte in figure di oggetti inainusti il Macrossistevano gran parte in figure di oggetti inainusti il Macrossistevano gran parte in figure di oggetti inainusti il Macrossistevano gran parte in figure di oggetti inainusti il Macrossistevano gran parte in figure di oggetti inainusti il Macrossistevano gran parte in figure di oggetti inainusti il Macrossistevano gran parte in figure di oggetti inainusti il Macrossistevano gran parte in figure di oggetti inainusti il Mac

sicano al contrario per risolvere il medesimo problema, era obbligato diningere un gruppo di due persone, un re armato che atterra un guerriero, portante le armi della città conquistata. Per facilitare poi l'uso di queste pitture storiche si cominciò subito a non dipingere se non quello che era assolutamente indispensabile per riconoscere gli oggetti. Perchè dar braccia a una figura rappresentata in un atteggiamento nel quale non può farne alcun uso? Di più le forme principali; quelle mediante le quali era indicata una divinità, nu tempio, un sacrificio dovevano essere convenute per tempo; giacchè l'intolligenza delle nitture sarebbe divenuta estremamente difficile, se ogni artista avesse potuto variare a suo grado la rappresentazione degli oggetti che dovevano essere più frequentemente disegnati. Séguita da ciò che la coltura dei Messicani avrebbe potuto crescere di molto, senza che fossero tentati di abbandonare le forme scorrette che da gran tempo erano diventate di convenzione. Un popolo montagnardo e guerresco, robusto ma d'estrema bruttezza secondo i principii di bellezza degli Europei, abbrutito dal dispotismo, avvezzo a un culto sanguinario, e poco disposto ad alzarsi alla coltura delle belle arti, l'abitudine di dipingere in vece di scrivere, l'aspetto giornaliero di tante figure brutte e sproporzionate, l'obbligo di conservare le stesse figure senza mai alterarle, dovevano contribuire a perpetuare il cattivo gusto fra i Messicani.

È vano cercare sulle alture dell'Asia centrale, o più al nord e all'est, popoli che abbiano fatto uso di questa pittura geroglifica, cho conservasi nei paesi d'Anahuae dallo seoreio del VII secolo in poi : i Kamsciadali, i Tongusi, e altre tribù della Siberia, descritte da Strableuberg, dipingono figure che ricordano fatti storici. Sotto tutte le zone esistono nazioni più o meno dedite a questo genere di pittura : ma vi è molto divario fra una tavola carica di alcuni caratteri, e fra questi manoscritti messicani, tutti composti con sistema uniforme, e che si ponno considerare come gli annali dell'impero. Ignoriamo se questo sistema di pittura geroglifica sia stato inventato nel unovo continente, o sia dovuto a qualche tribù tartara migratavi, e che conosceva l'esatta durata dell'anno, e la cui coltura era antica del pari che quella degli Uiguri sulle alture di Turfan. Se l'antico continente non ci presenta verun popolo, che della pittura abbia fatto uso tanto esteso quanto i Messicani, vien da ciò, che in Europa e in Asia non troviamo una coltura egualmente inoltrata senza la conoscenza d'un alfabeto o di alcuni caratteri che ne fanno le veci, come le cifre de'Chinesi e de'Coreani.

Prima dell'introduzione della pittura geroglifica, i popoli d'Anahuac si servivano di que' nodi e fili a più colori, che i Peruviani chiamano quippu, e che si ritrovano (1) non soltanto fra i Canadesi, ma antichissimamente anche presso i Chinesi. Il cavaliere Boturini ebbe la fortuna di procacciarsi de'veri quippu messicani, ovvero nepohualtzitzin, trovati nel paese de'Tlascaltechi. Nelle grandi migrazioni de' popoli, quelli dell'America si sono portati dal nord al sud, come gli tberi, i Celti, i Pelasgi rifluirono dall'est all'ovest. Forse gli antichi ahitatori del Perù passarono già pel pianoro del Messico. Di fatto Ulloa (2) familiarizzatosi collo stile dell'architettura peruviana, era stato colpito dalla grande somiglianza che offrivano, nella distribuzione delle porte e delle nicchie, alcuni edifizii della Luigiana occidentale, coi tambo construtti per gli inca; e non pare di minor riguardo che, secondo le tradizioni raccolte a Lican, antica capitale del regno di Quito, i quippu erano conosciuti ai Puruai molto prima che i discendenti di Manco-Capac fossero stati assoggettati.

L'uso della scrittura e de' geroglifici fecero dimenticare al Messico, come alla China i nessi o i nepohualtzitzin. Questo cangiamento si operò verso il 648 della nostra êra. Un popolo settentrionale, ma benissimo regolato, i Toltechi, compariva nelle montagne d'Anahuac all'est del golfo di California, scacciato, a quanto dicesi, da un paese al nord-est del Rio Gila, chiamato Huchuetlapallan, e portava seco pitture che indicavano, anno per anno, gli avvenimenti della sua migrazione. Pretende d'aver abhandonato questo paese, d'ignotissima posizione per noi, l'anno 544, nel tempo stesso in cul la ruina totale della dinastia degli Tsin aveva cagionato grandi movimenti fra i popoli dell'Asia orientale, circostanza notevolissima. Di più, i nomi che i Toltechi imponevano alle città da essi fondate, erano quelli delle città del paese boreale, che avevano dovuto abbandonare, quindi potremmo sapere l'origine dei Toltechl (3), de' Cirimechi, degli Acolhui e degli Aztechi, quattro nazioni che parlavano il

<sup>(4)</sup> LATITAU, Mœurs des Sauwages, 1. 1. pag. 233 e 503; Hist. générale des voyages, 1. 1. lib. X. cap. 8; Maxini, Storia della China, pag. 21; Butunin, Nurwa historia de la America esptentional, pag. 85.

<sup>(2)</sup> ULLOA, Noticias Americanas, pag. 43.

<sup>(3)</sup> CLAVIGERO, Storia di Messico, 2. I. pag. 426, 1. IV. pag. 20 e 46.

medesimo linguaggio, e che entrarono successivamente e per la medesima via nel Messico, quando si giunga a scoprire nel nord dell'America o dell'Asia im popolo che conosca i nomi di Huenethapallan, d'Aztlan, di Teocolbuacan, di Amaquemecan, di Tchusio e di Copalla.

Sino al 55° grado di latitudine la temperatura della parte nord-ovest dell'America è più dolce che nelle parti orientali; dal che potrebbesi dedurre che la coltura avesse fatto anticamente progressi sotto questo clima, e anche a latitudini più elevate; e oggi pure si nota che sotto il 57º grado, nel canale di Cex e nella baia di Norfolk chiamata da Marchand il golfo di Cinkitane, gli indigeni hanno un gusto deciso per le pitture geroglifiche sul legno. Esaminai in altro luogo se sia probabile che questi popoli ingegnosi e di carattere generalmente dolce e affabile sieno coloni messicani rifuggiti verso il nord dopo l'arrivo degli Spagnoli, o se discendano piuttosto dalle tribù tolteche o azteche, le quali al tempo dell'irruzione dei ponoli d'Aztlan rimasero la quelle regioni settentrionali (1). Per l'accozzamento fellee di molte circostanze l'uomo s'innalza a una certa coltura, anche nei climi meno favorevoli allo sviluppo degli esseri organici: talchè presso il circolo polare, in Islanda, dopo il XII secolo, i popoli scandinavi coltivarono le lettere e le arti con più fortuna che gli abitanti della Danimarca e della Prussia.

Pare che alcune tribù tolteche si siano mescolate colle nazioni che abitavano già il pace contenuto fra la riva orientale del Mississipi e l'oceano Attantico. Gli trochesi egli Uroni facevano sul legno pitture geregiliche, d'analogis singolare con quelle de' Messicani, indicando anch'esse il nome delle persone che volevano designare, impiegando il medesimo artificio di cui abbiamo parlato nella descrizione d'una tavola genealogica. Gli indigeni della Virginia avevano pitture chiamate saglotok, che rappresentavano, con caratteri simbolici, gli avvenimendi di sessati anni: ed erano grandi ruote divise in sessata raggi, o in attrettante parti quati (2). Lederer (3) riferica evar veduto nel villaggio indiano di Pommacomek uno di questi cicli geregilici, nel quale l'anno dell'arrivo de'disanchi sulla costa della Virginia

<sup>(4)</sup> Vedi il mio Saggio politico, vol. I. pag. 372 e vol. II. pag. 507; Marchard I. I. pag 259. 264. 299 e 375.

<sup>(2)</sup> LAPITAU I. R. pag. 43. 225 e 416; La HORTAU, Voyage dans l'Amérique septentrionale, 1. II. pag. 193.

<sup>(3)</sup> Journal des savans 1681, pag. 75.

era indicato dalla figura d'un cigno vomitante fuoco, per indicare nello stesso tempo e il colore degli Europei, e il loro arrivo per aqua, c il male che avevano fatto le loro armi da fuoco ad monini rozzi.

Nel Messico, l'uso delle pitture e quello della carta di agave dilatavasi assai fuor de' limiti dell'impero di Montezuma, e fino alle rive del lago di Nicaragua, dove i Toltechi nelle loro migrazioni avevano portato la lingua e le arti loro. Nel regno di Guatimala, gli abitanti di Teochiapan conservavano tradizioni che risalivano fino al tempo d'un gran diluvio, dopo il quale i loro autenati, sotto la condotta d'un capo detto Votan, erano venuti da un paese situato verso il nord. Nel villaggio di Teopixca esistevano ancora nel XVI secolo discendenti della famiglia di Votan o Vodan, nomi identici, poichè i Toltechi e gli Aztechi non hanno le quattro consonanti b d r e s. Chi studiò la storia de' popoli scandinavi nel tempi eroici deve provar meraviglia di trovar nel Messico un nome che ricorda quello di Vodan o Odino, che regnò fra gli Sciti; e la cui razza, giusta l'asserzione rispettabilissima di Beda (1) « diede de' re ad un gran numero di popoli ..

Se fosse vero, come molti dotti supposero, che questi medesimi Toltechi, accetati du una pestilenza unita a estreua siccità, dalle alture di Anahura, sulla metà del secolo XI dell'era nostra, siano ricomparia inell'America meridionale come fondatori del l'impero degl'inca, in qual modo i Peruviani son avrebbero abbandonati i loro quippu, per adottera la scrittura geroglifica del Toltechi? Circa le stesse tempo, al principio del XII secolo, un vescovo gronalnadesa avvas portato non sul continente del'America, ma alla Terra-Nuova (Finland), dei libri latini, gli stessi forse che i fratelli Zeno vi trovarono nel 1530 (3).

Non sappiamo se tribù di razza tulteca siano-peneirate fino nell'emisfero australe, non già pre le Cordigliere di Quilo e del Perù, bensì seguitando i piani, che si prolugano all'est delle Ande, verso le rive del Maragnon: ma un fatto estremanente curioso e che mi na narrato a Lima, lo farches topporte. Il padre francescano Narciso Gilbar, vautuggiosamente conocciuto per coraggio e spirito d'investigazione, trovó fra l'anos lotiani indipena

<sup>(1)</sup> BRDA, Hist, cooles. lib. 1. cap. 15; FRANCISCO NUCHEZ DE LA VEGA, Constitutiones Symodales, pag. 74.

<sup>(2)</sup> Viaggio dei fratelli Zeni (Venezia 1803), pag. 67.

denti, su'lle sponde dell'Ucaiale un po al nord dell'imboccatura del Saraiaen, fascicoli di pitture, che quanto alla loro forma esterna, somigliavano perfettamente ai nostri libri in-4º. Ogni pagina aveva tre decimetri di lunghezza su due di larghezza; e la coperta era formata di molte foglie di palma incollate insieme e d'un parenchima spessissimo: pezzi di tela di cotone finissima rappresentavano altrettanti foglietti, riuniti con fili di pito. Il padre Gilbar al momento che arrivò fra i Panos vi trovò un vecchio seduto ai piedi d'una palma, circondato da molti giovani, ai quali stava spiegando il contenuto di quei libri. I selvaggi non volendo dapprincipio tollerare che un uom bianco s'accostasse al vecchio, fecero sapere al missionario, per mezzo degl' Indiani di Manoa, unici che conoscessero la lingua dei Panos « Che queste nitture contenevano cose misteriose che non dovevano sapersi da nessuno straniero s. Nè il padre Gilbar potè se non a grande stento procurarsi uno di questi fascicoli, che mandò a Lima per farlo vedere al padre Cisneros, dotto reddatore d'un giornale (4) che fu tradotto in Europa. Molte persone di mia conoscenza ebbero in mano questo libro dell'Ucaiale, che aveva tutte le pagine coperte di pitture, fra le quali spiccavano figure d'nomini e d'animali, e gran numero di caratteri isolati che furono creduti geroglifici, ed erano disposti in linea, con simmetria e ordine mirabile. Singolarmente la vivacità dei colori destò meraviglia, ma siecome niuno a Lima avea avuta occasione di vedere frammenti di manoscritti aztechi, così non è possibile giudicare dell' identità dello stile fra pitture trovate a distanza di ottocento leghe l'una dall'altra.

Il padro Cisacras volle depositar queste libro ul convento delle missioni d'Ocopa; ma sia che la persona a cui l'ha confidato lo smarrisse nel passar le Corligliere, sia che fosse sottratic e spedido di nascosto in Europa, certo nos arrivò alla sua deginazione; e riascirono poi vane tutte le ricerche per trovare un così curioso monuento, che sipaque, ma troppo tardi, di non aver fatto copisre. Il missionario Narciso Gilbar, con cui fui in anlecira a Lian, mi promise tentar procurarsi un altro rescirco di quelle pitture dei Panos, sapendo che ne esistono molis fra di loro, tramandati, come dicono essi, dat trop padri. La spiegazione che danno a queste pitture par foudata s'una tradizione antica che si perpettu in alcane famiglie. Gil Indiant radizione antica che si perpettu in alcane famiglie. Gil Indiant

<sup>(1)</sup> El Mercurio persare.

di Manoa, che il padre Gilbar incaricò di ricerche sul senso di questi caratteri, credettero indichino viaggi o antiche guerre contro orde vicine.

I Panos differiscono oggi pochissimo dagli altri selvaggi, che abitano quello foreste umide e estremamente calde; nudi, viventi di banani e di pesca, lontanlasimi dalla cognizione della pritura e dal sentire il bisogno di comunicarsi le idee con segni grafici. Come la più parte delle tribà stabilite sulle rive del gran fiami dell'America meridionale non sembrano antiche nel posto ove si trovano di presente; sarebbero dunque debalio avanzi di qualche popolo incivilito rieaduto nell'abbrutimento, o discenderebbero da quegli stessi Toltechi che recarono l'uno delle piture geroglifiche alla Nuova Spagna, e che, spini di a ltri popoli, vedismo scomparire dalle rive del lago di Nicaro, e che si legano ad altre la cui importanza non fu sinora basic-volinente consociuta.

Alcune roccie granitiche che sorgono nelle savane della Guiana, fra il Cassiquiare e il Conorlchito, sono coperte di figure di tigri, cocodrilli e altri caratteri che uomo potrebbe credere simbollel. Disegni analoghi si trovano indicati a cinquecento leghe al nord e all'ovest, sulle rive dell'Orenoco, presso l'Encaramada e il Caicara; suile rive del Rio Cauca, presso di Timba, fra Cali e Gelima; e infine sul giogo stesso delle Cordigliere nel Paramo di Guanacas. I popoli indigeni di quelle regioni non conoscono attrezzi metallici, onde tutti convengono che questi caratteri esistessero fin da quando i loro antenati giunsero in quelle terre. Tutti questi indizii d'antica coltura sono dunque dovuti a una sola nazione industriosa, dedita alla scoltura come i Toltechi, gli Aztechi e tutte le tribù uscite d'Aztlan? In dove metter il germe di queste colture? Forse al nord del Rio Gila, sulle alture del Messico, oppure nell'emisfero del sud, in quei piani elevati di Tiahuanacu, che gli inca trovarono già coperti di ruine d'imponente grandezza, e che ponno considerarsi come l'Imalaia e il Tibet dell'America meridionale? Colle nostre cognizioni è impossibile risolvere questi problemi.

gnizioni e impossimie risolvere questa pronuem.

Abbiamo esaminata l'analogia delle pitture messicane col geroglifici dell'antico mondo; cercato spargere lumi sull'origine, e e le migrazioni de'popoli che introdussero nella Nuova Spagna l'uso della scrittura simbolica e la fabbrica della carta; resia d'indicare i manoscritti (Codess mezicano) che, dopo il XVI se-

Schiar. Vol. V.

colo, passarono in Europa c che sono conservati nello biblioteche pubbliche o private. Farà meraviglia vedere come rari siano diventati questi preziosi monumenti d'un popolo che nel suo cammino verso la civiltà sembra aver lottato coi medesimi ostacoli che s'oppongono al progresso delle arti in tutto le nazioni del nord' a nacio dell'est dell'Assia.

Dallo ricorcho da une fatte parrebbe non esistano oggi in Europa se non sci collicioni di pitture messicane, quello dell' Escuriale, di Bologna, di Velletri, di Roma, di Vieuna e di Berlino. Il dotto gesulia Fabrega, citato sovente da Zoega, e di cui il cavalire Borgia, nipote del cardinale di questo nome, volle comunicarmi alcuni manoscritti relativi alle antichità asteche, suppono che gli archivi di Simana e in Ispagna possedano pure qualcheduna di quelle pitture genoglifiche che Robertson indica così beno col nome di vietare virilinos.

La raccolta conservata all' Escuriale fu esaminata da Waddilove (1), cappellano dell'ambaceria inglesa Aladirá al tempo della missione di lord dirantham. Essa ha la forma d'un libro in-folio, ciò che potrebbe farla supporre copia d'un manoscritto messicano, poiché gli originali che esuminai rassomigliano tutti a volumi in-4º. Gli oggetti rappresentati parrebbero confernare che la raccolta dell'Escuriale, come quelle d'Italia e di Vienna, siano o libri astrologici o veri rituali, indicanti le cerimonie religiose prescrite pei diversi giorni del mese. A piede di ciascuna pagina sta una spiegazione in spagnolo, aggiuntavi al tempo della consuista.

La raccolta di Bologna è depositata nella biblioteca dell' Istituto di scienze di quella città, ne è igonat l'origine, ma sulla prima pagina leggi che questa pittura. la quale ha 33è centimetri (undici palmi romani) di lunghezza, fu ceduta il 3ê dicembre 1663 dal conte Valerio Zani al marchese di Caspi. I caratteri, su pelle grossa e mal preparata, parrebbero aver relazione in gran parte alla forma delle costellazioni e ad idea astrologiche. Di questo Codez mexicanus esiste una copia a semplici contorni a Velletri nel museo del cardinal Borgia.

La raccolta di Vienna, che ha 65 pagine, divenne celebre dappoichè arrestò l'attenzione del dottor Robertson, il quale, nella sua classica storia del nuovo continente, ne pubblicò alcune pagine ma senza colore e a semplici contorni. Vi si legge sulla

<sup>(1)</sup> Benearson's, History of America, 1802, vol. III. pag. 403.

prima pagina che « fu spedito dal re Emanucle di Portogallo a papa Clemente VII, e che dopo andò nelle mani de' cardinali Ippolito de' Medici e Capuano . Lambeccio (1) fece incidere scorrettissimamente alcone figure del Codex Findobonensis, e osserva che, essendo morto re Emanuele due anni prima dell'elezione di papa Clemente VII, il dono di questo manoscritto nou potè essere fatto che a Leon X, al quale il re di Portogallo inviò un'ambasceria nel 4515; ma domando io come si potevano avere in Europa pitture messicane del 4543 dappoiche Hernandez de Cordova non iscoperse le coste dell'Yucatan se non nel 4517. e Cortez non vi sbarcò se non nel 1519? È probabile che gli Spagnoli abbiano trovate pitture messicane all'isola di Cuba, quando gli abitanti di quell'isola, a malgrado della vicinanza del capo Catoche col capo Sant'Antonio, non pare abbiano avute comunicazioni coi Messicani? È vero che nella nota aggiunta alla raecolta viennese questo non è chiamato Codex Mexicanus, sibbene Codex India meridionalis: nulladimeno l'analogia perfetta con quelli conservati a Velletri e a Roma, toglie ogni dubbio sulla origine comune. Emanuele morl nel 4524, Clemente VII nel 4554; mi sembra dunque poeo credibile che anteriormente alla prima entrata degli Spagnoli in Tenochtitlan (8 nov. 1519) potesse trovarsi a Roma un manoscritto messicano. A qualunque tempo però sia pervenuto in Italia, è certo che dopo passato per varie mani, fu offerto, nel 1677, all'imperatore Leopoldo dal duca di Sassonia Eisenaeh,

S'ignora qual fine abbia fatto la raccolta delle pitture messicane, che esistevano a Londra sul chiudere del XVI secolo, e che Purchas pubblicò. Questo manoscritto era stato a Carlo V mandato da Autonio di Biendoza, marchese di Mondejar, primo vicerò del Messico, ma il vascello che recava questo gegetto prezioso fu assalito da un vascello francese, e la raccolta cadde nelle mani d'Andrea Thevet, geografo del re di Francia, che avera pure visitato il nuovo continente. Dopo la morte di questo viagglatore, Habluyt, cappellano dell' ambasceria ingiese a Parigi, comperò il manoscritto per venti corone, e da Parigi lo mando à Londra, dove sir Walter Raleigh volle farlo pubblicare. Lo spese richieste dall'ineisione dei disegni ritardavono questa pubblicazione fino al 1623, in cul Purchas, cedendo ai voti del

 <sup>1.</sup> Ambrect, Commentar. de Bibliothica Casar. Vindobonensi ed. 17:6, pag. 966.

dotto antiquario Spelman, inserl l'intera raccolta di Brandoza nella sua coltezione di viaggi (1). Queste medesime figure vennero poi copiate da Therenot (2) nella sua Relazione di dierzi viaggi; ma questa copia, come osserrò benissimo l'abate Clavigero (5), du namasso d'errori; per esempio, i fatti accaduli sotto il regno del re Abuixott vi sono registrati sotto il regno di Montezuma.

Alcuni autori sostennero (\$) che l'originale della funosa raccolta di Mendoza fosse conservata alla biblioteca imperiale di Parigi, ma paro certo che da un secolo ia poi non vi sia esistito verun manoscritto messicano. Come la raccolta comperata da Hakhuyt e trasferire ia inghilterra sarcebre infornata in Francia Toggi a Parigi non si conoscono altre pitture messicane fuoreba acune copie contenute in un manoscritto spagnolo proveniente dalla biblioteca di Sellier, o del quale parleremo in appresso. Questo libro interessanissimo è conservato nella superha collezione dei manoscritti della biblioteca imperiale, e somiglia al Codez monimus del Vaticano no '5738, che è lavoro del monaco Pedro de los Rios. Il padre Kircher fece copiare parte delle incisioni di Purchas (5).

La raccola di Mendoca sparge luce sulla storia, sullo stato politico e sulla vita dei Mesciani. È divisa in tre setioni che, come gli Skandha dei Parana Indiani, trattano di materie svariatissime. La prima presenta la storia della dinastia acteca dalla fondazione di Tenochititan l'anno 4535 della nostra èra, fino alla morte di Montezuma II. propriamente detto Montezuma Xzogiotzin nel 1330; la seconda è una lista di tributi, che ogni privincia e ogni borgata pagano ai sovrani aztechi; la terra ed uttima dipinga i avita domestica e i costuni dei popoli astechi, la terra dei uttima dipinga i avita domestica e i costuni dei popoli astechi, la vicere Mendoza ad ogni pagina avera fatto aggiungere la spiegazione in messicano e in spanyano, di modo che tutt'insieme forma un'opera di gran momento per la storia. Le figure, a malgrado della socrezione de contorni, offono molti tratti di costumi estremamente piecanti; vi si vede l'educazione dei fanciali dalla nascita fino a che diventino membri della societa, o

<sup>(1)</sup> PURCHAS, Pilgrimes, 1, 111. pag. 1065.

<sup>(2)</sup> THEVESOT (1696), 1. II. pl. 1v. pag. 1-85.

<sup>(3)</sup> CLAVIGERO 1. J. pog. 23.

<sup>(4)</sup> WARDERTON, Essais sur les hiéroglyphes, 1.1. pag. 18; Paritton, Hist. de la gravure en bois, 1. 1. pag. 364.

<sup>(5)</sup> Kinchen, OEdipus, t. 111. pag. 32.

come agricoltori e artigiani, o come guerrieri, o come sacerdoil. La quantità di cibo ad ogni età coareniente, il castigo
che deve essere inditto ai fanciulli dei due sessi; tutto era preseritto presso i Messicani colle circotanaze più minuziose, non
da legge, ma da consuetudini antiche impreteribili. Inceppata dal
dispotismo e dalla barbarie delle istituzioni sociali, senaa libertà
nelle azioni più indifferenti della vita domestica, tutta la nazione
era educeta in una triste uniformità d'abindoni e di supersizioni.
Le stesse canse produsere gii stessi effetti nell'antice Egitto, nell'India, nella China, al Messico, e al Perù, dovunque gli nomini
non presentavano che masse animate du una medesima volontà,
dovunque le leggi, la religione, e gli usi contrastarono il perfecionamento e la felicità îndividuale.

Fra le pitture della rescolta di Mendoza trovi le ceremonio che si facevano alla mascia di un bambino. La levatrice, introcando il dio Ometuccili e la deessa Omechualt, che vivono nel 
regno dei besti, gittava aqua sulla fronte e sul petto del nenonio 
proferite preghiere (1), nelle quali l'aqua era considerata come 
il simbolo della purificazione dell'anima; a la stessa letarice 
faceva accostare de'fanciuli che erano stati invitati per dare un 
nome al neonato. In alcune provincie veniva nello stesso tempo 
accesso del funco, e mostravasi di far passare il bambino per la 
fiamma, affine di purificario coll'aqua e col funco. Questa cerimonia rammenta alcune usnare, la cui origine in Asia pare vada a 
perdersi nella più remota antichia.

Altre tavole della raccolta di Mendeza rappresentano i castighi specse volte barbari, che i parenti doverano infiggree si loro figli, secondo la gravità del delitto e secondo l'età e il sesso: una madre espone sun figlia al imo del pimento (Capsicum beatam); un padre punge suo figlio di otto anni con foglie di pita, fioite in grossa spina; la pittura indica in quali casì il fanciallo non poò essere punto se non nelle mani, e in quali altri è permesso ai parenti stendere questa operazione dolorosa a tutto il corpo; un sacerdote, fropizyni, essitya un novito gittandogli sulla testa dei tizzoni ardenti, perchè passò la notte fuor del ricitato del tempio; un altro prete è seduto in atto di guardar le stelle per indicar l'ora di mezzanotte, posto sopra la testa del sacerdoto esservatore, dal cui occhico orre una li-

<sup>(1)</sup> CLAVICERO I. II. pag. 86.

nea punteggiata verso una stella (1): scorgi altresi con interesse delle figure che rappresentano donne intente all'opera del fuso e della spola; un orefice che soffia nei carboni con un cannello; un vecchio di settant'anni, a cui la legge permette di ubbriacarsi, del pari che ad una donna, quando essa è avola; una mediatrice di matrimonio detta cihuatlanque, che porta la verginella sul suo dorso a casa il fidanzato; infine la benedizione nuziale, la cui ceremonia consisteva in ciò, che il prete o teopisco annedava insiemo il lembo del mantello (tilmatli) del giovine, col lembo della veste (lucnilli) della giovine, La raccolta di Mendoza presenta inoltre molte figure di templi messicani (teocalli), nei quali si distingue benissimo il monumento piramidale diviso in scompartimenti, e la cappelletta, il νεως, in cima: ma la pittura più complicata e più ingegnosa di questo codiec messicano è quella che rappresenta un tlatoani, o governator di provincia, strangolato per essersi ribellato al suo sovrano: poichè il medesimo quadro ricorda i delitti del governatore, il castigo di tutta la famiglia, e la vendetta esercitata da' suoi vassalli (2) contro i messaggieri di Stato, portatori degli ordini del ro di Tenochtitlau.

A malgrado che moltissime pitture, risguardate come monumenti dell'idolatria messicana, fossero abbruciate al principio della conquista per ordine de' vescovi e de' primi missionarii, il cavalier Boturini (5) riusci ancora, sulla metà del secolo scorso, a riunir quasi cinquecento di queste pitture geroglifiche. Ma questa collezione, la più bella e doviziosa di tutte, fu dispersa come quella di Siguenza, di cui si conservarono appena pochissime relignie, sino all'espulsione de' Gesuiti, nella biblioteca di S. Pictro e S. Paolo a Messico. Una parte della raccolta di Boturini fu spedita in Europa sopra un vascello spagnolo che fu preso da un corsaro inglese; nè fu mai più saputo se queste pitture siano o no pervenute in Inghilterra, o se buttate in mare, come tela grossa c mal dipiuta. È ben vero che un dottissimo viaggiatore m'assicurò che nella biblioteca d'Oxford è conservato un Codex mexicanus, il quale per vivacità di colori somiglia quel di Vienna; ma il dottor Robertson nell'ultima edizione della sua storia d'America, dice chiaramente che in

<sup>(1)</sup> TREVENOT 1, II. pl. IV. fig. 49, 51, 55 61.

<sup>(2)</sup> Idem, fig. 52. 53. 58. 62.

<sup>(3)</sup> Borunini, Quadro generale, prg. 1-96.

Inghilterra altro monumento dell'industria e della coltura messicana non esiste, fuorchè una coppa d'oro di Montezuma, appartenente a lord Archer. Come dunque la raccolta d'Oxford sarebbe rimasta sconosciuta all'illustre storico scozzese?

La maggior parte della raccolta Boturini, quella che venne confiscata nella Nuova-Spagna, fu lacerata, seoneia, dispersa da chi ne ignorava il valore; e quel tanto che ne esiste oggi al palazzo del vicerè, non si compone che di quattro fascetti, ciascuno di sette decimetri in quadro e di cinque in altezza, anch'essi restati in uno di quegli appartamenti umidi a terreno. dai quali il vicerè di Revillagigedo tolse gli archivii del governo, perchè la carta vi si alterava con mirabile rapidità. Fa dispiacere l'abbandono estremo in cui vengono lasciate queste reliquie preziose d'una collezione che costò tante fatiche e tanto cure, e che lo sgraziato Boturini, pieno di quell'entusiasmo che è proprio di tutti gli uomini intraprendenti, qualifica pella prefazione del suo Saggio storico come: « il solo heue che posse-· desse alle Indie, e che non vorrebbe barattare con tutto l'oro « e l'argento del Nuovo Mondo ». Nè io qui mi farò a descrivere partitamente tutte le pitture conservate nel palazzo vicereale; soltanto dirò come alcune di esse abbiano più di sci metri di altezza, sopra due di larghezza, e che rappresentano le migrazioni degli Aztechi dal Rio Gila fino alla valle di Tcnochtitlan, la fondazione di molte città e le guerre colle nazioni vicine.

La biblioteca dell'università di Mesisco più non offre pitture geoquifiche original; ed ion on vi trovai che qualche copia lineare, sonza colore, eseguite colla maggior diligenza. La collectione più ricca e più bella della capitale oggi è quella del dotto e laborioso don Jose Antonio Pichardo, membro della coargezaione di san Filippo Neri, la cui casa fu per me cià che la casa di Siguenza era stato pel viaggiatore Gemelli. Il padre Pichardo sagricio il suo piccolo patrimonio a raccegilere pitture auteche, a far copiare tutte quelle che non poteva aquistare, e il suo aninco Gama, autore di molte memorie astronomiche, gil legò i più preziosi manoscritti geroglifici che possedeva. Così nel nuovo continente, come quasi dappertutta, semplici privati c i meno ricchi sanno riunire e conservare gli oggetti che dovrebbero arrestare l'attenzione del governi.

Non so se nel regno di Guatimala o nell'interno del Messico vi siano persone animate dallo stesso zelo che ebbero il padre Alziate, Velasquez e Gama. Le pitture geroglifiche sono cost rare oggidi alla Nuora Spagna, che la più parte delle persone dotte che vi abitano, son ne videro mai una, e fra le reliquie della raccolta di Boturini, non v'ha un sol manoscritto, che sia tanto bello quanto i Codices mezicani di Velletri e di Roma. Nulladimeno io sono certo che molti oggetti importantissimi per lo studio della storia si trovino aceora fra le muni degl'indiani, abitanti la provincia di Mechuscan, le intendenze di Messico, di Puebla e d'Oxanca, la penisola di Vucatana e il regon di Gustimala. Poichè in quei paesi i popoli usciti dall'Artian erano pervenuti a una certa coltura, e un viaggiatore, pratico delle lingue azteca, transca e maya, che sapesse guadagnare la confidenza degli indigien; riunirebbe ancor eggi, tre seccil dopo la conquista e ceu'anni dopo il viaggio di Boturini, un numero singolare di pitture istoriche unessicane.

Il Colex mericanus del musco Borgia a Velletri, è il più bello di tutti i unanoscriti attechi che in wibbia esaminato, il più grande e il più considerevole a motivo della vivacità e varietà somma de colori; ha da quarantaguattro a quarantarienque paini (quasi undici metri) in lunghezza e trenotto piegature o settantascia pagine. È un almananco rituale e astronogico, che nella distribuzione de geroglifici semplici dei giorai, e dei gruppi di figura mitologie, so songlià interamenta el Codez Vaticzanus.

Il manoscritto di Velletri sembra abbia appartenuto alla famiglia Giustiania, ma Ignorasi per quale sciagnarto motto si acaduto nelle mani dei fanti di questa casa, che ignorando qual valore potesse avere una raccolta di figure mottorese, l'abhandonarono ai loro ragazzi. A questi appanto lo toke di mano un amatore istratto d'aniquaria, il cardinal Borgia, quando già erano stati in pericolo d'essere gilttà alle famme alcuni fogli o piegature della pelle di cervo sulla quale le pitture sono segnate. L'anchistà di questo manoscritto non vi è indiesta me-momamente, e forse non è altro se non la copia zateca d'un più antico; e la gran freschezza d'ecolor jortorbhe far sospettare che il Codez Borgianus, del pari cle quel del Vaticano, non rislaca biù in su del XIV o XV secolo.

È impossibile arrestare gli occhi su queste pitture senza che una folla d'interessanti quistioni non si presenti allo spirito. Ai tempi di Cortez erano forse nel Messico pitture geroglifiche eseguite durante la dinastia tolteca, e per conseguenza nel VII socolo dell'era nostra l'Oppure a quel tempo non v'era più che

qualche copia del famoso libro divino chlamato teoamoztli, compilato a Tula l'anno 660 dall'astrologo Huematzin, che conteneva la storia del cielo e della terra, la cosmogonia, la descrizione delle costeliazioni, la divisione del tempo, le migrazioni dei popoli, la mitologia e la morale? Questo purana messicano (il teoamoztli) del quale restò ricordanza, attraverso a tanti secoli, nelle tradizioni azteche, fu uno di quelli che il fanatismo dei monaci fece abbruciare nell'Yucatan, e di cui il padre Acosta, più istrutto e iliuminato che tutti i suoi contemporanei, deplorò la perdita? È egli certo che i Toltechi, popolo laborioso e intraprendente che sotto molti riguardi somiglia agli Sciudi (1) o antichi abitatori della Siberia, abbiano pei primi introdotta la pittura? oppure i Cuitialtechi e gli Olmechi, i quali abitavano le aiture d'Anahuac prima dell'irruzione dei popoli d'Aztian, e a' quali il dotto Siguenza attribuisce la costruzione delle piramidi di Teotihuacan, avrebbero già conservati i loro annali e la loro mitologia in raccolte di pitture geroglifiche? Non abbiamo documenti bastevoli per rispondere a queste domande importanti : poichè le tenebre che ravvolgono l'origine de' popoli mongoli e tartari pare si stendano su tutta la storia del nuovo continente.

Il Coder Borgiamus fu commentato dal gesatita Fabrega originario del Nessico. Duratte il imo ultimo soggiorono in Italia ed 1805, il cavaliere Borgia, nipote del cardinale di questo nome, ebbe la bontà di far venire il manoscritto messicano col san commento da Velletri a Roma; e dopo accurato esame ni parve che le spiegazioni del padre Fabrega siano le più votte arbitrarice arrischiato.

La raccolta conservata nella reale biblioteca di Berlino comprende diverse pitture azteche, da me aquistate alla Nuova Spagna.

La biblioteca vatienat a Roma possiede, nella preziosa collezione de soni manoscritii, due codici messicani sotto i numeri. 5758 e 3776 del catalogo. Queste raccolte, del pari che il manoscritto di Velleti, restarono sconosciuti al dutor Robertson, quando fece l'enumerazione delle piture messicane conservate nelle differenti biblioteche d'Europa. Mercato (2) nella sua descrizione degli obeliscibi di Roma riferisce che, verso la fine del

<sup>(1)</sup> Vinggi di Pattas (traduzione di Parigi) 1 IV. pag. 282.

<sup>(2)</sup> Mercaro, Degle Obel. d. Roma, cap. 11. p. 96.

secolo XVI, esistevano nel Vaticano due raccolte di pitture originali; si può quindi credere che una di queste raccolte sia intieramente perduta, se pur non sia quella che viene mostrata alla biblioteca dell'istituto di Bologna; l'altra fu trovata nel 1788 dal padre Fabrega dopo quindici anni di ricerche.

Il Codex Vaticanus numero 5776, del quale fecero già menzione Acosta e Kircher (1), ha 7m 87 (trentun palmo e mezzo) in lunghezza e 0m 19 (pollici sette) in quadrato; e le sue quarautotto piegature formano povantasei pagine o altrettanti scompartimenti sovra ambedue le parti di pelli di cervo incollate insieme; ogni pagina è poi suddivisa in due caselle, ma tutto il manoscritto non contiene se non centosettantasei di queste caselle, perchè le prime otto pagine presentano i geroglifici semplici de'giorni, disposti in serie parallele, e gli uni vicini agli altri. L'orlo d'ogni pagina è diviso in ventisei caselle, che contengono i geroglifici semplici dei giorni, i quali sono venti e formano serie periodiche. Come i piccoli cicli sono di tredici giorni, ne vicne che la serie de' geroglifici passa d'un ciclo all'altro. Tutto il Codex Vaticanus contiene censettantasei di questi piccoli cicli, o duemila ducennovanta giorni. Ogni pagina offre nelle due suddivisioni di cui abbiam già parlato due gruppi di figure mitologiche. Andremmo a perderci in vane conghietture se volessimo interpretare queste allegorie, poichè i manoscritti di Roma, di Velletri, di Bologna e di Vienna sono privi di quelle note spiegative, che il vicerè Mondoza aveva fatte aggiungere al manoscritto pubblicato da Purchas. Sarebbe a desiderarsi che qualche governo, a sue spese, facesse pubblicare questi avanzi dell'antica coltura messicana; giacchè solo col confronto di molti monumenti si potrebbe giungere a indovinar il significato di queste allegorie, in parte astronomiche, in parte mistiche. Se di tutte le antichità greche o romane non ci fosse restato se non qualche pietra incisa, o monete isolate, le allusioni più semplici sarebbero sfuggite alla perspicacia degli antiquarii. Ma quanta luce lo studio de' bassorilievi non ha diffuso su quello delle monete?

Zoega, Fabrega e altri dotti che in Italia si sono occupati dei manoscritti messicani, riguardano il Codex Vaticanus, del pari che quello di Velletri, come tanti tonolamatts o almanacchi rituali, vale a dire ilbri, che indicavano al popolo per molti anni le

<sup>(1)</sup> Zonga, De orig Obeliseor. pag. 531.

dirinità che presiedevano a' piecoli cicli di tredici giorni, e che in quel tempo governavano i destini degli uomini, le ceremonie religiose, e soprattutto le offerte che dovevano portarsi agli idoli.

Da HUMBOLDT, Fues des Cordelières.

Nº XV. pag. 377.

Descrizione di Aleppo.

(dalla Relazione dell'ambasciador veneto nel 1553 intorno alla guerra di Persia).

- Aleppo è cinta intorno di un'alta muraglia con li suoi torrioni di parte in parle, che si guardano l'un l'altro, e per battaglia di mano farebbono onorata difesa. Tre colli, oltre il quarto sopra del quale è il castello, da queste mura sono dentro serrati; nelle quali mura sono undici porte che servono alli borghi e alle strade del territorio. Li borghi sono grandi, tra' quali ve n'è uno che è grande per il terzo della città. In mezzo della quale, siceome di sonra ho detto, vi è il castello, il quale circonda mezzo miglio o poco più, ed è intorno intorno fornito d'una muraglia di pietra di montagno, con alcune torricine ora maggiori e ora minori, secondo che a coloro che la fabbricarono parve di fare. Vi si entra per una sola porta d'un torricello, ch'è nel principio della fossa, e dipoi per un ponte che sta in montare, Il quale è fabbricato sopra di sette volte, che sono alte ma poco larghe. Appresso della porta vi è un torrione, che fuori delle mura del castello è fabbricato, e va a basso fino quasi nella fossa, e dall'altra parte del detto castello, all'incontro di questo per diametro, ve n'è un altro simile, nel quale s'entra nel castello per via coperta. Questi torrioni con le muraglie sono forniti d'artiglierie per tutto, e per guardia del castello vi sta un agà con giannizzeri dugento, che fa l'ufficio del castellano; e oltre di queste il numero dell'altre persone che abitano nel detto castello può essere fino alla somma di duemila. Il numero delle persone della città insieme con quello del borglii è grande, nè io d'esplicarlo altramente intendo, se non con dire che l'anno 4555 morirono nella terra e nelli borghi più di cenventimila persone in tre mesi di peste, nè per questo dipoi, passato il murho, sì vide gran segno per un mancamento di persone simili. No pensi alcuno chiu artiuse d'affermare che tunti ne morirono per giudizio mio, che pure era presente, nè per giudizio d'altri che questo giudiziasero; ma loi dico di vera atenna, periocche de questo giudiziasero; ma loi dico di vera atenna, periocche di tatti il corpi che altora si portavano a sepellire ogni di, il di tatti il redireri volverna o aver conto, e a questo effeto tenevano uomini alle porte della città e dei borghi, che ogni di ne portavano particolar nota, la quale ho veduto, e perciò so quando dico essere la vertià. Per questo segno si può dunque giudicare che il numero degli abtitatori di questa città sia grandissimo.

Di edifizii pubblici non è ornata la città se non di moschee, che alquante ne sono assai belle, con le sue torri alte al pari dei nostri campanili. Le fabbriche delle case sono fatte di pietra tagliata di montagna, e tutte le case che si abitano sono terrene, coperte di volte di pietra, e fatte in assai bella forma, con molti ornamenti d'oro e di pietre fine di dentro, con li pavimenti lavorati con pietre di diversi colori, con una bella tessitura e ordine di gruppi, e con disegni fatti all'arabesca. Gli altri fornimenti di casa delle persone di qualche condizione sono molto ricchi, e tutti gli altri secondo il grado loro usano nelle case di essere ornati di belli fornimenti. Solamente li Turchi che stanno in questa città di obbedienza del Gransignore, stanno positivi, poichè hanno bisogno di star sempre in pronto d'andare dove il signor loro li comanda; il quale dà loro gli ufficii in modo, che non è mai determinato il tempo, e sempre che gli viene volontà di levarli d'un luogo e metterli nell'altro, lo fa senza avere alcun rispetto. Per questa causa adunque li Turchi non sapendo fermo lo star loro in questa o in quella parte, non usano nè di tenere in buono stato le fabbriche, nè le stanze ben ornate di mobili : anzi la maggior parte delle case che dai Turchi sono abitate vanno in rovina. Il mobile del Turco altro non è se non schiavi, armi e cavalli con li loro fornimenti; e del resto non ha se non quello che veste e li danari che ha in contanti.

Vi è la questa città d'Aleppo un grandissimo numero di fondachi, che in quella lingua chiamano cari, li quali sono per le abitazioni di quel tanti forastieri, che vi concorriono per il gran negozio che vi si fa; li quali sono fabbricati tutti di pietra viva in vilto, con li livo corridori latorno intorno di dentro, così enlla parte terrena come in quella di sopra, però che sono fabbricati in due solari: nel mezzo v'è la corte, e di dentro sono fornite tutte le case con qualche considerazione. Il luogo dove si vendono tutte le merci è tutto coperto, e la notte si serra, e in loro lingua lo chiamamo bazar, che tanto è come nella nostra lingua mercato. Per il simile le strade che passano per il mezzo delle hotteghe che tengono le cose da mangiare sono coperte, e in queste botteghe si tiene tutto quello che fa per il vivere dell'uomo: il che si fece nel principio per comodità de'forastieri, li quali non si possono servire dell'osterie perchè non ve ne sono. Ogni casa però cucina il suo vivere, fuori del pane, che niuno è che lo faccia in casa, ma tutti si servono del comprato. Il vivere vi è abbondantissimo, che non manca mai cosa alcuna e della comodità delle cose del vivere ne fece chiari l'abhondauza che fu nel detto anno che svernò qui il campo, la quale fu tale, che cosa veruna incari per la venuta di tanta geute, più di quello che in altro tempo soleva valere. Il frumento che nasce in questo paese è in abhondanza grande e molto buono, poichè fa un pane simile a quello che si fa nel padovano; il vino è perfettissimo e sano, ma un poco caro. Intorno alla città sono giardini e vignali grandissimi e molto helli, i quali bisogna che l'estate adaquino, perocchè in quella stagione mai piove.

Quei giardini che sono in ripa del fiume, hanno miglior comodo per l'aqua, la quale levano dal fiume con alcune ruote voltate con la forza di animali. Quelli che sono lontani dal fiume adaquano con ingegni, levando con la forza degli animali l'aqua dai pozzi, che hanno fatto a mano. Vi nasce poi gran copia di fichi, di persiche, di pere e di susine, tra le quali ve ne hanno di tali, che di simil hontà in Italia non ne ho gustate. Nasconvi il pistacchio ed l meloni in copia grande, e le angurie migliori del mondo, pur esse in grandissima copia, delle quali ne vanno per tutto il mondo. L'uva è mirabilissima. Tutti li frutti sono però carissimi rispetto all'altre cose, e ciò procede perchè tutte le genti del paese ne mangiano grandissima quantità. L'aere vi è sottile e saluberrima quanto sia possibile : l'inverno fa freddo ma non crudele e non dura molto, e di piogge fa il suo dovere. L'estate fa caldi grandi, li quali sono temperati dalla soavità di un aere saluherrimo che spira da poneute e da garhiuo, ma non piove mai. Tutti, piccoli e grandi, vecchi e giovani. dal principio di settembre dormono all'aria, e di tutto quello che per la calidità del giorno l'nomo patisce, col fresco della notte vien ristorato. La rugiada che casca non è di momento e non è nociva; ma hisogna così l'estate per il Sole e per l'aria della

notte, como l'inverno pel freddo, tenere la testa ben coperta, che altramente si patisce e massime negli occhi.

I negozii di mercanzia che si fanno in questa città sono grandissimi e meravigliosi, e tali che immaginare non li ponno se non coloro che li hanno veduti, e ciò perchè il sito di questa città è in luogo tale, che è comoda a tutto il levante, al ponente, all'ostro ed alla tramontana, da ognuna delle quali parti quasi ogni di si veggono genti che vengono o che ritornano. Vi conduce la nazione nostra veneziana ogni anno, per il meno, delle cose di ponente, per la valuta di ducati trecencinguantamila e altrettanta valuta delle cose di levante riporta. La nazion francese porta ogni anno pel valore di ottantamila in centomila ducati, e altrettanto porta via. Dal Cairo e dall'Egitto ogni anno li mercanti di quelle parti conducono robe per un valore di duecentomila ducati e di tanto altro valore di duecentomila ducati levano robe, e le conducono via per la marina. Ogni anno di detta città si cava il valore di centomila ducati di lavoro di sete fatte ivi e altre robe per valore di ducati cinquecentomila. Altrettanto valore in diverse sorte di robe vi veniva condotto da Bagdad : ma ora che quel viaggio è in rovina, ne vengono condotte solo pel valore di ottanta in centomila ducati: che se quel viaggio ritornasse nel suo essere, erescerebbe grandemente l'utile di Aleppo, però che questo viaggio è rispondente alle cose dell'Indie, donde vengono tutte le spezierie, che sono uno dei primi fondamenti del traffico delle nostre parti. Per quanto poi intendo, dai luoghi che al sofi stanno soggetti, vengono sete per la valuta di ducati trecentocinguantamila l'anno; e di droghe, muschio, rabarbaro e altro pel valore di ducati guarantamila l'anno, e tutto in Aleppo si contratta. Di Turchia vengono robe per il valore di ducati sessanta in settantamila, e qui si contratta; e di molto maggior somma vien per quelle parti levata roba. In questa città e in questo territorio si fanno saponi pel valore di ducati duccentomila l'anno, e tutto si vende ai forastieri, li quali lo conducono per tutte due l' Armenie e per la Turchia e per la Persia, dando comodità a una grando quantità di pacsi, che di questi si servono. Bnone laue si fanno e in tanto numero in questa città e in questo territorio, che ogni anno per la somma di ducati dugentocinquantamila se ne vende. L'arte della seta è grande e bella, e si fanno velluti cremisini, panni d'oro bellissimi e di seta, lavorati di più colori e la copia grande, e lavorati meglio di quelli che in altre parti si fanno. Di

altre arti la città è ben fornita e in tanta copia quanto fa bisogno ad una città grande e popolata, com'è questa per il comodo vivero. —

#### Nº XVI. pag. 652.

#### Missioni nell' Oceania.

Il missionario J. Villiams, alla Società delle missioni di Londra il 12 maggio 1855, leggeva un ragguaglio, di cui riferiremo alcuni passi.

— Bougainville, La Perouse, Cook, Wallis non tolsero di mira che la scienza, e d'arricchire la storia naturale e la geografia di scoperte fatte in una parte del globo quosi sconocciuta: e per ver dire le imprese di quegl'illustri avvigatori sono state conducto en aran abilità e coraggio. Nondineno questi uomini, per tanti riquardi degni d'amusirazione, nulla han fatto, ne famporo impreso, per migliorare la condizione dei selvaggi abilitori del'uo-gibi de seis caporati e se non Sossero venuti sulle loro trace i missionari i seminare i benefizii del vangeto, il Malesii delle isole del mare del sud avrebbero avuto di che maledire piuttosto che benedire il giorno, in cui sull'arena delle loro spiagge stump' la prima ornasi il piede degli uomia selicenti incivititi:

La missione cristiana nell'oceano Pacifico ebbe in origine a lottare contro incredibili difficoltà, e parcva Dio volesso abbattere tutte le speranze del popolo. La missione alle isole Marchesi era fallita: i missionarii di Tongatabù erano stati sterminati e quelli di Taiti costretti a ripararsi alla Nuova Galles del sud per isfuggire i disastri della guerra; di modo che in pochi anni erano sparite tutte le vestigia dell'ambasciata cristiana mandata dalle chiese evangeliche d'Inghilterra nell'oceano Pacifico. Cessate le ostilità, Pomare II invitò i missionarii a tornare, i quali s'arresero tosto al suo desiderio, ricominciando con ardore le fatiche, ma con poco successo e senza che avessero, per rialzare o sostenere le loro speranze, un sol fatto valevole ad incoraggiarli. A Londra lo scoraggiamento era compiuto, e già più volte i direttori della Società avevano seriamente agitato se abbandonare cotesta missione; e l'avrebbero senza dubbio fatto senza le ricche e liberali contribuzioni del fu dottore Haweis, e senza le energiche rappresentazioni del fu reverendo Wilks, il quale col fervore suo proprio dichiarò, voler vendere gli abiti che aveva indosso, piuttosto che consentire a sospendere la missione, ed in parl tempo propose che, invece di richiamare i missionarii in Europa, s'innalzassero a Dio preci particolari a loro favore. Da quel momento gli affari mutarono di punto la bianco: poichè intanto che i cristiani in Inghilterra circondavano colle suppliche il trono della misericordia. Iddio rispondeva maravigliosamente alle loro voci nell'oceano Pacifico, e, cosa stupenda l il bastimento che, partito di Londra, era incaricato di consegnare lettere d'incoraggiamento ai missionarii, incontrò per via uno che, posto alla vela a Taitl, non solo portava in Inghilterra la fausta nuova della caduta dell'idolatria nelle isole della Società, ma ancora aveva a bordo, come parte del carico, gl'idoli che quel popolo, non ha guari pagano, aveva rigettati, e che si possono in oggi vedere nel Museo-missionario della Società. Magnifico esempio del potere della pregliiera e della fedeltà di Dio alle sue promesse!

Le circostauze che preparato hanno il cominciamento di quest'opera gloriosa sono singolarmente osservabili; non ne citerò che un esempio. Come per ispargere il suo spirito sulla primitiva Chiesa il Signore, nella saggia sua providenza, aveva scelto il giorno della pentecoste, in cui l'Arabo, il Parto, il Siro e d'altre contrade dell'impero romano si trovavano adunati a Gerusalemme, così per far risplendere la prima volta la potenza di sua grazia nel mare del sud, attese un tempo in cui i capi e gran parte de' guerrieri delle isole adiacenti eransi ragunati a Taiti. V'erano colla mira di cooperare a rimetter Pomare nel reggimento dell'isola, ed appunto in tale occasione memorabile sentirono la noten'e influenza dell'evangelio. Si videro allora tornare alle case loro, non più, come un tempo, carichi dei cadaveri mutilati dei nemici accisi nella battaglia e che soleano offrire ai loro dei per calmarli, ma portatori della huona novella, dell'evangelio di pace appo i loro compatrioti ancora idolatri. Allorchè reduce da quella spedizione, Tamatu, alla testa de'suoi guerrieri, approdò nella sua isola, ragunossi sulla spiaggia folla immensa d'indigeni per congratularlo ben venuto. Tra essi i sacerdoti accorrevano da tutte parti, e salutando i vincitori in nome dei loro iddii, esprimevano a gran voce la speranza di vederli deporre nelle loro mani vittime numerose. Figuratevi, o signori, un simile spettacolo. Ordinò il re ad un aralde di starsi in piedi sulla parte più elevata dei canotti da guerri, render prima ai saccrdoti i saluti, poi rispondere alla loro domanda. Ma qual fu la risposta?

Eccola: Non abblam portato villime con noi: siam tutti divenuti adoratori del Dio vivo e vero; siamo tutti gente che prega ». Poi alzando in aria i libri elementari che avevano i missionarii serituo per essi (perocchè a quel tempo non era ancer stamperia nell'isola), l'araldo soggiunne: « Ecco le vitime che vi » portiamo; ecco i trofei che abbiamo conquistato».

Convocasi tosto un'adunanza, nella quale il capo e le suc genti dichiarano unanimamente agli abitanti dell'isola essere divenuti cristiani, e gli invitano a seguire il loro esemplo. Circa un terzo degl'indigeni presenti aderirono a tale proposizione; gli altri manifestarono desiderio di non mutar religione. Poco poi il capo ammalò a morte. A misura che il suo male faceva progressi, i pagani prendevano coraggio e pareva trionfassero; i cristiani dal canto loro non facevano che pregare, ma invece di migliorarsi lo stato del capo peggiorava. Allora fu che in un'adunanza di preghiera, un cristiano ch'era stato prima un de'più ardenti guerrieri, loro suggerl l'idea che Iddio non avesse probabilmente afflitto il loro capo, mandandogli una malattia tanto grave, se non perchè avevano trascurato di distruggere Oro, il grande idolo della loro nazione (presso un popolo che non fa che uscire da profonda barbaric, non si deve attendere di vedere sparire in un batter di ciglio ogni traccia di superstizione). e loro propose d'andar atterrarlo, e distruggere il gran morae (tempio), dov'era posta quella divinità. Dopo un momento di esitanza, fu convenuto nella proposizione, e detto fatto, richiamato tutto il coraggio, recaronsi al luogo ov'era la sede , dell'idolatria in quella parte del mondo; abbatterono l'idolo dal suo piedestallo, aupiccarono il fuoco al tempio ed atterrarono gli alberi, a'cui rami solcansi sospendere le vittime. Non vi dirò se si debba attribuire il cambiamento favorevole che allora si operò nella 'sanità del capo al potere dell' immaginazione, la quale operasse favorevolmente sul suo spirito, o alla providenza divina che forse a proposito intervenne in una circostanza cotanto critica, o se veder qui una coincidenza naturale tra due fatti l'uno dall'altro indipendenti. Ciò che v'ha di certo si è che, da quel momento cominciò la guarigione del capo, e che quindici giorni o tre settimane dono, era compiutamente ristabilito. Tale avvenimento inaspettato, inaspri talmente gl'idolatri, che risolvettero dichiarar la guerra ai cristiani e metterli tutti a morte. A tal uopo spacciarono messaggeri al capo dell'isola vicina di Taàa, per pregarlo di venire colle sue genti armato a

Schiar, Vol. V.

loro guida, e aiutarli in distruggere la parte cristiana. Innalzarono pure una gran casa, che circondarono di cocchi e d'alberi da pana, affine di rinchiudervi i cristiani e bruciarli visi. Presero seco delle lancie che volerano arroventare e con ese passare fuor l'ouri i inemici. Sparentati da quel preparativi, i capi del partito cristiano mandareno a più riprese deputati a chieder pace, ma fu loro risposto: « Nessuna pace per uomini che bana » abbruciato i loro dél; risentano anch'essi di quel fuoco che « hanno applicato al tempio del dio Oro». Come ultimo spediente il re mandò ambasciatrice la propria figliola; ma non risues meclio decil altri, de ottone che la stessa risnosta.

Era dunque inevitabile la guerra, e il domane dovevano essere assaliti i cristiani. Di distretto in distretto eransi questi ritirati in luoghi dove più non poteano indietreggiare; la notte che precedette la pugna fu per essi piena d'inquietudini; ma quale differenza nell'atteggiamento de' due capi! Mentre gl'idolatri non ascoltavano che le grida dei loro sacerdoti, fra la crapula e la danza anticipando il trionfo che confidavano riportare: i cristiani , che s' erano affaticati dietro una trincca fatta in fretta, passarono la notte a pregar Dio. Allo spuntar del giorno s'accostò il nemico ad insegne spiegate, e mandando orribili grida; ma siccome tra il campo de'cristiani ed il luogo in cui sarchbesi voluto sbarcare stendeasi un lungo scanno di sabbia, non potè metter piede a terra se non mezzo miglio in là. Tosto che i cristiani se ne avvidero, ed avanti che fossero sbarcati gli idolatri, un loro guerriero distinto si volse al capo dicendogli: « Permettetemi che scelga gli uomini di guerra, e « vada con essi ad assaltare il nemico, prima che abbia avuto · tempo di rannodarsi dopo lo sbarco; forse il terrore li coglicrà · in quel momento di sorpresa e di confusione, e Dio opererà così la nostra liberazione ..

Deliberato si adottò il disegno: « Ma » riprese il capo « prima che partiate uniamoci a pregare ».

Subitauente uomini, donne, fanciulli s'inginocchiarona (uori del baloardo di pietra, ed il re medesimo supplicò il Dio di Giacobbe di coprir loro il capo all'ora della battaglia: poi terminando disse alla breve schiera dei suoi sudditi: « Orsù andate e sia con voi la presenza di Gesù».

Per giungere ove doveano smontare gli idolatri, presero una tortuosità onde non essere scoperti; e siccome i primi non pensavano vederli approdare così inopinatamento e presto, furono cólti da tale terror panico, che gettate le armi, nè pensando che a fuggire, gli uni si posero ad arrampicarsi sugli alberi, gli altri a fuggire nelle montagne, attendendo che i cristiani li sterminassero, come avevano essi avuto intenzione di far di loro, Ma quando dal fondo dei nascondigli videro che i cristiani non facevano male di sorta ai prigionieri caduti in mano loro, gridarono d'infra i cespugli o dalla sommità degli alberi: « Ec-« coci qua ; risparmiateci la vita per amor di Gesù vostro no-« vello dio! » E tutto il giorno fu speso in cerca dei prigionicri ed in condurli al capo, posto sull'eminenza, dove alcune ore prima aveva raccomandato la piccola sua truppa alla custodia e protezione di lehova. Stava al suo fianco un araldo, e di mano in mano che venivano presentati uno o più fuggitivi, gridava ad alta voce: « Benvenuti! benvenuti! siete salvi per Gesù e · per la potenza della religione d'amore che abbiamo abbrac-· ciato · ; ed invece di maltrattarli come aspettavano, si preparò ai vinti una festa; si fecero sedere a mensa imbandendo loro; ma potevano appena gustare qualche vivanda, tanto erano confusi ed assorti negli avvenimenti della giornata. Intanto che erano a tavola, un idolatro s'alzò, e presa la parola: « Ecco · il mio discorso » disse « ciascuno segua il suo sentimento'; · per parte mia, dichiaro che da questo giorno sino alla morte, « seno risoluto a più non servire iddii, che non hanno potuto · proteggerci nell'ora del periglio. Eramo quattro volte più nu-« merosi di quelli che hanno pregato, e non ostante ci banno « vinto senza fatica, fehova è il vero Dio. Se noi avessimo trion-· fato, gli avremmo arsi nella casa che abbiamo costrutta espres-« samente. Essi non hanno fatto male nè a noi, nè alle nostre « donne, nè ai nostri figlioli; al contrario ci banno imbandito « questo banchetto magnifico. La loro religione è religione di · misericordia. Voglio unirmi ad essi. · Tutti i presenti convennero in tale parere; ed io posso affermare che quella sera i pagani si congiunséro ai cristiani, piegarono con essi le ginocchia dinanzi lehova, e resero grazie insieme per la vittoria che aveva al suo popolo conceduta. Il domane, dopo la preghiera della mattina, idolatri e cristiani misti, partirono in diverse direzioni, per cancellare sino alle ultime tracce del culto degl'idoli in Taàa e Raiatea. Tre giorni dopo si memorahile battaglia non rimaneva più un solo idolatra in quelle due isole, e i due capi avevano tra essi formata un'alleanza, per estendere l'impero della religione cristiana.

Ci si rimprovera d'esser ricorsi al potere civile per istabilire o sosteners il eristianesime: nego il fatto: a bubiamo approfitato d'altro a questo scopo, so non dell'influenza dell'esempio dei capi. Niuno saprebbe trovare nel codico degl' indigeni un solo articolo che dichiari la religione cristiana essere la religione dell'isola; l'unica cosa che abbiamo creduto dover raccomandare con leggi è le sessazione da ogni lavoro il giorno santo. Ma ciò che non abbiamo voluto fare noi, lo banno fatto essi capi. Un di loro è morto raccomandando la religione cristiana ed esciemando: « Chi ci separerà dall'amore di Cristo?» In tutta questopera il dito della providenza divina appare a tratti di luez; el cristiani no devono forse vedervi il più legittimo motivo di incoraggiomento a proseguirle son santa fiducia.

Per dare un' idea dei benefizii che a quei popoli portò il cristianesimo, non citerò più che un solo esempio, quello della riunione di missionarii, alla qualo ebbi la fortuna d'assistere. Era uno di quei giorni senza nubi, tanto comuni nell'oceano Pacifico; alzavasi appena il Sole nella sua maestà, e già s'era raunata moltitudine d'indigeni per implorare la benedizione divina sonra la solennità della giornata. A mezzodi un'adunanza, che nou la cedeva in numero a quella cui bo l'onor di parlare in questo momento, s'era formata senza difficoltà; e siccome non aveyamo edifizio abbastanza spazioso, fu convennto di cercar un riparo all'ombra d'un boschetto di cocchi che la vicino si trovava. Figuratevi, o signori, una congregazione di questa natura, protetta contro i raggi dardeggianti del Sole dalle foglie a ventaglio del cocco, albero curioso, cui i tronchi snelli e cilindrici danno aspetto di una sublime cattedrale rustica, innalzata in quelle isole selvagge per mano dell'onnipossente architetto. Circondato il re dalla sua famiglia, dai principali capi e dai nobili della nazione, tutti in abito da festa, era collocato presso il nostro caro fratello Nott, che doveva in quel giorno parlare alla moltitudine. Aveva questi favellato mezz'ora circa, quando il re gli disse nella lingua del paese: Ativa e Noti; cioè · Nott. terminate; voglio parlar io ». Nott continuò pochi minuti ; ma avendo il re manifestato per la seconda volta il suo desiderio di parlare anch'egli, il nostro fratello si pose a sedere, ed il re alzatosi, fece all'uditorio un quadro persuasivo della sua condizione presente, paragonato col precedente di barbarie e d'idolatria; gli ricordò i benefizii ai quali era obbligato di tanti vantaggi; gli parlò del come i cristiani d'Inghilterra raccogliovano fondi per far predicare lontano l'evangelio, e conchiuse dicendo: Noi non abbiamo denari, ma abbiamo porci, noci · di cocco e dell'arrow-root; con questi possiamo aver del de-· naro, ed jo propongo che formiamo sin da oggi una società che avrà per titolo: Società taitiana per l'estensione della parola · di Dio. Tutti coloro che approvano questa proposizione alzino « le mani. » In un istante fiasumeggiò nell'aria una selva d'armi nude, e si videro alzate, per appoggiare un'opera di carità, mani che non si erano prima alzate per altro cho per dore il colpo di morte a qualche nemico, sacro a quel fine. Tosto gli indigeni tornarono a casa per mandare ad effetto questo disegno, e quantunque il re avesse rinctuto almeno dieci volte nel suo discorso, che l'offerta doveva essere inticramente volontaria. e che niuno era costretto a farla, tutti si posero a far olio di noci di cocco, ed in poco tempo se ne raccolse un carico, cho fu immediatamente mandato in Inghilterra; il quale venduto, riportò, netto di spese, millequattrocento lire sterline (trentacinquemila franchi). Siccome era il primo carico di simil natura, che fosse importato in Inghilterra dalle isole della Società, il re fece grazia del dazio d'entrata, al quale era secondo le leggi soggetto, il che accrebbe di quattrocento sterline il prodotto della vendita. Appunto in questa guisa dobbiamo desiderare cho i principi divengano alimentatori della Chiesa; eppure quel capo era alcuni mesi prima uno de'più selvaggi despoti della terra. Ecco come in morendo espresse le sue ultime volontà: « 4º man-· tenete le leggi; 2º siate buoni verso i missionarii; 5º tenete · fermo l'evangelio. - -

Terminando il suo discorso, Williams invocò I mercanti, i filantopi ed i proprietari di nari, a sostenere la bella institutaone delle missioni evangeliche; poi presentando al presidente un escapiare del Nuovo Testamento, traduto estimapota nella lingua d'un'isola da lui medesino scoperta, soggianse: Ne ho trovato gifuiligeni idolari; gli lo lasciati che professivano il cristianesimo; gli trovat con idoli e morza, e gli ho lasciati con tre belle cappelle, costrute sopra le rovine dei templi de'loro iddii, ed una delle quali è in ogni domenica empita di tremita uditori; il trovai senza libri, nè lingua seritta, e gli ho lasciati che leggono nella propria lingua le maraviglie di Dio; il trovai senza secole, e una lettera recentissima da quelle isole assicura non fossero meno di tremita trentaquattro allievi in una di melle che noi vabbiamo fondato.

### Nº XVII. pag. 632.

### Pena di morte fra i Toitani.

Secondo la relazione d'un missionurio metodista, essendos la Taiti proposta la quistione se per l'omicidio dovesse infligera; la pena di morte, Itoti, capo di Papiti, s'alzò, e fatto inchino al presidente e all'alumana « Certo» disse « il confinar vita durante in un'isola deserta è buona proposizione; un un pensiero mi sta da piti glorni in cuore, che voi comprenderete dopo udito il mio breve discorso. Le leggi di quell'Inghiliera; da cui abbiamo ricevuto tanti beni d'ogni specie, devono reputarsi men bonorf e non puniscono esse di morte l'omicida? Or bene, il pensiero che m'agità e questo: ciò che fa l'Inghilterra, e noi facciamo. Ecco il mio pensiero.

Si fe profondo sileuzio; e vuolsi notare che, negli otto giorni della sessione di quel parfamento, non s'alazorno mai due oratori ad un tempo, non mai parole vive seambiate tra essi; niuno penaò feoggiar le sue cognizioni a spese di quelle degli altri; niuno contradiisse o commentò l'opinione degli oratori precedenti, senza notare con rispetto quanto ri avea di lodevole, sebbene, per ragioni esposte con altrettanta modestia che fernezza, silimase dover vincerla un parcre diverso.

Girati gli occhi per vedere se altri si alzase, Utami, primo capo di Bonasania, s'alzò, e voltosi al presidente, così par-lava: « Ben disse il capo di Papiti; noi abbiamo riceruto molte bono cosse dal bono peoplo cristiano d'Inghilterra. Qual cosa non dobbiamo nol si Britanni? Non son essi che ci mandaron l'Arra (l'evangle)? Na il razionamento d'Itolo non va troppo inanni? Se devono le leggi d'Inghilterra servirei di gulda, non ci bisoperch pamirei di morte pur i ladri che sforzano le caset e chi firma il falso? e chi ruba una pecora? Avvi a Taiti chi pretenda questi delitti in morte? No, no, è troppe; a me pare convenga arrestarci; e che la legge quale è proposta sia buona: posso aver torto; ma questò è quello che io penno.

Dopo breve silenzio, il capo Upuparù, d'aspetto nobile ed intelligente, s'alzò, ed era un piacere vederne il contegno animato e il nobile atteggiamento, scevro del pari da orgoglio e da umiltà affettata. Dirette alcune parole di cortessia agli oratori precedenti, aggiunose che, a sua opinione, ciascun di loro aveva

torto e ragione in qualche parte. « Nio fratello Itoti che propose di punir di morte l'omicida perchè lo fa l'Inghiltera, « bé
ingannato, come Utanii fece vedere; nè sono le leggi d'Inghilterra che ci debbano guidare, comunque bnone. Nostra sola
guida è la bibbia. Ora Mitti Tratti (il missionario Crook) ci
pardo un giorno sopra quel testo, Chi ha aparso il sanque delromon isa parso il suo sanque; e ci disse questo essere il motivo della legge inglese. Il mio pensiero è dunque daccordo con
Itoti e contro Utami, non però a cagione della legge inglese,
ma perchè la bibbia comanda che dobbiamo punire di morte
chi convito d'omicidio. »

Guardavansi gli uni gli altri in faccia, quasi colpiti dai sentimenti espressi dall'oratore, soprattutto allorche aveva appoggiato la sua opinione, non sull'esempio dell'Inghilterra, ma sopra l'autorità della sacra scrittura.

Alzossi un altro capo che pareva « una colonna dello Stato »; la sua aria, la sembianza, il ricco vestir nazionale, fecero agli astanti dimenticare quello che s'era rimesso a sedere. Chiamavasi Tati, e stavano sopra di lui tutti gli sguardi, allorchè con altrettanta modestia e deferenza verso i collegbi quanta i precedenti, incominció: « Forse alcuno si maraviglia che io abbia sl a lungo osservato il silenzio, io che qui sono il primo capo ed il più prossimo alla regale famiglia. Desiderai udire ciò che avessero a dire i nostri fratelli, per raccorre i pensieri che fossero sorti nel loro cuore sopra l'importante quistione. Mi rallegro d'averli uditi, perchè mi destarono nell'animo parecchie idee ch'io non aveva meco recate. Ottimamente parlarono i capi prima di me; ma il discorso d'Upuparù non è egli per un aspetto simile a quello del nostro fratello Itoti? In fatto, se non possiamo seguire in tutto le leggi dell' Ingbilterra, come insinuava Itoti, perchè vauno troppo in là, non dobbiamo evitare il parere d'Upuparù perchè la tesi va troppo lungi dal suo pensiero? la bibbia, ei dice, è guida perfetta; bene sta: ma che significa quella parola, Chi ha sparso il sanque dell'uomo, sarà dall'uomo sparso il suo sangue? Non va questo precetto talmente lontano da nol potere seguire sino all'estremo, come osservare non possiamo intieramente le leggi dell'Inghilterra? Io son Tatl, son giudice; mi vien addotto un uomo; cgli sparse sangue; ordino sia messo a morte; io spargo il suo sangue, chi dunque spargerà il mio? Qui non potendo andare più innanzi, mi fermo. Tale non può essere il senso di quelle parole: ma poichè molte leggi

del Testamento vecchio sono state abolite da nostro signore Gesal Cristo, e sollanto alcune assissiono, questa legge sarebbe per avventura una delle abolite? lo sono ignorante; qualch'altro portri egii mostrarmi che nel Testamento nuovo il nostro salvatore o i suoi apostoli banno detto la cosa etcasa di quella che leggiiamo nel vecchio sopra colui che avrà sparso il sangue dell'unomo? Mi si mostri un tale precetto nel Testamento nuovo e allora ci servirà di quidà. ».

Quando Tati ebhe finito di parlare, manifestossi una franca approvazione, e il suo appello al vangelo parve rimovesse le difficottà e i dubbii sulla vera autorità seritturale che bisognava seguire in quell'occasione.

Poi s'alzò Pati, capo e giudice d'Eimeo, un tempo sommo sacerdote d'Oro, ed il primo che a pericolo della vita avesse abiurato l'idolatria. « Il mio cuore » esclamò egli « è colmo di pensieri; son pieno di maraviglia e d'allegrezza guando guardo questa casa di Dio, in cui siamo adunati. Se si consideri chi siamo noi, noi che teniamo si chetamente consiglio insieme, n'ho ammirazione e gioia. Tati ha bene posta la quistione; poichè, nostra guida non è l'evangelio? e chi può trovarvi istruzioni per mandare a morte? Conosco molti passi che vietano di uccidere; non uno che il comandi. Se non che sorgemi nell'animo un'altra idea, e se vorrete ascoltare il breve mio discorso. saprete qual sia. È hene che sianvi leggi per pupire coloro che commettono delitti. Ma ditemi, perchè i cristiani puniscono? per ira o piacere di far male? o per amor della vendetta, come quando cramo idolatri? mai no: i cristiani non amano vendicarsi; non devono montare in collera; non potrebbero trovar piacere in far male. Non dunque per questi motivi i cristiani puniscono. Le pene cui è condannato il delinquente, non hanno esse per iscopo d'impedirgli di ricominciare, nello stesso tempo che debbono atterrire gli altri uomini, mostrando ciò che si tirerebbero addosso se operassero nella stessa guisa? Ebhene! non sappiamo noi tutti che sarebbe pena più severa l'essere esigliato per sempre da Taiti e mandato in un'isola deserta, che non esser messo a morte in un istante? potrebbe l'esigliato rendersi ancora reo di omicidio? non atterrirà ella una condanna simile, assai più che se togliessimo la vita al malfattore? Mio pensiero è dunque che Tati abbia ragione, e che sia meglio lasciare la legge qual è slata proposta. .

Un dei taata rii (piccoli uomini), rappresentante d'un di-

stretto o d'un Comune, presentossi anch'egli, e fu ascoltato con tant'attenzione quanta i potenti che avevano perorato prima di lui. « Poiché ninn altro si alza , eccomi a fare anch' io il mio breve discorso, perchè sonosi sollevate nell'animo mio varie buone idee, e desidero comunicarvele. Forse i capi hanno già detto quanto è buono e necessario. Nondimeno, siccome non siamo per adottare tale o tal altra legge, perchè appoggiata da tale o tal altro uomo potente, e noi taata rii dobbiamo non meno dei capi esporre i nostri pensieri, perchè quest'adunanza estragga poi dalla massa i migliori, da qualunque parte sieno venuti; ecco il mio pensamento. Tutto ciò che disse Pati sta bene : ma dimenticò che uno dei motivi per punire (come disse un missionario spiegandoci la legge in particolare) si è di correggere il reo e renderlo buono se sia possibile. Se noi uccidiamo l'omicida, come il faremo migliore? Se il mandiamo in un'isola deserta, abbandonato a se medesimo e costretto a riflettere, Iddio pnò giudicare opportuno di far perire le male cose che stanno nel suo cuore e farvi nascere le buone. Ma se il facciamo morire dove andrà l'anima sua? »

Altri parlarono nello stesso senso, e la conchiusione fu all'unanimità che pena dell'omicidio fosse l'esiglio e non la morte; già s'intende che questa fu pure per tutti gli altri casì rifiutata.

FINE DEL VOLUME V DEGLI SCHIARIMENTI E NOTE AL LIBRO XIV.

### INDICE

DEGLI

# SCHIARIMENTI E NOTE

AI LIBRI XII, XIII E XIV.

### LIBRO XII.

| Nº 1. L'impero e le repubbliche  |        |      |      |     | pa  | g. | 5   |
|----------------------------------|--------|------|------|-----|-----|----|-----|
| II. Giuramento dei consoli e     | podes  | tà . | ٠.   |     |     |    | 43  |
| III. Dell'ufficio del podestà .  | ٠.     |      | ٠.   | ٠.  |     |    | 26  |
| IV. Giudizio in causa civile     |        |      |      |     |     |    | 53  |
| V. I Frati Pacieri               |        |      |      |     |     |    | 57  |
| VI. Innocenzo III                |        |      |      |     |     |    | 46  |
| VII. Trattato fatto sotto le mus | a di   | Cost | anti | 101 | oli |    | 65  |
| VIII. Decreto Milanese contra i  |        |      |      |     |     |    | 66  |
| IX. Re Manfredi, o lo scomus     | ricato |      |      |     |     |    | 68  |
| X. Pace di sant' Ambrogio .      |        |      |      |     |     |    | 86  |
| XI. Regole per gli anziani di i  |        |      |      |     |     |    | 94  |
| XII. La prima metà del secolo    |        |      |      |     |     |    | 93  |
| XIII. Rubruquis fra i Mongoli    |        |      |      |     |     |    | 149 |
| XIV. Viaggio del beato Oderico   |        |      |      |     |     |    | 146 |
| XV. Lettera di san Luigi         |        |      |      |     | _   | _  | 132 |
| XVI. Costituzione delle autiche  | Cortes | di I | ort  | oga | llo | ÷  | 459 |
| XVII. Missione di Giocanni Sen.  |        |      |      |     |     |    |     |
| Muminin                          |        |      |      |     |     |    | 163 |
| XVIII. Magna Charta Conver       |        |      | G    | ova | nni |    |     |
| Senzaterra                       |        |      |      |     |     |    | 463 |
| XIX. Origine orientale dell'arce | acul   | ο.   |      |     |     |    | 190 |
| VW 41 1 11                       |        |      |      |     |     | 0  | 195 |

## LIBRO XIII.

| Nº I. Manuele Paleologo a Parigi pag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 197                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| II. Codice dell'Inquisizione di Spagna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 199                                                                       |
| III. Incrementi e perdite della Casa d'Austria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 201                                                                       |
| IV. Allegatio domini papæ Bonifacii pro confir-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _                                                                         |
| mando rege Romanorum Alberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 206                                                                       |
| V. Stato politico della Germania uscente il XV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |
| secolo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 209                                                                       |
| VI. I Vespri Siciliani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 228                                                                       |
| VII. Patti tra Lucca e Carlo di Boemia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 258                                                                       |
| VIII. Storia della Gran Compagnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 264                                                                       |
| IX. Statistica europea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 308                                                                       |
| IX. Statistica europea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 315                                                                       |
| XI. Come si reggono gli Ungheri in oste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 321                                                                       |
| XII. Feste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 525                                                                       |
| XIII. Arringhe del doge Mocenigo per la pace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 540                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 352                                                                       |
| XV. Del Banco di san Giorgio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 563                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |
| LIBRO XIV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 575                                                                       |
| Nº I. Il Commercio avanti la scoperta dell'America .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 575<br>669                                                                |
| Nº 1. Il Commercio avanti la scoperta dell'America .  11. Viaggio d'Ibn Batuta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |
| Nº 1. Il Commercio avanti la scoperta dell'America .  11. Viaggio d'Ibn Batuta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 669<br>694                                                                |
| N° I. Il Commercio avanti la scoperta dell'America .  11. Viaggio d'Ibn Batuta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 669                                                                       |
| N° 1. Il Commercio avanti la scoperta dell'America .  11. Fiaggio d'Ilm Batuta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 669<br>694                                                                |
| Nº 1. Il Commercio avanti la scoperta dell'America 11. Viaggio d'Ibn Batuta 111. L'America scoperta dagli Scandinari 11V. Viaggio di Clarijo V. Cagioni che mossero Colombo a credere di poter discoprir le Indie                                                                                                                                                                                                                                                | 669<br>694<br>714                                                         |
| Nº 1. Il Commercio avanti la scoperta dall'America 11. Viaggio d'Ibn Batuta 111. L'America scoperta dagli Scandinavi 11V. Viaggio di Clasijo V. Cagioni che mossero Colombo a credere di poter discoprir le Indie VI. Cristofero Colombo VI. Lettera cressiana di Colombo                                                                                                                                                                                        | 669<br>694<br>714                                                         |
| Nº 1. Il Commercio avanti la scoperta dall'America 11. Viaggio d'Ibn Batuta 111. L'America scoperta dagli Scandinavi 11V. Viaggio di Clasijo V. Cagioni che mossero Colombo a credere di poter discoprir le Indie VI. Cristofero Colombo VI. Lettera cressiana di Colombo                                                                                                                                                                                        | 669<br>694<br>714<br>719<br>731                                           |
| N° 1. Il Commercio avanti la scoperta dell'America .  11. Viaggio d'Ibn Batsta .  11. L'America scoperta dagli Scandinavi .  1V. Viaggio di Clavijo .  V. Cagoini che mostero Golombo a credere di poter discoprir le Indite .  VI. Cristoforo Colombo .  VII. Lettera rarrissima di Colombo .  VIII. Sertiti di Cristoforo Colombo .                                                                                                                            | 714<br>714<br>715<br>731                                                  |
| Nº 1. Il Commercio avanti la scoperta dall'America 11. Viaggio d'Ibn Batuta 111. L'America scoperta dagli Scandinavi 11V. Viaggio di Clasijo V. Cagioni che mossero Colombo a credere di poter discoprir le Indie VI. Cristofero Colombo VI. Lettera cressiana di Colombo                                                                                                                                                                                        | 719<br>719<br>731<br>772<br>791<br>800                                    |
| N° 1. Il Commercio avanti la scoperta dell'America 11. Viaggio d'Ibn Batuta 11. L'America scoperta dagli Scandinori 1V. Viaggio di Clavijo V. Cagioni che mossero Colombo a credere di poter discoprir le Indie VI. Cristofero Colombo VII. Lettera rarissima di Colombo VIII. Scritti di Cristofero Colombo VIII. Lettera casa e g'Indiani          | 714<br>714<br>715<br>731<br>773<br>791<br>800<br>816                      |
| N° 1. Il Commercio avanti la scoperta dell'America 11. Viaggio d'Ion Batuta 11. L'America scoperta dagli Scandineri 1V. Viaggio di Clarifo V. Cagioni che mossero Colombo a credere di poter discoprir le Indie VI. Cristoforo Colombo VIII. Lettera crassissima di Colombo VIII. Seritti di Cristoforo Colombo VIII. Seritti di Cristoforo Colombo VIII. Seritti di Cristoforo Colombo X. La Casca e g'Indiani X. Peramidi messicane X. Il Reconcille di Lima   | 719<br>719<br>731<br>773<br>791<br>800<br>816<br>828                      |
| Nº 1. Il Commercio avanti la scoperta dall'America 11. Viaggio d'Ibn Batuta 111. L'America scoperta dagli Scandinavi 11V. Viaggio di Clasijo V. Cagioni del mossero Colombo a credere di poter discoprir le Indie VI. Cristofero Colombo VIII. Lettera cresisiana di Colombo VIII. Scritti di Cristoforo Colombo IX. Las Causa e gli Indiani X. P. Pramidi mussicana X.I. R. concilio di Lima X.II. Loncilio di Lima                                             | 719<br>731<br>775<br>791<br>800<br>816<br>828<br>839                      |
| N° 1. Il Commercio avanti la scoperta dell'America 11. Viaggio d'Ibn Batuta 11. L'America scoperta dagli Scandinavi 1V. Viaggio di Clarifo V. Cagioni che mossero Colombo a credere di poter discoprir le Indie VI. Cristoforo Colombo VII. Lettra versissima di Colombo VIII. Seritti di Cristoforo Colombo VIII. Seritti di Cristoforo Colombo XII. Leta Casana e g'Indiansi X. Peramidi messicama XII. Lancille di L'Ema XIII. Diamante XIII. Diamante        | 719<br>719<br>731<br>775<br>791<br>800<br>816<br>828<br>839<br>840        |
| Nº 1. Il Commercio avanti la scoperta dell'America 11. Viaggio d'Ibn Batuta 111. L'America scoperta dagli Scandinavi 11V. Viaggio di Clarigo V. Cagioni del mossero Colombo a credere di poter discoprir le Indie VI. Cristofero Colombo VII. Lettera rerissima di Colombo VIII. Scritti di Cristofero Colombo IX. Les Casas e gl'Indiani X. Piramidi messicans XI. R. concilio di Lima XII. Diamante XIII. Il capitano Giovanni Smith XIV. Scrittires americane | 719<br>714<br>719<br>731<br>775<br>800<br>816<br>828<br>835<br>846<br>849 |
| N° 1. Il Commercio avanti la scoperta dell'America 11. Viaggio d'Ibn Batuta 11. L'America scoperta dagli Scandinavi 1V. Viaggio di Clarifo V. Cagioni che mossero Colombo a credere di poter discoprir le Indie VI. Cristoforo Colombo VII. Lettra versissima di Colombo VIII. Seritti di Cristoforo Colombo VIII. Seritti di Cristoforo Colombo XII. Leta Casana e g'Indiansi X. Peramidi messicama XII. Lancille di L'Ema XIII. Diamante XIII. Diamante        | 719<br>714<br>719<br>731<br>775<br>800<br>816<br>828<br>835<br>846<br>849 |

```
Vol. pag.
                       ERRATO
                                              CORREGGI
  I. 146
                       Pastings
                                              Hastings
            16
     250
             3
                       53.361
                                              53.361
     381
             5
                       a grado
                                              grado a grado
     392
            13
                       più s'accosta alla verità più si scosta dalla verità
     587
            99
                       di G. C.
                                              av. G. C.
     639
             9
                       Polignoto
                                              Parrasio
     687
                        Galieno
                                              Gateno
     695
            15
                        Phistilina
                                              Philistina
            21
                        All'ost
                                              All'ovest
      _
                       Velano
                                              Volano
            27
     721
             9
                       O. LUCILII va congiunto alla riga superiore, O. LUCILII
                         - LATTANLIO
     729
            15
                        io mi sono trovato
                                              in cui mi son trovato
     754
            24
                        nolla sostanza
                                              consentano nella sostanza
     812
             4 not.
                        Quod mihi prodest
                                              Quid mihi prodest
            27
                                              della città
     826
                       dello città
     863
             1 not.
                        Frontejo
                                              Fontejo
  11. 44
            18
                       scelli
                                              Celti
      45
             7
                       ITALIANI
                                              ITALIANO
      47
             7
                       Aire
                                              Aix
      59
            10
                       sevo
                                              sorvo
      84
             4 0 6
                       di la dat Reno
                                              da di là dal Reno
                                              dot consiglio
     149
            19
                       dal consiglio
     183
                                              ingegnandosi
             4
                       ingegnaronsi
     187
            93
                                              mantenerlo, e Roma
                       mantenerio a Roma
     204
            16
                        si cancelli in difetto
                                              ed altari
     248
            26
                        ed altri
     219
            24-25
                        legg, dilotto di Fta, ro Tolomeo
                        Enrico IV
     265
                                              Enrico III
     269
            33
                       all'interno
                                              all'intorno
     993
            10
                        od ottomila
                                              od ottomita
     995
            23
                        si cancelli di altezza
     363
            24
                        o che fosse la stessa
                                              e lo stesso fosse di quella
     400
            9
                        è un sito
                                              e nn sito
     443
            20
                       Sbu-lu
                                             Leu-lu
            21
                        Icu-coi
                                             Ien-oei
     454
                                             Ceu-cunq
            14
                        Cru-cunq
     48t
            22
                        Ven-hoci
                                             Ven-hoei
     599
           96.34
                        Tieu
                                              Tien
     527
     539
            toolt.
     61t
             9alt.
                        schermiata
                                              schermita
     560
             3olt.
                        eseguito
                                              seguito
     631
            37
                        Catono
                                              Cesare
     654
            99
                        5 maggio
                                              25 maggio
     659
            23
                        Dopo
                                              Sotto
     670
            99
                        ablatus
                                              albatus
          note (1)
     753
                        Liro 20
                                              Lire 200
```

| 894     |      |         |                     |                            |
|---------|------|---------|---------------------|----------------------------|
| Vol.    | pag. | lin.    | ERRATO              | CORREGGI                   |
| III. 13 |      | 17      | dell'animo          | dell'amico                 |
|         | _    | 28      | in Roma, compatendo | in Roma comparendo         |
|         | 14   | 14      | accettati           | accertati                  |
|         | _    | 37      | mormori             | mortori                    |
|         | 15   | 17      | pnntamonta          | Panta nomata               |
|         | 17   | 18      | imperitante         | imperiante ·               |
|         | 43   | 16      | La paura            | Da paura                   |
|         | 60   | 7       | angelo              | angolo                     |
|         | 67   | 6       | sentiamo            | sentivamo                  |
|         | 68   | 24      | i i                 | ? e si levi il secondo che |
|         | 77   | 7       | non avendomi        | non curandomi              |
|         | 81   | 3       | inquieta            | in quiete                  |
|         | 100  | 94      | onde opina          | onde opini                 |
|         | 107  | 29      | Has vero            | Hæc vero                   |
|         | 125  | 90-91   | impontato           | imprentato                 |
|         | 173  | 31      | che siate           | che siete                  |
|         | 175  | 19 not. | volca               | vales                      |
|         | 189  | 96      | verità              | varietà                    |
|         | 194  | 9       | Zalmoxi             | Zamolxi                    |
|         | 198  | nit.    | per mostrare        | per montare                |
|         | 204  | 18      | da esso             | da essa                    |
|         | 259  | 96      | ed un imperatore    | ad nn imperatore           |
|         | 974  | 23      | ed è in generale    | ed in generale             |
|         | 993  | 15      | indipendenza        | dipendenza                 |
|         | 995  | 9       | sommesso            | sommessa.                  |
|         | _    | 19      | onde che            | ond'è che                  |
|         | 383  | 1       | con esso            | eon Esfa                   |
|         | 503  | 20      | si era              | si eran                    |
| IV.     | 98   | 1       | immaginazioni       | immigrazioni               |
|         | _    | 3ult.   | L'Edricy            | L'Edrisi                   |
|         | 203  | 39      | il quale            | la quale                   |
|         | 316  | 97      | conservaturns se    | conservatorum se           |
|         | 335  | 31      | troviosi Francia    | trovinsi in Francia        |
| v       | 661  | 91      | PASTORET            | PARDESSUS                  |

005707366

NB. Un lungo errata per la Cronologia si darà al fin dell'opera. Quel per la Letteratura, al fin del II voluose.





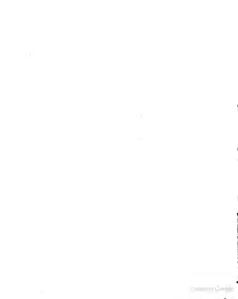

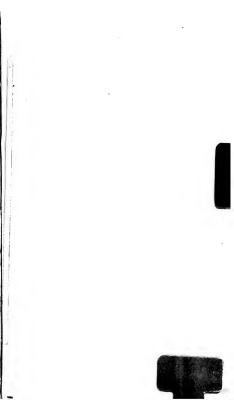

